





#### R. BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

#### OPERE BIBLIOGRAFICHE E BIOGRAFICHE

RACCOLTE DAL

DOTT. DIOMEDE BONAMICI

di Livorno (1823-1912)

Novembre 1921.



į,

# I FASTI

DELLE

## LETTERE IN ITALIA

# 1 FASTI.

DELLE

# LETTERE IN ITALIA

NEL CORRENTE SECOLO

MODIFAEL

ALLA STUDIOSA GIOVENTU

DAL PROFESSORS

ANTONIO ZONCADA

### POESIE



In zuo cultuque genere latte; ul, cum statematentur, infezione lamon probemie. Ciero la Oza



DRESSO GITCANO PLOCENT EDITORE-FIREFIN

Buon. 514

Proprietà dell'Editore.

Timerrafia Lombardo

#### INDICE GENERALE

|                                                                            | • |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|
| POESIA, EPICA.                                                             |   |    |     |
|                                                                            |   |    |     |
| La profezia di Prometeo (Vincenzo Morri)                                   |   | 10 | 59  |
| Il sacrificio di lefte (Cesare Antei)                                      |   | 12 | 63  |
| Giosia predice l'eceidio di Gerusalemme (lo stesso)                        |   | *  | 66  |
| Morte di Amalasunta (Angelo Maria Ricci)                                   |   | 10 | 68  |
| S. Benedetto e Totila (lo stesso)                                          |   |    | 70  |
| La honaccia e lo scorbuto (Massimina Fantastici Rosellini)                 |   | w  | 72  |
| La storia di un profugo (la stessa)                                        |   | 10 | 73  |
| La prima persecuzione de' cristiani (Antonio Mezzanorra)                   |   |    | 77  |
| S. Cirillo espone la storia dell'antico Testamento (Diodata Saluzzo Rozno) |   | *  | 79  |
| I tre regni di natura (la stessa)                                          |   | 10 | 84  |
| Dottrina della setta stoica (la stessa)                                    |   | 10 | 82  |
| Visione di Colombo (Lorenzo Costa)                                         |   | 15 | 85  |
| Lo scoprimento dell'America (lo stesso)                                    |   |    | 84  |
| La prove del fuoco (Angulo Manta Ricci)                                    |   | 10 | 87  |
| La predicazione delle crociate (Tomaso Grossi)                             |   |    | 89  |
| La fame dei erociati chiusi in Antiochia (lo stesso)                       |   |    | 94  |
| La sete nel campo crociato (lo stesso)                                     |   |    | 92  |
| Processione dei crociati intorno a Gerusalemme (lo stesso)                 |   |    | 93  |
| Assalto di Gerusalemme (lo stesso)                                         |   |    | 95  |
| Tempesta e bonaccia (Lorenzo Costa)                                        |   |    | 100 |
| Battaglia di Costantino e Massenzio (Mezzanorre)                           |   |    | 105 |
| Maria Vergine visita s. Elisabetta (Davide Bartolotti)                     |   |    | 109 |
| La nascita di Cristo (lo stesso)                                           |   |    | ivi |
| La strage degli Innocenti (lo stesso)                                      |   |    | 112 |
| Decollazione di s. Giovanni Battista (lo stesso)                           |   |    | 115 |
| Il sermone del monte (lo stesso)                                           |   |    | 116 |
| Dentimento di Distres mente di Ciude (le eterne)                           |   |    | 118 |

#### POEMETTI E NOVELLE.

| La battaglia d'Imera (G. Paari)                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I trecento alle Termopilo (lo stesso)                                               |
| L'esitio. Il giuramento di una madre (S. Prasca)                                    |
| Il vaticinio (lo stesso)                                                            |
| Tempesta e naufragio (lo stesso)                                                    |
| L'antica ospitalità dancse (lo stesso)                                              |
| Il giuramento infranto (lo stesso)                                                  |
| Il Dio de' cristiani (lo stesso)                                                    |
| Aroldo annuncia a Maclina la morte di Olivia (lo stesso)                            |
| Sveno e Fiorina (Tomaso Grossi)                                                     |
| La fuga e la sorpresà (lo.stesso)                                                   |
| Apparizione di Rizzardo (lo stesso)                                                 |
| Morte d' Ildegonda (lo stesso)                                                      |
| Le maremme toscano (B. Sestint)                                                     |
| L'arsura nelle maremme e la Pia (lo stesso)                                         |
| L' eremita (lo stesso)                                                              |
| La fuga (Gio. Tonti)                                                                |
| Algiso, difendendo l'arco romano di Milano, code prigioniero (Cesare Cantu) # 149   |
| Morte del conte di Roco (Alexande)                                                  |
| Actea la pazza (lo stesso)                                                          |
| Profezia di Arnalda (lo stesso)                                                     |
| La vendetta di Arnalda (lo stesso)                                                  |
| Dolore e fede (Luigt Carnen)                                                        |
| L'omicida (lo stesso)                                                               |
| Rosilde (Silvio Pellico)                                                            |
| L'ombra di Ugo Basville condotta dall'angelo entra in Parigi (Vincenzo Monti) # 473 |
| Le ombre dei filosofi (lo stesso)                                                   |
| Il monumento di Giuseppe Parini (lo stesso)                                         |
| Il concilio dei genii elementari e l'Ondina (Astosto Gazzouetti)                    |
| La grotta di Adelberga (lo sterso)                                                  |
| 100                                                                                 |

#### POESIA DIDASCALICA.

| Fine dell' nomo (Salomone Fiorentino)                                          | <br>n 48 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Dio non vuole distrugger l'anima dell'uomo (lo stesso)                         | <br>» is |
| La ritirata dalla Russia (Giuseppe Nicolini)                                   | n 48     |
| La macchina elettrica (Giuseppe Barrieri)                                      | <br>n 49 |
| Il nido degli necelli (Bartolongo Lorgezi)                                     | * 19     |
| Le cave di marmo dei colli veronesi (lo stesso)                                | + 19     |
| Lodi della vita campestre (lo stesso)                                          | <br>o i  |
| Origine del corullo (Casana Agici)                                             | <br>u 49 |
| Invocazione di Minerva (lo stesso)                                             | <br>e 49 |
| Qual terra è buona agli ulivi (lo stesso)                                      | <br>w i* |
| Diverse generazioni di pecoro (lo stesso)                                      | <br>* 19 |
| In che sito il pastore debba guidare e donde allontanare le pecore (lo stesso) | u 20     |
| Le patate (lo stesso)                                                          |          |
| Allattamento della prole (lo stesso)                                           | n 20     |
| Tintura delle lane; le fabbriche di pauni (lo stesso)                          | n 20     |

GENERALE

| L' invito à Lesbia, ossia descrizione dei museo di storia naturale di Pavia (Lonenzo Ma-         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SCHERONI)                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le rogazioni. Elogio dell'agricoltura madro del commercio e delle arti (Giuseppe Baraneni) u 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La mietitura (lo stesso)                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La trebbiatura (lo stesso)                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La villeggiatura (Lo stesso)                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il di dei morti (lo stesso)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il teatro (lo stesso)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| l consigli del padre (Pietao Ruscosi)                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POESIA DRAMMATICA,                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I terrori nolturni (Vittorio Alpieri)                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il canto di Davide (lo stesso)                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il rimorso e la pena (lo stesso)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Una rivelazione (Vincenzo Monti)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La visiono (lo stesso)                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I presentimenti della morte (G. B. Niccount)                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un comando sottinteso (lo stesso)                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La caduta di nn grande (lo stesso)                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il ricordo di un antico amore (lo stesso)                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 dubbio (lo stesso)                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il colloquio funesto (lo stesso)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La dichigrazione di guerra, I tradimenti (Alessanno Mazzoni)                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Un nuovo sentiero per le aloi mostrato a Carlo Magno (lo stesso)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morte di Ermengarda (lo stesso)                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La ragion di stato e la ragion del cuore (lo stesso)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'altimo addio del conte di Carnognola alla moglie ed alla figlia (lo stesso) n 255              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uno stratagemma atroco (Casane ogala Valle)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La gelosia (lo stesso)                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il delirio e la preghiera di Tecmessa (Ugo Foscolo)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'addio alla vita (to stesso)                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'ultimo abboeramento (IPPOLITO PINDEMONTE)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La madro disperata (lo stesso)                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La prosthiera della fiella di lette (Persey Bratery)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La preghiera della figlia di lefte (Felice Bellotti)                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il voto rivelato (lo stesso)                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 profughi (Silvio Pellico)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il perdono (lo stesso)                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La congiura (Canto Mageneo)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morte e perdono (lo stesso)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| morte e percono (10 300330)                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DODGE CATIRICA                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### POESIA SATIRICA

| Sulle pie disposizioni testamentarie (Giuseres | Zaxora) |  |  |  |  |  | 4  | 281 |
|------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|----|-----|
| La mitologia (Vincenzo Monti)                  |         |  |  |  |  |  | 10 | 287 |
| Il seduttoro e la vittima (Giusio Uperri) .    |         |  |  |  |  |  |    |     |
| Sulla luna (Antonio Guadagnosi)                |         |  |  |  |  |  |    | 291 |

INDICE

| ****                                        | III DI  | LL   |      |     |  |   |   |   |  |     |     |            |
|---------------------------------------------|---------|------|------|-----|--|---|---|---|--|-----|-----|------------|
| Il campanile di Pisa (Antonio Guadaonoli)   |         |      |      |     |  |   |   |   |  | 201 | ıq. | 295        |
| La falsa eloquenza del pulpito (Lorenzo M   | ASCHER  | oni) |      |     |  |   |   |   |  |     | "   | 297        |
| Le avventure di un pappagallo (Giusappa     | SACCILI | ) .  |      |     |  |   |   |   |  |     |     | <b>501</b> |
| Il sale ed il tabacco (Annaldo Fusinato)    |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 303        |
| Modo di pagare i debiti (lo stesso)         |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 505        |
| Gli esami (lo stesso)                       |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | =   | ivi        |
| I viaggi (IPPOLITO PINGEMONTE)              |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 41  | 506        |
| Il Parnaso (lo stesso)                      |         |      |      |     |  |   |   |   |  | ÷   |     | 344        |
| L'avarizia (Angreo D'Etci)                  |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 545        |
| Al marchese Gino Capponi. Palinodia. (G1a   | сомо 1  | Eor  | ABOR | ) . |  |   |   |   |  |     | 10  | 316        |
| Sui sepoleri di Ugo Foscolo (Giovanni Ton   | rt) .   |      |      | ٠.  |  |   |   |   |  |     | *   | 319        |
| La poesia (Luigi Cannen)                    |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 324        |
| Arte e natura (lo stesso)                   |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 325        |
| Gli studi utili (lo stesso)                 |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 526        |
| Epicedio della pazzia (lo stesso)           |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | *   | 528        |
| Le ultime scene (T. ALBARELLI VORDONI)      |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 329        |
| L'ipocondria (la stessa)                    |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | n   | 330        |
| Il giuoco (A. Casari)                       |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 331        |
| Al conte Giovanni Roverella. Epistola (A. 6 | CASTAG  | NOL  | ) .  |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 333        |
| Ad un cantaute (Giuseppe Giusri )           |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 11  | 534        |
| La chiocciola (lo stesso)                   |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 335        |
| I saluti (Lorenzo Bonsini)                  |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 336        |
| Il fumo del tabacco (lo stesso)             |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | lvi        |
| Come si diventi famoso facilmente (lo stess | 0) .    |      |      |     |  | · | ÷ | · |  |     | n   | 358        |
| Estimazione pubblica (lo stesso)            |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 559        |
| Le comparazioni (Filippo Pananti)           |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     | 544        |
| Il viaggio a piedi del poeta (lo stesso) .  |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     | 19  | 342        |
|                                             |         |      |      |     |  |   |   |   |  |     |     |            |

#### FAVOLE.

| La lucciola (Lorenzo Pienotti)          |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | *  | 345  |
|-----------------------------------------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|----|-----|------|-----|---|----|---|---|---|----|------|
| La morte ed il medico (lo stesso) .     |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | ** | 350  |
| Il giudice e i pescatori (lo stesso)    |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      | ı   | Ċ | Ċ  | ÷ | Ċ | Ċ |    | ivi  |
| Il fanciullo e la vespa (lo stesso) .   |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      | ÷   | Ė | Ċ  | Ċ | i | i | 10 | 554  |
| Il topo e l'elefante (lo stesso)        |     |      |     | - 1  | - 1  | 1   | 1   |    | 1   |      | - 1 | Ċ | Ĭ. |   |   | - | ** | 389  |
| Le bolle di sapone, ossia la vanità o   | dei | de   | sid | nrii | um   | ani | ilo | ., | •   | i) . |     |   |    |   |   |   |    | ivi  |
| L'asino e il cavallo (lo stesso) .      |     |      |     |      |      |     | (   | ** | ••• | , .  | •   | • | •  | • | ٠ | • |    |      |
| La scimia o sia il buffone (lo stesso   | 'n  |      |     |      | •    | •   | •   | •  | •   |      | •   | ٠ | •  | • | ٠ | • | _  | ini  |
| La zueca (lo stesso)                    | ,,, | ٠.   | •   | •    | •    | •   | •   | •  | •   |      |     |   | •  | • | • | • | 3  | 2014 |
| Lo struzzo (lo stesso)                  |     |      |     | •    | •    | •   | •   | •  | •   |      | •   | • | •  | • | • | • |    | :1   |
| Il fanciullo e i pastori (lo stesso) .  | •   |      |     | •    | •    | •   | •   | •  | •   |      | •   | • | •  | • | • | ٠ | "  | ivi  |
| Il marchia e la marte (fo sterro) .     |     | ٠.   |     |      |      | •   | ٠   | •  | •   |      |     | • | ٠  | ٠ | • |   |    | IVI  |
| Il vecchio e la morte (lo stesso) .     | 1   |      |     |      | ٠    | ٠   |     | ٠  | •   |      | ٠   | ٠ | :  | ٠ | ٠ | ٠ | *  | 999  |
| Il padre, il figlio e l'asino (lo stess | 10  | ٠.   |     |      | •    | •   |     |    |     |      | *   | ٠ | ٠  |   |   | * | п  | ivi  |
| La cicala e la formica (lo stesso) .    |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   |    |      |
| Il topo campagnolo e il topo cittadii   | no  | (lo  | **  | esse | ›) · |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | 10 | 356  |
| Borea ed il sole (Luigi Clasio)         |     |      |     |      |      |     |     | ٠  |     |      |     |   |    |   |   |   | *  |      |
| Il granchio e il suo figlio (lo stesso) | )   |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | 10 | 557  |
| Il cannocchiale della speranza (lo si   | cs  | \$a) |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | n  | ivi  |
| Il zefiro, l'ape e la rosa (lo stesso)  |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   |    | ivi  |
| Il lupo e la volpe (lo stesso)          |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   |    | 558  |
| La donzella e la sensitiva (lo st sso   | )   |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   | 15 | 559  |
| Il tono in dispensa (lo stesso)         |     |      |     |      |      |     |     |    |     |      |     |   |    |   |   |   |    | ivi  |

GENERALE

# EPIGRAMMI. Carlo Bancalli — Melchiorre Cesarotti — A. d'Flei — L. Grossi — Clemente Bondi —

| Sav. Bettinelli — L. Cerretti — Ofelia Cimeléo — Dalle rime piacevoli d'uu Toscano — Gio. Gherardo de Rossi — Incerto — Filippo Pananti — Giuseppo Capparcazo — Luigi Carrer — Giovanni Veludo — Felice Romani — P. Canal — Bennassi Montanari — Norb. Rosa — Zefirino Re |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tanari — Norb. Rosa — Zenrino ne                                                                                                                                                                                                                                          |
| POESIA LIRICA.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Al merito, Ode soffica (FANTONI)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Al marchese C. B. deluso nelle sue speranze da nna corte. Ode saffica (lo stesso) * 367                                                                                                                                                                                   |
| Al Formidabile, vascello dell'ammiraglio Rodney (lo stesso)                                                                                                                                                                                                               |
| Al signor Giorgio Viani. Ode saffica (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                          |
| Ad aleuni critici. Ode saffica (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                |
| Sopra la morte, Sonetto (Vincenzo Monti)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sulla morte di Giuda, Sonetti (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Per le quattro tavole rappresentanti Beatrice con Dante, ce. Canzone (lo stesso) " ivi                                                                                                                                                                                    |
| Al signor di Montgolfier (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Il giorno onomastico della mia donna (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                          |
| Sul medesimo soggetto (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                         |
| La melanconia (Ippolito Pinognoste)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il mattino (lo sterso)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Il mezzogioruo (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                |
| La sera (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La notio (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A Isabella Albrizzi (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                           |
| I sepoleri. A Ugo Foscolo (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                     |
| La solitudine (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ansercontiche (Iacoro Vittorelli)                                                                                                                                                                                                                                         |
| A Luigia Pallaviciui caduta da cavallo sulla riviera di Sestri. Ode (Ugo Foscozo) " ivi                                                                                                                                                                                   |
| All'amica risanate. Ode (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonetti (lo stesso                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dei sepoleri. A Ippolito Pindemonte (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                           |
| Inno a Giovo (P. Costa)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alla tomba del Petrarea in Arquà. Canzone (Giovanni Marchetti)                                                                                                                                                                                                            |
| Sul traffico de' Negri (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carme sulla passione di Gesù Cristo (Giovanni Tonti)                                                                                                                                                                                                                      |
| Il viaggio malinconico (Cesare Arici)                                                                                                                                                                                                                                     |
| L'angelo eustode (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                              |
| La conversione di san Paolo (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gli apostoli (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Il poeta moriente alla sposa (Regarelli)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Psiche, fanciulla elle rappresenta l'anima nostra. Sonetto (M. Missiaini) 408                                                                                                                                                                                             |
| Inno ai patriarchi, o de' principii del genere umano (Giacono Legranu) vivi                                                                                                                                                                                               |
| L'infinito (lo stesso) ,                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canto notturno di un pastore crrante dell' Asia (lo stesso)                                                                                                                                                                                                               |
| Amore e morte (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alla primavera, o delle favole antiche (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                        |

 INDICE

| •                                           |      |     |       | -     |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    |     |
|---------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|----|-----|----|-----|
| Canlo di un trovatore (Tomaso Grossi)       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    | pag |    |     |
| La rondinella (lo stesso)                   |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 125 |
| Inno a sant' Elmo (Tenenzio Mamiani)        |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 121 |
| Inno a santa Rosalia (lo stesso)            |      |     |       | ٠     |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 127 |
| Inno alla chiesa primitiva (lo stesso) .    |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    |     |
| La scampagnata (lo stesso)                  |      |     |       |       |     |      |     | ٠   |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| 1 patriarchi (lo stesso)                    |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     | ٠   |      |   |    |     |    | 453 |
| Giovanni Mell, ovvero della Cosmogonia      | (lo  | st  | 283   | 0}    |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 456 |
| Urania. Poemetto (ALESSANDRO MANZONI)       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 439 |
| Il Natale (lo stesso)                       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠  |     |    | 442 |
| La Passione (lo stesso)                     |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 443 |
| La Risurrezione (lo stesso)                 |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 444 |
| La Pentecoste (lo stesso)                   |      |     |       | ٠     |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 445 |
| Il nome di Maria (lo stesso)                |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      | ٠ |    |     |    | 446 |
| In morte di Napoleone. Ode (lo stesso)      |      |     |       |       |     |      |     | -   |     |     |     |      |   |    |     |    | 447 |
| Versi da scriversi sotto il ritratto di Vit | 300  | ngo | М     | onl   | i ( | lo . | ste | 120 | )   |     |     |      |   |    |     | 10 | 448 |
| Strofe da cantarsi da un coro di giovano    | tti  | all | a j   | pris  | па  | COE  | nw  | iot | e.  | (lo | ste | :880 | ) |    |     |    |     |
| La battaglia di Maclodio (lo stesso) .      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| I Latini alla cadata dei Longobardi (lo     | ste  | 150 | )     |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 450 |
| La morte d'Ermengarda (lo stesso) .         |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| La solitudine dell' anima (G. REGALDI).     |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 19 | 452 |
| La malineonia. Inno (lo stesso)             |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 10 | 453 |
| La poesia (Luigi Carren)                    |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 19 | ivi |
| La sorella (lo stesso)                      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 454 |
| La vendetta (lo stesso)                     |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 455 |
| Il cavallo d' Estremadora (lo stesso) .     |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| Sonetti (lo stesso)                         |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 457 |
| Il XXIII settembre, Parodia del 5 magg      | tio  | (lo | \$6   | css   | ٥)  |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | *  | 458 |
| Per una nadre tenerissima. Sonetto (Gio     | ). I | Ros | iget) | ١.    |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | *  | 459 |
| In morte di Antonio Canova (lo stesso)      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 10 | 460 |
| Nell'anniversario della morte di Antonio    | 0    | ano | Y2    | . €   | de  | (lo  | st  | css | (01 |     |     |      |   |    |     | w  | 462 |
| La faneiulla, la sposa, la madre. Roman     | æ    | dos | nes   | tic   | he  | Ġ    | 10L | 10  | Cat | CAN | (Q  |      |   |    |     | *  | 463 |
| A Petrarca. Canzoni (lo stesso)             |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | *  | 466 |
| La suora della carità (Domenico Capelli     | XA)  |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | =  | 470 |
| L'inverne, Idillie (Luiet Charolini) .      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| Le due seuole (G. Prati)                    |      |     | ٠     |       | ٠.  |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠  |     |    | 472 |
| L' nomo (lo stesso)                         |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 473 |
| Perdonate (lo stesso)                       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 475 |
| Giogo evangelieo (lo stesso)                |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠. |     |    | 476 |
| Campagnuoli saplenti (lo stesso)            |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠  |     |    | 477 |
| Il destino (lo stesso)                      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | ivi |
| I fuochi fatui (lo stesso)                  |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 479 |
| La poesia (lo stesso)                       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠  |     |    | 483 |
| Il mondo al poeta (lo stesso)               |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | •  | ivi |
| Le orfanelle (lo stesso)                    |      |     | ÷     |       |     |      |     | ٠   |     |     |     |      |   |    |     | 10 | ivi |
| A Giuseppe Barbieri (lo stesso)             |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   | ٠  |     | *  | ivi |
| Nel di che mi venne recato il ss. Viatio    | 00 ( | lo  | slo   | \$\$0 | )   |      | ٠   | ٠   |     |     |     |      |   |    |     | *  | ivi |
| Davanti al eimitero della terra natale (    |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 484 |
| Saluto a' quattro poeti italiani (lo stesso |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | *  | ivi |
| L' Ave Maria della mattina (lo stesso)      |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 10 | 485 |
| L'Ave Maria della sera (lo stesso)          |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | =  |     |
| La campana del De Profundis (lo stess       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 487 |
| Rimembranze d'infanzia (lo stesso) .        |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 188 |
| Alle stelle (Agostino Cagnoti)              |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    | 489 |
| In morte di Ugo Foscolo (lo stesso) .       |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     |    |     |
| L'aura autunnale (le stesso)                |      |     |       |       |     |      |     |     |     |     |     |      |   |    |     | 10 | 491 |

| La valle (Agostino Cagnoli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | pe  |      | 191                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----------------------------------------------|
| La giovinezza (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 11 1 | 192                                           |
| Invito alle rose (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | *    | ívi                                           |
| La campana del villaggio (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | . ' |      | ivi                                           |
| All' angelo custode (Gabriele Rossetti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |      | 193                                           |
| L'Annunziazione (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | ٠   |      | 194                                           |
| II primo avvento (lo stesso:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | •   |      | ivi                                           |
| Il Natale di nostro Signore (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |      | 195                                           |
| La vera felicità (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |      | lvi                                           |
| Estasi d'amore (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     |      | 197                                           |
| La mia gioventù (Silvio Pellico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |     |      | 198                                           |
| 1 parenti (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |      | 199                                           |
| Poveri fiori (Francesco Gall'Oxoaro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |      | 500                                           |
| La guerriera. Ode (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     | n 1  | 502                                           |
| Il mio demone. Ode (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |      | 503                                           |
| In morte di Vincenzo Bellini (C. Peroti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      | 100                                           |
| Le opere della creazione (G. B. De Cristoforis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |      | 505                                           |
| L'esulo (Cesare Cantú)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     | . 1  | <b>306</b>                                    |
| La viola del pensiero. Serenata (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     | 18   | ivi                                           |
| L'universo (Nicolò Tommasso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |     | я :  | 508                                           |
| Natura ed arte (lo stasso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     | *    | ivi                                           |
| A Michelangelo Buonarroli. Canzoni (Bixio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |     | я :  | 510                                           |
| Pel busto di Vincenzo Monti. Canzone (France Romant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |     | 11   | 512                                           |
| San Rocco, o il pellegrino evangelico del secolo XIII. Leggenda antica. (S. Biava)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     | п    | 513                                           |
| L' immortalità (G. Pozzone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     | •    | 517                                           |
| L' orfano (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |      | 518                                           |
| La poesia (lo stosso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     | -    | 520                                           |
| La fantasia (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Ċ   | **   | 521                                           |
| I versi a mensa (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      | 522                                           |
| Ad egregia suonatrice di cembalo (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Ĺ   |      | ivi                                           |
| A mia madre (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |      | 523                                           |
| La fede (G. Bonon)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |     |      | 524                                           |
| La speranza (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |     |      | 525                                           |
| La carità lo stesso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | •   |      | 526                                           |
| La sera (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |      | 528                                           |
| La notte (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : |     |      | 520                                           |
| A Marin Vergine (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      | 530                                           |
| La divina parola (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ť | Ť   | -    | 551                                           |
| Mirabili effetti della luce sugli animali (Oxonato Occioni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | :   |      | 532                                           |
| L'ourora boreale (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Ċ   |      | ivi                                           |
| In morte d'una fanciulla (Casara Battaloni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |      | 533                                           |
| Il lugo (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |      | 534                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |     |      | ivi                                           |
| Alla Vergine Maria (Io stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |     |      | 556                                           |
| Alla Vergine Maria (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |     |      | ivi                                           |
| Sonetti (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : |     |      |                                               |
| Sonetti (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : |     |      |                                               |
| Sonetti (lo stesso)  Rimembranzo dolorose (lo stesso)  Il lago di Garda (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | :   | *    | ivi                                           |
| Sonetti (lo stesso) Rimembranze dolorose (lo stesso) Il lago di Garda (lo stesso) Ad una hambina dormente (Asonea Maspel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | :   | "    | ivi<br>538                                    |
| Sonetti (lo stesso)  Il lago di Garda slo stesso)  Ad una bambina dormente (Alonea Marves)  La prima viola (lo stesso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | :   | "    | ivi<br>538<br>539                             |
| Societti (do 16180) Illi lago di Girda (10 181810) Illi lago di Girda (10 181810) Ad una hambhai dorentei (Aboata Marva) La prima viola (do 16180) La modre cali flanciulo (do 16180)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi                      |
| Scotti (in tetero) Il lago di Carda (fo tetero) I la modre ce di Il fancialio (fo tetero) I la fincia in Die scopita da Lorrouzo Bardolini (fo tetero)                                                                                                                                                                                                                                              |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi<br>ivi               |
| Socotti (do 1eteso)  Il lago di Garda (do 1eteso)  Il lago di Garda (do 1eteso)  La prima viola (b 1eteso)  La prima viola (b 1eteso)  La madre cdi la fancillo (b 1eteso)  La fiducia in Dio scolpita da Lorenzo Bartolini (b 1eteso)  Ad una madre (b 1eteso)  Ad una madre (b 1eteso)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi<br>ivi<br>540        |
| Societti (do 1 teteso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi<br>ivi<br>540<br>ivi |
| Socitti (do Interio) Il lago di Garda (do Interio) Il lago di Garda (do Interio) La prima viola (hontas Marrat) La prima viola (hontas Marrat) La madra cel di fasciollo (hontas Marrat) La fidinci in Die scolpita da Lorenzo Bartolini (hontas di Marrat) Ad ma madre (hontas de Interio) Ad ma madre (hontas de Interio) Ad ma madre (hontas elemente de Interio) La fidincia (hontas elemente de Interio) |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi<br>ivi<br>540<br>ivi |
| Societti (do 1 teteso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |     |      | ivi<br>538<br>539<br>ivi<br>ivi<br>540<br>ivi |

| All                                    | ***  | ν., |     | O.  |     | •••• |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|
| Arte (Andrea Mappel)                   |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | p | ıg. | 54  |
| Al Creatore. Inno del mattino (Text    | 1570 | Œ   | Se  | LET | u)  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 'n  | ív  |
| L' innocenza (lo stesso)               |      |     |     |     | ÷   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  | 54  |
| La poesia (Giuseppe Revere)            |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| Venezia (lo stesso)                    |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | w   | iv  |
| Una rosa (Emanuele Celesia)            |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| A Dio (lo stesso)                      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 49  | iv  |
| I cieli (CATERINA BON BRENZONI) .      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  | 54  |
| Le rovine (D. Saluzzo Rosso)           |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| L'angelo (la stessa)                   |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| Alla fortuna. Canzone (Giuseppa Gui    | 1334 | No  | BIL | E)  |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ï |   |     | 55  |
| All' nura. Anacreontien (ELVIRA GIAN   | EPIE | RI) |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   | · | ċ |     | 55  |
| La sera (Giuseppina Poggiolini) .      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| Le memorie dell' infanzia. Ode (la :   | stes | ea) |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  | 55  |
| La prima preghiera (ANTONIO ZONCAD     | Lac  | ď   |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   | i |   |   | **  | 55  |
| L'ira del poeta Ode (lo stesso) .      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   | i | ÷ | Ċ |   |   | ċ | ċ |     | 55  |
| La melanconia del poeta (lo stesso)    | Ċ    | ċ   |     |     |     | ·    |   | ÷ | Ċ | ÷ |   | Ċ | ċ | Ċ | ÷ | Ċ |   |     | ivi |
| Il poeta e la faneiulla. Ode (lo stes. | to)  |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10  | 55  |
| Il Petrarca alla tomba di Virgilio. C  | Ode  | ilo | #8  | cas | 9)  |      | · |   |   | ÷ |   | · | Ċ | ÷ | ċ | ÷ | ÷ |     | ivi |
| Grido di guerra (lo stesso)            |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| L'Arabo (lo stesso)                    |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| Il sole (lo stesso)                    |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
| Le ultime parole di Mosè sul monte     | Ne   | bo  | ιŁο | 21  | ess | 9)   | Ċ | ċ | ċ | Ċ | · | ÷ |   |   |   | ì |   |     | 56  |
| La missione del meste (la eterra)      |      |     |     |     |     |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | VA  |

## PARTE SECONDA

POESIE.

#### DELLA POESIA IN ITALIA

LA DOSAN NOS È BORTA E NON PEÒ BORDES — LA SCHETA PROGNOMA SI ACCORDA COLLA POSSIA.

— LA POSSIA DELLA SCREVA È LA PIÒ STERIURE — LA CUPILIT, NOS È LA TORRA DELLA POSSIA — LA POSSIA NELLE SCRE MANIFESTIZIONI S'INFORMA AI TERPI — POSSIA DELLE FOCCIO CIVILITÀ, DI QUELLE BI DECADIENTO — POSSIA DELLE FOCCIO CIVILITÀ, DI QUELLE BI DECADIENTO — POSSIA DI MINISIONE — LA POSSIA LIBRICA È DI TETTI I TERPI E DI TETTI I LOCGRI — POSSIA LIBRICA DELLE PERRI, DEI CASSIA DELLE SOLO DEI CONSIA PIÈ DELLE SINDIA DELLE RIBRICA DELLE ARRADI, DELLE RIBRICA DELLE SINDIA DELLE RIBRICA DELLE SOLO DEL

È ormai vecchio questo lamento, che la poesia vada p occlii veggenti morendo, per guisa che, se le cose continuano di questo passo, poco poi staremo, a detta di certuni. a pon averne altro più che gli aptichi monumenti, quasi vestigia di spento vulcano. Ella è questa up'accusa che si move da ogni parte del mondo incivilito all'età postra, e che ogni popolo ti spiega secondo sua natura, coi frizzi e coll'epigramma il francese, con ragioni metafisiche il tedesco, con istretti calcoli di convenienza e d'interesse l'inglese, col fatto e nulla più l'italiano. Diresti che la poesia sia quasi un esule maledetto a epi si chiude ogni porta, un ospite di mal angurio che nessuno vuole sotto il suo tetto. Il padre di famiglia è preso come da spavento quel giorpo in cui gli è detto: - Avete un figlio poeta -. Il negoziante se scorge appena un ampo di fantasia poetica nel giovine alunno che gli è affidato, tosto dispera di cavarne alcun costrutto : se in un pubblico ufficio si trova per mala sorte alcun giovane che mostri qualche amore a quest'arte, che sappia

schiccherare quattro versi ad un bisogno, il poverino nel concetto de suoi superiori è bell' e spacciato. Ben si loderà talvolta alcuno per aver fatto di booni versi, si dirà di lui che è uomo d'ingegno, di faptasia; questo però non solo non gli procurera alcun vero vantaggio, ma forse ancora gli sarà cagione di guai, di miseria, d'abbandono; per questo sarà tenuto un cervello balzano, uno sventato o tutt'al più un pazzo sublime, tristo onore in vero che poclii vorrapno invidiargli. Ed ecco altrettante testimonianze, al dire di certoni, che la poesia ai di postri è sullo spirare, e fra poco non ne rimarrà che il cadavere iponorato. Che in siffatta sentenza v'abbia parte di vero, non vorrà negarlo chi faccia mente che la poesia vive d' imaginazione, vive d'entusiasmo, vive di gagliarde passioni; e quest'epoca nostra é calcolatrice per eccellenza, ligia agl'interessi materiali come niun' altra mai, amante del quieto vivere, degli agi, dei piaceri, e fin nei vizii e nei delitti prudente o misurata.

Ma d'altra parte, quando considero che, altro non essendo la poesia che l'effusione d'un anima la quale tende all' infinito, il bisogno del bello, del grande, è inerente all'innana natura, ben posso credere ch' ella fiorisca più o meno in questa o in quell' età, non ch' ella si possa spegnere al tutto, chè per me sarebbe quanto il dire che a tanto possa giungere il corrompimento dell' umana schiatta da mutarne la natura. Affetto e imaginazione costituiscono il poeta; ora l'imaginazione e l'affetto sono due potenze talmente connaturate coll' uomo che ripugna il concepirlo senza di queste. Vi hanno tempi nei quali il freddo raziocinio la vince della mano sull'imaginazione, tempi nei quali l'imaginazione e il raziocinio si contemperano con bella armonia, o tempi finalmente nei quali l'imaginazione tiene il campo a scapito anche della ragione, costretta spesso da quella a starsene muta od a non manifestarsi che a mezzo, per quel tanto cioè che può accordarsi colla sua rivale. L'affetto poi, più o meno, ma pur sempre, si fa sentire in ognuno di questi stadi che può percorrere l'anima umana; perocche tanto varrebbe l'unimettere una generazione d'uomini senza affetti quanto il supporre il mondo senza il calorico vivificante. Certo egli è che di solito l'affetto abbonda dove abbonda l'imaginazione, e quindi quanto più si risale ai tempi primitivi tanto più si trova vivaco, spontanea, feconda la vena della vera poesia. Siecome poi l'ignoranza delle cause è la prima fonte della meraviglia, e l'imaginazione si compiace del maraviglioso, oguun vede che, mano mano si sconriranno le canse, scemandosi la maraviglia, verrà a scemare l'imaginazione e quindi la poesia. Il perché, la scienza, la quale non è altro elle uno studio delle cause, dovrà procedere in ragione contraria dell'imaginazione, tantochè l'una abbia a perdere quanto l'altra viene nd acquistare. Ma le cause altre sono finite e mediate, altre indefinite e mediate ad un tempo, tutte poi dipendenti da una causa immediata, assoluta, infinita. Il perchè, delle cause mediate e finite poteudosi misurare i confini, la cognizione di esse trarra seco il cessare della maraviglia, non lasciando più nulla a vaglieggiare al di là: non si potendo determinare i confini delle cause indefinite e mediate, per non esser la cognizione loro mai perfetta, non potrà mai partorire perfetto soddisfocimento; e rimanendo sempre alcun che di oscuro e di misterioso, si lascera scripre all'imaginazione un campo abbastanza largo in che spaziare. Quando poi, cercando la causa delle cause, si levi la mente al disonra delle une e delle altre a rintracciarne il fonte comune, forza ò che la meraviglia rinasca, dappoiché di quest'ultima causa non è mente umana che abbracciar possa i confini, non ne avendo alcuno. E questa maraviglia presenta un carattere suo proprio, diverso affatto da quello con che ci appare la meraviglia figlia dell'ignoranza assoluta. Peroccliè se questa è l'effetto della debolezza della ragione o del suo silenzio, quella all'incontro non è altro che l'ultimo prodotto della ragione înnalzata, direbbe un matematico, alla sua massima potenza, E qui pure si avvera quello che già tante volto dicemmo, cho gli estremi si toccano; la somma ignorauza e la scienza profonda possono generare del pari la poesia. Ecco perchè gli uomini di mezzana levatura dati alle scienze positive di solito riescono gretti, incapaci d'entusiasmo, sprezzatori di tutto ciò che è poesia; mentre le menti più sublimi, daudosi ai medesimi studii nulla perdono della loro imaginativa, e, addentrandosi nell'investigazione delle cause più in là seuza paragono che i primi non facciano, riescono talvolta filosofi ad un tempo e poeti. Chi ben esamini la storia dei grandi scoprimenti dell'umano ingegno nelle arti e nelle scienze non tarderà ad accorgersi che l'imaginazione degli scopritori v'ebbe nou piccola parte e quindi la poesia. L'imaginazione è la madre delle ardite sintesi, per le quali si domina dall'alto la scienza ; la madre feconda delle ipotesi, spesso sorgenti di errori, ma spesso ancora iniziatrici di grandi scoperte. Quante volte una mente privilegiata con fantasia di poeta divino quel vero che rimase poi a provarsi ai pazienti mediocri, ottimi raccoglitori dei singoli fatti che valgono a confermarlo, ma inetti a scoprirlo essi medesimi! Così talvolta nei poeti sommi s'incontrano tratti maravigliosi cho accennano a scoperte future, a cognizioni superiori d'assai a quelle che si avevano al loro tempo; e, per tenerci ai nostri, parecchi ne potremmo citare nel solo Dante, risguardanti alcune grandi verità che la scienza moderna rinvenne, e eni egli talvolta scorse in nube, tal altra defini quasi con matematica precisione, anticipando i tempi con quella seconda vista che dicono essere nei poeti; nia ce ne rimaniamo per non ripctere quello che molti già ebbero ad avvertire. Per me credo che Copernico, Galilco, Newton, Volta fossero poeti e grandi poeti nel senso più nobile, più sublime della

parola, perché ravviso sempre nelle opere loro non so che di superiore alle date della intelligenza comune ch'io debbo attribuire nlla potenza dell'imaginativa, e trovo, come già ebbe a notare un valente matematico del quale piangiamo tuttavia l'immatura morte, trovo che dove concorre un grandissimo numero di elementi, il loro intendimento sa da pochi conehiudere a tutti ed afferrare con tanta certezza le conseguenze che non ne avrebbe maggiore se avesse contati tutti i passi per lo smisurato trascorso viaggio (1); e questi diremo impeti della mente, questi valichi che uniscono si mirabilmente due lontanissimi estremi, lasciandovi pur sotto un abisso, io li tengo come una creazione nel senso largo della parola, e nella creazione v'è sempre poesia. Certo, allorchè la mente dell'uomo sia giunta a tantoche possa dar ragione a sé medesima dei più notahili fenomeni dell'universo, quand' ella sia veramente logica nel suo procedere, forza è che si aecorga che nel complesso delle cognizioni avvi qualche cosa di manchevole, eli'ella di questa immensa catena delle cause non tiene in sua mano elle l'uno dei capi estremi, mentre l'altro si perde in un vago infinito, sente che in fondo alla scienza si eela sempre il mistero, che non ha che le sparse membra di un immenso tutto; e siccome più s'avanza in questo mare dello seihile, e più lo vede allargarsi dinanzi a' suoi occhi, e meno spera di poterne mai seorgere le ultime sponde, così viene alla fine a chiarirsi che l'ultimo termine dell'umano sapere è una ragionata consapevolezza della propria ignoranza. L'uomo allora attonito, stupefatto, china la fronte dinanzi all' immensità della natura, e profondandosi nella contemplazione di quella causa prima da cui movono le secondarie tutte quante, non potute riconoscere nel loro nesso se non se da lei che tutte in sè le raccoglie, riconosce la propria impotenza, il proprio nulla, e l'inno di trionfo che già già intonava all'intelletto umano quasi a sovrano dell'universo si muta in un grido di ammirazione all' Essere degli esseri, tornando così al punto donde move il povero idiota, il quale, senza affaticarsi altrimenti per trovar le leggi della natura, tutto spiega con questa semplieissima formola (2): Dio ha easi voluto. Di che si vede che la scienza, quando fermisi a mezzo il cammino, si può anche

(t) Gabrio Piola. Elogio di Bonaventura Cavalieri.
 (2) E questo è ciò che Vico chiamaya metafi-

appagare della terra, e quivi fissando gli cochi suoi e i soni pensieri, sostituri e lamteria allo spirito; ma quando ne misura tutta Torbita per quanto è dato a mente d'uomo, quand'anche pigli le mosse dalla materia, finisce a predera nello spirito e da questo riesce a Dio, e i freddi giadizi della regione converte in venerabonio affetto. Così adomque, dore si concedà che pentelligizzata, la secenza e la possia al termine del loro cammino vengnon ad incontrarsi del loro cammino vengnon ad incontrarsi del serva della dire il lacció di fratellanza.

Ora si domanda: che dir dobbiamo di quella opinione la quale vorrebbe che la civiltà troppo matura sia la tomba della poesia? Qui innanzi tratto avvertiremo che mal sapremmo coi principii di una stretta logica ammettere una civiltà troppo matura: perchè o si fa consistere questa troppa maturità in un soverchio di lumi, e si cade nell'assurdo di dire che una cosa buona per sè sia cattiva perchè troppo buona; o sì fa consistere nell'alterazione che anche le coso buone patiscono nell'attrito degli elementi fra i quali si svolgono, e allora si viene a dire implicitamente che la eiviltà ha fatto un passo indietro, nel qual caso peccherebbe per difetto anzichè per eccesso. Imperocchè altro è il dire che la civiltà può corrompersi per abuso e mala applicazione dello potenze onde, risulta, ed altro il dire elle possa perfezionarsi troppo. Il progresso, avendo dinanzi a sè l'infinitò, di cui ogni generazione d'uomini vagheggia l'idea nella sua mente, nella via immensurabile ehe deve percorrere non può mai fare troppo cammino; che anzi, per quanto vada di celere passo, lo spazio che può in clietto misurare sara sempre infinitamente più piecolo di quello che gli rimane a percorrere tuttavia. Se la meta del vero progresso è la perfezione, e la perfezione non è raggiungibile dagli esseri finiti, un progresso che sia soverchio è un assurdo, e quindi inconcepibile una civiltà troppo matura. Io paragonerei la civiltà all'oro che si trova mescolato in natura con materie impure, onde più oro tu scopri e più materie impure avrai, senza che per questo cessi di esser l'oro il purissimo dei metalli, il più prezioso. Ben avviene talvolta, di che si trovano nella storia solenni testimonianze, ben avviene che i vizi cresciuti all'ombra della civiltà prendano tanto di forza da soffocare il buon seme di quella, ma allora è da piangere piuttosto una civiltà che muore ehe non una civiltà che soverchiamente si matura. Animesso che la ei-

sica popolare.

viltà non possa mai essere troppa, ogniqualvolta si veda sorgere alcun male nel suo seno, bisognerà cercarne la cagione in tutt'altro che nella civiltà stessa. Ora lo speguersi della poesia, che è come dire di quanto ha di più nobile ne suoi voli la mente, ne'suoi slanci il cuore, sarebbe al certo una mala cosa; il perché, quand'anche il caso si avverasse, non se ne potrebbe accagionare la civiltà, che è si buona cosa per sè stessa. Siccome però la poesia, manifestazione dell'animo dell' uomo, deve attemperarsi ai bisogni dell'uomo stesso, e questi bisogni variano, si modificano indefinitamente secondo il grado di civiltà al quale è pervenuto, così la poesia, rimanendo sempre la medesima nella sostanza, muterà forma ed aspetto col mutarsi dei bisogni e delle tendenze dell' uomo. Come la civiltà deve far nascere certi bisogni che in altre condizioni dell'umana convivenza non ponno darsi, così altri ne deve spegnere che mal potrebbero stare collo svolgimento di certe facoltà: e quindi altri generi di poesia kanno a fiorire principalmente nelle epoche intermedie tra la harbarie e la civiltà, altri quando la civiltà sia giunta al suo massimo fiore ma solo per certi aspetti, altri quando, per certi altri aspetti, questa civiltà sia salita ancor più alto. Nelle epoche nelle quali l'imaginazione, non per anco imbrigliata dal raziocinio, spazia vergine a suo bell'agio nel creato, la credulità vuol esser grande, e però la poesia in queste deve anzi tutto compiacersi di racconti maravigliosi, che è quanto dire l'epopea dev'esser la forma di che si veste di preferenza il canto del poeta ; ed ecco perché, come parmi di aver dimostrato nel discorso sui romanzi, i graudi poemi epici, unica storia dei tempi primitivi che ci rimanga, siano creazione di queste età intermedie; in quello epoche nelle quali la società, pur di mezzo a molti elementi di civiltà, che non ponno mancare d'un tratto ma solo lentamente logorarsi, appare guasta e corrotta, dee prorompere l'indegnazione nei buoni che sortirono alto ingegno e gagliardo seatire, e però la satira vuol. essere la forma prediletta della poesia, mentre fra un popolo scettice e noncurante delle cose grandi la sublimità dell'epica poesia dedeve riuscire fredda od insnisa, come cosa a cui più non si crede. Quando i grandi sconvolgimenti sociali dall'una parte, dall'altra il progresso delle scienze filosofiche e delle positive abbiano ridotto l' uomo a raccogliersi, a cercare la ragione d'ogni cosa, è naturale che allora la mente del poeta si compiaccia anzichè dell'esterna apparemza dolle cose, della sostatuza forv, e quindi i suoi canti saranno gravi, meditulti, spiratai non so quale malineonia che nascevarente della superiori di superiori di verrebbe il cuore, ma quali sono in eletto. la siffatti tempi la poesia è per così direnalitica; fraga nelle pieghe più riposte del cuore tunno e spesso ne scopre dolorosi meter: i solitio non è tres a con quando meter: di quegl'inai che sgorgavino si spontanei da recelenti poeti dei prini tempitanei da recelenti poeti dei prini tempi-

Siecome però in essi se l'ispirazione per certi generi è vennta meno, i mezzi dell'arte sono cresciuti, così giunge spesso il poeta a contrafare l'inspirazione stessa, tantochè col cuoro agghiacciato parli un linguaggio di fuoco: ma gli è un fuoco fatuo che non muove dal cuore; fagli mente e ti accorgerai cli'ei si batte i fianchi per sembrarti ispirato, che il suo è un ardore crudito, se mi si perdoni l'espressione. Il poeta che ha molto letto. molto studiato in quei veri poeti che meritamente l'antica età chiamava vati, quasi a dire profeti, riesce tante quanto a farsi una musa della propria dottrina, a crearsi uaa specie d'entusiasmo del proprio buon gusto. Egli è allora che si avvisa di ridestare or questa or quella gloria del passato, pigliando a prestanza forma e concetti or da questo or da quell'antico poeta, che acconcia, ripulisce alla sua foggia il meglio che sa per adattarsi ai tempi; ma tant'è, la è sempre un'opera d'arte e nulla più, e quasi cadavere tratto dalla tomba che per virtù di momentanco prestigio mover si facesse. Così avrai l'antica romanza o la sirventese quando spirito cavalleresco più non esiste nel mondo, le ballate dei morti e le cupe leggende onde impallidivano i truci baroni nei castelli del Medio Evo quando ai morti che risorgono, alle maliarde che affatturano con magiche erbe e misteriosi filtri, ai lemuri notturni, spavento delle dormenti donzelle, non è niù donaicciuola tanto inetta che presti fede. Le menti leggiero che mai non vanno al fondo delle cose ponno restarne abbagliate e trovar maraviglioso questo effimero risorgimento di una poesia gia da secoli morta; ma i pensatori non si commoveranno mai per cosa alla quale il poeta stesso non crede, per una menzogna canora che non move da nessun affetto, elie non è espressione di nessan scatimento, di

nessun bisogno.

Non contenta la poesia ridotta a pura arte di riprodurre il passato quanto alla sostanza delle cose, si sforza anche di riprodurne la forma contrafaccudone lo stile

IN ITALIA

e la lingua. E qui uno studio pedantesco di renderti l'aria degli scrittori di questo o di quel secolo, il che con quanta naturalezza, con quanta ispirazione si possa fare quando quel linguaggio, quella forma non si trovano più che nei libri, quando il concetto devo acconciarsi faticosamente in una forma non propria, tradursi per cost dire dalla lingua in cui è nato in una lingua morta, di leggieri il vedrà chiunquo siasi fatta una giusta idea della poesia. Voglionsi studiare i buoni serittori d'ogni tempo, ma non già pereliè poi si ripetano nudi erudi nei concetti, nella forma loro, sibbene per trarne materia a nuovi concetti e nuova forma a questi corrispondente. Avvertiamo però, perché niuno torca a mal senso le nostre parole, avvertiamo che qui si prende la forma in quanto ella può avere di esclusivo per ciascun secolo, non in quanto ella abbia di soggetto come ai canoni di quella logica che noa può alterarsi così agl' invariabili principj del bello; perocché, per questo lato, e concetto e forma ne per tempo, ne per sito si hanno a rimutare. V'è, per esempio, nelle lingue un fondo il quale finche le durino rimane il medesimo, ed avvi una parte che, mano mano quelle progrediscoao, vien rigettata: avvi una parte che muta valore col mutar delle idec, taatoché le stesse parole da un tempo all'altro per una serie di traslati ai quali non sempre può tener dietro la mente vengono, alla perfine, a significaro poco men che il contrario di quello che in origine per quelle s' intendeva. Non è da credere adunque che si ravvivi la poesia perchè si ripetono i suoni materiali di elle si compiaceva nei di della sua gloria, come adottando il vestire d'un illustre personaggio che più non è non s'arriverebbe per questo a rifarlo. Talvolta quelle parole che sulle labbra di un trecentista mi riescono semplici, aggraziate, in bocca d'un moderno mi riescono spiacenti, scempie per la mutata condizione dei tempi; quelle frasi che negli scritti di quell'età trovate calzanti, piene di brio e di vigore perche conformi agli usi, alle consuctudini, alle tendenze, alle idee di quei tempi, ora forse vi parranno o vuote di senso o ridicole ed assurde perché iu aperta contradizione coi costumi, colle opiaioni, cogli abiti dell' età nostra. Veggasi ora quanto siano male avvisati quei poeti che si vestono dei panni di Guittone d'Arczzo o di Cino da Pistoja per ritemprare, com'essi dicono, la guasta aostra favella alle prime sue fonti. Un ragazzetto che ciaguettando balbutisce alcun noco ci torua carissimo,

ha non so qual vezzo elle inaamora; ma venga uu uom maturo e si provi a fare il medesimo, e vi parrà la cosa più svenevole, più sguajata del mondo. Egli è questo anpunto il caso di cotesti contrafattori del trecento, al quale assomigliano come i ritratti in caricatura agli nomini grandi di cui daano l'imagine. Egli è questo il difetto in che suol cadere la poesia quando ella ha già dati i suoi più leggiadri fiori, i suoi frutti più squisiti, quando la civiltà è tanto innanzi che mal sapresti se debba piuttosto temersi non per abuso si corrourpa, o anzi sperare ch'essa sempre più prenda forza; egli è allora che gli ingegni parassiti si ripiegano sul passato, cercando per cost dire la povità fra le ossa dei morti e il lezzo del sepolero; egli è allora che razzolando fra le antiche ciarpe fuori ne traggono panui bizzarramente cuciti jasieme. che, indossati a persone avvezze ad altri abiti, non ti riescono più di nessun tempo.

Anzichè dire manelti la poesia in tali cpoche di civiltà, è da muovere lamento che la si cerchi dov'ella più non è, che si confonda l'abito, la forma colla poesia stessa, e quella poesia non si curi che scaturisce naturale dai tempi, e quella forma si sprezzi di che si fatta poesia si riveste spontanea nella nostra faatasia. Avvi nell' uomo una fonte di poesia che mai non si esanrisce, e questa fonte è il cuore stesso colle suc speranze, co'suoi timori, co' suoi momenti di dolore e di gioja, col suo vuoto a cui non besta umana cosa per empirlo, colla sua sete di felicità che lo divora, felicità che gli scherza dinanzi, e, quando già già la stringe, via gli si dilegua come le ombre di Dante.

Espressione di questa vita interiore dell'animo nostro, di questo conflitto di affetti che dura quanto la vita, la lirica poesia è di tutti i tempi, di tutti i popoli, di tutte le civiltà. Vero egli è che non sempre canta le cose stesse, non sempre sul medesimo tono; ma il suo canto mai non muore, sebbene da tempo a tempo si trasformi per guisa da parcre affatto un'altra cosa, aientre pure la sostanza è la medesima sempre. Religiosa sull'arpa di Davide canta le glorie del Dio degli escrciti, la potenza di colui che spezza i eedri del Libano e cammina sulle ali dei venti; e gli uccelli dell'aria, e le fiere del campo, e le rugiade della notte, e le piogge fecondatrici, come i venti e le bufere, come i tuoni e i fulmini, per essa non sono che la gran voce di Dio elle suona nel creato; negli spazii del firuiamento come sulla faccia della terra non vede che Dio. sempre Dio, nel quale sono, si muovono

e vivono le creature tutte quante. E per questo lato la possia abrisa non ammette confronti, perché niuni altra ti rende con intani potenza il gran conecto di questo intani potenza il gran conecto di questo tutte cose fanno capo, questo continuo rivolgersi del mondo a Dio, questo sopirare dell'anima immortale alla prima sua fonte. Da cesa appare in tutta la sua pienezza la prima sua pienezza inpirantosi appunto nelle Sarre Carte, espresse diviamente in quel versi.

Ciù che non muore, e ciù che può morire Non è se non splendor di quell'idea Che partorisce amando il sommo Sire.

Paradia

E però tutto in essa è grande, tatto mira al vero fine dell'uomo; mediatrice tra it cielo e la terra, dell'una rende i bisogni e i dolori, dell'altra i conforti e la speranza.

Fra i Greei le sue prime ispirazioni sono tuttavia religiose; i poeti sono gl'interpreti degl' Iddii; in verso si rendono gli oracoli, la morale detta le sue prime leggi in verso, suonano nel verso le lodi alla divinità, il lieto augurio delle nozze come l'ultimo rimpianto sulle tombe si sposano colla lira. Ma l'aura divina che spira in quei carmi non è si pura : Dio non è più uno, egli si è per così dire spezzato ne'suoi attributi, sminuzzato nelle sue creature, che nella fantasia fuorviata del poeta si mutano in altrettanti dei. Pure ella è grande ancora, perchè il sentimento della religione, quantunque degenerato dalla sua purezza primitiva, le comunica non so che di solenne che leva in alto la mente, tocea profondamente il cuore. L'inno all'Egioco Giove che coll'abbassar delle eiglia move l'Olimpo non vale l'inno n Jeliova che con un fiat crea la luce, che abbassa i cieli e discende, che grida e i popoli più non sono; ma vi è pure una fede ancora, e alla fedo l'ispirazione mai non manca. E quando la fede negli antichi suoi miti veniva meno, non so quale sentimento del belto innato nei Greci vi suppliva per quanto pno il finito all'infinito, le mortali cose alle immortali. La pompa delle feste, le gare di quei giuochi olimpici a cui traeva spettatore un popolo intero, e il plauso della turba, e la superba gioja dei coronati vincitori, e i canti e i sagrifizii dovevano pur sempre eccitare la fautasia del poeta, accenderlo di nobile entusiasmo. E Pindaro cogli inni alati seguiva le fervide ruote dei volanti cocchi, e la gloria dei vincitori accomunando colle glorie delle città natali . e le glorie di queste riferendo ai numi fondatori delle città stesse, dava alla vittoria un carattere augusto e quasi dissi religioso, associandola alle grandi tradizioni patrie, ai fasti delle greche genti. L'ispirazione lirica si facea sentire sempre e dapertutto. quando nel disperato amore di Saffo che sola va errando lungo la spiaggia di quel mare che l'attende sua vittima, quando nel sacro furore di Alceo che spaventa i coronati tiranni, quando nel pacato ardire di Tirteo che sprona l'animosa gioventù alla battaglia; ella mai non manca, o canti gli allegri amori e la gioja delle tazze col vecelio di Teo, o prorompa in un lungo lamento col mesto Simonide, piangendo i fuggevoli beni della vita e gli amari disinganni e i delusi amori e i cari estinti. Ma non è carme fra i Greci dove la lirica meglio trionfi. meglio spieglii la pompa di sue bellezze che nel coro della tragedia, dove ti si presenta nella sua maravigliosa varietà, toccando tutte le corde del cuore umano, parlaudo alle più nobili facoltà della mente: flebile o giuliya, marziale o molle, dificata e tutta spirante affetto o severa e dettante dall'alto lo sue sentenze quasi da sacra cortina, ella ha sempre alcun che di nazionale, di religioso che ti rapisce. Il poeta spazia libero sul suo soggetto, lo volge e rivolge con una franchezza, una spontaneità che trasporta in mezzo alle cose il lettore tanto naturalmente che a quelle soltanto bada e l'autore non appare. Quelle vergini chiuse nel penlo dinanzi alle are, quei sacerdoti supplicanti fra i sacri incensi agli dei immortali, quelle turbe prostese nella polyere prorompenti in un lungo ahi di dolore, e quei pacati consigli della sapieuza senile, e quegli impeti della giovanile baldanza che si avvicendano nel canto come nella realtà della vita, quelle antiche tradizioni venerande, quegli uomini che s'innalzano fino agli dei e quegli dei elio s'affratellano cogli uomini, ti fanno del coro greco una cosa unica nella poesia si antica come moderna. Qui la semplicità non nuoce alla grandezza, perchè la grandezza non è mendicata e scaturisce dal soggetto medesimo: i nomi di quegli eroi suonano grandi per sè nei canti del poeta, dappoiché nelle imprese elle accenna sono tutte le glorie del popolo che affollato lo ascolta, ne quindi abbisognano di fucati ornamenti ne di ampallose iperboli per iscuotere la fantasia, toccare il cuore. Il poeta e il popolo sono una cosa, e popolo o poeta credono all'importanza, alla grandezza dell'azione che si rappresenta, ne altro interprete occorre all'ardito canto che il comune sentimento della patria, le comuni credenze.

Ma la poesia non si tenne lungo tempo a tanta altezza: presto passó l'età delle grandi imprese, e colle grandi imprese anche l'ispirazione della lirica venne meno. All'entusiasmo, figlio d'un sentir generoso e del hisogno di operore si potente nelle anime forti, successe l'entusiasmo dell'arte, l'entusiasmo dell'imitazione artistica. Quello che già era pei grandi poeti nulla più che un mezzo divenne il fine dell'arte, e l'arte andò perduta. Lo studio mal inteso di quei sommi spense ogni ispirazione quondo v'ebbe chi si credette poeta pereliè conosceva il segreto metrico, la frasologia di Sofoele o di Pindoro, di Callimaco o di Saffo, e con marovigliosa pazienza sapeva, a dir cosi, ripeterne i suoni. Le membra esterne erano le medesime ancora, ma per quelle più non correva il saugue vitale di quegli antichi, sotto quelle non battevano quei forti cuori; onde ti riuscivano corpi senz'anima, mossi per forza di macchine, non per virta propria. E parve che i poeti stessi sentissero come mancosse loro l'ispirazione; dappoichè i più rinunciavano spontoneamente a quel genere di poesia che più ne sente il bisogno, vogliam dire alla lirica, che più richiede color di affetti, impeto di fantasia. Diffatti nel numero stragrande dei poeti elle fiorirono in quell'età di decadenza ben trovi parecchi che camminando sulle orme di Omero tentarono l'epopea, quali spigolondo nel campo che quel grande quosi avea sfruttato, quali rivangando le ontiche memorie semifavolose degli eroi; moltissimi ne trovi che trattarono argomenti didascalici, vestendo di armoniosi versi quando le filosofiche dottrine, quondo oleun romo delle scienze positive, non esclusi i più aridi, i più incresciosi; moltissimi, come sempre avviene in epoche siffatte, scrissero poemetti erotici, procacciandosi coll'accarezzare i sensi il favore di un pubblico guasto e corrotto; infinito poi è il numero di quelli che si compiacquero di epigrammi, di logogrifi, di anngrammi, e trovi perfino chi riducesse problemi d'algebra in versi : ma le poesie Tiriche nel senso più stretto della parola scarseggiono assai, e queste ancora, tronne qualeuna che appartiene di solito a quolche poetessa e si raccomanda per certa amabile leggiadria e squisitezza di sentire, queste aucora, io dico, languide, lamhiecate o stranamente ampollose, come avviene ogniqualvolta si vuol nascondere il vuoto delle idee e la mancanza di affetti.

Appo i Romani, popolo essenzialmente po-Zonena. Puesie.

sitivo e guerriero, che pel corso di molti seeoli non ebbe che due pensieri dominanti, difendersi in casa doi gelosi vicini, allorgarsi di fuori per giungere a quella universal signoria a che si credeva chiamato, appo i Romani non poteva si di leggieri ollignare la poesia di qualunque genere si voglia, e maneo poi la lirica, che suppone non so che d'ideale, di fantastico, che male si accordava e colle abitudini e colle tendenze di quegli animi severi. E però, se ne eccettui gl'inni sacri elie si cantavano doi salii, inni già oscuri tanto negli ultimi tempi della repubblica elie nulla il popolo e noco ne comprendevano i sacerdoti, non abbiamo memorio di pocsie scritte nella lingua del Lazio innanzi la seconda guerro punica, sebbene l'amore delle arti e delle lettere greche cominciasse od insinuarsi in Roma dopo la conquista del Sannio e più ancora dopo la presa di Taranto, per la quale i Romani si trovaron padroni della bassa Italia, toltane la Sicilia. Solo quando, distrutta Corinto, il console Mummio ebbe fatta della Grecia una provincia romona, solo allora degnaronsi le muse, per usare del linguaggio dei poeti, porre la loro stanza in Ronia. La città padrona del mondo si vergognò della sua ignoranza, e, maravigliato allo splendore della greca civiltà, riputò indegno della sua grandezza l'essere per questo lato tanto da meno, e la vinta Grecia detto la legge allo vincitrice Roma. E volle pur questa allora come i suoi storici così i suoi poeti, ed ebbe gli uni e gli altri, ma con diversa glorio. Imperocché niente più facilo allo storico romano che riuscir grande quando l'arte si accoppiosse all'ingegno, dovendo narrare il maraviglioso destino di una città che da sl umili principii era salita a tanta grandezza da oscurare perfin la memoria di quanti imperi erano mai sorti prima di lei; e Sallustio, Cesare, Tito Livio, Tacito certamente non hanno o temere il confronto di Erodoto, di Tucidide, di Senofonte, di Polibio, anzi nei latini v'è forse non so quale dignità, non so quale sentimento di magnanima vigoria, quale nasee dall'abito del eomando, che forse nei Greci non oppare. Mo la poesia non sorgeva . sotto ausmeni si propizii, non trovandosi dintorno quei naturoli elementi ond'ella sorge nel enore dell'uomo, non le fantastiche tradizioni dei Greci, non gli eroi che si perdono nella coligine dei tempi, non gli dei che si mescolano eogli uomini: recenti erano le sue glorie, recenti i suoi fasti, e solo quando già troppo matura più non vi poteva credere, la greca adulazione pensò o crearle delle tradizioni, confondendo le origini dei vinti e dei vincitori, o quelli l'onta della

schiavitù mitigando, a questi della oscurità donde uscivano.

Il perché ebbc anche il Lazio la sua commedia, ma a patto di modellarsi sulla greca e riprodurre sulla seena di Roma i costumi di Atene; onde non a torto il più grande de'suoi comici da Cesare era detto un dimezzato Menandro: ebbe la sua tragedia, ma a patto di essere un' prida riduzione od una esagerazione della greca : cbbe la sua epopea, e questa mirabile per eleganza di forma, per inarrivabile dificatezza di scutire, per isquisita sonvità di numero, ma a patto di riprodurre in miniatura i canti omerici, trasportando la Grecia nel Lazio: chhe la sua elegia, e l'ebbe patetica e splendida e semplice talvolta, ma rare volte ispirata, se non forse nella voluttà, la più ignohile delle muse. Ben si può dire che la satira è cosa tutta romana, e si vuol pur confessare che in essa riuscirono forse superiori non solo ai Greci ma ad ogni altra nazione. Ma la satira richiede finezza di osservazione, esperienza degli uomini, acume e buon gusto per raccogliere e sceverare all'uopo quei tratti delle umane debolezze onde meglio si scolpiscono le diverse nature e meglio si rileva il carattere di un'epoca, di un popolo, di una civiltà, anzichè gagliardi alletti e potente imaginativa. Nella lirica all'incontro non ebbero che solo un poeta, Orazio, che procacciasse loro gloria non caduca, Orazio il poeta che canta d'ogni cosa senza credere a nulla. Un gusto finissimo, un amore del hello si ardente, si pieno di persuasione che somiglia ad una fede, un'ammirazione pei capolavori della Grecia che ha la potenza, il fascino di una passione vera, fecero di Orazio il più sapiente, il più originale degli imitatori. Nel resto troviamo esagerata l'asserzione di Ugo Foscolo, che cioè le odi del favorito d'Augusto non fossero che un bel musaico fatto a Roma con frammenti di pietre preziose disotterrate a Lesbo. Vero è bene che Orazio în più d'un luogo ci da a conoscere aver egli camminato sulle orme dei greci poeti, ma questo non vuol dire ch'ei li ricopiasse servilmente e li rendesse, come piace asserire ad alcuni, parola per parola: vero è hene che in qualche antico scrittore si trova mossa siffatta accusa contro Orazio, ma è vero altresi che anche fra gli antichi ebbe Orazio i suoi nemici; perché allora, come oggidi, era costume di molti giudicare degli autori più dalle opinioni che dal merito; e d'altra parte il notano d'imitazione non ili plagio: vero è bene per ultimo che v'è tal ode, come, per citarne una, quella

bellissima sopra Archita tarentino, che, si per l'invenzione e si per la fraseggiatura, tiene tanto del greco elle non a torto da alconi si crede più che altro una versione felice; ma è vero altresi che molte odi vi si trovano nelle quali è pur forza crederlo originale, come quelle che si riferiscono od a grandi fatti storici di Roma o alle circostanze particolari del poeta, nelle quali certamente non poteva seguire i greci esemplari, e doveva o ispirarsi nelle cose stesse o tacere. Ma, poeta d'Augusto com'era e cortigiano, non poteva essere agitato da quelle passioni profonde da cui il linguaggio del poeta assume qual cosa di divino, dove l'arte più non appare perché si connaturata col concetto che non la si può da esso distaccare senza alterarlo, Orazio, valga il vero, è il poeta dell'arte per eccellenza, di un'arte sicura che ha tutta l'audacia del genio per cui gode radere a volo gli orli del precipizio nè mai vi cade, e tanto spontanca in apparenza che mai non vi scorgi imbarazzo ne stento, di un'arte insomma tanto perfetta che quasi lia il prestigio d'un'invenzione primitiva. Chi più sobrio negli ornamenti? chi più felice nei traslati? chi più nuovo senza che mai le leggi del huon gusto siano violate, nell'uso dei vocaboli che ignobili sotto la sua penna ringentiliscono, ringiovaniscono antiquati? Chi più sapiente negli epiteti, tanto fecondi che, come in un lampo, ti svelano una serie d'idec, toccando della cosa quell'attributo che è più appropriato al caso, e trasportando la mente del lettore in quel punto donde, a dir così, meglio si può dominare l'insieme del concetto? Che se parliamo del concetto stesso, non potrai ammirare abbastanza l'accorgimento nella scelta delle idee, sempre acconce allo scopo cui mira, il nesso che le congiunge per guisa che ne la logica naturale del pensiero per soverchio ardire si smarrisca, nè per soverchia cautela scemi il calore della fantasia; il che appare principalmente nei così detti voli, nei quali è l'impeto dell'entusiasmo, vero o finto ch' ei sia, mentre il filo delle idee non è rotto ma velato. Ma ad ogni modo la lira del Venosino non vale l'arpa davidica per la grandezza dei concetti, non la cetra di Pindaro per la pompa delle imagini e l'impeto della fantasia, sebbene poco abbia ad invidiare per la grazia e leggiadria al vecchio Anacreonte, e poco alla mirabile fanciulla di Lesbo, quando non fosse l'affetto, cho da quella eronipe più vero. più profondo. Orazio è il più grande poeta lirico de' suoi tempi, nia de'suoi tempi non rappresenta che il più tristo aspetto, l'inIN ITALIA 14

differenza per ogni cosa veramente grande, la cortigianeria codarda, la stemperata mollezza; egli è scettico, versatile, non vero se non quando si confessa seguace di Epicuro e ne canta le voluttuose dottrine. Se talvolta si compiace di celebrare le antiche virtù romane, e i Curii intonsi e i rigidi Fabrizii e i Paoli prodiglii della grando anima per la patria e il petto di Catone indomito iu mezzo al soggiogato mondo, non gli credete; ma passate innanzi, leggeto l'ode che viene appresso e vedrete quanto sia tenero della gloria di quei grandi, che conto ei faccia della loro virtù, e v'inviterà a mescergli del generoso Falerno, v'inviterà a darvi buon tempo, nè pascervi di lontane speranze, poiche la vita è breve, e allargar la mano nello spendere, perché quanto godete vivendo, tutto si toglie al-l'avido erede. Direste che in Orazio sono due persone: l'Orazio dei frivoli amori, delle sibaritiche cene, quale si mostra fra' suoi amici; e l' Orazio mascherato, succiuto la toga alla foggia degli antichi Quiriti, severa la fronte, torvo il sopraciglio pei di di parata, quando si compiace di assumere il carattere degli antichi poeti e darsi quale continuatore di quel sacerdozio delle muse onde i poeti si dissero interpreti degli dei, primi maestri d'ogni civile sapienza. Ma dove 'uomo e il poeta non s'accordano ben potrai ammirare il miracolo dell'arte, non la potenza creatrice: il fine supremo della poesia è perduto quand'ella non è più che od una splendida menzogna od un fascino seduttore.

Con Orazio muore la lirica poesia del Lazio, chè della lirica non hanno che il numero i brevi carmi di Stazio insipidamente eleganti, anzi manierati, ne i pomposi cori di Seneca, dove la virtu stessa giganteggia per guisa che diventa quando un assurdo, quando una bravata. Muore dunque con Orazio la lirica per risorgere con più nobili auspicii, ritemprata in nna nuova fede, attingendo a più pure fonti lo sue ispirazioni. Quando il culto di Giove più non fu che una ipocrisia universale tutelata dalla legge, quando non aveva più nulla a dire alla ragione ehe lo respingeva come un assurdo, nulla a dire al cuore che mal si poten commovere ad un sentimento che non fosse di sprezzo profondo per cosa che l'avviliva; qual carme poteva esso dettare al poeta, qual carme che fosse degno di tal nome? Colà dove la poesia avea fatti sentire i suoi più sublimi concenti, colà dovea risorgere col rigoglio di quella eterna gioventù che è retaggio dei veri affetti, della fede sienra. Alla

legge del senso è sottentrata la legge dell'amore; fino allora erasi predicato il trionfo della forza e delle ricchezze, ora il trionfo è serhato al povero che langue, al debole oppresso; la croce del vitupero ha gittata nella polvere l'aquila del Tonante; dappoiche colui sedera più alto nel nuovo regno cho volontario si sarà fatto servo di tutti, e, mutate le sorti, i primi saranno ultimi e gli ultimi primi. La divinità si mescolerà tuttavia cogli uomini, ma non più per ravvolgersi nol comun fango, non più per contaminarsi delle umane sozzure a divinizzarle, ma per sollevare alla propria altezza questa amana natura corrotta. Ed ecco le grandi idee nelle quali deve ispirarsi la nuova poesia, la poesia dei credenti nel Cristo, Come nella nuova religione l'elemento divino e l'umano si contemperano con provida misura, cosl nella nuova poesia. Cosl l' nomo vi deve figurare colle sue debolezze, co' suoi dolori, nullo come figliuolo della donna, grandissimo come fratello di Cristo, e Dio incomprensibile, inaccessibile come Dio, comprensibile, accessibile a tutti nel suo Verbo; e vincolo, nesso nuico fra la natura finita e l'infinita, fra l'uomo e Dio, ha da essere l'amore. E la poesia s'ispirerà nell'amore como a fonte inesausta d'ogni bello, o in quell'amore abbraccerà tutte le creature con fraterno amplesso, pareggerà le ineguaglianze, congiungerà e poveri e ricchi e deboli e potenti, coprendo ogni nudità, sanando ogni piaga, attutando ogni ira, ogni rancore. Essa non più canterà gli croi che seminano il loro passaggio di rovine, si veramente quelli che passano beneficando sulla terra, che sulla terra non cercano la gloria ma i dolori, che danno testimonianza alla buona novella anche col proprio sangne.

« Salvete, o fiori dei martiri, grida il poeta cristiano alle prime vittime di Cristo, voi che sul primo limitar della vita rapi sanguinosa morte, quasi turbine nascenti rose. » Quale fra gli antichi poeti sarebbesi avvisato di sciogliere un inno di gloria a bambini svelti dal seno materno e far plauso a loro e, invidiandone la sorte, roffigurarli scherzanti sotto l'ara di un crocifisso colle palme e colla corona del loro martirio? Cantarono gli antichi le amazzoni battaglianti sul Termodonte o presso il Simoenta, o sfidanti l'asta di Achille; cantarono Alcide che, domi sulla faccia della terra i mostri dalle sponde dell'Ismeno alle gaditane, languisce appiè di Onfale filando; cantarono Achille che trascina dietro il suo carro la sanguinosa spoglia di Ettore intorno alle iliache mura; storie di sangne donde respira la volnttà dei sensi e della vendetta; il nuovo poeta canterà la tenda ospitale d'Abramo (1), gli angioli visitatori dell'attonito patriarca, il gemito nei monti di Rebecca piangente i suoi figli che più non sono, il figliuol di Giacobbe che, dal carcere passato alle pompe della reggia, dei fratelli ehe il vendettero si vendica col perdono. Il Re del nuovo popolo verrà ne suoi inni salutato Dio dei cieli al cui cosnetto si velano gli angioli venerabondi, Dio della maestà e della gloria, Dio onnipotente, ma ad un tempo figlinolo dell' nomo, re dei dolori; e seduti a'suoi fianchi nel seggio più luminoso ci mostrerà il poeta non i sapienti della terra, nè i principi coronati, ma le pudiche vergini, ma i poveri obliati, ma i semplici fanciulli. Suoi simboli saranno non lo scettro dei re, non la spada dei conquistatori, non le aquile del popolo sovrano, ma il patibolo dello schiavo, la croce, anima del suo canto quell'amore che a tutto dà vita, amore schietto, universale, mondo d'ogni sozzura, che fa degli uomini una famiglia dove le mansioni sono diverse ma il fine è il medesimo, dappoichè tutti quei cuori, tutte quelle menti si uniscono nel comun nadre Iddio, Ma perché non tutti sentono la voce dell'amore, non canterà solo le gioje dei giusti, le dolcezze della speranza, ma tratto tratto, fatta severa anch'essa, avrà la nuova poesia i suoi santi sdegni, le sue formidabili minacce, i snoi ineffabili terrori. Uditela in quelle rozze ma potenti prose dei secoli barbari intonare una tremenda profezia annunciando il di dell'ira quando andrà distrutto il mondo in faville, quando le genti vedranno sfasciarsi la gran macchina dell'universo, quando allo squillar delle sacre trombe si raduneranno al cospetto di Dio tutti i figli d' Eva per udire la gran sentenza che sonerà immortale nei loro cuori.

Ma la pura ispirazione religiosa non dario gran tempo: ventuo meno quel primo fervore della fede, anch'essa venne meno, prima ancora che avesse poitud obra tutti i frutti dei quali era capace. Imperencie al sono interna apparite, per tenna di contaminarsi sativa della proposita della proposita di si vide ridotta a rigettare la più porte di 
si vide ridotta a rigettare la più porte di 
si evano mostrate si feconde le greche lettere e la laine. E noto come il grande Agostino, ricordando quel tempo nel quale aves
paraso profane laggirien sull'infelice amore

 Vedi gli inni di Prudenzio, i poemetti di s. Paolino, vescovo di Nola, di s. Avito, ecc. dell' abbandonata Didone con tanta evidenza descritti dal Mantovano pneta, sentisse rimordersi la coscienza; è noto come san Gregorio Magno, sebbene non reo di quella barliara distruzione degli antichi capolavori di che menarono tanto scalpore scrittori troppo creduli o troppo maligni, nondimeno e li condannasse e dissuadesse i fedeli dallo studiare in quelli. E questa guerra era forse necessaria a que' tempi, avendosi a rinnovare lo spirito dei popoli, a porre una barriera tra l'antica e la nuova società; al qual fine si volevano spezzare i legami che l'univano al passato, chiudere le fonti alle quali fino allora si era dissetata. Certo egli è pero che, distrutta l'arte antica, bisognava crearne una nuova che movesse da più alti principii, che rispondesse alle nuove tendenze degli uomini, alle grandi verità ch' eransi loro svelate, al fine più sublime verso il quale erano addirizzate; e a compiere questa nuova trasformazione dell' arte mancarono e le circostanze e i tempi. Perocché, incominciato appena il gran lavoro, dall'irruente barbarie su soflocato, quando il settentrione, in sullo sfasciarsi del romano impero, traboccando il conquise. Aggiungi elle orniai le antiche favelle mal si prestavano al nuovo concetto, che, ricco d'idee nuove per gli antichi, doveva imbarbarire nella non propria parola, torcendola a significazioni eccedenti i naturali suoi confini. Come poteva svolgersi libera la poesia, con quell'ardire sicuro che è proprio delle pussioni vere e delle forti ispirazioni mentre la parola manchevole le veniva dietro restia, forzata a rendere cose non più dette e delle quali non poteva essere clie un segno equivoco e titubante, se persino di alcune virtù, e di quelle che più sono avute in pregio nella nuova legge non le sopperiva la parola, come certi vizj più abbominosi nel nuovo patto non avevan nome nell'antico linguaggio? Era dunque bisogno cho come era crollata coll'invasione dei barhari la decrepita civiltà del mondo pagano, anche la sua favella erollasse, impotente qual'era a rendere le nuove idee, Tanto avvenne in quell'età appunto che le menti superficiali chiamano a torto inoperosa, infeconda, non considerando che in quella sotto le sembianze della morte mettevano i germi d'una vita affatto nuova, Dal sesto all'undecimo secolo, salvo qua là qualche grido, qualche impeto selvaggio ma talvolta potente, si direbbe che la poesia è morta, tanto il suo silenzio è profondo, è universale; si direbhe che disotto il bujo di tanta ignoranza non possa più risorgere alla Ince del giorno. Ma ella non è morta altri-

mentj: in quel confuso rimescolamento di tutte cose, in quel pauroso sfacelo, imagine della distruzione, si matura segretamente un nuovo ordine di cose, i nuovi principii si afforzano nelle menti, le volontà si mutano, e fuori di quelle rovine emerge una nuova società rigogliosa, vera fenice che sotto la vampa del sole dalle proprie ceneri riuasce. E, mutato colore, mutate vesti, ricea d'altri simboli risorge la poesia, le nuove lingue foggiando alle nuove idee colla baldanza della fantasia creatrice. Ed eccola tosto fatta interprete delle consuctudini, dei costumi, delle credenze, delle passioni di questo mondo rinnovellato, vera sempre linchè in esso s'ispira, sempre potente finchè da esso piglia anima o vita, e allora soltanto titubante, impacciata che, rinegando la sua origiae, vuol riviere nel passato non più inteso che dai pochissimi viventi più nei libri che nel mondo; falsa allora soltanto che si sforza di richiamare in vita le idee e gli affetti di un'età quale non è più che nella memoria dei dotti.

Intanto dal ceppo del cristianesimo rampollavano nuove istituzioni, recando nella società altri elementi di civiltà, elementi i quali, avvegnaché più o meno guasti dalle passioni degli uomini, serbavano pur sempre alcun che della eccellenza dell'origine loro. Fra cotali istituzioni che, mettendo profonde le radici nell' età di mezzo, più concorsero a formare i nuovi costumi onde usciva quella civiltà della quale noi ammiriamo i frutti, è da segnalarsi la cavalleria, ehe nacque dall' accoppiamento dei principii, delle tendenze dei barbari coi principii del Vangelo, colle idee cristiane. Proteggere i deboli contro i prepotenti, tutelare gli orfani, soccorrere ai derelitti, e principalmente raddrizzare i torti, ove che fossero, difendere l'onor della donna, a questa tributare omaggio, a lei consaerando e la mente e il cuore e il braccio, ecco a che si obbligasse un cavaliero nel medio evo. Non è qui il·luogo di discorrere se e quanto i costumi del tempo s'accordassero con siffatto fine, come si spieglii la grande contradizione dei fatti colle parole; chè questo troppo ci dilungherebbe dal nostro scopo, che è di provare come la poesia si atteggi ai tempi, non già quanto le idee di un dato tempo consuonino colle sue azioni. Qual che fosse la corrispondenza tra i principii professati dalla cavalleria e i costumi del tempo, certo egli è ch'ella aveva non so che di grande, di nobile, dirò anelle di altamente eristiano, E niente diffatti più cristiano del concetto in che ponea la donna, dalle nuove

credenze sublimata ad un' altezza di eui non si potrebbe imaginar la maggiore, danpoiché una donna ei è data come madre dell'Uomo-Dio, cooperatrice del grande riscatto. Non indaghiamo se la cavalleria svisasse questo grande principio, il giusto rispetto mutando in una cotale idolatria indegna dell'uomo; non indaghiamo se sotto colore di un devoto osseguio si celasse il prestigio dei sensi, se non fosse talvolta il pudore di una voluttà alla quale volcasi dare certa qual'aura spirituale, perchè non si avesse a vergognarne: fatto si è che il principio era per sè nobilissimo; e siccome le idee tanto quanto a lungo andare possono nei costumi e si mutano in fatti, questo nuovo spirito cavalleresco, comunque alterato, doveva informare a più umani sensi le leggi, acerescere l'importanza della donua in famiglia, mitigare eostumi, in una parola, ringentilire gli uomini. E a questa nuova istituzione doveva largamente attingere la poesia, e largamente vi attinse; allora diventarono argomento al canto del poeta le ardite imprese dei cavalieri, le privazioni, i sagrifizii ai quali si assoggettavano per adempiere ai loro voti, i loro tratti maravigliosi di lealtà, di amicizia vera. Come era naturale in un'epoca nella quale le cognizioni erano sl scarse, le passioni si violente, sì viva l'imaginazione, le menti dovevano compiacersi sopratutto del maraviglioso; e il maraviglioso abbonda diffatti nello strane avventure che la nuova poesia, in questo pienamente concorde colle tendenzo dell'età . colle tradizioni popolari, attribuisee a' suoi eroi. Le prove di valore ch'ella canta debbono eccedere di gran lunga ogni umana possa, i vizii, le virtu elle dipinge non hanno da trovar riscontro nel mondo reale nella loro fantastica grandezza; onde il mondo dei poeti vuol essere un non so che di singolare. d'ideale, di portentoso, quasi il sogno di un'età che per l'antichità sua cade nel dominio della favola, quasi la memoria di una generazione di giganti dispersi dalla faccia della terra. E non pertanto, per la potenza dell'imaginativa, la credalità ha da essere tanta cho la verità e la favola si hanno da confondere insieme e formare un tutto omogeneo di che il cuore e l'intelletto sien paglii, e quelle meraviglie, quei portenti cho ai di nostri niuna lontananza di tempo, per grande che si voglia, potrebbe avvivare, si faranno anche, se al poeta così piace, contemporanci, senza che il senso comune vi ripugni, e l'interesse che si vuole mercè loro eccitare non scemerà, ma ne acquisterà sempre più forza mano mano che sce-

mi la distanza dei tempi. La superstizione, che si attacca alle eredenze come la pianta parassita all'albero fruttifero, porgerà inesqusto alimento alle chimeriche invenzioni del poeta, creandogli una necessità della favola, e le acque e i mouti e le valli e il cielo e la terra si popoleranno di esseri bizzarri, intermedii fra l'uomo e Dio, i quali pur comunicando con questo mondo nulla abbiano della sua natura, appartengano a tutt'altro ordine di cose. Le popolari paure, figlie dell'ignoranza, causa ed effetto reciprocamente delle superstiziose credenze, diverranno la musa ispiratrice, anzi saranno esse stesse una potente poesia. Così verrà a crearsi come una seconda mitologia, ma non più gaja, non più scherzevole, non più brillante e voluttuosa come la pagana, bensi tetra, severa, piena di minacce e di arcani terrori, e solo tratto tratto rallegrata dal sorriso di qualche genio benigno. E avremo le fitte foreste funestate dagli spiriti maligni, e la sfolgorante tregenda, e l'osceno danzar delle stregbe al chiaror della luna, e gli antri infami per trame di sozze ma-liarde, e i morti che, scoverchiato l'avello, vanno vagando nel silenzio della notte a turbare il sonno dei viventi, e i genii malefici delle alpestri vette e dei deserti mari, e i demoni mercanteggianti le anime a prezzo d'oro e di voluttà, e le rocche disabitate dove s'aduna l'infernale congrega, e le anime dei morti chiedenti all'immemore erede il promesso suffragio, e i grandi scellerati fra le squarciate viscere della terra precipitanti vivi nell'inferno; terribili fantasie onde impallidivano i nostri vecchi padri, e muti dintorno al focolare si guardavano in viso l'un l'altro, mentre la neve cadeva a larghe falde sui neri spaldi del castello, e fischiava pei lunghi atrii l'aggliacciata bufera. Pur, bella e ridente e tutta spirante ineffabile grazia, di mezzo a quelle paurose storie, chè tali erano allora nel concetto universale, quasi astro che di subito brilli nel bujo della tempesta, sorgeva l'imagine della donna.

Strano a diristi d'ogni parte vederi la morte colla sua facio, e il tomba colla sue ossa spolpato, e il tempo elle, estipestando nell'irrefrenato suo corse gioventi, richetezz, piacose, e quanti ha terrori la vita avvenire; e e l'amoro sidiava tutte queste puure, e anziché scenare di sua forza, pareva da quete imagni di morte, di distrazione, di prenet imagni di morte, di distrazione, di prenet imagni di morte, di distrazione, di prenet imagni di morte, di distrazione, di predonne più nobile assetto netti occhi del donne più nobile assetto netti occhi del mondo, in nessun tempo sostenne tanta parte nelle sue vicende, in nessun tempo si vide fatta segno ad una devozione tanto intera, tanto profonda, tanto illimitata che teneva dell'idolatria. Così è di questa nostra umana natura! Ella è come un'impura foute per eui passando anche le più limpide acque si corrompono, a cui bevendo anche le più salubri piante si fanno velenose. Dall'idea della dignità della donna, idea nata dal Vangelo, e quindi verissima, santissima, scaturiva naturale il sentimento dell' ossequio, di che il senso approfittando a coprire sue turnitudini, di corto l'ebbe travisata, per guisa che da consigliera di casti affetti diveune strumento di corruttela. Questa considerazione ci farà comprendere come nell'età di mezzo si potessero accoppiare le più caste, le più nobili idee dell'amore colle più sfrenate libidini, nè più stupiremo che al tempo stesso s'incontrino il canzoniere del Petrarea e il Decamerone del Boccaccio. In quell' età singolare gli elementi più contrarii si combinano insieme: si direbbe che snl tronco del cristianesimo s'innestino per germogliare insieme e insiem recare i suoi frutti quante passioni ha l'uomo sotto ogni cielo, o quante in ciascun sito n'ha di più proprie ogni popolo. Quindi dall'una parte una fede vivissima, dall'altra uno sprezzo profondo di quanto la fede impone; dall'una parte l'idea della fratellanza scolpita in tutte le menti, le perpetue discordie dall'altra e le reciproche ire e il continuo lacerarsi delle fazioni e delle sette; dall'una parte professata, portata a ciclo la legge del perdono, dall'altra gli odii implacabili, la vendetta tramandata quasi sacro retaggio di padre in figlio. Che, mentre il romito si macera chiuso nelle spelonche dei monti, mentre le sacre vergini e i penitenti cenobiti fanno ecbeggiare di gemiti, di religiosi cantici i mille e mille chiostri disseminati sulla superficie della terra, il truce barono apposti sicarii che rapiscano l'improvida donzella, o, sorpreso in agguato il rivale gettiulo cadavere nel fiume, od egli stesso pianti il pugnale nel cuore della moglie o dell'amante infedele; che, mentre l'umil frate d'Assisi fratelli chiama e sorelle fin le inanimate creature, e acceso d'incffabile amore invita a cantar Dio e il sole e la luna e le stelle e gli uccelli dell'aria e le fiere dei boschi e i pesci abitatori delle acque, all'incontro il buon Sordello i priucipi tutti della cristianità inviti a maugiare il cuore di ser Blacasso per acquistar prodezza, e Beltrame dal Bornio con ferina esultanza gridi nel suo canto di guerra che

egli allora è felice che vede morire il suo nemico, felice quando il suo eavallo calpesta i corpi dei caduti guerriori, ch'egli è beato fra le grida dei morenti, quando il campo di battaglia è coperto d'ucesi, russo di sangue l'usbergo dei suoi prodi, più non ci farà mersitglia in un tempo in cui la fede e le passioni quasi con pari possanza si contendono il dominio del mondo.

A rendere più vario il carattere di quella poesia concorsero anche dall'una parte le pallide reminiscenze della classica letteratura, dall'altra il contatto coll'oriente all'epoca delle erociate. Non è da credere che i trovatori d'Inghilterra, di Germania, di Francia, d'Italia, di Spagna, a somiglianza dei letterati del quindicesimo secolo, avessero dimestichezza, non dirò coi Greci, la cui lingua era pressoché a tutti ignota, ma eoi latini scrittori, quali sarebbero un Sallustio, un Cesare, un Cicerone, un Virgilio, gli seritti dei quali s'erano fino allora perpetuati in una lingua che non poteva dirsi morta al tutto, dappoiche la religione l' aveva raccolta nel santuario e fattala lingua sacra, dappoiché in quella stendevansi tuttavia i pubblici atti, in quella scrivevansi le cose più gravi, ne altro linguaggio conoscevano per anco il diritto, la filosofia e tutte le scienze e le discipline più severe. Ma non crano i dotti, non gli uomini dati esclusivamente agli studii, non erano essi che scrivevano la cobola, la sirventese, la ballata, che dovevano passare di terra in terra, di castello in castello a rallegrare le mense feudali, bensl trovatori che tratto tratto deponevano il liuto per brandire la spada, armigeri scudieri che pugnavano n fianco dei loro signori; erano conti e marchesi, principi, re, talvolta perfino imperatori involti in gravi, continue guerre, intenti sempre a qualche novella impresa. Potevano essi aver agio di attendere a letture ebe superficiali non arrecano nè diletto nè giovaniento, approfondite assorbir debbono tanta parte della vita? Erano essi troppo operosi uomini perchè fossero gente di studio, e nou a torto chiamavano l'arte loro del cantare la gaja scienza, ad indicare come la spensieratezza de'suoi cultori, cosl ' nnelie l'ufficio suo di esilarare gli animi affaticati. Pure quasi luce riflessa giungea loro alcun che della classica antichità; era un'aura lontana, era non il suono ma l'eco del suono di quell'età remota, che tanto quanto temperava il loro concetto, o suggeriva nuovi colori, nuove sfumature. Il capellano del castello, l'abbate del vicino convento (i dotti d'allora) spandevano essi intorno quest'alito antico, questa índistinta fringranza delle prische muse. Tale considerazione potrebhe forse spiragarci di qual modo anche fra i più rozzi volgli circe elassiche tradizioni si continuassero, più o meno alterandosi mano mano che si dilungavano dalla fonte, di qual modo fra i popoli celtolatini e latino-greci si perpetussero certi simiti, certi nomi entic, ereti doni trechi, care di divilità, como miti, certi moni ereti, care di divilità, como postero queste reminiscenze, non paro potessero gran fatto nel carattere di quella poesia che, movendo da tuti' altri principii, abbisognava di una forma sua propria.

Ben altrimenti decisivo aveva ad essere il contatto coll'Oriente, sl per la sua estensione e si per la lunga e assidua sua durata. Egli è fuor di dubbio che nell'età di mezzo tennero gli Arabi il campo delle arti, delle lettere, delle scienze e quindi della civiltà : quando tutte le lingue d'Europa balbettavano tuttavia, essi scrivevano nella propria, che allora toccava anzi la cima della sua perfezione, con franchezza, con gusto, e questa lingua facevano interprete come dei voli della fantasia e degli affetti del cuore, così anche delle più sottili e astruse disquisizioni dell ragione, Mentre i poeti loro cantavano quando le glorie del figlio di Abdallà, del nuovo profeta, quando le battaglie di quei tremendi califfi che colle armi loro tennero dietro vittoriosi sempre al corso del sole, quando le belle odalische dal collo di gazella e il dolce riposo degli ombrosi chioschi, quando gli ardenti voti del devoto islamita, quando i dettati di quell'antichissima sapienza dell'Oriente che tanto si compiace di sentenze tronche, imperiose a guisa di oracoli, di brillanti simboli ed allegorie, di parabole patriarcali, altri de suoi figli chiamati dalla natura a più severi studii procacciavano loro la corona della scienza non pur facendo pro dell'antico patrimonio, ma ampliandolo di nuovi tesori. Le opere di Aristotile, d'Ippocrate, di Teofrasto, di Galeno e d'altri tali degui rappresentanti della scienza pagana trovavano fra gli Arabi molti e molti non comuni ingegni che li volgessero nella natia favella, li corredassero di note, di glose, di schiarimenti con profusione veramente asiatica. Ouando la storia era fra noi serbata ad oscuri cenobiti che, tutto mirando da un aspetto solo, poco o nulla comprendevano dei grandi avvenimenti da loro parrati, fra gli Arabi vantava all'incontro scrittori di vaglia i quali, se non sono da pareggiarsi, come piacque ad alcuni di asserire, ai grandi

scrittori della Grecia e del Luzio, superavano di gran lunga quanto di più lodato in siffatto genere poteva loro contraporre l'oceidente. Ne solo trattavano essi le patrie storie, ma, più alto assurgendo, con ardire mirabile pei tempi, tutta abbracciavano la serie degli avvenimenti del mondo, schiudendo così la via a quelle universali storie delle quali va l'età nostra si superba; e ancora ai di nostri non senza profitto si consultano le storie di un Abulfeda che alcuni ehiamarono l'Erodoto degli Arabi, sebbene a dir vero non ne abbia nè la soavità e la schiettezza dello stile, nè la semplice e attraente eloquenza del narrare. Non è ramo delle lettere o delle seienze nel quale gli Arabi non si esercitassero; benemeriti della geografia, primi avvisarono di associare l'antica colla moderna e recarono notizie preziose tanto da stupirne anche i geografi nioderni; benemeriti della storia naturale, feeero conoscere nuovi animali, nuove pietre preziose; benemeriti della botanica, non si appagarono di tradurre il greco Dioscoride, per tacer de minori, ma di nuove osservazioni l'arricchirono; benemeriti della chimica, fecero si grandi sconerte che alcuni li fanno nientemeno che inventori di questa scienza, la quale operò ai di nostri tante meraviglie e tante ne promette per l'avvenire; benemeriti delle matematiche, videro in esse tanto addentro che se non furono trovatori dell'algebra, vanto che da molti dotti è loro contrastato, certo l'ampliarono, le porsero i mezzi a sempre nuovi progressi, dandole, a cosl dire, un linguaggio, onde dal celebre Montuela nella sua classica storia delle matematiche sono altamente lodati; benemeriti dell'astronomia, a questa si dedicarono con tanto amore che prevennero alcune delle più grandi scoperto moderne e raccolscro il corpo di questa seienza più ragionato che da Talomeo a Copernico si vedesse, onde si meritarono quelle magnifiche lodi del dottissimo Bailly nella sua storia dell'astronomia. Quanto fossero valenti nella medicina, oltre le molte scuole che di essa aprirono, oltre le molte opere che serissero su questa materia, ne fanno testimonianza le stesse tradizioni popolari di quell'età che ne contano meraviglie : quanto debba loro la scienza dei farmachi fanno fede i tauti aromi e piante e minerali di che l'ajutarono, e passata è in proverbio specialmente la scienza ch'essi avevano delle crbe, da cui traevano portentosi suchi, potenti essenze. Ora egli è certo che i popoli più ragguardevoli dell'Occidente per parecelii secoli si trovarano in contatto fre-

quente cogli Arabi, quando per ragion di guerra, quando per ragioni di commercio. E queste comunicazioni erebbero fuor di misura durante le erociate, quando parve ehe l'Europa d'ogni parte minacciata dalla seimitarra musulmana si riversasse sull'Asia a ritenerla ne' suoi contini, a salvare la sua fede e con essa la civittà cristiana. Italiani, Francesi, Tedeschi, Inglesi, Spagnuoli e Portogliesi, tutti questi popoli, qual più qual nieno, si trovarono a contatto coll'Oriente, tutti ebbero campo di animirare lo splendore delle arti, delle industric, delle lettere di quel popolo al quale venivano a disputare il possesso del santo Sepolero. Quantunque traessero in Oriente disposti a tutto condannare nei loro nemici, che consideravano come reprobi maledetti da Dio, pure ella è tale la potenza elle la civilta esercita colla meraviglia de' suoi effetti in chi la riguarda che a lungo gioco quello spettacalo dec destare una cotale invidia eccitatrice di nobil gara. Non si può vivere a lungo nell'aura della civiltà senza sentirne l'inflasso; ella è come un felice contagio che mano mano si propaga alla sorda senza che umano provedimento vi possa far argine. E si può egli eredere che, mentre i canti dell'Arabo sonavano dall'un capo all'altro del mondo, dappoiche quelle genti non ebbero mai tanti poeti quanti sursero in quest'epoca per essi la più gloriosa, si può egli credere che, mentre l'Europa tante cose attingeva doll'astronomia degli Arabi, tante dalla loro filosofia, tante dalle matematiche, tante dalla loro scienza idrantica, tante dall'architettura onde surse il novo stile gotjeo che populo di monumenti maravigliosi il medio evo, nulla ritraesse dalla loro poesia? Vero egli è che le opposte eredenze, la diversa attitudine degli animi, le tradizioni contrarie affatto, gli elementi ripugnanti delle due civiltà a fronte erano altrettanti ostacoli alla fusiane, ma impedirla al tutto non potevano, perchè col tempo quella contrarietà doveva sempre meno apparire, e eol seemar di quella secmando pure l'avversione, doveva sempre più agevolarsi lo seambio delle idee. Di tale influenza sentirono i popoli secondoché erano più o meno vicini a loro, secondochè erano più o meno frequenti le occasioni di comumicare con essi; e però maggiore appar nei poeti provenzali e negli spagnuoli che negli italiani, per mo' d'esempio, perchè tra i piecoli signori del mezzodi della Francia e i califfi che comandavano al di là de Pirenei correva stretta corrispondenza, e i vicendevoli traffichi mettevano spesso i due papoli in contatto tra foro. Quonto poi agili syngunoti, viendo cogli. Arabi sull'atessa suolo, saggetti o nemici che fossero, dovesa suolo, saggetti o nemici che fossero, dovesa civili che di chato superava. Ila laro. Nel reato, se passiano asserire senza tema di andare crazi che la poesia di quei tenpi s'informo sull'orientale, mai si patrebbe dei si sono sull'orientale, mai si patrebbe dei con controlla della proprio fanda, come i pro-prii elementi cel itoli a prestanza si fondesera insiema e carcer un genere movo, nilmoda che dalle chimiche cambinaziani euergono mono sostonze che di danna scalibanze e quanto sostonze che di danna scalibanze quanto scalibanze quanto sostonze che di danna scalibanze quanto scalibanze qua

lità che non erano in ciascun companente. Ecco non pertanto alcune praprietà che la uuava poesia dell'età di mezza pare attingesse a quella fonte, praprietà che sebbene dai tempi modificate, ritenne in gran parte fino ai di nostri. Quanda veggiamo la rima farsi universale in Eurapa in ciascuna gente mano mana che vi sargono i paeti a dar forma alle nascenti favelle, e l'usa di essa farsi tanto più esigente quanto più un popolo si trava vicino a quella fonte, e questo avvenire allora appunto che l'influenza degli Arabi tocea il suo calmo in Europa, siama tentati ad attribuirla agli Arabi che di siffatte rime tanta sano vaghi e si studiosi si mostrano d'intrecciarle con arte. Vera è che le rime già s'incantrana qua e là nei classici latini anche più lodati, come in Lucrezio, in Catullo, in Virgilia, in Orazio, in Ovidio, ed nltri, ma anzichè pensate a bello studio le si direbbero per inavvertenza sfaggite agli autori nell'impeto dell'estro. Tanto non puà dirsi delle rime che s' incontrano in molti inni sacri dei primi secoli della Chiesa, e principalmente in quelle sequenze a prose, frn le quali è notabilissima la Dies iræ, dove le rime sono ordinate con regola costante che mastra came l'autore seguisse un sistema determinato di verseggiare. Ma quando noi si fa mente che siffatte rime s'introdussero nella lingua latina allarchè disseminato nel mando il cristianesima, colle Sacre Carte che ne sono il codice, si rese famigliare lo studia delle lingue arientali, non senza ragione saremo partuti a credere che nd ogni modo la rima ci venisse dall'Oriente fino dai primi secoli dell'era nastra, e che pai al tempo che gli Arabi ebbera la soprastanza si rendesse universale per opera loro. Non è qui il luaga di agitare quella vecchia lite se debba riputarsi migliore il metada ritmico od il consonante nel verseggiare, se quello cioè che fa nascere l'armouia dalla scinnlice misura delle parole, a quello che la cerca nella

ZONCADA. Poesie.

corrispondenza dei suoui. Quanto a noi diremo senz'altro che l'un sistema vale l'altra, dappoiehé ciascuna è il migliore elle imaginar si potesse nelle lingue alle quali venne applicato; che il latino ben faceva a non servirsi della rima e perche pateva farne senza, e perché, salvo qualche specialissimo caso, non ci aveva buon garbo, c saviamente avvisarona le naziani maderne di attenersi alle rime perchè le hanna grazia e leggiadria nelle maderne favelle, anzi in tutte, se ne tagli l'italiana e l'inglese, nella quale però lo sciolto a stenta si regge coll'autarità di un Milton, in tutte, diea, sono le sole che passano pracacciare al verso quell' armania senza la quale poesia non può darsi. Nel resta avvi nella rima non so che di attraente che pare rispandere ad una naturale tendenza degli animi nostri; come a certi intervalli ricorrona certi suoni, cosi la mente ricorre alle stesse idee, così il cuore ricorre agli stessi affetti. La rima è quasi un accargimenta dell'anima con che si argomenta di ritenere le troppo fuggevoli impressioni, quasi un richianio del passato, un eca carezzevale che le rimanda le ultime note di un'armania gradita. E ben si vuol credere che la rima sia naturale all' uomo quando la si trava fin nei più remati tenipi, sotto i più diversi climi, fra i paesi più disparati e l'un dall'altro per immenso spazio divisi, quando si vedono tuttavia per rime di padre in figlia tramandarsi i dettati di quella popolar sapienza che è l'esperienza del genere umana, quanda si vede la musica tanto compiacersi di quelle cantilene che appunto risultano di suani a simmetriche distanze ripetuti. Chi poi ben consideri il magistero del ritmo antico traverà forse che alla fin fine si riduceva pur esso ad una specie di rima, can questa divario che dove fra nai gli estremi suoni rispondono agli estremi can determinata legge, in quelli la rispandenza era tra parti e parti disseminata per dir cosl su tutta la massa. Cosl in ciascun verso i piedi rispandevano ai piedi, e i versi stessi suesso disponevansi per gruppi misurati che con ordine costante si ripraducevano i medesimi. Nel resto pare che il concetto stesso acquisti e grazin e nerbo pel concorso della rima, pare si concentri più spontanco dove la consonanza del numero la richiama, e meglio s'adagi in quelle desinenze sulle quali più valentieri l'umana vace si riposa. La stessa camplicazione dei metri nei trovatori trova riscoutro nelle poesie arientali, che in questo si mostrano di una pazienza a tutta prova nel disporre nel modo

più ingegnoso, più difficile a scoprirsi le loro

rime, che si accostano, si allontanano, si raggruppano di nuovo coi più svariati intrecciamenti.

Più chiara senza paragone si manifesta l'influenza della poesia orientale nella poesia cristiana di quei tempi nella tendenza generale ebe mostra all'allegoria, donde le vennero tante bellezze e tanti difetti. L'Oriente per due ragioni se ne doveva in particolar modo compiacere. Scde antichissima del dispotismo doveva studiar l'arte di adombrare certi veri ed esprimerli per guisa che il poeta non si ponesse a repentaglio, al che si prestava naturalmente l'allegoria; paese dove l'imaginativa è grande, ardita la fantasia, dovea essere vaghissimo di una figura che a queste facoltà soddisfa largamente. E di allegorie riboecano le poesie del Medio Evo, sia qualunque l'argomento ehe il poeta ha preso a trattare. La qual figura, che abusata condusse a tanti traviamenti, a tante illustri pazzie, ha pure i suoi vantaggi; aggiunge grazia e leggiadria al concetto, che assume non so che di nuovo, di arguto, e meglio ferma l'attenzione dei lettori, obbligandoli ad interpretarla. Di animali simbolici, di enti misteriosi vediamo in singolar guisa compiacersi l'Oriente, e al modo stesso nell' Occidente di enti misteriosi e di animali simbolici mostrarsi yaga la poesia. Quindi gli uccelli che parlano, i cani che si trasfigurano, i cervi fatati, i demonj in forma di negri cavalli e va dicendo. La quale tendenza appare anche nei più famosi monumenti dell'architettura di quell'età, e nei frontoni dei tempj, e nelle metope, e nei capitelli, e negli ornati delle grandi finestre a sesto acuto e in cento altre parti di quei sacri edifizii. Che se tale vaghezza si nota principalmente nei poeti di settentrione, tuttavia pur in quelli di mezzodi, sebbene temperata alquanto dal cielo quivi più ridente, si manifesta abbastanza frequente perchè possa ehiamarsi una tendenza universale di quei tempi.

Ma più ancora delle rociate per le quail l'Occident venne a comunicare coll'Oriente per tanti e si diversi punt, o che de delicurare fra i deu popoli un de di altri, schbene del pari vi ripugnassero, avrebbero potuto evitare, più delle crociate, io dico, più della intellettuale soprastanza degli Arbbi sull'Europa di quei tempi riusci sopramodo potente nella nova possi rindusso delle Sarce Carte, il linguagpossi rindusso delle Sarce Carte, il linguagsembrate strane spil antichi, ora associate a sembrate strane spil antichi, ora associate a quanto aveva di più sacro l'uomo, alle sue credenze religiose, apparivano con grazia talvolta, talvolta con vigoria, espressive sempre, nel nuovo linguaggio dei poeti ; similitudini, comparazioni, modi di dire arditi, concetti imaginosi, tutto sentiva di quella fonte, dapertutto spirava quell'aura delle Sacre Carte. Fiao i versi d'amore assumevano talvolta un color biblico, non so che di orientale, come l'assumevano le canzoni di guerra, le allegre ballate, le satire insolenti; come l'assumevano fin le lettere famigliari, il parlar comune, i proverbì popolari, e spesso ancora i trattati tra popoli e popoli, tra principi e principi. Quindi quei modi di dire affatto orientali che si trovano in tutte le lingue moderne parlate da genti cristiane; il ricoverarsi sotto le ali di Dio, per riporre in esso sua fidanza, bere al calice dell' amarezza per essere travagliati dalle sventure, addormentarsi nel bacio del Signore per morire, sedere nelle ombre di morte per giacere nell'errore e nel peccato. sceverare gli agnelli dai capretti per separare i tristi dai buoni, spezzare il pane della parola, per appianarne altrui l'intelligenza, abbattere i cedri del Libano per umiliare l'orgoglio dei superbi, e la casa del pianto e l'uomo del dolore e il sole della giustizia, la città del Signore, i tabernacoli santi, la voce del deserto, e la vigna del Signore, la Vergine di Sion e tanti e tanti altri che si odono ripetere ad ogni tratto. Certamente dovevan tali modi dare alla poesia un nuovo colore mano mano che entravano nel suo linguaggio, colore ehe doveva sempre più distaccarla dall'antica il cui linguaggio mal si accommodava a così fatte forme. E questo è si vero ehe non appena tu le vuoi rendere, per mo' d'esempio, nel latino, o sei ridotto a falsarle per non alterare il carattere della lingua, o devi imbarbarire la lingua per conservarle nel loro vigore.

Di leggeri può altri ravisare in tutte le possie di quell'età codesta influenza, qualunque ne sia l'argomento, eanti essa l'amore o la guerra, chiami i credenti alla crociata, o morda i vizi dei potenti baroni e del non men potente elero. Ed ecco appunto i soggetti intorno ai quali la poesia del Medio Evo i compiace, como ne fianno fede e menestrelli e troveri e trovatori, i la perché me l'argomento del promissione poesie, vogliami dire l'amoroso, l'eroico, il religioso edi il sattire, i soli due primi farono tratati dai poeti di quell'età con certa potenza, mentre negli altri due ci riescono potenza, mentre negli altri due ci riescono.

rozzi, manchevoli di vera fantasia, triviali? Perchè l'amore è passione di tutti i tempi, perchè lo spirito cavalleresco gli aggiungeva prestigio, perchè le piccole ma splendide corti del mezzodi dell' Europa dovevano e porgergli esca e ringentilirne il linguaggio, perchè la guerra era la passione del tempo, perchè le avventurose imprese erano la meraviglia di tutti e le più volte i poeti cantavano colla spada al fianco innanzi o dopo la hattaglia. All'incontro la religione era nei eostumi del tempo, ma più nel cuore del popolo ehe dei poeti, perchè la poesia sacra era serbata al santuario, e sarebbesi dai più stimata opera profana il trarlo di là per farne sentire i concenti sopra arpe o liuti usi accompagnarsi coi loro suoni a canzoni d'amore o di guerra. Abbondano in vero i trovatori ehe trattarono soggetti religiosi; ma le più volte il fecero più ad espiare le loro colpe giovanili che per vera ispirazione: erano veechi talvolta logori la persona dai vizii, sciupati la fantasia da troppo tardi disinganni, che consacravano a Dio i miseri avanzi di un'intelligenza semispenta. Il perchè mentre negli altri loro canti trovi vivezza d'imagini, leggiadria di concetti, calore d'affetto, e vaghi ardimenti lirici e felici voli, in questi religiosi trovi stento. languore e quel non so che d'impacciato che è proprio di chi si mette per vie diverse da quelle che solea battere ne suoi di migliori. Quanto alla satira, la ragione che impediva ai trovatori di salire in siffatto genere a quella altezza che si ammira in alcuni moderni e negli antichi scrittori del Lazio si affaccia tosto a chi consideri le eondizioni che questa richiede. La satira, perchè riesca frizzante, fina e profonda ad un tempo, esige molta cognizione del mondo in tutti i suoi aspetti, e i trovatori non lo miravano di solito che sotto due aspetti, galante e guerriero; suppone certo studio del cuore umano pel quale si entri a frugare nelle più minute picglie e fin negli ultimi suoi ripostigli, e la vita spensierata, procellosa di quei poeti mal si accordava eon si seria, si posata tensione della mente, con si minute, si pazienti indagini. D'altra parte certa rozzezza nei costumi mal coperta da un cotale spirito cavalleresco faceva inclinare il poeta a non so ehe di virulento, di plateale, d'insolente, quale anche all' occhio del più saperficiale osservatore risalta alla lettura delle satire di quell'epoca, salvo appena qualche rarissima eccezione. Noi cercheremmo indarno alla satira del troyatore quei tocchi profondi che scolpiscono un carattere di pro-

file, que i lampi felici che ci schiudono inmarzi una di quelle tante contradizioni del cuore umano che ne formano il cartatree in eggi i lorgo, sfacciare illanie, sarche vi trovi. La satira del trovatore cinica, ferce, prutule, it dia insigne d'un oumo cresciuto nel trivio, che chèro di collera si si scatena contro forsenate e vominando di niuna delle sue accuse, de'soni insulti da ragione ad animo posato.

La satira del trovatore non mai signoreggia dall'alto nè un'epoca, nè un popolo; perchè, inetta a raccogliere gli sparsi elementi del ridicolo, non può creare nessun tipo, impotente a cogliere i lati che più rilevano delle umane passioni e debolezze, non sa unificarle in quegli aspetti onde si differenziano fra loro: essa è una satira affatto personale, che suppone più bile che ingegno; l'amor di parte, il rancore del poeta memore di ricevuti oltraggi, il desiderio della vendetta sono le fonti impure alle quali suole ispirarsi; il desiderio di correggere i costumi, di togliere perniciosi errori, d'inenlcare utili veri rado o non mai entrano negli intendimenti del poeta. Quando il trovatore leva il flagello sulla bella castellana sorda a' suoi sospiri, quando sul potente barone che invase le suc terre, quando sul vieino abbate o prelato che lo sospetta di eresia. Scoppia la guerra contro gli albigesi, e le belle campagne della Provenza e della Linguadoca vanno a ferro e fuoco dinanzi la spada di Simone di Monforte, e dall' un capo all'altro del mezzodi della Francia sorge un grido d'indegnazione contro la città dei papi, Roma è maledetta con terribile uniformità in quante mai forme seppe imaginare la poesia provenzale. L'anatema non fu mai ripetuto in si diverse guise; \* non v'è ingiuria, non calunnia che si risparmi alla potente nemica; dicerie del volgo, aeeuse di principi, asserzioni gratuite di viaggiatori, giudigii avventati o maligni di scrittori leggeri o sleali, tutto si accetta ad occhi chiusi purché giovi a porla in discredito, a

Nel resto, qualunque sia l'aspetto dal quale si prenda a considerar la poesia dei trovatori, essa, anzichè qual opera dell'arte, è preziosa come documento dei tempi, come dipintura dei costumi. Per questo lato è innegabile che un osservatore oculato potrebbe ritrarne non pochi lumi su quell'opera i quali forse invano altrove cereberebbe. In quella immensa farragine di sirventesi, di cobole. di tenzoni che porsero materia di cobole.

renderla odiosa o per lo manco sospetta.

ben quindici volumi in folio del paziente Saint-Palay, il poeta appena troverà qua e lò, un lampo di vivida fantasia, un trotto di vero affetto: l'orte è tutto nella simmetrica disposizione delle parole, nel giuoco delle rime, che il più avviluppato non si potrebbe imaginare, e in questa tortura v'è non so che di puerile, la qual cosa, (strano o dirsi in epoca di rinnovamento, di passioni si ribollenti) accusa spesso un'orte che decrepita fo gli ultimi sforzi. Perocchè è proprio della mente umana quando la potenza che crea vien meno, accrescere o sè stessa le difficoltà materioli, per darsi il vanto di averle superate, sostituire olla novità del concetto che le monco lo novità della forma; è proprio dello mente inctta a concepire il grande, il sublime, dilettarsi del singolare, Ma se tu porti in quello massa informe lo sguardo dello storico, essa tosto si animerà, diverrà eloquente, avrà mille segreti a svelorti che il gelido annalista o non curò o non vide. Là troveroi quel misto di galanteria e di ferocio, di empietà e di superstizione, di sentimenti generosi e di passioni abiette, di squisito gentilezza e di rozzezza selvoggia che forse non hanno riscontro in altra epoco del mondo. Lo vedrai quei cavalicri che per reciproco ommirazione si giurano omicizio senzo che si vedessero mai, là quei banchetti o cui seggono e dame e cavalicri e abbati e troveri e trovatori, dove allo gara del bere succede la gara del canto, all'orgia chiassosa la pacota disputa di amore alla platonica; il cavaliere che, vestito il sacco dei penitenti, va tapinondo pel mondo senz'oltro fine che di cercare consigli d'amore, e fugge dall'abitato, e si ritrac fra i boschi e sulle bolze dei monti per placar la sua bella; e la dama che, riuscito vana ogni altra prova, impone per ultimo patto al suo perdono che quonte sono dame e cavalieri nei dintorni vengano a chiedere ginocchioni o moni giunte mercè per l'indegno, quondo pure non esiga che questi in segno di devozione si svelgo questa o quell'ugna delle dita o si mutili di alcun membro. Nulla di quello strano tenor di vita è dimenticato; e il paggio dai Innghi capelli, dal viso dilicato qual di donzella, e il franco falconiere, e il destro scalco, e l'ardito scudiero, e l'accorta ancella, e il gajo giullare, e il buffone sfrontato, tutti vi fanno le loro parti, tutti vi figurano lorgamente. Qui vedrai e paci infide e tradimenti e meditate vendette, e fra i banchetti, i tornei, le ballate e gli amori, il pugnole omicida, il sangue versato. Quivi saproi qual regola ili vita seguir dovesse il barone,

il conte, il trovatore bramosi di piacere agli occhi della sdegnosa loro fiamma, qual piè di casa mantenere, di qual corteggio circondarsi, di che sopratutto occuparsi, di che non darsi pensiero, come vestire (c sulla tocletto di quei tempi vi s'incontrono i più minuti particolari), come giuocore allegramente e allegramente ridursi al verde, come oddestrarsi nelle ormi, sfidore i perieoli, affrontar la morte. Qui vedi quell'amore di libertà, d'indipendenza che trascina i grandi oll'anarchia, i popoli getta in quelle eterne lotte di città o città e di cittadini con cittodini nella città stessa: qui quello rozza franchezza che nè nomini risparmia nè cose, che si spesso degenera in isvergognato boldanza, mettendo in un fascio e principi e prelati e abbati e dame; qui vedi e la nobiltà turbolenta ed amhiziosa, e la industre operosa cittadinonza, e la regole podestà debole e sfarzosa ad un tempo che, costretta destreggiare tra la plebe pericolosa olleata, e la nemica feudalità potente, or da questo or da quello è travolta. Così i trovatori, senza un proposito fermo, tromandavano ai nosteri la storia dei loro tempi, mode, usanze, opinioni, passioni, tutto il ritratto di una società, quasi uno specchio del mondo in che viveano.

Ma come si spiega che questa poesia provenzale si strobocchevolmente ricca non agginngesse a quella perfezione o clie parvero chiamarla o i tempi che correvano e il numero dei suoi cultori e la protezione dei

principi e il favor popolare?

Vi hanno tempi nci quali la pocsia è nelle cosc, negli avvenimenti, nell'imagina: zione del popolo, nei quali la vito stesso è poesia; il mondo è poeta, gran poeta niuno può dirsi. Cost v'hanno all'incontro tempi nei quali l'uomo può essere poeta e poeta sublime, ma il mondo non può, perchè il soffio del dubbio ha inaridito la fantasia, Nel Medio Evo la poesia era nei fatti, era nelle imprese, era in quel trambusto e subbuglio dei popoli ignari ancora del loro fine; ma gli ingegni erano rozzi, debolmente sentito e da pochi il bello; gli elementi poetici eran molti e fecondi e vigorosi, ma non era chi sanesse trovar loro un'espressione che li rendesse nella loro potenza, Quanto si è delto della imperfezione di questa poesia dei trovatori, o più forte ragione dir si potrebbe dei troveri, che tentarono poemi di più lungo lena. Vero è che dalle loro fole, rocconti, romonzi covollereschi, attinsero materio e novellotori e poeti italioni di gran nome; vero che in alcuni o tratti brilla certa semplicità natia, certa fiIN ITALIA 2t

nezza di osservazione, certa lihertà di pensare che fanno stupire se guardisi al tempo: vero che in molti si trovano di bei tipi morali di un ideale che invidierebbe Platone: ma generalmento parlando ti recano quei lunghi poemi gran tedio sl per la insopportabile uniformità del metro che sempre rende i medesimi suoni(1), si pel continuo ricorrere delle medesime idee, delle imagini medesime, dei medesimi modi, per la grettezza dello stile che non accenna nè arte nè ingegno nello scrittore, per la qualità della lingua che mal può reggere al confronto con quella dei trovatori, come per l'armonia del ritmo, la proprietà e sceltezza dei vocaboli, eosl per l'eleganza e vivezza della frase. Nel resto nè i tempi, ne il naturale ingegno bastano a far nascere i grandi poeti; a tal uopo è bisogno che le menti creative e lo studio si aceoppiino con sapiente concordia, è hisogno che l'imaginazione d'un uomo che agli altri tutti e per tenacità di proposito e per altezza d'intendimenti sovrasti o si appoggi all'arte antica, od una se vuoi egli stesso ne crei derivata, dalle immutabili leggi della natura.

Siffatto accordo di forze, siffatta unione della fantasia coll'arte per cui si potesse la poesia del secolo trasfondere nella mente d'un tiomo, e quindi prender nova vita, con franchezza di colore, con opportunità di forma, con potenza di parola, erano serbati all'Italia nostra, che però in questo può dirsi maestra n tutte le genti, e maestra finora da niuna di esse superata. So ch'egli è nur misero il vanto per ciò che fu, so che risibile è l'orgoglio di chi inetto a far cose degne di lode si ammanta delle passate glorie, quasi nobile decaduto che ostenta gli stemmi degli avi: ma ad ogni modo si vuol dire la verità anche a costo di averne le beffe. Tant'è; la vera poesia in Italia è poco nien elie spenta, sebben al rumor ehe mena, al suo agitarsi non faccia segno di voler morire; ma essa fu sotto questo cielo, in questa terra, da italiani ingegni portata a tale una altezza che si potrà piuttosto invidiare che

E qui ricorre alla mente di ognuno il none di Dante, perocehè in esso si compendia quanto hanno di più grande non pur l'età di mezzo, ma tutta quanta la letteratura dagli antichi in poi. Posto sui confini dell'antica poesia e della moderna ei ne segna l'unione maravigliosa guardando, per dir

 Sono versi di sette od otto sillabe rimati le più volte a due a due, talvolta a tre a tre, a quattro a quattro e più ancora.

cosi, dall'una parte al passato, dall'altra al futuro per guisa che più non formino che un tutto col presente. Uomo nudrito negli antiehi, raecoglie studiosamente le tradizioni dell'antica sapienza, e sebbene le trovi alterate di mezzo alla barbarie dei tempi, ci sa giovarsene mirabilmente, procacciando a porle in armonia calla nuova, e l'una completare coll'altra; uomo dell'età di mezzo, ei ne rende non pur la storia con tali tratti che sono quadri e giudizii ad un tempo, ma le passioni ancora, i vizii, le virtu, le opinioni, gli errori, l'anima insonima che movea quelle genti; eristiano, apre e quasi chiude con sè, tanta ne è la pienezza, il ciclo di quella poesia della fede che inspirasi e si compie in Dio, E però Dante può veramente chiamarsi sacerdote delle muse nel senso antico della parola, quando quelle erano moderatrici dei costumi, interpreti delle eterne leggi del giusto e dell'onesto. Chi vuol sapere quanta fosse la dottrina di que'tempi, legga Dante; chi quanta la scienza teologica, legga Dante ancora; legga Dante se vuol chiarirsi della potenza della fede di quegli nomini; legga Dante se vuol conoscere in che condizioni versassero e principati e repubbliche, governanti e governati a que tempi. I difetti stessi dell'età sua sono per lui sorgente di nuove e peregrine bellezze; e ardirò dire elie i suoi proprii difetti hanno non so che di originale, si conforme all'insieme el gran concetto, che mentre la fredda ragione è costretta condannarli , non si può imaginare quell' opera senza quei di-fetti; sono le linee di un volto d' croc scorrette, ardite troppo, ma tolte le quali diverrebbe forse un volto volgare. E qui ne piace ricordare in proposito un osservazione del Giuguéné nella sua storia della letteratura italiana, che cioè le bellezze di Dante sono tutte a profitto dell'arte, i difetti sono talmente propri ed al suo carattere ed al suo genio ed a suoi tempi elie non possono recare danno alcuno.

Nelta Divina Commedia è tutta la possia che può sentrisi da anima di umo, la possia in tutte le sue forme; epica narrà colla sempleita dei poeti primitivi, una più serrata, più densa; didascalica insegaa, piana e pedestre talvolta, na pur profonde; saltrica avvicenda la potente bile di Giovenale colla fina, arquat, selerarcitati di proposita dell'anomo, dall'inno religioso, dall'i cosmo concrote degli eletti trasumanati nell'eterna ince di Dio, al lamente suttle civili disvordie dell'tulia fatta ostello di dolore, natre senza nocchiero in gran tempesta, dalle imprezzioni contro i miseri seguaci di Simon mago che adulterano le cose di Dio per oro e per argento, alla mestizia del navigante che in sulla sera torna coi desio alla cara patria, a qued di che del nuovo innamorato compresso di arcana tristezza se ode squilla di lontano che sembri pianere il giorno che muoro.

Ma questo poema non trova nome negli antichi codici di poesia che agli nomini piacque ideare, quasi si potesse entro immutahili confini circoscrivere la fantasia del poeta; non è poema epico nel senso comunemente ricevuto della parola, perchè non ha l'azione unica che richiede Aristotile, non protagonista, non viluppo, non peripezie, non scioglimento; mano mano che il poeta s'inoltra nel misterioso suo viaggio, mutasi la scena, i personaggi si mutano, è una serie di episodii alegati, indipendenti gli uni dagli altri, insomma nessuno presenta di quei caratteri che soglionsi dai retori assegnare a siffatto genere d'invenzioni. Non è poesia narrativa nel senso più largo della parola. perchè le discussioni, le dispute la vincono della mano sui fatti che si narrano; v'è if dialogo sublime, profondo della tragedia, v'è il famigliare, scherzevole, bizzarro come nella commedia; v'è l'impeto come nella lirica, v'è la malinconla soave e meditabonda come nell'elegia. Se giudicate Dante colle regole dei retori, egli sfuggirà alla vostra critica per ogni verso, voi non saprete qual luogo assegnargli. Consideratelo dall' alto come l'espressione più genuina del suo secolo, come lo specchio più vero di quanto è di più solenne, di più potente nella in-telligenza e nel cuor dell'uomo, e troverete in lui una mente altissima che tutti adempie gli ufficii della poesia, che ci dà quanto vi è di poesia nel mondo, onde non male si direbbe egli stesso un piccolo mondo. - Egli ha scosso il giogo delle regole comuni, ma non quelle che impone la ragione intima delle cose; ha rotti i lacci dell'arte antica. ma per crearne una nuova conforme aj fini della nuova poesia.

Le nazioni si tempi di Dante non erano per anco uscite dalla lotta dei municipii; esse non si conoscerano per anco; e Dante, quando le città appena è che mirassero al di ilà della -cerchia delle loro mura, vagineggiara un innità che dovette a suoi contemporanei sembrare il sogno di una mente inferna, anto ripugansu colle idee allora correnti, e per questa nnità affrontava la taccia di apossata con che

volle infamarlo il partito che abbandonava, per questa faceva causa comune coll'impero ch'ei considerava come il solo che potesse, fatte tacer le parti, raccogliere in uno le sparse membra della divisa Italia. Ne di questa sola unità si appaga il poeta; nella sua logica severa, indeclinabile, che mai non viene ad accomodamenti, come vediam avvenire anche nei sistemi dei più grandi filosofi, che fra le conseguenze dei loro principii saltano di piè pari o velano maliziosamente quelle che potrebbero loro nuocere, fermo in questo principio che il massimo bene di che la umana natura sia capace sia riposto nell'unità, tutto ridnee a questa unità, società, religione, politica. Un potere uno nell'universo Dio, un potere uno sulla terra, l'imperatore. (1) Non è qui il luogo di mostrare come Dante troppo tenace in questo suo falso principio che farebbe della monarchia universale, una necessità, mal potendo concepire due poteri a dir così paralelli ed equipollenti nel mondo, si trovasse come tanti altri de suoi tempi e dei posteriori condotto, appoggiando ai più strani sofismi, a dichiarare l'impero non solo indipendente dalla Chiesa, ma anche superiore a quella; perchè noi qui non cerchiamo in Dante ne il teologo, ne il politico, ma il nocta. Ma si voleva notare ad ogni modo questa unità del suo concetto, perchè in essa è la chiave di tanta parte delle parziali e della generale allegoria di quel poema. Ponvi mente e vedraj che tutto in esso tende ad unificarsi: un uomo solo, Dante raffigura l'umanità che riscattata da Cristo e credente nella sua legge, va errando nella gran selva del mondo, infestata dalle sette politiche e dalle passioni umane ; Virgilio, la ragione umana, la filosofia pura (secondo l'opinione in che tenuto era il cantor di

(1) » La monarchia ch'ei cerca a promuovere non è quella di niun re su niun popolo particolare, nè egli contende per questa forma di governo contro quella dell'aristocrazia o della democrazia; ehe anzi queste tre forme, queste tre politiche ei le chiama obblique e incompatibili colla libertà. La monarchia desiderata da Dante è la monarchia universale..... Nel primo libro (parlasi del trattato De monarchia che Dante divise in tre libri ) prova la necessità della sognata monarchia (universale) a stabilir la non meno sognata pace universale; e poi perchè il genere umano è uno; pereliè i regni diversi non sono più ehe parti del genere umano e vi deb-b'essere un tutto, cioè l'imperio; perchè ciò è ad intenzione e similitudine di Dio, a similitudine del cielo, mosso tutto da un solo primo mobile; per decidere le contese tra principi... Cesare Balho, Vita di Dante cap. XI., vol. 2.

Enea nei tempi di mezzo) accorre nel deserto, che è quanto dire là dove da tutti era l'uomo abbandonato, accorre in suo ajuto perché esca di errore; ma la ragione da se non basterebbe a tanto; guasta qual fu dal primo peccato, essa non può che porgere un lume manchevole e fioco nel fatal viaggio, fargli vieppin sentire il bisogno di un lume superiore, c Beatrice, la scienza cioè delle cose divine, dapprima iudetta Virgilio di quanto ei deve fare per liberare dalla gran selva il poeta, poi, come questi alla vista dei tremendi castighi a che deggiono sottostare i malvagi, distaccato il cuore da ogni inclinazione al male, si trova meglio disposto a ricevere le impressioni del bene, gli si farà guida ella stessa, finchè, purgatosi mano mano che ascende di luce in luce delle umane debolezze. siasi reso tale da non essere indegno che drizzi senza intermedio gli occhi all'eterno lume che è fine di tutti i desiderii (Paradiso, canto XXXIII); il che viene a significare fino a che l'umanità, passata per tante prove di ragione e di fede (e nota bene che in Dante fede e ragione si danno sempre la mano), sia degna di contemplare senza velo il vero in Dio stesso. Per tal modo il concetto morale, il politico, il religioso s'identificono, non sono che un gran tutto; gli sforzi della ragione e i lumi della scienza rivelata non sono che mezzi conducenti ad un medesimo fine: i civili ordinamenti e sociali l'addentellato all'ordine degli ordini, all' ordine supremo, la vita presente un avviamento alla futura.

A questa grandezza d'intendimenti vuolsi attribuire quella sua maravigliosa parsimonia onde non solo non appare mai ch'ei s'industrii di accattare qua e là ornamenti, ma eziandio trascura con magnanimo orgoglio quelli ancora che gli si offrono da sè nel lungo cammino, se non li trova necessarii al suo fine. Una pennellata gli basta per darti il ritratto di un uomo, di un angelo, di un demonio; un'altra per tratteggiare nn carattere, un fatto, un autore. Dev'egli descrivere un luogo? Non si dilunga già in minuti accessorii, come è costume dei moderni che tutto sminuzzano nè lasciano olcun campo al pensiero del lettore, ma ti pone innonzi solo qualcuno dei particolari che più gli sono proprii, oude più si differenzia dagli altri,-uno di quei tratti che, legandosi con altri assai dei quoli sono necessarie conseguenze, tutti li compendiano nella tua mente. Così per dipingerti l'aspetto esterno di una persona, gli basta accennarne un gesto, un atto, il modo di guardare, l'aria

del volto, ma questo unico tratto sarà senza dubbio il più aignificativo che si possa supporre, quello sarà che più valga a scolpirtene l'imagine negli occhi. Quante storie di sventuratissimi amori, quanti tratti eroici di fede antica, di costanza, di forza d'animo, quanti tratti di perfidia, di ferocia, quante romanzesche viceude di cavalieri, di baroni, di principi, perfin d'imperatori porgevan le memorie dei tempi a lui vicini e de'contemporanei! e vedi all'incontro come a pochi di essi si arresti fra tanta copia, come ad alcuni volza oppena uno sguardo sdegnoso. lasciando sfuggire qua e là un cenno, un tocco, uno memoria, quasi uomo che, chiamato a più grave assunto, affretta suo cammino. E notisi bello accorgimento del poeta. I racconti più affettuosi, come i più drammatici, si trovano nell'Inferno, quasi a conforto del lettore affranto dall'aspetto di tante pene e martori; più scarsi appaiono nel Purgatorio, invano li cerchi nel Paradiso dove tutto vuol essere soave, composto, tranquillo come la pura, inalterabile beatitudine dei celesti. E come negli ornamenti di qualunque ma-

niera, cosl è parco nella parola, anzi conciso si che non gli troveresti l'eguale ne fra i moderni ne fra gli antichi scrittori, non escluso Tacito: e questa sua brevità è si singolare, sì pericolosamente audace che qualunque volesse imitorla farebbe mala opera. Ha egli una lingua per se, soggetta a rigide leggi, ma da lui medesimo create, e che a lui solo ponno profittare, buona soltanto per quel suo genere di poesia in cui tutto è nuovo. Di un altro degli accorgimenti più mirabili del poeta non voglio tacere, sebbene già da più altri notato, perchè le cose utili non sono mai troppo ripetute. Sc Dante avesse supposto che i dannati nulla sapessero del passato, come avrebbe potuto con loro trattenersi, interrogarli delle vicende, dei fatti, delle opinioni loro sulla terra? Se fatti li avesse ignari ul tutto del futuro, come ovrebbero potuto toccar tanti gravi rivolgimenti dopo la morte loro avvenuti? Cosl una delle parti più interessanti del poema sarebbe di necessità mancota, le profezie del futuro, che suonano tanto solenni da quel luogo, sotto quel cielo che non ha tempo! Bisognava dunque supporre quelle anime e memori del passato e presaghe del futuro, e pure aver campo di discorrere con esse pur del presente, che alla fine toccava più al vivo il poeta stesso e i lettori. Ma se i dannati conoscono questo presente al par di Dante, che bisogno hanno essi di interrogarlo su quello che ovviene in Firenze, in Italia? Anzi il farlo non diventa egli un assurdo, al quale non si può altrimenti ovviare che moltiplicando i miracoli? Ma il poeta vide lo scoglio, e dallo spediente stesso che ideò per trarsi d'impaeeio seppe con bellissimo magistero derivare grandi e nuove bellezze. Inseguava la scienza teologica non ripugnare pur pei dannati che acquisti natura una cotal perfezione, onde più sentano il dolore come più il bene gli cletti. Che fa Dante? Attribuisce loro non solo la cognizione del passato, ma eziandio l'antiveggenza del futuro, di tal guisa però che quanto più gli avvenimenti si passati come futuri si trovino vicini al presente e tanto men chiaramente li conoscano, fino a che cadendo nel dominio del presente si rabbuiano affatto dinanzi alla loro mente. Così egli può essere spettatore ed attore ad un tempo, senza punto offendere le leggi della verisimiglianza, toceare dei fatti più memorabili de suoi tempi, e su quelli ragionare, farsi interprete e mediatore tra l'un mondo e l'altro, il mondo dei morti e quello dei viventi.

È questo mondo dei viventi, dov'egli il gran poeta cittadino era andato per quasi tutta Italia peregrino, mendicando e mostrando la piaga della fortuna else i tristi gli ponevano a colpa, egli lo conoseeva come niun altro, e sempre l'avea presente e lo pingeva con quel color di verità che solo nell'esperienza s'impara, In più d'un poeta, e poeta anche di forte sentire, di alti concetti, la scena è nel mondo sempre, e non è cosa che tanto in- quella si desideri quauto il ritratto vero e parlante di questo mondo medesimo, Dante ci trasporta al di là del mondo fra le più ardite fantasie che mai cadessero in mente d'nomo, in un ordine di cose affatto sonranaturale, e non pertanto niuno è che meglio di lui rappresenti nel suo vero aspetto la natura; in nessun aliro poema trovi si vive, si toecanti nella loro incomparabile schiettezza e le dolcezze della vita domestica, e le occupazioni campestri e quelle delle arti più nobili come delle più volgari. E in questo quanto acuto egli ci si mostra, quanto paziente e profondo osservatore! Non e cosa per minuta ch'ella sia la quale sfugga al suo oechio scrutatore; tratti degli animali, digradazioni della luce secondo le diverse ore del giorno e le stagioni diverse, abiti diversi secondo i diversi mestieri, proprietà delle erbe, delle piante, delle aeque, fenomeni della natura, tutto ci vede, tutto ha presente, da tutto trae profitto per colorir la sua tela, Anche le scienze più scabre, più astratte, più restie all'imagioazione, come la matematica, la geometria, acquistano sotto la sua penna brio, evidenza, poetico lume che le abbella. Per tal guisa in Dante i contrarii si unirono, dappoiché ebbe ragione di filosofo e fantasia di poeta, dottrina di erudito e sentimento di artista, severità di teologo e affetto di amante; onde ne le aride categorie di Aristotile, ne le sottili distinzioni dei tomisti valsero a tarpargli le penne al volo, ed ebbe questo vanto grande ma doloroso negli annali delle lettere che l'opera sua s'incominciasse e finisse in lui, rimanendosi monumento unico nei moderni, quasi seoglio inaecessibile in mezzo al mare.

Ella è grande meraviglia che sotto lo stesso cielo, nel secolo stesso, nella stessa narte d'Italia sorgessero due menti si diverse quali furono Dante e Petrarca, due si diversi generi di poesia, mirabili entrambi, toceassero la cima, la grande epopea e la lirica d'amore. Certo questa passione non ha mai parlato più squisito, più alto linguaggio da che accende il cuore degli uomini; quanto di più sublime, di più ideale imaginò la mente di Platone intorno all'armonia delle anime, a quella muta intelligenza onde incontrandosi in questo pellegrinaggio della vita sono spinte ad aecostarsi, è reso con ineffabile magistero dal nostro Petrarca, L'amore, che fra gli antichi, nudo, svergognato, non d'altro era vago che di parlare ai sensi, nei versi del poeta si copre d'un leggiadro velo, assume contegno grave, ispirato, e mentre pur vaglieggia un idolo sulla terra, tiene gli ocelii bramosamente fissi nel ciclo, a cui sembrano le mortali bellezze, imagine, riflesso delle immortali, invitarlo continuamente. Qui più non trovi nè la procace Frinc, ne l'arguta Glicera; la capricciosa Lalage, la voluttuosa Corinna non osano mostrarsi: ma una donna ti appare che fra la turba ammiratrice china gli occhi paurosi, che umile nella gloria di sua bellezza, mentre tutto intorno arde di amore, tutto ad amore invita, colla pudica maestà della fronte, eolla virginale severità degli sguardi tarpa tosto le ali ad ogni men che nobile pensiero, spegne ogni intemperante desiderio, In Ovidio, in Tibullo, in Properzio l'amante è una cortigiana di una certa levatura, che si diletta di canto, di poesia, di belle arti; il che non toglie ch'ella sia volubile, incostante, pronta a vendersi per danaro, non toglie che si abbandoni al vino, alla crapula, faccia parlar tutta Roma de suoi turpi amori: nel poeta italiano Laura è quale una cosa discesa di ciclo in terra a

IN ITALIA 25

darc uri idea ai mortali di una perfezione de la compania del mondo senza contaminarsi, anzi, irraggiando del suo spiendore la terra, le comunica actun che della sua purezza; para la compania del mondo senza contaminarsi, anzi, irraggiando del suo spiendore la terra, le comunica actun che della sua purezza; parti el la compania del maravigiosa creatura la sempre del divino che la secvera delle cose terrene.

Ma in questo ritratto dell'amore quanto vi ha cgli di vero? Si può egli credere che l'uomo giunga mai a tanta padronanza de' suoi più bassi appetiti che il senso ceda mai sempre alla ragione? Negare in modo assoluto, come alcuni fanno, la possibilità di un tale amore è troppa ingiuria all'umana natura, che si ragguaglierebbe all'istinto dei bruti; ma aggiungeremo ancora che ci pare poco men che impossibile colle uostre prave inclinazioni che un tale amore si contenga a lungo nei confini dell'idealc, puro da ogni debolezza. E quando ancora, quatche rarissima volta, si fatto miracolo si avverasse. quando anche, il che non crediamo, tale si dovesse dire l'amor del Petrarca, ad ogni modo lo riputeremmo un vaneggiamento, un delirio dannoso.

Farsi una necessità dell'affetto di una persona, a quella sola pensare, averne l'imagine presente sempre e dappertutto, in lci vedere l'universo, che altro è mai se non se inverter l'ordine maraviglioso della providenza, giusta il quale gli esseri sono di grado in grado disposti per guisa che ognuno occupi quel seggio che gli compete e nulla più, niuno sia per sè necessario ne'snoi fini, tutt'insieme lo sieno? Che altro è se non se falsare l'ultima meta dell'uomo, arrestandolo a mezzo il cammino? Questa estasi malinconica che mai non cessa per una perfezione imaginaria, questa apoteosi di una donna, e toglie l'uomo a quella operosità alfa quale dalle naturali sue facoltà è sortito, e mentre pur parrebbe innalzarlo, lo umilia, ridotto qual è ad adorare un idolo vano della sua fantasia, Tuttavia, errore per errore, questo dell'amante della bella Avignonese è più degno di scusa, stanteelië accenni nobile sentire nell'autore e il concetto grande ch'egli aveva della femminil dignità, concetto che, derivato dal cristianesimo, come sapra dicemmo parlando dei trovatori, torceva egli ad un senso profano, ma era sempre superiore senza paragone a quanto ne pensasser gli antichi.

Ma il poeta è pur gentile! lo scrittore impareggiabile! Chi ebbe più squisito senso Zoncapa, Poesie. del bello? Chi più arte nel dare anche alle più piccole cose colore e vita?

Vero è che più di una volta ti offendono ne suoi versi concetti falsi, giuochi di parole, metafore o sgunjate o astruse, antitesi o forzate o insipide; vero è che più d'una volta vengono a darti noia le sottigliezze e perfino i sofismi della filosofia: ma quanti pregi che finora niuno possedette al par di lui, quante bellezze non v'incontri pure ad ogni tratto per compensartene ad usura! Molte cose tolse il Petrarca ai trovatori, alcune ancora ai poeti italiani che di poco il precedevano, a Guido Guinicelli, al Cavalcanti, a Cino da Pistoja, ma tutto elie prese ad imitare miglioro per modo da parere altra cosa e lasciarsi addietro di gran lunga i modelli; nel complesso poi riesci egli stesso si nuovo, si diverso da ogni altro poeta che, di mezzo alla innumerabil turba degli imitatori ch' egli ebbe per sua sventura, niuno giunse non dirò a parcagiarlo ma a sedergli vicino. Niuno conobbe al par di lui il segreto del verso; niuno maneggiò con tanta sicurezza la lingua per forma che dopo tanti secoli niente in essa invecchiò, tutto spira una freschezza, una soavità, una fragranza di gioventu che innamora; lo stile è sempre eletto, il frascggiare aggraziato, il concetto, se non sempre vero, grazioso sempre, In questo poi si distingue principalmente la lirica del Petrarca dall'antica che, mentre in questa di solito è l'anima che si espande di fuori, l'anima che ammira la natura, l'anima che mossa dalla potenza del senso ne seconda l'impulso senza contrasto, all'incontro in quella l'anima si ripicga sopra sé stessa; il cielo, le acque, la terra sono per lei mirabili in quanto rispondono alle sue disposizioni, si associano a' suoi dolori, alle sue gioje, a' suoi timori, alle sue speranze; l'anima si è fatta il perno dell'universo, e a lei come raggi al centro convergono tutte le sue parti: nella poesia antica l'anima sente, soffre od esulta, e con impeto spontaneo, secondo elie i diversi affetti l'ispirano, rende di fuori le sue impressioni con suoni armoniosi, ma non vi ragiona sopra; nel nostro si compiace di scandagliare fin nelle più riposte picghe del cuore le cause de propri affetti, Perciò il Petrarca potrebbe a buon diritto chiamarsi creatore di quella poesia che intima è detta dai Francesi.

Ella è mirabil cosa che la sottigliezza delle platoniche dottrine, le speculazioni astratte dell'amore non valessero a raffreddare quel calore senza cui non è poesia vera; ed è più mirabile ancora che il poeta, il quale scriveva tre canzoni sugli occhi e non so quanti sonetti sulla candida mano di madonna Laura, dettasse poi quella magnifica canzone all'Italia che, quasi espressione del lamento di una nazione tutta quanta, suona tuttavia sulla bocca de'suoi figli come fosse da jeri scritta, e quell'altra tutta spirante alti concetti e generoso sentire a Cola da Rienzi, il celebre tribuno di Roma, che illuse e sè e il Petrarca e il mondo tutto d'altora sognando la non possibile nè desiderabile signoria di Roma sul mondo. con inganno lagrimevole si, ma incolpabile, anzi nobile, anzi e a lui glorioso e al poeta. E questa ultima canzone a noi parve sempre la più bella del canzoniere per certa graudezza d'imagini, per certa dignità di stile che risponde a meraviglia al soggetto e non so qual misto di patetico e di sublime, di magnanimo orgoglio e di generosa vergogna, che le danno un'impronta tutta sua propria e un fare variato, drammatico, quale non. si trova spesso negli scritti di quel grande (1).

Con Dante e Petrarca si chinde a dir così per l'italiana poesia l'epoca di creazione : in questi due essa ci presenta un carattere tutto originale, non assomiglia che a se medesima; se ritrae quanto al gusto, alle tradizioni dalla greca e dalla latina, non è però nè latina, ne greca, si veramente italiana. Nel quattrocento l'erudizione, gli studii dell'antichità allontanarono gl'ingegni dal culto delle muse. Poliziano segna nella poesia, ma luminosamente, il principio (di uu'epoca nuova, epoca d'imitazione, epoca d'arte raffinata; come il Pulci, rozzo ma a tratti potente ingegno, forma quasi l'annello che l'una coll'altra congiunge, Forse le duc maniere, quando fin dal principio non fosse uata discordia fra i duc clementi, avrebbero potuto accordarsi con amichevole fratellanza; fatto si è che d'allora in poi nell'antica letteratura si cerco per così dire lo stampo di ogni nuova produzione dell'ingegno. Molti avvisano ai di nostri che si tatto studio dell'antichità abbia recato più danno che utile alle lettere e in Italia caltrove, e muovono lagnanza che questo aver sempre presenti que'modelli troppo venerati

(1) So che aleuni trovano pur stupenda la earnacea alla B. Vergine; che il Muratori, nome per noi Italiani; venerando, la propone come modelto di quella poesia savra che si pochi in Italia seperro Iraliare con quel decoro che si richiede; na per me vi rivvo più pirt che sentimento: una per me vi rivvo più pirt che sentimento; quella s'ettilezza che s'accompagna col vero affetto.

abbia impedito alle menti di manifestarsi con quella naturale vigoria, con quel carattere loro proprio di che altrimenti arreber fatta bella prova, e quindi consigliano, se pur vuolsi creare alcun che di origiante, di corrispondente al tempi, ai costumi, alle usanze, alle credenze del mondo presente, consigliano a dimenicarili pur nuo volto, la-consigliano a dimenicarili pur nuo volto, si-pure della consignazione di menicarili pur nuo volto, si-pure di menica contro nessuone pur non estitiano a dire che questo ci pare gravissimo errore.

La posteriorità di un fatto ad un altro, ben lo sappiamo, in logica non è buona prova a dimostrare che il primo fosse la causa del secondo; tuttavia, quando vediamo con certa costanza dopo certi fatti seguirne certi altri, ci è pur forza sospettare che tra gli uni e gli altri siavi un qualche legame. una segreta relazione quale suol essere tra la causa e l'effetto. Ora che ci mostra la storia letteraria dell'età di mezzo? Dall'una parte ingegni che, ispirandosi puramente dai tempi e attingendo da sè stessi le forze, creano senza che gli antichi v'entrino per nulla, ed altri all'incontro che a questi si appoggiano, che si fanno un vanto di camminar sulle orme loro. Orsù quali ci riescono più grandi, più potenti? quali lasciarono più durevoli, più gloriosi monumenti di se? I fatti parlano troppo chiaro perché si possa menomamente indugiare la risposta. Coloro che o vollero o furono nella necessità di camminar da sè non reggono al confronto cogli altri che presero a guida gli antichi. Dante, Petrarca e Boccaccio furono tutti e tre grandi ammiratori dell'antichità, tutti e tre allo studio di essa consacrarono la più bella parte della loro vita, tutti e tre protestarono nei loro scritti di averli tolti ad imitare, di non si voler dilungare dai loro esempi; e Dante, Petrarca c Boccaccio sono i tre Inminari del medio evo, le tre intelligenze dinanzi alle quali ogni altra di quei tempi si celissa, come la luce dei pianeti dinanzi alla luce sfolgorata del sole. Qual menestrello, qual trovero, qual trovatore, qual compositor di novelle o romanzi cavallereschi di quella età per le doti che fanno i grandi scrittori s'avvicina a quei sommi? Il perchè noi crediamo che quello studio, anzichė un ostacolo, riescisse loro un ajuto potente, una fonte d'ispirazione. E dissi d'ispirazione peusatamente, sebbene lo studio d'imitare altrui parreblic doverla escludere, perché, tutto procedendo nella mente umana per associazione di idee,

niente più naturale ad un ingegno robusto

che il farne scaturir di nuove dalle altrui, niente di più naturale che appunto dagli aspetti dai quali altri presentarono le cose cavarne di nuovi che loro vengono suggeriti o dalla riconosciuta erroneità di quelli per forza di contrarii; o dalla non avvertita o non cercata rispondenza con quelli. Le menti vigorose fra le antiche memorie non ismarriscono mai le imagini del presente, che all'infine ponno sempre su gli animi assai più di quelle che più non si accordano colle attuali condizioni dei tempi. Ma da quegli antichi esemplari ritraevano quei grandi l'arte di scegliere cosa da cosa, di aggruppare sapientemente i concetti, di lumeggiarli opportunamente, di legare tra loro le parti, di adattare le parole alle cose, e sopratutto quella sobrietà di che furono gli antichi sl gran maestri e che oggidi si va sempre più perdendo. Che se la imitazione più tardi o traviò o isterilì anche forti ingegni, sene accagioni il modo non buono d'imitare, diverso dal tenuto da quei primi elie salirono tant'alto; onde di mezzo ch'ella doveva essere divenne quasi fine supremo dell'arte, e così si ridusse il presente a ripetere malamente il passato. Volevasi di quegli antichi imitare l'artifizio maraviglioso delle parole, l'assennata distribuzione delle parti, e sopratutto quel gusto sicuro che li portava a sceglier sempre quanto fosse di bello nell'immenso campo della natura; si volevano imitare gli intendimenti, e non le cose, che, spostate dal luogo loro, trasmutate di tempo, doveano riescir insipide o indifferenti, in una parola lo spirito anzichè l'abito esteriore.

Ma torniamo al Poliziano. Dante e Petrarca avevano, come si è detto, imitato, pur serbando un tipo tutto proprio; i poeti che vennero dopo di loro nel quattrocento avevano imitato grettamente, talvolta quasi ricopiando alla lettera gli antichi, e n'era uscito un non so che di fittizio, di languido, di rappezzato, che ne rende oggidi insopportabile la lettura. Perchè lo studio dei capolavori dell'anticbità non inceppasse, si veramente arriechisse la letteratura nazionale, era d'uopo che l'ingegno dell'imitatore rifondesse quanto dagli altri traeva coi proprii 'concetti per guisa che ne uscisse un tutto armonico, le parti del quale non si potessero concepire disgiunte. Di questa faeolta fu privilegiato il Poliziano maravigliosamente, tantoché non saprei chi meglio giungesse a serbare un carattere suo proprio sempre imitando. Le parti nelle sue famose stanze armonizzano si bene tra loro ehe tutta hanno l'aria, la mossa di una creazione originale,

mentre chi abbia qualche dimestichezza coi classici greci e latini ci può scorgere ad ogni tratto idee, imagini, spesso ancora parole attinte a quelle fonti, ma l'insieme si distingue per certo colore suo proprio, tutto italiano. Come stupendamente ritrae di quel non so ehe di semplice, di natio, di temperato e vivace ad un tempo che fu già vanto del popolo greco, e principalmente dell' ateniese! Togline qua là qualche voce contorta, qualche latinismo, e ti parrà scritto pur jeri, tanta è la freschezza del suo linguaggio. Ad ogni modo non si può dire ch'egli aprisse nuove vie alla poesia, dappoiche l'impianto affatto pagano del suo poemetto ci richiama la Grecia anziche ricordi l'Italia: ma in quanto a ciò che dicesi forma recò non piccolo giovamento arricchendo e la lingua di voci graziose e calzanti, e lo stile di attici modi e sonvissime imagini; e sarà sempre grande argomento di lode al suo nome elle un Ariosto, un Tasso attingessero alle immortali sue stanze.

Il Poliziano splende nel suo secolo quasi astro solitario, dappoiche, traendo a se l'erudizione i migliori ingegni, il campo della poesia italiana era poco men che abbandonato. Pei dotti contemporanei dei Marsilii Ficini, dei Gian Battista Alberti, dei Valla, dei Filelfi, del Merula, dei Panormiti, dei Piccolomini ripulullava più gagliarda che mai la persuasione che la lingua detta per ispregio volgare mal potesse prestarsi come alla gravità della scienza, così alla leggiadria dell'amena letteratura. Pure la poesia, come quella cui più era grave lo stringersi fra le pastoje d'una lingua morta, e che più sentiva il bisogno d'ispirarsi in quella favella in cui nascendo i nostri concetti vi trovano naturalmente la loro forma, fu la prima a scuotere quel giogo e mettere il grido della riscossa. Incominciata questa col versatile genio di Lorenzo de' Medici, che meglio forse d'ogni altro seppe conservarle un carattere tutto italiano e riescire quindi nuovo, trovò un valente campione nel Poliziano che, accostandola assai alla letteratura classica, come colla lingua accarezzava il popolo, colla forma tutto antica si conciliava i dotti e gli eruditi; si eontinuava in Giusto de'Conti, che la richiamava sulle orme del Petrarea, mettendosi (meno infelicemente d'ogni altro) in capo a quella lagrimosa schiera di petrarchisti che doveva per più di due secoli assordare l'Italia de' freddi suoi sospiri e piagnistei, per pigliare nuovo affetto e nuova forma nel Pulci, ma non so se migliore.

Qui ognun vede che accenniamo ai poemi

di cavalleria che nel Morgante ei danno le prime prove (per tacere di certi aborti ai quali vollero, non so perchè, alcuni critici moderni dar tanta importanza) e coll'Ariosto giunse alla sua maggioraltezza, tanto da rendersi insopportabile ogni altra creazione di si fatto genere. Strana cosa che nell'epoca nella quale la cavalleria cra nel suo fiore non trovasse che un debol eco negli informi canti dei troveri e minnesinger della Germania; e quando più non era che nella memoria degli uomini si rendesse soggetto di tante epopee e proprio in quel paese dove quell'istituzione aveva gettate men profonde le radici, aveva meno influito negli usi, nelle opinioni, nel carattere del popolo avviato per altre vie ad una più rapida civiltà! Pur così avvenne: i poemi dei troveri, appena è che siano letti dai dotti e dagli eruditi; gli stessi canti dei Nihelunghi, di che si sforza di mostrarsi più che contenta e superha la moderna Germania, sono piuttosto argomento ol filosofo, allo storico di studiare ne suoi più minuti accessorii un'età sulla quale abbiamo al acarse notizie e si manchevoli monumenti. anziché dolce pascolo al cuore ed alla fantasia di chi sente il bello: all'incontro il poema romanzesco più maraviglioso nel suo genere. quell'unico che a dispetto delle tante incongruenzo che dal genere stesso sono volute si legga tuttavia con piocere dall' un capo all' altro della colta Europa, fu scritto in Italia, è vanto di un ingegno italiano.

Ma non per questo possiamo noi approvare sifatto genere di poesia, c siamo costretti a dire innanzi tratto che l'ammirazione da esso risvegliata in quanti sieno capaci di gustare il bello è dovuto non al genere, non alle cose in sè assurde, ridicole, spesso inconcepibili, si vcramente all'ingegno singolare, potente dello scrittore. Che vi narra il poeta romanzesco? imprese la più parte imaginarie di eroi semifavolosi, maraviglie che eccedono per guisa le solite condizioni della umana natura che la mente dell'uomo incivilito non le può concepire avvenute in niun tempo, e quindi non ue può essere tocco il euore. Si faccia sl fatto racconto in quei tempi di semibarharie nel quale gli uomini hanno vivissima l'imaginazione, scarse cognizioni e passioni gagliarde, e si faccia da un ingegno vigoroso che superiore per altezza di mente al suo secolo, par ne sente nel cuore tutti i bisogni, gli affetti, tutte le opinioni nella mente; e ne uscirà il poema di Omero, sublime favola che, inconscio l'outore, contiene un gran vero, è una storia simbolica di un'età, di uno stadio dell'umana convivenza. Ma si seriva quando questa società

si è già trasformata, quando questa lotto colla barbarie si è chiusa colla vittoria della civiltà; ed ecco che non più ricsce l'espressione di un vero, non più lo specchio di un'epoca, di un popolo, ma una fola, un'opera d'arte, opera che potrà essere leggiadra, talvolta mirabile ma che in fondo ha sempre un germe di morte, la menzogna. Dante concepiva la sua grande epopea secondo il suo tempo; da esso attingeva il soggetto, da esso i concetti, le opinioni, il colorito, tantoché non si può fuori di esso imaginare quella aua creazione: supporre dettata dai tempi in che vivevano i Pulei, i Bojardi, gli Ariosti l'epopea romanzesca sarebbe assurda cosa, stanteché quanto ne forma il soggetto era morto affatto nella credenza degli uomini allora viventi. Il soggetto di Dante mentre dall'una parte è tutto proprio del tempo dell'autore, dall'altra è proprio di tutti i tempi, associandosi a quella religione che cra de'suoi, come è dei nostri tempi, come sarà di quelli che verranno: il poeta rappresentò del suo tempo la scienza, le passioni, gli errori; di tutti i tempi la fede. Per questo aspetto i romanzi, i poemi cavallereschi dei provenzali e francesi e tedeschi del medio evo, non ostante la barbarie della forma, hanno un carattere di verità, di originalità, infinitamente superiore ai poemi cavallereschi del cinquecento e delle età che seguirono; perche presentano davvero un'epoca, perchè sono l'espressione di opinioni, di credenze universali. L'epoca di Carlo Magno, l'epoca delle prime conquiste dei Normanni in Europa, dell'invasione dei Mori in Ispagna, l'epoca della riscossa dei comuni lombardi, ecco l'epoca di tali epopee; ma in quel tempi non sorse un Omero in niuna parte dell'Occidente che fosse da tanto da pareggiare colla potenza del suo ingegno la grandezza delle cose che aveva fra mano. Il perche noi non ci fermeremo a discorrere ne del Morgante maggiore di Luigi Pulci, nè dell' Orlando innamorato del Bojardo, ne di altri minori poemi romanzeschi; perchė non è nostra mente di tessere una storia de' poeti, si bene di segnare gli andamenti della poesia per quanto rappresenta lo stato di una società, e que lavori puramente d'arte non intesi ad oltro fine che di dilettare, nulla rappresentano dei tempi in che furono scritti, quando pur non fosse la corruttela. Tuttavia non osiamo passar oltre senza volgere uno sguardo al più grande di quei pocti, anzi tanto grande, tanto maraviglioso che ci duole di non poterlo lodare in ogni cosa, in ogni cosa trovarlo

IN ITALIA 29

grande. Noi qui parliamo, come il lettore dev'essersi accorto, di quel maraviglioso ingegno dell' Ariosto, al quale non so se i tempi o la volontà mancarono per riuscire, dopo Dante, il più grande dei poeti moderni. Io non saprei quale fra gli antichi, quale fra i moderni poeti, considerate parte a parte le qualità onde l'eccellenza dell'arte risulta, possa reggere al confronto con esso: fantasia vivissima; pur il molto che toglie dagli altri poeti, massimamente latini, nei quali era versatissimo, sa egli collegare colle proprie invenzioni per guisa che l'insieme appare tutto suo: descrittore impareggiabile, ogni cosa ti pone innanzi con tale evidenza, con tale verità di colorito che ti pare talvolta di vedere non di leggere: narratore eloquente, vario, disinvolto, ti trasporta in mezzo agli avvenimenti con si piacevole illusione che in sl lunga serie di cose, fra tanto viluppo di vicende, non dà mai campo all'attenzione di venir meno, c in tanta complicazione di peripezie e si gran disordine e scompiglio apparente mai non ti lascia confuso. Dia egli di piglio alla sferza della satira, o assuma il linguaggio severo del filosofo, ti riesce sempre carissimo, attraente, e tanto più quanto meno appare esiger egli la tua attenzione o volersi dar importanza come che sia e calzar sublime. L'arte dell'Ariosto è si fina, si profonda, sì accortamente nascosta sotto le sembianze di quella che chiameremmo bonomia, se ci si perdoni l'espressione, che si direbbe non esservi arte alcuna; perocché la sua eleganza è si semplice che il medesimo concetto ben si potrebbe esprimere con men di garbo, ma più semplicemente non si potrebbe senza alterarlo.

Chi ebbe più padronanza dello stile, più varietà, più ricchezza, e ricchezza con parsimonia, con gusto squisito? or umile, or sublime, or tenero, or tiero, esso si presta a tutte le imagini, a tntti i concetti. Con che facilità, con che naturalezza passa egli, secondo le cose, gli uomini, le circostanze da un tuono all'altrol E come tacere di quella maravigliosa cognizione dell' uomo e delle sue passioni, di quanto è in esso di più nobile e di più abietto, di quella incredibile varietà di caratteri, avvegnachè appajano lavorati, a dir cosl, sull'istessa materia, varietà onde tutti si distaccano si vivamente dal quadro, tutti si presentano con fattezze loro proprie, sebbene mostrino di appartenere tutti alla medesima famiglia? Quante diverse tinte prende l'amore sotto il magico suo pennello, quante l'amicizia, quante l'odio, quante il valore! Tutti i cavalieri sono

innamorati, ma tutti amano diversamente : questi è gentile, dilicato, venerabondo; quegli è violento, brutale e quasi dissi crudele nella sua tenerezza: l'uno querulo, sospettoso sempre; l'altro tranquillo, sicuro nella fede della donna del suo cuore. Presso che tutti i cavalieri sono di man prodi, di cuore intrepido nei maggiori pericoli; ma negli uni trovi un valor selvaggio, sconsiderato, senza uno scopo, negli altri un valore governato dal senno, inteso ad un fine nobile, generoso. Quanti duelli, quante zuffe, quante battaglie, quante tempeste di mare, senza che pure una volta si ripeta, anzi con tanta varietà d'incidenti, di accessorii da riescirti nuovi quantunque volte li incontri? Nel suo vasto ordito, i cui confini sfuggono allo sguardo come le spiagge di sterminato mare, nulla è dimenticato, dall'oscuro valletto, dall'ignobile taverniere, dal rozzo villano al paladino, al principe, all' croina, dalla reggia al tugurio, dalla quietee dal silenzio dei boschi al chiasso della città, allo strepito del campo; il poema dell'immortal ferrarese è proprio come un immenso specchio del mondo.

E quella fina ironia onde ebbe a dire il gran romanziere scozzese ch'egli ride a mezza maschera di sè e de' suoi lettori, quell'ironia sorridente, senza bile, senza malignità, che sl destramente si tiene in bilico tra la serietà e la baja, quell'ironia non è dei men pensati accorgimenti del poeta perchè gli fossero più agevolmente perdonato certe meraviglie, certe stranezze tanto assurde in sè che, in altra foggia espresse, moverebbero a stomaco i più pazienti lettori. Ma poi se domandiamo a che mirasse quel grande incantatore, mal sapremmo trovare nna risposta che torni ad onore del poeta. Lo scopo di Virgilio, avvegnaché deturpato alquanto dall'adulazione cortigianesco, pure ti si mostra grande e degno di un Romano, dappoichè cantando il suo poema le prime origini di un gran popolo, è come l'apoteosi di Roma. e a Roma, chi ben miri, tornano quante lodi si danno ad Augusto. Omero canta l'impresa più nazionale dei Greci, quella lega nella quale forse per la prima volta i Greci si sentirono fratelli, donde cominciò quell'unità che più tardi Filippo ed Alcssandro dovevano convertire in un fatto. Canta Lucano quella guerra che, dando l'ultimo crollo alla repubblica, ebbe si altamente chiarito il mondo come le smodate ambizioni dei grandi e la popolar licenza sieno la tomba di ogni civil reggimento. Camoens ne'suoi Lusiadi celebra quella spedizione mercè la quale la sua patria ebbe per qualche secolo il primato

sui mari. Il Tasso tolse ad argomento del suo poema la più gloriosa, la più cristiana delle imprese dell'occidente, quell'impresa che salvò l' Europa dalla sciabola e quindi dalla barbarie musulmana, Cervantes, mettendo in deriso le pazzie di un cavaliere imaginario, da l'ultimo crollo ad una istituzione ntile forse in altri tempi, allora dannosa, dappoiché di essa non rimanevano che le aberrazioni, le conseguenze men buone, fra le quali non ultima quella di aver inondato il mondo di sciocchissimi romanzi, non atti che a pascere le menti di funeste chimere. Milton nella caduta del primo uomo canta uno dei più grandi misteri della religion nostra, quel mistero che solo è atto a spiegare le apparenti contradizioni della umana natura; e così il poeta fe' opera che non è di nessuna nazione in particolare, ma di quante ve n'ha di credenti nel Vangelo. Klopstoch, cantando nella Messiade il grande riscatto dell'uman genere, volse l'ingegno a quella più alta meta a cui da uomo si potesse; e se al buon volere in tutto non corrispose l'effetto, certo da lui non istette che noi avessimo la vera epopea cristiana. L' Ariosto ebbe egli un fine nazionale? No per fermo, chè l'impresa avviene fuori d'1talia e gli eroi che in essa figurano non sono italiani. Ebbe un fine morale? Chi oserebbe asserirlo quando in quel suo poema il vizio non solo è abbellito, ma giustificato, quando vizii le virtù, c virtù chiamansi i vizii, quando un'accorta vendetta, quando il vincer con frode, quando il mancar di fede al nentico, quando l'incrudelire coi vinti, cogli inermi, quando le più sozze libidini sono portate a ciclo? quando l'autore mostra si spesso ridersi e delle sacre Carte e dei santi e perfin di Dio? Procacciarsi fama di poeta, d'ingegno singolare anzi unico nel suo genere, entrar nelle grazie de'suoi signori (che poi ne lo pagarono di quella moneta che tutti sanno), e perciò discendere alle più abiette adulazioni, ecco il fine che la storia di quei tempi, che l'opera stessa del poeta ci mostrano a chiare note. Certo con altri tempi, con altri lettori non avrebbe osato l'Ariosto vilipendere a quel modo il pudore, portare il vizio in trionfo, farsi beffe della religione; quel poema era quale il volevano i contemporanei dell' Arotino, del Franco, del Bibiena, quale il voleva il secolo delle Borgia, delle Imperia, dei Molza, degli Angnillara: ma ella è pur la trista cosa il veder cadere si basso un si splendido ingegno e lisciare il suo secolo in quanto ha di più tristo!

Torquato Tasso, anima candidissima, mostro cumprendere meglio di ogni altro quale

avesse ad essere l'epopea cristiana, e però nelle crociate tolse a cantare tale impresa che tutta del pari interessava la cristianità. E qui è da notare che all'epoca del pocta quel soggetto era più che non pensino alcuni di un interesse attuale, dappoiche, mentre egli scriveva il suo poema, i Turchi spingevansi fin sotto le mura di Vienna, ond'era a temersi, espugnata quella città, non la restante Europa rimanesse aperta alle armi loro. Per tale rispetto adunque il poema del Tasso è senza paragone da porsi innanzi al Furioso, al quale daremo pure la palma quanto alla verisimiglianza per aver ridotte le figure de suoi personaggi a più umane forme, sebbene non sempre più vere. L'Ariosto scherza, per cosl dire, sul suo soggetto; il Tasso lo piglia sul serio, che una mpresa grande, illustre, mossa dal più sublime degli affetti e alla quale avevan preso parte tutte le genti cristiane, non era impresa da narrarsi per celia burlandosi dei letturi. Ma se badisi alla squisitezza dell'arte, se alla varietà del colorito, se alla ricchezza degli episodii, se al garbo dello stile la palma vuolsi aggiudicare al Ferrarese. Forse i troppo severi confini entro i quali volle il poeta limitarsi non gli permiseru di metter fnori quanto il nobile e generoso suo cuore e la vivida fantasia avrebbero potuto dare. Avvisando che l'Ariosto, per aver · voluto andare troppo a seconda del suo secolo e della sua imaginazione, sacrificasse al diletto quella gravità senza la quale, per suo credere, non si può iniaginare vera epopea, stimo unico mezzo per ritrovare il buon cammino si fosse il mettersi sulle orme degli antichi. E forse in teoria concepiva questa imitazione ne'suoi giusti termini; ma poi sorta di que' tempi una scuola in Italia che, a somiglianza dei dotti di Alessandria, cavillando sulle opere immortali degli antichi, nulla creava ella stessa, nè permetteva che altri creasse nulla di grande senza il beneplacito di lei, spaventato venne a concedere alle esorbitanti leggi che quella imponeva più d'assai ch'ei non volesse in cuor suo. Ch'egli rettamente sentisse del modo onde si deve imitare rilevasi di leggeri dal suo discorso sull'epica poesia, come si rileva la causa di certi difetti che più danno nell'occhio nel suo Goffredo. Perocché in quel discorso insegna che poco dilettevole è quel poema dove non occorrano gli annelli e gli scudi incantati, i corsieri volanti, le navi converse in ninfe e che so io, essendo tali finzioni necessarie per produrre quel maraviglioso che è tanta parte dell'epica grandezza; insegna doversi considerare le cose non

come sono state, una in quella guisa che dovrebhero essere sate, avendo riguardo piuttosto al verisimile in universale che la verià del particolari, sebbene, a temperare si fatta dostrina che lancerebbe il poeta nel campo dell'ideale senza un freno al mondo, aggiunga che si fatta licenta nos si devo estendere tun oltre che il poeta rafizien di muitare tostalmente l'ultimo dell'ideale sono si devo estendere tun oltre che il poeta rafizien di muitare tostalmente l'ultimo dell'interpreta cossio l'argona per che la materia cossio l'argonacno vuol essere storico, nazionale, illustre per guisa che ne sis rimassu memoria gloriosa fra gli omnini, desunto puittosto dalle moderne che dalle natiche storic.

Da alcuni passi delle sue lettere, dalle risposto ch' egli fece a' suoi critici qua là, sehbene con certa titubanza, ed era condonabile a que'tempi, veniamo a conoscere che, lasciato pienamente libero, avrebbe fatta altra cosa e forse più grande; ma egli ebbe naura del suo secolo, paura dei pedanti, onde si assoggettava a certe regole come a pesante giogo dalla condizione dei tempi imposto. Perocchè pochissimi sono anche fra i più forti ingegni e meno proclivi a sacrificare il proprio pensare elie giungano a sottrarsi alla tirannia del secolo in che vivono, a resistere alla prepotenza di una opinione universale. E di questa ingrata verità ci porge valida prova il nostro Tasso, il quale, dopo avere tanti anni valorosamente comhattuto per sostenere quelle novità di che lo appuntavano i suoi nemici, alla fine si dava per vinto, rifacendo il proprio lavoro secondo le dottrine di que medesimi avversarii ch'egli avea poc'anzi accusati di non comprendero ne la natura dell'epico poema, ne la qualità dei tempi, ne le esigenze della nuova poesia cristiana.

Ma foss' cgli o no persuaso, fatto si è che questo suo piegarsi servilmente ai canoni aristotelici non gli permise di tutte spiegare le forze del suo ingegno, e l'ebbe ridotto ad aggirarsi entro troppo angusti confini. Il pereliè sebbene intorno alle crociate avesse fatti studii profondi e conoscesse la più parte delle storie, cronache, memorie del tempo, quali che fossero, non ne ritrasse tutto quel profitto che potea sperarsi. Siccomo i più di que particolari che tali memorie gli porgevano mal corrispondevano al concetto di quell'epica sublimità ch'ei si era proposta, così volle piuttosto falsar la storia che violare quella sopranaturale dignità dell'epopea, l'imagine della quale gli era tracciata innanzi dai trattati. Ogindi la mancanza di quello che con moderno vocabolo è detto color locale, e che pur tanto giova a trasportare i lettori in mezzo ai tempi ed alle cose ché si rappresentano; la mancanza di colore storico, per modo che le crociate più non sono quali avevano ad essere e quali furono in quella semibarbarie di tempi, ma un non so che di grandioso, di ideale che non ha riscontro che nella fantasia del poeta. Indarno cerchiamo nella Gerusalemme liberata i cavalieri del medio evo quali nelle storie ci sono dipinti; i cavalicri sono modellati sur un esemplare autico, e dell'età nella quale li vediamo collocati più volte nulla serbano del nome in fuori. La Cloriuda del Tasso non vi riproduce la belligera regina dei Volsci, la fiera Camilla di Virgilio? Non vi par egli che dal Mesenzio di Virgilio stesso uscisse come rampollo dal tronco quel feroce e brutale Argante del Tasso? Nel suo Rinaldo chi non iscorge lo sforzo del poeta di emulare l'Achille di Omero? Ma nell'Itiade, sotto le mura di Troja, con quei costumi, con quelle imprese che la tradidizione gli attribuiva, e bella e vera e grande ti riesce quella figura, perchè risponde mavigliosamente al concetto elle gli uomini si fanno dell'umana grandezza in sul passar dalla vita selvaggia alla civile, quando l'impeto sfrenato delle passioni, la rohustezza delle membra, la ficra beltà dell'aspetto si tengono supremo vanto; nia sotto le mura di Gerusalemme, fra i crocesignati un Achille non è certamente a suo luogo, non armonizza nè coi tempi, nè cogli avveninienti. Il Tasso all'esemplare antico aggiunse la mollezza, la voluttà, di che quel carattere non vantaggio sicuramente in dignità; ma vuolsene in narte accagionare il secolo, di tali lascivie turpemente ghiotto se altro fu mai. Vero gli è che nel carattere del suo protagonista osò dilungarsi dagli antichi modelli, chè Agamennone poco o nulla si assomiglia a Goffredo; ma, vagheggiando il poeta un tipo di perfezione quale nella umana natura non può incontrarsi, lo spogliò per guisa di ogni passione che si presenta al lettore quasi un essere che più non appartiene alla sua specie, e però peco o nulta il commove, Noi non possiamo palpitare per una virtù tanto sicura di se stessa che più non ci lascia temere ch'ella possa mai, non che esser vinta, incontrare un serio conflitto. Gli uomini per questo appunto ci commovono che noi, ponendoci nei panni loro, quantunque volte li vediamo lottare tra la passiono e il dovere, per essi desideriamo quanto desidereremulo per noi medesimi in simili condizioni : da che voi ce li ningete quasi angioli sotto unune spoglie, essi pon hanno più che fare con noi; noi potreumo forse ammirarli, partecipare ai loro affetti non possiamo. E quanto vi pajono conformi n quanto insegnano le storie, i Greci, gli Arabi, i Turchi della Gcrusalemme? E qui vedete che largo campo si apriva dinanzi al poeta di dipingere scene affatto nnove di quella vita orientale tanto diversa dalla nostra c nella sua barbarie tanto poetica. Quante care , solenni memorie non richiamano alla mente quei luoghi di Terra Santa che udimmo con venerazione ripetere le tante volte nella nostra infanzia, che furono le prime storie di che si pascolò la nostra mente, di elle si compiacquero le nostre prime fantasic, que luoghi dei quali perfino il nome è poesia! E il Libano co' suoi cedri, c il Carmelo colle ombrose sue valli, e il Tabor che primo vide trasumanarsi l'Uomo-Dio, e il Monte degli ulivi dove il gran tradimento si sugellava in un bacio, il Golgota dove si consumava il grande olocausto, il Giordano le cui sponde celieggiarono dei lamenti, delle tremende minaece, delle promesse di tanti veggenti, e il tempio, vero palladio della nazione ebrea, monumento della sua fede, della sua speranza, della sua nnità, e la valle di Mambre dove già sorgeva la tenda ospitale di Abramo, e i sepoleri dei patriarchi, e i pozzi del deserto, e Cana, e Nazaret, e Betlemme, e Tiberiade e tutti quei laghi, quel mare, quelle borgate, quello città per le quali Cristo passava beneficando, quante imagini, quante storie or terribili, or soavi non gli suggerivano, che ricca, che inesausta fonte di poesia! E eiò non pertanto fa pena il vedere come searsamente ne profittasse il poeta, A tauto il condusse il freno di un'arte mal intesa, anzi i ceppi fra i quali incatenò il suo ingegno per voler essere troppo ligio alla scuola. E in quella vece quanti caratteri fuor di natura, quante descrizioni di puro lusso, quante parlate più da retore che da poeta che nulla ci rendono della maschia e sdegnosa eloquenza di quegli uomini operosi, violenti, niente ciarlieri; e tutto per dimostrare al mondo ch'egli sapeva camminare sulle orme degli antichi!

E veramente ci duole di dover toecere tali pecche iu un poeto che tuttu inamon, te cui sventure furono pari all'ingegno, col quale del pari durerano nella memoria degli uomini. Ci duole perche tanta talter cose in quel poeto de la companio de faranto sempre la merama s'incontrano che faranto sempre la merama incontrano che faranto sempre la merama del percenti al di radio, alto varietà della composizione, chi jui meritevo dei duode de nostro Torquato! Chi seppe meglio di lui tenersi fedela al suo concetto 2 chi dare più bella unità

all'insieme? Vedi com'egli sappia con arte finissima mescolare i soggetti senza che punto ingeneri confusione, passare da un campo di battaglia ad una scena di amore, da un consiglio di guerra alla grotta di un cremita, da un palazzo incantato alla corte di un re, al viaggio meraviglioso di due cavalieri ? Forse concesse alla parte più debole del cuore umano alquanto più che non si addicesse ed alla tempra de' suoi eroi cd alla grandezza di quella impresa, ma pure quanto non è il fascino con che tocca quella corda! V è non so ebe di pudibondo, di mesto, di meditativo .. nell'amore tal quale dal cantor di Goffredo ci è dipinto che negli antichi invano si cercherebbe. Ma qui pure talvolta rompe ad uno scoglio, il che non ci aspetteremmo da un uomo nel quale l'affetto era si vero, si profondo, si connaturato a dir così con tutto il suo essere; egli quasi sempre felice quando descrive l'affetto, dà nel falso, nel concettoso quando lo fa parlare. L'anima souvemente melanconica del poeta, in quel suo vago desiderio di quiete, che il trasse in ultimo a raccogliersi come in sicuro porto in quel solitario asilo di S. Onofrio, quasi volesse, dominando dall'alto la città delle rovine, richiamarsi al pensiero, quale apparecchio alla morte, la caducità d'ogni umana grandezza, doveva compiacersi della pace dei campi; e però le scene campestri spirano nella Gerusalemme un'alito d'innocenza, di serena calma, una certa tenerezza ehe ti sforzano al pianto. E nota eli'egli seppe non solo farle entrare nel modo più naturale nel contesto del poema, ma eziandio sollevarle a quell'altezza che dal concetto generale era voluta. Di un altro pregio tutto suo e molto maggiore è da sapergli grado altamente, vo'dire di quel sentimento religioso che domina in tutto il poema, sentimento pieno di dignità e di grandezza, elie, movendo da un'anima ispirata dalla fcde, si trasfonde nell'animo dei lettori, come ogni persuasione sinceramente profonda, e per questo rispetto io non saprci quale fra i sommi gli si potrebbe degnamente paragonare. Che se lo stile non è sempre il più schietto, se non appare quella varietà, quella copia, quella spontanea pieghevolezza e spezzatura di verso che nel Furioso ammiriamo, se vi s'incontrano certe frasi troppo ricercate, troppo sottili riflessioni, l'armonia però vi è mirabile, mirabile l'altezza del concetto, la couestenazione delle parti. Non è vero, come qualche critico troppo audace asseri, che le arringhe traesse tutte dai trattati retorici, le descrizioni più evidenti dall'Ariosto, dai libri di morale sculastica le pompose senteuze, che

a vera grandezza mai non giungesse. Ma il mondo è così fatto, e così sarà finche a Dio non piaccia diversamente ordinarlo; ne'snoi giudizii trapassa sempre dall' uno all' altro estremo. Un tempo fu voluto pareggiare il Tasso a Virgilio e perfino ad Omero; ed era troppo, perchè del primo non ha la squisita e schictta eleganza, il gusto sieuro, del secondo la spontanea copia, la sublime semplicità, la fantasia, Poi venne la così detta scuola romantica; e siccome mal poteva acconciare a'suoi nuovi canoni la grande epopea del Tasso, si sbracció a vituperarlo, trovando che dire quasi su ogni virgola; e si nego al Tasso l'invenzione, si negò la lingua, lo stile, i caratteri; non si volle scorgere nel suo poema che un genere falso che non è nè noema, nè storia, ne romanzo, che di questi tre generi non ha che il lato men buouo: e fu solenne ingiustizia, che che ne dicano certuni, i quali a tutefare la propria baldanza, per non dir peggio, cominciano con un lungo preambolo in cui riescono a dirti con un far da oracoli che loro duole di dover dir male di un poeta del quale si gloria da più secoli il paese, ma che stimerebbero tradire la loro missione se non aprissero gli occhi ai cicchi, se non cantassero alla barba dei nedanti le utili verità. E con questo nobile intendimento, come altri già tempo per vezzo tradizionale non iscorgevano cosa buona nel mondo che non fosse in Italia, e di guesta benedetta contrada facevano quasi un vivajo immortale degli ingegni, così costoro all'incontro sfrondandone ogni gloria, ne fanno la più misera, la più abietta nazione della terra. Noi, senza qui istituire vani confronti, ci terrem paghi di asserire che la Gerusalemme, ad onta delle nou poche sue mende che noi pure riconoscemmo, è nel suo genere il poema più perfetto che vantino le moderne nazioni, quello in che più altamente appare la dignità della musa cristiana. Nel resto il paragone che si spesso vediamo istituirsi tra la Gerusalemme e il Furioso, non può stare che quanto allo stile ed alla lingua; nel concetto non regge, dappoiché i due poeti mirano a troppo diverso fine perche possano incontrarsi. Non si è mai rifinito di accusare il Tasso che fosse il primo ad introdurre in Italia que' falsi concetti, que giuochi di parole, onde poi tutto fu ammorbato il seicento; della falsità di questa accusa non voglianio altra prova che la lettura dei libri che e prima della Gerusalemme e contemporaneamente si pubblicavano in Italia e fuori. Dissi fuori: chè nou è da credere, che quella peste fosse nostro particolar coutagio; si consultino gli scrittori che più erano in grido di que tempi ZONCADA. Puesie.

fuori d'Italia, e si troveranno tutti, qual più qual meno, guasti dalle stesse pecche, senza le bellezze innegabili del nostro Itationo.

Se nella copia consistesse l'eccellenza delle cose l'Italia di quei tempi si dovrebbe riputare superiore nel vanto della poesia a quante nazioni mai fiorirono in questo genere negli antichi e nei moderni tempi; tanti e tanti poemi cavallereschi o gravi ella vide allora sorgere nel suo seno. Ma se mai furono ricchezze che meritassero colla frase del nobta latino di esser dette povere, quelle furono certamente, dappoichè la poesia riducevasi ad un trastullo uniforme di fantasia, ad un vaniloquio canoro che accarezzava le orecchie senza dir nulla. E però qui nou ci fermeremo punto a discorrere conieche sia dell' Italia liberata del dottissimo Trissino, che, modellata sull'Hiade di Omero, si direbbe più che altro una caricatura dell'antica epopea, se non sapessimo che l'autore il quale vi studio sopra vent'anni non cra uomo da pigliar le cose in ischerzo; nè del Giron Cortese, nè dell'Avarchide dell'Alamanni, no dell'Artemidoro del Bernia, nè del Costante del Bolognetti, ne del Fidamante di Curzio Gonzaga, ne di tanti altri noemi che giacciono polverosi nelle biblioteche pascolo alle tignuole. Col Tasso parve chindersi per sempre l'età dell'epica poesia; tantochè alcuni divisarono, confondendo i generi, derivarue nuove forme, nuove maniere, e si ebbero l'epica buffa, la semieroica, l'erotica, la famigliare, la filosolica, e non so quante altre alle quali mal saprei trovare un nome che ne accenni il carattere.

Ma la ricchezza de'poemi epici del cinquecento e del seicento, se a quella dei lirici si paragoni, diventa povertà, miseria, tanto è strabocchevolmente grande il numero di questi. In effetto però che ci trovi fra si prodigiosa quantità di sonetti, di canzoni, di madrigali, di epigrammi, di egloghe, di idillii? Qualche lampo qua e là di nensieri felici, una frase armoniosa ed elegante, uno stile egregiamente lavorato, pieno, maestoso assai, più spesso ancora tutto vezzi e leggiadria; ma alti intendimenti, concetti profondi, veri, generosi affetti non vi s'incontrano che di rado. Guardiamoci però dal cadere nell'esagerazione di coloro che affermano tutta la pocsia cinquecentistica non essere che un continuo, fastidioso lamento di amore, ne ad altro essersi i poeti di tutto quel secolo e del vegnente ancora in gran parte ispirati che nelle fantastiche bellezze delle loro innamorate, Perocché non mancano poeti nel cinquecento e nel seicento che cantassero quondo i dolori dell'esigliu, quando le nobili imprese di alenn illustre italiano, quando i voti della comune patria; nun mancano poeti che accesi di più generosi spiriti rinnovino il magnonimo grido di guerra delle crociate, u piangono sulle mutate sorti del bel paese, o sullo rovine delle città cadute sotto la sciabola del feroce ottomano sciolgano un sublime lomento. Ma le sono pur sempre nobili eccezioni, splendide talvolto, mo nullo più, è pur bisogno confessorlo. Era moda ne si credeva potersene schermire; se alcuno poco o molto ambiva di essere salutoto uomo di lettere, il miglior modo di iniziarsi al cultu delle muse, di accaparrarsi il favore del pubblico, egli era questo di scegliersi una fiamiua, vera od imaginaria non importa, ma ad ogni modo in sul fure della fortunata provenzule, e schiecherare il suo canzoniere allo petrarchesea Iodondone le chiome bionde, o nere, gli occhi neri od azzurri, il sottil arco delle ciglio, e il vivo corallo delle labbra, e gli avorii della mano, e il portamento celeste, e l'angelica voce, e il sorriso divino, con tutta l'uniforme sequela di quel frasario amoroso che era presso o poco il medesimo in tutti, E non è o dire la fecondità di quello scuola! Chi vede i tanti volutui di poesia di si fotto genere che in quei due secoli si pubblicarono iu Italia direbbe che d'oltro non si occupassero le menti, che tutta Italia andasse in amore.

Il Casa però col suo canzoniere senne uscir fuori dalla turba dando al sonetto un movimento lirico quale prima di lui non ovevo, e tale nn'altezza di concetti che è meroviglia se guardisi ai tempi, Toltosi egli olla servile imitazione del Petrarca, e fattosi caposcuola, parve tanto singolare n'suoi stessi contemporanci che non potè fuggire, come ben disse il Carrer, all'ugne de commentatori che gli furono addosso numerosi e instaucobili. Ma certamente fu pei poeta più alto segno di onore che un Torquoto Tasso, l'autore della Gerusalemme e dell'Aminta si lungo studio facesse delle sue rime, e più d'un suo sonetto citasse come esempio di stile alto e solenne nel suo discorso sulla epica poesia e ne' suoi dialoghi, e per un solo de' suoi sonetti scrivesse una lunga lezione, sniegando, commentando, ammirando quasi ogni sillaba. Ne si contento di portarlo alle stelle, che volle anche iuritarlo, e chi abbia lette le rime del Tasso alquantu pensatamente deve essersi accorto che nun poche cose ha egli tolte al Casa, talora il concetto, più spesso il fraseggiare, le transizioni, una delle maggiori difficoltà in poesia, l'onda e l'armonia del verso.

E duno il Casa il Tasso oppunto è da considerarsi come il miglior dei lirici di quell'età si per la nobiltà dei concetti, si per la verità dell'affetto. Ma queste lodi non vanno prese a tutto rigore di termini, anzi si vogliono accettare con molte restrizioni. Perocche non si potrebbero commendare le tante sottigliezze metafisiche che vi si trovono, quel falso acume di concettini, quei sudati bisticci onde talvolta ti par di scorgero un intelletto che per vonità mette alla tortura se e i lettori. Molto meno s'intendoù ludore quegli elogi bugiardi a uomini nulli o tristi che vi s'incontrano, guello striseiar cortigianesco, come quelle galanti, iperboli che per soverchio nulla dicuno. E però egregiamente il Carrer scriveva; nel Tasso fu sovrabbondante ogni cosa, il cuore e l'ingegno; omò fino ad essere tenuto pazzo, studió l'eleganza fino a sembrare offettatu.

Le lirichte del boon Torquato quelle circhiamano allo mente dell'Artosto, le quali sarebbero certamente più lodate quando la fauna del suo Fariora quella non avesse ceclissata d'agni altro suo lavoro, perfin delle satire nelle quali forse no la rivali in Italia, certo egli e colo e del genere che abbracciatu ovvan travi in quelle elegano molto, e talvolto un facilità tuato noturale che per meno intelligenti poò aver sembiante di negligeno-

Se volessimo tener conto dell'innumerevole schiera de' lirici minori di quell'età, ci moncherebbe più presto il tempo che la materia; ma del lungo discorso scarso sorebbe il frutto: ci basti occennare di alcuni. Angelo Costanzo parve mirabile a'contemporanei per l'ordine logico che tiene nello svolgere le sue idee; ma di bii ben disse il Foscolo; mer esso, l'arte dei sillogismi in sonetti giunse alla perfezione, sciaguratissimo perfezione! » Più felice ci pare il Tarsia, che in quel poco che serisse mostro ch'ci sapevo camminar da sè, senza che però si arrischiasse di battere vie offatto nuove, e gli torna a lode che il Foscolo gli prendesse qualche verso con quell'arte tutta sua di fondere l'altrui col proprio per guisa che n' esca un tutto ormonico e originale. Del Guidiceioni si citano tre o quattro sonetti dei migliori che ci rimangano di quel secolo non tanto per la squisitezza dello stile, chè per questo rispetto non puchi ne abbiamo di più commendevoli, quanto pei generosi sensi con che sono dettati. Nel Molza, che a'suoi tempi parve un miraculo, è grazia e leggiadria, tratto tratto non so che greca semplicità, ma uiuna voce che muva profonda dal cuore, niun ulto concetto. Nelle liriche del Tausillo, che trattò con lode la penna e la spa-

da è da lodare n tratti la dignità, come per esempio nella canzone a Carlo V, nia più spesso certa vaghezza di concettini, di metafore troppo audaci che accennano il secento: nel Marmitta è soavità di affetto e cara semplicità e all'uopo certo nobile sdegno; nel Varchi, nel Caro, nel Trissino, nel Tolomei, nel Rota, tutti lodatissimi ai loro tempi, trovi eleganza e leggiadria e soavità di numero, ma insiente non so che di languido, di artifiziato che ben dimostra come gli autori non attingevano l'ispirazione dal proprio cuore, si veramente dallo studio e principalmente dal Petrarca. E questa imitazione del Petrarca fu causa di quella sazievole uniformità di concetti, d'imagini, di frase, di lingua, che dà subito nell'occhio di chi sia tanto quanto versato nel poeti di quell'epoca; si direbbero usciti da un medesimo stampo, e, per dirla eol linguaggio della musica, variazioni di un motivo che in fondo è sempre il medesimo. Di qui ne venne la quasi universale dimentleanza in che sono caduti, sebbene, valga il vero, sieno in quelli, almeno per la più parte, non poche cose di che un poeta assenuato potrebbe far suo pro anche oggidi, e che in quell'età erano certamente più comuni che ai di nostri, quali sono un' eleganza che rado vien meno, una venustà di forme, pienezza, soavità di numero, che in essi talvolta mal coprono il vuoto delle idec, ma che potrebbero vestire di quello stile che è di tutti i tempi più veri e vigorosi affetti, più alti pensamenti.

Alla fine il mondo cominciò a tediarsi fieramente di quella perpetua nenia d'amore, di que'gemiti senza dolore, di que'stupori, di quelle ammirazioni obbligate, e sorsero ingegni arditi a tentare un rivolgimento il quale se non giungesse a crear nulla di grande, potesse almeno col contrasto trarre a sè l'attenzione di un pubblico svogliato, Già scorgonsi i germi di questa non so s'io dica novità, che veramente non è, o mutazione anche nei migliori cinquecentisti; ma solo col Chiabrera, che in questo suo divisamento mostrò una costanza, un ardire degni di più felice riuscita, solo col Chiabrera si mostra nella sna pienezza. Soleva egli dire ch' egli seguiva Cristoforo Colombo suo cittadino (1), ch' egli voleva trovar nuovo mondo o affogare. E per trovar nuovo mondo che fece egli? ricorse alla poesia greca, e vi fece, sono le sue parole, tutto il maggiore studio per arricchire, com'ei si lusingava, la poesia nostra di leggiadre e bellissime forme tolte da Pindaro, da Anaereonte, da Aleeo e da altri. Il perche dei greci maestri volle rendere nou pur i traslati e le imagini, ma fin la fraseggiatura, il metro, le parole composte. E fu questo grave errore, perche la prima ispirazione del poeta deve sgorgare dal concetto stesso, ed è pressoché impossibile, attaccandosi ai panni altrui, accendersi di quel vero entusiasmo che fa i poeti immortali. Pure in quella forma del buon Genovese vi è non so che di franco n prima vista, di baldanzoso che tiene dell'inspirato; ma l'illusione non regge a lungo; ne potrebbe, dappoiche raro è che canti per impulso del cuore rapito dalla grandezza dei soggetti. E poteva egli, come dobbiam credere avvenisse di Pindaro alla vista di quei giuochi nazionali a cui traea tutta la Grecia, poteva egli esser tocco altamente, generosamente alla vista dei giuocatori del pallone? Talvolta si levò a più alto volo cantando belli e nobili soggetti che o risguardavano le italiane glorie, come allora che celebra le vittorie delle galee toscane contro i Turchi e i corsali, ovvero tutto il mondo cristiano, come allora che cantò eroi ed croine dell'antica e della nuova legge, o quando trattò soggetti morali, se non che volendo tutto trarre a quel suo greco modello, v'infonde cert'aura profana, gentilesca che ne scema in gran parte l'effetto. Ad ogni modo se il Chiabrera fu già in tempo troppo lodato e immeritamente detto il Pindaro italiano, ora forse è troppo dimenticato, e troppo irriso da eertuni che forse nol lessero mai: a me pare ehe di mezzo a quel frastuono di frasi, non sempre di buona lega, a quella pompa di imagini, a quel barbaglio di colori vi abbiano non poche cose di cho tuttavia potrebbe far suo prò una mente assennata; che quivi potrebbe imparare e la scorrevolezza del uumero e la felicità dei passaggi e a tratti certa evidenza d'imagini c quel non so che di solenne che sa d'antico.

non so che di sotenne che sa di onico.

Aperta la via, molti per quella, qual più
qual meno arditamente, entrarono, ma di
pochissimi è da tener conto nello studio del
l'arte. Guidi e Testi, Filicaja e Menzini, ecco
i più insigni di quella scuolo; ma niuno di
essi vale il messtro qual ch' ci siasi. Nel
Guidi è mirabile quella che non mals i disse
onda poetica, per cui i suoni succedonsi ai
suoni con hell'armonia, mirabile i tratti certa.

<sup>(1)</sup> Vedi la vita else di sè stesso serisse il Chiabrera, che è una delle più eare cose della lingua nostra, sì per la semplice vivezza det racconto, sì pel candore di uno stile piano, distinvolto, arguto a tratti che è una meravigita. Upe foscolo di tà tolse il modello per la sua nolizia su -Didimo Cherica.

grandiosità d'imagini che ti trasporta in un mondo alto, ideale, ma il cuore vi ha poca parte; non è pocsia la sua che s'inspiri all'indole, ai costumi, alle credenze del mondo moderno; anche dove canti di santi atleti della fede o di eroiche vergini tu senti nel suo canto non so che di profano, di gentilesco che ti fa pensare al Pindo e all'Elicona, anzichè al Giordano od al Golgota; e questo difetto è comune, si può dire, a tutti i nostri poeti lirici, drammatici ed epici dal cinquecento fino quasi ai di nostri. Come il Chiabrera camminava sulle orme di Pindaro e di Anacreonte, così il Testi volle seguir quelle del Venosino: ma sl lo fa intento per modo nel suo modello che spesso traduce senza che forse ei se ne accorga; tuttavia tra le molte sue liriche ve n'ha più d'una che chiaro ci dimostra che, se avesse più confidato nel proprio ingegno, egli era tal uomo da far da sè e con più lode al suo nome e più profitto all'arte. Per chi si fermi alla veste le canzoai del Filicaia hanno a sembrare le più ispirate che mai risuonassero sotto il cielo d'Italia; tanto è l'impeto apparente, la foga per dir così dei concetti, tanta la pienezza del suoao, la rapidità dei trapassi; ma studialo a fondo e vedrai che l'estro è simulato, che sotto la spontaneità si cela l'imitazione laboriosa e non sempre opportuna di Pindaro e del Chiabrera: che quell'estro non move sempre dall'abbondanza del cuore, e n'è prova il ricorrere che fa il poeta si spesso alle stesse forme, agli stessi artifizii come a merce che ad un bisogno si tragga da apposito arsenale. Ma bisogna confessare che le sue canzoni sopra Vienna minacciata dai Turchi e quelle per la sua liberazione sono, ad onta di una cotal soverchia sonorità e certa forma retorica che qua e là trapela, delle più sublimi che si conoscano in Italia e fuori. Il Menzini quantunque volte si prefisse di emular Pindaro, riesci folso, stentato, gonfio e seuza paragone inferiore e al Guidi ed al Filicaja, ed al Chiabrera; ma riesce egregiamente quando dai fonti greci vuol derivarae la grazia, la leggiadria, la natla schiettezza, e fra le sue anacreontiche e sonetti trovi più di un lavoro che Anaereonte gli invidierebbe. Di tutti questi poeti si può dire che non poterono levarsi alto perche, falsaado lo scopo vero e supremo di ogni poesia, che è di essere l'espressione degli uomini e dei tempi, si trascinarono servilmente dietro a quegli antichi che ammiravano senza comprendere. Ella è cosa singolare che della imitazione, la quale ben intesa avrebbe potuto aprire nuove vic.

si facesse una si stretta catena che anche i più arditi, mentre facevan pompa di libertà grande, erano costretti volteggiar sempre intorno ad un segno immutabile, come uecello fra i geti, che ben spiega le ali e si dibatte ma non può volare. S'imitò da prima il Petrarca (di Dante diresti avessero paura,, sì lo vedi solitario nella sua grandezza), e fu svenevole sciuplo di piagnistei e di platoniche nebulosità da far rinegar la pazienza a Giobbe; s'imitò l'Ariosto e il Tasso. i quali pure avevano imitato Omero e Virgilio e Ovidio e Apollonio Rodio e non so quanti altri aatichi, e fu un subisso di poesie d'ogni maniera, con quell'estro che può aspettarsi in lavoro ch'io chiamerci di seconda mano, se mi si perdoni l'espressione, e si ebbero imitazioni d'imitazioni, quasi languido riverbero di una luce riflessa,

Stanchi del Petrarca e dei più moderni. come dei latini, si risali addictro addictro fino ad Anacreonte e ad Esiodo, ad Alceo e sopratutto a Pindaro, e fu nno sforzo incredibile di contrafarne l'andamento, l'aria, il tuono, ogni cosa; e cosi non si fece altro che imitare, sempre imitare, e darci di generazione in generazione copie più o meno somiglianti di que' stupendi originali che sono e saranno sempre la meraviglia del mondo. Non appare che ninno di quei poeti, e ve n'era più d'uno, quale il Chiabrero, che aveva ingegno abbastanza acuto per entrare ben addentro nelle ragioni dell'arte, non appare, dico, che niuno di essi studiando quei grandi scoprisse che, dopo l'ingegno da natura sortito, la principalissima causa della eccellenza di quegli antichi era nell'opportuaità dei soggetti che trattati avevano, nella convenienza della forma coi soggetti, uella consonanza dei loro affetti e pensieri coi tempi, coi popoli fra i quali vivevano, in quell'aura tutta nazionale che spirava dai loro cantl. In questo si volevano imitare; si voleva cercare con quali mezzi fossero giunti ad immedesimarsi, per così dire, cogli usi, colle credenze, coi sentimenti della loro patria! Non si badò che molte cose che sotto quel cielo, in quella condizione di uomini e di cose riuscivano in quelli mirabili, piene di verità e di vita, ora, mutate le condizioni, non potevano che riescire fredde, insipide, assurde talvolta, o ridicole, che è peggio. Bisognava, studiando in quegli antichi, aver sempre presenti i contemporanei; bisognava studiare il segreto onde seppero dipingere con tanta verità la natura, e in questa tener sempre fissi gli occlii, e questa studiare in ogni sua parte, persuasi che utili sono i libri dov' è il deposito dell'antica sapienza, utili gli esempi dei migliori che ci rischiararono il cammino; ma il libro del libri, il libro per cecellenza le cui lezioni sono sempre vive, parlanti, di un interesse attuale, e lo spettacolo del mondo e degli uomini, il conversare, studiandovi, con questa vasta, molteplice famiglia umana della quale siamo figli nbi

L'imitazione latino-greca travisata vedemmo a che conducesse; in breve essa venne in uggia; e si pensò a dar nuova pastura. Si volle stordire coll'inaspettato: dare al concetto anche più comune aria di novità tanto singolare che a niuno mai notesse cadere in mente. Non era solo la novità delle parole, lo stranczza della frase che allora si cercasse; si volevano presentare concetti che non fossero mai caduti in mente d'uomo, e tutte le cosc rassigurare da non più veduti aspetti. La quale aberrazione è di tutte la pessima, perchè intacca alla radice il pensiero, perché travolge l'ordine logico della mente. Finchè la novità non è che nella forma, lo sconcio è pur sempre grave, attesa la rispondenza che passa tra la forma e il concetto, onde l'una alterandosi forza è che l'altra pure a lungo giuoco si alteri; pur tuttavia non è raro il caso che un pensiero verissimo si celi sotto una forma falsa, iperbolica, antilogica: ma quando l'errore è nel pensiero stesso, che tiensi nuovo per questo appunto che non è supponibile pullullasse in altre menti, allora è piaga profonda, insanabile perchè move da traviamento dell'intelletto. Colaro che si abituano a siffatto modo di concenire poco lasciano a sperare che per esempio di savii o consigli di ragione possano mai ravviarsi sul buon cammino, come poco sarebbe da sperare che patesse giammai vedere dirittamente le cose chi obbia contratta mala vista onde gli oggetti vengono a mutar ne'suoi occhi colore, ahito, figura. Siccome egli è questo senza fallo bellissimo vanto di scoprire nelle cose nuovi aspetti e metter fuori nuove idee con che si arricchisce il patrimonio di quelle cognizioni onde appunto risulta il progresso, così guai se alcuna mente arrivi a persuadersi fuor di ogni ragione ch'ella facesse mai alcuno di si fatti scoprimenti; tosto ne superbisce, e quanto più seguendo quel falso bagliore delle nuove idee che verissime a lei pajono s'avanza tanto più si profonda nel suo errore, più si smarrisce, perchè la strada buoaa è una sola, le errate non hanno nè numero nè confine.

Sgraziatamente avvenne che in tale errore cadesse una mente non comune, nella quale

cra e facondia e fantasia e naturale poetica vena. E fu tale certamente Giovanni Battista Marini, uomo straordinario, che nato in altri tempi avrebbe potuto segnare un'epoca gloriosa nella storia delle lettere, come per trista sorte una ne segnò di vergogna. Giustizia vuole non pertanto che qui ricordiamo lui pure esser notata a torto quale introduttore di questo pessimo gusto che invalse nel scento. Perocchè, lasciando stare che s' incontrano già parecchie tracce di metafore balzane, di concetti lambiccati, di antitesi forzate anche nei migliori, come in Dante e Pctrarca, basta il volgere uno sguardo alla letteratura dei diversi paesi di Europa per chiarirsi che la prima spinta a quel tristo andazzo da lui non venne. Chi ben conosce alquanto a fondo la storia di que' tempi non tarderà punto a persuadersi che questa sciagurato merce non era derrata indigena, si veramente importazione di fuori, come sopra dicemmo, una vogliam dire delle tante male cose che ci vennero colla signoria di Spagna, di sempre dolorosa ricordanza. Di che non è da fare le meraviglie, dappoiché sappiamo che fin dai tempi di Quintilliano erano accusati gli Spagnuoli di questo loro stile tronfio, pomposo, falsamente arguto e di pingue suono, per dirlo colla sua frase. E vuolsi notare ancora, il che scemerà di non poco l'accusa che suol farsi a quel famoso napoletano, come altro egli non facesse che secondare la quasi generale tendenza del suo secolo maravigliosamente vago di tali stranezze. Perocchè questa è la quasi inevitabile condizione degli scrittori, che viventi abbino a valere per quel tanto che entrano nel genio de' loro contemporanei; chè non vi ha ingegno sì grande che possa farsi popolare altrimenti che secondando l'età sua, e rado avviene che un uomo solo riesca a governare un secolo, una nazione contro le sue naturali tendenze, E vedismo che il Mariui più cresce in fama, e più si abbandona al mai gusto, come se, disperando di poter mai più far cosa che fedele ai canoni della ragione scuotesse gli applausi, volesse almeno segnalarsi fra la innumerabile turba dei traviati per la prodigioso novità degli

errori. Tuttavia non avvisiamo dover qui sprecar tempo a dimostrare quanto fu già dimostrato fino alla sazietà che nel Marini e nella sua scuola la verità è sempre sagrificata alla vaghezza di brillare, l'arguzia tien luogo della finezza del concetto, l'ampolloso del sublime, l'antiesi del razionino, e le idee si accozzano si pazzamente ch'egli è proprio un parlar per enigmi e indovinelli, anzi lalvolta una cotal tautologia alla quale non è possibile trovare una ragionevole significazione. E però non direnon parola ne dell'Acililini che seuza l'ineggio del Marini in fatto di stranezze gli passò iniunazi per modo che quegli può sembrar castigato al paragane, nè del Preti, nè dell'Abbati, ne dell'Andreiul e di quei tanti e tanti che tutto ammorbarono quel secolo sciagurato.

In tanto guasto delle lettere noi troviamo ehe minori furono d'assai le aberrazioni del gusto dove meglio era conosciuta la favella, dove questa e scritta e parlata essendo a un dipresso la medesima, meno fluttuava nel determinare il valore de' suoi vocaboli, vogliam dire in Toscana, dove il Redi, il Galileo, il Viviani, il Torricelli, il Magalotti serbayano la casta leggiadria del linguaggio di Dante e Petrarca. Fu minore il guasto negli ingegni dati alle scienze positive, come appare dai nomi stessi sopra ricordati, e perché la scienza appoggiandosi sopratutto alla fredda ragione non può di leggieri fermarsi nel falso che a quella ripugna, nè accettar cosa che provar non si possa. Il mal gusto fu allora comune a tutte quelle arti elle movono dai principii del bello, onde e l'eloquenza e la storia e la pittura e la scultura e l'architettura ne furono ad un modo contaminate, il che prova che fra le arti belle esiste una cotal fratellanza onde stanno, a dir così, reciprocamente mallevadrici le une delle altre, nè l'una può scendere o salire che tanto quanto le altre non le tengano dietro.

Finalmente queste mattezze del secento, secondo il natural corso di tutti gli errori, giunsero a tale da parer insopportabili a quei medesimi che poc'anzi ne stupivano, e l'eccesso del male fu rimedio al male stesso. Schbene che dico? dall'un male si cadde nell'altro, l'un eccesso all'altro si contrapose; e surse l'Arcadia. Se la poesia consistesse in una piacevol serie di numeri bene tra loro armonizzati, se nella castigatezza del gusto, nella trasparenza, n così dire, del concetto, l'Arcadia potrebbe proporsi come il più alto segno della poetica perfezione. Ma se vera poesia non è se non dovo sia vera ispirazione, dove il concetto sia nobile, degno dell'uomo, dove il cuore si commova a generosi affetti, s'innalzi ad utili contemplazioni la niente, l'Arcadia meritamente rimase a tipo di poesia come senza sangue e senza colore, eost senza scono. Dai febbrili bollori del secento si passò ai languori del settecento; quelli urlavano, strillavano, si contorcevano come invasati, questi sospiravano, svenivano, befavano armouiosamente; quelli coprivano di solito qualche gran bugia, qualche controsenso enorme col rimbombo della parola e col giuoco dei contrasti, questi davan corpo alle ombre, persona per così dire alla nebbia, al vento. E non è da dire la povera e deplorabil ricchezza di questa scuola; da che mondo è mondo non si è forse mai cantato tanto per si piccole cose, nè mai si dissero tante menzogne con più armoniosi versi: tutto divenne oggetto di canto, un dolor di capo, una cavata di sangue alla bella, il cader di un ventaglio, un' occhiata maligna, che so io? bastavano a mettere in moto tutta la corte di Apollo, per dirla col linguaggio di allora; per ogni benché frivolo incidente della vita erano li bell'e pronti l'epigramma, il madrigale, il sonctto, la canzone. Nan si maritava donzella, vergine alcuna per modesta elle fosse uon poteva farsi monaca elie tosto su cento cetre non ne cantassero i poeti a coro, talora dall'un capo all'altro della penisola. Lascio le sciocche e ridicole adulazioni per le quali ad ogni neonato di principe, conte, marchese che nel bel paese vedesse la luce dovevan tutti i fiumi alzar la testa per festeggiarlo, e Italia far plauso al futuro riparatore. E fu allora che, use le menti a non pascersi che di vuote idee si senti il bisogno di ritenere il men che si potesse del positivo, di quanto potesse richiamare troppo da vicino la realtà della vita, c, come se le cose avessero smarrito per sempre il proprio nome, si abituarono a tutto esprimere per circolocuzioni; il che mentre rendeva poco men che impossibile il nerbo, la vibratezza del concetto, nuoceva pure infinitamente alla chiarezza. Il danno dell' Arcadia fu più grave di assai che non potrebbe parere a prima giunta trattandosi di poesia; perocelie non tanto nuoceva la vacuità di questa nuova maniera, quanto i mali abiti che induceva negli animi pur di chi, ad altri principii informato, avrebbe saputo e recare alcun utile al mondo, e procacciare a se medesimo ben meritata e perciò durevole fama. Quel vagar sempre in un mondo popolato tutto di rosce fantasie, quel trovarsi sempre fra imagini di non possibili felicità reudevano inette le menti a studiare nella realtà delle cose, la più eloquente, la più sicura maestra dell'uomo; d'altra parte vedendo che con si fatte inczie canore si scuotevano da ogni parte applausi, che per queste in poco d'ora salivasi in grido, per queste s'aprivano le sale dei grandi, le corti dei principi, per queste tributavansi ai forIN ITALIA 59

tunati cultori delle muse titoli, onorificenze, ricchezze, talvolta si abbandonavano le severe discipline delle scienze pasitive, che richiedono lunga, assidua applicazione e recan tarda gloria, sebbene siano le più profittevoli all'umana cittadinanza, per avviarsi per si fiorito, si facile cammino, Dissi facile, perchè la poesia quando più non richiede ne altezza di mire, ne profoudità di concetti, ne potenza di passioni, riducendosi ad uno studio di belle frasi, e sopratutto di cadenze armoniose, vuol pur essere agevole ju una lingua musicale, quale si è la nostra italiana, per poco che uno sortito abbia da natura non infelice orcechio, nè pigro ingegno. E qui voglianto aggiungere che pur fra gli Arcadi s'incontrano poeti nei quali ad outa delle leziosaggini della scuola appaiono tali lampi di fantasia, e a tratti vigoria di sentire da non potersi dubitare che educati a più solidi principii sarebbero riesciti eccellenti nell'arte loro.

In capo a questi si vuol nominare Carlo Innocenzo Frugoni, la cui pocsia è passata quasi in proverbio per significare una poesia di gran suono e poca o niuna sostauza, Nel qual rimprovero una mente sana che non giuri in certi giudizii, avveguachė pronunciati da persone autorevoli, ma voglia da se sincerarsene leggendo gli scritti, troverà forse qualche po' di esagerazione e d'ingiustizia. E fors'auche alla fine verrà in questa opinione elic pochi sortirono più pronto, più pieglicvole ingegno, più vivace, più splendida fantasia del Frugoni; troverà che in lui era quasi istinto l'armonia, rara la facilità, l'arrendevolezza delle parole, l'arte dei passaggi, che non è certo delle cose più agevoli in poesia, a tratti maravigliosa, l'estro docile, obbediente. Noi non intendiamo tessere un elogio a quel già troppo a torto lodato, e troppo a torto biasimato poeta, manco poi proporlo quasi modello ni giovani; ché delle due cose la prima non si potrebbe fare seuza cadere nell'eccesso contrario de' suai critici, la seconda senza pericolo: solo vogliam in tutto e con tutti essere giusti.

Chi potrebbe, seizza incorrer la taccia o d'inetto, o d'ignorante difendere quelle tante epistole, egloghe, elegie, stanze, endecasillabi, canzoui e eazuocatte per laurree, per monacazioni, per nozze, s'inteude fasufissime tutte, per egandii, per casarii, per gatti, per pesseggiate, per caddite, per febbri, per guarrigioni, ii lode di Nice, di Fillide, di Nigella, di Fleno, ed altri silfatti solenui personaggi diviniz-

zati dal poeta con generosità veramente romana? Ma chi petrebbe negare al Frugoni una prodigiasa varietà onde ti sa le cose più disparate, le più triviali e le più sublimi rendere con invidiabile eleganza? Chi negare che in molti de' suoi sonetti v' è tal grandezza di idee, tal vivezza di colorito, tal vigore di affetto da non temer il confronto auche coi migliori dei sommi? Doveva pur essere vasta la mente di un poeta elie schiecherò tanti versi vuoti e scipiti, ma tanti pur di lodevoli ne scrisse quasi in ogni genere, nel sacro, nel satirico, nell'anacreontico, nell'eroico! Leggansi le sue odi nelle quali canta la presa di Orano e quella di Bitonto, leggasi quella al famoso Condillac che di quante mai ne scrisse il buon Genovese è forse la più pensata, la più piena di cose, e poi si neglii che il Frugoni fosse pocta. Nel resto non saremo noi, che tanto ci dilettiamo in poesia di avelli, di fuochi fatui, di assurde leggende, di morti, di scheletri, di adulterii, di strano confessioni e non meu strane vanterie; noi, che abbiamo sostituita alla vecchia mitologia di Omero, una nuova, la natura, lo spirito delle tempeste, il genio del male, e le silfi e i lemuri e le ondine (tutte merci forestiere); noi, che abbianto inventato un nuovo frasario, povero, bugiardo, goffameute ampelloso, che gli scaglieremo contro la prima pietra. L'Arcadia ha lasciato all'Italia un altro

poeta aucor più famoso che fu chiamato a' suoi tempi impareggiahile, divino, a cui principi e principesse e imperatori e imperatrici non isdegnavano scrivere di proprio pugno, della cui amicizia si pregiavano gli uoniini più grandi che fossero allora e che ora è troppo dimenticato e ingiustamente. Chi non vede che noi qui parliomo dell'abate Metastasio, dell'autore della Didone abbandonata, del Temistocle, del Catone in Utica, dell' Attilio Regolo e di tanti altri drammi che fecero piangere i nostri padri? Anche il Mctastasio chie la trista sorte di non esser mai apprezzato secondo else meritava, come ebbe giá a notare il Tommasco; si ammirarono un tempo i suoi difetti, ora si negano i suoi pregi. Non è da cereare in Metastasio il dramma moderno, che non cra ancor nato iu Italia, o la tragedia coturnata, incompatibile coll'opera e coi cantauti d'allora e forse di tutti i secoli che verranno; cerchiamo il paeta che, e dai tempi e dalla scuola e dalle esigenze de'suoi lavori posto in una falsa condizione, ti riesce per forza d'inecgno assai volte vero, tal altra,

il che narebbe miracolo col teatro d'allora, vigoroso e sublime, facile, spontaneo, armonioso sempre. Ai di nostri che tanto si parla di popolarità, che tanto si raccomanda, parmi che almeno per questo rispetto si dovrebbe tenere in più conto che non si faccia. In nessun paese per avventura la poesia apparve popolare quanto seppe renderla il Metastasio; sia qualunque il concetto ch'ei debba esprimere, diventa lucido, trasparente ne'suoi versi, veste una forma tanto naturale che il lettore stupisce di non averla trovata prima di lui. Quante massime della più alta filosofia, quante fine osservazioni sul cuore umano non ha egli rese popolari col prestigio di un'armonia, chi niuno possedetto al par di lui, vuoi negli antichi, vuoi ne'moderni tempi!

Non si vogliono qui negare i molti difetti di che si potrebbe appunture il Mestassio; ina, sebbene discordi da lui quanto si mezzi adoperati per raggiungere lo scopo dell'arte sua, non possismo che aumirare la potenza di un ingegno che lavorando, a dir cosi, sul falso, riesca la trarne fuori stupendi effetti, e ci è forza condannare l'immeriatio obilo nel quale è caduto in tanto parte d'Italia (1).

(1) Non ispiaecia al lettore che qui riporti un brano d'articolo ch' io già scriveva iu un giornale milanese contro le troppo ardite areuse di un giornalista, uomo in vero di garbo e d'ingegno e amico mio, «Noi non siamo metastasinni ne poco ne molto: sanniamo che ogni secolo la la sua impronta, e che certe impressioni passano col secolo in eui sono nate; noi consideriamo la passione da ben diversi aspetti da quelli onde piaeque al Metastasio rappresentarla. Tuttavia vorremmo si considerasse che se nei drammi del Metastasio veggónsi tutti gli eroi spasimare, nelle moderne produzioni per le scene tutti delirano; Metastasio convertiva i barburi re della Persia in mansuelissimi Titi, i nioderni all'incontro ne fanno troppo spesso non so che mostri, ti mutano in truci secttici e odiatori del genero umano e gli uomini del medio evo, di tutto capaci fuorche di dubitare, e i pacifici horghigiani di questa nostra età mercantile. Possibile che non vi sia un di mezzo tra i pugnali, i veleni, i tradimenti dell'odierna scena, e lo sdilinquire delle Semiramidi e delle Olimpie, un di mezzo tra la quasi favolosa co-stanza degli sposi e lidauzati di quel teatro, e gli odi maritali, le vendette, i pensati adulteri del moderno, tal chè se allora s'imparava dalla seena a languire dounescamente, stemperando ogni vigor dell'anima negli spasimi e nei sospiri d'un amore ciarliero, ora s'impari all'incontro l'estetica, per così dire, del delitto che il poeta col prestigio dell'arte si studia rendere ragionevole tanto che talvolta ti pare una necessità? Ma è poi vero che Metastasio non porti, come disse un troppo famoso scrittore che forse non a torto venne accusato di aspirare fra suoi alla Alla fine vennero grandi e terribili nvvenlmenti a svegliare gli ingegni italiani da quel languore, e le menti levaronsi a più alti concetti. Questo rivolgimento era già preparato in parte dalla nuova piega che

gloria di Erostrato, è poi vero che non porti che sdoleinamento e distrazione? Gli esempi in contrario non mancherebbero, se io non fossi più che persuaso che con alcuni esempi nulla si prova, trovándosi del buono e perfino del sublime anche nei mediocri. Però a quanti negano vigore e sentire generoso e magnanimo agli eroi del nostro poeta, non lio altro elie a suggerire la lettura de' suoi drammi, ma una lettura scevra dai pregiudizi dell'età nostra, fatta con quell'animo pacato che sa sovraneggiare l'influenza fra eui vive, elle guarda più al complesso che alle minute parti, le quali lascia ai pedanti, una lettura fatta con mente e con cuore italiano, di tale insomma che non giuri se non se nella ragione, non già nei dettati di questo o quel maestro o Aristarco oltramontano. Se poi gli accada di non trovarne a parer suo ne nell' Attilio Regolo, ne nel Temistocle, ne nel Catone, ue nell'Olimpiade, bisognerà pure ehe io confessi non aver pur avuta l'idea del bello e del grande, trovando in essi di quelle cose che mi toccano il cuore, che mi empiano di stupore la mente, dopo aver letto aneli'io al pari di ogni altro e Shakspeare e Schiller e Goethe e Vittore Ugo o quanti più salirono in grido nel teatro romantico. I personaggi del Metastasio, dicono i suoi critici, in generale sono eiarlieri; non nego: ma non si potrelibe ilire altrettanto de' personaggi dei drammi moderni? Se parliamo di quelli in prosa fatti per la recita, niuno certo il negherà che si ricordi le lunghe dicerie filosofiche, religiose, politiche non solo dei principi, dei capitani, dei filosofi, ma perlin dei banchieri, degli osti, del trecconi; se di quelli per musica, ciarlieri non sono i poverini, non avendo campo di parlare, daceliè i compositori di musica e l'oreliestra fanno quattro quinti dell'opera. In questi drammi domina una brevità miracolosa: tre o quattro centinaja di versi bastano a svolgere un'azione che ubbraccia per avventura il giro di molti anni: quattro parole per la collera, quattro pel duello, due o tre monosillabi per annunciare la morte d'un povero diavolo; poi calasi la tela, e il poeta ti porta di slancio come una fata a Costantinopoli, a Pictroburgo, a Gerusalemme, dove più gli talenti: intanto l'aziono deve camminare da sè, chè il poeta non vi pensa, supponendo in buona fede che lo spettatore ne sappia più di lui; e chi ha capito, tanto meglio, ela no, legga il dramma francese, la tragedia o il romanzo dal quale inevitabilmente fu tolto il soggetto dell'opera; perocchè se i poeti moderni sanno tagliare i panni ni nostri veechi a meraviglia, non sono forse i meglio dotati quanto a facoltà inventrice. Se questo sin buon metodo, a ai posteri l'ardua sentenza: « noi confesseremo elic siamo troppo iguoranti per gustare tutte le

presa avevano in sul principio del XVIII secolo gli stadii lilosofici; quanto ci avesse di utile, di vero nei principii che la nuova filosofia veniva disseminando pel mondo con una perseveranza, un ardore, un accorgimento di cui non si troverebbe forse un uguale esempio nelle storie, quanto di erroneo o di esagerato, quanto assolutamente di falso e dannoso, sarebbe difficile il definire, e a volerne discorrere distesamente lo spazio e il tempo ci mancano, ne quando pure il potessimo fare, verrebbe forse opportuno in un libro dedicato principalmente alla gioventù; ma questo ad ogni modo si vuole avvertito, che la scossa fu universale, che si fe'sentire dappertatto e in ogni cosa, per guisa che come la vita civile, come la politica e la religione, n'ebbero medesimamente a sentire gli effetti, le arti, le scienze, la letteratura e fra i diversi rami di questa In poesia più d'ogni altro. E si vaol notare ancora ehe l'impressione non fu la medesima in sul principio che a mezzo, nè a mezzo la medesima che in sulla linedi quell'immenso commovimento. Mite in sulle prime, prudente, non mirava quel rivolgimento che al possibile; poi cominció a vagheggiare l'ideale, e si nudrirono le menti di chimere e di utopie; si delirò in ultimo e si cadde come in una frenesia a cni doveva, secondo il natural corso delle umane passioni, tener dietro una stauchezza, un sopore che lasciava la società in balla di pochi potenti, nelle eni braccia gittavasi sfinita di forze, vuota di speranze. Ma i principii di quei mostruosi errori, di quelle incredibili enormezze gittavansi fin dal primo prorompere di quella riscossa ; ed è nell'ordine logico dei fatti che le conseguenze dei posti principii abbiano o presto o tardi a mettere i loro frutti, e una generazione raccolga quello che l'altra lia seminato. Fatto si è che gli ingegni sentivano il bisogno della poesia delle cose, cominciavano a persuadersi che la forma vale in quanto si presta opportunamente a convenienti concetti, che

nė anco i concetti ponno aspirare a vita duratura se l'acconcia forma non li accompagna, cli'essa è il balsamo conservatore, che difende le grandi idee dall'oblio, ma da sola è impotente a scuotere le moltitudini. Quando i fatti parlavan si alto, quando e nopoli e governi erano profondamente scossi nei loro principii non parve più possibil cosa attirare a sè gli animi coll'incantesimo dei suoni. colla sola magia di vuote pervenze. Ed ecco sorgere una nuova poesia più altamente pensata, che mira ad uno scopo più preciso, più pratico, una poesia che più non vuol essere ozioso pascolo di menti parassite, vaghe di lucicanti fantasime e canore menzogne, ma un eco come delle passioni ondo il cuore umano è travagliato in tutti i secoli, cosl particolarmente di quelle che a que'tempi erano le più sentite dall'universale, quindi le piu atte ad ispirare, Minzoni, Varani, Gozzi, Parini, Alfieri, Mazza, Monti, Foscolo cercano nei vecchi generi alcun che di nuovo, tutti sentono in quella via per la quale si sono messi il bisogno di non più ripetere così alla cieca Il passato, di parlare ai loro contemporanei, di rendere in qualche modo nei loro versi l'imagine della terra di cui sono cittadini, delle ideo alle quali vennero educati, del secolo di cui fanno parte.

Cosl vediamo il Minzoni scostarsi nei sonetti e dal Petrarca, e dai cinquecentisti e dagli arcadi, ed uscirne un genere suo proprio, tatto suo e nuovo per questo appunto che il poeta lia compreso tanto quanto il suo tempo. Minzoni non è pago della frase elegunte, del verso armonioso; vuole che il verso abbia corpo, sia fecondo cioè di idee; ma forse mentre cansava lo scoglio in cui rompevano la più parte dei poeti che lo avevano preceduto, non seppe abbastanza da eltri guardarsi. Mirando alla robustezza. earica talvolta il celorito per forma che quasi n'esce una caricatura; ne il suo stile procede sempre casto e temperato como il bnon gusto vorrebbe, ma a tratti vi ravvisi alcun che di forzato, di esagerato che sente tuttavia, sebbene alla lontana, il secento. Noi crediamo che al Minzoni siasi da certi critici voluta dare certa importanza maggiore d'assai de suoi meriti, e nel rinovamento della poesia che di quei teorpi apparve troppo più gran parte che nou cbbe. Ugo Foscolo di lui scriveva (1): « Ci professianto estimatori del Minzoui come scrittore eccellente nel genere di poesia da lui trattato; molti si direbbero snoi am-

(1) In un suo articolo inserito negli Annali di scienze e lettere, Milano; agosto 1811.

bellezze sottintese per opere che suppongono tali letture che non hanno, a dir vero, troppa parte ai nostri studj, quali che siano....

Ne giusto iroviamo il censiderare il Metastasio solo du un lato, non iscorgare in lui che l'uutore dei drammi profani. Quanti sono che facciano dei suoi cortori ja debita stima? Eppure sono forse la cosa in lui meno ripressibile; repure in questi drammi sacri, a giudicio di moli illustri critici, trovasi quanto ha di più patetico la tragedia greca e di più sablime lo stile dei profeti. «
Zoncan, Potsiti.

miratori, ma vedano che la stima è assai men passeggera della maraviglia. » Collo quali parole viene a dire, chi ben consideri, che l'ammirazione pel Minzoni, manchevole qual essa era di buon fondamento, poco sarebbe durata. Altrovo (1) si esprime ancor più chiaramente. Riportato il famoso souetto Quando Gesù coll' ultimo lamento cec., venendo ai cenni coi quali avvisò dover accompagnare ciasoun antore, si esprimo in questi termini: « Minzoni. Ferrarcse; seguace quanto allo stile del suo concittadino Ariosto: però tratta i sonetti. che pur sono lavoro finissimo (nota quel pur traditore, che ha grande significazione nel caso nostro), a pocho o grandi pennellate. Questo su la morte del Redentore è stimato inarrivabile ed è più agevole a vederno la bellezza apparente (avverti quell'apparente, che è una vera frecciata) che distinguerne le macchie palliate. » E qui segue una breve ma finissima critica del famoso sonetto che noi omettiamo per non dilangarci troppo dal nostro proposito.

Più alto miro Alfonso Varano: ammira-

tore di Dante, vergognando delle arcadiche

inezio, divisò associare la poesia a quanto vi ha di più sublime, la filosofia e la religione, e così ricondurla all'antico suo ufficio di maestra dell'uomo. Calcando le orme dell'Alighieri, sfrondò il verso di ogni vano ornamento, fermo di non mai dire con due quanto con sola una parola dir si potesse, uso di nno stile denso e serrato, si studio di dare al numero non so che di grave, di maschio e vibrato, le imagini attinse dai grandi fenomeni della natura, dalle Sacre Carte, dalle religiose credenze. Ma lia egli raggiunto il suo intento? Certo nelle sue Visioni, che sono l'opera che più gli procacciasso fama, vi è grande altezza di concetti, stile colorito (trappo talvolta), vigoroso, vivida si la fantasia che a tratti al modo dei profeti ti trasporta seco fuori del mondo o ne'più orcani segreti della natura; ma cho? bellissimo qua, là, niente else si prolunghi la lettura, ingenera tedio o stanchezza, perchè la mente ricorre sempre allo stesso ordine di idee, perché la troppo studiata stringatezza degenera spesso in istento o oscurità, perche troppo senti ne'suoi versi quando le aridità teologiche, quando le filosofiche sottigliezze, perché l'armonia stessa del verso aspro e faticoso fa intoppo al concetto. Ne

(1) Vestigia del sonetto italiano Prose e Poesie edite ed inedite di Ugo Foscolo, ordinate da Luigi Carrer, Venezia coi tipi del Gondoliere 1852.

fu per avventura buono accorgimento di adottare in tempi che, a dritto o a torto, chiamavansi della ragione per eccellenza, la forma aliusata tanto della visioae, che oramai riesciva insulsa, o per lo manco fredda, indifferente. Ai tempi di Dante era quella la forma più conveniente, quella che era voluta dal secolo altamente religioso e più disposto a crederc che a dubitare; e Dante l'applicava ad un soggetto tanto grande. tanto fuori della comun condizione delle umane cosc che naturalmente doveva vestirsi di quella forma che era la sola che potesse dargli sembianza di vero. Che Dante facesse il misterioso viaggio per nulla ripugnava a'snoi contemporanoi; e però la visione non era una pura forma d'arte, sibbene una condizione del pensiero che rispondeva ad un bisogao: ni tempi del Varano quanti erano che credessero passibile una visione, quanti cho potessero quindl prendervi interesse? Riputata un artifizio assai comodo per coprire anche i più strani pensamenti. la si metteva come si direbbe fra gli attrezzi del mestiere, nell'arsenale dei fabbricatori di versi. E il poeta stesso incautamente cooperò a porla la iscredito applicandola a soggetti pei quali era soverchio il supporre un si gran miracolo qualo sarebbe che un mortale sia rapito vivente a mirare le segrete cose dell'altro mondo; perchè la morte di un vescovo, di una principessa, di una donna cara al poeta, una vittoria riportata da cristiani contro cristiani, nulla presentano di si straordinario che debba Iddio per causa loro svelarsi in un modo sopranaturale ad un uomo. Parrebbe che tal forma meglio si presti dove il poeta tolse a cantaro quei tremendi disastri che coloirono ne suoi tempi grandi ed illustri città, quali furono il terremoto di Lisbona e la peste di Messina; ma forse, chi ben consideri, troverà che in essi pure questa forma fantastica, anzi che accrescere, scema l'effetto di uno spettacolo già per sè stesso troppo solenne perchè abbisogni di tali ajuti a commovere i cuori. Ne la ragione potrebbe si di leggeri unirsi al poeta che quei disastri volle attribuiti a speciale castigo di quelle città, chè certamente dalle storie non si pare fossero lo più tristi d'allora. Perchè Dio non colpiva piuttosto Londra, Parigi (e, notisi, correvano allora i tempi di Luigl XV di proverbiale corruttela), città che ritraevano l'antica Babilonia più davvicino che non facessero quell'altre sventurate? Ma chi entrerà, per dirla col linguaggio delle Sacre Carte, nei segreti consigli di Dio?

Più ntile forse, quantunque meno origi-

nale, fu l'opera che prestava Gasparo Gozzi a questo salutare risorgimento. Ne' suoi sermoni ei si modellò, troppo iu vero, sulle satire e sui sermoni di Orazio, da eui tolse, per dir eosi, le mosse, il portamento, tutto l'abito esterno; nel Latino e nel Veneziano incontri lo stesso modo di entrare di lancio in materia, vivo, brloso, di sorprendere il lettore coll'inaspettatezza delle apostrofi, colla vivezza dei dialoghi, col subito mutar di tone, di figure, d'imagini; nell'uno e nell'altro trovi la stessa ironia scherzevole, benigna, la quale però nel Venosino degenera in molle indulgenza, nel nostro serha sempro alcun che di nobilmente virile. Nell'uno e nell'altro è spezzatura opportuna di verso che corre, si adagia, accorcia e distende i suoni a seconda delle idec. Per questo lato il Veneziano è da tenersi gran maestro, esper me credo eho per la ben intesa architettura di quel verso che si direbbe famigliare e meglio si presta ad una espressiva e naturale declaniazione che necompagni l'idea come fu il primo Gozzi a darne l'esempio, così non sia stato per anco superato da nessune. Degnissima di lode nel Gozzi parmi ancora la singolare lindura dello stile congiunta con una schiettezza che innamora.

Ma il Gozzi, cittadine di una repubblica che, ormai logora e cadente, dei tempi di sua potenza più non serbava che il geloso sospetto, si ridusse a ristringere per mode i suoi quadri morali che del mondo nen potè rappresentare che una ben niccola parto, e questo pure non sempre con quella maschia franchezza che dai bisogni del tempo era voluta. Le svenevoli caricature e nullità degli innamorati d'allora. l'impertunità degli sciocchi visitatori, le sue private distrette, le vicende di sua famiglia, gli storti giudizii che si facevane sulla poesia, lo cause del suo andar passeggiando sulla piazza, le frascherie e le scede dei predicatori sono i temi elie tratta ne'suoi Sermoni l'arguto Veneziano, e ebe setto la sua penaa acquistano tale un'evidenza cho ti senti, a dir così, trasportato nel mondo del poeta; ma tant'è, non ti rappresentano che pochi aspetti e nen i più rilevanti dell'età fra cui vivea. Questo ad egni modo ei pare merito grandissimo del Gozzi che seppe imitando riescire originale, insegnò come pur andando, per valermi dello sne parole, dietro alle orme di uno o di più che ti guidano per un sentiero che tu uon sai, come sei giunto ad un certo punto, se avrai buon intelletto e forza, puoi prendere un volo e lasciarti indietro quelli stessi che tu avrai imitati: e niun meglio dimostrava coll'esempio la verità di questa osservazione, si hene sa egli far proprie lo idee, le imagini altrai e per tal modo svolgerle che le pajono al tutto suo trovato, o trarne nuove idee, nuovi raffront sicché n'esca un tutto che pare cd è suo veramente.

Se di tutti i poeti minori che più o meno presero parte a queste rinovamento, famosi ai loro tempi, ora pressoché dimenticati, velessi discorrere partitomente, andrei In infinito, Due però fra i moltissimi, cho non furono a dir vero gran poeti, ma pur scossero più degli altri le menti e molto influirono nella nuova piega che prese la poesia, non vo' tacere, Fantoni e Cesarotti, Credette il primo ritemprare la poesia richiamandola sulle orme di Orazio, del qualo giunse a contrafare idee, imagini, stile o per fino il metro, assai volte per guisa cho appare più traduttore che autore. Pur non manca a tratti di belle imagini e più spesso di forti affetti, e cantò quasi sempre alti temi o soggetti suggeriti dallo più famoso vicende de' suoi tempi : se non che quello studio singolare di non si distaccare dal modello treppo spesso il rende impacciato. e ben senti che il suo fuoco è più nello testa che nel cuore; d'altra parte, modellandosi la sua forma sopra una forma fatta per altro idee, per altra favella, non rade volte ha del manicrato, del forzato che o ti attedia o ti

Il Cesarotti, preoccupondo dottrine che un mezzo secele dono dovevano acquistar tanto d'impero, stimò che per ritemperare l'italiana poesia bisognasse distaccarsi dai classici latini o greci, e attingere a plù vergini fonti. A tal fine si volse ai peemi di Ossian (o per meglio dire a que' poemi che Macpherson attribuiva con felice impostura a quel supposto bardo coledonio) e no diede tal versione che tutte metteva in iscompiglio le antiche tradizioni classiche, e apriva un nuovo campo alle imagini, agli affetti, E in questo lavoro riesci si fattamente micro che non a torto fu detto che delle tanto opere che il dottissimo abbate seriveva questa sua versione è la più originale. Ma se a qualche forte ingegno, come all' Alfieri per esempio, il quale protestava di aver imparato dal Cesarotti a scriver versi sciolti quali la scena li richiede, recò qualche prefitto, schiudendo plù libero campo alla pocsia, più varietà alla frase, più libertà, più ricchezza al numero (nel elle talvolta è veramente mirabile), d'altra parte non pochi danni recava, traendo fuori da suoi naturali elementi l'italiana poesia, gertando la fantasia in un

mondo di idee, d'imagini, di credenze che per noi era falso ne più ne meno del mitologico dentro il quale avea fino allora spaziato. forzando il carattere della lingua, dando allo stile non so qual tinta tra il nordico e l'orientale che niente si affaceva all'indole, alle consuctudini nostre, al nostro pensare. E ne usciva una pessima scuola di imitatori, la quale mentre poco o nulla ritraeva dei pregi del maestro, tutti ne esagerava i difetti; scuola numerosa, scuola, oserei dire, formidabile perché secondata dal plauso dei più, consacrata dalla moda, tantoche giunse a trascinarsi dictro per alcun tempo fino i più alti e forti ingegni, quale, per nominarne uno, quella lucida mente del Monti, siccome appare nel suo Bardo della Selva Nera. Degli altri scritti poetici originali del Cesarotti tacerò, dappoiché non pare influissero gran fatto nella poesia del tempo, quantunque la sua Pronea levasse al suo primo comparire non piecolo rumore; basti il dire che il Cesarotti, il quale ambiva sopra ogni altra cosa il vanto della novità, ne fece mutamento alenno, nè migliorò forma alcuna dell'antica noesia, ch'egli non è che un continuatore della scuola del Chiabrera con meno sapor di stile e meno sceltezza di favella. Se non quanto il famoso volgarizzamento di Ossian', certo più d'assai de' suoi versi originali influirono nell'italiana poesia le idee che il Cesarotti nelle sue prose dissondeva, idee che troppo a fidanza furon prese da taluni per nuove, quando le più non erano che attiute dagli scrittori francesi. Imperocché nel Cesarotti fu prodigiosa la memoria e rara l'arte o disposizione, ch'io non saprei come la chiami, di fondere insieme le idee di più antori, di attemperarle alle proprie; ma, quali elle fossero, molto potevano, messe fuori da uomo famosissimo allora. Cesarotti faceva gran pompa di libertà nel giudicare, mettendo in deriso retori e eritici, annotatori e commentatori d'Italia e fuori con tal baldanza che lo diresti sicuro sempre del fatto suo: pur non è così; anch' egli l'ardito critico è schiavo di certi principii ricevuti a credenza da questo o quello scrittore; ad ogni tratto senti ne' suoi giudizii l'uomo, nel resto onestissimo, che ammira in buona fede Montesquien, Voltaire, Diderot, ci senti lo strascico lontano della francese enciclopedia. Epperò al par di quella tu lo vedi mover guerra agli antichi (sebbene in cuor suo c'inclinasse non noco, cgli elle tanto li avca studiati!) al par di quella misurar gli antichi dai moberni, ridersi di quelle età di mezzo che darbare senza più chiamavansi, inctte a

nulla di buono, di grande, al par di quella erearsi certe leziose regole di decoro, di dignità proprie affatto dei profumati gabinetti delle eleganti signore d'allora, e poi con tutta serietà applicarle, fa conto, ai semibarbari eroi di Omero, e qui trovarlo empio, là indecente, qua zotico e scortese, là troppo semplice e triviale, come potrà chiarirsi più largamente chi legga le sue note ed osservazioni all'Iliade d'Omero (1); torcendo alla favella quanto insegnavasi in Francia sulla libertà dell'uomo, predicare tale una larghezza in fatto di lingua da doverne uscirc alla lunga una lingua di nessun paese del mondo, nella quale proprietà, eleganza, atticismo, tutto sia sagrificato al pensiero, salvo poi al pensiero ad acconciarsi come può con quelle eteroclite forme. Ma non si può negare che di mezzo a tanti principii o esagerati o falsi, di mezzo a tante pazze idee, di molte buone cose insegno, combattè non pochi errori e pericolose tendenze, come non si può negare ch'ei sentisse altamente dell'ufficio delle umano lettere, ch'egli amando la sua patria di nobile, operoso affetto, infondesse in quelle non so che di virile, di magnanimo, di nobilmente ficro che spesso ammiri ne'suoi scritti.

Ma il vanto di abbattere al tutto l'Arcadia e quasi distruggerne per fin le tradizioni era serbato a Vittorio Alfieri. Mente austera, inflessibile, cuore sdegnoso, intollerante, viva e robusta fantasia, improntó gli scritti suoi di questo suo carattere per guisa che in essi tutto ei trovi l'uomo qual era in effetto. E questo per sè era progresso: dappojehė l'arte veniva a far ritratto del cuore, ad essere l'espressione de veri pensamenti, delle vere passioni di un grande; che poi fallisse ritraendo da sè tutto il genere umano, questo pure crediamo. So che alcuni i quali giurano nelle parole dei critici d'oltremonte, che talvolta giudicano senza pur conoscere il soggetto dei loro giudizii, tal altra con si visibile amor di parte che dà negli occhi anche dei meno veggenti, trovano che Alfieri non ha né stile, no lingun, nè acconcia armonia di verso; che, stoico egli stesso tutti fa stoici i suoi personaggi con increscevole uniformità; che povero d'invenzione rimesta i sublimi drammi dei Greci, i quali immiseriscono sotto la sua penna; cho i suoi caratteri sono tutti abbozzati sopra semplici astrazioni, con sì poco accorgimento che tutti que'suoi truci, orribili tiranni fanno

(1) Vedi Versione letterale dell'Illiade (detl'abate Melchior Cesarolli). Firenze, Molini, Landi e Comp. 4804.

pompa della ribalderia n viso scoperto, e nemmanco que' personaggi elle pur dipinge virtuosi sanno cattivarsi la benevolenza de' lettori. Alfieri, continuano costoro, non conosce ne il euore umano, ne la storia, ne l'arte sua tampoco. E queste accuse e più altre ancora più insolenti che taccio per pudore trovai sparse in giornali italiaui, messe fuori a suon di tromba da tale ehe, per aver letto Shakspeare e composto certi suoi drammi che niuno più legge, si credeva chiantato a creare un vero teatro a questa povera Italia, che in fino ad ora ne fu priva indegnamente; e vedea da molti farsi loro plauso come le fossero un miracolo di critico acume e di alti intendimenti, e, confesso il mio torto, aneli'io per alenn tempo ne fui scosso. Ma tosto ch'io trovai le stesse accuse spacciate da critici forestieri, e principalmente dallo Sehlegel, cominciai a dubitare della finezza di quegli archimandriti della moderna critica italiana. Quando poi esaminaj a fondo i giudizii stessi e li raffrontai colle tragedie dell'immortale Astigiano, ebbi a chiarirmi dell'inesattezza del critico alemanno; e vedendo come uno scrittore che \* trinciava sentenze sullo stile ne violasse egli · stesso le regole più comuni, più universalmente riconosciute, une scrittore il qual discorreva si francamente di una lingua straniera ne avesse si searsa cognizione da non distinguere il numero delle sillabe e confondere l'un genere di versi coll'altro, da lodare il Metastasio per la purità perfetta della sua dizione mentre non è Italiano elle conosca tanto quanto la propria favella il quale non vegga che fra le lodi che dar si potrebbero a quel poeta questa è certamente la meno meritata, molto maraviglini della mia semplicità eho al sentirio sentenziare con tanta gravità quasi dal tripode di Delfo aveva ereduto sentenziasse con buon fondamento di ragione. Non è ch'io voglia negare allo Schlegel certa finezza di giudizio, a tratti a tratti profondità di vedute non comune, manco poi la dottrina, l'erudizione; ma più leggo l'opera sua, e più mi vengo persuadendo gli mancasse quel, direi, tatto delicato che forma il buon gusto, più mi convinco ch'ei giudicasse, anziehė per principii di ragione inconeussi, per giudizii preconcetti. Fermo in questo che il teatro romantico, sia l'unico grande, vero, sublime, atto a rappresentare l'umana convivenza, tutto che a quello non appartiene trova piccolo, falso, abietto, incapace di raffigurare gli uomini quali sono in effetto. Quindi quel suo sensare anche le più strane aberrazioni, il mal gusto più sguajato, le enormità più assnrde purché

di autori che seguirono la sua bandiera; quindi quella sua ammirazione iperbolica, che talvolta confina col ridicolo, pel teatro spagnuolo, alla cui lettura per altro, se ne togli qua, la qualche splendida eccezione, pochi anche dei più pazienti potrebbero reggere : quindi quella disistima del teatro francese, ma più aneora, il che veramente non so comprendere, quel disprezzo profondo, quella quasi ira contro il teatro alfieriano, ehe a sua detta è peggiore a cento doppi del francesc. E notisi, del che niuno stupirà che conosca quanto possano nel cuor dell' uomo i giudizii preconcetti e l'amor di parte, notisi che per una singolare contradizione si riprendono nell'Alfieri quelle cose medesime che negli autori della sua scuola prediletta si lodano come maravi-gliose. Nel resto si giura nelle parole dell'Alemanno e niun conto si fa del giudizio di un Parini, di nn Foseolo, di un Monti, di un Nicolini, di un Tomniasco, di un Gherardini (1); forse per la sempliee ragione elic sono italiani. Quand'è eosì, allo Schlegel alemanno contraporro l'inglese livron, ammiratore grandissimo del nostro Alfieri e che si faceva un vanto di rassomigliarlo; avrete almeno un poeta e poeta grande ehe giudica un poeta, avrete Byron che ben vale lo Schlegel: contraporrò il francese De Sismondi che diceva essersi Altieri collocato a fianco de grandi tragici francesi e di sopra a tutti gli altri, egli che dalle sole di corte aveva recata la tragedia ne consigli, nel foro, nello stato: contraporrò quell'acuta mente di llegel alemanno, che nella sua introduzione all'estetica ebbe a dire dei due Schlegel (Federico e Guglielmo) che punto non avevano mente filosofica, Quando leggo nel suo troppo famoso Corso di letteratura drammatica ehe Alfieri dipinge il tiranno al modo degli scolari ne'loro esereizii reforici, e poi penso al Filippo, al Timoleone, al Polinice; quando leggo ehe i grandi temi della greca scena assumono nel tragico italiano una tinta moderna e quasi borghese, e penso all'Antigone, all' Elettra , all' Agamennone , mi stupisco della fama straordinaria a che saliva quel Corso e più aneora delle maraviglie che ne fecero questi nostri scrittori, i quali come a coro no ripeterono le parole quasi altrettanti oracoli. Dove trovo lo Schlegel quest' aria borghese nei personaggi dell' Asti-

 Vedi le assennate note in confutazione delle ingiuriose asserzioni dello Schlegel, messe in fondo alla bella versione che di quel libro diede at-Pitalia. giano, mentre se lianno un difetto, questo appunto si è di calzar troppo sublime? Quanto al verso chi potè dare il diritto di sentenziarne ad un oritico che non sa distinguere gli sdruccioli dai piani, e parla di rime maschili e feminili nella lingua italiana? Non si vuol divinizzare l'Alfieri, come fecero alcuni; ha egli pure le suc pecche e gravi, ma pecche di un ingegno straordinario, pecche largamente compensate da molte innegabili bellezze. Se il suo verso spesso inceppa il concetto colla soverchia asprezza, spesso ancora il rincalza mirabilmente, a tratti sa rendersi dolce, scorrevole, armonioso, quando il concetto lo richiede, come appare principalmente nel Saul, dove ha non so che di lirico, di solenne a cui non sapremmo forse troyar paragono in ucssun moderno noeta. Che i suoi tiranni si mostrino a viso scoperto e facciano pompa di loro ferocia, non è vero sempre, e basti a riprova il carattere di Filippo, la cupa, tenebrosa natura del quale ti è dipinta con pennello degno di Tacito. Vero è che quella eccessiva, vibratezza con che è reso ogni pensiero del severo tragico degenera spesso in istento, iu non so che di violento, di forzato che ripugno alla natura dell'animo umano, il qual non può a lungo tenersi si faticosamente teso; ma è vero altresì cho ninu seppe meglio dell'Alfieri condensare più alte idee in poche parole: vero è che peccano i suoi tipi di ideale; ma questa pecco ei la divide col più gran tragico della Germania (1). Più grave e meglio fondata è l'accusa che gli è mossa di aver soverchiamente ristretto il campo della tragedia, limitando fuor di misura il numero dei personaggi, il che non gli permette di ritrarre nè l'epoca, ne il popolo dove l'azione succede, stanca i lettori, ai quali non si lascia mai par an momento di riposo, accelora si l'azione, ma la rende meno verisimile e ad un tempo troppo uniforme. Medesimamente mal sapremmo dar torto a coloro che stimano essersi egli troppo compiaciuto di imaginar truci, infernali naturo d'uomini; come non esiteremo a riprovare quella sua singolare predilezione pei soggetti antichi. onde cooperò a perpetuare sulle scene quelle eterne storic degli Edipi, degli Oresti, degli Agamennoni, stupendi soggetti a suo tempo, ma disformi troppo dai nostri costumi, dalle nostre consuctudini, leggi, credenze perché

 Vedi in proposito il carattere del ducă di Poseu nel Don Carlo, quello di Tecta e del giovine Piccolomini nel Vattenstein, quello del Verrina nel Fieschi di Schiller. abbiato oggidi quell'interesse che meritamente eccitarono ai tempi di Eschilo, di Sofocle e di Euripide, mentre di argomenti altissimi e più atti a commovere gli animi nostri perelle meglio corrispondenti ai nostri usi, al nostro sentire, gli porgevano a larga mano le moderne storie e forse più ancora quelle delle età di mezzo, notabilissime per passioni gagliardo e massimamente nell'Italia nostra. Perchè trasportarci ad Atene, a Roma, a Sparta, a Corinto, fra uomini e cose che più non ei toccano per nessun lato, separati da noi quasi da immenso abisso, più che dallo spazio del tempo, dalle mutate condizioni degli animi? Dal che ognuno vedrà che noi siam ben lontoni dal voler tessere un panegirico a quel grande, che noi pure abbiamo occhi per iscorgeruc i difetti; ma altro è dire che un poeta prese errore nell'uso doi mezzi conducenti al fine dell'arte, ed altro negargli ogni merito, gettarlo nel fango. Se non si vogliono lodati fuor che gli nutori i quali riuscirono per ogni rispetto perfetti, non so quale fra gli antichi o fra i moderni sarà trovato degno di questo onore, Nelle eose amane è da desiderare non da .\* cereare la perfezione, e come in morale buono è tenuto colui elle meno ba difetti. e nel quale sono questi da maggiori virtù compensati; così in letteratura luono diremo quello scrittore nol quale ad onta di non poche mendo siano assai cose da lodare. E certo è da lodare in Alfieri l'avere insegnato agli autori d'Italia o serbare quella dignità, quella fermezza di carattere onde il pocta, che troppo spesso tra noi si eonfondeva col cortigiano e perfin col giullare, venne ad avere un' importanza morale; è da lodare che abbia volnto, come ebbe a confessare lo stesso Cantit, che ciduole di trovar troppo d'accordo col critico alemanno, ch'egli abbia voluto fare la tragedia inspiratrice di magnanimi sentimenti.

Più direttamente intese a si nobile fine l'abato Giuseppe Parrisi, che ad ommestrare i suoi cittadini seriveva un poemetto forse il pui perfetto che vantino i moderni nel genero della sutira. Trattavasi di risvegliare politiva, persundere si giovani patrisii che i compri titoli c le creditate ricchezze non dispensano dal dovere cho a quanti sortirono da Dio mente e cuore incombe di adoperarisi della comprenenta di comun benej o serisse li Giorno, seriese le Odic, e in queste e in quello e recebe il most e i rivescii più si suntisi) per ri-rocchi il incest i rivescii più si suntisi) per ri-

IN ITALIA . 47

spetto alla forma, onde vi trovi quanto ha di più caro per eleganza Virgilio, per attica finezza il Veuosino. Il filosofo assurge sulla turba ad iaculcare utili veri, facendosi banditore dei più alti dettati della sapienza: diningel'uomo qual è, e da questa dipintura trae argomento di farlo di se vergognare e volgerlo al meglio: cittadino inculca lo utili novità, combatte le consuctudini dannose olla civil convivenza, ai magistrati la giustizia, ai padri commenda la liberale, civile, virtuosa educazione dei figliuoli, alla patria in generale i nuovi trovati atti a scemare il numero dei mali onde l'uman genero è travagliato. Qui porta a cielo le tranquille e caste gioje di quella vita campestre alla quale vien compagna l'innoccuza e la salute, promettendo nn inno di lodo al buon cultore che avrù saputo, con arte u' suoi padri ignota, rendere più feeondo il campo; là si scateuu contro quelle turpi usanze della sua Milano fonti di morbi al popolo infelice; qui leva la maschera all'impostura e con fina ironia la mette in deriso; là dissuade il gentil sesso dall'adottare tali foggo di vestire che, richiamando atroci misfatti, abituano gli animi all'idea del delitto. Ben potea dire di se, senza millanteria, che l'arguta sua masa va cercaado ognora l'utile per negletto cammino, e sdeguaodo toccar le corde della cetra ove la turba assordava di sue ciance, felice si riteneva allora soltanto che l'utile univa alla gioria di un canto lusinghiero. Parini forse più di ogni altro giovo a rimettere sul retto cammino la nocsia, combattendo coll'esemnio quei difetti appunto pei quali più peccava l'età sua. E forse fu si nobile intendimeoto elic il fe' cadere nel contrario eccesso. Così nelle Odi, per voler combattere la vuota ridondanza frugoniana e quella cotal sonorità che empie l'orecchio ma non giunge fino al euore, die talvolta nell'arido, nello stentato e fin nell'oscuro; nei versi sciolti del Giorno, volendo andar contro alla sguajata facilità di quei che il Baretti chiamava versiscioltai, si creò ano stile eletto, ma troppo pellegrino talvolta, troppo elahorato. Ma sooo piccoli nei elie si perdono fra le taate bellezze di quel suo stile che sarà la disperazione di quanti vorranno imitarlo. E sarà eterno vanto del Parini eh'egli ritraesse per guisa le debolezze, gli errori, le fatuità de'suoi tempi che alla memoria di quell'età denno quindi innanzi associarsi il suo nome, il suo Giorno, le sue Odi, e per questo rispetto, avveguache battesse altra via, è da paragonarsi al primo pittore delle memorie antiche che ue suoi canti fa ritratto di quei Greci dei quali tolse a celebrare le imprese (1).

Vincenzo Monti, eresciuto in tempi di grandi rivolture, di essi rappresento in se medesimo, debole qual era e imaginosissimo. quasi in mobile specchio, le passioni, gli errori; abate (2), cittadino, eavaliere, le più contrarie parti sostenne e, camminando coi tempi, in niuna si tenne fermo. Ma l'uomo era buono, il poeta grandissimo, maraviglioso. Approfittando di tutte le seuole, di tutte colse il meglio: dai petrarchisti la grazia, l'onda poetica dai frugoniani, dal Chiabrera l'impeto. da Dante il nerbo; aecoppiò quella poesia tutta interiore per cui la mente si ripiega sopra sè stessa e tutte cose a sè riferisce con quella poesia più estrinseca per eni l'anima si versa di fuori, e quasi dimentica sè stessa per non vedere che le forme esterne, per non vivere che negli oggetti della natura, e così seppe a tratti commoverti senza mollezza, farti pensore senza che nunto l'affetto inaridisca. Fornito di un gusto squisito, sieurissimo, sceglie in tutto cose quanto è di più poetico e di più vero, tutto ridacendo ad imagini, come colui cho intende parlare all'anima per niezzo dei sensi; pigliando in ciascuna cosa quanto in essa é di più proprio e particolare, ritrosse al vero il mondo, gli uomini coi loro costumi e hisogni; splendido, evidente, chiaro sempre, usa gli ajuti dell'arte coa franca, sapiente libertà di padrone, e facendo suo pro delle lingue morte e delle viventi, da quelle attinge efficacia o decoro da questo snellezza e trasparenza; il suo verso flessibile, armonioso, secondo mirabilmente tutto le forme, tutti i concetti: la tragedia e la lirica, la satira e l'elegia, il sciolto e l'ottava, tutto gli riesce a meraviglia. Nella lirica chi più vario, più ricco, più caldo d'af-

(1) Chi annese formarsi un giudzio più nde-guato dello vita e degli serviti di quel somao guato dello vita e degli serviti di quel somao Lannhardo consulti la vita che ne stese Giuseppe Giusti premessa alle opere del nottro poeta starno pate a Firenze (Lemonanier ESO); consulti gli studii sul Pariti di Geara Cantio più volte ristanpate, e se ci si perdoni questa piecola vanità di autore, la vita ch'io gli an escrivera per la Risitata Europea, vita che sa l'egge nel detto giornalo dell'anne 1846.

[2] Fino al 1793 il Monti ero da tutti chiamato ed titolo di abate, non perchè avesso ricevuto alcun ordine ssero, si bene per essere stato nel seminario di Faenza e per non so qual utileo ch'etgi cheb dappio nella caso di un principe di santa Chiesa. In quell'anno rinuncio per sempre a tal none, spossando Terses Pikter figlia di quel Giornami che fu si relebre incisore in sistere dure.

fetto di Mouti? Sia che cauti lo peue o le gioje di amore, sia che le battaglie e le grandi vicende di que'tempi pieni di cose, sia che la religione o la patria, i trioafi della scienza o di quella ch'ei chiamava secoado i tempi or libertà or licenza, l'estro appare sempre pronto, animoso, il metro mirabilmente adatto alla natura del suo pensiero. Nelle tragedie, pur imitando l'Allieri, rimane abbastanza originale, poichè meglio vi é intesa l'armonia del verso, l'affetto vi piglia ben altra parte che non avesse in quelle dell' Astigiano, il cuore dell'uomo ti è mostrato qual è, enperò ti commove come ogni cosa vera (1). Nei sonetti ha una sua cotal grandezza d'imagini che, accoppiata con un suo stile gravemente armonioso, ti empie di maraviglia.

Ma ardirò dire che più o meno in tutti i generi di poesia che Monti trattò egli è sempre lirico, e questo è difetto seducente in vero, ma pur grave: narrare con quella semplice dignità che, per mo'd'esempio, dall'epica si richiede, Monti non seppe mai; ne'suoi versi v'e sempre certa pompa, certa enfasi lirica, spesso maravigliosa, talvolta importuna. Esaminatelo a fondo, e lo troverete lirico ne'suoi stupendi sciolti al principe D. Sigismondo Chigi, e in quelli tutti spiranti il più vero. il più caldo affetto che intitolo Pensieri di amore, e nella Basvilliana, e nella Mascheroniana e negli altri poemetti; perfino nelle tragedie, dove la continuata forma del dialogo parrebbe dovervi fare maggiore ostacolo, spira a tratti a tratti l'aura lirica onde si accendeva quella vivida mente. Arroge, un occhio fiao, un gusto molto dilicato, potrebbe scorgere in que' versi di suono si lusinghiero qualche vuoto, qualche ridondanza che scema il vigore del concetto. Più di leggieri dà negli occhi anche meno acuti l'uniformità degli artifizii che adopera per dar vita a' suoi pensieri, colore alle sue imagini, per eccitare l'attenzione e la meraviglia de' suoi lettori, per guisa che ciascuna pocsia presa per sè ti appar bellissima, ti scuote, non cosl tutte presc più insieme, ché ti riescono sazievoli per soverchia somiglianza. Le sono troppo spesso le stesse invocazioni, le stesse apostrofi, interrogazioni, esclamazioni, le stesse personificazioni, e sopratutto visioni, delle quali egli abusò, e troppo più i suoi imitatori, che le resero ridicole (2). Monti non formò durevole scuola, e quasi oserei asseriro che da quella non è uscito un poeta di alto sentire: e così dovea essere, dappoiché Monti noa era che un continuatore delle antiche scuole, che tutte aveva migliorate, anzi ringiovanite. Perocchè fra le proprietà più speciali di quella mente è da notare la facilità colla quale sapeva egli fondere insieme anche i più disparati elemeati; poeti antichi e moderni, greci e latini, francesi, inglesi e perfin russi, tutti concorrevano a rifornirgli la mente di imagini. di idee, di nuove forme. Bisogna però credere ch'ei non fosse attemperato a certe forme di poesia romantica : dappoiché, se alcuna volta lo vediamo mover coa men disinvoltura e franchezza, egli è appunto quando, dilungandosi dalle tradizioni riassiche, si mette a camminare sulle orme di alcun nordico poeta, come appare nel Bardo della Selva Nera, modellato sui canti di Ossian, nel quale le bellezze di che pure non manca a tratto non compensano forse quel non so che di esagerato e di falso che vi do-

mina. Quande io penso al Monti, debbo ammirare la possa onde i tempi governano gli ingegni umani Perocchè leggendo nelle sue opere tanti versi per malattie, per nozze, per morti illustri, per lauree, per monache, per dediche d'altri versi, e d'altra parte veggendo uscire da quella stessa penna, La bellezza dell'universo, la Cantica in morte di Basville, la Mascheroniana, il Bardo, dico tra me e me: Trasportate il Monti una cinquantina d'anni addietro, e ne avrete un Frugoni, forse più nobile, più temperato, di un gusto più sicuro, ma pur sempre un Frugoni, che è quanto dire una poesia di suoni, d'imagiai, di colori, senza sostanza; ma ai tempi nci quali visse realmente salire in grido con si fatto nullità e frascherie più non si potea, e i tempi costrinsero il Monti, dappoiche l'ingegno gli sopperiva, ad essere grande poeta, come fu quantunque volte si lasciò da quelli inspirare. Se non che i tempi varii, procellosi che lo ispiravano, tristi e volubili trassero lui che avea più cuore e fantasia cho saldezza di mente per diverse vie, gittandolo d'uno in altro estremo, a tale che difese ogni dottrina, cantò ogni vittoria; e debole, non perverso, trascinato sempre dal

Parlo qui principalmente dell' Aristodemo, che è senza dubbio delle tre ch'ei serisse la migliore, come tutti sanno.

<sup>(2)</sup> Vedi in conferma della nostra asserzione le odi Prosopopea di Pericle — lo de'forti Ce-

eropidi ecc. — L'Amor peregrino — Degli incostanti secoli ecc. — L'Amor vergognoso — Pudor, virtude incognita ecc. — La Fecondità — Piacer, del mondo origine, ecc. — Vedi le tante visioni netta Basviltiana, netta Mascheroniana, la Visione di Escolicito ecc.

IN ITALIA 49

turbine dei partiti, si sereditò presso tutti, con grace danno pur della sua fama di poeta. Perocchè molti, odiando l'uono, negarongli per fin l'ingegno, e lui chiamarono non poeta ma verseggiatore abilissimo: e fu solenne impiustizia; poiche se all'antore della Boscibili e l'ingiestizia; poiche se all'antore della Boscibili e l'ingiestizia e del Prometo si negli l'ingregno e un ingegno altissimo e tale da gloriarsene la patria nostra, non so a qual altro che pui si foldi fir ji moderni sarà concesso.

Ugo Foscolo potrebbe dirsi fra i poeti l'ultimo degno rappresentante di quell'epoca napoleonica che tanti e si diversi n'ebbe in quante discipline concorrono a formar la grandezza dei popoli inciviliti. Noi qui non consideriamo in Foseolo che il poeta, e cerchiamo qual fosse l'opera sua in quel grande rinovamento. Dante, Alfieri, Parini e Monti, fra i moderni, fra gli antichi Omero, Anacreonte, Pindaro, eceo i maestri sulle orme dei quali camminò, ecco i modelli che sempre ebbe dinanzi. Con che non si vuol dire che a questi soli facesse capo ne' suoi studii, si veramente che di questi facea studio principale, mentre i minori non dimenticava, intento sempre se mai pur di mezzo al fango trovasse alenna perla smarrita che potesse far sua senza dar troppo nell'occhio, Studiosissimo di parer nuovo anche dove pigli dagli altri, sudò lunghi anni a farsi uno stile tanto proprio che lo seeverasse dalla turba. Nel quale intento riesci assai spesso mirubilmente ; onde anche le idec più comuni e più trite sotto la sua penna assumono ecrt'aria di novità che inganna il più de' lettori: tal altra però, come acutamente osservo l'Ambrosoli, per non essere collocato tra il SERVUM PECUS deriso da Orozio, per non esscre creduto imitatore, cercò lo novità dore la bellezza e le grazie della nostra poesia negoropo di essergli compagne. Idolatra dei greci poeti, le bellezze dei quali sentiva egli come pochi forse da che sono quelli l'ammirazione del mondo, quivi attingeva quel non so che di dilicato, di squisito, di altamente imaginoso che si trova in qualche sua ode, ne' suoi Sepoteri, nell'inno Alle Grazie; ma quella soverchia vaghezza mentre gli abbelliva la forma il ridusse troppo spesso a trasportar sé e i lettori in nn passato per noi moderni troppo lontano. E questa tendenza appare dall'un capo all'altro, e più spiccata in sulla fine de suoi Sepoleri; ma non pertanto a questo carme si raccomanda principalmente la sua fama, oade fu egli e sarà sempre detto l'autore dei Sepoleri. lo li reputo i più bei versi sciolti nel suo genere che mai si scrivessero in Italia; il verso procelle con tale un'armonia che ha tutto il

ZONCADA, Poesie.

prestigio senza gli inconvenienti della rima, accompagnando più spedito, più franco il concetto, per guisa che colà appunto riposi la voce dove si vuol raccogliere l'attenzione del lettore; l'onda con che i versi succedono ai versi, l'arte con che si legano, si appoggiano a vicenda sono tanto maravigliose che più in là non si potrebbe desiderare, a tale che niente che uno trascorra di un passo, forza è che cada nel manierato, Che se badisi all'artifizio dello stile, allo splendore delle imagini, all'evidenza di quei tratti che richismano glorie patric e patrii dolori, come dove lamenta l'inonorata tomba del Parini, e a Firenze invidia le tombe dei grandi Italiani, se a quel non so che di grave, di vasto, di pindarico ehe appare nel generale andamento del earme; cresce in noi lo stupore, e ben bisogna confessare che poche poesie si troverebbero la fama delle quali fosse più meritata, Ma d'altra parte sebbene il fine a cui mira il poeta sia altamente morale, tale non può dirsi nelle parti; le sentenze sono di pagono anziché di cristiano. Perocché all'infine che ci vien dicendo il poeta? Che la speranza fugge i sepoleri; che l'affetto onde ci sentiamo ricongiunti ai morti non ò che una pia illusione; che tutto la line eolla tomba. Questo quanto al concetto; quanto alla forma, pereliè mentre si discorre di moderne tombe trasportarci ai campi dell'inseminata Troade, alla tomba di Elettra e di Erittonio e del giusto Ilo a udire il lamento delle iliache donne e i vaticinii tremendi della non ereduta Cassandra che si consola della rovina di Troja pensando alla gloria immortale che deve procacciarle il canto di Omero? Ben di questo a ragione gli faceva rimprovero quella mite anima del Pindemonte quando, rispondendo come in una nobile gara al fanioso invito, usciva in quei versi:

E sapeva Foscolo a meraviglia di forme convenienti attinte si casoni di quest'arte astica che l'amico poeta gli raccomandava vestire i nuovi concetti, mirando a non lontano scopo; ma forse la sua origine greca, l'amore veuerabondo che portava ad ogni greco cosa, la potenza delle tradizioni classiche, alle quali onche i più forti ingegni chinavansi innanzi osseguiosi. l'esempio del Monti allora salutato in Italio principe dei poeti viventi e col quale in ogni cosa rivaleggio (1), non gli permisero di essere, come intendeva forse, il poeta de'suoi tempi; Certo egli è però che niuno seppe si ben congiungere, per quanto è dato ad arte umana, due mondi si diversi tro loro, il nioderno e l'antico, colla imaginosa grandezza dell' uno ravvivando l'aridità dell'oltro; niuno porse mai sotto più sublime e più nuovo aspetto gli antichissimi miti onde veugono adombrate le dottrine della primitiva sapienza popolare; niuno seppe a tradizioni ormai morte nella memoria degli uomini infondere più colore, più vita. Quanto all'occusa di oscurità che si move a quel carme, la quale ci viene con si bel garbo espressa e nei Sepoleri del tibulliano Pindemonti e nella sapiente epistola dell'acutissimo Torti, la mi pare, a dir vero, alquanto esagerato, e quasi sarei tenuto a credere da più d'uno si ripetesse sulla fede di quei primi (credo Monti e Bettinelli) che la misero in campo, forse per trovarei pure in si mirabile lavoro alcun appunto. Perocelie, se tu l'esamini pacalamente, troverai che gli sbalzi sono più apparenti che reali, che l'ordine delle idee si collego opportunamente in modo da formare un concetto uno che corrisponde al fine del poeta(2).

quanto esagerato, e quasi sarci tenuto a recedere da più d'uno si riperiesse sulla fede di quel primi (credo Monti e Bettinelli) che la lineero in campo, forse per trovarric che la lisboti sono più apparenti che revai che gli shabit sono più apparenti che portramente in modo da formare un concetto uno che corrisponde al fine del posta(2). (1) Vedi in prospoti che lede sonorazioni del Carrer nella vita di (go Foscol ad la premosa dal reccolta che edis servidi regionale puòblievas col tipi del Gondoliere in Venezia, che sua espectri dicro illustri conta mi spirenne l'enco illustri conta rela sua espectri dicro illustri conta rela sua espectri dicro illustri conta

de' suoi sepoteri diede lo stesso Foscolo risponilendo ad un tal Guitlon, sfrontato giornalista francese, elie, per aver soggiornato quatche anno in Italia, si credeva in diritto di giudicare d'ogni eosa italiana a guisa d'oracolo, senza conoscere nè poco, ne molto la materia. - I monumenti, inutiti ai morti, giovano ai vivi, pereliè destano offetti virtuosi alle persone dabbene; soto i malvagi, che si sentono immeritevoti di memoria, non li eurano: a torto dunque la legge accomuna la sepoltura dei tristi e dei buoni, degli illustri e degli infami. Istituzione delle sepotture nate col patto sociale; religione per gli estintiderivata dalle virtu domestiche; mausolei eretti dall'amor della patria agli eroi; morbi e superstizioni di sepoleri promiscui nette chiese catto-lielie; iuntilità dei monumenti alle nazioni corrotte e viti. Le reliquie degli eroi ilestano a nobiti imprese e nobilitano le città che le raccolgono: esortazione agli Italiani di venerare i

Viveano ancora gli ultimi compioni della clossica letteratura quando sorse una nuovo scuola che ardita, insistente si accinse o gettarla di scanno. Nota in Germania e quivi da forti ingegni collo dottrina e coll'esempio sostenuta, in breve si fu diffusa in Francia, dove acquisto quel faseino che o tutte cose suole communicare il genio francese, più brillante che profondo; passata da ultimo in Italia, vi fu aceolto dagli uni quale un segnale di rigenerazione, quasi principio di un'era novella, con orrore dagli altri quale uno scandalo, una mentita dato oll'ontica sapienza, una barriera messa tra il passato e il presente. E si trasmodò dagli uni e dagli oltri, e si videro grandi e potenti ingegni incaponiti dare nei più assurdi paradossi, e questi attaccarsi a tutte le antiche trodizioni come od unica áncora di salute, quelli condannare quonto o quelle si appoggiasse; gli uni far opera di ricacciare il mondo di non so quanti secoli addietro entro tale un circolo di idee e di cose che più non corrispondevo a nessuno de' suoi abiti, pensamenti, bisogni, gli altri a briglia sciolta correr dietro ad ogni novità e tutto condannare che di nuovo non avesse sembionza, e far plauso a quante stranezze sapesse la mente imaginare, nurché tanto quanto uscisse dalle vie fino allora battute, Come ovviene nel bollor della mischia, pochi, e non i più intesi, furono padroni di sè, pochissimi seppero levarsi o tale altezza da dominare i diversi aspetti della questione per poi giudicorne ad animo riposato. Le date sulle quali si voleva sciogliere il gran problema che il nuovo progresso metteva in campo erano queste, s'io nou erro.

sepoteri de'loro illustri concittadini; quei monumenti ispireranno t'emulazione agli studii e l'amor della patria, come le tombe di Maratona (ed è in questi ravvicinamenti di cose si toutane per tempo ebe io ci trovo il fare di Pindaro, che oppunto più di ogni attro poeta se ne compiace e ci riesce mirabilmente) nutrivono ne Greci l'abborrimento a'barbari. Anche i luoghi ov'erano le tombe dei grandi, sebbene non vi rimanga vestigio, infiammano la mente dei generosi. Quantunque gli uomini di egregia virtù sieno perseguitati vivendo, od il tempo distrugga i loro monumenti, la memoria delle virtù e de monumenti vive immortale negli serittori e si rianima negli jugegni ehe coltivano le muse. Testimonio il sepolero il' Hio, scoperto dopo tante ctà da' viaggiatori elle l'amor delle lettere trasse a peregrinare atta Troade; sepolero privilegiato da' fati, peretie protesse il corpo di Elettra, da cui nacquero i Danlanidi, autori della origine di Roma e della prosapia de Cesari, signori del mombo. -

I classici furono essi nella buona via, fedeli a quelle immutabili leggi che sui loro esemni sonosi pur volute stabilire? L'applicazione di si fatte leggi non va soggetta a modificazione alcuna per mutar di costumi, di leggi, di credenze? I classici si hanno poi essi medesimi a giudicare in tutto e per tutto colle nostre idee? Dato che alcuna cosa si debba mutare col mutar dei tempi. quali cose sono nei classici di una bellezza immortale, quali saranno imitabili finchè duri nell'nomo l'idea del bello, quali non più imitabili perchè mutate le condizioni dell' umana convivenza dalle quali scaturivano naturali? Trovato, come pare ormai non potersi negare, che i classici seguirono quelle leggi del bello i cui principii cardinali la stessa natura scolpiva nell'intelletto dell' uomo, sarebbe dimostrato abbastanza chiaramente che furono nella buona via; provato colla storia delle umane lettere alla mano che quanti per ingegno acquistarono durevole rinomanza camminarono sulle stesse orme, sarebbe dimostrato che questo nome di classici, che è quanto dire di uomini che si propongono a modello, venne loro meritamente attribuito; e che quindi grande pazzia sarebbe questa di non approfittare dell'esempio di si nobili precursori che ci aprirono il cammino, grande semplicità la nostra di rinnegare si prezioso tesoro di secolare esperienza per rifarci da capo a percorrere il cammino dell'arte, certi che siamo che nella brevità dell'umana vita, colle sole nostre cognizioni, colla sola nostra esperienza, non arriveremo mai che a misurarne una piccolissima parte a petto di quella lunga e sicura che fu da loro segnata. Ammesso che i classici serbaronsi fedeli a queste immortali leggi del bello. che sono le medesime per quanti hanno intelletto, sarebbesi voluto studiore l'applicazione di quelle-nei più valenti dei loro seguaci. Ma l'applicazione di queste leggi non può essere la medesima sempre, perchè non è la stessa la natnra del soggetto a cui le vengono applicate. E qui viene una distinzione capitale, ch'io

E qui vener una aistinizone captune, e nio propio di grandissimo momento, perche reputo di grandissimo momento, perche lempi, di costutui, di crelenze, non si mutano, e quindi l'applicazione di tutte un quelle regole che a loro si riferiscono verra essere la medesima in tutti i tempi e sotto ogni celor, o vi lanno sogetti che, sosto ogni celor, o vi lanno sogetti che sotto ogni celor, o vi lanno sogetti che sotto ogni celor, o vi lanno sogetti che sotto ogni celor co vi lanno soco sotto ogni celor, quelle leggi il tempo nelle cose contingenti, e quelle leggi il tempo nelle cose contingenti, e quelle leggi

che mirano a si fatti soggetti con questi si mutano e variano col variare delle umane tendenze. Ai primi si riferiscono tutte le passioni primitive dell'uomo, quelle passioni senza le quali l'uomo non si può nemmanco concepire, certe verità inerenti alle razionali facoltà dell' uomo, certi bisogni inseparabili dall'umana natura; ai secondi appartengono quelle passioni ebe i vizii, le condizioni sociali sogliono generare, le opinioni del giorno, certi usi, certe convenienze che la moda, il capriccio, le abitudini, gli storti giudizii, gli crrori creano e mantengono, rodono e distruggono nel mondo con perpetua vicenda. Ora, venendo al particolare, è da distinguere nei classici quanto è di tutti i tempi da quanto è di un dato tempo, quanto risguarda cioè l'applicazione delle leggi del bello ad un soggetto immutabile da quanto si riferisce all'applicazione di queste leggi ad un soggetto che coi tempi si muta. I veri affetti sono i medesimi in ogni tempo; come certe convenienze d'ordine, di armonia, di proporzione nons'alterano mai: quanto adunque a si fatta categoria di idee si riferisce forma canone inconcusso, e per questo rispetto gli antichi non differisconn dai moderni, e quindi ai moderni potranno porgere sicurissimi esemplari. Cosl all'incontro, per mo' d'esempio, tutte le credenze religiose, se quella ne togli che in se contiene la ragione della fede che impone e quindi è la sola vera, tutte, dico, tali credenze cadono nel dominio di quei soggetti contingenti, condizionali o quindi mutabili de' quali sopra accennai, e quindi quanto da quelle si deriva partecipa della loro mutabile natura, e può esser fonte di bello finche quel eotal ordine di idee si mantiene. E siccome le credenze improntandosi in tutto l'uomo attemperano a se e costumi e leggi e usanze e opinioni; così quanto in tutte queste cose per tale influsso si altera non potrà essere soggetto di un bello che duri immortale. Ammessi tali principii, non sarebbe diflicile,

Ammesi tali principii, nonsarebbe dillicite, quanto vorrebber oliucii, i delinire quali cose siano da imitare e quali no negli ancici, in quali siano belli e mirabili talvolta pei tempi in che vissero, non imitabili ma nosti, percile le cose stesse mode quotti si procacciarono meritata lode riescircibero questi moderi della della procacciarono meritata lode riescircibero questi moderi della della procaccia della modera le fondato co-pra un ordine di idee esclusivamente relativo ai tempi, che, vero un tempo nello mente che lo concepira, ora è falso e in se, come fus sempre, calso nella nostra menter

che lo accogliesse. Ristrette entro questi a confini le dottrine così dette romontiche, non ammettono, per mio credere, controsto; mo oso aggiungere che non solo non fanno contro i classici, ma sono una prova di più che i classici vonno rispettati e si possono studiare con profitto. Imperocché così facendo noi non faremmo che imitarli, dappoiché essi coll'esempio loro e' insegnarono a camminare coi tempi, a pigliar lo matcria in casa e non fuori. Ma, volga il vero, il romanticismo finoro ha piuttosto pensato a distruggere che ad edificare; onde sarebbe difficile assai precisarne così per l'appunto i principii; tanto più che pur questi, quali che siano, si ollargano, si ristringono indefinitamente a seconda dei diversi scrittori. Vero è che si trovano in questo o quel corso di letteratura antica o moderna lunglie dissertazioni e discussioni filosofiche per dimostrare la rogionevolezza dei principii romantici; ma uno regola precisa non si dà, manco poi un insieme completo che possa ridursi a ragionevol sistema.

Parc non pertanto che i suoi cononi fondamentali si possano ridurre oi seguenti: - lo mitologia vuol essere ol tutto esclusa nelle opere dell'orte moderna; si vuol rendere non l'ideale sia delle passioni, sia dei caratteri, sia delle cose, ma il vero, sempre il vero; non avendo le opere d'imaginazione confine determinato, si hanno a rigettare quanti limiti di puro arbitrio sonsi voluti imporre dall'arte, quindi la regola di unità di tempo e di luogo; dovendo le lettere essere l'espressione dei popoli e dei tempi, deve studiarsi sopratutto il costume; come in natura così nell'orte i generi si hanno a trovare insieme, e quindi il brutto deve trovarsi a fianco al bello, l'abietto al sublime, il tragico ol comico; da ultimo la mente dev'essere libera di spaziare dove più le talenti, ne altre regole si vogliono riconoscere do quelle in fuori che ciascuno può creorsi nell'intimo suo convincimento. Quanto allo mitologia l'esclusione di essa è si conforme ai dettoti della ragione che ormai la questione può dirsi sciolta; non così quella sull'idcole dappoiche la nuovo teoria contiene qualche cosa di vero, mo espressa qual è dai più viene ad essere la tomba dell'arte, si oppone olla naturale tendenza dell'uomo ad alcun che di bello, di buono, di sublime quale quaggiù non si trova, che è come un segreto avviso della meta ultima alla quale è chinmato. Ma non basta che l'ideale si contenga deutro i coufini del possibile, deve aver esso un riscontro in natura; il perche preso nel senso di una creazione offatto fantastica non a torto si vuole escluso; non l'oltro quale l'intendiamo noi, tolto il quole, forza è clie si cada nel gretto, e l'opera dell'arte più non è che una nuda copia della notura. Che non si abbiano a riconoscere le piccole regole che altro fondamento non hanno do quello in fuori dell'arbitrio dei critici ne ad altro riescono che ad inceppare gli ingegni, questo sta bene; ma non si vuol cadere nell'eccesso contrario onde resti libero al pocta di concepir mostri e chimere, e calpestare ogni verisimiglianza. Che il saper serhare quel che ora dicono colorito locale, dipingere al vero il costume secondo che lo storia, i viaggi, c'insegnano giovi mirabilmente allo scopo dell'arte, che è di commovere e d'istruire, non si può negare da chiunque farà mente che le cose tanto più ci commovono quanto più le hanno sembianza di vero, e quanto più ritroggono del vero tanto più le sono credute, tanto più si prestano od ovvie applicazioni.

Non così crediamo che si possa difendere quell'assoluta mescolanza di generi, per lo quale vedemino in questi ultimi tempi rompere più d'una lancia Vittore Ugo. per tacere dei minori; perocchè se nell'immenso campo del mondo il comico e il serio ponno trovorsi simultancamente e l'uno o fianco dell'altro, ciò non vuol dire che anche all'arte, il campo della quale è infitamente più ristretto, si convenga cotal mescolanza; giacché, dovendo questo entro si angusti confini dar più nell'occhio che nella realtà del mondo non farebbe, l'anima, distratto fra due affetti controrii, non notrà più riceverne quell'impressione una e continuata da cui nasce l'interesse e la simpatio. Certo egli è che presa nel suo complesso la nuovo scuola è un vero progresso nell'arte, perché sempre più l'avvicina al suo vero fine, e né poco né molto nuoce, come stortamente avvisarono alcuni, alla ommirazione ed allo studio degli antichi classici scrittori; ma certo è pure che e dall'una e dall'altra parte non si seppe tenere quel temperamento che solo può condurre olla cognizione del vero.

I classicisti teinero nota, a così dire, di quante stranezze e pazzie escirono dalla penna di qualche povero seguace della muova scuola per poi gitarre tutta la colpa sullo scuola stesso; ed a rincontro i romanticisti pescarnos sutdionamente quanto era nei classici di vuoto o di scipito, di fatso o tim-pescarnos sutdiono a vicenda, trovando ciascuno il buon gusto, la ragione, la morale dalla suo parte, e il in all'esto, l'inerassi-

IX ITALIA 55

tezza e l'immoralità dall'opposta. Che altri, ripudiando la vecchia eredità della mitologia, corresse nell'eccesso contrario e popolasse il nuovo regno della poesia delle più strane fantasie del settentrione non può negarsi: come non può negarsi medesimamente che alcuni classicisti, per volcr difendere le loro dottrine, andasser contro apertamente alle tendenze dell'età moderna, e rinegando i progressi della scienza, facessero opera di ricondurre il mondo, quasi che non dissi, all'infanzia primitiva, pascendolo di vaue fole e assurde imaginazioni. E siccome nel bollor del conflitto anche le menti più lucide acciecano, questo o non vide o non curò quell'apertissima niente del Monti quando, in que suoi si splendidi versi contro quella ch'ei chiama audace scuola boreale, non coglieva di essa che le aberrazioni, gli errori, e confondeva le ragionevoli mutazioni della nuova scuola colle tetre e truci fantasie di quel pazzo gregge degli imitatori che alle Grazie surrogarono i lemuri e le streghe; onde

In tenebrose
Nebbie soffiate dal gelato Arturo
Si cangia (orrendo a dirist) il bel zaffiro
Dell'italico ciclo; in procellosi
Venti e bulece le ste molli ourette;
I lieti allori delle aonie rive
In funebri cipressi; in pianto il riso,
E il tetro solo, il solo tetro è bello.

Perehè qui non batteva la questione; falsare il carattere della propria nazione, ispirarsi in cose che nulla hanno che fare colla nostra natura, imitare servilmente le creazioni altrui, e imitarle dove men si vorrebbe e dove men si accordano coi nostri costumi, col nostro pensare, non è bello in nessun paese, per nessun popolo, in nessun tempo. Ma certo quando il Monti movea si sdeguoso lamento contro tanta strage di numi, per usare dell'energica sua frase, onde avvisava dovesse isterilire il campo dell'imaginazione, non si ricordava che tante cose altamente e con inarrivabile squisitezza di forma aveva detto egli stesso nella sua Basvilliana e nella Mascheroniana, uelle più belle strofe della sua ode a Mongolfier senza ricorrere a'suoi numi prediletti; non si ricordava che nel suo Gracco, pur serbandosi fedele quanto alla forma agli autichi canoni drammatici, camminava sulle orme del gran tragico inglese, al par di quello introducendo sulla sceua il popolo, e rappresentando non un uomo, ma un'epoca, non una morte illustre ma uno dei più grandi rivolgimenti del popolo romano, una fase della sua vita politica. E quando con dolorosa enfasi usciva in quel si assoluto dettato:

Nulla è l'arte de carmi, e mai s'accorda La maraviglia ed il portento al nudo Arido vero che dei vati è tomba.

non facea mente il poeta che Dante espresse i più solenni veri con inarrivabile poesia, come il frangessi della luce nell'acqua, il centro di gravità della terra

Al qual si traggon d'ogni parte i pesi.

e tanti altri; che il sole nel suo contemporaneo Foscolo, avvegnaché più non abbia l'aureo suo carro portator della luce nè più gli faccian corteggio le ore danzanti. quel sole che di mezzo ai mondi rotanti sotto l'etereo padiglione li irradia immoto, ben vale il sole d'Omero e di Virgilio che tuffa i cavalli uell'oceano! che il vero non è arido mai se lo miri dall'alto in armonia con altri veri, non è arido se lo sai cogliere nella sua vera grandezza, che l'uomo non può compiacersi di un falso che per tale è universalmente riconosciuto, che il vero è per sè altamente poctico quantunque volte si consideri in relazione colla causa prima onde emana, che il fare della menzogna una necessità perché quindi ne scaturisca il diletto è troppa ingiuria alle migliori facoltà dell'uomo cui, quasichè naseesse per essere ingaunato, non potremmo altrimenti suppor felice che nell'illusione e nell'errore. Il Monti e con esso i suoi scguaci coufusero troppo spesso il vero col gretto positivo, il quale, elii ben consideri, non è si vero come parrebbe a prima giunta, poiché delle cose non ci dà che un aspetto solo e il men nobile, onde non ne avendo noi che un'idea molto inadeguata, portiamo di esse falso giudizio. Ne si vuole stupire di tanta tenacità di quest' ultimo sacerdote e campione della mitologia e de'suoi seguaci quando si pensi che le tradizioni secolari, buone o triste che le siano, non si abbandonano si facilmente; che nei grandi mutamenti dell'arte la lotta che viene di necessità a provocarsi genera l'eccesso, e a quel modo che il furore della libertà è quasi sempre, come ben fu detto, e nelle cose civili e nelle letterarie cagione di delirio e di traviamento, così il soverchio amore della regola e dell'ordine porta e nelle civili cose e nelle letterarie al dispotismo cieco. Perchė qualche pazzo moderno si avviso, per esempio, di darc alla durata del tempo che si suppone contenere l'azione del suo dramma tale un'estensione che un personnggio appigi fanciullo al primo atto e vecchio all'ultimo, ovrevvi pongu una secuna Milano, e nella seguente vi irasporti a Midrid per escentiona del propositi del proposit

In Francia noi vedemmo in questi ultimi anni la gran lite invelenire per le passioni che vi si mescolarono; per un certo partito fu una vera crociata contro i classici, che si vollero nientemeno che shanditi dalle scuole come altro non ei potessero dare che false dottrine e immoralità profonda. Ma primicramente osserveremo elle questa condanna ci riesce troppo assoluta, troppo universale perchè la possiamo ereder ginsta al tutto; quindi sente per noi di astiosa intoleranza, la quale certo non è la miglior guida nella ricerca del vero. E ei duole che un nostro illustre italiano, mirando sicuramente ad no santissimo fine, ehè sarebbe troppa ingiuria perfidiare sulle intenzioni di un nomo di virtu si speechiata, si trovasse troppo d'accordo con questi ch'io ehiamerei gli iconoclasti delle umane lettere. Chi non sa che quando si pigliano per le mani un Omero, un Virgilio, un Demostene, un Cicerone, un Erodoto, un Tito Livio si ha che fare con serattori pagani, nati e eresciuti nell'errore, che si sono ingannati e potrebbero jugannare? Ma che senipre s' ingannassero o volessero ingannare, non è vero, e molte cose nobilmente sentite, molte generose, virtuosissime insegnarono : d'altra parte altro è dire che i classici tutti indistintamente e eosl quali sono vanno messi fra le mani dei giovani. ed altro che si debbano caeciar dalle scuole come dannosi tutti e sempre. S'intende che coloro ai quali è commessa la eura di vegliare l'educazione della gioventù sceverino autori da autori, e par degli scelti non ogni cosa ammettano; s'intende, al che pare si pensi oggimai, si accompagnino colle debite note, rettificazioni e confutazioni se occorra; s'intende che i maestri che li hanno a spicgare dalla cattedra vi facciano quegli appunti che mano mano richiede il bisogno, e dieno delle facili e sicure norme ai giovinetti sull'uso di que'libri sni quali si vogliono informati al bello; s' intende in ultimo cho si debhano adattare all'età dei giovinetti stessi, cautamente allargando la mano secondo che cresce in loro il gindizio. E mi pare elle questi troppo ardenti zelatori non male si possano assomigliare a quel legislatore che ad impedir l'ubbriachezza facesse strappar le viti, od a meglio tutelare il buon costume volesse ogni giovine donna obbligare alla clausura. Ma io vorrei eredere ehe Manzoni, chê gli è desso propriamente il grande italiano al quale io aceennava, Manzoni, il quale pronunciava quella sua (1) troppo esclusiva condanna or fanno più che venticinque anni, grande mortalis ari spatium, per dirla con Tacito, allora appunto ehe la questione del romanticismo si dibatteva con quella passione con cui si combatte per ogni nova dottrina, forse a quest' ora vorrebbe non aver messo fuori un giudizio sl severo, si assoluto, forse troverebbe dovervi fare non poche restrizioni; questo almeno mi fa sospettare il vedere con che venerazione egli parli di Virgilio negli ultimi suoi scritti, come si faccia forte dell' autorità di Orazio, come già in quella sua famosa lettera sull'unità di tempo e di luogo si mostri ammiratore della grande arte di Sofocle e del greco teatro in generale. Bene sta che i classici non siano proposti alla imitazione dei giovinetti così alla eicea, che si chiamino all'esame da qualche uomo maturo, e ormai questo esanie si è fatto e sottilmente, severamente fin tronno da piccoli, da mediocri, da grandi ingegni e in ogni paesc colto d'Europa; ma forse più non domanderebbe ehe si perda per loro anella venerazione così profonda, così solenne, eosl magistrale, perché vedrebbe pur esso che, ben diretta, e qui sta il punto, nè previene ne impedisce ogni escreizio del ragionamento.

Nelle questioni che si presentano da molti aspetti la ragione non è mai tutta intera ne dall'una ne dall'altra parte; il difficilo si è trovarne i giusti confini, il segnarli e dentro quelli raccogliere la discussione, perebè n'esca un giudizio fondato. Certamente quando vediamo uno Schiller mano mano che l'età, lo studio, l'esperienza il fanno più maturo, sempre più profondarsi nello studio della clossica letteratura; un Byron, l'autore del Giaurro, del Corsaro, del Don Giovanni, invidiare nelle sue lettere la meravigliosa semplicità dei Greci, dolersi amaramente d'aver abbandonate quelle orme sicure, e chiamar se stesso capo di pessima scuola; un Goethe, che può considerarsi come il corifco delle nuove dottrine, l'autore del Fausto, tessere i più caldi elogi

(1) Vedi Manzoni, Lettera sul romanticismo.

della classica letteratura, e a quella, principalmente negli ultimi anni del viver suo, tutto ispirarsi; un Châteaubriand, di queste nuove dottrine tenacissimo e in ogni sua cosa si ardito, si pericoloso novatore . andar rapito alle bellezze di Omero, di Virgilio, di Pindaro, di Orazio, dei grandi tragici greci, dei grandi oratori, dei grandi storici dell'antichità, e fra i viventi o solo da pochi anni mancati un Thiers, un Guizot, un Cousin, un Nisard, un Saint-Marc de Girardin, un Tissot, un Geoffroi, un Dussault, un Feletz, un De-Chassy, un Villemain, un Auger un Aime Martin e tanti altri fare di tali studii le loro delizie, non è più lecito parlare con queña leggerezza dei classici come si permisero tanti e tanti, che certo non erano ne un Goethe nè un Manzoni. Questo piuttosto si vuole raccomandato alla gioventù, che l'ammirazione del genio antico non abbia, come altrove notammo, a falsare, a soffocare il concetto moderno; che lo studio degli antichi sia uno studio solido, ragionato, inteso ad alti intendimenti, a cui si appoggino la storia e le scienze per esserne del pari appoggiate; che sia anch'esso uno dei tanti elementi che concorrono all'incremento della umana civiltà, ma non il predominante, sia una guida nou una cateoa. Quanto a noi facciamo voti che questi odiosi nomi di classicisti e romanticisti che furono fino ad ora come un grido di guerra fra due partiti che si strappazzarono a vicenda indegnamente perche mal si conoscevano, non si odano più pronunciare nelle discussioni letterarie che come un fatto storico, ovvero, se così piace, classici quindi innanzi si chiamino tutti quei grandi che con alcun'opera d'ingegno illustreranno la patria eccitando generosi affetti.

Ci gode l'animo al vedere come in Francia, in Iugbilterra, e principalmente in Germania si coltivino con sapiente amore gli studii della classica antichità, come le greche e le latine lettere vi sieno comprese meglio d'assai che in niuna passata età, come a schiarire quei preziosi monumenti dell'antica civiltà si chiamino in sussidio e la critica e l'areheologia e la numismatica e la paleografia e la linguistica; ma d'altra parte siamo dolorosi di dover confessare che l'Italia, se ne eccettui Roma, dove massimamente la scienza archeologica si mantieue in fiore, sono così fatti studii o negletti o superliciali, në saprei delle due cose qual sia la peggio.

Ma per tornare al nostro proposito, dal quale ci siamo forse troppo dilungati, io non credo che se la poesia in Italia non si

leva ai di nostri a quell'altezza che parrebbe doversi aspettare in un paese dove e dal cielo e dall'indole stessa degli abitatori, e dagli splendidi esempi che quivi fin quasi a noi abbondarono, se ne debba accagionare questa divisione tra classicisti e romanticisti, come avvisarono e avvisano tuttavia non pochi, tanto più che da porecchi anni essendo questi ultimi rimasti padroni del campo, ben sapevano che, ove facessero cosa degna di lode, il pubblico quasi concorde avrebbe loro fatto plauso. Le cause di questa declinazione vanno cercate più alto, dove forse ne troveremo di gravissime che intaccano a fondo tutta la società. La prima di tutte e la più funesta si trova nell' incostanza dei principii degli scrittori, incostanza indipendente dalle teorie classicho o romantiche, stanteché derivi dal difetto di una persuasione, di una profonda fede nelle grandi verità morali e nei fini dell'uomo, e quindi nella dignità dell'arte propria che a questi devo dirizzarsi. Oggimai si disputa di tutto, tutto è messo in problema; e la poesia, come già dicemmo, ha bisogno di fede. In qual modo, quando questa fede vien meno, quando il pubblico che sa benissimo qual cosa non gli talenti non sa quel che si voglia dal poeta, potrà questi acceudersi di entusiasmo, e, dove anche il potesse, in qual modo giungerebbe a farsi intendere? E questa non è coudizione della sola Italia, ma della Francia ancora e della Germania e dell'Inghilterra, dove l'apparente ricchezza delle opere poetiche è maravigliosa, la vera poesia si raral Oramai non si tratta più di sapere se debbansi seguire ciecamente i canoni aristotelici, sibbene di sapere giusta quali opinioni, giusta quali credenze che sieno generalmente ricevute si debba scrivere; il mondo, come umiliato, stordito di tanti amari disinganni, più non trova poesia in cosa alcuna; nè si nega ne si afferma colla vigorosa baldanza del passato secolo, si dubita e si fiaccamente che non si osa nemmanco confessare il proprio dubbio: onde vedemmo sorgere un nuovo genere d'ipocrisia, l'ostentazione di una fede che non esiste nel cuore, Più non si crede alla bontà del genere umano, a' suoi nobili destini; epperò non è poeta che trovar possa una corda nel pubblico della quale possa esser certo che risponda al suo tocco: di che nasce che la fantasia e il cuore, più non trovando un punto d'appoggio nel mondo, divaghino alla ventura. Quindi quei mostri, quegli aborti dell'ingegno che somigliano all'incubo degl'infermi. Noi abbiamo vedute riprodursi nel secolo nostro tutte

le forme della poesia; scettica in Byron, fatalistica in Verner, epicurea in Goethe, credente in Manzoni, ha essa percorsi tutti gli stadii. In Italia, salvo qualche rarissima eccezione, oltre all'essere, come altrove, titubante, ebbe il torto gravissimo di camminar sempre sulle orme delle altre nazioni, ovvero rimasticare, per dir cosl, le antiche sue forme e ripetersi quasi un eco del passato. Quindi dall' una parte i poeti che vanno ad ispirarsi sotto le nordiche nebbie ad una natura che per nulla risponde alla nostra; quelli dall'altra che si compiacciono riprodurre il metro, la fraseggiatura, il concetto dei nostri antichi, e quindi quella poesia di fredda imitazione della quale già si è discorsopiu addietro parlando dei latini poeti. Si è cantato di tutto in tutti i tuoni senza creder nulla; e le odi, le canzoni passarono in mezzo al mondo come un suono che non ha senso; e tragedle, e poemi si successero rapidi senza che niuno vifacesse mente. Mentre mancano i principii solidi, pur i buoni che pajono più generalmente ricevuti sono o frantesi o pessimamente applicati : la semplicità è scambiata colla scempiezza, la profondità col fare arcano, misterioso, incomprensibile, la popolarità colla trivialità; onde non è più il poeta che colla spontanea lucidità della parola, colla vivezza delle imagini, colla semplicità dell'arte si provi di sollevare il volgo all'altezza del suo concetto, ma il poeta che striscia nella polvere per pareggiarsi a quello ch'ei chiama popolo, il poeta che si sforza di riprodurre quanto nelle più basse classi della società più sente di selvaggio. E siccome in tanto vuoto di magnanimi affetti, di forti credenze, di nobili aspirazioni, il semplice, il naturale, il vero più non commovono, si ricorse a strani artifizii, a mezzi, a dir cosi, violenti, che diano nei nervi, direbbe un francese; come una volta si vagheggiava l'ideale del bello, del buono, ora si vagheggia l'ideale del deforme, del male, perchè se non col diletto onesto, almeno col turbamento, coll'angoscia, col terrore siano scossi gli animi dei lettori. E ancora quei che riescono ad eccitare le più durevoli impressioni sono i poeti che sanno isolarsi dal mondo in che vivono, non curarsene e superbamente sdegnarlo, ovvero riposare in una fede tauto forte che giungano a persuadersi ch'ella è intesa pur fuori di loro, ch' ella è per anco quasichè universale, perché anche nei tempi di dubbio e d'indifferenza chi parli con una forte persuasione alla lunga commove più a fondo degli altri. Ed ecco perchè i due poeti che ai di nostri più volcutieri si leggono e più s'intendono e che promettono di serbare più a lungo la fama siano due poeti appunto che seppero isolarsi dal mondo e vivere per se, Leopardi e Manzoni, l'uno che raffigura il dubbio profondo, cruccioso, implacabile, l'altro la fede provata, tranquilla, sicura. Leopardi tiene dell' antico nella forma in modo però si nuovo, si originale che il diresti piuttosto un antico redivivo, che non un moderno imitatore degli antichi; semplice e profondo ad un tempo ne'concetti, ha un' arte si fina, si squisita che l'arte ne suoi scritti si sente agli effetti ma non appare; Manzoni, sehbene più novo nella forma, non saprei se dir si possa più originale; ma il suo concetto è più grande, in quanto che in esso l'uomo, umiliato ed esaltato ad un tempo, assurge alle più suhlimi speranze, vede il suo debole, ma senza sconforto, perchè gli brilla dinanzi la face della fede, in capo a'suoi dolori, alle sue piccolezze, alle sue miscrie inenarrabili, scorge il suo fine ultimo, Dio.

Non è da credere che l'attuale decadenza della poesia in Italia derivi dallo scarso nuniero de' suoi cultori, ché per questo rispetto non ha da temere nessun confronto, anzi dirò che non è genere di poesia che non fosse tentato, e alcuni vi segnarono gloriose orme, Sono pur bei nomi un Pindemonte, anima soave, dilicatissima, che seppe si ben congiungere la grazia coll'affetto, e Arici si virgiliano nella sua eleganza, e Giovan Battista Nicolini il poeta forse più popolare ai di nostri dopo Manzoni, e Silvio Pellico che per certi rispetti non mal si direbbe il Racine del teatro italiano, sebbene in meno alta sfera, e Tomaso Grossi il poeta forse più affettuoso della età nostra, quegli che seppe meglio di ogni altro parlare al cuore, e quella bell'anima del Carrer si squisito nella forma, si gentile nel concetto, e Betteloni si attico nel suo stile, sì appassionato, e Maffei si voluttuosamente armonioso che si bon ci ricorda l'onda del verso del Monti che sotto la sua penna diventa più piano, più liscio, e Romani che scrisse i migliori drammi per musica dei di nostri. Romani che tanto si raccomanda per la semplice eleganza dello stile, l'armonia spontanea, e a tratti anche per la passione, per quanto il genere del lavoro lo permetteva; Giusti, il vero poeta della satira, si arguto, si profondo, che ad un genere antichissimo trovò una forma si nuova, e tanti e tanti altri che sarebbe troppo lungo l'enumerare, Ma i più di questi illustri appartengono piuttosto alla passata che non alla presente generazione: ne si è forse fatta oggidi opera veramente originale che si possa chiamare una

conquista nell'arte. Noi abbiamo scritto forse più che cinquanta pocmi cpici (1), e quale di essi, sebbene di bellezze parziali assai ne trovi in molti, quale, dico, di essi chiameremo popolare, quale promette di passare ai posteri? Abbiamo scritto di belle tragedic, ma non per questo si è creato un teatro, Ardirò dire che la poesia lirica e la satirica sono i due generi nei quali, merito forse del nostro sangue, della nostra natura meridionale, ci siamo mostrati più ispirati, più originali. In questi ultimi anni vedemmo farsi dei tentativi in vero singolari che riscossero sulle prime qualche applauso, ma che ora sono poco men che dimenticati. Revere volle ricondurei al trecento, e fece uno sforzo incredibile di contrafare di quei nostri primi la negligenza del verso, la ruvidezza della parola, la semplicità del concetto; e tutto guasto accoppiando, strano a dirsi, le ampollosità, le stranezze del seiecnto colla schiet-

(1) Ecco qui per chi fosse ghiotto di tali curiosità i titoli di alcuni dei più famosi di questi poemi epici di poeti contemporanei:

Orti Girolamo. La Russiade.

Biamonti Giuseppe, La cacciata dei Francesi dall'Italia.

Bellini Bernardo. Il Triéte Anglico. — La Colombiade. Castorina Domenico. Napoleone a Mosca.

--- Cartagine distrutta.

Anonimo, Federico II o la Slesia riseattata.ecc.

Miovilovich Andrea. L'Emeide, ossia Spedizione contro Tunisi di Angelo Emo. De Marlino Giovanni. La Grecia rigenerata.

Biorci Domenico. La pace di Adrianopoli. De Virgili Pictro, La Costantina. Lancetti Vincenzo. L'Aerostiade, ossia Il Mongolfier.

Grossi Tomaso. I Lombardi alta prima croeiala.

Bandettini Teresa. La Tescide.
Bagnoli Pietro. It Cadmo.
—— Orlando il Savio.

Mallio Michele. Gerusalemme distrutta.
Arici Cesore. Gerusalemme distrutta.
Botta Carlo. Il Camillo ossia Vejo conquistata.
Ricci Angelo Maria. I-'Italiade.

-- S. Benedetto.
Celanese don Giovanni. Il Carlo Magno in Italia.

Mezzanotte A. Il Cristo Redentore. Federici Federico. Eduardo III d'Inghilterra. Saluzzo Roero Diodata. L'Ipazia. Costa Lorenzo. Cristoforo Columbo. tezza del trecento, tanto che ne uscisse un vero mostro: l'Uberti ei riprodusse il Parini, con fina arte, se vogliamo, con gusto, ma fuor di proposito, pereliè altri tempi, altre forme, e forse la pariniana del Giorno, bellissima in se, è di quelle che si vogliono ammirare una volta e uon più nella vita letteraria di un popolo, e d'altra parte il ripetere il passato, lontano o vicino ch'ei sia, è improvvido consiglio, opponendosi a quel progresso a cui deve mirar l'uomo in ogni cosa: da ultimo venne Prati, il gran coloritore, come egregiamente fu detto dal nostro Cantù, e tentó nuova forma, o, per dir meglio, l'inglese e la tedesca volle trasmutare nel Parnaso italiano, e s'ebbe una poesia abbagliante a prima vista, ma falsa, ma vuota, ma ripugnante talvolta al buon senso, sebbene a tratti vi ammiri splendide bellezze, che ben dimostrano che al pocta non è l'ingegno che manchi, ma lo studio, ma un fine più alto, un intendimento più gene-

un fine più alto, un intendimento più generoso; la troppa bramosia di gloria ha fatto perdere al Prati quella gloria vera, a conseguir la quale lo aveva la natura privile-

giato di tante belle doti.

Ed ora lo vediamo, dopo aver cantati i fuochi fatui e il folletto e le paure del settentrione, trasportarei nel mondo antico, e prometterci un pocma immenso, universale, che abbracci lo spirito e la materia, l'antica e la nuova fede, la pagana civiltà e la cristiana, le antiche e le moderne gloric, Dio e l'universo! Ma ai di nostri è possibile un poema enciclopedico, come poteva essere ai tempi di Omero o di Dante? E perché tentare una forma che non è più dei tempi, che ripugna colla moltiplicità dei nostri studii, coll'estensione sterminata delle nostre seienze, col bisogno sempre crescente di conoscere il vero, mentre cresce in proporzione l'abborrimento alle finzioni, quali che siano? Il che non vuol dire che la poesia possa morire; no: la poesia, come dicemmo in sul principio del nostro discorso, non può morire, ne morrà, perchè inerente alla umana natura, ma è bisogno che l'ingegno la cerchi la dov'ella si trova sempre e in ogni contrada, sotto ogni cielo, nel cuore dell'uomo.

16 giugno 1853.

A. ZONCADA.

# POESIA EPICA

#### LA PROFEZIA DI PROMETEO

«Gipeo, figlis del Tartare c'ella Terray, capo della rivolatione di Tartare cella Terray, capo della rivolatione di Tartare con construcción del cido, supra giu distr'o cidottia, Prameto, Epiancio, Minter e supra giu distr'o cidottia, Prameto, Epiancio, Minter se policipati i Tartar, fareno cost del visistere parte condunata di Tartare, parte disperie sipare la terra. Pracuno, ore, escendo supientishimo, si applico tatto also consultare della construcción del colcoran di spesti sudi delle teste visendo di una funglia, con que si quel si addi delle teste visendo di una funglia. Que compagible.

· Viveano gli uomini la quel tempo ano vita offatto selvaggia, perchè privì oncora dello rugione. Giove discnuto col terrore de'snoi falmini assoluto padrone del cielo e dell'universo, mal sopportondo di non essere conosciuto ancora e adorato fra gli aomiai, risolvette, per soddisfare alla sua ambizione, di rivelarsi ol genere amano e di migliorarne nel tempo stesso la condizione unitamente o quella de brati. Spedi danque sulla terra Meregrio con una abbondante dovizia di spiritanli e corporall prerogntive, e coll'ordine o Prometeo di ripartirle con senno fra gli nomini e l hrati. Scultro, com'era, ricusò egli fermamente questa difficile incombenza; ma ne prese in san vece l'incurico lo stolto Epimeteo. Diede egli dunque principio alla sua incanta distribuzione; e cominciando dai brati, fa si prodigo coi medesimi che in ultimo, presentatosi l'uomo nez ricevere anch'esso la sua porzione, trovò che tutto era stato già dato. Accortosi ollora Epimeteo del suo errore, che lasciava la conditione dell'aomo inferiore d'assai a quella del bruto, ebbe ricorso al fratello, perchè emendasse col spo sapere una tanta mancauza. Promise egli di farlo, e si recò nella Grecia per eseguire il suo alto diseguo, »

Fin qui Mouti stesso nello sua prefazione. Nel bezzo che noi riporticono si dia la riposta di Prometero dell'insensato fratello, allerché questi a lai ne venue supplicervore, nella qual riposta il veggente del Castaso, cume lo citiama il poeta, mostra i vantaggi grandi dell' initio data aggi animali; la mierina dell'amou privo di regione, e quindi senza industria, senz'arti, senza previdenza del futuro. Dipoi predice il felice mutamento che ovverrà nell'amma generazione quando s'introdorramo nel mondo l'agricoltara, la navigazione, l'orchitettura, l'astronomia, e le altre arti, ma cou esse ancora tunovi visi e nanvi delitti. Z.

A quel pionto commosso, a quella doglia, Il generoso Promeléo rispose: Dura mi chiedi e perigliosa impresa, Miserando fratello, ed obliasti Che da gran tempo dell'ingiusto Giove Il sospetto m'osserva e la vendetta. Da ehe spersi noi tutti e fulminati E dell'Olimpo eternamente privi Noi miseri Titani ha quel superbo Del fulmine signor, ehe vinti ancora Tuttavolta ne teme e ne persegue Iniquamente (1); perocehè spietati Fa la tema i tiranni, i qual demenza Estimano l'amor santo del ginsto. E prudenza di regno esser crudeli. Ouindi il barbaro in me da quel momento Dell'oppresso Giapeto il sangue abborre. E più che il sangue di Giapeto, il core Che fermo e puro mi riscalda il seno, E l'intelletto di saper nulrito, Ond'anco ai Numi m'avvicino, e lutta Senza vel mi si mostra la natura, L'invidia, fratel mio, eol suo veleno Assale ancor degl'immortali il petto; E dove in trono non s'asside il giusto. Colpa divien, che mai non si perdona, Dell'ingegno l'altezza e la virtude: E fortunata è l'ignoranza sola. Quindi non già tem'io di te, fratello,

(1) Ben si vede che il Monti ovea qui presente il Puradino perduto di Mitton; ma seppe imitar da macstro. Vedi il detto poema, canto I. Z. Chè te dall'ira del erudel tiranno L'insipienza tua pone in sicuro: Ne duolmi no del tuo destin, chè poche Son le pene ove poco è l'intelletto. Dell'uom ben duolmi, un infinito a eui Dannaggio partori la tua stoltezza, Si che fatto è minor del bruto istesso: Ed io tel dissi, sconsigliato, e tu (1), E tu fede negasti a mie parole. Qual dunque adesso a tanto error salute? Poco ti parve agli animai largito Aver scaltrezza, ordir, prudenza e senno E del futuro il sentimento ancora, Che il più bello, il più grande e prezioso Hai lor profuso de'celesti doni; L'istinto io dico, quel divino, occulto, Non mai fallace e sempre vivo istinto, Che col tacito cenno imperioso, Ciù che nuoce insegnando e eiò elie giova, Dirittamente il bruto alla verace Sna natural felicità conduce. Ció che ieri gli piacque, anco domani Gli piacerà. De'suoi poelti desiri Il suo bisogno a satisfar bastante, Scurpre buon lo ritrova e sempre bello: Fortunato, chè l'arte ei non conosce Funesta e ria di fabbricar sventure. L'orribil arte di ercor le brame: Fortunato, chè docile la terra E liberal gli partorisee il cibo, Nè col rastro gli è duopo e coll'aratro Piagar sudando alla ritrosa il seno, Ne della vite spremere i funesti Dolei veleni ad ammorzar sua sete: E fortunato ancor, chè contro i nembi, Contro il furor de'verni e l'aspro morso Dell'algente aquilon, ne vestimento Indossar gli è mestieri, ne la fiamma Ricercar di Vulcano entro la selce, E de'lor rami dispogliar le piante. A lui spontance l'erbe e senza l'uspo Di chinico turmento (2) la segreta Lor medico virtu fan manifesta. A lui la pioggia, il vento e la procella Del lor muto appressar mandano il segno, Perchè cauto ne scampi, n se n'allegri; E a lui la terra (meraviglia a dirsi!) I spoi profondi scuntimenti avvisa, Ouando a darle travaglio alza il tridente

(1) Quell' e tu così teoreo in fine di verso, else poi si ripete nel principio del segueute, rinealm il concetto mirabilimente, perchè rompendo il regulare andatumno dei versi ferma l'attenzione di chi legge. Z.

dei versi ferma l'attenzione di ehi legge. - . Z.

(2) Gioè di que'niezzi ehe adopera la chimica per decomporre i corpi. Z.

L'irato Enosigéo (1). Fuggendo allora Atterrito per tutta la campagna, Con fioche voci e con lunghi lamenti All'ignaro mortal predice e grida Il vicin crollo della madre antica, Ed accorlo fa lui del suo periglio, Dell'uom non meno che di se pietoso.

Ne la virtu soltanto a lui si svela Or innocente, or ria, che nelle fibre De'vegetanti imprigiono natura; Nè sol degli elementi ci sente e dice I viciui tumulti (ahi nostro danno, Che il saniente favellar del bruto Capir non puote in intelletto umano!) Ma fra l'immenso populo diverso De'suoi simili chi nel cor gli desta Dell'amico ad un tratto e del nemico La conoscenza? E quale Iddio lo sforza A tremar di poura innanzi a questo, E innanzi a quello saltellar di gioia? Chi tal gli diede e tanto e sì sublime Accorgimento, e ne lasciò l'uom privo? Fu la tua cieca largitate, o caro Malaccorto fratello. Alsí che alla mano Che lo profuse più non torna il dono! E taccio che partecipe del ampo Della diva razion lo festi ancora, La qual se pigra e languida e confusa Nell'animante scintillar si vede, Colna è sol furse di sue membra, a cui Non fu del tatto liberal Natura, Nè della lingua all'imperfetto guizzo l'ermise la volubile parola.

Nudo intanto ed inerme e degl'insetti Al pungolo protervo abbandanato, L'uom de'venti trastullo e delle pingge, Or tremante di gelo, or da'cocenti Raggi del sole abbrustolato e bruno, Ovunque fernii, ovunque volga il piede, Sia Iaddove d'Ammon ferve l'arena, Sia dove ba cuna, o dove ha touba il sole,

(1) Secondo la milotojo la remo dei terremoti è quanto quenta de norma il pecta, lo campre cua de fa Netimo cel mo tridorie la terra. Le vere cause di gonsta perrilade fommento un mon antera metri del gonsta perrilade fommento un mon antera metri sidene di gan Inflammellii, de non petendo più capire con triettul selle vivere della terra face è de s'a-peana mon singa Valenta; pell alle coque des Vandi varget de sun anteriori del perila disposa distanzante, d'aluquo de la croata della terra o ispuncti; cià il mi corretti destra magnitule del e questa l'aquilmo più pedebbli); fatta sia che presenta del perila della perila dell

Dappertutto di vesti è l'infedice II mode cerpo a ricopiri dannato; Furnato adesso la sua spoglia al solo quadrupciane (I), per funerà un giorno Ai vermicciono pue anno col alla pinuta. Se tabor mato il agradi sua cette di considerato del considerato del

E l'uom nell'uomo tu ricerchi indarno. Nè de'mali suoi tanti è qui la trista Serie conclusa, Primamente l'aria Co'vagiti a ferir l'invia natura Di tuttequante idee povero e nudo. Miserol il solo de'viventi, il solo Cui d'aita sprovisto in sul medesmo Limitar della vita aspra matrigna La gran madro abbandona, e della Parca Al severo governo lo rassegua. Egro, piangente, derelitto ei duuque Ne l'alimento suo, nè la materna Poppa conosce, a suggere la morte Pronto al par che la vita. Se vien manco L'opra un istante della pia nutrice, Qual nauseoso miserando obbietto! Uopo è dal corpo tenerello e nado Degli elementi altontanar l'insuito, Uopo è il passo insegnargli e la favella. Ne migliora, crescendo, il suo destino, Se vuol la piena traversar d'un finme, Pria del nuoto imparar l'arte è costretto. Se del ventre i latrati aequetar brama, La dolce stilla del materno seno Mutar gli è forza nel caonio frutto (3), E coll'aspro einghial nella foresta Miseramente disputarsi il vitto.

Verrà poi tempo, è ver (chè l'alma Temi Delle sorti potente e del futuro A me nell'antro del Parnaso il disse, E molte rivelò meravigliose Dell'oscuro avvenir tarde vicende).

(4) dii somiul dapprima non vesitvano che le petli dei quadrupedi; più tardi impararono a lasvarara la lana e farne panai; poi si giovarono a far tele della pianta del lino, poi del cotone, in ultino vulsero a lorci profitto l'industria del baco da seta.

Z.

(2) Borea. Vedi Ovidio Metanosefari.

Z.

(3) Le ghiande, dette caonie dai Enoni popoli dell'Epiro che, secondo le tradizioni dei poeti, ia antico si nutrivano di tal fratto.

Z. Tempo verrà che Cerere divina, Delle provvide leggi ispiratrice, Dal eiel recando una gentil sua pionta, Cortese ne farà dono alla lerra. E dagli alati suoi serpenti addotto Trittolemo inviando, un cotal ficlio Di Metanira, a propagarpe il seme, E l'uso ad insegnar del eurvo aratro. Farà col senno e l'arte e la pietade All'nom corretto abbandonar le querce. Ed abborrir dell'irte fiere il cibo. Na parergli ben caro un sì bel dono Gli farà di Giunon l'aspro marito; Perocchè Dio severo i petti umani Sollecitando eon pungenti cure, Comanderà di tutte l'erbe inique L'empio parto alla terra, onde penoso Del frutto cercal venga l'acquisto. Di triboli e di felce orridi i campi Si vedran largamente: aspra boscaglia, L'ispido cardo e la sdegnosa ortica Abbonderà per tutto, e dei sudati Nitidi colti si faran tiranni L'ostinata gramigna, il maledetto Loglio e le vôte detestate avene : Le quai proterve alla divina pianta Il delicato corpo soffocando, E involando l'umor del nio terreno, Ingiusta le daran morte crudele. Ne fian già questi gli avversari soli Che palpitar di tema e di sospetto Il faticoso agricoltor farango. Alloreliè volte al rapitor cornuto (1) Dell'agenorea figlia (2) il sol le terga De' fratelli ledéi (5) la spera infiamma, E susurrando la matura spiga Le bionde rhiome inchina, e chiamar sembra L'operoso villano a còrne il frutto, Ecco quovi terrori all'infelice, Ecco nuovi perigli e nuovi affanni. La saltante gragnuola, il coldo vento, I torrenti, le belve, e le voraci Torme pennute gli saran sovente Di lagrime cagione e di sospiri.

So ben che, quando di Dodona il vitto In altro vitto cangeran le genti, Nuove sembianze ancora e nuovo rito Prenderà l'universo. All'auree stelle Darà figura allor, sentiero e nome L'audace navigante. Allor rreiss

(1) Intendi il segno del toro,

(2) Intendi Europa figlia di Agenore, rapita da Giove in forma di toro.

Z.
(3) Castore e Polince, sosia la costellazione dei gemelli. Intendi adunque quando il sole passa dalla costellazione di tero ia quella dei pemelli.

Z.

Dai patrii gioghi scenderan le querce, Che su i flutti volando andran superbe-Co'venti a rinnovar la lite antica, E in remote a portar barbare terre Merci a vicenda, e, più d'assai che merci, Costumanze e follie, morbi ed errori. In uso volgerà dell'uomo allora I snoi fuochi Vulcan, de' quai nascose L'invido Giove nella fredda selce Gli elementi immortali. Lo sue care Forme divine sconrirà natura: Germoglieran gli affetti, e tutte insommo Si schiuderanno del desir le fonti. Che dovran l'uman cuore impetuose Irrigar sempre e non sbramarlo mai. Generato il desir, tosto pur fia Generato il bisogno. E questo sozzo Mostro ingegnoso, col dolore al fianco Che acuto il punge, e col piacer da fronte, Che dolce il chianza e l'aspra via gl'infiora, S'ammoglierà non pigro alla malvagia, Che tutto vince, indomita fatica; E con vile cennubio allo pudiche Arti darà la prima vita, all'arti Di turpe genitor figlie vezzose, Dall'antico suo stato a mano a mano Dunque l'uom tolto, ed innocente in prima, Nelle selve gli augei, nell'onde i pesei Insidiando; e poi fidando avaro Il frumento alla terra, al mar la vita; Reggitor della sua, poseia di molte Congregate famiglie; Indi le mura E le leggi ponendo in sua difesa; Indi in sen di natura, in sen di Giove Spingendo il guardo, e all'an strappando e all'altra L'oscuro vel elie li tenea nascosi: Alfin dal seggio, in che gli avea locati Il suo primo timor, cacciando i numi, E sè stesso mettendo in quella vece Dalla forza protetto e dal terroro, L'uom, dico, a tanta di pensieri altezza E delle eose alla cagion salito, Sè stesso, ahi folle! estimerà felice: E misero più fia, quanto più lunge L'arte vedrassi allontanar natura.

Sorgezun le eltit, si engremno
In superbi palagi le direlle
Rupi, e mobile coltri e surale travi
Difenderanno de mortali il sonno.
Piò lauto il cho, più gentil la veste
Troveranno le membra, e su le labitra
Verrid d'anico più frequente il nome,
E più stetti gli amplessi, e più soavi
Farnasi i modi, e più cortesi i detti:
Na più bugirato batterà nel petto
Il cor pur anco, tateran più vivi

Più fugace la vita; e con avaro Confin divisi si vedranno i campi, E risonar la barbara parola S'udrà del tuo, del mio. Sovra le mense Manderan l'erbe i lor veleni, e colme Delle matrigne ne saran le tazze, E le tazze de'regi. Infame ordigno Diverranno di morte il bronzo e il ferro, E più del ferro, e più del bronzo, infame L'oro escerato a tutte colpe il varco Spalancherà, poichè divelto un giorno Un rio demon l'avrà dal violato Sen della terra, che il chiudea gelosa, Del suo parto fatal forse pentita. Di Temide per lui calcata e franta Si vedrà la bilancia, ed il delitto Lieto esultar dell'innocenza oppressa; Per lui mendica la virtú, per lui Ricco-vestita l'ignoranza, muto D'onor le leggi, e con nefandi incensi Adorata la colpa e il ciel tradito. Luogo sarà nelle cittadi impuro.

I suoi rimorsi; più fugaci i sonni.

D'ogni vizio sentina, a cui di corte Daran nomo i mortai, d'abisso i numi. Quell'avversaria d'ogni patto, e d'ogni Scelleranza maestra e consigliera, Ambizion vi sederà reina; Nè in veruna così, sicrome io veggo Nella man di costei, fabbro di mali Sarà l'empio metallo, onde la cruda Non pur la terra comprerà, ma il ciclo. Quiudi (iniquo mercato) alla superba L'amico un giorno venderà l'amico, La consorto il marito, e la sua patria Sacrilego ed Infame il cittadino; A lei spergiuro le battaglie e il sangue De'suoi prodi guerrieri il capitano; A lei le rècche il traditor custode, E la voce de'uumi il sacerdote: E per lei nelle fervide fueine Suda Vulcano, in omicidi arnesi Le pacifiehe falci figurando E i vomerl innocenti: e Marte intanto Lo scudo imbraccia, e la grave asta impugna, E l'ugna de cavalli procellosi Sanguinando per tutta la campagna, Di pianti allaga e di delitti il mondo,

Oh Marte! oh Guerral Orribil mostro, nato (Chi I crederia?) nel cielo ore d'Olimpo I cardini senotesti, e colla tua Sanguigna face violasti il puro Delle vergini stelle almo candore. È le prime saette in man ponesti Contro Saturno di Saturno al figlio; Oh Guerra! oh delle Furie la più ria,

La più ria delle Furie e la più antica! Al tremendo tuo nome il ciel si turbo Per la memoria della prisca offesa, E sbigottita palpita natura. D'amor, di caritate i santi nodi Tu rompesti primiera, e contro i padri I figli armasti ambiziosi e crudi. E i fratelli azzuffasti co'fratelli. Le sitibonde glebe, a ber sol use Le lagrime dell'alba, tu con altre Stille disseti, e con allegro piede Squarciate membra calpestando e bocche Spiranti e petti polpitanti ancora In tiepida di sangue atra laguna, Con fiera gioia a quall'orror sorridi, Crudele! e l'innb di vittoria intuoni, Mentre sulla tua gota a calde gocce Gronda sangne l'allèr che ti corona. Abi! che tu sulle stesse are de' numi Sovente arruoti i tuoi pugnali, ed osi Santificar le colpe, e temeraria La vendetta arrogarti anco del ciclo, Del ciel, cha tutta a se serbolla ed alto All' uom gridò: Mortal, perdona ed ama-E l'uom, sordo a quel grido a dai sonori Serpi d'Aletto flagellato e spinto, L'un si squarcia coll'altro, e la più bella A struggere dell'opre s'affatica In che tanto pensier pose natura. Sangue eorrono i campi, e sangue i fiumi; Sangue si vende, oh Diol sangue si compra, E tradimento e forza a piè del trono Fan l'orrendo contratto. Occulta intanto, E d'atro velo ricoperta il viso, La celeste Pietà di porta in porta Va delle spose scapigliate e degli Orfani figli e de' padri cadenti Ascingando la lagrine furtive. Furtive e agli occhi e al mesto cor sol nole, Poiehè aperto dolor già fatto è colpa.

Nooti. Prometro. Caplo 1.

E grave dance per la pecial costra che Muni mon abbie conducta a traminer questo neo prova, dappichi la se il tutto doversa corrispondere per locati ai tre soli cardi che di neo el lanteria, puerble riccio can alchi cardi che di neo di lanteria, puerble riccio con alchi più di periodi di la segunta di periodi di Monti di verse protica illa sidenzi. Con di periodi con la sicienza Can che leggiunici, con che quotosticiti, con che viverza si sono rece dal posta unche le lalec che parrederer pressara mon al figolia, son finishi, nua spezzatura che in pociti con consiste di verse la viverna dei proche riccio questi del Trenante si labeliaria cidali della versione dell'Illade si meritamente Indata della stema Nonat. IL SACRIFICIO DI JEFTE.

Come appouto alle falsle andir del monte Gli araldi a innatti la fidata scorta, Tremolava sull'ultimo orizzonte L'amica stella che ad amar conforta (1); E di genume e di dire sparsa la fronte L'Alba n'uscia che il chiaro di n'apporte, E desti gli augelletti per le cime

Di che prendeano nell'ander diletto Mossi da lieto spirto i viandanti. Na non si tosto entria sernza sospetto Nella selva che nera uscia davanti , Umane voci udir , che umano affatto Corto spirava , ed arpe e cetre e canti ; Onde sospesi procedeano muti, Finche soge a una valle e fur vennit.

E splando per l'ombre e per le chine Della valle, mirar sedenti in giro, Yaghe donnacile, che, disciolto il crinc, In atto di pietade e di martiro, Movean tra lor solette e pellegrina Que'suon che lunge mal distinti udiro: Yaghe donzelle, a cni la fresca clade Gli altri pregi erestesa della beltade.

Qual sedea sospirosa al cial mirando, Quasi che immenso amore il cor le tocchi , Soorissimmanente iva cantando, E bagnati di lagrime eran gli occhi; Qual seegliendo più fiori, iva intrecciando Serti in disparte, e sedena altre in erocchi Toccando l'arpe d'oro, onde n'uscin lonfibible. tenera armonia.

Bellissima fra tutte, una donzella Da capo a piè di lin bianco relata Sedan fra le compagne, e di mortella E di mesto ciperso incoronatta. Cascuma delle donne inverso quella Con amor grando sospirando guata, Quasi morir dovesse infra brev'ore; Tanto appar nei rimessi atti dolore. Così la prisa età compose, e disso

Che tra la piagge dell'Aman selvoso, Dappoiche rio cignale Adon (2) trafisse, Venere pianse il giovinetto sposo; E con funchri lutti la-seguisso Uno stuolo di vergini amorsoo; Lci consolando al rinnovar d'ogn anno Di quel che un di la colse acerbo affanno.

 La stella di Venere. Imitato dal nostro Danto che la chiama:

Lo bel pianeta che ad amar conforta.

(2) lo soggetto sacro a pochi certo garberà questa comparazione tolta alle favole gentilesche, Z. Allo appressar de sacri arabdi, all'armi Per la foresta all'improvviso uscite, Lasciàr quelle donzelle e l'arpe e i carmi, E ritràrsi tremanti e shigottite. Ma Sesto (1) a quelle: Da temer non parmi Che loco sis, la bella opra seguite (2) Di colanto piacer: chè l'armi nostro

Non portan guerra a voi per queste chiostre. Di Rona imbasciator, a la cittade
Vostra patria rechiamci a intimar pace;
Chè d'empie guerre in noi desio non cade,
E il furor nei magnanimi si tace.
V'affidi il sacro ulivo, onale le spade
E l'aste e gli elmi coronar ne piace;
E più vi alifidi dello genti il dràtto
Cho a' nostri padri un nume have prescritto.

Ma hen (da poi che motto aucor non resta Per noi cammino e s'erge appena il sole) se qui posismo alquanto a la foresta Con voi, qual fra cortesi alme si suole, Non vi sia grave; perocchie u'arresta Desiderio d'udir vostre parole, E qual v'aduna, o figlic, in questo silo Cagion vera di pianto, o patrio rito.

Cagou vera un manos, o patro truo.

A quel modo che tornano dall'allato
Ne'solchi le colombe, che disperse
Avra del nibito vorator i !sasalto,
Poichè altrore le forti ale converse:
Tal si fer quelle donne, e in sullo smalto
Tornò de' fior ciascuna indi a sederse
Ai primi uffici ; e la più hella in questo
Parlar si volse vergognando a Sesto:

Ben se'tu forastiero, e al tutto ignaro.
Di quel di che n'apporta oggi l'aurora:
Giorno all'ebree donzelle acerbo e caro
Che noi sopra noi stesse aina e avvalora.
Giorno questo è per noi di piatoto amero,
E il nome e il sangue e nostra schiatta onera.
Pegno di gran vittoria, al Gerro erudo
Proferse una donzella ili petto ignado.
Ne perche tanta intorno arda e divampi

Sè perchè tanta intorno arda e divampi Contro Gerusalem guerra crudele, E molta a nostri danni oste si accampi, Non tralasciam già noi nostre querele.

(1) Capo dell'ambasciata che Tito mandava a proporre conditioni di pace a Gerusalenane. Z,
(2) Così Erminia nel Tasso dice ai pastori shigottiti al vedere le insolite armi ond'era ciata:

Seguite..., avventurosa gente At ciet diletta, il bel vostro lavoro, Chè non portano già guerra quest'armi All'opre vostre, ai vostri doti carmi. Gentis. Lin, e. VII.

E la frase del Tasso mi riesce più aggraziata e più correvole ad un tenno. Z. Chê quando schiavo ancer dai patrii campi Tratto venisco ai lutraris Iscarle, Come dato ne fis, tra gli stranieri Farem selemi opere questi misteri, Teglia il ciel che per noi questa sventura Vi colga, o glier, allor Sesto riperes. Noi rechiam pace intanto, o v'assecum Di Tito il cor magnanimo e crotese. Così pur sia, ch'anco Israel sua dura Mente dispogli e lasci le difece; No più s'erga nemieo e pertinace, Ma s'arronda al suo meglio etoral in pace.

E tornerà, rispose clla, se vol
Pace rente al patrie oser conforme;
Così nostr'ira nos la invidi a noi,
L'Ira e il livor de fra Giridi nos dorne.
Ma se l'autica istoria ulte tu vosi
A che li pisoque con amor disporme,
Sappi che d'una vergine l'affanno
qui si rammenta al comisciari d'organno.
Effra era costei, che meraviglia
Cresera di stulti e d'orgi e col' morre.

Në più di questa il Lilano vermiglia Vide mai rosa apririsi al primo albore. Cara nell'innocenza ambili figlia, Cara a Dio stesso, e cara al genitore, Lei bella e casta e generosa e pia Cantar dai figli d'Israel's udia. Unica prole, in lei tutta sua speme Posto avea il padre, omasi già d'anni piene.

Jaica prole, în lei tutta sua speme Posto avea il padre, omai già d'anni picno; Perocehè tutto di sua stirpe il seme Coll'incilta donzella venia meno. Misero! E non sapea che nelle estreme Ore dovesse un giorno aprirle il seno Con le sua etsese unui, e non sapea Di che pianto cagione esser dovea.

Dura guerra infelice oltre il Giordano Ardes fre gli svi nosti e gli Ammoniti: Popolo infento e rio, che di iontane Avido cosse a depredarne i lliu. Erzi darce dei nosti e capitano su cili. Il magnaniono lefte, il giunto, il prodo Ch'chhe fra tutti del valor la lode. Venuto a campo, i suoi presso al gram monte Di Galabid dispone a la tenzone, e la nii d'accountre displegiaria prente Le fatangi audiencisimo d'Ammone. Le fatangi audiencisimo d'Ammone. Pièrea l'ascalie de la fugiri si none;

Così fiera lo incalza e più gli è sopra L'oste, che ad accerchiarlo ogior s'adopra. Poichò tutto di sangue il terren molle Vide de'suoi che Dio volca perdenti, Cesse il duce alla furia, e sorr' un colle ch'alto surgen ritrasse celi sue genti. lvi di forza sua gran voce estolle Inverso di celob a grida in questi accenti: Qui l'arresta, Israel, qui vuole tobio Che tu constatta e vinca il popol rio. E in cor promette che, se dalla pagna Il popol aslvo con vittoria uscari, Qual che si fosse che a suoi sguardi giugna Tornanolo il primo, a lui svensto avrio. Temeraria promessa! E l'armi impagna Novellamente, e i suoi dall'alo invia A la campagna, e co 'nemici a prova La gran battaglia con furer rimova.

Non duré molte incentre a fuere tauto Ammon, cein agement d'utient aberne la sulle prime e a menio gran vante; les sulle prime e an menio gran vante; che in sugal pausi cen vidis converse, telte inseguille a la sua patria, e in pianto Posce le ville, e i cittalani dispete. E a Galaidde colle tolle prede Votes Guisol vitterisos il piete. Ne fu licto larsello, e al viueliorga in fu licto larsello, e al viueliorga (E tra l'arge giulive innni al Signere Cantar l'araigli è verziai s'utiémo.

L'unica figlia incoutre; a cui, non meno Della vittoria, il cor tenero punge Desio del caro genitor che giunge. Sola tra'snoi, sollecials precorse I cittadini a incontro al padre uscio; Che, abbraeciandola, il petto ansio le porse, Come di padre lo movea disio. Misero genitor, che gli soccorse

Mosse tra le compagne al genitore

Misero genitor, che gis soccorse
Allor del voto che legollo a Dio!
Pallido, muto, il passo indi e la braccia
Ritrasse indietro, a giù cadda la faccia.
Come sorge taloru un simulacro
Sopra un avel di hianca e fredda pietra,

Che d'una verginella il cener sacro Rende e un sospir dal pellegrino impetra, Tal si fe'quegli; conì forte ed acro Dolor l'intimo petto a lui penetra; Poi, come aver potè la voce e il senso, Disse sfogando il suo dolore immenso: Figlia infelice! Avverso ad amendui,

Ad abbracciarmi un demone ti guida; Però che a Dio se'tu devota, e a lui Forza è ebe il voto adempia e che ti uccida. Perisca il di cha generato io fut; Cada infranta la mia destra omicida; Piauga Israel la mia sciagura orrenda, Di cui moggior non sarà mai chi intenda. Tanto dolor no dite (1), e tanto acerbo

Tanto dolor non dite (1), e tanto acerbo
Fato nou sappia l'Ammouita altero;
(1) È imitato datt'epicedio di Davide per la morte di
Saut e di tionata dove dice: Nou si porti tal nuova a
ZONCADA. Poezie.

Chè nelle sue sonstitte ancor superbo Del mio danno godrebbe in suo pensiero. De' suoi forti il Signor precide il uerbo, E le palme traduce allo straniero; La propria essa abbatte, e nella polve Tutta la gloria de'suoi servi involve.

E più dicea; ma gli fe' forza il pianto Che uscia dirotto da più larga vena. Non mulò cor la generosa in tanto Dolore, a in vista altrui parvo serena; E quasi dal morir coglin gran vanto, Ogal tumulto di natura affrena; Chè, come pogno di vittoria fosse Da Dio preseetta, a morte incamminosse.

Ne piangea il padre, e qual potea ne'danni Ultimi, il vano lamentar represse. Quella solo chiedea che in negri panni Fosser dua luna intere a lei concesse: Che la verginitade e l' suoi verd'anni Pianger fra le compagne almen potesse. Esandilla il padre, e il popol tutto Vesti quel tempo la granaglia e il lutto.

Cosi, tollo commisto, in negra veste
Fra la compagne dell'infanzia venne
Di Galmade ai monti, e le foreste
D' Armon rivide e il comun duol sostenae.
E pianse a Toba intorno, e d'altre meste
Donne assai di que'luoghi vi convenne;
Perrochà usello a più lontano ilos
Dell'immattra sua morte era il grido.

Di lei si narra ancor che, dolcemente Gli occhi affissando nel nascento sole, Devoti inni cantasse, a cui dolento Rispondea il coro ficbili parole; Come l'augel cha tra la frasca algente Guarda al mattino che allegrar lo suole, E batte l'ali, a la famiglia arguta Desta fra i boschi e i primi albor saluta.

Fatta coà del suo morir presaga La fenien (1) d' Arabia, i lagrimosi Olibani (2) si cerca, ed una vaga Culta si va fiorendo in elvella posi; Così mentr'ella il cor, misera, uppaga Di peregrini cantici pictosi,

Geth, non si porti tal movu nelle piazze di Ascalona; perchè non ne faccian festa le figlioole de'Filistei, e non esultino le figlio degli incirconeisi. Lib. Il pas fis. c. l.

versione di monsig. Martini. Z.

(1) Comparazione poco opportuna che, ragguagliando
un fatto storico con um fola poetica, lo spoglia detta su
naturale grandezza. Z.

(2) Questo none di olibani, più conunemente incensi, si di a diverse sostanze vegetali resiuose, le quali braciando spandono un odore gradevole più o meno acuto. Funchti fiori ai raccoquiti, e spesso Si fa shiration di feral cipresso. Poichè fatto due tune chbe soggiorno Fra i monti, e trivo pirson i suo deio, Pece all'affitto genitor ritorno E disse a tutte le compagne addio. Così di tutta sua virtude adorno Torno l'inellio spirto in grembo a Dio Per man del genitor che la tratisse Vittina, e sè di immenso duolo affisios.

Vittima, e sé d'immenso duolo afflisse. Ne motto andà (così fuer legita dibse) Che pieno di corruccio e iu negra vesta, . Per fame e per disagio morir tolse Di Toba a la segreta alta foresta. Onde il pianto annual qui ne racolse I essi a rammentar di quella mesta , Pietuo coro di fanciullo: e il voto Sciogliam qui nissime ei li pianto a lei devoto.

Mentre la verginella il fato atroce Narrò d'Elira, si sedeano intenti Appogniati a le lance e senza voce Gli araddi fra le vergini dolenti; Ma poichè il sole si levò veloce E fe' di luce i campl e il ciel ridenti, Ratto levàrsi, e verso agli alti spaldi Della cittado o' avviàr ali araddi.

Arici, Germalemme distrutto.

GIOSIA FIGLICOLO DI ANANO
PREDICE L'ECCIDIO DI OERUSALAMME (1).

Essèno era Giosia; nè il pie'mai torse Da virtude, omai verchio e venerando; E dall'aprica Engaddi, altrul mai noto, Venuto era nel tempio a sciorro un voto.

(1) Crediamo far cosa non ingrata ai lettori riportando intero il passo dove Giuseppe Flavio narra, come cosa accertata, il fatto di Giosia, che diede materia a questo bell'episodio dell'Ariei; « Giosia figlinol d'Annuo, nomo ldiota e contadino, quattro anni innonzi al comiuriar dello gaerra, godendo la città una somma pace e abbondouza, vennto alla solennità, in cai totti ad onore di Dio costamano alzar padiglioni, cominciò presso al tempio a gridare improviso. « Voce da oriente, voce da occidente, voce dai quattro venti, voce contro Gerusalemme ed il tempio, voce contro gli sposi e le spose, voce contro il popolo tutto. » Cosi gridando aggiravasi notte e glorno per tutte le vie. Alcuni de'più ruggnordevoli popolani nojati da quel malinconico augurio mettono le mani addosso al buon nomo, e il maltrattano in molte guise; ed egli senza dar pure na fiato per sè, nè contro oi saoi battitori segulva a sclamar come prima. Avvisato i reggitori della città quello ch'era, dovere cioè quell' uomo esser mosso a ciò da più alto, il traggono innanzi al governatore romano, dove lacerategli co' flagelli le carni fino alle ossa ne porse una supplica ne gettò una lagrima; ma con quanta forza egli aveva, piegando a tlebil tuono la sore, ad ogni sferzata risponSpregistar di ricchezze, uom gusto e santo E caro a Dio, nell'umil terra ci visse. Lui di povere pelli irsuto ammanto Copriva, e il corpo nei digiuni affiisse. Nulla cercando mai, pago di quanto Pôrto per beneficio a lui venisse, Nel cospetto vivea del sno Signore Semplice d'atti e semplice di core.

Ma gli occhi aprendo della mente, ri lieto Pascea lo spirto nel favor del ciclo, Che gli arcuni lator del suo segreto Gli dicopria benigno e senza velo. Lui, pellegrino, il tacito Oliveto Spesso raccolse, ed abitò il Carmelo; Or lo vide il Giordano, o a le chiace acque Solingo e muto di soder si piacque.

Solingo e mulo di seder si piacque. E preche l'arga di trattar solia. E di voce tenca spirio canoro, Desideroso d'accoltar, seguia Lui spesso di fonciulii amabil coro; Ed ei sosgando con piacer tra via, Poenessi tutto a ragionar con loro: Pra gli scherrii mescendo e il dolor riso Un qualche di virtude utile avviso. Pieno ei del nune e dello zolo ond'arse,

reno et del nume e dello zeto ond'arse, Subitamente per le vie discesse, Bieco profeta; o di vil cener sparse Lr chiome, e l'arpa agli omeri sospete. Era la notte ancor quando egli apparse Per farvi indarno l'avveuir palese; E i cittadin discordi e mal securi Con questi assalse miserandi auguri.

devo - Gnai, guai a Gerusalemme! - Richiesto da Albino, ch'era il governatore, chi e donde fosse e perche gridasse cost, a ciò non diede in risposta pare ano siliaba, nua la quella vece non rifiniva di replicare sopra la città la dolente lamentozione, finchè giadicatolo Albino un frenetico, lo rilasciò, ed egli, in totto il tempo che di là corse fino alla guerra, non visitò mal vernu cittadino, ne mai fa visto parlare, ma tutto il giorno, com'nomo else useisse da una profonda orazione, gridava, · Gnai, gani a Gerasulemme! - Mai non pregava mole a alun di coloro che ognidi lo battevano, nè rendeva grazie a chi gli dava onde vivere; ma unica e comune risposta per tutti ai eru il doloroso presagio, Ne'di solenni però assai pia, e ciò per sett'anni e cinque mesi continui, ne mni la voce gli si fiaccò, nè fu stanco, se non ebbe vedate nel tempo dell'assedio avverate dol fatto le predizioni, e sè morto. Perciocché aggirandosi sopra la mura, gridava di nuovo più alto, che mai: . Gani, gani alla città, guni al popolo ed al tempio! - Na quando da ultimo agginusc, . Guni, guaj anche a me », un sasso sengliato da un mangano e coltolo l'uccise issofatto, e gli sprigiono

l'anima ancor gridanta le sue predizioni.
Giuseppe Florio, Desta otrana saraatea, lib. VI, e. V.
Volgarizzamento dell'ab. Francesco Angiolini niaccutino.

Perché nel suo dolor velova e sola (1)
La meraviglia delle genti or siede?
Gerusslemme, oimèt eld la consola
Nel suo dolor eli ogni misura eccede?
Da lei spregiato e staneo or Dio s'invola.
E l'alto imperio allo strauler concede;
Chè le rapaci sue mani omicide
V adopra, e il danno d'Israel deride.
L'onta schilonte e il viccite rocclese.

V'adopra, e il danno d'Israel derile.
L'onta schiando e il vincitor scortese
In fuga, oimè, le vergini son volte;
E de'lor pargotetti a le difese
Corron le madri in lacrime disciolte.
Ecco ai piangenti sallei suspesa
Tacciono l'arpe nell'obblio sepotte;
Muta è nel tempio del Signor la lode,
Ch'ei più del canto d'Israel non gode.

E de contici invoce udir gli è grato
L'immean dual che il popolo pereuote,
Chè iu suo furor cogli empi abbandonato
Ila il giusto, e co' profani il sacerdate.
Simile a turbo che per campi irato
Voltasi, e schermo rattener nol puote;
L'umile isopo e il cedro, e col mal seme
Del rovo abbatte l'aurea spica insieme.
Polichè Dio 'l'an perduta in abbandono

Potche Dio Una perusua in abbanquono Gerusalemme, oimèt e hi i conoferta? Chi mai di Giuda salirà sul trono, Se la semente degli eletti è morta? Da che spretzasti un Dio possente e buono. Ecco aperta a' aemici ogni tun porta! Vana, ingrata citta, se non t'arrendi Al tuo Signore, almen tuoi mall apprendi. D'implumi augic invarene una covata

I impiumi auger ruiveine uia covata Tra le foreste provido pastore; Amor lo prese di quel nidio, e ingrata Crehbe la prole di cotanto amore. All'insutto de' nembi, a la brinata La tolse, e nodria liéto a tutte l'ore; E trasse in loca più remoto ed alto, Di perigii guardandola e d'assalto.

Ma nel metter le penue entro al coviçilo Nella rea prole apparve indole acerba : Crebbe col rostro adunco il fero artiglin Di sangue ingordo e non di gramo o d'erba; Poi dic'alla mano del pastor di piglio, Querula, immansueta, empin e superba: Alla man ehe pietosa il cibo usato Le avea ecou tanto studio apparecchiato.

Ond'ei, peutito della sua fattura, Di vendetta penso fieri consigli. Disperse il nidio a terra, e con secura Man fiaccò il rostro, e ruppe ale ed artigli;

(1) Quomodo sedet sola civitas plena populo; facta est quasi vidua domina gentiam; princeps provinciarum facta cet sub tributa?

Geress. Law. cap. 1.

Ottent Davi cap. II

Poi fe'de'corpi orribile pastura Dell'aquila selvaggia ai erudi figli; E foco pose al troneo, e eol lamento Il maledetto andò ceuere al vento.

Odi, Gerusalem. Pria che ti giugna L'alto eccidio che Dio tuona e minaceia. A lui ti arrendi, e dali ingiusta pugna Ti ritraggi, fidando a le sue braccia. Dell'aquila vincente ecco fra l'ugna Veggo tuni figli, e Dio gli incalza e caccia Seuza remission, potchè securi Fur di se stessi e verso li spergiuri;

E. lo torri superbe al ciel nemiène
Vegro e le mura in fiamme e cener sparte,
E tra la fame e il ferro e le fatichte,
Cader tuoi figli in lungo e dubbio marte.
Immemore Isratel dell'opre antiche,
Fatto altrul servo neghittoso, or parte
Da queste piagge. O vol, che a udir mi siete
Mossi d'inforno, il vostro error piangete (4).

Per le piazze frequenti e l'ampie ve Questo il profeta fea souar lamento, Quale fra l'ombre dell'incerto die Esce l'ulula e sparge il suo lamento : E dalle torri ecceise e da bastie E da'monti, con suou pien, di spavento Rispondea i l'eco ai vaticinj, e mesta Si perdea mormorando a. la foresta; E il propinano Oliveto, e le correntii

E il propinquo Oliveto, e le correnti Di Siloe, e i gioghi alpestri, e il tempio santo, Raddoppando i profetici lamenti, Di sventure sonavano e di pianto. Da tutte bande a hai correan le genti, Rispondendo atterrite al suo compianto; Di cui cinto e impedito all'ario occura, crescea quel vate il danno e la paura (2).

Ariel, Gerusalemme distrutta, c. II e III.

(1) La più parte di queste imagini sono assai felicemente derivate dai Libri Sacri. Z.

(3) Fra i tentativi di ridatore l'epite poccia al di contri queno di Arizi de ĉi più degal di lode e più sarable se avesse condotto a termine il poema. Na force il poeta il diamino degi associa a vestre conse il pablico soccilisse freddamenta i primi saggi, o force il secorea andregal the l'epoca di al distre poppe era pacorea andregal the l'epoca di al distre poppe era patrato della distributa il pomo leggere sono menza frusta overa il engono in qualche peregio uno stite potico squisite, una liogona pergata, un verso armonico. MURTE DI AMALASUNTA (1).

Soavi modi Amalasunta aggiunge (2) A for men dura l'accoglienza indegna, E da'suoi regj talami non lunge Comodo stanza ni santi ospiti assegna; E al venerando Equizio indi soggiunge Che seco lui di favellar non sdegna Delle altissime cose; onde coil'alma Il ciel s'attinge (5), e qui s'acquista calma.

Ma nei petto del Re pensiero atroce Per mille guise tenzonava drento (4). Temon sempre i malvagi, e più lor cuoce D'aspettar del delitto ii frutto lento. E irrequieto, torbida, feroce Premea con finto riso il tradimento Verso la moglie, cui fu gran delitto L'aver con lui diviso il proprio dritto. Mal si porte uno scettro! e appena ella ebbe Per quetar la ria plebe assunto al trono L'aduiator del vulgo, in lui pur crebbe La sete di regnar dal cieco dono (5). E a quei cui già ia regia donna increbbe Esuli infami proclamò perdono, Gli ritrasse al suo fianco, e in lei severo Aggravu poscia il maritale impero.

Piegaro il vulgo, onde sperar soccorso Potea la figlia di re saggio e forte Nelle memorie del tempo trascorso. Schiava dell'ingratissimo consorte A chi potea frenario chbe ricorso (Oltraggio immenso a re vigliacco), e solo Palesò al greco Augusto (6) il proprio duolo.

Costoro intanto con parole accorle

Ma Teodora (7) omai gelosa (ahi tanto Potè un sospetto in lei benebè rimoto!) Della Regina il misero compianto Celatamente all'empio Re fe noto:

(1) Mentre s. Benedetto attendeva a shoscare Monte Cassino gli viene da parte di Teodato re dei Goti l'ordine di desistere dall'opera. Il santo spedisce Equizio, Alerio e Teodosello al barbaro, perchè gli sia concesso contiouare nelfa si ben incominciata impresa, che tutta si doveva volgere a benefizio della chiesa di Cristo. Gli oratori nulla ottengono. Il monaco Equizio accompagna all'isolo di Bolseon l'esule regina Amalasunta che poco di pol vi è fatta assassinare dal marito. (2) Amalasunta, figlia di Teodorico, mortole il figlio Atalarico, in nome del quale aveva ella per qualche tempo retto lo atato, ai era sposata a Teodato.

(3) Latinismo poco felice e quindi da non imitarsi. (4) Antiquato, e quando per anco usar si volesse, più acconcio allo stile scherzevole che al grave. z.

(5) Costruzione poco chiara e poco elegante.

(6) Giustiniano imperator d'oriente.

(7) Moglie di Giustiniano.

Z. Z. Z.

Ed ei ne tolse alto pretesto intanto Di suscitar contro la moglie il Goto; Come else quella, alsi misera! ner cieco Infame Intrico sorridesse al Greco. Con simulati modi ei persuade A lei else già tenca colta alla rete.

Che cerchi al suo riposo altre contrade Per ristorar la pubblica quiete. Ed ella, come agnel che vinto cade Sotto il coltel che del suo sangue ha sete (1), Tosto a partir s'induce, e seco tragge Il venerando Equizio ad altre spiagge.

Fu di madre sospir, voto d'amico

Delitto al suo partir; tacendo alii! passa

La regal figlia di Teodorico, E secreto desio dietro sè lassa. Va seco alcun famigliare antico Misto a nuovo ladron che la sorpassa D'ostro e di fregi, e in abito dimessu Il venerando Equizio a lei d'appresso. Venner iaddove l'umida Bolsena Chiude nel lago un isoletta verde, Ed era in la stagion che Filomena Si lagna con la selva che rinverde. Ed ivi appunto d'amarezza piena, Che per lasso d'età (2) forza non perde, Esule dalla reggia e peregrina Viven l'infelicissima Regina.

Ivi, come de'grandi è pur costume Tra le sventure in Dio di ricovrarsi, Col venerando Equizio ergea l'acume Dell'intelletto al cicl per racquetarsi. La fè tradita, le deserte piume Piagnendo, e i benefizi indarno sparsi, E divertendo tanta amaritudine Onde ci abbuja Il cor l'ingratitudine (5). Quando Liberio ambasciatore audace

Sen venne a lei dall'empio Teodato, E l'astrinse a vergar foglio mendace Al greco Augusto sul novel suo stato. Come ch'ella godesse ozj di pace, Causa a sè stessa del suo nuovo fato, E else dal popol suo, non dal suo sposo, Amò sottrarsi, e là cercar riposo,

Lassa! e che far dovea? dal suo cordoglio Vinta e traendo in disperar coraggio Scrisse; e Liberio al bizantino soglio Reco lo scritto che smentia l'oltraggio.

(1) Frase troppo firies per la gravità dell'epopea.

(2) Modo di dire più della prosa ehe del verso, Z, (3) Ouesti due adruccioli di suono si cadente e negletto guastano non poco l'effetto degli altri sci versa della stanza che sono per sè e nobili per concetto e sonvi per armonia.

Ma dietro a lui spedi contrario foglio La regia donne verileir messaggio, Che al greco Augusto con le sue querele Poetasse il vero, interpetre fedde. N'arse d'ira e pietade il greco Augusto; El irio Liberio dal evider suo danno Direnne per timor confre se gistrato (1). Nella preso Sire al dispersore ingistro, Nella greco Sire all'oppressore ingistro, Al vil mario, all'ilalo tiramo Seriace, i pistrono (2) che non andrebbe inulto seriace, i pistrono (2) che non andrebbe inulto

Il sacrilegio di cotanio insulto.

Per tal minacia con nelande trame
Affrettossi il tirafuno all'atto indegno,
Onde quetar le seclerate branne
E dar la morte (3) à chi gli diede il regno,
Credendo aver occulto il fatto infame (4).
E tolta la capto toglier lo sdegno;
Quindi la destra al suo valletto Zhalilo
Armò d'un laccio e di veani metallo.

Costui fu sgherro accusator nefando Del gran Boezio (3); abi! tolselo al capestro Amalasunta, e poi caeciollo in bando Qual d'infami libidini maestro. Richiamollo Teodato, e usureggiando Ricco divenae, e ad ogni fraude destro; E di stragi e di sangue avido e brutto Colse ner se d'ogni nequisia frutto.

Si finse esule infame (6) il rio valletto, E il piè rivolse all' isola infelice. Errò qua e la solingo e circospetto, Spiando il loco u' penetrar più lice; Entrò furtivo alfin nel regio tetto A eni l'uscio gli and vi l'imeretrice.

Era quell'ora in che la prima luce Dubbia feria l'inaugurato ostello, E s'appressava allo spettacol truce Tacitamente il manigoldo fello.

(1) Arieggia Il dantesco: L'animo mio, per disdegnoso gusto

L'animo mio, per disdegnoso gusto
Credecodo col morir fuggir disdegno,
Ingiusto fece me, cootro me giusto.
Dante, 1sr. XIII.
(2) Ouesto intuonò è messo in serso di dichiarere al-

tamente; non mi ricordo di averlo mai trovato questo verbo in tal senso; ad ogni modo non parmi coaformo all'epica dignità. (3) Quell'articolo fa premesso a morte e guasta l'elaganza e scema il vigor del concetto.

(4) Di questi episeti di gran suono e poco valore perchè troppo abusati usa troppo spesso il Ricci. Z. (5) Vedi parte I, prose. Severiuo Boezio, pag. 310.

(6) Oltre che quell'infame è troppo spesso adaperat; dall'autore, qui per mala sorte è collocato per modo da far nascere equivoco. Tu nan sapresti a prima vista se delsia applicarsi ad esule od a rio valletto. Z. Nell'erms concretta omai traluce Pere lei l'utilina volta il di novello, E il care volto al tremoler dell'alla Fin dei color dell'alla pietade inalla. Entra il mostra, e pian pian gia le cortine Del talmor rimore, e al dubbia allacer Nel mirre le sembianze alme e divine, Coli schimo hi una mon tra'l mento e il crine, Cali schimo hi una mon tra'l mento e il crine, Edi erada (1) dormendo il suo canolore Nel trangullo all'art, che a' mosi sui

Pace par che respiri e chiegga altrji.

Ma che he lietza ed innocenta nissieme
Scudo son fral contro chi sangue ayung (2).
Ratto el si vihra, e ruineso pereme
Sovra lei pantellundo ambe le pugna.
Apre quella le luci, el der l'estreme
Voci voles; ma me abbrarebe coll' ugna
I nirco cello l'oppressor farore,
Voci que l'annima bella aprendo l'ule
A ricovrarsi in ser cell'lifainis;
Sol provò nel passer pena inmortale (4)
In rammentarsi il peridio marlo.

Abbachagilato ancor da quelle forme.

Dichinava il mattin, quando alla soglin
Venner le ancelle della regia stanza.

Entraro, apriro i veli; e ob colpo! oh doglia!
Videro... abi e ronda vista la lii rimembranza?

Në trovar sulla nivea e casta spoglia
Chiaro segno di tanta scelleranza,
O in itrannide eieca, in doglia estrema

E il manigoldo, eni d'orror ferale

Tornò delle sue tenebre sull'orme

Fino i sospetti fe tocer la tema.

La nera ombra seguia, quatto e romito

Senz'altra pompá a rustica chiesetta Fra rade faei intanto si trasporta La spoglia che parca di cera schietta, Mai più serena quanto allor che morta. La baciava al passar tremula auretta (5), D'incontro il sol cadente era a lei scorta,

(3) Esalare il candore coll'alitare non è certo frase di buon conio; dappoichè l'esalare ei porta all'idea dell'aria, del fisto e simili, e anadore l'ichiama cosa che dia negli cochi per luida bianchezza.

(2) Qual è quel cane che abbajando agugna E si racqueta poichè il cibo morde E tutto a divorario intende e pugna.

(3) Concettins Indegno di si terribile scena. Z.
(4) Proper nel passare un'immortale peso non è modo certamente di squisita eleganza. Quanto al concetto come poi stare una pena immortale in uno spazio di tempo codi breve come si è il passar che fa l'anima da questa nall'altare vita. Z.

(5) Concettino arcadico.

Z.

Che dir parea eon labbro aneor loquare: Addio, misera terra; io vado in pare. Ne'divini inelfabili misteri Il santo Equitio poi nel di seguente, Di là dal giro de'cadueli imperi Pregò pace alla bella alma innocente, Che la pateri incontrare para qual contenti.

Di là dal giro de caduelli imperi Pregò pace alla bella alma innocente, Che i pastori incontrar per que'sentieri Dicon quando ricorre il di dolente, E sull'azzurro taciturno lago Qual per vetro passar la mesta immago.

Angelo Maria Ricci. San Benedetto, c. V.

#### S. SENEDATTO E TUTILA.

S. Benedetto, essendo o lui venuto Totila sotto mentite spoglie, di ciò il riprende e predice i futuri destini del regno dei Goti, fino ollo sua cadota.

Stavasi I vom di Dio lange dal claustro Su morto lago a conquistar la terra (1), Quando fra i boschi s'affacciar dall'austro Guerrier che sol con gli occhi faccan guerra. Venian dietro los destrieri, verrero plaustro, Che solcò le città che audar sotterra, E un uom superbo ergesai in mezzo all'aste, Qual tra palustri canne ardua cersate.

Quai tra paistart caine arqua ceraste.
Della selvetta dall'oscuro fondo
Presso lo staguo quasi placid'astro,
Vedi l'uomo di Dio cheto e giocondo
Can volto che casopiste ogni disastro (2);
E a lui che sembra aver già domo il mondo
Grida, appoggiato obliquamente al rustro:
Benedelto colui che viene in nome
Del Dio che suoda agli oppressor le chione!

Ma chi sei tu che ti ravvolgi in questi Mentiti fregi, che a tuo scoruo porte? Tue non son qualle pinme e quelle vesti; E perche innanzi a noi mente ora il forte? Tollia in suo fulgor si manifesti, O rechi pace, o ne minacci morte; Vengan fanti, guerrier, cavalli e cocchi, Noi siam cosa di Dio, nissan ci tocchi (5).

- (t) Vuol dire a proseiugare una palude. Frase poco chiara. Z.
- (2) Assopire i disestri è modo che mal s'accorda colla buona logica; certo il poeta volca dire il dolore cagionato dai disestri. Z.
  - (3) Chè di Giuda il leon non anco è morto,
- E se monta in furor l'aste e gli stocchi Sa spezzar do'nemici, e par cho gridi: Son la forza di Dio, nessan mi tocchi. Monti Bastilliana, e. Ilt. E Petrarca avea giù delto:
  - Nessun mi tocchi, al bel collo d'intorno Seritto orea
     Son. CXXXVIII. In vita di Modonna Laura.

Vanne, infelier, al tuo padrone, e digli Che io qui nell'ombra del Signar l'attendo; Se pace ci porta della psec ai figli, Pace a lui prego, ed a lui pace rendo. Che qui noi non temiamo onte o perigli Dove Dio regna in sua magion tremendo; Ne alla rapina trionfal v'alletta La nostra povertà pura e negletta (1).

A quel parlar che tutto in breve accoglie Costul si volge alla balza viena; Ve'qual grifisgno augel (2) fra l'atre foglie S'occulta il fero autor d'ogni ruina; Che di scorger tentò cen finte spoglie, Se sia nell'uom di Dio mente divina (3); Ma alfin tra la vergogna, ed il rispetto Totila appar nel suo verace aspetto.

Rossa vampeggis sull'irsuta guancia La gioventú ferocemente acerba, Da cupid'occhi torbido si slancia, Il baglior (4) di quell'anima superba. Il suol misura coll'immensa lancia, Che i fior tóccando inaridisce e l'erba; Suona tra i bronchi della selvas scura A lui d'interno l'orrida armatura.

A ful d'intérne l'orrais armatura.
Or polette venne nell'algos chiostra
U'colai l'attende tranquillamente,
Masos de tal virtu che mei si mostra,
Ma che in fondo dell'anima si sente,
Precipitando attonito si prostra,
E comire fis, roal fa la sua gente.
On come Dio, che il mar compone e frde.
Rompe il furer dell'unittade al piede!
E dies: O podre, (se tal nome io deggin

Proferir teco), innanzi a te prostrati Vedi quei che più re dall'alto seggio Seppellir sotto alle natie cittati. Or dimmi, uomo di Dio (null'altro io chieggio Ne questi a turbar venni ozi beati), Dimmi qual fia del mio valor la sorte; Vittoria, o padre, mi prometti, o morte?

Morte, l'uomo di Dio rispose, o figlio, Morte t'attende, e per maggior tuo danno Farai di sanguo il Tevere vermiglio, E l'are onde le folgori usciranno.

- (t) Nè gli ovidi soldati a preda alletta La nostra povertà vise e negletta. Tasso. Genes., c. Vtt.
  - (2) Cesare armato cogli occhi grifogni.

    Dante, lur.
- (3) Mente divina qui prendesi alla latina per profetica; quindi abbiamo in Orazio: Imbrium divina avia imminentum, doè uccello che predice l'imminente piognia. Z.
- (1) Il bagliore dell'anima superba che si slancia sente un po'il secento. Z.

Supererai del mare ogni periglio, E nove soli ti vedran tiranno; Nel decimo cadrai; chè al cielo inulte Il chiedon l'arc e lo città sepulle. E chi voi siete, o voi d'insano ardore

E chi voi siete, o voi d'insano ardore Vasi bollenti in scelerata chbrezza? Mirate! il ciel halena; ecco il Signore, Che come vasi di creta vi spezza. E chi sei tu, verga del suo furore, Che Dio sperde al rumor di lieve orezza; Ch'altro sei tu che coronata polve, Gle Dio quando s'adira in turbin volve?

Il sangue sparso, le cittadi oppresse, A Dio actaman fumauti, iuvendicate. Na poiche tutte l'empieta commesse Son poc'aura nel mar di sun hontate; Volgi al cicle uno sguardo, un volgi ad esse; Dall'uomo oblio, dal ciel chiedi pietate; Figlio, se m' lani qual padre, odi, e l'emenda

Pria che l'ira di Dio sovra te scendat: Mira, poi dice; e qui sul vitreo lage, Come a traverso d'impiombato vetro, D'atto riflessa gli mostro l'imago Degli anni e degli eroi che venian dielro. Ivi sul flutto tremolante e vago Passar si vide il colorato spetro Delle cose che al tempo in abbandono Lagoù l'eterno Autore, e anoro no sono.

Mira, dicea, colui che avvolto in greco Pallio, e d'ostro sibilato in cencio angusto Va per le note vie squalilio e cieco (1), Mendicando la vita a frusto a frusto (2); Tenera figlia l'accompagna, e seco Per mano il guida povero e vetusto; El l'altra mano allarga, e altrui pietate Chiede, dicendo: Un doblo aui date.

Egli è il gran Belisario, ei che distese Sull'unto del Signor (5) la man profana. On come Dio suol vendicar le offese Fatte a lui che il figura in foggia umana:

(1) Belsavio generale di Giu-siniano. Che quel grandiono cudetto di laggrasia dell'imperritire Toodora, fosco richiamato dall'Italia dore si felicemente guerreggiova rontes i Got; que qiunsi dimensitano, è four di opini dabbio; nan ch'egil poi verchio cadente e cieco andasse pere le vie di Costonitopoli, guidato per mano de una registrato con consecuente del co

Mendicando sua vita a frasto a frusto, Assai lo loda e più lo loderebbe.

Dante, Pan. c. VI.
(3) Papa Silverio. Z.

Nè dal suo fato misero il difese Quella ehe il fece reo donna sovrana (1); Chè a regia gratitudin non lan dritto Chi si fece dei re schiavo al delitto. Vedi colui che le feminee gote à

Lisce e polite ha di color verniglio; Che interno a pirutir nei (3) di famme ha ruote (3), La man d'avorio e d'ebano l'artiglio. Egli è Narsete eunuco, a cui fur note Delle tencher l'arti e del consiglio; In corte adulatore, croe nel campo, the al bene o al male opara non trova inciampo,

Vedi là per que'stagni armi e cavalil Brulicar tra la folta alga polsutre; Vedi da tergo quel che per le valli Gl'incalra e tenne un di regno bilustre; E par che sovra i nucchi s'necavalli De'destrier, degli eroi vittima illustre Di caduco valor, ma non estrema... Deh non cercar di lui, ma guarda e trema.

Deh non cerear di tiu, ma guardia e t Vedi la del Vesevo appo la falda E Goti e Greci rotolar sul piano; Vedi coloi che si veloce e salda Agita nel ferir l'asta e la tuano, E di sangue grondante or or la calda Anima versa folleggiando invano, E del Vesevo nell'ignita hocca Novello Carrio indonito traboca;

Teja quell'è, che un giorno aspra vendetts Farà delle fraterne ossa insepolte. Tu risparmia la mau che il punto affretta Onde vita e fortuna a to fian tolte. Precipitando dall'orrenda vetta Ahi quante ei seco Iragge anime stolte! Quanti, o Italia, ti costa obbrobri e stenti Il serrilegio delle oppresse genti!

Vuoi tu saper chi quegli sia che inerme Ondeggin penzolon da trave infame? Sindustdo è quel desso, ultimo germe D'Odoire, e qui fia troaco il suo stame. Oh vand drittil oh umane nenti inferne! Oni speranze dell'uom deluse e grsme! Così passano i Ironi.... E qui del lago Turbossi! Ponda, e qui svan! l'imago (4).

Ricci. S. Benedetto, c. XI.

(1) Teodora imperatrice d'Uriente. Vedi sopra. Z.

(2) Ai putti rai, per dir procaei, protervi, oon mi sa

di buon gusto.

(3) Quinci fur quete le lanoso gote,
Al nocchier della livida palude,
Che iotorno agli occhi avea di fiamme ruote.

(4) Due poemi epici scrisse il lucchese Ricci, l'Ataliade e il S. Benedetto, che quantunque non siano una meraviglia, come appare anche dal brani che abbiano qui riperturievoli del quasi assoluto obbio in che sono adutti. Ma di questo è da incolpare il genere anziche ha bontà dell'orere. Z.

#### LA RONACCIA E LO SCORBUTO.

La calma profunda e lo scorbato affliggono i naviganti spagnuoli che Amerigo Vespucei guidava alla scoperta del coatineate americano.

Da che l'Eroe Toscan ripreso avea L'arduo viaggio, il ciclo era sereno; E il quinto giorno omai bello sorgea, · E beilo s'attuffava all'ende in seno. Tutto la impresa favorir parea: Giva l'ibèro stuol contento appieno; Ma il terribile istante, abil s'avvicina Che si muova l'inferno a sua ruina.

Come fuor del Vesèvo alsansi peri Globi di denso fumo a nuneiar danni. Così gli spirti d'alto duol forieri Escou dal regno degli cterni affanni. Scorre Fleriasso i liquidi sentieri. Battendo il flutto cogli aperti vanni; E il flutto, quasi da paura còlto, Rista, si come fosse in gelo accolto,

Gli zefiri compagni della notte, E del mattin le molli aure soavi Cacciate son dalle infernali frotte In fondo a' bosehi, o in antri oscuri e cavi; Ond'è che quando aggiorni o quando aunotte I cocenti vapor fansi più gravi, E del ciclo o del mare il vuoto immenso All'alba e a sera par di fiamme accenso.

Non increspato dall'anre leggiere Diresti l'ocean solido piano: Le navi immote stanno, e alcun potere De'piloti non ha l'esperta mano: Penzolon sull'antenne ricadere Miransi i lini dispiegati invano: Dell'onda il grato mormorar si tacc. Che quale in gora paludosa giace. I naviganti con guardo smarrito

Volgonsi al mar, poi l'un nell'altro fisi: Come scuoprir potrem loutano lito? Chiedon cogli occhi, e in un co'mesti visi: E se vento non softia in questo sito, Come trar vita dal mondo divisi, Volge altri in mente? e la vil ciurma intanto

Rampogna i duci, e in lai prorompe e in pianto. Turbo che gli elementi urti o confonda, Folgor che tuoni e scoppi in notte oscura,

Cruccia men di tal quiete profonda, Che il sonno dir si può della natura. Delle tempeste il furiar seconda Il tumulto dell'alme: e la paura, Mista alla speme, a molto oprar conforta; Or nulla è l'opra o ogni speranza è morta.

Che l'investigator genio mortale Non chieste avea per atteo al fuoco e all'onda

Quelle di fumo rapidissim'ale, Per cui sprezza il softiar d'aura seconda, Oggi ei vola sul mar, në gli ë fatale Rio vento o calma; e bgni remota sponda Ravvicinata è si che un popol solo Un di vivrà fra l'nno e l'altro polo.

Ma dalla schiera dei spiriti felli, Ch'or più divenne numerosa e ardita, Scevrasi il morbo orrendo: irti ha i capelli, Cavi gli occhi, la faccia allividita, I denti atri e ferini, e vien da quelli Fetor, che bastar puote a tor la vita. Scheletro appar, con neri e lati vanni, E ad ogni nioto è apportator d'affanni,

Sovra l'ispane prore ecco ei distende Ed abbassando va l'ali sonanti: Il pestifero fiato i nauti offende, Faust i lor petti nel respiro ansanti: Nuova gravezza molti inerti rende (1). Altri muovono al passo i piè tremanti; A tutti in volto pingesi il pallore, E tristezza fa gelido ogni core (2). Nell'appressar del mostro, agli infeliei Che tocchi son da lui, rin tabe guasta La bocca sì, cho fin dalle radici I denti e le mascelle insiem devasta: Compier vorria elascun gli usati uffici,

Appaion macchie livide, funeste. Opprime i petti acuto duolo, e l'ossa Odonsi erepitar (3) ne' movimenti; Fassi la cute lor squammosa e rossa, E quindi apresi in piaghe puruleuti. Spesso il ventre per idrope s'ingrossa, E s'aggiungono in un mille tormenti; Alfin la lunga ed insanabil pena

Ma debil possa al buon desto contrasta;

Che pur le gambe han tumide, e au queste

Calma, uccidendo, la fatal cangrena (4). Invan Roberto e Oldan, cui pochi uguali Vanta la Spagna nella medic'arte, Onde un argine opporre a tanti mali, Vegtian le notti sovra dotte carte;

(1) Verso cascante e prosaico. (2) Verso bislacco, tanto più da riprendersi in quanto che, dovendo chiudere la stanza, importava che avesse una

certa pienezza di suono. (3) Crepitar è piuttosto della fiamma, del sale che si getta

nel fuoco e simili.

(4) Vedi la bella descrizione che della peste di Atene fece Lucrezio camminando sulle orme di Tucidide, nel sesto libro del suo poema De rerum natura, quella che del contagio degli animali meno energico, ma di più squisita eleganza ci diede Virgilio nel terzo libro delle sue Georgiche, e ammireral in Lucrezio l'osservatore, in Virgilio il poeta.

E privi d'erbe e succhi naturali Acri succhi ortefatti ognun comparte; Chè nulla giova, e al sorger delle stelle Conta ogni legno vittime novello.

D'Ercho il sozzo figlio (1) intorno al Duce S'aggira, e morte por vorriagli in seno; Ma l'angioi che lo guarda e lo conduce Ratto scende dal rici più che baleno, E lui cingendo di celeste luce, Lo rende immuno dal feral veleno: Lo spirito irato mordesi la labbia. E sfoga in altir l'infernal sua rabbia.

Ortes ehe del timone avea la cura, Alvaro il saggio, il forte Odello, Arclio, Oldan, mentre salvare attri procura, Ghermiti sono (ahime) dal morito rio. Salecdo vil, compreso di paura, Al proprio rischio pensa, e, in atto pio Fingendo orar devotamente solo,

Fugge a un tempo il contagio e il cemun duolo. Tace natura nell'alto periglio; il rerman ald germano egro disgiunge Terror di morte; e, reso crudo il liglio, Dal moribondo genitor va luore. Cerea a conforto invan morceto ciglio il ur volto anato; e il duolo al duoi a' aggiunge. Negli ultimi di vita istanti amari, pi velersi fuegre da' suoto più cari.

Solo il pictoso Attlin, cui ferve in petto II puro fuoco d'amish' verace, Pel'amato Rugger sta presso al letto, E par che tutto viva in lui che giace. Ma a quel rivolto l'egro giovinetto, Sebben nelle sue cure si compince, vuocergii pur tenendo, — a Dels I mi lascia, Gil dice, basto io solo a tanta ambascia. Se fra l'eccidio della nostra gento della nostra guito Se fra l'eccidio della nostra gento.

se ira i eccusio deim mostra genue. Finor i rispetti la sorte ria, Dell'i non permetta il ciel, ch'oggi innocente Ministro a te d'acerba morte l'sia.

M'abbandona, ti salva; e sol presente in cor ti resti lo memoria mia. »
Dice, e vorria baciarlo, ma l'arresta
Del periglio di lui l'idea funesta.

Det pergino di un'i noci unicasa. Sulle labbra d'Aldin son tronchi i ilatti Da'frequenti singulti e dai sospiri; Ma stringe alsen l'amico, e i mutui affetti Spiega, nè lascia pur ch'ei si ritiri. E insieme stan si colle braccia stretti, Che confondon te lacrime a i respiri; Tal che ogni alma più fera a quella vista S'intenrisce a un tempo e si rattrista.

(1) Intendi lo scorbuto, che qui e personificato e converso in uno spirito infernale.

ZONCADA. Poesie.

No pur risente il virtuoso core
Del giusto Diego la codarla tema;
El serva e assiste agli egri, a il lor dolore
Par che divida e il peso in quei ne scena.
E favellando lor con santo amore
Gli esorta al pentimento, e nell'estrenna
Ora fatale che si parta l'alma
Lieta, aperando la celeste palma.

Il somno Duce intanto in ogni toco Provido accorra, osserva e l'onda impura Vuol che per fettro passi e a poco a pneo Torni qual esser dec salubre e pura; D'odorose aostanze un vasto fuoco Sopra i vascelli acceso è per sua cura, Ed in eima alle prue macchina cretta Che ventilando sacel l'aria infetta.

Ma indarno al crudo mostro e al fero danno Per umani orgomenti ei tenta opporse; Cinquanta già periro, a molti stanno Languidi, oppressi, della vita in forse.

Massimina Fautastici Rosellini. Amerigo, Canto II.

#### LA STORIA DI UN PROFUGO.

Un giovine, trouto dai conapagni di Amerigo sur una spinggia, dassi u conoscere ul condottiero toscana per uno dei figli di Eduardo tV (1) d'Inghilterra e gli narra le sue vicende.

Solo con esso in solitaria parte, I suoi casi gli espone a parte a parte.

E si favella: — u 'in tristo esempio i' sono Di qual abbia possanza in uman petto La scellerata ambizion di trono, E come per lei taccia ogni altro affetto. lo della vita obbi i' infausto dono D' Albion sulla spiagge in regio tetto; Nacqui primo a Eduardo, e l'infelice Elisabetta o me fu genitire.

Quella che mentre, orba del primo sposo. Nel paterno eastel vivea dolente, Al ro (chi iva cacciando in quel selvoso Loro) mostrossi supplice e piangente: E si tal vista a loi tolse il riposo Che, obliando il suo grado, occultamente Dell'amata beltà si fe' consorte, E solo al nascer mo il "addusso in corte.

Taccio il fremer da' grandi e le intestine
 Guerre che le due Rose indi eccitaro (2),

(1) Vedi la bella tragedia di Casimiro Della-Vigne, intitolala Lex enfants d'Edoward.

Z.

(2) Albude alle lunghe goerre dette della Rosa rossa e della Rosa binnea tra le due famiglie dei Lancaster e dei

Yorck.

10

E di lork i trionfi e le ruinc, Chè di tai cose non ti credo ignaro. Solo del mio narrar sarà confino La trista Istoria del mio fato amaro! E se pietoso come grande sei, Darai qualche sospiro a' mali mici.

" Di Galles nella terra, e dato in cura Della madre al german, scorsi i primi anni, Menando vita semplico ed oscura, E per due lustri non conobbi affanni: Quando in Londra coglica morte immatura Ednardo mio padre..., ah! de' miei danni Fu questo il primo; egli maneava, e tolto Pur m'era riveder l'amato volto!

" Pria che splendesse a lui l'ultimo sole Nomo reggente del britanno regno Di Glocester il duca, e di sua prole, Tenera aneor, lo fea guida o sostegno: Ma l propri giuramenti o le parole Del moribondo re scordò l'indegno: E quantunque germano al padre mio, Fu de' congiunti aspro nemico e rio.

" Qual regio credo nell'avita reggia M'appella il duca; io là mi porto appena, E a me d'intorno avvien che più non veggia I miei più cari; oli dura, oh îmmensa pena!... Già fra mille sospetti il core ondeggia, Ne chiedo, e invan desio risposta piena: La genitrice alfin cerco, ed apprendo Solo da'labbri suoi l'arcano orrendo.

a II saggio zio, che qual secondo padre Viveami al fianco per costume antico, E quel, di candid'alma, di leggiadre Forme, più che fratel, mio dolce amico, A cui diè vita la mia atessa madre, Primi immolava il barbaro nemico! E ehiaro presagia l'ingiusto scempio Quai delitti compiuti avrebbe l'empio.

a Elisabetta a mo dicea nel pianto: Ah l'altrui fato annunzia il fato nostro! S'eviti, o figlio, e asil propizio intanto Di Westminster ne porga il saero chiostro. Già le suore o il german mi sono accento, E pavidi fuggiam, come dal rostro Di rapace sparvier fuggono unite Le timide colombe impaurite.

« Nel silenzio notturno alla famosa Badia n'audiam: fra cento faci accolti Siam colà da cortese, numerosa Schiera di saggi, in hianche lane avvolti. Quella gotica mole maestosa, Le colonne, i grand'archi, i sacri volti, Tutto scolpito la mia mente serba, Pur tal memoria ognor tornami acerba.

" Vergogno, abi! m'ange che tremar potei, Fuggir così d'imbelle donus al naro,

Non vendicar quel sangue a me si caro!... Ma, debil troppo era per gli anni miei Quando le mie sventure incominciaro!... Nè, fra la vil turba di corte, un solo Indignato si mosse al nostro duolo! a Scorsi eran pochi di da che ricetto Porgea l'augusto santuario a noi, Quando un araldo vien, d'alto rispetto Simulator nel scaltri modi suol. Esser giunto, egli dice, il giorno eletto In cui fregiar mi de' degli avi eroi La temuta corona, e che alla corte M'appella coi german novella sorte.

Non troncar di Riccardo i giorni rei,

« A tale annunzio, chi ridir l'affanno Può della madre? ambo ne stringe al seno, Sciamando: - Ah! qui si cela atroce inganno, Chè m'è Riccardo omai palese appieno: Da me strapparvi tenta il fier tiranno, Ma noi potrà: voi salvi i' voglio almeno; E detti d'amistà più non ascolto

Da chi già un figlio ed un fratel m'ha tolto. -" Tutto quel giorno, sopra il nostro fato Trepida, ansante, ognor seco ci tenne, Ed amorosa a noi corcossi allato

Quando la buia notte in ciel sorvenne. Ma appena il sol fea l'oriente aurato, Che in sacra pompa alla badia sen venne De' fedeli il pastor, di mitra cinto, Da zelu forse, ovver da fraude spinto. " Egli, parlando alla relna, indegno

Di lei disse il sospetto: e come i figli Di regia stirpe, sacri al ben del regno, Temer non denno e non fuggir perigli. D'intera fe mostrar pur volle degno Di Glocester il duca: a'snoi consigli Cedere alfin dovè la madre; e, oh Dio, Come tenero fu l'estremo addio!...

a Ambo teneaci tra lo braccia stretti. E all'uno e all'altro a mille i baci dava, E i nostri volti intanto, i nostri petti Di calde amare lagrime bagnava: Parlar yolea, ma tronchi erano i detti Pel duol che la sua voce soffoeava: Incolte e aparse avea le chiome hionde. Smorto il viso, e le luci moribonde.

« Al suo collo abbracciato io fortemente Stavami, per non esserle rapito: Ed il german si nascondea piangente Fra gli ampi seni del regal vestito. Quando, intrepido a vista sì delente, Osava dirle'l sacerdote ardito: - O donna, łascia alfine i figli tuoi,

Che non più a te, debbonsi al regno, a noi. ---« Ella al ciel si rivolse; e sebben muta,

Parve che a quello i nostri giorni offrisse;

Poseia, da noi staccandosi, svenuta Cadde, e parea che pel dolar morisse!... Ah, cosl ti lascini, nè più veduta T'ho, madre mia l... ehi sa eome t'afflisse Poi la perdita nostra, e quali e quanti Patir dovesti oltraggi e versar pianti l... « Dal tempio usciti, ogni crudel presagio Ben tosto il fatto a confermar seguia, Chè a reo ministro di signor malvagio Fidandoci il signor da noi partia. Nè guidavaci quegli al bel palagio E all'aule regie, ov'ehhi albergo in pria; Ma del Tamigi in riva, all ampio tetto

Altero e formidabile d'aspetto. " Qual guerresco castel, quadra ha figura, E lo sormontan quattro eccelse rocche; Due volte è einto di merlate mura, Su cui frequenti stan fulminee bocche; Fossa l'accerchia, gorgogliante, oscura, U'par ehe il fiume l'onde sue trabocche; Angusto ponte adduce a ferrea porta, Di cui la vista l'anima sconforta.

« Varcai tremando la temuta soglia, Me restringendo al piccolo germano, E anelando svelar l'interna doglia Figgeva io gli occhi in eiascun volto umano: Ma, in mezzo a gente di pietade spoglia, Sguardo consolator cercava invano: Sì ehe la tema e l'ansia del dolore Venner più gravi a ripiombarmi in core.

" Molte salimmo scale anguste ed erte, E molti femmo tortuosi giri Per sale melanconiche e deserte, Piene d'armi, di ceppi e di martiri. Alfin due celle a noi furono aperte Ove esalar potero i miei sospiri; E un fido servo, che seguir ci volse, lvi pietosamente ne raccolse.

" Da questo indi apprendea come la torre Di Londra è la magion che noi racchiude: A tal nome, ogni vittima ricorre Al pensier sì ehe veggo l'ombre ignude!... Poi, come nulli i nostri dritti esporre Poteo Riccardo iniquo, alla virtude Della madre oltraggiando, ei mi dicea; E più che il duolo l'onta m'opprimea. " Ma il crudel duca, non satollo ancora,

Quantunque e grado e onore e lihertade Tolto n'avesse, la nostra ultim'ora Segnò, nè il mosse l'infantile etade. Le vene e i polsi tremanmi tutt'ora, Un gelido terror tutto m'invade, Pur eh'io rimembri la morente voce Del mio german diletto e il caso atroce!

" Era nel colmo della notte, e immerso In sonno placidissimo i' giacea:

E la medesma stanza, ma un diverso Strato, il fanciullo misero accoglica: Quando un romor mi acuote, ed attraverso Alla cortina miro.... uom, che tenen Accesa face e nudo ferro in mano, E, incerto, il piè ver noi mavea pian piano. a Irte le chiome avea, torvo lo sguardo, E nunzio di delitti il volto truce. E insiem della persona alto e gagliardo Mel dimostrava quella fosca luce. Per la paura a un tempo io gelo ed ardo, Preveggo il fin che a noi quel tristo adduce: Il eor mi batza in petto, e senza lena Immoto stommi e spirar oso appena.

" Del fratel mio va l'assassino al letto E tutto in pria lo scuopre: egli sopito Stavasi, e il vago ed innocente aspetto Avrebbe anche una belva intenerito. Por quegli il brando inalza, e il bianco petto In men ehe il dico (oh eiel!) mirai ferito. Geme il fanciullo, io pur gemo con lui,

Ma l'inuman raddoppia i colpi sni. " Balzo dal letto fra le stride e il pianto: Mosso quel erudo da spietata voglia Incontra vienmi coll'acciar, ma intanto L'uscio si sehiude, e gento è sulla soglia. D'Elisabetta il genitor (che tanto Ci amò) guidava disperata doglia : Che, discoperta la sentenza ria,

Quivi accorse... ah perchè non giunse ei pria?... a Al carnelice infame offerte e preghi Rivolge il veglio, e i giorni miei gli chiede; Inflessihil da prima avvien eh'ei nieghi, E necessario lo immolarmi erede. Ma l'avo mio pictoso, onde si pieghi, Promette (oltre ad amplissima mercede) Ch'io tosto lascerò l'angliea riva, Nè ad alcun mai noto sarà eh'io viva. " Quei cede alfine, e per occulte strade

Fuor della torre veggiomi portato, E un estinto garzon pari d'etade Senni che fu dov'io giacca posato. Ma appien securo da nemiehe spade Vuolmi l'avo amoroso; onde, affidato A servo antico, la medesma aurora Con quello ascendo una veloce prora. « Ahi quante pene m'agitaro, e quanti

Mesti pensier varcando il flutto infido! Ora il german trafitto aver davanti E udirne mi parca l'estremo grido; Or della madre le carezze e i pianti Rimembranda, piangea; del patrio lido Or le memorie e della regia enna Nota mi fean l'instabile fortuna.

« Alfin de Lusitani alle ridenti Sponde giungrmmo; ignoto nome ascose Mio grado, e il servo fra l'estrance genti Padre s'infinse, e folo atta compose, Ma poichè Diaz (1) allor le vele a'venti Daya, seguirlo il mio fedel dispose; Chè più seeuro mi eredè, lontano Da'miei nemiei, in grembo all'oceano.

- " Il gran navigator già discoperto Il Capo avea che da Speranza è detto; Ma, perebò appien nella marina esperto, A nuove imprese era or dal rege eletto. Lungo narrar saria ciò che sofferto Fu da noi nel viaggio, or per difetto Di cibo, or per le sirti, e sol di quella Dirò funesta ed ultima procella.
- « Già vér l'occaso il sol calava in seno D'oscure nubi, e mentre fea passoggio Fra quo'vapor la luce, or venía meno, Or n'useia sfolgorante il crocco raggio: Del cielo il resto azzurro era e sereno, E dolla sera il lucido messaggio (2) Brillava, e già dall'orto a noi ritorno
- Fucea la luna coll'argenteo corno. « Quando una nuvoletta a fior dell'onda Veggiant che più s'agglomera e s'accresce, E rapida inalzandosi, rotonda l'assi, ed in sè dell'iri i color mesce : La cima par che nelle sfere asconda E posi a un tempo sopra il flutto ond'esce, Tal che colonna di cristallo appare Che il cielo a sostener sorga dal mare.
- « Grata vista agli ignari, alto cagiona Cordoglio al Duce: ei fa raccor le sporte Vele, e coll'arme vér la nube tuona, Sì come insegna a lui la nautic'arte. Al colpo che dal bronzo si sprigiona La prisca forma dal nembo si narte, E deposti dell'iride i colori Van per l'aere dispersi i rei vapori.
- a Intanto il di vien meno, e da ponente Salgono oscuri nugoli, ehe il ciclo Ingombran tutto, e giunti ad oriente Avvolgon Cintia (5) in tenebroso velo. Tutte le faci sue la notte ha spente, Soffian Euro e Aquilon fiati di gelo; Al contrasto terribilo ed all'ira Do'venti, il legno or qua or là s'aggira.
- " A un tratto al sommo ei troviam de'flutti, Che quasi di montagne hanno sembianza. Or, noll'imo voragini ridutti,

Fugge a noi di salvezza ogni speranza:

(1) Bartolomeo Diaz il primo che osasse superare quel Capo che dapprima Tormentoso, poi con miglior angurio si disse di Buona-Speranza. (2) Espero. Quel messaggio lucido che brilla non mi

(3) La lona. Z.

par modo nè proprio nè elegante.

Poscia un altr'onda ne solleva, e addutti Siam dall'irresistibile possanza Della marea, senza soper se v'abbia Dappresso o lido alpestro, o scoglio, o sabbia-« Dell'irato oceano al fiotto orrendo, Al muggito degli euri reluttanti, Del fragil legno al eigolar tremendo, Agli urli de' paurosi naviganti,

Gelavasi il mio cor: quando piangendo Al sen mi strinse il mio fedele, o - « A tanti Perigli, io sol t'esposi (prorompea), Mentre farti securo appien credea. " Deh! mel perdona n - ei seguitava, e intanto Da'singhiozzi eran tronchi i detti sui:

lo l'abbracciava e rispondes col pianto, Quando un grand'urto mi parti da lui; Scriechiò il legno e s'apria squassato, infranto. Con lungo ohimè, del mar ne'gorghi bui Tutti inghiottiti fummo, e sol rammento Il gelo ehe mi einse in quel momento. « Farea fresca e rosata in eicl ritorno

- L'aurora, e piana era e tranquilla l'onda, Allor cho aprendo le pupille al giorno Steso mi vidi sopra ignota sponda: Incerto mi sollevo e guato intorno, E sidenzio profondo mi circonda, Ad uno ad un chiamo i compagni, e l'eco
- Sol mi risponde dal lontano speco. « Smanioso m'aggiro, e, da quel lito Non lunge, seuopro (alii vista!) i tristi avanzi Del lusitan vascello, che sdrucito, Negli alti scogli urtando, erasi dianzi. Di cadaveri un numero infinito Galleggiauti sul mar mi veggo innanzi; Ed errar qua e là pe'flutti sparte
- Corde, tavole, vele, antenno e sarte, n Nel pensar che, di tauti, in vita solo M'ayea serbato la volubil sorte
- A trarro i giorni sopra estranio suolo, Disperato incontrar volca la morte. Digiun mi tenne Inngo tempo il duolo, Allin natura in mo parlo più forte, E della vita il tacito desio Mi spinse a gustar l'erbe, i frutti, il rio.
- « Gran tempo su quell'isola cercai Vivente a me simil, ma sempre invano; Ne ti so ben ridir quanto penai Privo così d'ogni consorzio umano! Sette rigidi inverni ivi passai, Ricetto dienmi d'uno speco il vano. E vestimenta m'ebbi dalle vele
- Che al lido risospinse il mar crudele, « Qui tace mesto, e molto il prenee inglese (1) Compianto è dal Vespucci ed onorato:
- (1) Che un figlio di Eduardo d'Inghilterra scampasse

Ch'indi a lui dice: - "Far ti vo' palese Come fosti dal cicl poi vendicato: Chè certo udir del tuo natio paese E in un de'tuoi novelle or ti fia grato. n - " Ansio ne son ", ripiglia il giovin lieto, E pende da'suoi labbri intento e cheto. a L'usurpator (soggiunse quei) di poco Premea tranquillo il soglio d'Inghilterra, Allor che Arrigo delle parti il fuoco Raccese, e rinnovò la civil guerra. Era Bosworte della pugna il loco, Quando quel giusto Dio che gli empi atterra, Fe'che del rege un capitan s'unisse All'avversario e il traditor tradisse, « Veggendosi deserto e appien sconfitto Riccardo, fra le stragi e le ruine Si scaglia e nel ferir cade trafitto.... Oh d'uom malvagio troppo nobil fine! Ogni civil discordia, ogni conflitto, Da Arrigo allor sedati furo alfine, Che fausto imèn colla tua suora ei strinse, E d'Iork e di Lancastro i dritti avvinse. (1)

> Massimina Fantastict Rosellini Amerigo, c. XI.

dalla morte, come apparirebbe dal presente racconto, è pura lovenzione dell'autrice. La storia anzi ci fa sapere else sotto Carlo II si trovarono i cadaveri dei due infelici principi sepolti sotto la scala delle stanze che occupavano nella Torre di Londra.

(1) Ci piace a proposito di questo poema qui riportare le parole di Carlo Tenca quali si leggono in un suo articolo, multo assennato, sugli epici moderni in ttalia: · Intanto che da ogni parte d'ttalia si studia d'innalzare un onorevole monumento allo memorio del audo norchier promethitor di requi, come per ricompensario dell'inginstizia dei coatemporanei , che gli tolse pertino di dare il ano nome alla terra da lui scoperta, noi abbiamo un poema sul novigatore che usurpossi questa gloria. L'Amerigo della Fantastici Rosellini esalta il più fortunato navigatore che sulle orme di Colombo toccò ai Ildi del nuovo mondo a fece che questa terra da lui si nominasse, L'Amerigo è al pari del Colombo un eroe rigeneratore che porta la fiaccola dello civittà e della fede nelle barbare e selvagge popolazioni, c che perciò deve combattere tutti gli ostacoli frapposti al suo intento dagli spiriti malvagi, rifuggitisi, come ultimo scampo, nelle divinità adorate da quei popoli. - Chiaro si vede che l'egregia donna prese principalmente a modello i Luriadi di Camoens, e l'imitazione in alcuni luoghi è si cvideate che deve dar negli occhi di chiunque abbia letto il poema dell'illustre portoghese. Cost ne'Lusiadi a spayentare Vasco di Gama sorge dal mare un genio signore di quelle onde fino ollora intentate; nell'Amerigo Ulisse (l'idea in vero è un po' strana, ma l'autrice si appoggia all'esempio di Dante che nel canto XXVI dell'inferno gli fo raccontare un suo viaggio maraviglioso oltre le colonne di Ercole), nell'Amerigo, io dito, è Ulisse che fa provo di distogliere dall'audace impresa il Toscano: nci Lusindi i Portoghesi, ammaliati dai vezzi di certe vaghe ninfe troyate in un'isolo, la più amena che imaginar si

LA PRIMA PERSECUZIONE DE CAISTIANL

. . . . . . . . . Ecco, non visto, Appressarsi a Neron l'empio Asmodeo (1), Démone distruttor: ne la man stringe Degli aspidi d'averno un de'più fieri, Che di Nerone il sen trafigge, e passa Tutto nel cuor di lui l'atro veleno. Tosto d'irose vampe e di crudele Sete di sangue ei n'arde, e un vapor denso Gl'investe e offusca la turbata meute. Da quel punto egli è altr'uom, spietato ingiusto E lascivo e feroce; alfin diviene Tutto tiranno; e a disbramar comincia La ria di stragi insaziabil voglia Col sangue de la sna madre Agrippina.... Misfatto inaudito ond'è compreso D'alto terror l'attonito universo! Di notte, in sonno irrequieto i lumi Ei chiudea stanco, quando a' lui dinnanzi Si fe in sogno Asmodèo, ne la sembianza Di furia ultrice che un'accesa teda Impugnava, e cosi, fiero, gli disse. « Signor del mondo, a che non struggi i rei

possa, per poco non dimenticano lo scopo del loro vinggio; il medesimo avviene nell'Amerigo, e così dicasi di altri passi. Se non chè nella Rosellini non trovi la stessa elegonza ehe nel portoghese, nè quel non so che di dificato e di altamente sentito onde durrrà immortale la fama dei Lusindi. Camoeus cantava in un'epoca di gloria una gioria nazionale certissima, da Intti riconoscinta. La Rosellini pare volersene tener certa, ma non è, e il pubblico ancor meno, nè potrebbe, e questo è grande divario. Altro grave sconelo di questo poema si è che gli episodii la vincono della mano sul soggetto principale e per mole e per interesse, Il che forse scansar non si poten in soggetto sterile per se stesso, la eui grandezza, quando pur fosse voluta riconoscere, è più nel concetto che nei fatti. Si direbbe che certe imprese sieno epiche per sè, come la guerra di Troja, la presa di Gerusalemme; certe altre non sono, stantechè la loro grandezza sia più negli effetti che si matureranno nel futuro che non nell'opera del presente, Anche il protagonista non vi campeggia molto, per la ragione che sopra dicemmo della natura del fatto, e noi saremmo quasi tentati a credere che Diego'e Zilia (spagnuolo l'nuo, l'altra americana e innamorati l'un dell'altra, come avrà già indovinato il lettore) sieno I veri protagonisti del poema;da poichè da essi dipende lo scioglimento della favola, in essi totta si raccoglie la nostra ottenzione.

Seguaci di Gesù? setta esceranda

(1) Per dir vero, i poeti abusano strangmente di questi sogni e visioni; che bisogno v'era nel caso nostro che Asmodeo sisturbasse in una visiane notturna o sogno alla persecuzione de'Cristiani un uomo come Nerone che vi cra si fieramente disposto? E non si scenna l'interesse facendo dire da Asmodeo quello che Nerone deve fare, mentre di poi bisognera pure che ci narri appunto quello ch'ei fece, e così avremo le cose narrate due volte, l'una in sogno, l'altra in azione, modo opportunissimo per attediare i lettori.

Che Roma empie d'infamie e di delitti, E di quel Seduttor degna che alfine Lasciò su vil patibolo la vita. E tutto non puoi tu? temi tu forse Di lor vendette? Anco men rei, ti manca Via di punirli per supposti falli (1)? Osa: non vedi questa face? il mezzo Essa additar ti può di trarli a morte. Fa ehe un inceudio per ignota mano Si desti in Roma tua; scaltro ne incolpa Gli odiati cristiani, e un grido udrai Sorger contr'essi invocator di strage; Tu gl'incatena allor, nuovi e diversi Tormenti inventa, e tutta sperdi al vento Lor empia stirpe, " Disse, e quella face Ruotò tre volte di Neron sul ciglio, E ratto sparve. Si destò il Tiranno, Lieto del sogno, a sè plandendo: in mente Già già designa de lo incendio i modi; Del eristian gregge lo sterminio pensa, E ne sorride a la ferale idea. Lupo così, che va notturno in cerca Del disiato pasto, e s'incammina Al noto ovil, quando dappresso ei sente L'odor de le innocenti agne, fiutando Va intorno, e'l passo affretta, e già gli sembra Libarno il sangue, ed in suo cuor n'esulta. Arde già Roma; per dì nove infuria La crepitante fiamma, e si dilata, Nè spegneria alcun osa, chè paventa L'ira del Sir; globi di fiamme e fumo Ondeggian dappertutto, e fatta un rogo È Roma omai; Neron, che fa? Tranquillo Ei su la cima d'alta torre ascende, E si delizin ne la vista orrenda Di sua città fumante, e, in veste avvolto Di mimo vil, citarizzando canta Del combusto llion l'alta ruina. Ahimè, cristiani miseri! su voi Cadrà la colpa di quel vasto incendio. Trista vergogna del misfatto atroce Punge Il cor di Nerone, e voi ne grida Antori infami, e aggiugne altri delitti, Ed accuse moltiplica, e riversa Tutto in voi l'odio de la irata plebe. Ecco il flagel su voi d'ingiusta pena -A ruotarsi incomincia: di selvagge Belve in ispide pelli eccovi avvolti, E disbranati da voraci cani:

(1) Quel suggerire così crudamente anzi brutalmente il delitto come delitto è un controsento; perche ripugna il supporre che l'uomo possa perder il sentimoto della virtù per guisa da confessare sent'altro ch'egli ama il male pel male, la colpa per la colpa. Z.

Altri di voi spirano, ahimè, confitti

A dure croci; ed altri (orrendo a dirsi!) lucamiciati di tenace pece Ardon lungo le vie, così che, spenta Del di la luce, qual fanal notturno Le rischiarin di lor lento supplizio. Che fa il Tiranno? A quell'orrido lume Negli orti suoi va celebrando ei lieto Circensi ludi, e, fatto auriga, il cocchio Guida, esultante d'ir colà frammisto A la plebe più sozza. Oh miserando Spettacol ehe a pietà pur mosse il core De'gentili medesmi, a eui l'orecchio Feriano ad or ad or le dolorose Voci che uscian da que'eristiani ardenti! Frattanto, a sostener viva la fede Nel gregge di Gesù, vegliava in Roma Di Paolo e Pier lo infaticabil zelo, Guerra rompendo al vizio ehe cedea Incontro a la virtude; e volle Iddio Dar gloriosa a Pier vittoria in faccia A Neron erudo, Mago ei pur, godea Andar cinto di maghi il rio Tiranno, Dotto di lor prestigi nel segreto Magisterio, ed avea sovr'altri accetto Quel Simon già nimico aspro di Piero, Che lui caeciò confuso e svergognato Quando comprar eredea per vile argento Del Paraelito i doni. Gerione, Démone de la frode, di costui In cor si pose, e lo istigando ad opra D'alto ardimento, sì pur gli gridava: " Mago, a che stai? vennta è l'ora, opprimi L'apostol tuo nimico, e d'un prodigio Smenti la Fè del Nazareno: ardisci: Spicca al cospetto di Nerone un volo: E noi ti reggerem, n Disse e disparve. Già d'affollata plebe il circo è pieno, Tutta in desio di rimirar compiuta Del maliardo volator la prova: Neron v'assiste in soglio; e, a forza astretto, Ancor Piero è presente. Ecco da'suoi Levato in her dèmoni fedeli Simon s'innalza a volo, e tutto suona Di plausi il circo. Allor l'apostol santo Prostrasi a Dio, prega ehe ai neri spirti La forza ei tolga, a umiliar quel tristo. Ode il gran Padre il supplice suo servo, E un angiol fuga eon fulmineo brando Le possanze d'averno; abbandonato, Ecco a un tratto Simon giù al suol da l'alto Precipitar. Mette di duolo un grido De'pagani la turba, e n'è confuso L'empio Neron; Piero erge gli occhi al cielo, E de la sua vittoria Iddio ringrazia. Ma in lui più si volgea l'odio e lo sdegno

Del Despota roman, che'l fier comando

D'incatenarlo die. Piagnea dintorno Al buon pastor l'afflitto gregge e moito Pregaval che, a sfuggir l'ingordo artiglio Del coronato tigre, ci lungi andasse Da lui ehe già ne gia rapido in cerca. A le preci ed al pianto de'suoi figli L'apostolo redè, di Roma uscia; Quand'ecco incontro a lui fassi, in sembiante Di viatore, il Redentor divino. " Dove? " (Piero dimanda) " I' volgo a Roma Il piè (Gesù rispose) ove m'attende Novella rroce. " Al suon di tai parole, Di bel rossor Pietro si tinse, e indietro Rivolò disioso incontro a morte. Già de' cristiani a danno eran bandite Per cenno di Neron leggi di sangue, Si ehe tutta di lor spenta restasse La gran semenza, ed il romano imperio Purgato fosse da la Fè del Cristo: E bramando atterrar l'alto edificio De la Chiesa di Dio, volle il Tiranno Abbatterne le due salde colonne. Paolo era in ceppi, e Pier quindi su chiuso Nel rareer mamertino: oh voi feliri Di quel carcer custodi, ivi da Piero Rigenerati col divin lavacro Per lo fonte rhe là spieciar si vide, E del prodigio ancor memoria serba! Sul Prenre drgli apostoli già scende Nembo d'aspri flagelli, e si decreta A lui morte di eroce. Oh qual ventura Al Maestro divin, Plero, t'agguaglia! Ma tel vieta umiltà, chè indegno rredi Te di morir ne la medesima guisa In cui già vi spirò l'Agnello eterno: La crore abbracci, e vuoi morir su quella, Ma più ignominia brami e più tormento, Crorifisso eol capo in giù riverso E i piè in aria levati. È presto il tronro; Su i duri chiovi scendono a più colpi I pesanti martelli; è il tronco eretto; In quel dolorosissimo martiro Agonizzi; apparir vedi raggianle Un angiol eue soave ti conforta; E, a'tuoi nimiei prrdonando, spiri. Nrl di medesmo cade al suol la sarra Dal brando del carnefire rerisa Testa di Paolo: s'apre ad ambi il rielo: E volano a fruir gaudio immortale Ne lo amplesso di Dio, Salvete, o sante Pietre su eui s'innalza la gran mole De la Chiesa del Cristo! oh rome bella Splende lassu vostra eorona! oh quanto Amor vi segue e reverenza in terra! Fidi sostegni voi de la sbattuta Nave crieste in mezzo a rie procrile.

Che mai sommerger non potran d'averno I fieri venti e i congiurati flutti.

Antonio Mezzanotte

Il Cristo Redentore, c. 11.

S. CIRILLO ESPONE LA STORIA DELL'ANTICO TESTAMENTO.

Mentre, com'angiol che ne'petti accende Immenso fuoco di profondo ardore, Quando l'inno dei santi in eielo ascendo, Tra l'armonia del mondo produttore (1), Tra l'armonia delle sfere lucenti. Tra l'armonia dell'increato amore. Stava Cirillo, che con gli occhi ardenti Parea vibrare divina favilla. E sì proruppe in animosl arcrnti: Uno e l'Eterno: Eternità srintilla (2) È del suo trono, e le sfere del cielo Ei con un soffio di sua borca imnilla. Uno, trino è l'Eterno; a lui fa velo Onnipotenza coll'ali dorate, E vibra lampi di mirabil telo. Le radianti sue mani increate Chiudon la Forza, e Maestà lo veste

Con manto n'sono le stelle segnate.

Egli siede sui nembi e le tempeste;

La giustizia è i suo scettro, e sotto a quello
Passan le ore felici e le funeste.

Tremando l'asse del mondo rubello

Sente il poter del guardo, ond'egli juote Sirugger tutto'l creato, egli rhe fello. Ma'l suo dito paterno entro le vuote Case del ciel gli orbi sospinge, e prime

Opre di lui son le stellate ruote: Ed è una stella del fuoco sublime, Onde lampeggia l'invisibil Nume, Quella luce rhe al di bellezza imprime.

Ei d'aquilon su le veloci piume S'alza e passeggia; e, Santol santol esclama Il ciri, la terra, il mare, il monte, il fiume. Ei soffia morte (3); ei, se giustizir il brama, Copre sua faccia di tremenda e nera Nube di sdegno, e ol terror ci chiama.

Nube di soegno, e coi terror ci canama.

Pria ch'altro fosse, e vita e luce egli era:
Creò spirti celesti, al soglio immenso
Pece rorona la rreata schiera:

(1) Verso troppo cascante in un metro lirico, e di si fatti abbonda la Roèro. Z. (2) L'eternisă seintilla di un trono è frase da secenlista. Z.

(3) Queste maniere del tutto orientali mal si affanno all'indole delta nostra lingua, modellata sul tipo classico della latina e della greca. Z. E, Osanna! Osanna! per lu cielo estenso Suonò tre volte; all'armonia divina Diede principio il eberubino accenso. La beata, beante, unica, trina Luce bevea Satanno, e in sen covava

Luce bevea Satanno, e in sen covava Orgoglio, nunzio della gran rovina. lo pur, io pur son Dio! l'empio selamava, Ed una turba d'angioli possente Vedea la sua bellezza e l'adorava.

Cadder vinte le turbe eternamente Chiuse ove di sè stesse punitrici Bestemmiano la mano onnipossente, Fulminate da labbra creatrici (1).

Fulminate da labbra creatrici (1).

Dal sia di quelle labbra portentose
L'universo, la luce,
L'uomo, le stelle e il cicle,

Uscir creati, e coll estate il gelo (2); L'uom, del creato in terra e gioria e duce, Mentre dal sonno chiuse avea le ciglia, La vergin nacepue da suo fianco uscita. Era'l settlino giorno; in celma pose La virti produttrie delle coast: Jehos, dall'inno universal lodato, L'opra lodo dal suo poter compita. Fra quattro finmi l'uom venne locato All'ombra del fatte arbor di vita. Fegti un divisto lodio; ma la saltia, por lodo di mivisto lodio; ma la saltia, Deve era l'emo besio.

Trovò l'angiolo reo. Serpe strisciante Eva sedusse; ella allo sposo amante Diede il pomo vietato; E'l colpevole Adamo allora innante D'Iddio trovossi nudo e palpitante. Morrai (selamo l'Eterno) e lunga traccia

Ti segnerà l'affanno
per quella vita che ender minaccia.
Donna, tu servi all'uom eui festi inganno; Ma
servi all'uom eui festi inganno; Ma
serpe schiseciata abbia l'immonda testa.
Dicea: la voce usei quasi tempesta
Fra due monti rincibiasa, allor che serra
La via dell'euro montana foresta:
Sospiase un fammeggiante angiol di guerra

Con ira e morte nel tremendo aspetto

(1) Quall'opiteto di erestrici è assai male opplicato, perchè sembas fare una distintiune tra labbra e the ponno e labbra che one ponno creare, la qual distinzione non ciate, essendo Dio solo il erestrone. C.

(2) Il gelo astrazione della manoranza di eslorico non a mittei coll'estate, none di stagione. Di quote ineutrante che accusano posa fermenza di logico perca assai e contra con contra della contra della contra di contra di

Il vacillante Adamo in su la terra: Eva fu madre, e sue peccata pianse. Pur di nuovo peccò l'uomo; s'infranse Col ciel l'abisso, i gran nembi n'useiro, E pochi giusti al fatal di fuggiro. R giusto era Noc: d'Iddio parola In salvatrice e sola (1)

Un giusto era Noe: d'Iddio narola In salvatrice e sola (1) Nave lo chiuse: apparve poi, ma invano, L'iride vario-pinta in su le stelle (2): Invan! ebè sorse al ciel torre nefanda. E col ciclo pugnò popolo insano: Fur divise le genti e le favelle, Fra le guerre novelle, Sin ehe formoro monarchia miranda Pochi ma santi dell'Orebbo al piede: E Isacco trasse da tal gente eletta La sua terrena vita fuggitiva: Chiese sua vita Iddio: già lo feriva Il padre, e la bipenne era già stretta: Salvollo il Dio dei giorni e dei portenti, Il Dio per cui Mosè sul Nilo giacque, Quando'l portò l'angiol del mar su l'acque.

E mille Egizi chber la tomba in mare.
Mosè sparti (3) quell'onder:
Poi su descrie sponde
Rugida partenitosa il suol coverse;
Clié a quel popolo suo Dio ne fea dono (4).
Ididio sesse in l'Oreblo, e, Soa chi sono,
(Tuonò tremendo) Unico èl Nume; Il Nume
Vuole ogni sietu un di soercio a lordar le avare
Mani rel sangue de'Iraelli tui;
Tu il podre onora; Non lordar le avare
Mani rel sangue de'Iraelli tui;

Quell'angiol stesso Faraon sommerse,

(1) Quel sola ol modo che viene qui usato vorrebbeniquificare solitoria abbandonata alla latina, come nel
significare solitoria pubbandonata alla latina, come nel
solo in filiore di Virgilio, e gli ecempi abbondano, onzichè una sola, uci qual senso atimerei necessario l'orteolo o antipoto, come ia nua sola natve, n posto tra
la preposizione e il nome, ll'che forse non è seoza
ceganza in possia, come à neco uma mare. Z.

eleganza in possia, come *in sola una nore*. Z.

(3) L'iride noo opparendo che nella regione delle nubi plovose, parmi Improprio questo mostroreda in sulle stelle. In questo appunto si ricoosece la mirabile mente dell'Alighieri elso anche là dove appare più arditos et ul l'assalizzi, lo trovi altamente logico. Z.

(3) A hi s'Intende della proprieta del vecolodi con catterò certo questo puerto, che proprimente sona feparti, e mal rende il sobito apririo delle nope al cenno di Norde, anto che neglio nardenie spersono coi verbo dicire. Ni si presionito queste sottigliezar, che forre mas nono instilli pri giovanetti in un tempo nel quale si una dei vocabili in modo si vogo e indeternanato che, se la biesqui costituna di questo poso, più non spersono quello dei proprimente di eri si vogiti sun paspersono puello dei proprimente di re signi sun paspersono puello dei proprimente di re signi sun paspersono puello dei proprimente di re signi sun pa-

(4) Verso durissimo perchè ni compone in gran parte di monosillabi. Z. Serba casta la mente ed il costume; Non tor l'altrui; Non tesser frode al vero; Ne macchiar col desio vergine o sposá; Disse il Signor dell'increato impero. Era fra nembi ascosa La fiammeggiante luce, e fer costoro

Un men severo Dio con gemme ed oro. Pietoso Iddio pur non muto: da vetta Trasse Mosè con picciol verga un rio; Ma dubito Mosè, ch'esul morio, E'l suol promesso alla sua gente cletta A lui chiuse vendetta (1). Non è'l dubiar con Dio colpa impunita (2). Ed ei mostrossi al suo Signor restio. Errò così chi rea larva smarrita Richiamava a non chiesta e mortal vita Samuel evocato, e sul grand'asse L'orbe tremo, l'inferno reo s'aprio. Offeso dai viventi,

Poi scosse il Dio dei re l'alto flagello, E sentillo Israello, E Israel non si mosse; Alii! nè pur quando dipartinne Iddio La possanza superba,

E Giuda ed Israel divise e sensse Quella man rhe gl'imperi e dona e serba: Abi! në pur quando fra le assire genti Mirò in belva cangiato il re sì crudo, Del grand'odio d'Iddio tremendo escrupio: Onde il popolo santo in popol empio Avea mutato la città regina, Qualor si vide incatenata e china.

Diodata Saluzzo Rocco, Ipazia, c. III.

### I TRE REGNI DI NATURA.

Dio, facitor di tre diversi regni, Tu, per cui la natura In tre divisa dal gran di primiero Compie i varii ineffabili disegni, Spirami, mente sontma ed infinita, Nel fatidico mobile pensiero La gran scienza dell'età ventura, E fa il primo de'regni a me palese; Regno che chiude in sè con nulla vita Le pietre, l'oro, e quelle gemmo accese Che invan dall' avid' occhio il suol difese (3).

(1) Di chi? intendo di Dio, perchè così m'insegnano le Sacre Carte, ma dal contesto grammaticale non appare,

(2) Verso duro e inclegante, come tanti altri. (3) Questo suolo che difende invano le genune nascoste nel suo seno non mi garba molto, dandosi al suolo una proprieta che troppo difficilmente ricorre al pensiero: se avesse detto il anol profondo o ulcun else di simile ZONGADA. Poesic.

Fa che in secondo regno (alto portento!) lo veggia l'erba verde, i fiori estivi, Le annose piante, il pin della foresta, E le foglie de' faggi e degli ulivi, Che traggono dal suol vivo alimento. Poscia il regno miglior tu manifesta, E'l proprio senso e lo spontaneo moto, Che lo spinge e l'arresta; Regno elie muove il passo, il volo, il muoto E dimmi come egli si nutre e pasce Di tutto ciò che in gli altri regni è noto Come in quel regno nasee, Trecento mila volte variato, L'insetto vile e l'uom re del creato. Il tuo soflio immortal nell'uom spirasti , Un impero a lui dando, Qualor l'universal orbe creasti, E la varia materia, aspra, odorosa,

Gelida, ardente, di tua man formasti; Fori (1) non visti hai posto in ogni cosa; Dura ed acerba materia locando Nel monte antico, e molle nella rosa; Coll'infinito le novelle scuole Partiran la materia:... ora che dicu? Ove pon trovo la materia annosa, Se materia è'l ruscello in colle aprico, Ed è materia il sole, E l'acre mosso al suon di mie parole?

Gran Dio! festi del sol centro stupendo, Che attragge i corpi; ma le sue scintille Respinge l'orbe con la bruna scorza. Gran Diol perenne forza Donasti al fuoco, ed a sue tonde e mille Moventi parti, ond'egli va ponendo Dovunque il moto con le sue faville. Per te! per te! la luce Nacque col sia de'soli accenditore (2), E vibra immensi raggi, ed ha vigore Nel propagarli immenso; ella produce, Pel tuo volcre, il mobile colore; L'uom sol per essa vede Ogni creata cosa; o che discenda Dalla sua varia sede, Ovver dai corpi che il riflesso accenda. Per qual sia niezzo sua virtir risplenda.

il concetto avrebbe avuto tutt'altra evidenza. Orazio parlando dell'oro disse : Aurum irrepertum et sie melius situm

Cum terra celat; 7 e disse da maestro par suo.

(1) lutendi i pori-(2) Questo accenditore, richiamandomi ad no'imagine molto triviale, mi par poco nobile, e lo porrò colla lu-

cerua del mondo ad judacare il sole quale si trova nel somme Dante!

Ora me'e immani, in retto van giu tratta, Can rapido vigato, non distratta Giu razia ven passo dal sendir retto Giu razzia ven passo dal sendir retto Giu razzia ven passo dal sendir retto Sun tonde e lisce, e nolle pinite vote: L'infiammabile perte del suo ragio; Giù l'aria in sfera tramutta veggi pell'orben notre nitorno. Ondeggiante quel fluido perfetto (tan gran fora sall'asse le volto internationali del considera Già dell'aria fierbiar nel votto immeno Già dell'aria fierbiar nel votto immeno do di tratto dall'omo filinine accesso.

Odo il tratto dall'uom fottonia accenso. Serta è pri me l'icalati nei diagne Udendo il suon, l'induptor severo Segneria qual sentiero II suon nell'ordulari lieve ha trascovo; Segneria come nel corpo sunoro, Poste le breri perticelle in nuoto, Vengon parti situali spiate da foro. La via cesì quel secolo remoto Consectrà venne con esta contro: Misurrai quel fuggidiro corso; E muste da altra seco dottine avramo E muste da latte seco dottine avramo.

Verace meta.

Diodota Saluzzo Beero, Ipazia, c. IV.

DOTTRINE DELLA SETTA SIGICA.

Senza orbe e sole.

Pria de'secoli o tu, l'anima e'l moto D'eterna, immensa, inordinata mole, Tu, fuoco eterno, stavi in alto vuoto

Dormia natura, che nel sen eliuidea L'immortal seme delle cose invano, E la face del di spenta giacea Nel sonno arcano. Gran Dio! dal primo di del non creato Anno, lottasti alla materia in seno.

Da vostra guerra nacquer Tempo e Fato E'l ciel sereno. Vineesti! e fatto Iddio l'ardenti piume

Muovesti allora nello spazio immenso; E salma e spirito avesti e vita e lume Santo ed accenso. Al passato per te tosto succede

L'età presente, e l'avvenir che avanza;
Catena è'l tutto, e nè pur serve, c cede
A tua possanza.

Non mai si scema e cresce aria, acqua o terra (1), Ch'eterna è la materia, eterno il fuoco;

(1) Oxidio nel primo delle metamorfosi cantava del caos: Inte more et tellus et quod tegit omnin calum Unus crut toto natura vultus in orbe.

Terra è nel fuoco, fuoco nella terra, Acqua nel fuoco, e dentro l'acqua fuoco, Terra nell'aria, ed aria nella terra; L'aria fredda sta sotto il caldo fuoco; Ed il fuoro al ciel sale e quivi, intatto, Grande, accesa facella agli astri è fatto. Intelletto han degli astri i vivi rai, E il sol, che d'ogni mole è la più vasta; Egli è presago d'esultanza e guai. Due fuochi sonvi: ardente uno contrasta Con la natura, appien non vinta mai, E fa il corpo alle stelle, e a noi sovrasta. L'altro è parte del Nume; in cielo anch'esso Porta il destino ne'suoi raggi espresso. Ei predice gli eventi e la ruina Degl' imperi. Non segna ad uom volgare Ciò che immovibil sorte a lui destina, E invan quelle faville azzurre o chiare " Stan nell'acr elle all'uomo s'avvicina.

Quem dizere chuon , rudis indigestoque moles: Nec quidquom nisi pondus iners congestoqué codem Non bene junctarum discordia tensina terus Quoque crat tellus, silie et pontus et aer ;

L'aria in tre parti beve terra e mare;

L'acr che terzo vien forma l'orezzo.

La prima è il cicl, l'altra degli orbi in mezzo,

Ouoque eral tellus, silié et pontus et aer; Se erot instobilis sellus, insubilis unda, Luris egens oer; sulli sus formo manebat, Obstobatque cliès aliud; spini ecepore in von Frigido pagnabant eulidis, humentio siccis, Nolità enus duris, sine pondere habentio pondus.

Orid. Maxan. lib. 1, fab. 1.
I quali versi furono cesi tradotti o per dir meglio parafrasati dal nustro Auguillaro:

Prin che il cicl fosse, il mar, la terra, il fuoco, Era il fuoco, la terra, il ciclo, il oure; Ma il mar redocta il cicl, la terra, il fuoco Deforme il fuoco, il cicl, la terra, il mare, Che ivi era e terra e ciclo e mare e fuoco Dov'era e ricio e terro e fuoco e mare, La terra, il fuoco e il mare era nel ciclo Nel mar, nel fuoco, e nella terra il ciclo.

Quindi noscea ebe, stando in un composto Coofuso II richo e gli elementi insiruo; Faccano un corpo infermo e mal disposto Per donar forma al mal locato seme; Anti cra l'un contrario all'oltro opposto Per le parti di nezzo e per l'estreme; Fea guerra il leve al grave, il molle al saldo, Contro II secco l'umor, col freddo il galdo.

Ben si vede ebe la Roéro aveva în mente îl testo e forse piò îl traduttore, che fuor di proposito imitò în quella sua ottavo alel caosee, nella quale la collocazione delle parole e tautou artifitico a lee pare un giuoco, il che mal si addice alla gravita del concetto. Z. E nell'orezzo quel fuoco ehe'l muove, Sull'oceano rapido passeggia,

A se lo tragge, e poi dal cielo piove Minutissime stille e folgoreggio; El cingo il mondo, e le stagion fu nuove, Ed altín riede dove il sol dardeggia. Che'l sol traendo va eupido quelle Dell'universo lievi particelle.

Dell'universo lievi particelle.
Verrà quel di che tu, non sciolta mai
Materia innata, dentro al seno attivo
Del fuoco immenso non invan cadrai,
Ch'è nume vivo.

Risorgeranno i mondi, ed infiniti Novelli mondi mirerà l'etade; Chè rinascer vedrà novelli liti

L'eternitade.

Cadrà eoi mondi il saggio: egli securo
L'alia rovina mirerà del cielo (1);

Fuggir chi puote? l'avvenire oscuro Sta solto un velo (2). Diodata Saluzzo Roero, Inscio, c. VII.

(1) Imitato da Orazio dove, dipingendo l'impassibilità dello stoico, dice:
 Si fractus illobatur orbis,
 Imparidum ferint ruine.

Op. lib. 111. (2) La Saluzzo nella sua Ipazia sotto colore di narrare le vicende di quella celebre fancialla di Alessandria espone i principali sistemi filosofici degli anticki. Quindi hal le dottrine dei pitagorici, degli cleatici, del cinici, degli stoici. degli epicurei, dei neoplatonki, degli celettici, del sacerdoti egizii, dei eristiani espresse per lo più in altrettante odi od inni con grande varietà di metri. L'autrice, come ci fa intendere essa stessa nella prefazione del poema, mirò principalmente a provaro con gli eventi medesimi quanto mol giovino le opposte dattrine delle scuole nei tempi in cui manca agli nomini il freno delle leggi, e perciò quanto sia migliore e più possente la forte, l'ottimo, l'immortale filosofia dei eristiani. Il fine non potrebbe essere più sauto; ma certo l'esceuzione non soddisfa gran fatto le esigenze dell'arte, e quel che è peggio il poema, ad onta delle infinite lodi onde fu al soo primo venir in luce saintato, il poema, dissi è mortalmente noioso, Invano l'autrice v'interpolò avventure romanzesche per abbellire it suo soggetto, che ti riesce ingrato si per essere quelle troppo strane, troppo fantastiche, si per esser rotto ad ogni tratto da lunghe dispute, o tunghi inni, onde mal si può segoirne il filo. D'altra parto troppo visibilmente appare elle quelle avventure maravigliese non sono che un pretesto, un accorgimento per coprire l'aridita del concetto filosofico, e questo basterebbe a toglier loro l'interesse. La Roèro volle imitare Dante, senza far mente che quanto era a quei tempi e possibile e conveniente non era più al nostri ne conveniente ne possibile. L'azione prorede, come doveva essere con si fatto sistema, languida e stentata, nè vi appare quella bella unità di pensiero onde, finito la lettura di un'opera, ti rimane un'impressione unica e profonda. Lo stile poi è molto ineguale: ora soverchiamente enfatico, ora enscante

e triviale; la dizione mal sicura, di che spesso avviene

VISIONE OF COLOMBO.

Un giren Grindere Gloudos, tance dal lunga camanmer e constant per fami pelavas alla porta di un cavento di francescani in lungono per chialere un pol li pune di regione per un soni gliatotte de dierro ai treva faticommente. Applicato discovera col paraquello della periodi della grandera di delignati diliche non solo il volte suo ouple, una contribia nomo quali tono per anti renominadiria in dei gli archele ai reconsiste della grandera in la della di discolaria, per a reconsi con lattera renominadiria in dei gli direche dat continuere della regiona indella di Castiglia, pernerari una soni ariziali loggia spelle loggia persono.

. . . . . . Era la notte, E non so ben s'io vigilassi o eliiuse Avessi al sonno le palpebre, ed ecco Risplendere d'insoliti baleni Miranda chiarità: lueida zonu Tutta farsi parea l'eccelsa via Cui giù di spera in spera il subitano Transito" d'un cherubo illuminava. Eran mie tuci abbarbagliate, e il rombo Udia delle divine ali commosse Che l'aere fendean; come presente Ebbi quell'alta visione io caddi Abbrividito ol suolo, e nell'aecesa Faccia dell'immortale erger la vista Non osava tremando: un mansueto Cenno m'arrise, ond'io mi confortai; E a Vien meco a mi disse, a altere e strane Meraviglie, che nato uomo non vide, Contemplar ti fia dato, # In quella assunto Esser mi parve a slerminota allezza Dall'angelico impulso; a me di sotto Vanian le terre e i mari, e si veloce Le vaste solitudini del cielo Sorvolando correa che assai più tardo È il cader della folgore, Raccolse Lo spirto volator quell'ardua fretta Discendendo a Tercera, e sulla punta Piramidal di smisurato scoglio Me suo carco depose. Allora un velo Salia, salia quasi volubil tenda Di notturno teatro e dileguava

che l'Idea risea Indiatinta confaso. Pure le tellezze paralit i abbonduso, massimaneute nellsparte lirica, éte certamente è la più degan di lode. Gil alti concetti non mannon alla Rorior, la forma onde questi al rendom luminosamente apesso le manca. Al leggere questo son poema o romanzo poeito, come per modestia sorrebba l'outrire si chianti, ti accorgi che cili mollo stadio, ma non avpesi chianti, il accorgi che cili mollo stadio, ma non avperioni, in formara uno siti e che suo proprio di ra possa, Nel vano immenso. Mi si feano incontro Harbari lidi e sparte isole in grembo Al pelago natanti; ma là dove Di gran gemina plaga insiem collima Il como all'aquilon giacento e all'austro Sovra sgabello il'or feminea larva Sedea gigante; corouato il crine Avea di penno in que color dipinte Onde fa l'arco il sole, e in strana guisa Similemente le cingeva i fianelii Pennuto perizoma (4); intorno al collo Un monile correa di bianche perle Quali più ricche mai l'Egizia Donna (2) Distemperate non bevea tra il fumo De'suoi convivi. Discendea dagli omeri Ispido manto di ferine pelli Mezzo velando la persona, e parte Appariva de'membri igaudi e molto In liste maculati; era l'aspetto Regalmente superbo, e il vivo lampo Delle pupille mi mettea nel core Reverenza e paura. Orrendo a dirsi! Abbrancava un altar con l'ali aperte Formidabil dragone, e gonfio d'ira Fisehiando contorcea la coda immane E le terga squamose; intorno fuoco Dalle nari gittava e intenso leppo (5) Com'alito di morta aura elle esala Da fetido sepolero. All'corpio altare La potente spingea larva reina Folta greggia di schiavi e mille teste S'atterravan devote e trepidanti Nella presenza del tartareo nume (\$). Al vapor degli aromi ed alle grida Delle suppliei turbe il doloroso Lamento si mescea che l'ostie umane Già sollevano avvinte e insanguinate Da secespita (5) atroce, lo non sostenni Lo spettacolo infando, e gli occhi altrove Rivolsi impaurito; ed ecco scena Più terribile ancor: calca e tumulto Parea di combattenti, e un vibrar d'aste E di calami spessi cra, di busti, Di braccia e gambr, e di feriti o spenti Un grande acervo (6); mi premea gli oreechi Degli incalzanti il grido, e seombuiate Qua o la vedea le vinte schiere, e volte

(1) Parola greca e suona fascia che gira jotorno.

z

S'apprestavano legna, e rubiconda Salia la fiamma degli accesi rugbi Per la tetra campagna. Acuti spiedi Su due macigni per alari imposti Giravano i prigioni, e quell'incendio Li rosolava; caracolli e danze Movean diverse i vineitori al duolo De'morenti insultando, e poseia in brani Laccrate le carni, il fiero pasto Divorayan bramesi.... Infamo gioco Fervea lontan tra le romite selve D'inumani congressi.... Altro non vidi. Chè il suo volto ed il mio l'angel coverse Colla tesa de'vanni: « Ecco le genti, » Poi selamava, « ed il termine prefisso De'tuoi chiari trionfi, ecco d'Adamo La postera progenie a cui non scese Stilla finor dell'ineffabil venu Cho zampillò sul Golgota, e si spande Oumei pel regno universal di Cristo. Apostolo fatale entro i deserti Squallidi e bruni che Satàn disecca Di mortifero soffio, alza la voce, Chiama le stirpi avvelenate all'onda Dell'eterno lavaero, il degno uffizio Or t'è commesso, e il compirai, chè vuolsi

Ne passi amari della fuga (1). Intanto

Quel Divo Messagger segnommi e sparve, Lorenzo Costa. Cristoforo Colombo, lib. II.

LO SCOPRIMENTO OBLL'AMERICA.

Cosi colà dove si puote (2). E in eroce

Colombo acqueta l'annuntinata riurma e poco dono scupre terra.

E già spuntava il sole e infaticato Saliva il gran convesso, e in pien merigge Sfolgorava imminente, e dechinando All'ultimo tramonto, il vasto foco Speguea nell'aeque, o una lontana riva Spiato indarno avean gli occhi digiuni. Seguia per l'alte melanconiche ombre L'ispana flotta a gonfie vele, e quanto Acquistava del mar eoi venti amici Tanto parra che le crescesse innanzi Continuato il mare; e s'imbiancava Il trepido orizzonte, ed ogni stella

- Quivi fur rotti e volti negli amarı Passi di fago.
- Dante, Prus. XIII. (2) Vuolsi così rolà dove si puote Ciò che si vuole.

Daute, Ivr. DL.

<sup>(2)</sup> Gleopatra. z. (3) Fetore di fiamma appresa in cose untuose.

<sup>(4)</sup> Allude ai sagrifizii umuoi che si facevano in varie parti d'America, come nel Messico, nel Perù. Z, (5) Specie di coltello vittimario.

Z. (6) Mucchio: latinismo.

Venia più smorta e dileguava ai lampi Del nascente pianeta; ei luminoso Prendea l'etereo calle, indi, vareato Il suo meridian punto, alla notte Cedea l'impero, e una lontana riva Spiato indarno avean gli occlil digiuni. Alii disperanza! E proseguian lor solco Velocemente le spalmate prore Fra la calmu profonda e le teuèbre Del pelago e del ciclo, e il sole ustito Dal balzo oriental sehiudea la luce Del terzo giorno, e l'infocato centro Tenea dell'arco, e poi dava l'addio Precipitando negli equorei stagni All'emisfero, e una lontana riva Spiato indarno avean gli occhi digiuni.

Or sì che al Condottier que' disperati Si versano, si lanciano, già sopra Gli è delle mani parricide il nembo, E purpurei berretti e lucidi elmi E piumati cappei da tutti i lati Gli fan impeto e forza. » Indietro, indietro, O falso Genovese, o vil semenza Di padre isconosciuto; e ancor t'alletta La gran follia del temerarjo volo Pel difeso oceano e i regni ambisci Che delirò la tua mente briaca (1) Di tumida superbia? Indietro e tosto Ritorna, e pria che la domane albeggi, O quivi noi ti seglierem le veno Se mai sfunii il calor del troppo sangur Che ti fa sì demente. » E il ferro ignudo Alfonso gli puntava alla gorgiera Minaccevole in atto: e « Muoia, muoia! » Gridavano I compagni. Alcun divino Difensor proteggea col nitid'orbe Dell'eterno palvese (2) il Capitano Senz'armi e solo, e gli prestava il guardo Fulminante di Cesare, e la voce Che di Minturno empiè l'adra burella (3) Simile a tuono e spaventava il Cimbro (4). « Me, me, perfida razza, eccovi il petto,

Me ferite, sbramatevi, di vostre

(1) Brinchi di livor più che di Bacco.

- Monti. Sometro Pudre Quirino ecc. Z.
  (2) Scudo. Z.
  (3) Specie di prigione secreta; prendesi anche in ge-
- (a) specie di prigione secreta; prendesi ancie in genere per luogo seura, ove non si vede lame di 30le, onde Donte disse:

  Non era camminota di palagio

Là 'v'eravam; ma natural burella Ch'avea mal suolo e di Inme disagio. Isr. C. XXXIV. Z. Allude a Maria che, chiuso nel carcere di Mintura

(4) Allude a Maria che, chiuso nel carcere di Minturao, spaventò per guisa col gnarda e collo voce il Çimbro nandata per uccideria che questi, gettato il colteilo, se ne fuggi. Z.

Seelleraggini appire colunte il sacco (1), E converse le mivi allegramente Baccoglieteri in porto, o mal sienri: La vendetta di Dio frange i disegni Della malzia, ed la si tanghe brarcia Coc, le vittime sue gissero al cuore Dell'universo, di cuusarie è nulla. Che presumete vivi Stornar l'impresa Seritta nel libro che non muta verbo (2)? Soldi, non anco dilegno li notte Così vilmente patteggiata, e farre Non la vedere dilegnarii intera Che un aperto miraedio non brilli In quest'orribo buio e non vi sapani. «

Tacque ciò detto e si trovò deserto Come dopo il softiar dell'aquilone In desolata selva arbore immoto. Deli! che povero cicl (5)1 che paurosi Nugoli sovrapposti e che parvenze (4) Di torri, ili giganti e di cavalli Sbrigliati in guerra! I lividi vapori (5) Porta seco e li rompe alto volando La rapina (6) dell'euro, e fra gli squarci S'intravede il seren, dove luneiala De'stelliferi cocelii arile la fuga: Solcano l'aer tetro isfolgoranti Baleni e strisce e tremule faville Di fosforica luce, e accesi sprazzi Lumeggiano talor l'ampia marca Che mormora sconvolta un fier lamento. Quella torbida pace al duloroso Spirito dell' Eroe tutta rinfiamma La guerra de' pensieri, e lo contrista a D'angoscia e di spavento; a sè lo chiama E gli mostra le sue bellezze il novo Mondo vaticinato, e poi s'arretra Fautasima crudele e lo drride: Conosee allor la vana buffac(7), il niente

- L'avara Babilonia lo colma il sacco D'iro di Dio, e di vizii capi e rei Tonto che scoppia,
- Petrorea, Sozerto.
- (2) Në sillaba di Dio mai si cancella.

  Monti, Sonutro. Z.

  (3) Buio d'infernu e di notte privata
- D'ogui pioneta sotto pover cielo.

  Donte, Prac. XVI.
- (4) Voce dantesea che suana quonto apparenze, sei bianze di cose che non sono.

  Z.

  (5) Quinci far quete le lanose goto

  Al noochier della livida palude.
  - Dante. INT. III. Z.

    (6) Furio, impeto, violenza, dol verbo ropere dei Latiai.
  - Z. (7) Vanità. In questo senso Dante disse:
    - Or puni figlinol veder la corte buffa
      De ben che son cammessi alla fortuna.

      Dante, Iv. VII. Z.

Delle cose mortali, e già deluso Si crede e abbandonato e già dispera : O se qualche speranza in lui s'avviva È la speranza di chi giace infermo Sulle misere piume, e poca e fredda Sente che ognor si fa l'onda vitale. O seonsolato! E ineatenar vorrebbo Colui cho dopo cinque ore volanti Risplenderà sull'ineffabil pieta (1) De'suoi casi infelici, e quella notte Pari alla veglia di prigion che ambascia Fra il patibolo in forse e il diadenia, Vorrebbe quella notte anzi tremenda Che il mattin più brillante..., Egli guardava Quanto potea distendero la vista Pel dubbio raggio che piovon le stelle Alcun segno cercando, alcun prospetto Di mortale soggiorno : e fuggitivo Imagini che addensa il vario giuoco Di fantastico lume, e sparsa nebbia Che ha di pingge talor sito e contegno Gli davan incessante esca d'errore; E distoglica dallo vane apparenze Già stanco e appreso di dolor le ciglia, Quando all'estrema curva orizzontole Una chiarezza vacillo ... M' inganno. Dicea, m'inganno, o da ponente accolta È la tempesta e balenar comincia. Ma lampeggio di nubi e viene e tosto Cessa e rinnova il suo parer con vece D'improviso abbarbaglio e di tenèbre, E questa dura, e come più de' legni S'avanza il moto, ella divien più viva E par fiaccola ardento in calle bruno Cui l'affrettato viator passeggia. Non io deliro o sogno, ecco la fiamma, Nata per uso dell'umane genti, Ben io la raffiguro e poco spazio Parte da me Je desiate sponde Dove a scorta e richiamo altri l'accese. Oh allegrezza disuari all'allegrezza Del gran misurator (2) che sciolse il voto Della pingue ecatombe!... Ei grida: a Terra, Terra, terra, o compagni! e via, mirate Se questa è illusion, se mai parola Maneò l'Eterno alla virtù che spera. » Come bambin che dalla madre in fallo

(t) Stato deplorabile, degno di compassione. Cosi Dante:

Allor fu la paura alquanto queta Che nel lugo del cor m'era durata La notte ch'io passai con tanta pieta, lar. C. I.

7

Z.

E Manzoni:

E la pièta dell'arse città. (2) Archimede di Siracusa.

Grave ripiglio o locsorabil verga, Ed ha gastigo poi tanto soave Che piange intenerito, e vola in grembo Di quella pia che volentier l'assolve; Cosi, gustata la dolcezza amara Dell'avviso che alletta e che rampogna, Allibirono i tristi, e per le guance Aveano l'acque che dall'ima fonte Coscienza traea col suo rimorso. Ma tornando la mente che fuggiva (1) Dinanzi la viltà del lor peccato, Canzoni e tresche e un battere di palme Fremea concorde ed un chiamarsi in colpa Un chieder grazia, un mormorio diverso Di giubilo, d'affanno; avviluppato (2) Per cento guise il condottier l'amplesso. A cui licto rivolge, a cui sorride O parla affabilmente, e degli oltraggi Vuol che intero perdon sia la vendetta. Signor degli ardui giri (3), o tu che imbianchi L'una faccia alla terra e l'altra avvolta Lasei nel manto di colei che fugge Quando movi a rincontro, e vien seguace Quando lungi ne vai scherzosa amica, Esci dall'oriente e la gioconda Vista dell'avverato orbe palesa. Non impronto vapore e non maligna Nube ti copra invidiando i rai, Ma libero lampeggia e ornato a festa Oual dopo la primiera alba del mondo: Così l'Eroe pregava e d'oriente, Suo talamo sereno; uscia lo sposo Della vergin natura. In pien cilestro Azzurreggiava ancor l'ultima schiena Delle montagne, e nebulose falde Agili al vento le mute convalli Circolavano e i boschi; e già sull'erte Cime ehe il rubicondo astro colora Parea che fosse nevigato un nembo D'amaranti e di rose, Il dolce olezzo De balsami e de fior salia disperso Per l'aer vaporate, e allegri augelli Pavoneggiando le dipinte pinmo Cantavano lor note al di che nasce. Ineffabil veduta! Eran gli Ispani Quasi fuor di sè stessi, e dallo scuro

Subito è preso, e paventando aspetta

Centro d'inferno si credean traslati Ne'celesti giardini. Oh! come inteuto Al tornar della mente che si chiuse Dinanzi la pieta de'duc cognati. Dante, Ixt. Vl.

(2) Voce impropria che non dà l'idea dell'autore.

(3) Intendi il sole. La perifrasi per esser troppo lunga gaasta il nerbo del concetto.

Alle prossime piagge oguun riguarda E i profumi ne spira, e in quell'ambiente Violato s'inebbria e par che voli! Con quanta impazienza altri di botto Giù dalle navi si periglia o solca Il pelago natando, altri si caccia Ne'palischermi, e dietro lui confusa-Mente la piena de'compagni è volta l Allor vedesi l'urto e lo sbaraglio Di chi sottentra e spinga e di chi tonfa Per subito riverso, e l'urrancato (1) Guizzo de'remi e lo spingar (2) velocc E il menar delle braccio onde soumeggia Di continuo bollor l'argenteo guado. Ai remigi seguite e ai natatori Venian le prode trionfanti, e lene Fiato d'aura seconda empiea le vele Sul tremulo increspor della marina. S'udia di cennamelle, di chitarre Lungliesso i monti un numeroso necordo Pien d'allegrezza, e un intonar festivo Di natali canzoni.... Olà cessate I dolei suoni, ammainate, al fondo Laneiate le pesanti ancore: oh viva Il soccorso di Dio! viva Isabella, Viva re Ferdinandol è questo il porto E il termine segnato ai nostri errori. E si dicendo frettoloso e primo Colombo discendea, Icvate in asta Le regali bandiere; e gli si versa Gran folla attorno: Il barbaro terreno Brulica, suona e polverio solleva Sotto l'orme de'suoi che dissipati Di sù, di giù per la campagna in fretta Vengono e van letiziando: un torvo Pensier non guasta quelle gioic, un atta, Una voce sinistra: il ben presente Fuga ogni affanno, e se partia lo sdegno

Lorenzo Costa, Cristoforo Colombo, lib. III.

(1) Arrancare propriamente significa l'andare in Iretta delli zoppi o sciancati; prendesi anche per affrettarsi n

Gli animi infesti, la cangiata sorte

Cangia pur essi e li ritorna amici.

generale, per vogar di forza. Forte spingern con ambo le piote. Dante, Dr. XIX.

Il Volpi poi spiega spingare per guizzare colle piante de' picdi ; ma qui non parati veuire a taglio una tale spicgazione; forse, nun la mia non è altro più che una congettura, qui lo spingar vuol dire puntar ro' piedi appuntu come fa il remigante, quando di tutta lona da dei remi nell'acqua. Da questu spingare venne fotse la parola spingarda.

LA PROVA DEL EUCCO.

Adalberga, figlinola di Desiderio, necusatu di aver mucchiata la sua unestà e tradita la fede data ad Arigiso. si esibisce di giustificarsi colla prova del fuoco, La proposta è accettuta; la vergine passa per mezzo il funco illesa, Arigiso, dolente di over osato concenire dei sospetti sulla virtà di lei, stida u siogolar combattimento Mauriziu che aveva mossa quell'accusa per veudicarsi di Adulberga che ne aveva ricusata la mano. Maurizio resta ucciso, Adalberga e Arigiso si sposano,

Assentirono i Duci: a tanta imago (1) D'ardir, confusa vacillò la madre; Tacque il sospetto; un fremito presago Scosse Arigiso, e tutto disse a un padre: Tra pietade e stupor diviso il vago Vulgo ristette; susurràr le squadre: Sol Maurizio tra tema, ira e vergogna Si tinse del color della menzogna (2),

Già la fama ne vola, e già s'aduna La plebe avida ognor di meraviglia (5). Corron madri, e donzelle; in se ciascuna Libra il grand'atto e seco si consiglia, Arde l'ampia catasta, e già la bruna Lamina al vivo ardor si fa vermiglia. Su cui quella che dace ha sol virtude Deve illese portar le piante ignude.

Del gran eimento all'appressarsi arretra Il Re lo sguardo e nel figliuolo il fige: Trema la madre e i lumi innalza all'etra. Cede Luidburga al duol elle la trafige: Arde Arigiso o di rimorso impietra. Denso il vulgo sugli omeri s'erige; Pinngon le madri, e per ignoti affetti Lagrimando fan cenno i pargoletti.

Vestita a bruno c in sè raccolta e in Dio Al grande arringo la donzella scende. Deh mira, par che dica, il dolor noio: Chi, se taci, o Signor, chi mi difende? Tutto nelle sue guance arde il desio Onde squarciate le importune bende Rifulga il ver, che quasi debil canna Piega ad ogni aura, e qual cristal s'appanna.

Come candido giglio, a cui vieino Il pastor tra le stoppie accese il fuoco, Ne bee la luce insidiosa e chino Sullo stel si discosta a poco a poco;

- (1) Imagine di ardire per siguiticare a si ardita proposta è modo più che improprio, perchè l'idea d'imagine ci porta n qualche cosa che dia neg i occhi, e la proposta riguarda la ragione che appruva o condanna.
- (2) Vaol dire il pallore, ma non è modo da imitarsi.
- (3) Avida di meravighe era meglio detto; ma il porta fece un sucrifizio alla rima.

Tal, benehè certa di miglior destino, La pallidetta Vergine d'un fioco Rossor le guance asperse, e il piè respinse Al riverbero infausto, onde si tinse.

Ma poiche la ministra a cui commessa Ne fu la cura, il fatal varco addita, E dice: O figlia, al tuo trionfo appressa Il piè; fu sempre l'Innocenza ardita: No, non temer che sempre è Dio con essa; Ov'è giudice Iddio, sempre è la vita: - Ebben, risponde, or sarà meco. Abbassa Modesta il capo... il cielo invoca... e passa.

A quell'atto la madre agli occlii un velo Si fe'; più speme amor non persuade; Colci passa animosa.... arcano gelo Impietra il niveo piè, la fiamma invade-Questa manca... apro i lumi, e cerca il cielo... Trova la figlia che in grembo le cade. E dal suo labro con labro affannato Coglie un bacio, e rivivono ad un fiato (1).

Mentre avvinte così stan bocca a bocca E par che in un confondansi due vite, Dopo breve silenzio un grido scocea Di plebe, quasi alla pietà la irrite: Leva gli occhi Adelberga, e d'amor tocca Volge intorno le guance scolorite; Erra, e cerca or col guardo il padre, ed ora Le suore : indi il raecoglie in lui che adora. Ed oh qual guardo ella gli volge; ed ei Tutto rompendo l'attonito stuolo Deli fuggi, esclama, più mirar non dei Chi ti fu rea cagion di tanto duolo:

Scevri di colpa, che all'emenda io volo; Mercè non bramo, e tu ritorci il ciglio Finchè il tempo nol chiegga o il mio periglio. Poi bieco il guanto getta, e chiama in lizza, Qual della regia vergine campione, L'empio Maurizio, che rompea di stizza, Del giudizio de forti al paragone :

Vivi, seppur tu il soffri, i giorni mici

Ma colei tosto al suo campion s'addrizza, E le soavi lagrime interpone Dicendo: Il eiel parlò; che più s'aspetta? Fia l'amarci e il tacer dolce vendetta.

Ma qual vendetta or chiede Amor... La stida Maurizio accetta, e sull'arena balza (2). Oh eonie fosca sulla fronte infida Gli sta la morte che il delitto incalza! Giá il reo disegna, e alla vendetta grida Ognuno, e un voto solo al cicl s'innalza;

Già la plebe sugli omeri addensata Sgombra l'arena iu ampio circo e guata, Nudo mostransi il petto, il erudo acciaro Poi misurano i forti, c il ciclo attestano, E coraggiosi co'lor brandi al paro Per alcun poco ad armeggiar s'arrestano: Spinge Maurizio onial di sangue avaro Il ferro, e in croce i doppj acciar s'innestano. Or percuotousi a fronte, or di nascosto Vibran l'armi, e soffermansi ben tosto.

Per disperato ardir l'uno combatte Che ha sol nell'armi la ragion suprema : L'altro per poco le luci distratte Volge quella a mirar ehe per lui trema: E in un dolce atto di colei s'imbatte, Che più d'ogn'altra omai la prova estrema Due volte in sè misura. Il rio guerriere Coglie l'atto e il momento, e lieve il ferc.

Poĉo manco ehe la fedel donzella Pria di lui non cadesse all'atto atroce : Ei trae dall'altrui duoi forza novella E i colpi addoppia intrepido, feroce; E tal sè stesso nel ferir modella, Tal si scaglia terribile e veloce Che alfin d'un colpo che diresse Amore (1)

Al mendace rival divide il core. Cadde Maurizio, e il plauso avverso e il suono Rimbombo per le chete aure tacenti. Egli nel duro orribile abbandono, Poiche dir non potea gli ultimi accenti. Quasi chiedendo a lei pace e perdono. Volse i lumi invetrati e semispenti; Ma di pace le lagrime pietose Invida ancor la morte a lui nascose.

Torse le luci dall'infausta seena La Verginella ritrosetta (2) e schiva; E come rosa che ecssato appena Il crudo nembo s'apre e si ravviva. Poi stillante d'unior, di vita piena Si volge al sole dall'ombrosa riva; Tal verso il giovinetto ella si volse, Non giol sul passato e non si dolse,

L'alma raccheta il regal padre e vuole Che i danni a ristorar de'giorni avversi Coroni Amor pria che tramonti il sole L'innocenza e il valor, che la man dièrsi. Stansi gli amanti sposi in un, qual suole Dopo tanti desiri al mondo spersi Alma gentil ehe alfine un ben possiede Premio della costanza e della fede.

<sup>(1)</sup> Rivirere ad un finto è modo indeguo dell'epica gravità e ad un tempo poco proprio. (2) Nota le parole in corsivo rhe s'intendone rabili per qualche lato.

<sup>(1)</sup> Contetto degno dello Zappi ne'suoi sonetti si ben messi in deriso dal mordace Baretti. (2) Grau vaghezza ehe ha costui di questi vezzeggia-

tivi leziosi che sentono l'Arcadia I

Le fide ancelle, e i fulgidi scudieri Apron già tutta la pomposa corte; Ecco i Bavari Sposi o, tra i guerrieri Eroi, Gisile ed Adelgiso il forte: Eroi, Gisile ed Adelgiso il forte: De'figti lor nella virtude alteri Sieguono, il padre, e la regal consorte, Cui la gioja sul ciglio, e sulle gote Stan le preci e la lagrine divote.

D'argentei vasi adorna alto sorgea L'ara; e in sacerdotal manto vestito, Paolo quel Dio che tutto unisce e erea Già pregando invocava al saero rito. Doleo spandeasi nel pensier l'idea Dell'ulto vero, e dell'error punito, E sulle liabbra delle madri in giro Correa l'augurio del conun desiro.

Poichè Paolo al fedel consentimento Dai Regi Sposi la risposta intese, Che nell'articolar del chiaro acceuto Raddoppiossi in un palpito cortes: Strinse le amiche destre, al giuramento Chiamò vindice Iddio; dal ciel disceso La Fè che tutto unisce; ei benedisse Eutrambi in uno: a lor si volse e disse:

Spoal felici, voi stringesto il primo Nodo onde vive e si rinnova il mondo, Dacchò l'uom surso dall'inerte limo Che al soffo dell'Elerno arse fecondo: L'anello è questo onde dall'alto all'imo Con reparabil vortice fecondo Vive la vita, e le bell'alian elette Dat ciel tragge sull'Orbe, e al ciel trasmette (1). Autoch Antech Arbe Rick. L'Haistier, e, XI, C'al-

LA PREDICAZIONE OLLLE CRUCIATE.

Era antico nel cor d'ogni credente Argomento di sdegno e di vergogua La Terra-Santa da uua sozza geule Violata e da un culto di memogna; E venia dolorosa all'occidente Do'Iontani fratelli la rampogna, Che sofferenti per la fede invano Stanca dai ceppi a noi tendean la mano.

(1) Dottrina pitogorica, poco conveniente alle mostre credenze. Z.

(2) L'Intalet per intrecsse storico, sebbene non persenti quel caratter di grandezza di unità des di richicles in una popues, la vince della mono sul S. Benacità dello states notiere, ma quiche è seura paraque ancieto della tesse notiere, ma quiche è seura paraque superiore oll'atro per proprietà di lingua, per ateuratza di sili, per positico odorita, in gaeraria però ai può direc di quanti altri penul epid si tentrono ai di notri non aver fisto che sonpre pid contirranere quanto abalian pià volte ripertoto, che l'està dell'ipèra pooria è passato per non più rioraner.

Luridi, miscrabili d'aspetto, Nudi I piè sanguinosi, il criu reviso, Tronche le nari, lacerato il petto, Monchi, deformi di cincischi il viso, Scorrean Il Europa nendicando un tetto I fedeli che al crudo circoneiso Piangendo abbandonavan la campagna Lhe il bel Giordane e che l'Oronte bagna.

Narravan essi qual gli Egizi e i Persi Fesser de' battezzati orrido scempio; I santuari del Signor riversi, Contaminato di Sionne il tempio, I sacri vasi dell'altar conversi Ad uso infame tra le man dell'empio, E ealpestati gli evangeli, e infranto E sparse al vento lo refliguie sante;

E pur sempre al terren dolco natio Tornava la parola dei dolenti, Ove li chiana trepido desio Delle spose deserte e do parenti, Degli infelici pargoletti a rio Culto ereseiuti e a erude opre nocenti, Delle casto fanciulle fra divrse Genti in nefanda serviti disperse.

Reduci dal Carmèlo e dal Taborre, Ove correan di penitenza i voti Da lutta Europa ciascun anno a sciorre Peregrinanti turbe di devoti, Quando fra un lieto popolo a deporre Venian net tempio in man de' sacerdoti Il baston dei viaggio oi Il sacro ramo Delle palme che nutre il suot d'Abrano, Disnudate le bruccia. i soldeli impressi

Mostravan delle barbare eatene, Iddio chiamando e i luoghi santi islessi In testimon delle sofferte pene, Dei lunghi atroci strazi a che fur messi Per quelle vaste desolate arene; E i compagai nomavan lagrimando Caduti fra gli stenti o sotto al brando. Al duro annuazio un gemito, un lamento, un lamento, un lamento, un lamento, un lamento, un lamento, un lamento,

Al duro annunzio un genuto, un lamento, Un fremer d'ira e di pieta sorgica; Quindi larga agli altar copia d'argento A gara ogni commosso profondea: Vite e steril tributo al truculento Domator della terra di Giudea, Che, non mai sazio del teor raecolto, Di nuove stragi ha la minaecia in votto. Così lacea l'Eurona lagrimando

Della città di Dio sull'empia offesa: Non cra speme in Palestina, quando Nel suol d'Italia fu una voce intesa In cui più cho mortal sona un comandu Che, spento ogni odio, tolta ogni contesa, Affratellato ed in Gesù possento Tutto in arnai consurga l'occidente:

ZONGADA. Poesie.

Di castelli in città, di terra în terra Trascorreado venia nunzio del ciebe Un inspirato che alla santa guerra Chiama ligli oltraggiati del Vangelo. Ogni più diuro petto si disserra A quella voce; di pietà, di zelo Arde la terra che in passondo el preme, Ed armet ogni contruda, arme 1 arme 1 femelafra una turba di palmieri usudo di palmieri usudo.

Di Francia, agli altri, a sè medesmo ignoto, Visitata quet grande avea l'attrita Gerusalemme e sciolto il aero voto; E nella notte quando più romita È la casa di Dio mentr'ei devoto Sul scpolero di Cristo lamentava L'empio furro di quella gente prava,

Alzò la fronte, ed una voce intese Chiara dal fondo useir del monumento Clie chiamandol per nome a dir gli prese: "Pietro Eremita! lévati! il lamento "Del mio popol calcato in ciclo ascese; "Corri a terger d'Europa i lungli pianti,

Commosso in eor da subito spavento

» Nunzia la libertà de'Inoghi santi., Ed ei nel nome di Gesù venia D'una tanta parola banditore: Una geute intinita lo seguia Che, in eor compunta da divin terrore, In rudi sacchi avvolta, per la via Acelamaya il profeta del Signore,

E a rimotlo dell'anima gravata La guerra d'oriento aves giursia. Dell'inviato all'apparir sopita Ogni civil discordia si tacca; Al lume della fede couvertita Ogni settaria piehe si volgea: Gente di saugue e d'oltraggiosa vita Gli ssili abbandonando a lui correa, A lui dai ciustri e dalle tane usatii

Venian caste donzelle ed cremiti.

Sovra candida mula, in disadorno Estranio saio la persona involta, Venla siccome di rapito in atto In man recando il segno del riscatto.

In man recando il segno del riscatto.
Come persona che per forza è destas
Nell'angoacia d'un sogno, che di fuore
Palesa tuttavolta la tempesta
Onde dormendo ebbe travaglio al core:
Tal l'assorto pel volto manifesta
La vision terribil del Siguore;
Smunte ha le guance, un volger d'occhi l-uto.
La fronte impressa di divin spavento.

Le genti innumerabili fur mute;
Alfor benedicendo il trionfinate
Segno el ievò della comun salute
Segno el ievò della comun salute
In fenota ille pia sediere a lui davante
In fenota ille pia sediere a lui davante
Poi cominciò parlundo; nè a creata
Parola mai tanta virtir fu data.
Pines l'eredità di Dio polluta
Del sangue del suoi servi; per le strade
I cadaveri santi a cui rifluta
De seguele von timida pietade;
Di sue fontane in guardia estranie spade,
Di sue fontane in guardia estranie spade,
E la dominatrice delle genti

Con la destra ci fe' cenno, e in un istante

Lacera II crin servile e i vestimenti. Pullido il volto e verso il suod dimesos Mentr'el le viate crudeltà narrava, Era il dir rotto dai singhiozi e spesso Le parole cessando lagrimava. L'accolta molitudine con esso Genendo stess sal terren si etavo; Sudina parole di devoli affetti, Un pio laguarit, un stateral di puti. Un pio laguarit, un stateral di puti. Un pio laguarit puti con Che copere il susurro delle genti, Correte in Asia a inalberar la eroce Che da fisto del padri e ila redonti! All'armii all'armii gioventii feroce L'ire tue qui tele fanno? Il suon non sent

All'armil all'armil gioventò feroce
L'ire tue qui che famor il suon non senti
Della celeste tromba che ti chiama
Al angua ove più cerre la tua brama?
Delle vedove voi, voi de papili
Fredatori sarrighti, omichi,
Che a sparger sangue e a rapinor vi guiti;
Voi che dai vostri foodar tranqui suriori.
Fuggi cercando estranic guerre io viali,
Come avvolori che calsial sipano I enduveri odoran di lontano.
Armatevi su tosto l'u giorisso
Cimento in Palestina ecco v'aspetta:
Sacrilgaa in pace ed il riposo;

Armatevi su tosci en grorioso Cimento in Palestina ecco y aspetta: Sacrilega la pace ed il riposo; Santo è lo sdegno, sonta la vendetta. Nel musulmano sangue abbominoso Tuffatevi, struggete l'empia setta; La vostra securtà, l'onor, la fede: Il Signor degli eserciti vel chiede.

Fiere voci di guerra în ogni canto Svoppiàro al terminar di sue parole: Gridar — La croce! — si sentii fra il pianto — La croce! Iddio lo vuole, Iddio lo vuole! — Perchè un cappuncio laceranio di santo Onde velar quegli occhi arkeuti ci suole, Ovè più forte il grido o più le mani Svuotondi in alto ne gettava i prani; Che raccolti nell'aria avidamente Di croci a guisa tosto erau foggiati, E apparian sulle vesti e sul lucente Arnese de' predoni e de' soldati; Sigillo al voto che nell'oriente Alla guerra di Dio gli ha consacrati, E tocchi poi vernian dall'ansiosa Devota turba come saera cosa.

Tale il Dio degli eserciti la chiave De'cor più ribellanti allor volgea, Tanta l'elerno Spiro aura soave Di sua grazia ineffabil diffondea: Fra lo migliain non è più cui grave Pain la morte in terra di Giudea: D'ogni elà, d'ogni stato ad una voce Tutti gridando donaudiam la croce.

T. Grossi. I Lombardi alla prima erociata, c. II.

## LA FAME DEI GROCIATI CHIUSI IN ANTIOCHIA.

Le searse intanto vettovaglie grame, Reliquie dell'assedio o lotte al foco, Venian de Franchi all'inquiete brame Mancando in Antiochia a poco a poco: Crehbe feroce in pochi di la fame, Chè, incalzati e respinti in ogni loco, Il foraggiar pei canopi era lor totto Da un muro d'aste minaccioso e folto.

In prima de giumenti l'assembragita Sennaro ingordi e manicàrne i beath; Sui idati cavalli di bottaglia Lagrimando mettean poscia le mani: Repuganate, atterrita alfin si scoglia L'atroce plebe sugli erranti cani: Vinto per fame il natural ribrezzo, I più schild animai cere fra il lezzo.

Pocho foglic e radici invitia e fura L'uno all'altro onde in vita si sostegna; Le cinghic dell'arcion, dell'armatura V'ha chi far molli ed inghiottir s'inegena; Cadavere noc è, no e sozzara Che deviato cibo non divegna, Per cui le paine supplicanti e pie Non tendan gii alfamati per le vie.

Veili luride turbe a che il terreno Pei portici e pei templi è duro letto, Di logge militar rotto ogni freno, Gemeuli vagolar di teto in tetto; Vedi le madri i humbinelli al seuo Comporsi in atto di doglioso affetto, Al sen che, esausto, indarno gli innocenti Suggoo per fame maceri e stridenti. Cavalleri e baron, principi egregi,

Matrone illustri di città sovrane Le ricche armi vendute e gli aurei fregi, Le catenelle, i ciuti e le collane, Della squallida plebe infra gli spregi Tendere la man scarna e cercar pane A tal sulla cui fronte in atto altero Solean levarla a signoresco impero. Il terror della morte e la sembianza

Ad ogni affetto uman l'animo serra; Se a talun biada o scarso pane avanza la gran sospetto lo ripon sotterra: Il padre nel figliuol non ha fidanza, Vive il fratel col suo fratello in guerra. E vigilando intorno al cibo ascoso Nella moglio l'acciar torco lo sposo.

Vescovi e sacerdoti il poco vitto, Finchè lor dicilo la fedel pietade, Dividendo venian col derelitto Orfano e con la vedova che eade: Mancato ogni soccorso, al gran tragitto I morenti confortan per le strade, In sante opre ponendo del ciel degne L'avanzo d'una vita ebe si socene.

Per le funi calsti altri la notte Abbandonâr lo maledette mura, Errando poi per balze erme e dirotte Qual gregge cui fallita è la pastura: V'ha chi rifugge in fra le ostili frotte E per un sozzo pan Cristo spergiura; Chi dalle frecce degli infidi è spento, Chi dalla fanne cade o dallo stento.

Ma già contra la man del Dio vivente S'indegamo lo schiere della crece, E per tutta Antiochia non si sonte Che d'ira e di lostemmia un grido atroce: Pegno d'amor non più l'Ostia innocente S'immola sugli altar; muta è la voce De l'eviti e la prece e il saero canto Di grazie cho salia de'santi al Santo. Accatastati per le pizzare, e follo.

Giaccion riversi nelle vio frequenti
Orribili eadaveri travolti
Dalle piogge che scorrono a torrenti:
Fan ribrezzo o spavento i macri volti,
L'avido ringhio degli aperti denti,
Le inani occinie, l'irte e scæmigliato
Capellicre pel fango diguazzate.

Stupida, incrte e di morir secura Si rintana la plebe sciagurata, Ne delle vegghie o delle rondo ha eura, Sorda de'eapitani alla chiamata. Stringo frattanto le erollanti mura Il Perso e già minaccia la scalata; E pioron massi dalla rocca e forbi Alosso ai difensor stidati e pochi.

T. Grossi. I Lambardi atta prima erociata, c. 1X.

LA NETE NEL CAMPO CROCIATO.

Del campo abbandonate le difese Langue la plebe in fra i ripari, od erra Per valli e monti in traccia di poca onda,

Adusta, rifinita e sitibonda. Scarsi drappelli dei più prodi, a stento Dai principi raccolti e insiem tenuti, Circuivan le mura a passo lento Cavi gli ocelii e nel volto arsi e sparuti, Atteggiati frattanto di spavento Giaccion molti per terra affranti e muti, Molti di tenda in tenda erran, gli ascosi Lochi frugando, truci e minacciosi.

Nelle eisterne uliginose ed ime Con lunghe funi eala altri i mantelli, E ingordamente nella bocca esprime Quindi il poco unidor raceolto in quelli; Chi buoi scannati e pecore, le opime Sul corpo si ravvolge umide pelli, E una lurida turba atroce esaugue A tutta gola ne tracanna il sangue.

Le vene accesa e l'intime midolle Oui una gente a scavar la terra suda, E giunta al fondo ov'è più fresca e molle Boccon su quella si distende ignuda, O recasi alla bocca umide zolle Onde il tormento della sete eluda; E feroci contendonsi fra loro Anco il ben di quel misero ristoro,

Là un drappello di donne agonizzanti Ingombra fra gli spasimi il terreno. Sulle livide labbia e sui sembianti Portando impressi i segni del veleno Che bebber per l'arsura deliranti Nell'onda che ha corrotta il saraceno; E appaion sanguinosi e mutilati Guerrier eh'ei colse ne'riposti agguati.

In mezzo al campo ad un gran foco imposto Ampio vaso d'argilla si vedea, E molto bronzo a liquefarsi posto Era nel fondo else rovente ardea: D'armati un torvo stuol tenea discosto Il volgo ehe incalzandosi accorrea, E intorno all'onda del metal, devoti Prostravansi elaustrali e sacerdoti.

Vano di quella età rito bugiardo Che la pioggia a impetrar credea valesse, E in cui fidava il semplice Lombardo L'acqua pregando alla languente messe. Come la nota cerimonia al guardo Di Pagan si fu offerta, fra le spesse Torme ei prostrossi al sacro foco in vista Di Patmo a supplicar l'evangelista. - O diletto da Dio più caramente,

Santo apostol Giovanni (orava in corc)

Che a morir posto da una cruda gente Nella conca del pingue, acceso umore. Largo nembo chiamasti onde fur spente Le vampe rie dell'eccitato ardore, Pel tuo popol devoto else ti appella Lo stupendo prodigio or rinnovella. -Na pur sempre apparia lucido e netto

L'ampio cicl fino all'ultimo orizzonte. Chi lagrimando allor picchiasi il petto, Chi si straccia i capelli dalla fronte, Chi giura voler darsi a Macometto Ed empie il campo di bestemmie e d'onte. Ma un grido di letizia vien da lunge:

- Al Siloe! al Siloe! giunge l'acqua! or giunge -È il Siloe del Sionne un picciol rivo Lontan dal campo mille passi appena Che ad ogni terzo di limpido e vivo Mormoraudo rampolla in fresca vena, Poscia scompar lasciando asciutto il clivo E la pulita sottoposta arena; Una piscina al basso lo raccoglie Scarso ahi! troppo di tanti all'arse voglic. Mille voci di planso in un istante D'ogni parte scoppiar festose e liete; Levasi a furia il volgo, ed anelante

Corre ove spera di cacciar la setc:

Stretti, stivati aspettan che la fonte Dalla rupe natia sgorgando cada; Errando molti van di monte iu monte A lambir sui macigni la rugiada, Qual l'elmetto si toglie dalla fronte, Qual disnuda dal fodero la spada, E v'imprime le labbia e invan procura Lenir col fresco del metal l'arsura.

La fervida del ciel volta serena Il sol frattanto sfolgorando ascende; E il mite umor di ehe la terra appena Sparse la notte, asciuga, e l'aura incende; Torrida sotto ai piè bolle l'arena, S'infoca il monte, ed una vampa rende Come d'incendio intoleranda, atroce Che la squallida plebe affanna e coce.

Levansi i più robusti e in traccia vanno D'un'ombra pel vallon sterile ed ermo, Ma irreparabil d'infiniti è il danno A mutar non valenti il passo infermo: Sul terren tormentoso ancli ei stanno Di vesti e scudi al sol facendo schermo, Che colle assidue sue fianime gagliarde Immobile, insistente li riarde. Quasi vampo che venga da fornace

Fastidioso aleggia per l'aperto

Gravosamente no morto soffio educe Carco dell'arsa arena del deserto; E al vulgo miserabile elle giace, E a quel cho errando si strasciua incerto, Fura il vigor, le afflitte membra solve. Gli occhi, la gola, il petto empie di polye. Vedresti urlando di dolor, di rabbia, Discinte, eoi capelli scarmigliati Rotolarsi le donne per la sabbia. E sporre innanzi tempo i lor portati, Giacer distesi con ardenti labbia Ricelii baroni, principi lodati, E indarno offrir le vesti e l'armatura Per poche stille di sozza acqua impura.

Barcollando qua o là per gli arsi piani. Dimesso il muso, errar debili e lenti Generosi destrier, feroci alani, Di bufali e di buoi shandati armenti. Insaniti vedresti i miti cani In tronchi e in sassi inferocir co'denti. O trascorrendo intorno, di lotali Morsi ferir le genti e gli animali.

Quand'ecco roca mormorar s'ascolta D'un gorgoglio crescente la montagna: Rimugghiando s'innalza dalla folta I'n grido che il fragor licto accompagna: Tutti del Siloe affrettansi alla volta Quei che erravano sparsi alla campagna. E vi converton l'affilata faccia Gli infermi, alzando le tremanti braecia.

Limpida trascorrendo romoreggia L'acqua pei greppi in rapido viaggio, E shalza in millo spruzzi ove lampeggia A più color del sol rifratto il raggio; Furibondo ciascun come la veggia Par ehe diventi: indomito o selvaggio Spinge, trabalza, urta, percote e preme, Chè por fra i primi d'arrivarvi la speme. Folla maggior la prima folla incalza

Come un'onda nel mar l'altr'onda eaecia: Uno stridir di femmine s'innalza, Chi urla, chi bestemmia e chi minaecia: Spinti a furor contro l'ignuda balza Danno molti del petto e della faccia, Al suol calpesto, o in fondo alla piscina È trabalzato chi per ber s'inchina.

Coi brandl intanto sull'angusta sponda Ferocemente l'acqua si contende: Traboceano i cadaveri nell'onda, Il sangue d'ogni interno vi discende; Mentre alcun fortunato sulla immonda Fonte il collo allungando si protende, E non la bocca pur, ma il volto iaimolla Avido, e largamente si satolla.

Su tutti eccelso vedesi un membruto

Shrattar dinanzi a gran furor la calca;

Da nullo impedimento rattenuto, t'u ne sninge dai lati, un ne scavalca, l'u ne atterra, e sul petto del caduto Move i passi spietati, ed oltre valca Puntando colle pugna, e l'arduo calle Coi gonilli s'aprendo e con le spalle. Calar mirasi alcun dall'aspra altura O su pei greppi arrampicarsi lieve, E giungere allo shocco ove alla pura Vena pascente si rinfresea e beve : Chi in otri o la vasi o chi con ansia cura Nel cavo delle man l'acqua riceve, Chi in sen la versa o il volto se n'asperge, Chi nel mezzo vi balza o vi s'immerge.

Altri in recenti pelli, altri si toglie L'onda negli elmi luonorati e pesti, In conchiglie capaci un la raccoglie, Un nei guerrieri corni o nelle vesti: Allor lo sposo alla languente moglie, Al fratello il fratel correr vedresti, Al veechio genitor la shigottita Figlia amorosa e richiamarli in vita. Una turba di miseri giacenti

In sulla sabbia presso della foce, Cui la lingua e le labbia asciutte, ardenti L'ufficie non consenton della voce; Con bocche aperte, ed infossati, intenti Occhi donde trăspar lume feroce Le man tende a chi passa e il terren bagna Qua e là recando l'acqua alla campagna.

T. Grossi. I Lombardi alla prima crocinta, c. XII.

PROCESSIONE DEI CROCIATI INTORNO A GERUSALI WMF.

Ma il di vegnente che precede il giorno Dell'assalto, i prelati e i sacerdati Levår le eroci, in sacro abito adorno E, supplici cantando inni devoti, Mosser partiti in doppia fila intorno Alla città che è meta ai eomun voti: E lento e sealzo in ordinanza pia L'esercito contrito li seguia. Superbe ondeggian le bandiere al vento Varie di drappl, di color, di forme; Di timpani e di trombe alto concento Misto s'innalza ai canti delle torme Che invocano compagni al gran cimento Quei che, di Cristo seguitando l'orme, Beati d'innocenza o di martiro Al bacio della pace in ciel saliro. Mosse la schiera santa dalla valle

Che vêr l'occaso la città difende, E il Golgota radendo, diè le spalle Alle lombarde e alle fiaminghe tende:

Quindi per aspro dirupato calle Nella vallea di Giosafat discende, E di Maria la tombo e il terren vede Del primo sangue sparso per la fede. Con barbari di scherno otti feroci lusultano a quel culto i Saraceni, E imagin saere inalberando e croci Sulla cresta degli erti terrapieni, Fra il tumulto di mille insone voci, E la baldanza di tripudii osceni, Le carican di sputi e di sozzura (1) E le gettan nel fango dalle mura.

E molti pur ve n'ha che da baliste Scaglian freece onde alcun riman ferito; Ma non se ne commove e non desiste L'esercito però dal saero rito, E piegando a mancina, infra le triste Sabbie del Cèdron passa impaurito Al pensier del gran di ch'ivi ogni gente Starà in giudicio innanzi al Dio vivente.

La valle attraversata, a lento passo Sul monte degli olivi allor s'avvio: lvi ozni troneo è sacro, ed ogni sasso Ha un nome noto, una memoria pia. La città santa come giace, al basso Dallo vicina oltezza si scovria, E donde nasce il sol, lontan lontano La celebrata sponda del Giordano.

Nell'orto di Getsemani sostarse Alfin piangeudo a lagrime dirotte, E di baciarlo non potean saziarse A palmo a palmo le devote frotte: Qui Cristo sudo sangue, oddormentàrse Là i discepoli suoi l'ultima notte; Ove s'innalza quell'ulivo antico Al bacio accolse lo spergiuro amico.

Fra quei dirupi, presso quella cava L'agnel fu avvinto mansueto e bono, A terra qui cadea la turbo prava Quand'ei rispose a chi nomollo - Io sono -Dell'empio Maleo al feritor là dava (2) Il comando e l'esempio del perdono:

(1) Particolarità troppo minuta e troppo sconcia. (2) Queste rime in ava, la audo, in eute abbondano in vero un po'troppo nel Grossi, il che gli veune rinfacciato villanamente da un arcieritico, che si faceva chiamar Don Libera e meglio sarebbesi detto Don Insolente, in un' ottava che qui riportiamo come saggio della gentllezza di quel messere:

- Frusi spesso contorte ed intralciate,

Un mode di parlar sevente astruso, Prolisse narrazioni Impusticciate, Parole viete che già uscir dall'oso; Stanze or felici, or grame, ed ar stentale, Rime frequenti in ando, in ente, lo uso, Una serie di canti e non on tema, Ecco tutto di Grossi il bel poema. Dove neteremo che la prima accusa è affatto ingiusta,

Ouello è la strada onde a Sion fu tratto L'opera a consumar del gran riscatto. De leviti così la sacra schiera E i capitani e il vulgo degli abbietti (1)

Di loco in loco s'avvolgrano, ed era Un suon per lutto di percossi pelti, Dai singhiozzi impedita una preghiera, Un toccar di quei siti benedetti, Un tender delle palme con desio

Impaziente alla città di Dio (2). Ouand'eêco Pier (3) sul masso arrampicarsi Ch'era fede serbasse l'orme sante Dell'angelo che venno ivi a posarsi Consolator del Giusto agonizzante. Di cenere i capegli avea cosparsi, E fuor gli uscia dagli ocelii e dal sembiante Per lunga doglia estenuato e spento Una virtu di gaudio e di spavento (1).

La riverita man levar fu visto, E la voce e il respiro ognun represse: - Soldati, ei grida, e pellegrin di Cristo! Ditemi, vane fur le mie promesse? Eccoci olfin sul venerando e tristo Terren che il ciclo a liberar ci clesse. Vedete là il Calvario ove nascosa

Stassi la vota tomba gloriosa, O montil o valli! o pianil eternamente Sacri, aer solenne ehe v'iuveste! Sante piscine! e tu, conscio torrente, Che in trono assisa l'empietà vedeste, Giubilate! Ecco arriva il Dio vivente, Guerriero in arme, e l'armi sue son queste Che dai martiri uccisi in tanta speme Compiron l'opra e la vendetta insieme.

perchè le frasi contorte ed latraleiate sono rarissime nei Lombardi; che la acconda ha poco fondamento, perchè Il Grossi è tutt'altro che astraso, parlando le più volte per imagini da poeta: le narrazioni sono talvolta più minute forse che non porti la digaità dell'epica poesia, ma chiare lampanti e vive sempre : noteremo che le stanze feliej la viacono per numero a gran pezza sulle grame e stentate. Le ultime due accuse sono lo meglio fondate, ma espresse troppo crudamento, e la chiusa è una vera ingiustizia, perelic verrebbe a negare ogni pregio ad un'ope-

ra nella quale sono tante cose deguissime di lode. (1) L'abbietto è più proprio del sentire di una persona che non della sua condizione, e quindi non mi pare eniteto molto addutto,

(2) Vedi una descrizione analoga nel Tasso Gerusalemme liberata, canto III, e troverni che questa volta il poeta lombarde fu meglio ispirato, 7. (3) Intendi Pier l'Eremita,

(4) Frase poro chiara. Vuol dire che dagli occhi dell'eremita uscia, come supprrebbe dal latino rirtus, una potenza di gandio e di spavento, che eioè rivelava quel misto di gioja e di spavento cod'era l'aciato suo a quella vista compreso, o vuol dire che ispirava questi sentimenti in chi to riguardava?

Da questo sasso un di santificato Per la presenza il'un celeste messo, lo verme vil di fango e di pecesto, Ma nunzio pur di quel Signore isteso, lo te ne di Camunazio detta, lo cui l'ufficio santo fu commesso: E tu l'intendi, eletto popol mio, Degli empii sperditor, forza di Dio. Lo evianazzare de tuni menti secotta,

Degli empli sperditor, forza di Dro.
Lo schiamazzar del suoi nenti socotta,
Guarda su quelle torri, e nol discerni
Dai circoncisi in croce un'altra voltra
Fra le bestemmic altato e fra gli schernit
Olt: seutosi la terra! al soi sia tolta
La luce, piangna gli spiriti eterni,
Si squarci il vel del templo, e palpitauti
Sorgano anoro dai freddi avelli i santi:
E mentre si diese, prèso e dal'intere, prèso col affrace, presente a con a

E mentre si dicea, preso ed attranto Da una crescente doglia, a poco a poco Gli si velava, e alín perden nel pianto L'accento sempre più trenulo e roco. Piangean le turbe anch'esso; il grido santo Sorgea della bataglia, e in ogni loco Sonavan le terribili parole Al sanzue! Iddio lo vuole, Iddio lo vuole!

— Si, replicò dall'alto l'Eremita La corrugata fronto soliciando, Iddio la vuole? alfini la statuita Misura hai colma, o seme empio e nefando: Perchò di torri e macchine è munita La tua dimora, ed hai la man sul brando, Irridi nur l'Esterno, che lo stolto

Riso fra poco in lagrime fia volto, A sangue, al sangue! o prole d'Israello: A quanti fra di voi congiunti vanno Nelle via della carne (1) or io favello: Chi mai per vendiear l'Oltraggio o il danno Del genitor, del figlio, del fratello Rischi alcun ricusò, travaglio o affanno: Or ben vituperato ha nn popol rio '

Gristo a voi padre, a voi fratello e Dio.
E lascerem l'offesa invendiestata?
No, che non aurem mai requite, nè possa
Fino a qued di che l'onta sia levata
Nel sungue d'esta razza abbominosa.
Guail alla man che dalla riprovata
Gente di Madian s'asterrà pietosa!
Saero a morte è di lattante e il frutto ond'auco

Di giovinetta sposa è grave il fianco. E guai! principi e capi, a voi lo dico, Guai! vi ripeto, all'anima del tristo Che il di delle giustizie altro nemico Abbia fuorche i nemici empii di Cristo!

(1) Frace troppo claborata per esser naturale.

Meglio per lui se questo suolo antico D'amor, di gaudio non avesse visto, Meglio se mai nato non fosse, o spento L'avesse la sua madre al nascimento. —

All'agitarsi delle lane ond'era Il possente commosso (1) rivestito, Alla sparsa canizie, alla severa Maestà di quel volto impaurito, All'areano tonar per la costiera Di quella voce, al tender di quel dito Credeon le turbe vinte da stuporo Di veder, d'udir l'angiol del Signore.

T. Grossi. I Lombardi alla prima erociata, c. XIII.

#### ASSALTO DI GERUSALEMME.

hi un medesmo punto da tre canti Rompe sopra Sionne impeto eguale: Sotto a graticci, baldanzose avanti Vengon le turbe alla tenzon murale; Già da per tutto sorgono pesanti Castelli carchi di guerrieri, e scale Su cui poggiano i prodi, alto levando Lo scudo d'una man, dell'altra il braudo. Gli arciti fratanto la muragli

Spessi dirompon col cozzar possente; Forza di massi (2) ogni petriera scaglia, Se n'ode intorno il tempestar frequeute: La vista un nembo di saette abbaglia (3) Luccicanti nell'aria al sol nascente, Guizzan lance fra I merli e brandi Ignudi, Suonan percossi elmi, corazze e scudi.

I difensor cui lo spavento preme Dell'oste inesorata in suo diritto, E che ottener fra pochi giorni lan sperne Il soccorso promesso dall'Egitto, Di rabbia, di valor le prove estreme Raddoppian disperati in quel conflitto; E il ricordar le care donne e i figli Furiosi II rende in fra i perigli.

(1) St direbbe, se boldis alla costruzione, cho l'errantia, si chianuse pertantomania il posentei comanoso; il che serche strano, faccadasi servire a determinare un mono tale una cono le per unilu survibeto a distingarenti, escado comuniscina, Na il poeta non la vuloto dir questo sicaramente, nibiene che all'apierto della algunta delle nan onde il commoso crendra, potente negli ministileria, rer commoso, le tande avrisavano dis obregere l'angiolo del Signore. In agai modo l'austere qui ci riscer pocchiare.

(2) Intendi quel forza nel senso che sogliono dare a tal parola i latini nelle frasi ris preusior, vis gratium ce, nelle quali il ris significa quantità; ma non è modo da imitarsi.

Z.

(3) Questa insigine mi pare troppo ricercata, perché niuno certo baderebte in un combattimento a si fatti scherzi di luce sepra armi che reçano la merte. Z. Aste segliano e pietro sterfiulate in edi più artilo di salfr presuue, E versan eli ardenti, ed inflaumate Palle avcentan di zollo e di bitune: All'urtar dello maechine creciate Oppongon saechi di cedenti piume E stoppa e agalia e coltir e grosse travi, Tappetti e vesti e giomen di navi. I Farneti gii dall'allo rovianda l'all'allor ovianda.

E stoppa e pagila e coltri e grosse (ravi, Tappeti e vesti e gomen di novi I Frunchi gii dall'allo rovinando Piembano al piè delle batute mura; Qual si sfracella, qual sul proprio brando Infiggesi cadendo; siltri procura Trambasciato di apegaree il nefando Foco che gli arrovotta l'armatura, E strappasi le piastre, e si ravvolve Dullo spasmo ululante per la polve.

Ma in loco dei enduti per l'erette Seele affrettando vengon altri i passi, Intrepidi fra un nembo di sasette E l'incessante grandinar de'assasi; L'un l'altro incatza e grida e i piedi mette Sulle spalle e sul volto dei più bassi: Senza posa piombar gente si vode E sompre nova gente che succede.

La seroscio, il cigolio degli infiniti Tormenti mossi da catence e rote, Il rimbombar de'haluardi attriti Dal furor dei monton cho il ipercote, Si meseono al iamenti dei fertii, Alle bestemmie, alle canzon devote, All suon dell'armi, al suon degli stromenti

Delle diverse schiere combattanti. Fra la pieta del sangue e le ruino sul muri un volgo miserando appare Di donne e di fauciulle sarscine Che apprestan fochi ed arrai da lanciare; E disciulte e piangenti e sparese il criso Songiurano cui sanno esser più care Cià auzi le uccidan con le proprie maui Che In poter ceggiani di quei scozi cani.

E fa vista una madre nel periglio In clie stava una torre d'esser presa, Nulla trovando omal cui dar di piglio "Dopo lunga, indomabile difesa, Scagliar di tutta forza il proprio liglio Contro la folla per le seale ascesa, Spicar quindi un gran sallo, el clia stessa A precipizio rovinar con esser-

Mentro con pari ardir, con furia pari Così dill'allo si combatte more, Lenti in giro movean luogo i ripari Fra il sangue i sacridoti e fra il terrore, Croci portando e pie reliquie e altari, E acceudendo la pugna in ogni core Con inifiammati detti e sacri canti, Con parole di speme e prete e pianti. Le franche donne trascorrendo intorno Apprestano ristoro di frest<sup>o</sup> onda Alla lor geinte dal calo del giorno, Dallo faticho accesa e sitibonda: Binvigoriti i prodi fan ritorno Con nova furia ove più il sangue abbonda; L'una e l'altr'oste più si stringe e mesce, Il tumullo, la strage, il furor cresce.

Fra due torri dal fil della muraglia Sulla valle sporgenti allor guidata Venne a più stretta e più crudel battaglia Di Goffredo la mole sterminata: Piòvon fasci su lei d'ardente paglia Intinta pria nell'olio o Impegolata, Stoppa acconcia con cere, o sugne e roge In fragili olle e accesi tizzi e brage.

La tempestan dall'alto risonanti

Marigni e travi a destra ed a nameina: dir già mal ferma all'impeto di tatti Assalti crolla e rovinar vicina; Sofraccita, conquessata, in sud dinanti Già con un tongo cigolio si china. Ara el consi on di'era avvolta, il foco Stricturdo le si apprese in più d'un beco. A ristorarue i danni accervan presti I fabbri con puntelli e con catene; Cal if famelio ne forthere infranti pesti. Cal if famelio ne forthere infranti pesti. Cal if famelio ne difformi di pesti. Cal if famelio ne dill'ori con periori di periori con Altri dove di la prime in callo di con Versan l'acque dell'ori che a l'ann piene. E chi, gaurafar le travi da novelli Pechi, vi stende le votate pelli.

Macigni enormi balestrando vanno sulle uemiche torri onde cadere De' calpi si vedea più grave il danno: Sparpagliate così le infesto schiere Dal sacttar gli artelici ristanno; Piomban svelti al grand'urto i nierli frali, Si fracassan le macchine murali.

A ciascun lato d'essa due petriere

Borcollante frattante a poco a poco I II mirando edificio s'avvicina
Tra il fischiar de'quadrelli, in mezzo al foco, Al rimbombo de'assal e alla rovina.
Lungo s'innatza un suon discorde e rocu
Fra l'atterrita gente saracina,
Scorlo la mole minacciosa e vasta
Che d'una l'ancia alla città sovresta.

Strascinaron sull'orlo delle nura
Gli assaliti una trave a gran fatica
Impaniciata d'una rea mistura
Clic foco inestinguibile nutrica:
L'accesor, la seagliar giù dall'altura
Al piede della macchiua nemica:
Le pingui liamme pallide, azzurriue
Già minaeccian le tavole vicine.

Aerorsi i Franchi, sull'inrendio havano Versano le serbale arque a torenti, Ché l'onda non estingue il foco strano, Ansi par che l'irrit i l'alimenti A leve da roucigli allor dan mano A trarne lungi il Istol legno intenti; Ne lo smovou però, chè con cateno L'aecesa travo a um erio ampio s'attiene. Guasti dai colpi gli organi o le rote.

Rulli e puntelli fraeasati ed arsi,
A dritta o a manca deviar non puode
La mole inferma, o indirtro almen ritarasi;
I Lotaringi, pallidi le gote,
Velena le fiammo verso lei curvarsi,
Lambirla vorticose e crepitanti,
E appiecarvisi e arder da più canti.

Batte da tramontana iniquo il vento, Di rhe l'inerendio maggior forza acquista: Un ululo di dogdia o di spavento Levan gli assalitori a quella vista, È i pugni stretti, nel lor mal talonto Erti al ciclo, o la faccia ardita e trista, ' Pestemmian Cristo e il voto sriagurato È il Golgota presente, insepugnato.

- Era la sesta feria: all'ocridirite
  La nona ora segnaudo il sol volgea,
  Ora solenno in cui l'Osta innocente
  Quivi spirò del fallir nostro rea;
  Quando vide Goffredo la sua gente,
  Dall'alto della marrhina che ardea,
  Desistere dall'opre, e viuritori
  Nei tre diversi assalti i difensori:
- E inflammato negli oceli e nel sembiante Gridava, della man mostrando li sole, — Su, fedeli, per Dio! questo è l'istante. Gerusalemme è nostra, Iddio lo vuole — Udir le turbe siduristo e affrante, O indovindr dal reano le parole, E irrupper forti di novella sperme Dell'assolto a tentar le prove estreme.
- Fatica dei mouton torna fremente, Chi frombola o dardeggia, o leva o aggira Castelli e scale, e poggia arditanente: Ilna gran torma a tutta forza tira La catena ond'è avvinto il legno ardente, Con leve attri il sospinge, e già tentenna Il merlo e seroscia e di cadere accenna.
- Quel che il mezzo trenen della latina Torre, tra il (ume, il vampo e la paura Della fiamma ascendente e omai vicina Seumpo non hanno fuor ele sulle mura: Nel trambusto angoscioso si dechina Da un temerario il ponte alla ventura; E in quella cede, pende e con fraesavo Dirupa il merlo sfraeeflato al basso. Zavaza, Pozici,

I più vicini all'orlo dello spalto
No van con esso a precripizio, e resta
Spazzato il nuuro in farcia al novo assalto
Clio dal ponte cplato gli si appresta;
Il destro vide e si slaució d'un satto
Letoldo tutto acciar dai piè alla testo,
Seguitollo Engelberto, duo gormani
Nati di Fiandra negli crioso jiani.

Per entro al polverlo spessi baleni Di brocchier, di corazze e di barbute Dardraggiano negli ochri al Suraceui, Che, l'aria empiendo d'alte strida acute, Voltan le spalle in furia ai terrapieni, E, disperata la comun salute, Irti i capegli, pallidi la faeria, Ozunu aè stesso di salvar procaccia.

Nella città Goffredo dalla vetta Della sua torre allo ratto si seaglia, Una gran trave altri dal ponte getta Per trapassar da quello alla nuraglia; L'un l'altro sospingendo con gran fretta Di tragittar fra i primi si travaglia: Sgombra cosi la mole, in poco d'ora L'incendio la ravvolve e la divora.

Già della croce sventola il vessillo Sull'alto delle nura inalbrirato, E delle franche trombe il lieto squillo Annunzia la vittoria in ogni lato. Ma ni balurati onde il tercero partillo Era frattanto l'infedel tornato; Respintovi dai rapi, a gran furore Piombava sul drappello assilitore.

- Se uon the scuipre si riiforza e cresce La srhiera prina all'imprto ineguale Chè nova o nova gente vi si mesce Per lo funi salita o per le scale, Mentre dall'ampie brece altir riesce De'nrmiri alle spalle e gli urta o assale, Sirché fuggenti disperatamente Empion le vio della ettà dolente.
- Da borca intanto ancor salda, ostinata L'una e l'altr'oste si travaglia o dura: Toraante sempre, sempre repulsata È la latina gente dalle mura; Quand'ecco, e non sa come, seompigliata Vede urtarsi, e da subita paura De'eirconcisi la caterva còlta In un momento rompresi e dar volta.
- D'Erode allor la porta si spalanra Ch'indi non lunge ad aquilion risponule : Vi si versa a luror la gente franca Qual fiume che sfondate abbia le sponde: Cavalleri e proloni a destra e a manca Seco travolge il vortico e nasconde: La turba rhe si spinge in tanta pressa Impedimento e offesa cera a sè stessa.

Chi sollocato nella calca resta,
Chi cade all'incaltar de sorregnenti,
E la torma forzata lo calpesta
Senza che mai tant'impeto s'allenti;
Sulla folla i cavalli ergon la testa
E i più vicini afferrano co' denti,
O con aperta bocca e affranta lena
Alternan l'affamato alito appena.

Per la città la piena rovinosa
Del campo vincitor spandesi intanto,
E non è patec che cimança ascosa
Della cruda ricerca al furor santo;
Di cadaveri ingombra e sanguinosa
Ogni casa, ogni via suona di pianto:
Pei ciechi palchi, sotto agli smpli tetti
Teafugano le madei i paragoletti.

Errano istupiditi alla venturos
I viniti in cecca dell'amato ostello,
Volta ai parenti la suprema cura
Se possan tocli al rapido macello;
Ma i Franchi inuanzi alle occupate mura,
Sotto agli occhi del padec e del fratello,
Stridendo i figliuoletti e la consorte,
Li danno imbelli e soprattira morte.

Uns tucha scampata dagli stcali
Del Buglion, di Taneredi e dei Lomhaedi
Ingombra di Sion le pacti australi,
Misto vulgo di donne e di vegliardi;
Ma vi socultra l'accia dei Provenzali
Che, superati in quella i baluardi,
Procedendo serrati in lunghe file
Strazio ne fanno miscraafdo e vile.

Pjomban dalle finestre per la via Qua e là bambini o morti o tramortiti Che Il vincitor feroce riavenia Seguendo il suon dei pavidi vagiti; Uche le madri ascotti, e tuttavia Cerca de cropi storacliati e triti; Che net delicio dell'illuso sificto Si stringon fecudie sanginioni al petto. Che se pur vivo il Franco alcun ne vede, crudo lo stramon alle materne barrecia.

Che se pur vivo il Franco alcun ne vede, Crudo lo strappa alle mateene bruccia, E ad ambe man per le muraglie il fiede, O al pavimento lo calpesta e schiaccia, O il dha di forza stretto per un piede Sul capo a spessi colpi e sulla faccia A lei che gli s'avventa inferocita Nulla curando della propria vita.

Vicino ai baluardi, in faccia al colle Degli olivi, di tocri ampie munita E di valide porte, alta s'estolle D'oro luceute la maggior meschita, In che d'Asia i tesor profonder volle Nel fasto del suo culto l'islamita: Superba mole, gioriosamente Celebrata per tutto l'oriente. l pelleçtin venendo in Palestina Su quel terren piangean che, a vano ed empio litio usurpato, l'ultima rovina Ancor ranumenta dell'autico tempio. Sotto l'atcio maggiore è una piscina Ore prima del di di tanto scempio Solean da tutte parti di Sionne Per acqua convenie donzelle e doune.

Una gran gente sotto l'ampia voltu
Del supecho edificio erasi a socto
In poco d'ora trepitando necotta,
Qua e la fuggita ai rischi della mogle:
Pallida, gemebonda e di sè totta
Chiuse allime e sbacrate avea le porte,
E, cadata quantunque d'ogni speme,
Stava parata alle difese estreme.

Vede e l'instar delle nemiche torme. Ne van le impote (fraessate, e suona Di guai l'ampio recinto e d'utlutit, Addosso agli atterriti i corsier sprona lino stormo ircompente di soldati: Sovra sè si riversa e s'abbandona La folla de'eavalli inalberati; I miseri travotti sotto l'ugna

S'aiutan pesti a disperata pugna.

Dalle marmoree logge e dalle aurate Cornici eccelse in giro ampio sporgenti Tempestan sulla calca trabalzate A fasci, a mucchi altre meschine genti Pec quegli ssili pavidi eacciate A finria di puntate e di fendenti, E v'ha chi, inssuo per tercor, d'un salto Pur non sosointo stanciais dall'alto.

Il viso alcuno agli uccisor rivolta Ardito e leva per fecir la mano, Ma de fuggenti la sfrensta e stolta Onda il travolge et egli è prode invano; . E nel rimescolarsi della fotta Vorticosa il desecto musulmano Boccheggiante qua e là trafitto cade Misceanente dalle proprie spade. Iu mezzo a que a malgiunti imperversando
Una piena furente albr si caccia,
Clie ad ambe man mena la mazza e il brando
E fere eulpi di ragaglia e d'accia:
Volano fra lo sperpero nefaudo
Spaccati cranii e teste e mani e braccia:
Sorgon mucchi di corpi dal terreno,
E il sanguo aggiunge de'cavalli al freno.

Una finnea gravosa, un caldo e lento Vapor sale pel chiuso acre condenso, Tal che di quella strage al fruculento Operator un fastidisce il sonso; Move anclando il respir lungo a stento, Nè nll'afa travagliante, nè all'intenso Odor del sangue lungamente ei dura Se non s'affaccia all'ura aperta e pura .

L'ultimo ruggio intanto erasi spento Sulle vette del Moria clamorose, E la notte in un tacito sparento Cupa, arcana sopia tutte le cose: Cessan le strida, un languido lumentu Occupa sol le strade dolorose, Un rammarico stanco, un gemer fioco, Che pur vassi spegnendo a poco a poco.

Ma dall'occaso il Golgota splendente Di mille e mille faci in lontananza, Chiaro-più sempre risonar si sente Di cantici solemi d'esultanza: Da tutte parti la crociata gente Ivi s'affretta a visitar la stanza Che il munumento gloriosu serra Termine e guiderdou di tanta guerra.

Dalla strage in the 3'cribo tuffeti step Deletsi, e le sanguigne armi deposte, Stausi alla tunba di Gesi prostrati Di ener sparsi i principi ilell'oste: Fanciuli, pellegrin, donne e soldati Tengono il vasto templo, e dalle impuste Spalaneate vi han pur gli sguardi intenti Le stivate al di fuor lontane genti.

Di pregli, di singhiezzi e di sospiri Suonan le lunghe volte in ugni canto; Fatti di gaudio e di pietà deliri Gridano alruni al soverchiar del pianto, Movresi lentamente alcuni miri A fatica quu e là pel terren santo, Reggendo delle gouita carpone E dei ginocchi iguadi le persone.

Indřuo ai sacri marmi accalastate Stan le più ricche e splendide rapine, Armi, vasi e ligure e vesti aurate, Indiehe geamne che fur pumpa al erine, E collane e smaniglie ancro sozzale Del sangue delle donne saracine, Che un'incessante folla atroce, avara Venia gettande d'ogni parte a gara. Di fuor tra il vulgu che s'inealza e serra Narravasi che dopo il gran conquisto L'anime dei cadoti in quella guerra Venina la tomba a venerar di Cristo; E v'ha chi giura per la saera terra Che preme uver cogli occhi propri visto Aggiarasi mitrato e reverendo Il vesevo Ademar Jenedicendo (1).

T. Grossi, I Lombardi alla prima crociata, c. XIV.

(1) I Lombardi olla prima crociata del Grossi ol loro primo apparire (1826) destarono tale mua battaglia di libelli, di sonetti, di orticoli, di visioni, ili lettere da disgradarne la famosa lite del Caro col Castelvetro, Oro che il tempo quetò le ire degl'invidiosi, come animorzò gli ardori entusiastici degli ammirotori, troviamo che gli uni e gli oltri trusmodorono stranamente, chè i Lombardi ne sono da parogonorsi al Goffredo del Tusso, non che l'ovanzino, ne da posporsi, come ollora fu detto da qualche maligno, all'ormoi dimenticato Bormondo del Senspronii. V'tsamo tali difetti in quel poema che negar non si potrebbero senza rinunciare olla sano critica, e vi hanno bellezze che non sentite tulgono ad uno il diritto di giudicare in cose d'arte, se non vuol somigliarsi al cicco che sentenzia sui colori. Non o torto venne accusato di essere una serie di cauti anzichè un tema continuato, mal supemilosi su quale ozione principalmente fermar si debba l'attenzion nostra. Gli episodii la vincono per modo sul soggetto principale, come per mole cost per interesse che, mentre il lettore do quelli si lascia rapire, dimentica e Gerusalemme e il santo Sepolero per non pensare che a Pagano, o Giselda, a Salsdino. E, valga il vero, come epopea è troppo meschino, troppo vuoto di cose grandi; come novella romanzesca recede i confini, rinterzandosi di cose inutili offatto, Grossi, volendo applicar con truppo rigore certi principii che allora commeiovono a pigliar piede, violò quello leggi del decoro che dovrebbero essere di tutti i tempi e di tutte le scuole. Bene sta che i caratteri abbiano o pigliarsi dalla storia , dappoirtié l'epopro vuol essere l'espressione di un'epoca la quale realmento sia esistita, non di un'eta ideale ebe non fu mai se non se nella fantasia del nocta; ma ne ogni cosa che è nella storia può essere degna materia di poesia, ne il rendere di un'epoca il peggio che in quella appare torna a vantaggio di questo tonto cerenta verita, Imperocche male nyvisiam, di far conoscere un'impresa che si presenta sotto un doppio aspetto, grande, generosa da un tato, norchista dall'altro di molte colpe, ma della grandezza del cui fine niuno può dubitare, come dell'utilità do'suoi risultamenti, dipingendo gli uomini e i fatti per guisa cho il male campragi tanto che rimanga in forse il lettore se debba buona o trista chiamarla. E qui avvertiamo che tale procedimento ripugua affatto collo scopo dell'arte, se vero egli è che all'ammirazione, oll'affettu si oppongono il dubbio e l'incertezza, else il cuore dell'uomo prendo interesse solo a quelle cose ch'ei vede chiare, della cui natura buona o res sia persuaso. Al vedere la trista figura che fauno nci Lombardi i personaggi principali diresti che il poeta mirasse a fare una satira delle crociate, anziché o celebrarue la gloria; ladri, protervi. dissoluti, feroci tiu anen TEMPESTA E BONACCIA.

Per tranquillo occan senza sospettu Gli Spagnuoli correvano a seconda,

nella pietà, codardi nello sventura, nella vittoria insoleuti, disumani, tali ci appajono nei Lombardi i erociati. e toli furono duvvero assai golte; ma non si volevu mettere in vista il lato men buona, perchè l'impressione finale di quell'impresa che saivò l'Europa dalla harbarie musulmanu uvrebbe pure a ridondare a lode di chi operava un tunto bene. Aeroge che nella storiu quei fatti atrori, quelle gozzoviglie e libidini che si mescolano colle prove di valore, coi mognunimi sagribiti, occupanda la debitu purte e nullu più nel gran quadeo, non tolgona punto che l'impressione ultima siu favorevole; il eho non uvviene nel breve ordito del poenta, dove ocenpano tanta parte ehe adombrano, per così dire, colla lare mole quel po' di huono, di nobile, di generoso che pure vi si trovu accanto. Eccovi in Pagano, che direi quasi il protugonistu del poemo, tanto è importante la parte che in esso rappresento, ecrovi uno strano penitente, un nomo brutule, else la superstizione accoppia alla ferocia nel delitto; ete, accisi dupprima due creati del fratello e appiè d'un'ara un tale che facea plauso al tapino cui riesciva scampare dal suo pugnale, poi il padre, che scambió pel fratello, si riduce in oriente u fue penitenza u suo modo, trucidando abandati e pacifici Ismacliti in odio ol profeta e sucerdati cristiani per acquistar non so che reliquiu. L'Eremita non è si tristo, ma più vigliucco: pazzo schiamozzutore nel campo, nell'oro del pericolo ti dilegua dioanzi, e toerebbe a peofondar sotteera per non vedere la faccia di que' Turchi dei quali u parole moatrava far si poro conto. Tancredi, si nobile, si cavalleseo, si magnanimo nel racconta del Tasso, ti diventa un nom bestiule che giuoca di pugni e di calci cal povero Eremita: non parliam di Pirro, di Regiualdo: sono fur-

Santi che per tali si danna, che non aspirono alle prime parti, o potrebbero stare non male nell'azione come gli scuri a dur rilievo; ma qui sgraziatamente sono tristi che si perdano fra i tristi. Certo se Grossi intendevu onarare i Lombardi ricordando loro la parte ch'ebbero in quella famosa impresa (parte che, o dir vero, se crediamo agli storici, nan fu gran cosa), non fu bene avvisato nel modo di raggiungere il suo intento, dappolchè nel suo poemo non figurano altrimenti che come nomini rapaci, disso-Inti, bestemmiatori, assassini e tutt'ultro che prodi della persona. Poniamo anche non avesse potuto il poetu dipingere ultrimenti quei nostri antenati, stato sarebbe più savia consiglio piglior ultro soggetto, tanta più rhe, essendo questo si munchevole di starico fondamenta, non so perchè ai dovesse per ispasso dei lettori sereditare un popolo al quale certumente nan mancano memarie più gloriose, Ma poiché volevu pur cautare dei Lombordi non v'era egli modo' di descriverei ultro che tumulti, tradimenti, sedirlani, vendette omicide, superstiziani sanguinose? lo credo elsa il poeta, se meglio ovesse compresa quella gran teoria del vero di cui si prafessa seguice, uvrebbe cunsiderata la moralità dell'impresa da più ulto e più complesso aspetto; e nei luoghi pei quali passar davevano i suoi crociati, nei rivolgimenti di quel mesterioso oriente che fu in agui tempo come il peruo dello questioni più vitali ai destini del mondo, e nelle E molte teglie già dopo le spalle Si Jasciavano Aiti, aller che tanta Nautica gioio un improvviso annuncio Di terror funestò. Compagni, in cappa (1),

nuove vie che al commercio, ulla ludustria, ulle arti apriva la spuda del erocesignuto , e nei trutti mirabili di unueguzione, di costanza, di pietà che gli offrivuno lo eronuche sinceri, frequenti pur di mezzo ni delitti, certo trovuto avrebbe oleun ebe di più aublime e più degna del suo canto e più onorevole o suoi eroi, come reulmente seppe trovare quando si obbandono ull'ispirozione del sno euore, quando osó apprafittare degli ajuti ebe il soggetta gli porgeva, beniguamente interpretando i troppo severi canani di una senola per anco moi definita. Peroceliè, ripetiamo, di mezzo a tanta difetti ormul eredo riconoscisti da quanti hunno il senso del bello, niuno è de'pocusi dei tempi nostri che voda adorno di tanti pregi e tante bellezze quanto questo del Grossi, Se in alcuni scorgi meglio esservate certe regole, il che non è grun merita, tutti però ti riescono minori d'assai per potenza d'ingegno. l'itture ora dilleate, or fiere, sempliel o magnifiche, secondo il bisogna, vive sempre, ritratti morali talvolta maravigliosi per finezza di tecco e profondità di veduta, efficacia, eloquenza, disinvoltura nel narrare, una dizione nella quale incontri talvoltu modi improprii, vocaboli vieti, ma più apesso ancora, frunca, sicuru, suella, se mi si perdoni l'espressione, un verseggiaer fluido, franco, ariostesco, sono pregi nel Grossi che la più losca invidia nau gli hotrebbe negare. Chi meglio di lui seppe giovarsi, quando volle, delle condizioni particolari di uno controdo, di un climo, di un papolo? Chi rendere con più invidiabile chiarezza ed eleganza pur le cose più restie al verso?

Vedete come gli ultri poeti vi descrivono quell'aurora dalle dita eternamente rusce, quel trumouto del sole che tuffa beavamente i cavalli in questo o quel mare, e porogonateli coll'aurora, col tromonta che il Grossi vi dipinge, e vedrete come dalla studio della natura sapesse derivare nuovi colori e di mirabile effetto. Na egli è nel cuore, e più propriamente nell'amore, che il Grossi trionía; oude ovvieue talvolta, vulga il vero, che, inclinundo più al patetico ed al molle che non al grande, ol sublime, el ne abusi; ma ad ogni modo per queato lata non teme confronti. Come nel rumanzo casi in questi suoi Lombardi, che alla tine non sono che un romanzo versegginta, quantunque volte il vogliu, ti cavu le lagrime dagli octil. Nel resto, comunque nvesse concepito Il Grossi il suo poema, taut'e; non uvrebbe mai potuto far opera che divenisse lungamente populare, perchè ull'uomo non è dato undar contro i tempi. Ora che la storia è fatta scienza, ella è troppo aborrente dai voli della fantasia perchè si presti nll'entusiasmo del poeto; e mul si consigliu chi u renderla, conse ei crede, poetica lo risspinza di strane fole che in gento disputatrice move stoneaco o risa. Cio non pertunto non è piccola gioria pel Grossi l'uver fatta tal aperu che si potesse u quella del Tusso confrontare, scuza che, a giudizio de conoscitori, paresse il confronto troppo ingiurioso alla memoria di quel graude, mentre uvvi tal parte nel sua porma, e non piccola,

che sarribbe poco men che perietta se fosse sola. Z. (1) Essere in cappa dicono I marinari di una nave la quale per un vento forte burrascoso e contrario é ob-



Grida il piloto: olumè! l'acr s'imbruna, E parmi che lontan sui flutti negri La disciolta del verno (1) ira cavalchi: Presto, presto, compagni, e ne difenda L'apostolo saut'Iago e la Madonna Di Saragozza! Pallidi, costretti Sulla coperta si volgeano attorno Speculando ove l'occhio oltre non passa, E vedeano il seren farsi più scuro Con qualche nuvolella pellegrina Or qua or là come paleo rotato Se lo sferzano i venti. A poco a poco Ingrossavan le nubi, s'affaldavano, S'aggruppavano sì che, in ampio velo Dilatata quell'orrida falange, Il qlauco (2) luminoso etra disparve, E fu notte profonda. Alti quale e quanta Notte priva di stelle e sol da liste Radiali squareiata, o da funeste Fiamme alla cima de'pennoni attorte, O da vivace balenar che fende L'inquicto orizzonte! In quella fitta Mescolonza di tenebre e di chiaro (5), Il tramhusto pareva e lo sconforto Della gente che il risico supremo Cauta distorna e a provveder s'necinge Per l'alte navi; e chi la maggior vela Con le duc catocove (4) ammainando I rimbatti (5) del vento che le soffia

bligata ad ammajnare tutte le sue vele, fuorelse una o due delle più piecole.

(1) Intendi la parola verno nella significazione che i latini porti danno nsai volte alla sua carrippodento hirma, nel semo ciue di tempesta, procella; onde obbiamo in Virgilio (Enride v): Carraleus supra capat datatiti inber, Noetmo hirmanumo fernar, a altrove, saveti hirma. L'ira della tempesta che cavulca sulle onde arieggia l'orazismo:

> Dirus per urbes afer ut italas Cen flamma per tadas, vel curus Per sientas equitavit undas.

Lib. IV, One III. Z.

(2) Di colore tra il bianco e il verde: più comunemeute dicesi azzurro. Z.

Z.

- (3) Verso prosaico e cascante.
- (4) Chiamansi da' marinai calacove o coatropappaficio due piecole rede che si mettono soprà i depappafichi di maestro e di trincietto, che formano un quarto ordine di vele. Il pappafico poi è la più altu delle tre parti che formano l'alberatura di una nac.

  — Stratico, Dit. Di Ras.

  — Stratico, Dit. Di Ras.

(a) Rimbatto ed anche rimbattone dicesi di vento che da talvolta ad un tratto nelle vele dalla parte contraria facendo vela con vento steso.

Z. Scema di foga, e chi lasca (1) i prodani (2) Ed i poppesi (3) canapi e rincalza Di sarte l'ammatura; o questi inchiava Le boccaporte (4) sì che la sentina Soppozzata non gravino i riversi Dell'ondoso frangente; e quegli ammarra (5) L'ancore e il ghiaccio lega, o qualche lumo A chi s'inforsa fra l'opaca nebbia Coll'accesso fanale invia da poppa. E già rugghiava nel primiero assalto Su per la decumana onda lo scroscio Del turbine sfrenato, il tonar vivo E la pioggia dirotta e vorticosa, Qual se disciolto in vampe ed in torrenti Si mescolasse all'oceano il eiclo, Erco dinanzi dal erudel girone

In liquid'alpe la marea conversa Procede ismaniando e s'abbaruffa, E con tutto il crescente arco sovrasta Alla misera flotta. Andaro i legni Qua e là sbrancati, o come può l'orrendo Soffiar della procella altri fu spinto In fughe rapidissime, la proda Ebbe un altro affogata, e per lo stesso Impeto che le diè lo slancio e il tomo (6) Smucció (7) di nuovo a galleggiar sull<sup>9</sup>neque; Ma, o fosse men veliera o che la mole Ne ritardasse il facile governo, La capitana fluttuò di contro L'ondata che ver lei dritto s'avventa. Come vide appressar quella rnina Maravigliosa ad ogni cor gagliardo, Benchè destro e sicuro, il buon pilota Smarrirsi cominciò.... Mala via tieni (8),

- (1) Lascare nel linguaggio di marina equivale allentare. Usasi per lo più a modo di comando. — Tramater. Vocanotano. Z.
- (2) Prodani. Sorta di fune che dalla banda diuanzi della nave sostiene l'albero contro la forza de'venti. — Tromater. Z.
- (3) Norta di fune che dalla banda di poppa sostiene
  l'albero della aave.

  Z.

  (4) Le boccaporte sono aperture quadre fatte ne'ponti
- delle navi per comunicare da un piano all'abro o colla stivu. — Stratico, Diz. Di ana. Z. (5) Amarrare dicesi da'marinal del ritenere il basti-
- mento fermato con uno o più cavi a punti stabili in terra, o ad ancora, come nel caso nostro. Cavi generalmente si chiamano tutte le fuui così piccole come grosse ad uso delle navi.

  Z.
- (6) Tomo. Nel caso nostro l'atto di cadere, di precipitare; propriamente significa cascata col capo all'ingiù, capitombolo.
  Z.
  - pitombolo, Z.
    (7) Sdrucciolare, scorrere, Z.
  - (N) Maggior paura non credo ehe fosse Quando Fetonte abbandono il freni Perebè il eiel, come pare auvor, si cosse;

Grida Colombo; il temo agguanta, e imuobile La vista ed il pensier nol crudo varco Ei bordeggia così che storna il primo Colpo fatal; quando sentissi a giuoco Dove era l'anca virava la prua. Poi secondando il fiotto che s'avvalla Con esso la carena si levò (1) E feco sulle spume ardue soperelijo. Indi il gorgo precipite lo scarica Giù negli abissi, e sottentrando il volve A perigliar nel vertice caduco: Lo slancia, lo ritrae, erge, l'adima, Doloroso travaglio. In quell'assiduo Stangheggio sibilavano le sarte, Croechiavano l'antenne, traballava Forte la ghiglia (2) e già dalle quaderno Scavezzarsi parean tavole e ponti.

Durava ben da sette ore mortali Il tremendo seion (3) cho senza posa L'oceaniche laude urta e affatica; (4) E, non ch'egli cessasse, avea di rabbia E di nere caligini incremento Nella torbida notte. Oh che terrore! Che voci di pietà, quante votive Preghiere e quante orribili favelle, Fra il "upo suon de' marosi, lo schianto De'fulmini e il mugghiar d'euro e libeccio Scatenati in battaglia! Or nulla giova O comando o rampogna o chiaro esemplo Che in faccia al suo signor sovente incuora Il più vile soggetto: i marinai Guatano colle man dietro le reni Il prossimo naufragio, ovver si stauno Royesci ad aspettar senza lamento Che seco la nemica onda li porti. Tense anch'esso l'eroe, non già lo strale Che il braccio della morte in lui disserra. Teme di perder fama, il grido ei teme Ch'eternerà ne'secoli futuri Le follie d'un audace e la caduta.

> Nè quando learo misero le reni Senti spennar per la scaldata cera, Gridando il padre a lui: *Nala via tieni. Dante*, lyr, C, XVII. Z.

(1) E come albero in nave si levô.

Dante, lar. C. XVII. Z.

(2) Ghiglia o meglio chiglia, É un leguo diritto che

forma la base e il fondamento di tutto il carcane od ossitura della nare; e ifanchi, le coste o membri della nave si adattano alla chigida come le costole di uno schieltro alla spitia dorsale. — Tramater. Z. (3) Scione o sione, contrasto di due venti in aria apgirano le nubi. Z.

(i) Una forza sperosa le affatica Di moto ia moto.

Foscolo, Strotesi.

L'alto veder che m'illustro fu dunquo Brillamento eb'inganna? E l'alta gloria Dopo gli scontri e le patite ongosce È una bolla elle tenera si frange Se un po'di ventolin tocca l'estremo Velo dell'aegua sotto cui s'inostra? Oh providenza arcana! E chi presume Di scrutarne i decreti? Iddio per novo Privilegio m'esalta e mi da penne D'angelo, e poi Vola mi dice, e i voli Distendo infaticati, e nell'opposto Confin del favoloso orbe mi fermo, E vi pianto la Croce, e non verdeggia L'albero della vita, e le speranze De'eattolici frutti il mar divora. Così trenia dubbiando e lamentanilo

L'eroe cho mira iscolorarsi il raggio Di sua candida stella, e forse addentro Più che fuor gli ribolle aspra tempesta. Ma il dubbio della grande anima pia, Come fiato da solido cristallo. Dopo breve appannar passa e non dura (1); Che già l'intima guerra egli trionfa Coll'armi della fe, di quell'invitta Fè che al deserto nevigò la manna, Scaturi le sorgenti, infranse i gioglii E le villo superbe, e sull'occaso Lego d'un cenno alcuna volta il sole. Pieno di questa vigorosa fianima Alza gli occhi alle sfere, alza lo spirto, E le palme in unile atto congiunge E prega arcanamente. Egli non ode Il fracasso de'turbini e la stretta Degli ululati, chè lasciava i sensi Chiusi alla forto impression quel destro Pensier che dalla carne è fuggitivo: Invoca il re de'nembi e del sereno, Lui che suscita il mar quando s'increspa Senz'ira, e lo rattien quando più trure Smorsa i cavalli suoi rapidi in guerra; Poi consolato levasi e d'un salto Giù nell'interior camera scende, Picciolo schermo che gli fa tre dita Luntan la morte; e sur un tondo piano Di fisso tavoliere, illuminato Da langueule lucignolo, rapaci Fogli squaderna meditando e serive, Il pallido baglior cadea diretto Tra i solchi della faccia, ed un confuso Rimbalzo vi facea di rhinro e smorto, Crescendo austerità quasi sublime Alle maschie fattezze; era lo sguardo Nella pagina affisso, era la manea

(1) Cosa bella e mortal passa e non dura. Petraren, Sonttio. Sostegno della fronte, e così presta L'altra veniva al suo pensier seguace Che brevemente si compica lo scritto. E quel ravvolge in forma di cilindro, E a rintuzzar l'umidità v'apposta Liquida cera: il<sup>®</sup>prezioso involto Serra nell'alvo di leggier barletto Spalmandone gl' incastri, e sul mezzule (1) Il noto marchio dell'anello imprime. Finito questo fuor delle comnosse Viscere della nave infra i baleni E il tumulto si mescola, e montando Il eassero di poppa erto s'attalle E grida all'orean: Poichè Giustizia Severa e impenetrabile mi lava Le caligini occulte, o fier ministro De'sunerni comandi, abbitl'l'ossa Mie travagliate, e l'anima detersa La pare acquisti che le niega il mondo. Ma i sacri fogli ov'io segnai l'intatto Corso o la meta, jo te ne prezo, a gente Non ignara di noi pietoso arriva: Qualche niù degno li raccolga e questa Fatira invan per me sudata assommi. Disse, lanciò quel vase, e poi ristette Come uom che nella fosca ora suprema Non ispera salvarsi e non diflida.

Poichè dell'orean ch'urla in burrasra Lambì la scheda sigillata il dorso, Taequero i venti, sul marino letto Si distese la calma, e il nuovo sole Squarciò l'ispido velo in che s'avvolse. Imagina, lettor, che buon messaggio Disserrando la carrere funrsta Dove Ugolin co'suoi figliuoli affama, Gridato avesse: O dolorosi, uscite; E a figurar la fervida allegrezza Della eiurma ehe vide il gran portenta Fia l'imagine, smorta, I rincorati Batton le mani e saltano, e l'un l'altro S'appellano, e chi narra, e chi v'aggiunge; Tutti lor valentie Irvano in cielo.... O nostra vanita! sino a'codardi Nella ventura il gloriarsi è bello, Anche i forti disgrada il tristo evento; Ma incatenando alla ragion gli affetti Il maguanimo eroc ne'dì feliri Antivede gli infausti, e appie del gaudio Sa che talvolta radicava il germe Di secreto dolor: sua conoscenza Presagiva disastri, e non indarno, Chè dopo alquanto veleggiar secondo L'aura che i legni sospingen tranquilla

E intavolata s'arrestò, non diede Alito pur else ventilásse o fiorco D'esigue lane o di lucerna il sommo, E quanto discorrendo il viso (1) abbraccia Un etere apparia fra bianco e azzurro Che d'ogai parte si rallarga e mesce Con limite indistinto a una pianura Vasta, uniforme, immobile, pulita, Quasi deserto che dardeggia i lampi Dell'acceso equatore. A rimirarsi Giurerebbe ciasrun che le carene Fosser di piombo: non andava un palmo La più leggiera, non movea le coste Ne pennello brandir facea ne sarte Per esterno segnal che si paresse, Tanto profondamente era confitta In quel pelago morto. Orribil pausa, Solitudine infame, ove non suona Voce d'essere nato, ove lo stesso Dolorar de'tormenti eco non trova.

O Colombo, se detto allor t'avesse Il testimon dell'angelo elle tira Verso l'ultimo suo di grado in grado Nostro senno mortal - Verrà stagione Che siffatta per voi ealma tremenda Volgeranno in deriso i naviganti -Che pure gioie di quel ben lontano State foran le tue nrl primo aununzio, Che meraviglie, elle vivaei inebieste Sul come e il quando al messagger di Dio! Ed egli a te : Non compirà dugento Volte il celestini re de pianeti Dall' Aquario passando al Capricorno, E nell'ardua città Roma che muove Non mossa con amor le membra umane, I posteri vedran nascere impulso Di tal velocità ch'alle distanze" Srusi in terra ed in mar faticho e tempo; Un Gianui Branca troverà le preste Ali di fuoco all'incredibil volo, E il florentin Serrati, ancor che gli empi Disprezzatori dell'ausonia madre A Vato e Rubrevil daranno il merto Mal difeso da suoi. Ma dessa è grande Maestra di saver, s'altri le toglie E si pompeggia de'villani acquisti, La donna altera e di crear potente Compiange il ladro e gli perdona il Turin.

Se al doloroso eroe questo dell'arte Più lontano portento era nel muto Cessar dell'infedelli acque soccorso, ( Già non avrebbe paveniato in mezza Quell'orrenda bonaccia, e disinto

<sup>(†)</sup> Mezzule. La parte di mezzo del fondo dinanzi della botte, dove si accomoda la cannella. Z.

<sup>(</sup>t) Intendi la vista. In questo senso si trova assui spesso usato da Dante. Z.

Sin la tempesta ehe poe'anzi il mise Nelle fauci di morte. Il morir quando Rugge l'ira suprema e par elle scuota Da fondamenti e che disfaccia il mondo, Men duole assai ehe riguardare illeso Di tanta ereatura il vasto eccidio. Ma il finir lento e senza gloria e senza Viril contrasto, altor ehe raggia intorno Un etere giulivo, e l'oceano Più elie tersa di latte onda riposa, È erudele affannar di prolungata Agonia fra le danze, e fra gli scherni Di giocoso banchetto. Ognun lo sguardo Sollecito volgea per l'orizzonte Spiando e sospirando i contrassegni Dell'aura che s'appressa; e dove ruota Un ampio semicircolo di raggi L'ultimo sole eomparian distesi Cento leggiadri nugoletti d'oro Sovra campo d'argento, i quai dal vesoro Discolorati, quel biondo colore Tramutavano in rancio, e poi sanguigni Divenivano e rotti a lembi a lembi Di rutilante porpora che moto Vorticoso scompigli. A quel riflesso Che vi lampeggia enfiava la marina E agitarsi pareva, ed in sembianza Di bioccoli saltavano le spume Che fanno spesso negli equorei paschi Di lanigere torme errar la gente, E pieciol fiato incomineiò, s'accrebbe Con subitana gagliardia converso In raffica veloce, e diè la pinta E le navi arranco.... Deh! quanto giubilo! Che replicar di grida alte e sonore Pe'notturni silenzi, or che le vele Portan la classe (1) come augello i vanni! Splendon kli astri benigni ed il placato Pelago appiana il formidabil flutto: Non istrambano i yenti, e a buon viaggio Verso i lidi europei de'ritornanti Va la schiera felice. Ed ecco appena Trapassate le Azzarre il di s'abbuja, Euro e noto minaecia, e eon rovescio E di lampi e di turbini e di pioggia Mette i legni n sbaraglio: i cavalloni Rinforzano muggendo, e incrudelisce L'orrido groppo che disarma e laecra L'antenne e di gran impeto alle foci Le balestra del Tago, lvi s'acqueta La nemica fortuna, e il vago stuolo Sente l'aura sua dolce, e le montagne Vede apparir ehe di verdure ismalta E di molli fragranze empie l'eterna

(1) La flatta, alla fatius.

Primatera d'Almoda, Indi rivolto Lungo le spiagge lusilane a dritta Lo staneo vol che nessun volo adegua, Losciarousi da tergo il promontoro Ed i campi d'Algarvia, e sull'occaso Ancorarono allin pieni di gioie Là dove al fiere corso ucciano il nianto. (1)

Lorenzo Costa. Cristoforo Colombo, c. VI.

(1) Il Colmolo di Levrano Gonzi è tal levere de, serito il antire tone, a destina devina differi, percentain bella finna all'antire, rever, dopo I Loudenté del Reila Bana all'antere. A me perce, dopo I Loudenté del Reila Gonzale de la compartire de la compartire de la compartire de la compartire perceit à perget de destina sono di also seguita aeffermo perceit à perget de dissi assono di antire del la compartire de la compartire de la compartire de la compartire de la compartire del la comp

Mo chi potrebbe negare al Costa una potenza di sentire quale in pochi si trova, una frase spesso felicemente ardita, una cognizione della lingua rara ai di nostri ? E questa coguizione tanto più è degua di lode in quoutu che non appare mai elt'el se ne giovi a coprire il vuoto dell'idea, come tanti fanno, si bene ammanta un coucetto o acutu, o grande, u profundo, lo non so chi si troverebbe che sapesse con più calzanti ed espressivi vocaboli rendere come le filosofiche dottrine, così i procedimenti ed i più ardui trovoti dello scienza. E valga a riprova la descrizione eh'el vi da della matchina a vapore dei piroscati, che può rivaleggiare col carme si meritamente ommirato del Mascheruni, descrizione nello quale principalmente si scorge lo studio sapiente ch'ei fece del vocabolario dantesco, che sottu la sua penna a tutto meravigliosamente si presta. Ma è pur d'uopo confessare che talvolta la sua ammirazione per Donte e per gli altri autichi scrittori lo porta ad usar vocabeli morti ormoi nell'uso corrente, a dar loro significazioni che perdute honno da secoli e che l'autorità di uno scrittor solo non è hastante a rimettere in fiore. Na più d'ogni altra cosa nuoce a questo poema în meschinită dell'azione, le peripezie delia quale sono pressoché tutte modellate sur una stampa, e quel fare ora pindorico, ora bironesco, elte nul si affa col earattere della narrazione. Medesimomente vuolsi nutore che mentre cammina sulle orme del terribile glidellino, l'arte però non canosce, che in quel sommo fo inarrivahile di scolpire anziche dipiugere, e apesso trovi nell'illustre Genovese alcun che di ridondante, che tolto vin loscerebbe meglio campeggiare Il concetto principale, Talvolta il poeta per vaghezza di sembrar nuovo ti cade o nello strano o nel lumbircato, e que, là troversi maniere più orientali che nostre, qualcano da secentista : ma nore tal qual è coi molti suoi difetti accenno vigoroso ingegno e studii farti nell'autore, e noi faremmo voto, atteso anelie l'importanza dell'argamento, che si dia presto all'Italia la seconda edizione di un poema che tanto l'onora.

BATTAGLIA BI GOSTANTINO E MASSENZIO.

Succelulo Gostantino al padre Gestaura de muercodo dichiarava crede dell'impera, Maccacia gli si dichiara tennico. Costantino entra in Italia e, sheragliatien in injui fatti d'uranti gli escribi, more contru Roman. Si vicue a giornata presso il ponte Mirio (ora ponte Molle), e Costonilian n'esere con tale sum vittoria che lo fa quatrone cieli impero.

Treniò di Roma l'inuman tiranno A tai novelle; pur l'alto cimento Ei disprezzava, e a scherno si prenden De'suoi duci il timor. Ma voce surse Che prouta allor di Roma la difesa Necessaria grido , che tutte volle Le forze accolte de l'imperio, e un frenu Così alfin posto al valoroso e forte Assalitor che s'appressava, E vinse Di que duci la voce, e uscio di Roma Ad incontrario esercito possente (1). Ma oy'è il suo duce? A che tu pur non esci, O codardo Massenzio, e non dividi Con l'escreito tuo di guerra l'aspre Fntiche perigliose? In Roma è chiuso L'imperante cerbiatto, e consultamio Sta i vati suoi, che lor bugiarde voci, Adulando a quel vil, copron col velo Det voler degli dei! Ma il popol freme, E più lo irrita de'eircensi ludi La stolta giuia a che colui lo chiama (2): E un grido innalza e a dritto ne rampogna La inudita vittà. Gela Massenzio D'alto terrore: e interrogar spedisce I sibillini oracoli, e, ricolmo Di vana speme (5), alfin luseia il diletto Nido di Roma, e in ardir cicco ci voto Misera morte ad incontrar nel campo. Intanto il magno Costantin venuto Era a fronte di lui, pronto a dar prove

Di suo valor ne l'ultima battaglia; E giois molta in cuor sentia che usciti Fuser di Rona i suoi nimici, a còrne In giornata campal palma suprema. Ma poi che vide de le avverse schiere Il numero infiolto, a un tratta in mente (Si volle 1delo) gli surse a conturbarla

(1) Si accampó tra il ponte Mileio ed il Inogo chiamato Sausi Russi on'armata molto più munerosa dellealtre due gia battute nelle vicinanze di Torino e di Veronn.

(2) In tanto pericolo, volle Massensio celebrare con publidici giuochi l'anniversario del suo impero !! (3) Mundò alemi sessatori a consultrare i libri sibillini: risposero questi equivocamente che in quel giorno doren perire il nemico di Roma: e il circo tiramo interpretò tale risposta a damo di Costantino.

Zoncaga. Poesie.

Pensier mulestu: ed ei tra sè dicea --Che mai dir vuol questo timore areano Che, ignoto pria, mi sento in cuor? che fia? Ne'più grandi perigli i'non trenmi, Or mi manca il coraggio! Ecco il nimico Copre immenso terren sino a le rive Del Tebro; e forza le mie stanche genti Di debettarlo avran? tutta mia gloria Un istante torrammi, e questo il frutto Sarà di molte one vittorie? Forse Sotto gli occhi di Roma addietro i passi Rivolgero, di quella Iloma istessa Ch'io venni a liberar? Tanta vergogua Lungi da me! Ma in si grand'uopo uita Chi fia mi porga? De'eristiani il Dio M'assisterà. Non da Costanzo io nacqui? Non ei gli amava? i più soavi sensi Non m'ispirò per lor d'alta pietade ! Non ammirai lor pazienza invitta Tra i più erudi tormenti? E non lor fede A Dio giurata e al prence e ognor costante? E non hon pace or del mio trono a l'ombra, Da me difesi? A lor non io son padre? Che ponno idoli vani? Già periro Di morte infame i lor fidi seguaci; O vôltí furo negli amari passi D'ignominiosa fuga. Ebber tal sorte Pur Severo e Galerio, e tale ovrallo Il rio Massenzio. Ali, col divin terrore Che m'infondesti, o de'eristiani vero Onnivergente Iddio, nel cuor ben sento La voce tuo: dirmi vuoi tu che nulla È la mia spada senza te: tuu dono Fur mie vittorie, ed or else mai potria Il mio valor senza di te? Pregandu A te mi volgo, e te possente invoco Proteggitor: sogno di cicche menti Gl'idoli infami abborre, e le sozze are Ne distruggerò: farmi a lua fè seguace Prometto, e questu è l'acceso mio vitu Che seior godro. Do la mia mente incerta Ogni viltà dilegua, e virtu rendi Al mio languido braccio, e fa ch'io possu Vincer l'empio Massenzio, Reverente Adore a te verace unico Sire De l'universo - Disse, e gli occhi ergea In quell'istante al ciclo. Il sol, compiuto Metà del corso, si volgea raggiante A illumiuar l'opposito emisfera (1):

(1) Segno Ensebio, De vita Cantantini, che dice - horie dei meridiania , sole in occasam rergente - e il Linchini nella prefazione agli Atti del Ruinnet, che qui sull'autorità di Ensebio pensa essere ovvennto il predigio, e non già prima uelle Gallie, cun' attri dicono.

Accuglicansi diuturno al sommo duce

I suoi guerrire, rhe parean presso a Ginda I forti Macabei: col ciglio c'l cuore Intento in Dio, la vastitade immensa De'rirli il prode contemplava, assorto In sublimi pensieri, e'n simil atto Le divote sue schiere taciturne Il vol seguian di sua mente rapita. Quand'ecco in quella parte a che si pirga Verso l'occaso il sol, sovr'esso appare Luminosa una croce, e scritto porta - Con questo segno vincerai - La mira Maravigliato Costantin, la vede Tutto di lui l'eserrito, e d'un grido La saluta di gioia. Un sentimento Di ronsolante reverenza, misto A timor sarro, per le vene e i polsi Correr sentian le stupefatte schiere, A la vista del Segno glorioso, Trionfator di morte e de l'averno Che i figli d'Eva in libertà redensr: L'eroe, pien de la cerelsa visione, Tutto rinascer si senti ne l'alma L'abbattuto vigor: di quel prodigio Meditando tra sè l'arcano senso, A le sue trade i maestosi passi,

In gran letizia estatiro, rivolse. Ma l'avversario d'ogni ben fremea Nel tartaro profondo, e fuor ne surse: Toglie d'astuto consiglier sembianza, Ed in campo a Massenzio si presenta Lurifero e gli grida - E che? si vile Nel maggior nopo ti vedrem? Ch'è mai Questo temuto Costantin? Sagace Di regni usurpator, ribelle al culto De'numi aviti, ci zelator s'infinge Del eroeifisso Galileo; sì vela D'astuta larva d'una fe novella Sue mire ambiziose. E lu, sì pigro Ti stai, Massenzio? Egli già al cein ti stende L'avida mano, e la corona svelle Onde sei cinto, e al suo la pon. Che tardi? Osa e sfidalo a pugna: i numi tuoi Ti reggeran ne la battaglia il brando, E tutte at suot le sue eristiane squadre Cadranno estinte. Ardisri, e teco è Giovel -Selama il dèmone, e in euor stille gl'infonde Di vipereo velen, densa una nube Di vapore infernal gli sparge intorno A l'offuscata mente; di grand'ira Arde riero Massenzio, armi armi ri grida, Ed a pugnar contra l'eroe s'affretta.

Ne'celesti pensier rhe gl'ispirava L'apparsa rrore, a dolre sonno i lumi Chinò, in placida notte entro sua tenda Il magno sire. Ei gia tullor pensando Di tutte umane cose la caduca Inrostante natura, e i corsi rischi, E i maggior rhe incontrava, e'l rreder fermo Ch'ogni suo sforzo saria stato indarno Ove dal ciel l'ounipossente aita Nol secondasse; a l'alma disiosa Raggio di cara speme era il veduto Prodigio" o a Dio dal euor mandava ardenti Preghiere, sì rhe l'intelletto suo Distenebrasse e aprissegli benigno Di verità la via, Quando ad un tratto In sogno a lui cinta di lure apparve La benedetta Umanità di Cristo, Che in man tenea quel Segno trionfale Che già pria gli mostrò, n Sorgi (gli disse) Diletto prrnce, e la mia Croce sia De l'esercito tao l'insegna prima: A l'apparir del redentor Vessillo Vittoria avrai ». Sparve, riò detto. Il pio Maravigliato eroe le Inri sorrse, E bella già sul balzo d'oriente Splendea l'aurora. A l'obbedir non tardo Fa elie l'apparsa erore al vento ondeggi Su l'insegna primiera, e scritte porti Quelle parole di vittoria. (1) Udissi Allor nel campo la guerriera tromba Il sol nascente salutar, chiamando A l'ardua pugna le bramose schiere Di Costantin, L'eroe surse animoso, E tutte armi vestissi. Il maschio petto De la regal covrì grave lorira Impenetrabil da nimico acciaro: Al fianco cinse la tremenda spada Di rei tiranni domatrice, e l'elsa Ne sfavillava aspra di gemme e d'oro; E'l eovria giù dagli omeri diffusa Sino a l'augusto piè la porporina Imperial sua elamide, ondeggiante A l'aure in preda, L'asta in pugno strinse, Da la cui punta scintillando usria

(1) È questo il famoso Lobaro, che s'ignora da che prendesse tal nome; Eusebio così descrive il noovo stendardo: . Una langa picea fregiata d'oro era ad una certa altezza traversata da un pezzo di legno risr ne formava una troce. Nella parte superiore sopra le braccia rravi attaceata una corona d'oro adorna di pietre prezio-e . nel coi mezzo compariva il monogrammo di Cristo formate datle due tettrre greeke X P increciatr fra loro. Dalle due braccia della rroce pendeva una bandiera di porpora tutta coperta di frangie d'oro, il rui splendore era oltremodo abbagliante, Sopra la bandiera Costantino free collocare il suo busto in oro e quelli de'suoi figli. Questo nuovo trofco della Croce fu affidato alla rustodia di 50 soldati scelti tra I più valorosi dell'armata, i quali non mai dovevano abbandonarlo ». Sa tal modello furono fatti altri stendardi per militari insegue di ciascuna legione, ma il Labaro era la prima.

Lampo di morte; chiuso indi le chionie Ne Γelmo coronato, e fuor de l'elmo Il balen tralucca de le suc luci Nunzio d'alta vittoria. Un angiol sauto, Che di ciel venno a custodir suoi giorni, Iuvisibil si pose a lui dappresso, E d'indonito ardire in sen gl'infuse Mirabil fiamma che di sè maggiore In quel di lo rendea, Sali veloce Alfin del suo destricro impaziente L'eroe sul dorso; e quel mettea nitriti, E, scalpitando il suol, da l'ampie nari Sbuffava ira e terror, si che da lungi La battaglia odorar fiero parea. In tale aspetto a sue schierate genti Costantin si mostrò: levaro un grido Di plauso e gioia allor que'pro guerricri Che al sol vederlo ne traéan presagio Di securo trionfo. Egli distese Ver lor la destra, e fiammeggiante in viso · Di novello valor, rivolto ad essi Queste dal labbro fe volur parole. \* O forti, vincerem: Cristo mel disse, Ne sillaba di Lui mai si cancella. Cristo è per noi: con sue pagane turbe Cadrà l'empio Massenzio; in voi già veggo Di Cristo al none, lampeggiar le fronti-Di cristiano ardimento, chè, seguaci De l'unico Dio vero, or tutti ei v'empie D'insolito coraggio. Il duce vostro Al par di voi sarà ne l'onde sacre Rigenerato, io'l giuro: in tutte guerre I'vo'che mi difenda e mi preceda L'augusta croce del Signor de'cicli: Per questa noi vedrem sconfitti in fuga Nostri nimici; e'l cristian sangue inulto, Che tanti già versar crudi tiranni, Fia vendicato. Al paragon de'brandi Or venga il rio Massenzio. Eccovi a fronte Torreggiar la gran Roma; andiam; trionli Su le sue mura il Laboro inmortale. «

Strall di vivo fuece al cuer de' prodi-Fur questi accenti. Die di guerra il ceuno Gostantino, che intrepido si pose Kel primo loco: fiere allo ri i mosse Massensio cui seguio d'armate squadre Pientitadine inmensa. In foto studo, Da questa banda, demoni che sepetto A l'uspo tobre di pagani usuni, al la sembianna di Marte inanimova In sembianna di Marte inanimova In Sembianna di Marte inanimova Di Massenzio de genti, o a vol correa Dal campo a Roma Indi de Bona al canopo, Lunghe grida mettado; el Amos di Nurgia prima mettado, startetto A l'orrisha Beltono, duppertutto

A cerchio la scoteva, acutamente Urlando. Ma apparia da l'altra parte D'angioli schiera, e la sola lor vista Del pio monarca a' guerrier fidi in petto Addoppiava il coraggio: chè, imbracciando Il grave scudo adamentino, e in alto Su le aperte librato ali azzurine, Il prence degli escreiti celesti Incontro a l'oste palleggiò tre volte La immensa poderosa asta ombri-lunga, Quella elie un di fe del primo superbo La gran vendetta: oh qual terroro usciva Dagli occhi de l'arcangel mäestoso Fuori de l'elmo di forbito acciaio Che gli covria la venerando fronte! Vider Michel fortissimo, o gelaro D'alto spavento i demoni nimici; Di maraviglia colme, il vider tutte Le cristiane legionl, e al cuor sentiro Di vittoria una speme; e Costantino Ne l'aspetto di Lui leggea securo La gloriosa fin del grande evento Dal più alto de'cieli orrendamente Allor tuouo l'Eterno; o allor si ruppe Tra gli azzuffati eserciti una grave Indicibil contesa. Ne tremava Pesta la terra da destrieri e fanti Che a conflitto veniano, e Roma e l'alte Rive del Tebro ne tremavan. Odi Un frequente picchiar d'usbergbi e spade, Ed un acuto sibilar di dardi, E voci di minaccia, e accenti d'ira, E di vittoria gridi, ond'è percosso L'acr che n'ecbeggia. Impetuosi i Galli Volano ad assalir la turba immensa De'nimici pedoni, e Costantino Ratto s'avventa su l'equestre stuolo Del superbo Massenzio. In mezzo al campo Decresce, e già si mischia oste con oste Ne l'orrido conflitto. Alta foresta (Tante son l'aste) par di folte piante L'un campo e l'altro; le canore trombe Squillano, e del pugnor lo brama accendono Di tutti in sen.

A Parto primo che ne l'aste foro Le gallicho labuni, gaminato Di Masonaio fingian in prime schiere. Di Masonaio fingian in prime schiere. Marca, numide coi ilaci, fagganti Ne l'altre legion portasan seco binoridine apavento: immoti e forti Resistema soli i pretoriani, e punto Non cedema di lor campor a forori settemii Or, vengon essi; cimo a stringe ad cling. E roudo a Sculin, ed unomo ad utom. Erece

Vola ove più ferve la mischia, e numo Vigor ne'suoi risveglia, Intorno ei muove Bramosi i lumi, e sol Massenzio cerea, Ardendo in cuor di venir seco a dura Ultima prova; ma quel vil nou degno È di perir per la sua spada, e Dio A oscura morte lo destina, I passi Del campion di Gesii precede il santo Vessillo: e dov'è il Labaro divino Ivi è vittoria. A custodirlo intesi Veglian ciuquanta de' più forti; e d'essi Ciaseun fe sacro, inviolabil giuro Di pria morir, che a la nimica possa Celler vilmente la celeste Insegna (1). Ma splende ju alto di si viva luce Di Michel l'asta, che atterriti alfine Di Massenzio i seguaci, in turpe fuga Si volgon tutti: insiem precipitose Di Costantin gl'inseguon le falangi Che ne fanno alta strage.

Ognor sospinti Gli altri vėr Roma, e minaceiati a tergo Da le vittrici spade, eccoli al Tebro, E de la fuga lor gli amari passi Segue Massenzio disperato, Il finne Ei rivarcar peusava, e trarsi in salvo Di Roma cutro le mura. Avean già molti lu sen riposta d'agili hattelli Il piè fugace: ma i cristiani arcieri. Scagliando sovra lor di strali un nembo Da lunge a tergo gli ferian. Massenzio Con infinita turba di fuggenti Del ponte ecco già tenta il passo augusto: La calca è immeusa, e no l'orribil gara Fervo il misero stuol; l'un l'altro preme, Urta l'un l'altro, e freoie, e grida, Allora, Come fulmin che nuvola sroscende, Mirhel da l'alto cala rapidissimo: Di sua grand'asta de la punta sola Ei tocca il ponte, e con orrendo scroscio Ouel si dirompe, e cade! i fuggitivi, Uni sacrilego dace, reco già tutti Entro le tiberine onde sommersi Trovan quel fato else schivar nel campo. Vedi Massenzio in mezzo ai flutti indarno Con la morte luttar; ei col destriero D'alto caduto, e ciutu già da l'acque, Indarno il collo del destriero aldoraccia Semupar così sperando; oppresso e tinto

Di mortale pallor non regge al pombo

(1) Eusebio, Vita di Cestant, 1, 2, c, 8.

Del corsier che s'alfonda, e giù lo tragge Irreparabilmente; ei mette un grido Disperato; quel ringhia, ed ambo alfine Precipitan ne'goeghi vorticosi Aperli ad ingoiarli, indi su loro Del Tebro ta ininire onda si chiude. (1)

Mezzanotte. H Cristo Redentore, c. XII., XIII.

(1) Il Cristo Redentore glorificato nella sua religione per l'eroismo dei martiri e pri trionfi di Costantino, ecco il soggetto del poema del Mezzanotte, soggetto dichiarato, valga il vero, un po'diffusamente nel titolo stesso dell'opera. «Soggetto vario insieme ed uno, così l'autore nella son prefazione, imperocche, meutre a costituirne tra la varietà dei fatti la più rigorosa unità, contribuiscono l'eroiche geste di non pochi de'più celebri e forti confessori del Cristo che in ogni persetuziune fecero col loro saugue testimunianza di sua divinità; teudono del pari allo stesso scopo le insigni vittorie di quel Costantino che pose in bello splendore e securta la lteligione cristiana, con le quali vittorie ha termine appunto il Poema: cosieche la crudeltà de' persecutori, l'eroismo costante de martiri, e i trionii del pio guerriero, mirano sempre e tutti ad un line, che altmuente interessa il mondo cristiano. E da ció deriva che l'Uomo-Dio è, come a dire, l'augusto protagonista del puema; lo esaltamento della religione da Lui fondata, e col sangue de martiri confermata, e glorificata per lo valore di Costantino, è l'azione; insigne fatto, la importanza del quale fu ed è e sarà sempre la diffusione d'ogni civile e morsle cultura, d'ogni più bella virtà, e della universale liberta e salvezza. Me felice, se alla sublimità del soggetto avro saputo, secondo le mie forze, degoamente corrispondere come poctn! -

Cue il Mezzanotte abbia saputo degnamente pareggiare ne' snoi ranti la grandezza del sno concetto non escrei asserire, perchè scorgo nel sno poema grande uniformità di uarrazioni, un fare ora da puro sterico, ora fantastico che mal siaccordano, (sconcio irreporabile di si fatto genere di soggetti, sendoché dove la storia parla chiaro l'epopen è morta), poca fantasia, spedienti abusati come di sogni, visioni, apparizioni ece., descrizioni fredde, prolisse, e un'imitazione mai intesa delle battaglie di Omero che raffredda il racconto; la frase troppo spesso nai riesce flacca, scolorita, il verseggiare poco disinvolto. Liò non pertanto è libro che onora il Mezzanntte, anche lasciando stare l'argomento per sè nobilissimo, per non poche cose degue di lode, Lo stile in generale è buono, la lingua pura e spesso felice; di alti pensieri, di opportune considerazioni talvolta espreser con assai garbo non ve difetto; spesso aucora vi trovi di bei quadri morali, a tratti descrizioni evidenti, sempre una dettrina franca e tracprensibile ad un tempo,

MARIA VERGINE VISITA S. ELISABETTA.

Giunta che fu Maria sopra le soglie Della congiunta, Salvet 1 a questa dises, E Lisabetta si senti repento Blazar nels un per Pillegrezza il figlio. Serra fiamma in lei serpe, o nell'amuta Visitatrice, che bir for simiglio. Nato in riva al rossello della vita. Province al monta di proportioni di proportioni di province all'amonta, il rii fiomolo, Di dolezza atteggiuta e marvaigia Precompia in questo diri: a Tu bennekta Sei fra tutte le donne, o vergin soggia. E bennekta é de tiu vestra il frutto Vestra il rotto Vestra il rotto Vestra della vita del portio della propriato della propriato del mon signo e il che a un en venga Del mio Signo i lo giuntire ?

Beata te che nel Signor credesti!
Adempito sarà quanto promesso
In suo nome ti fi ». Commossa esulta
Nel profondo del cor, sgonitro d'orgoglio,
La pudibonda Vergine; el al cielo
I lumi alzando e l'una e l'altra palma.

Ai santi affetti così schiude il varco. n Del Signor la grandezza, ebbra di gandio Quest'alma estolle, ed il mio grato spirto In Dio, mio salvator, festeggia e gode. All'umittà della sua ancella ci volse Lo sguardo, ed ecco me diran beata In ogni età le genti. Ei me fe'grande, Ei ch'è il potente, ed il suo nome è il Santo. Di progenie in progenie ognor perenne La sua misericordia si diffunde Su chi lo tenic. Ei di poter portenti Opro col braccio, ed i superbi sperse Co'lor gonfi pensieri. Egli dal soglio I potenti despose, e alzò gli umili. Gli esurienti ricolmò di beni, E nell'inopia mandò i ricchi. Accolso Egli Israel, suo figlio, e il patto antico Di sua misericordia ebbe in ricordo, Come ai padri ci promise, e al lido Abramo, Ed al suo seme in ogni ctà che sorga. Gloria, gloria in eccelso al mio Signore! n

Così Maria disciolse il canto. Stette Con Lisaletta poi tre lune, i dolci t'ffici a lei rendendo e le pictose Curc, nè le più basse opre salegnando, Amorosa congiunta! Alfin commisto Da lei togliendo con geutile amplressa, Al telto marital ritorse il picde.

Vanne pur tieta al conjugal tuo seggio,

O la più bella de le belle cose,

Verginella innocente, astro di pace,

Che la spenie del mondo e la salvezza In te serri, in te porti! I fior più vaghi Nascan sull'ormo de'tnoi santi passi, Ed empian l'anre di soavi odori: Que'lior che poscia t'orneran gli altari In vetta ai monti, sui marini scogli, Nelle città superbe, e ne'modesti Rurali alberghi, or dentro eccelsi templi, Or dentro umili cappellette, e sempre Folti di pii cultor, che te qual madre Invocheranuo, e sospirata luce, Conforto a tutte lagrime, restauro De'peccatori, ed inesausta fonte Di grazia, di consiglio e di mercede, A cui nulla ricusa il divin Figlio. Inchinate, o cipressi, a lei la fronte, E voi limpide fonti e lucid'onde, Mormorando rendete un grato omaggio All'onor del Carmelo, alla diletta Che dal Libano scende.

D. Bertolotti, Il Sulvatore, c. 1.

LA NASCITA DI CRISTO.

Da borca ad austro e dal mar inde al mauro Fra tutte genti iva suonando un grido Che in diverse favelle e in mille forme L'imago ripetea d'un re, possente Sopra ogni re, d'un vincitor pictoso, Che in oriente da virgineo fianco Verso que'di spuntar dovria, celeste Prole ventura a rinovar la terra E a risareir l'umana stirpe, afflitta Per colpe antiche e dal primier suo stato Tristamente caduta. Oh! salve, eccelso Re che a tua legge sopporrai la terra, Legge d'amore, di giustizia e pacc. Te nunciaro i profeti e le sibilte, E il buon cantor de'paschi (1) al trionfale Tebro questi insegnava incliti accenti, Il cui senso a lui stesso era mistero: « Ecco già vien l'ultima età; già nasce Un nuovo ordin di tempi, che dell'oro I lieti regni raddurrà. Novella Dall'alto ciel progenie a noi già scende, Sotto cui fiorirà più bello il mondo. E delle nostre scelleranze spersi

(1) Virgilio, che nella quarta sua egloga cautava: Ultima enmosi venit jam carminis attas; Norus ab integro acclorum mostiur ordo. Jum redit et Viego; redenat saturaia regac: Jum noca progenies celo demittitur alto.

Non parmi dover fare citazioni bibliche, perchi occorrerebbero quasi ad ogni verso.

Fin gli ultimi vestigi, dal suo lungo Terrore alfin si scioglicrà la terra. » O desiato dalle genti! colmi I tempi or son: che più t'indugi? alı vieni Tu Dio, tu il Forte, il Consigliere, il Padre Del secolo avvenir, tu l'Ammirando, Di pace il Prence; tu che al grande impero Non hai confini e in sempiterno regni! Già le sante aspettanti alme de' padri Del tuo venir senton la gioja, e tolta In man l'arpa de'salmi, inni festivi Scioglie il gran veglio (1) elte pastor fanciullo In Terebinto al Filisteo gigante Rompea l'orgoglio, e del Signor poi unto Danzava all'arca innanzi. Ah vieni, vieni, Vero Sole, il cui giorno è giorno eterno! Tu di morte le tenebre nel tristo Dite (2) ricaccia, e vinto il Scrpe antico. L'atro velen, che in noi versò, disperdi.

Cesare Augusto, data pace al mondo, Farne il censo ordinò. Dal Togo all'Istro, Dagli scogli d'Ibernia al tracio flutto, Pronta Europa obbedi. Da'tingitani Lidi, sonanti di ruggiti, all'istmo Che parte dalla Siria il verde Egitto. La rassegna de'popoli si stende Per l'Africa, ritrosa, e umil l'accoglie L'Asia, da'campi ove fu Troja, al corso Dell'Eufrate, confin de'Parti al regno, E da'gbiacci meotici alle aduste Sabbie in eui l'onda rubra (3) il furor perde. Chè tutto allor romano il civil mondo Era, e di Roma il fren mordean tremanti I re che ancor chiudea l'immenso impero. Venia ciascun nel libro a nome scritto, D'ogui età, d'ogni sesso e d'ogui grado, E in Palestina, ove per tribù e schiatte Distinto il popol gia, suo nome a porre Traea ciascon nella città dond'era In origine uscita la sua stirpe (4).

(1) Davide che nella valle di Terebinto abbutte il giganto Golio. (2) Questo Dite per l'inferno de' eristiani l'usò anche Dante più volte, come dove disse:

. . . Colul elie la gran preda

Levò a Dite. per significare Cristo cho discese a liberare i giusti sospesi nel limbo; ma Dante in questo ed altri sifatti vocaboli desunti dalla mitologia ed applicati alle cose della religion uostra non parmi si debba imitare.

(3) Il mar rosso, od Eritreo.

(4) Onesto misto di ornato e di cascante, di lirico e di pedestre rompe quella bella onità e fusione di stile senza la quale il nostro scrivere riesce come l'abito pezzato di Orazio al quale gerpureus ossuelur pannus.

Piega il fronte alla legge anch'ei Gioseffo, E sè togliendo a'nazareni alberghi, Del selvoso Taborre gl'imminenti Gioghi lascia a sinistra, e per le piagge Che già fur date in ferme stanze a'figli D'Issaear, di Manasse, d'Efraimo, E di lui che a Giacob nacque l'estremo Ed il più dolce amor ne fu, nei seggi Illustri entra di Giuda, e ver Betlemme, La città di Davidde, il piè rivolge, Meta del suo commin; ell'egli del ceppo E della casa è di Davidde, Seco Vien compagna la casta Verginella. Feconda il gresobo del celeste frutto, Ch'ella pur dal regal ceppo discende Dell'Isaide, A'betlemmiti colli Dava partendo il sol l'ultimo addio, Ne de'suoi rai più si tingean nell'oro Che le vette supreme, allor che l'alma Coppia ivi giunse. E il vespertino fiato, Molecudo il fronte di Maria, ridirle Pareva in sua favella: « Oh salve, o eletta, Teco è'l Signor » l Ma già del parto fatti S'eran maturi i di. Betlèm felice, Cui di tanto natal data è la gloria, I ginecci (1), le tirie lane appresta E gli assirj tappeti e i pepli eoi, Per ricever la Vergine, al materno Onor propingua. Ma che scerno! un loco Pur manea ove ricovrin peregrini L'intatta sposa e il suo fedel custode Nell'ostello comun! Breve spelonea, Presso alle porte, nel dirupo aperta (Nè conto è ben se da natura, forse Sapevol dell'evento, o da'eclesti Spirti, o da man mortal), dove talvolta Suol notturno raddur gregge od armento Il mandriano, a lor tra l'ombre porge Ruvido asil. Li sull'ignuda terra, Senza doglia o languor, come ha concetto Serbando illeso il virginal suo fiore, Del portato divin Maria si scioglie, Ed il Messia uel mondo espon. Non d'ostro O di bisso la le fasce il Re degli astri, O di gemme contesta aurea la cuna, Ma di poveri panni lo rinvolge La Genitrice, e sopra fien palustre Che fu rifiuto delle mandre al pasto, Priva com'è d'ogni miglior conforto, Nel presepio lo adagia. In si vil loco Posa Colui che in grembo al sole ha posto L'abbagliante suo soglio! Al parto augusto Non gli arcangioli stessi esser presenti

(1) Abitazione, stanza per le doune.

L'eterno Padre consenti, geloso Della virginea maestà; ma volto A quel di lor che alla pudica Ancella L'alto messaggio un di recò, lui manda Imbasciator del ciclo in sulla terra Ad annunciar che la sua Prole è nata. Nato è l'Uom Dio che il mondo salva. Accolti Sul dorso a'poggi oud'ha Betlèm ghirlanda Ne'paschi all'acre aperto eran pastori Che facean le vigilie della notte A guardia di lor gregge. Il ciel ridea Tempestato di stelle in bella gara A chi di lor più splenda, e sgombro il verno Da nuovo april parea. Mentre l'arcano Festeggiar di natura in quella notte Contemplan essi, e lo'mperché non sanno (1), Coronato di gigli le lucenti Chiome e spirante odor di paradiso S'offre a'lor occhi il messagger celeste, E lo splendor di Dio li cinge intorno, Si elie ad ognun corre per l'ossa un gelo. a Date bando al timor, soavemente L'angiol lor disse: ad annunciarvi io vengo Novella tal elie colmerà di gioja Il popol tutto. A voi quest'oggi è nato l'a salvator, ch'è il Cristo del Signore, Nella città di Davide. Ed il segno Ven porgo: un fanciullin ne'panni involto Voi troverete e posto in un presepe. " E immantinente all'angiolo s'unio Di superna milizia immensa sehiera Che laudavano a Dio così cantando : a Nell'ecrelso de'cieli a Dio sia gloria, E pace sia sopra la terra agli uomini Di buon voler. « Celestial melode Che d'indi innanzi per l'eteree volte Di mille arpe al tintinno in suon festivo Senz'aleun mezzo echeggerà. Le vie Ricalcan noi dello stellante empiro Le angeliche falangi, e omai de'paschi E delle gregge immemori, i pastori Si van dicendo l'un coll'altro a prova: « Andiam sino a Betlemme, e veggiam l'alte Maraviglie che a noi far manifeste Si è degnato il Signore ». E mosser ratti, E giunti all'antro di Betlemme, in questo Maria, Gioseffo, ed il Bamhin, giacente Nel presepio, trovår. Con sacra festa I semplici pastori al cicl diletti De'lor rustici carmi emplon lo speco, Ed il nato Messia con umil fronte E cor devoto adorano. Li mira E nel tacito petto i gandi accoglic

La Vergin Madre. Alle lor cute agresti Riedon quindi i pastori, Iddio lodando Ed esaltando la sua gloria. E intanto Miri odorate germinar le rose Presso alle nevi, e i rivi scorrer latte, E stillar mele i tronchi, e della notte A scorno in ogni ramo i desti augelli Di lor concenti rallegrar le selve, Più non use a sentir canzon d'amore. Nasce il Cristo in Betlemme, ed è compiuto Il vaticinio eh'escirà di quinei Il Dominante in Israello. Nasce Quando il popolo ebreo, ligio servendo Al cesareo voler, muto confessa D'aver perduto libertade e regno, Al venir del Messia segno prefisso. Nasce in un antro, degli armenti albergo, Ed in vil greppia è posto il Re del mondo, Ondo umiltate l'uom superbo impari, Ne povertà dispregi, e il detto intenda: » Orna dunque il tuo talamo, o Sionne, Ma d'umiltate e povertà lo adorna, u Rivelato ai pastori è il buon Pastore Che a cerear vien le sue smarrite agnelle, E dar la vita del suo gregge a seampo, Primi a vederlo, ad adorarlo primi, Sono i pastor, perchè mostrarsi ai bassi Pria che agli alti gli giova, accioeche nullo Di sua earne si vanti al suo rospetto. Ma un angiol è che lo rivela, un angiolo Sfolgoreggiante d'alma luce, e un coro D'angeli a lui s'aggiunge, e scioglie un inno Di gloria a Dio Signor, che in terra mise Il gran Verbo del Padre, sempiterno Col Padre, e lo splendor della sua gloria. Squallida tenebria, luec che abbaglia, Poste a rincontro per divin consiglio A dimostrar come spontanea è quella, Questa ingenita a Dio. Miseria e gloria, L'una per l'uum, l'altra per Dio; figure Della doppia natura del gran Figlio, Del mondo creator, che servil corpo Vestir degnossi nel virgineo grembo Per liberar la carne con la carne. Chè immortale e impassibile qual Dio, Qual uom soltanto egli patir potea Per satisfar giustizia, e a noi, redenti Colla sua morte, dar l'eterna vita Nel proprio ciel dove in eterno ci regna. O grotta di Betlemme, elie al nascente Sir di grazia e saluto i poverelli Incunaboli (1) or porgi, Irta ed incolta, Di bruti oscuro asil! Verrà poi giorno

<sup>(1)</sup> Tacite e chete e lo perché non sanno. (1) Yore latina che suona quanto culta.

Che di diaspri e tiui mormi ed auro Splraderan le tue mura, ed ordin lungo T'irraggerà di sempre ardenti lampe, Dono di regi, e maestoso un tempio, D'alte colonne e rari intagli adorno, Tetto ti fia. Nol miri già ? Cou pia Destra lo innalza la devota madre Drl magno imperador, elie in Campilloglio Primo brillar farà qual astro il segno Del gran risratto, e d'altre grotte fuori Trarrà i eredenti, e i lor misteri, e l'arc Di fiori immarcescibili ricinte, E del sangue irrorate degli croi Ule col sangue mercar del ciet l'acquisto, Gloriosa falangr! Ei nel vessillo Pon la croce e trionfa. Un sol tramonta, E su gl'idoli manda il raggio estremo; Risorge, e sul riglion de'sette colli Vittorioso il Laboro soluta. Chè dalle equecombe al trono il varco Opra è d'un punto, quando è surto atline Il di segnato nell'eterna mente Alla pace de'fidi ed al trionfo Della Chiesa, universo area novella the alle genti redente apre il suo grembo. E durerà quanto durar dee il mondo (1), Con un rapo visibile qui in terra, E su nel cielo un invisibil capo Cristo che la comprò col proprio sangue, E in Iri si piaec qual sua sposa e figlia.

II. Bertolotti. Il Sulvatore, c. U.

LA STRAGE DEGLI INNOCENTI.

Come vulcan che sotterannee fianume E sassi liquefatti in alto seaglio, Pin dall'imo tuomando: a grant torrenti Scendr Is lava, e d'ignei solchi i fianchi Riga dri monte, indi s'avvalla e struzge Senza rattento (2) ville e borghi o bionde Messi e vigurti, e giunta al mare in seno, Pugma coll'omba, e or vincitrice or vinta (5), In uero socglii vii s'anunonti, orrenda

(1) Verso affatto prossleo; qui notremo, una volta per sempre che il fleritolotti mai sa ne sonoi versi nitemperare l'armonia per guisa che si traga, per coi dire, ad quale a teza; ora ti riesce soverchiamente conoro, ora trasandato per guisa che di poesia non tai che te sillabe. Z.

(2) Non altrimenti fatto, che d'un vento tmpetnoso per gli avversi ardori Che fier la selva senza alcun rattento, Li rami schianta, abbatte e porta i fiori. Dante, lvr. IX.

(3) G.oochetto di parole.

Di rabbia avvampa ; e si dibatte e stride (2) Com'angue suol cui passeggier percosse A mezzo il corpo con fischiante verga, E il ruppe, non l'ancise. Arde negli occlii Il rio tiranno, ed inaudito srempio Divisa tal, elie ne Satanno istesso Ardito avria di consigliarlo, ed alto Pur sia stupor delle perdute genti, Non che de'petti umani in rui s'annida, Posto dal riel, dolee pietoso affetto. Egli in Betlemme e nel pacce intorno La sua strage mandò. Quanti eran bimbi Di maschil sesso in quelle parti, ei tutti Dal secondo anno in giù (3), commise al ferro Senza mercè. n L'universale eccidio, Tra sè dicea, non men che truce, stolto, Certo ravvolgerà questo novello Re rh'è nato a'Giudei, come de'Magi Rivela il dir. Che importa a me, che a mille Cadan teste innocenti, e corra a rivi Il sangue pueril? (4) pur eli'io mi svella Questa spina dal cor, rhe monta il resto? « Disse, e il tutto ordinò. Schiera d'armati, Gente avvezza ai misfatti, ed a rui duce È il protervo Trifon, rhe at proprio liglio, Se di tanta empietà verore è il grido, Il proprio ferro un di cacciò nel petto Per servire ad Erode, in vêr Betlemme Ecco s'avanza, mentre a mezzo il corso L'avversaria del di dal negro carro Il sonno colle tenebre dillonde, Nè più s'ode fragor fuor che dell'acque Precipiti cadenti dall'alpestre Balza, o de'rami dal notturno vento Srossi in metro lugubre. Allin non-lunge Dalla città giunta la ria roortr, Piega a manea, s'inselva, e slega gli otri Colmi di vino, e ne tracanna e sguazza, Per aggiunger l'ebbrezza e il furor ricco Alla nativa immanitade e al lungo Uso d'opre ferinr. Apprna il ciclo ludi bianeheggia, e non ben vinte l'ombre Cedono al giorno, entra le mura e coglie Nel sonno ancor le sventurate madri. Di qur'ribaldi la mannaja e l'azza

Vista al nocchier (1); tal il superbo Erode

Che da'Magi schernito si conobbe,

(1) La similitudine è dilavata in troppe minute imagini perché possa stare un'tilea chiara ed efficace della

<sup>(2)</sup> Questo Erode che stride non mi garba punto, parendumi lo stridere improprio dell'omno. Z.

<sup>(3)</sup> Più che presaico. Z.

(4) Questi farfaati che confessano da sé i proprii delitti
sono forse in aatura ? Z.

Rompon le porte ed in terror trasmutano La dumestica pace. Essi, di grida L'aure assordando, corron ratti ai talami, E in quelli, o presso a quelli (1), furibondi I pargoli ghermendo, d'innocenti Ostie fan lordi i focolar tranquilli. Altri in culla è trafitto, e del suo sangue Empie le fasce in cui traca bei sonni; Altro è scanuato sopra il sen materno Da eui succin la vita. Un bambinello Dalle poppe è divelto; inrontro a un muro Orribilmente sfracellato, ci versa Dalla bocca infantil col sangue il latte. A quello, sehermo con le braccia e il petta Fa la madre così che a trucidarlo Attra via non ritrova il manigoldo Che lo spegner d'un colpo e madre e figlio. Tutto è scompiglio, orror, gemiti ed urla; Nulla val contra i erudi o prece o pianto Od offerta di doni o di riscatto. Gavazzan nell' uccidere, e lo scempio Allo scempio gl'infiarama. In simil foggin Tigre digiuna eh'entro ehiusa ovile Balzò d'un salto, con gli artigli r i denti Imperversando, strazia e shrana e strozza Le inermi agnelle, e il ceffo e l'ugua d'atro Sangue s'intride, nè dall'ira posa E dal macello sin che tutto a morte Messo il gregge non ha; tal eruda anchie La masnada di Erode, Esterrefatte, Quai timide colombe a cui di fulchi Stuol rapace sovrasta, o quai novelle Agne che vistu abbian di lupi stormo, Fuggon le madri per deserti campi, Si caccian nel più follo delle selve, Si aggrappano sul vertice de'balzi, Co'lor bamboli in braccio, o al collo appesi, O recati in un cesto. Entro ai selvaggi Burroni si rimoiattano, o nel fondu Si rintanan degli antri, e timor nullo Han dell'ombre, de'mostri e degli obissi, Del sol, del gel, dell'acre tristo e greve, O di lamie (2) o di draglii. Amor di madre Che puù temer per sè quando salvezza Cerra al suo figlio? Alti aventurate! indarno Voi studiate il fuggir. D'Erode i messi Non son rostor? Qual di leoni un branco Che assalito ne'paschi abbia un armento, Se mira alle sue fauci aleuna torsi Tremebonda giovenea, i peli arruffa, E flagellando colla coda i fianchi, Corre a ghermirla, e il ual tentoto scampo

Cacciando van le betlemmite madri Di qua, di là, di su, di giù, ne'boschi, Nel pian, nel monte, per burrati ed antri; Le raggiungon, le afferran pe'capegli, E bestemmie eruttando dall'immonda Boeca, divelti alle lor braccia i bimbi, Con lo stocco e la daga e'i ferreo guanto Spengon sugli occlii lor l'amata prole (2). Nè sazj ancor dell'efferato scempio, Insultano il dolor, beffan le lagrime Delle infeliei cui pur ora ban tolto Il caro frutto che portor nel ventre, Che nutrir del lor latte, e ehe di baci Coprian pur dianzi, ed ora, ahi fera vista! Quai disennate inoudano di pianto, Che frammisto col sangne il suolo irriga. A migliaia eosi perir gl'infanti In Betlemme e ne'colli e poggi intorno, Ed adempissi il vaticinio: In Rama S'è udito un grido ed un compianto e un alto Ululato. Che fia? Raelicle è dessa (3) Che piaoge i suoi figliuoli: ella conforto Non vuole aleun. Che eonsolar lei puote? A chi colmar di nuovo latte il seno? A chi di madre dar le dolci eure?

Sol ne irrito il furor (I); uon altramente

I masnadier dell'idumeo tiranno

Lassa! i figli, i suoi ligli ahi più non sono! Ma in mezzo a tante ed indistinte morti, Efora bella ed infelice, il tuo Nome ben merta ehe all'obblio si tolga. Da qual cor, che d'uom sia, d'Efora il caso Un sospir non trorrà? Nel fior degli anni, Della beltà sulla più fresea aurora, Vedovella opulenta ella vivea, E degli affetti suoi tutto il tesoro Avea posto nell'unico suo figlio, Frutto d'un dolec e troppo breve imene, Vezzoso faneiullin che all'auno appunto Allor giungea. Nell'apparir de'primi

(2) Nota le amplificazioni affatto retoriele, che tolgono ogni nerbo. (3) Qui prego il lettore a correggere un errore sfuggito nel discurso sulla Poesia in Italia, pag. 12, dove invece di Rebecca si vuol leggere Rachele piangente i suoi figli. E poichè qui mi viene Il destro, la pregherò a correggere auche a pag. 77 la nota t, coloona seconda - . Che bisoguo v'era nel cum nostro che Asmodeo si sturbanze in ma vinione notturna o soque alla perseenzione de'eristiani un nomo come Nerone che vi era si feramente disposto? . - leggendo casl: - Che bisogno ri area che Asmodeo si sturbusse ad aizzare con uma

visione notinena a sogno un nomo qual era Nerone per-

che perseguitasse i cristiani?

(1) Che lusso di similitudini, e vecchie e trite la più

parte!

<sup>(1)</sup> Distinzione freddissimo, più da sofista retorico che non da poeta. (2) Streghe. Z.

Zoncada. Poesie.

Scherri d'Erode ella destata s'era. E dell'eccidio avvistasi, sottratto S'era a' lor occhi, in fondo a cupa valle Rinarando, ove spesse ed alte caupe Tessean cintura ad uno staguo. Ascosa Tra quelle canne, n quelle stagno in riva, Efora col hambin sola si stava, Palpitando affamosa, ma nel petto Affogando i sospiri onde le stesse Aure conseie non far del suo ritiro, Ahi lassa! a ehe ti valse quel solingo Recesso e il tuo silenzio e la tua speme? Colà pur fosti, o misera, seoperta Da un sicario d'Erode, Era costui Giovinetto guerrier, dal rio comando Tratto al diro macello, e nou per anco Dall'arte eruda e dagli osceni esempli In fondo al cor compintamente guasto. Egli obbedia, la man tiugea nel sangue Degli innocenti, ma un dover credea L'empia sua crudeltà. Di Gioazzarre Portava il nome. In fra le canne appena Efora ei scerse col bambin, la spada Sandando, corse a lei. Colla sinistra Abhranea il pargoletto, e colla destra S'apparecchia a colpir. - a Ferma, gli grida Efora, e cado a'piedi suoi. Risparmia Questo fanciullo. Deli mi guarda; bella Me il popol dice; di lanosi armenti E di pingui oliveti e campi aprichi, Ricca son io; questa mia destra io posso Cui mi piace donar: salvami il figlio, E tua sposa io sarò. Dal periglioso Mestier dell'armi ti trarrai: congiunti Noi felici vivremo, e se in Hetlenmie Puoi del erudo signor tenier lo sdegno, lo le greggi e le mandre e gli oliveti E i campi venderò per girne teco Agli orti di Damasco o in altra piaggia Che più t'aggradi, a viver di securi. »

Ella disse, e le lagrime pioventi Sulle sue gote di pattor dipinte, Illeggiadrian quel giovin volto, e al core Di Gioazzar s'apria pictosa via. Onde commosso ci pur, a Rimanti, disse, Vedovella gentil, madre amorosa, Tra questi giunelii. Ornie d'uniano passo Qui non v'ha, fuor le nostre. I miei compagui Disviarne saprò. Tornate l'ombre, Me col favor dei lor silenzi amiei Qui tornarue vedrai. Della tua destra Il dono accetto, e a questo pargol vago Ch'ami cotanto e che al tuo seno io rendo, Per mertarmi il tuo amor, voglio esser padre. Ma per arra un amplesso or tu mi dona ». E in così dir, delle sue braccia il fianco

Alla invan reluttante Efora ciuse. E d'un bacio eltiedea tergerle il pianto, Ma la pudica il raffrenò, selamando: a Se vuoi che ne'tuoi detti io ponga fede, Deli non volcr rapir ciò che concesso Dalle nozze ti fia. Delle tue braccia Scioglimi il lato; la tua man mi porgi. E questo sia della promessa il pegno. » Del giovane guerrier la man robusta Strinse la destra dilicata e bianca D'Efora, avventurosa che al suo figlio Coll'immolar sè stessa i giorni serba, Di Gioazzarre per le vene scorre Di tenera letizia un senso ignoto, Ed a lei grida: " Tu mia sposa or sei: Il vegliar sopra te, sopra il tuo figlio, M'è soave or dover, sacro m'è diritto: Deli qui aspetta, o mia sposa, il mio ritorno. » Disse, e gli sguardi, fitti in lei, ritegno Gli feano al piè ch'indi volca ritorre; Gli era alle spalle. Ei tutto udito avea,

Ma il rio Trifon, dell'empia schiera il duce, Tra le canne celato, a Ecco la sposa Che a te conviensi, de'fellon la morte, » Gridò l'iniquo, e gli cacciò nel dorso Sino all'elsa la spada. Il giovin cadde, E, niorendo, assui men di sè gli enlse Che di lei che lasciava. - Lui non pianse Efora : chè tremar dovea pel figlio, Prima sua cura, unico affetto, Ahi lassa! Dal terror trapassata era al contento In un istante, ed al terror lei reude, Senza più speme, un altro istante! - A lei Con derisor soggligno in truce aspetto Trifon rivolto, a Or via, le disse, stanco D'anmazzar bambinelli omai son io; Se in vita ami restar, tu stessa il tuo Banibolo uccidi. " - E sì dicendo, il ferro Tien levato su lei. Non si confonde, Non si smarrisce, nè ricorre al pianto, Ne seende ai preglii Efora allor. D'invitto, Ardor le bolle il petto, e licta in volto, a lo Cobbedisco e a lui rispondo, e ratta Ver lo stagno s'avvia, come volesse Scagliar dentro quell'onde il figlioletto, Ma giunta all'orlo, lui sull'erba pose, E col capo all'ingiù lanciò sò stessa In fondo all'aequa, e vi trovò la tomba: Che immantinente quel melmeso fondo Nel tenace suo limo la rattenne, Ne più, nemmen cadavere, fuor parve, Alto ribrezzo per la prima volta. Se non pictà, strinse a Trifone il saugue :

S'offuscàr le suc luci ; altrove i passi

llarcollanti ei recò, su quella sponda

Dimenticando non ucciso il figlio

Che col riso conoscere la madre,

Per lui estinta, abi non dovea più mai! --Questa eli'io tolsi agli abissinii carmi Storia d'incerta fe del trovi almeno In qualche ciglio una pietosa stilla, Che, lamentando d'Efora la sorte,

Terga l'error del finto al ver commisto (1). Ma voi, saati Innocenti, oli qual vi canta Inno soave di Gesù la Sposa, Che fa suonar ili questo note il tempio! " Salvete, o fior di martiri (2), che appunto Sul limitar della gioconda vita L'empio persecutor di Cristo ancise, Come il turbine fa delle nascenti Rose. Di Cristo vittima voi prima, Tenero gregge d'immolati agnelli, Innanzi all'ara stessa ove v'aspetta Il ferro micitial, semplici e gaj Co'serti ite seherzamio e calle palme Ch'eterno a voi saran nel ciel decoro. Gloria, o Signor che nato sei di vergine, Col Padre insieme e col tuo Santo Spirito,

L. Bertolotti, II Solvatore, c. III.

DECRELAZIONE DI S. GIOVANNI BATTISTA.

Gloria a te sia ue'secoli de'secoli. »

Erode Antipa, in Galilea tetrarea, Arse d'immenso amar per la vezzosa Erodiade, che moglie era a Filippo Tetrarca in Ituréa, di lui fratello; Chè d'Erode il Primier ambo son figli. L'araba sposa dalle brune braceia, Prole d'Arèta, ci rimamilo; rituise Erodiade al fratello, e nel sun talamo Pose costei che a un tempo stesso gli era E nipote e cognata e druda e moglie (5).

(1) È strano che an poeta avverta il sno lettore rhe il fatto rhe gli narra è di fede inverto, tioè dubbio e poro fondato, e poi pretenda che si commova.

Salvete, flores martyrum Quos lucis ipro in limine

Christi inscentor sustalit Cen turbo nascentes rosos. Vox, prima Christi victima, Grex immolatorum tener. Aram sub ipsam, simpliers, Palma et coronix luditis. Рагрелдю.

(3) Questo medo di narrare è affutto procaico; v'è una semplicità che è poetica, e dirò unzi sublune, come nella Bibbie, come in Dante assai volte, come spesso pei Greci, che ne furono gran maestri; e v'è mia semplicita che meglio si direbbe scempiezza, che consiste nel considerare le cose nell'aspetto men bello, men poeQuesto d'iniquità cumulo osceno Infiammò del Battista il santo zelo, E lo nozze inspudielse e la mal tolta Mogliera egli increpava e il turpe esempio Che dal trono sui popoli sceudea. D'ira superha divampo la donna Contra il gran riprensor. N'ebbe dispetto Erode ei pur, ma riveria quel giusto E volentier l'udia, Vittoria alfine La donna ottenne, e il regnator sedotta lu catene fe' strignere il Battista, E eost avvinto lo cacció nel fondo D'una prigion, nel suo regal castello Di Macheronte, che al Giordano in riva Sorge ove il fiume l'aeque sue confonde Col Morto mar, Però del torgli vita Mal sapea consigliarsi, e il popol auco Paventava, a'cui ocebi venerando Profeta era il Battista, Un di poi venne, Solenne di che in corte cra gran festa, Ricorrendo d'Erode il natalizio. Di mille faei quel eastello ardea, Ch'era allor la sua reggia. Acentti in giro A lanta mensa ivi sedean con pompa I principi dell'armi ed i più conti Tra' lidi suoi. Mentre de'colmi napni Più la gioia fervea, bella qual forse Mai Sidon non sogno la molle Astarte (1). Del riso e del piacer diva mendace, Cui sacrileghi incensi arse Manasse, Entrò nell'aula, in hianchi lini avvolta, Sottili sì che trasparian le rosce Carni e le hen tornite acree forme, D'Erodiade la figlia. Un alto plauso Accoglie la gentil ne'balli esperta. Salonie è il nome suo. Da quella nacque E da Filippo, e del suo terzo lustro L'estremo anco non varea. Immantinente In giulive carole ella il piè volge, Leggiadra si che ne son vinte l'alme De'riguardanti. Sopra ogni altro Erode Ne ha'l cor rapito, e si le parla: a Oh vaga Fanciulla, else con te la gioja porti, E sei delizia degli sguardi, io voglio A te, qual merti, pari dar mercede. Checche ti piaccia, a me dimanda, e tosto lo tel daro; fosse pur anco, il giuro, La metà del mio regno. = In quella guisa Che capriola, luccicar veggendo Limpida fonte, a que'bramati argenti

tico. La grapd'arte dello scrittore sta appunto nello schivar quest'ultima e cogliere quell'altra che ti da insagine della naturu. (1) La Venere dei Sirii.

Z.

Balza celere si che mal può sguardo Seguirne il piè, tal agil ella corse Dalla madre a narrar l'alta promessa, E dimandù, a Che elaieder deggio, o madre? « E la proterva a lei grido: " La testa Di Giovanni Buttista. « Il piè leggiero, Come d'un salto, riporto nell'aula La giovinetta, e quasi gemma o ricco D'auro monil chieder dovesse, innanzi Fattasi al prence in lusinghevol atto, » Dammi, o sir, del Battista il mozzo capo n, Disse e in voluttuoso atto sorrise. Alto increbbe ad Erode la ferale Inchiesta, e il niego gli correa sul labbro, Ma del suo giuro gli sovvenne; il folto Stuol degli astanti risguardo, nè volle Dar a Salòme in tanta gioia affanno. Onde un messo spedi elie il sanguinoso Dono arreeasse. Corse il messo in fondo Al career tetro, ove sereno in volto, Presago del suo fato, il santo Araldo Morte attendea bramoso. Entro a'capegli La sinistra gli avvolse, il curvo ferro Vibrò coll'altra, o il venerando capo Gli spiceò dalle spolle, indi ritorno Fe'nella sala del convito, e il nudo Teschio, orrendo a ridirsi! sonra un disco Recando, il diede alla faneiulla, ed ella Tosto il porse alla madre, e fu satollo Il fier disio della procace moglie.

D. Bertolotti. Il Salvatore, c. V.

#### IL SERMONE DEL MONTE.

Con lor Gesú discese e nell'aperta Landa ristette. Innumerevol turba Gli s'appressava, e ognun volca col dito Toccarlo almen, perehè virtú n'uscia D'ogni malor disperditrice, e quelli Cui l'atro spirto travagliava, tosto N'ivan disgombri. Indi poggiò sutl'erta Un'altra volta, si che lunge il suono Di sue parole s'effondesse, e, il fianco Su largo masso riposando, in chiare Ed alte noto incominciò: « Beati I puveri di spirto: ad essi il regno De'cieli s'appartien. Beati i miti: La terra fia retaggio lor. Beati Quei che in pianto si struggono: letizia Li colmerà. Beati quei eui punge E fame e sete di giustizia : pago A sazietà fia lor disio. Beati I pietosi d'altrui: pietà sovr'essi Risplenderà. Beati i puri in core: D'Iddio la faccia mireran, Beati

I pacifici ; ad essi il caro nome Di figliuoli d'Iddio. Beati quelli Che soffron rio travaglio per amore Della giustizia: a lor de'cieli il regno. Oh voi felici quando l'onte e i danni E il moledir degli uomini sul capo Vi piomberan per cagion mia! Gioite Allera e festeggiate; ampia v'aspetta Ricompensa nel ciel. Molestie e guerra Pur sostenner così dal mondo i santi Profeti che fur pria. - Ma guai! guai! dico. O ricchi, a voi ; chè'l vostro gaudio in terra Giá riceveste. Guai o voi, satollí! Nell'altra vito vi sarà di strazio Peroctua fame. Ed a voi guai che in riso E in gioja state! gemebondi e in pianto Un di starete. Ed a voi guai se il mondo Vi benedice ! chè solca lo stesso Far eo'falsi profeti il mondo antico,

" Il vero io parlo. Alcun di voi non pensi Ch'io sia venuto a seiogliere la legge Od i profeti. Non a seioglier venni, Ma ad adempir. Quanto io v'insegno, impresso Custodito nell'alme. Il eiel, la terra Trapasseran, ma non le mie parole (4).

" Udiste che agli antichi fu già detto: Tu non ucciderai. Or io vi dico: Non adirarti col fratel, nè scherno Fargli od onta od oltraggio in voci o in onre: Chè puniria te di gcenna il foco. Ma quandu stai per far l'offerta all'ara, Se colà ti rimembra che il fratello Alcuna cosa ha contra te, l'offerta Posa avonti all'altare e ratto corri A rannodar col tuo fratel la pace, Poi ritorna e il tuu dono offri all'Eterno. Nè soto i falli perdonargli e l'onte Tu dei, ma i gravi ed i minor difetti In lui non iscrutar, ne sporgli in faccia Al mondo, e innanzi risguardar te stesso; Chè mentre altrui lieve cavar pagliuzza Vuol dagli occlii l'ipoerita, non mira Qual s'abbia ei stesso ne'suoi occhi trave.

u Udiste che agli antichi fu già detto; Non forniear. Ed ecco or io vi dico: Ogni uom che l'altrui donna vien mirando Per concupirla (2), egli è nel eor già reo D'adulterio con lei. Sia monda l'alma, Saera del nodo marital la fede;

(1) Un concetto così solenne si voleva esprimere cun un verso di suano più pessa, più masstoso, che persi fosos semplice ad un tempo, come si addre alle cose grandi, che nau ubbisognano di molti ornamenti. Z. (2) Latinismo pora felice; vale quanto desiderare arcettemente. Z. Quei che congumes Iddio, l'uous nou disgiunge.

e l'daté che agi alintich fig à locture.

Non spergiurre. Ed ecco or lo vi dice:

Non giurar unali affatte; rip ed ciedo,

Perche trono è di Dio; nè per la terra

Che fi sgabello all'immortal suo piede;

Nè per Geruateume, chè la reggia

Del magno Re; nè pel tuo capo istesso,

Gui fa nero non puoi, nè bianco un crine.

S, sì: no, no: sià i parlet tuo; da mala

Fonte provien checchè v'aggiunga il labbro. « Udiste, proseguia, come fu detto: Dente per dente, occhio per occhio (1). lo dico: Non forza a forza oppor; ma se la dritta Gota alcun ti percosse, e tu la manca Gota a lui porgi aneora. E se la veste Uom contender ti vuole, il pallio istesso Tn gli concedi; e se a far mille passi Talun ti sforza, altri due mila seco Va di eammino. A chi ti chier (2), tu dona: Non far mal viso a chi ti cerea un presto, Nè'l tuo da chi te l'involò ripetere. Ciò ebe dagli altri a te medesmo fatto Vorresti, agli altri il fa: qui sta la legge Ed i profeti. Per l'angusta porta Entrate, perchè larga è l'altra; e vasta La via che guida a perdimento. Il buono Dal tesor del suo core il hene elice, Ed il male il malvagio. Alle celesti Sedi aver loco speri sol chi fido Segue il voler del Padre mio ch'e'n cielo.

a Utaliet, soggiunges, come fu detto, Amai I prossino tou, ma l'odis seraba Pel tuo nimico. Ed io vi dico: Amate Anchel i vostri nemeli; chi vi h'an odio Lordon de la come d

(1) É questa la conidetta legge del tagtione, quale si trova in Mosè e che occupa tanta parte nelle leggi dei popoli barbari del medio evo. Z.

(2) Chiede dal guarere dei Latini. Quantunque si trovi unato e dal Petrarea e dal Tasso e da altri vacienti scrittori, non parmi doversi usore oggidi, quando non fosse nella lirica poessa, etc., per essere di generali stabilinee che più al 'ogni altra si distorea dol conum linguasgio, namerte più substiteri di siffatte paro, le quali hanno non so che di grave e di sigolare.

Quelli ond'e amato, il peccator pur esso? Se a elsi del ben ti fa, del ben tu rendi, Qual merto hai tu ? Si fan gl'iniqui ancora. Se doni in presto a chi tu speri averne, Qual merto hai tu? Tra lor si danno a presto Anche i malvagi. Se il saluto ni soli Fratei tu porgi, in che da te diversi Son gl'idolatri? Ond'io vi dico: i vostri Nemici amate; nel giovare impigri, Giovate ognor; date a prestanza, nulla Indi sperando; e in cambio avrete grande Rimuneranza, e voi sarete figli Di lui che siede oltre ogni eccelsa cosa: Però ch'ci stesso con gl'ingrati e gli empi È pur benigno. Verso altrui pictosi Vi dimostrate, e di mercede pieni, Perche pien di mercede è'l vostro Padre. »

Ape a'giorni d'april sugge men cupida diglio d'Engaddi, o damassena rosa, Che noi (1) quel santo ragionar che tutto Il mortal senno e gli argomenti e l'arti Pel gran conquisto dell'eterno impero In questo sol chiudea dolce precetto: Sisceramente voi l'un l'altro amate.

a Deli (sì poscia ei dicea) deli non v'inechi Brama d'oprar vostre buon'opre in faceia Agli uomini col fin che ne sien viste; Perch'altrimenti non ne avrete premio Dal vostro Padre eli'è ne'cicli. In quella Che tu limosinando altrui soccorri, Non imboecar dinanzi a te la tremba, Siccome ne'ginnasj e'n su'crocicelii Degl'ipocriti è stile, affin di trarne Onoranza dal mondo. Il vero io dico: Costor già ricevuto hanno il lor premio. Ma tu quando al meschin doni pietoso, Ti reggi sì che la sinistra ignori Ciò else fa la tua destra, e ginecia occulto Il beneficio; e ben saprà copioso Rimeritarti il tuo celeste Padre, Che nell'occulto vede. E quando innalzi A Dio preghiere, non seguir l'esempio Degl'ipocriti, ognor d'orar gelosi Ne'ginnasj, pe'fori, e'n su'eroeiechi, Acció li vegga il mondo. Il vero io dico: Costor già ricevuto hanno il lor premio. Ma tu come d'orar ti riconsigli. Entra nel tuo cubicolo, e ne serra L'uscio, e in segreto ivi al tuo Padre prega; E il Padre tuo, che nell'occulto vede, Ten renderà huon cambio. E quando preglii, Non ti stemprar in molti accenti. Al Padre Quanto puoi d'uopo aver già tutto è conto

(1) Questo discorso si fa riportato da un discepcio di Cristo. Z. Pria che tu'l chiegga. A lui si dunque prega: O paifre nostru che ne cicili hai sede, Salzi al nome tuo santo eterna laude. Venga il tuo regno: il tuo voler sia fatto Così in ele come iu terra. A noi pel vitto Oggi il pane largisci. I nostri falli A noi perdona, come a etii n'uffese Noi perdonian. Deh non lasciar ci vinca

Il tentator nemico, e al mal ei togli. « Chiedi, e otterrai; ritroverai, se cerchi; Ti s'aprirà, se picchierai. Ma largo Sii nel recar a chi n'ha d'uopo aita. Date, ed a voi dato sarà : ricolma Si verserà nel vostro sen misura, L'oro a che vagheggiar? Servire a Dio In un tempo e a Mainmone è pensier folle, Ne sulla terra accumular tesori Vostro studio esser dee, ma sì raccorli U'tenier non saprian ruggine e tarme, Ne man rapace che gl'involi, i santi Tesor del ciclo. Innanzi a tutto, il regno Di Dio cerear e la giustizia vuolsi; Al resto Iddio provvede, egli che pasce Gli augei doll'aria, e i fior del campo veste Di vaglie spoglie, preziose tanto

Che agguagliarle non può porpora o bisso. » Con vivissima imago alfin l'eccelso Sermon suo chiuse e ci stampo nell'alma, a Ognun, dicendo, che a me viensi e ascolta Le mie parole, e d'esse a norma vive, Egli a un saggio assimigliasi, eh'ergendo Una magion, profondo ha futto scavo E posti in sulla roccia i fondamenti. Cade a serosci la piova, il fiume inonda E traboccando furioso scagliasi Contro di quella; ma la casa immota, Perchè fondata in sulla roccia, sta (1), Ma chi lo ascolta, e nell'oprar sen parte, Allo stolto è simil, che in sull'arena Edificato ha la sua casa, Ignuda Di fondamenti. Vien la pioggia, infuria Il vento, e il finnio inondator percuote La sua magion, che d'un sol colpo a terra Con gran fracasso ruinando cade. »

D. Bertolotti, Il Salvatore, c. Vt.

PENTIMENTO DI PIETRO, MORTE DI GIUDA.

Al punto istesso Per la seconda volta il gallo canta, Ed il Signor si volge a Pietro e il guarda. Incontanente a Pictro in cor ritorno Fan le parole del celeste labbro: a Prima che canti la seconda volta Il gallo, tu per ben tre volte avrai Negato me. " Qual lampo esce da'nembi, Tal ei di là. Del tristo error pentito, Dal duol conquiso, agli affannosi lai Cereando sfogo in antri ermi e selvaggi, In due rivi di lagrime si scioglie, Rispondon le spelonche a'suoi famenti Con tronche voci, e de'singulti il suono Per l'aere tenebroso si diffonde, Chi di se può, senzo il divin sostegno,

Assecurarsi, se negato Cristo Tre volte vien, per codardia di spirto, Da quel medesmo che all'ufficio ci scelse Di aprire e di serrar del ciel le porte? (1) Da quel medesmo, che il fedele, il prode, Il generoso si credea su tutti. Ed a morir per lui pronto s'offria? Ma che non vide ci di Gesù negli ocebi, -Quando il mirò dopo il peccato? Lingua Mortal narrarlo invan contidi. Il pianto Scuza fin, scuza modo è il sol confortu Del suo cor lacerato. Oh piangi, o Pietro. Piangi; chè n'bai ben dondo. Oh qual negasti Dulce signor, signor possente e umile! Ma tu piangi, e Gesn vede il tuu pianto: Ei che legge ne cor, sa che veraci Quelle lagrime son. Tu piangi e speri; Piangi, ed hai fe nel sempiterno fonte Di sua mercede, e nell'amor che il trasse A vestir, per salvarci, umana spoglia; E ti fia perdonato: anzi il perdono

Ma non così Quei che del giusto sangue Fe' l'orribil merato, ed il cui nome, D'infomia a nota, in ogni età sul fronte De'traditor fia seritto. I pattovi Treuta nunmi d'argento egli la riscosso Dentro la notte. La sua brana avara È satisfatta; ma cenincia allora Il suo castiga. Sentenziato a morte Ode il Maestro, e l'inganuevul benda Che eupidigia di avea posto agli cebii.

É già con te; premio esso fu del pianto.

(1) Dante useva forse di mira questo passo del Vanpeto quando serivea del giusto:

> Sta come torre ferma che non crotto Giannazi la cima per mutar di venti.

(1) É il concetto di un santo padre che dice a questo proposito: «Se cadono le colonne, come starenno noi che siamo fragili canne?" Z. Sparisce, qual di lana urido vello O lieve ciorca di rerisa eliloma Sovra pira che avvampi. - lu quella guisa Che ail alpigian tornante a'patrii telti Da lontani soggiorni, e in cima al monte, Che dal dolce suo nido anco il disparte, Giunto nell'ura che il di eede all'ombre, Mentre bramoso vèr l'amata vallr Le luci inchina, s'offre innanzi immenso Incendio che divora ampie foreste, E a quello in mezzo il suo casal natio, Ovr l'antica madre e la diletta Giovin consorte e i figli in fasre ancora, Nè più seerne laggiuso altro che fiamme (1): Tal, ma con vista assai più fiera, tutta L'enormità del suo misfatto a'guardi Del misleal si rappresenta, e tosto Del rimorso le rrucia il dire artiglio: Disperato rimorso, e qual ne'tetri Regni del duolo alle perdute genti Scempio è perenne. Egli si pente, è vero (2); Ma non chiede meree del suo peccato, Nè coll'onde lo lava del suo pianto, A Dio pregando. Orror, disprtto e sdegno Verso sè atesso è il suo pentirsi. Speme Di ritrovar perdono non s'aeroglir Dentro il suo cor rhe, come il gorgo inferno, Bolle di rabbia, Son quai brace ardenti Nella sua man quelle monete. Il lume Del giorno abhorre più che strige, e, appena Sorge l'aureo mattino in oriente, Al tempio rorre, qual eignal che fitto Porta fremendo nelle terga il dardo. Quivi i trenta denari ai prenci ei rende De'sacerdoti ed agli anziani, e selama: « lo pecrai nel tradir del Ginsto il sangue, »-" E a noi che calue? con beffardo ghiguo

Rispondon quelli; in ri pensa. n- Degra De'traditori e romun sortr; l'onta E l'abhandono e il dispettoso strazio. Forsennato, ululante, irto i capegli, Le monete ei gittò sul pavimento, E set toglirnda a rittalini alherghi, Corse giù delle Lagrimr alla Valle,

E sè toglirudo a'rittalini albergli, Corse giù delle Lagrimr alla Valle, Di sepoleri ammantata e di rovine. Di Cain, com'è fama, in sulla tomba Ivi seduto, con pradenti brareia, Levando incontra il ciel la torva fronte, Dio bestemmiò, sè maledisse e il giorno

(t) Similitudine the non quadra troppo bent al seggello, Z. In che uacque e dell'or la fame ingorda (1) Che lo spinse at fallir. Di furor empio Vic più sempre lo inflamma il re d'obisso Che dal suo fianco omai non torre il passo, E che una pianta dalle chiome antiche A lui mostrando, sull'osceno labbro Questi sensi gli ponr: u Or via rhe tardi A purgar di si ria peste la terra? Il riel non ha perdon pel tuo drlitto, Solo asilo di te degnu è l'inferno, Di te degno carnetice tu solo. » Ciò drtto, Giuda balza in piè, s'avventa A quella volta, contra se medesmo Inferorito, più che tigre contra Il carriator rhe le rapì nel covo I lattanti suoi parvoli. Del sajo (2) Spogljatosi a grau fretta, tutto molle Di ghiacciato sudor, s'aggrappa al tronco, Innerpica sull'arbore funesta, Avvinghia a un ramo attorta fune, armata Di scorrevole nodo, a furia il collo Nel nodo investe, e penzoloni a quello Con tutta s'abbandona la persona. Gli tronca l'aure nella strozza il laccio, Ma dell'obesa mole al greve pondo Il ramo si sosernde; nel bel mezzo Scoppia il rorpo cadendo ron gran tonfo Gin col ramo divelto, e snarte intorno Ne insozzana le visrere la terra (5), Serba tuttor contaminato il loco Le vestigie del fatto. Inorriditi Ne stan lunge i bifolchi e sulle infami Zolle ignivomi spettri errar danzando Ed ululando narrano. A tal forma Del traditor si sface il corpo, a'lupi E agli avoltoj rimase in preda. Intanto Il più sconcio dei démoni, che al varco Ne aspetta l'alma, la ghermisce, e lieto Della sua preda qual notturno augrilo Che di rettile immondo fe'rapina E al suo nido lo rrea in esca a'figli,

(1) Meglio disse Virgilio:

Quid non mortalia pectora cogia,
Auri mera fanca;
perchè l'epiteto sara, cioè sacrilega per antifasi, ag-

giunge assai all'idea di quetta fame consigliatrice d'ogni nout; come chiamolla nel sesto dell'Encide (male anada fames), taddove l'ingorda si contiene già nell'idea della fame. Z.

(2) Frivola e ridicola circostanza che guasta l'insieme ili questa terribite scena che aci resto il poeta il descrive con si vivi colori. Z.

(3) Anche questa seronda particolarità deturpa la grandezza del fatto. Z.

<sup>(2)</sup> Quanto è prossico quell'è rero, quanto instile!

di cose si fonda.

Nel regno delle tenebre la porta A farne strazio co'compagni. In fondo Poi vien cacciata all'infernal palude Ove in giro guizzando le penaci (1) Fiamme fan sopra lei turbo e vorago In cui soflia l'eterna ira di Diu (2).

D. Bertolotti, Il Salvatore, c. IX.

(1) Abbruccianti. Trovasi usata assai spesso dal Passavanti nel usa Specchio di penicuza, dove dice or finamor, or fulgori penari, or faoco pennare; ma nou è vore da imitarsi.

to voce da imilarsi.

(2) B Bertolotti ben comprese che il meraviglioso, come delle antiche favole, rosi delle faibe dell'età di mezzo. Venere, Apollo e le muse, il Pegaso e l'Elicona come le fate e i maghii e i castelli incantati e le grotte hanno orumi perdudu agni prestigio: comorese che la

poesia vnote appoggiarsi alle conuni credenze. E però sapientemente prese a soggetto del suo poema quel cristianesimo da eni move tutta la moderna civiltà, e che può dirià la base salla quale tutta l'attenie ordine

Ma che 7 nel suo Soferstore volendo tenere un di mezza fra le troppo libere ercationi del Vida nella sua Cristinde e del klapstock aedia sua Messiade, mentre non ginnen aeritare l'ineffabile repolaribà del raccunta evangelico, non sepes pure sollevarsi illa grandezza della vera epopea. Egli cammian impocisato, come oumo che non sa così per l'appunto a che tenda, il che gli tarpa

le ali alla fantasia. Per me creda elie nal *Vangelo* crear non si possa an'epopea, per questo appantin che essendo il Vangelo già per sè stesso il più popolare dei libri, è auche per sè la più papolare delle epopee. Passando per mezzo all'arte non ci può che scapitale.

Anche rispetto alla stile non parmi che il Bertolotti cogliesse nel segno. Quel voler pigliare un di mezzo tra lo stile dei classici e il popolare fa che ura non osi essersemplice quanto potrebbe o davrebbe, ora si abbassi troppo più else non porti la grandezza del enneetto ehe lan fea le mani. Medesimamente troviamo male nyvisato l'antore perchè allo sciolto, verso si difficile a maneggiarsi, si schizzinoso, non abbia preferito la rima, si popolare, si mirabile ajutatrice della mensoria, mentre vede il popola ritener tante stanze dell'Ariosto, tanto del Tasso, ma nessun poema che in verso sciulto fosse scritto carrer sulle labbra del volgo. Ad onta però di tali difetti, non si può negare che nell'opera del Bertolatti siano non poche cose degne di lode, per grazia, per stile, per armonia, come sempre Indevolissima è il concetto.

## POEMETTI E NOVELLE.

#### LA BATTAGLIA D'IMERA.

Ed ecco in giostra dalle perse prode E da cartaginesi antri s'avventa Contra le greche e sicule fortune Amileare e'l gran re (t). Pugna un Laceno Pe' Greci suoi; per Siraeusa il forte Jelon di Gela.

Eccelse membra; altero Capo chiomato; portamento insigne; Vasto senno; gran cor; muscolo invitto; Uom strano al vario parteggiar; prescelto Dalla plebe e da'grandi alla difesa Del penate natio; caldo la mente D'un divino pensier che gli lampeggia Nelle veglie e ne'sogni, ei tuttoquanto Appar nell'armi; e un semidio somiglia. Splendidi (2) nel dolor toglie i conyedi Dalla pia Demarcta all'onor sommo De'suoi talami assunta: arde su l'ara I bianchi tauri; e nelle funde righe Di fanti e catafratti, a rincorarle, Lancia il destrier famoso,

(t) Serse re dei Persiani. (2) Nota bene le parole solligente che sono altrettante gemme della nuova poesia senza regole che il Prati lascia al birri della mente umana, sono le sue parole. Per me confesso che nulla comprendo di questr peregrine bellezze per cul si chiamano splendidi i congedi, invitti i muscoli, fortune greche e sicule, non so se le sorti, I destini della Grecia e della Sicilia, o le ricchezzo come suonerebbe alla latina; e abbiamo la guerra cosvertita in gioja, e il sangue che freme nella destra, e tante altre meraviglie di stile per le quali vanno in deliquio certi giornali della Dorn, e certi nobili tetterati che cantano come a coro il nuovo portento delle muse, il nuovo Omero, to non mi fermerò ad esaminare ciascuna trase, o concetto riprensibile chè sarebbe troppo lunga impresa; mi rimetto al buon senso dri lettori.

ZONCABA. Poesie.

A lui da lato Teron cavalca, il giovine tiranno Della bella Girgenti.

All'improvviso Baglior degli elmi, alle ondeggianti piume, Al sonar de'cavalli, a quell'immenso Pelago d'aste sopra eui si spandonu I purpurei stendardi all'aure in preda Moto orrendo di campo, il conturbato Punico che stringca di tormentose Macchine Imera fa levar quel telro Apparecchio d'assalti e di ruine, Salva lasciando la città pugnace, Mai pretesto alla guerra. E la gran torma De'suoi trecento mila Afri alle ripo E ai vasti piani addeusa, ordina e sparte. Lochi ed opre assegnando; e lor veleggia Parallela di fianco e minacciosa L'armata selva delle gran triremi. Alto è ne cieli il sole. Or di due genti

Si risolvono i fati. E la vieina Aurora, usa a raggiar su quel terrestre Paradiso sicano, alil! non potrebbe Diman trovarvi che un fumante averno, E sui sassi de'templi e le colonne Ferocemente il barbaro seduto A indir la servitù.

Stanno i due campi Di collera cocenti e di vendetta

In silenzio a guatarsi; a quella guisa Che si stan misurando entro il deserto Due nemici leoni. Ardon le vaste Pupille; balza su gl'immani dorsi L'ampio volume delle orrende giubbe: E con la febbre nel convulso ortiglio Raspan la terra, ma non dan ruggito. Presso la tenda di Jelon col viso Colarato di carmi e d'ardimento Sorge a cantar Leucippo, amor di Cora

La bella figlia di Jelon; Leucippo

Nato in riva al Celiso; inclito greco, Splendor di Siraeusa agl'inni amica: (1)

« Greci e sicani padri:

Non v'abbia l'Orco inulti. Più lungamente o la tenaria diva. 1 parvoli leggladri Allin son fatti adulti Pel cimiero e pel brando. Evviva evviva.

Cinti i capel di rose, Greche e sicane spose,

Uscite allin. Nei fulminanti valli Guidate un forte ognuna. Evviva evviva. Andiamo ai tondi balli

Di morte e di fortuna. Son l'ore di vittoria L'ore dell'nom più belle.

Spunta su l'urne, eterno fior, la fama. Vita priva di glaria

È notte orba di stelle; E gli oscuri nè i rei Giove non ama-Licto chi pere o langue,

Tinto l'acciar nel sangue Dell'inimico che morrà con lui!

Al tariaro ben giugne Chi lascia il nome a*elle lingue* altrui Dopo le illustri pugne.

Tu la cidouia lira M'hal data, Febo. E farse

Questa ch'io manda è la canzon dell'Orco. Pur, ti fu conta l'ira,

Che amara il cor mi morse Degl'ignobili sonni in ch'io mi corco. Ben trar di freccia appresi;

Ben trar di freecia appresi;
Ma a terra il daino stesi,
E non i prodi. Nella destra mia
Oggi altro sangue freme.

Ella te, Febo, e il dorie'areo oblia. Meglio un acciar si preme.

(1) È celebrata dagli storici e segnatamente da Plutaren nella vita di Nicia la passione del Sirnensani per la poesia. Una nave greca spinta dalla tempesta approdava in Siracusa. Era a quei tapini negata l'ospitalità, che supplicavano. Quand'ecco furono richiesti se sapessero dei versi, rispasero che si e li cantarono, e subito ottenuera ospizia ed ujuto. Dimandavano a quanti greei capitassero se ricordavan dei canti e con grando amore se il sentivano dire. I prigianieri ateniesi che laugoivano nelle latomic, per alleviare i dalori della servità, caotavano I cori delle tragedie di Euripide, i quali talmente commossero il popolo che li ridanò alla libertà. Molti andavano per la citta accattando il pane col canto di quei cori; altri reduci in patria corsero alla casa del vecchin poeta a ringraziarlo che il benefizio de' snoi versi li avesse redenti dalla servità. Nota del prof. S. CHENDEN.

vota aet proj. S. CHABENI.

Cartagine è venuta. 
Sicenne Inpa a sera. 
Trovar crelendo di corvetti un branco. 
Del vile error passentat 
La malecitta fiera 
Senia l'artiglio dei fion nel fianco. 
Perpore, kenut, armille, 
Frein notica prefus, è calentati e i morti. 
Pria che tramonti il sode. 
Pafrica nu vezzo ognum di voi riporti 
A spose, a madri, a profe. 
Madre, il mio cor heu ode 
Madre, il mio cor heu ode 
Malre, il mio cor heu ode 
Malrendo Celio i tuoi lamenti.

saare, it into ceiso i tuoi lamenti.
Presto qualeun ti diea:

Leucippo vostro è un prode.
D'Imèra all'arque si cerchiò di spenti! "
E se narrar ti devo
Ch'io son cadnto, ahi! greve

Nol ti sia, madre. Anzi tu possa altera Sclamar, com'i'l desio: « Ben eadde il figlio di Nearco. Egli era Sangue di Grecia e mio! »

Quante armi internol oh quanti Petti di Sirocusa, Petti di ferro ed anime di focol Jelon, Jelon, gl'istanti Deli raccorciam. La chiusa

Vampa del cor chiede alimento e loco. Arde lo sacre vene Di Siracusa e Atene Un egual dio. Grecho e trinacrie donne,

Trafitti o vincitori, Diman vestite le più allegre gonne, E ornate i crin di fiori, a

Oh! Che rumor di torme

Quanta di prigionier pallida greggia! Che tumulto di carri e di corsieri, Che oadeggiar di guerrieri, Quanta barbara clada e quante spoglie!

E raccontar d'eventi E pianger sugli uccisi

E mescolar di visi E rinnovar di non sperati amplessi!

- Tutta la bella Siracusa è in gioia.

Jelou cantano i bardi; Jelon le donne ai fanciulletti inseguano; Jelou mirano i vecchi, Letiziando. Intauto
I pii d'arme compagni
Cerean Leucippo tra gli spenti prodi;
O dall'Imèra indarno
E dal pugnato Euràco
L'attendono venir. Povera Cora!,
Sospendi un tratto il pianto;
Forse L'è dato di vederlo ancora.

Il giovine Terou quella fuggiasca Affrica serra alle montane falde Con vive mura di sicani petti. Ne salvarsi oggimai dalla eatena Potrà quella sparmiata orda dai brandi. Del pensoso Jelon nei penetrali La pia consorte Demarcta or muove Gratulando al trionfo. Indi gli narra Come sien giunti i punici legati Da Cartagine omai (1) per chieder pace Al fortunato vincitor. Che in lei Locar l'ultima spenie; ond'ella il prega. Se mai grazia trovò nel suo cospetto, Por le care vigilie e i fortunati Talami e l'incorrotta inclita fede. Conseia di sua grand'alma, a temperarsi Da novo eccidio e far men vasto il lutto

Delle punicho madri e delle spose,

Già in negre bende. --

— Non temer, mia donna, Troppo saugue s'è sparso. Es u quell'ouda Ancor finante con lettira gil occhi lo gin non pongo. Ma voluta ci l'hanno Questa orrenda battagita. Avidi c stolti, Truttar coi vatti desiderii il ciclo. Vanne; o riporta che Jeton fra breve Detterà i patti. En on saran com'essi Gii il merdir, na come gill'uoni li insegna La gran mente de numi. —

In cotal gnisa Soavemente l'accommista. E solo Con sè medesmo, si raccoglie; c selama, Nell'antico pensier che gli martella L'anima cecelsa:

(1) Ginnis la mova a Cartegias, illutto e lo spocesso decolo gli Afraine; incenso and agui vista di vela in more l'armata sicilinas venire a compistore il posce e vendiarari; subita fornou spedili mesonggi nd imporer pore a qualmagne patto; pervennti i irgati, mot connolo prorutaria a lechne, appiderano Domartes ana sposa di impetrire per Cartegiase, delono, quanto esperiro e vasierari piegare. Concesse la pose dila grant condiziona ciria i Cartegiasci abulsarey ada culto degli dei il sacrititio delle viltime unane.

Nota del mod. S. Chineral.

u É atfin risolto il fiero Gioco dei brandi. La vittorin è min. Vendicata è Sicilia. Ilan combattuto L'ombre degli avi collo nostre spade. Gi sorriser gli dei.

Che gioverebbe
Chieder tesori al vinco di nunolarlo
Sull'altar dell'eccidio? Altri disegni
Da me ch'uom naequi in secolo di belve
La dolorosa Umanità d'aspetta
Questa è l'ora; e non fugge; io l'ho nol puguo;
Il destin me l'ha data, Or la consacri
La ragion de celesti.

Io sulla terra
Ospite venni e la trovai già antiea.
Vi posi il guardo col terror nell'alma
E, abiuot la vidi sigittata in fronte
Con sigilit di sangue. Interrogai
Labbra vice e sepatte, e ur hau risposto
Che tal fu sempre, e la ragion nel chiuso
Grembo di Giove.

Et veramente debbe
Ester con Misterion è tutto
Sopra la terra. Anche il turor dell'unano.
Pari is puri in il cusodati nel sangue
Pari is puri in il cusodati nel sangue
Portal famini la cusodati nel sangue
Portal faminillo; e la ferina proba
Che nell'avide mon in sauguinava
Non mi foes tremar. Dunque un areno
Del cacciatore. Mi lanciai tra l'areni
Unique di portali del mon in rep per questo
Muppi il petto del l'one; ni re no per questo
Muppi il petto del l'one; ni re no per questo
del cacciatore. Si famini del montali del montali

Degli spruzzi nefandi impropreate Mirai le vesti, e inorridii. Fuggissco Vidlio e dissi: « È in abominio ai muni! » E quaudo ruppe all' uccisor la gola Nenesi insupplicata, nror non ebbi Do quel secondo sangue, e pensai meco: Forse è un dritto dell'uom. Piogge all'Olimpo

Chiesi a purgar quel sangue; e la mia vita. Pur da cupe mestizie esercitata, In silenzia correo. Quasi era pace Quel mio lento caumin per questa valle Dell'antico dolor.

Ma quando vidi, Sull'empio altaré, tra le pompe e il pianto, L'uom dall'uomo immolarsi, e della strage Far complici gli dei, tutto il nio sangue Levossi in ira, e m'agito spavento Dell'esser nato. E in riguardar le orrende Are selvagee, e in odorar quel denso Vapor di sangue, io dissi: « Ancor non macque Sulla terra un mortal cui la natura Fesse vindice suo? Deli, se m'arrida Il destino e l'evento! »

E da quel giorno Arti, studi, pensier' posi in un voto Arduo così che mi sembrò taivolta Sogno ed insania. E non fu insania o sogno! Crebbi soldato; alla mia gente piacqui; Capitan de' suoi brandi ella mi tolse; E volli un giorno di hattaglia: e l'ebbi; E ho pugnato, e l'ho vinta; e or mi s'inchina Questa barbara Libia. Ecco la stella Del mio destino alla sua gran salita. Impor la legge è dritto mio. Nel nome Della oltraggiata Umanità la impongo. " Abbia questa selvaggia Africa pace

- « Se il rito infame abolirà. Se il niega,
- " Guerra e sterminio. E sui riversi altari
- " Maculati di barbaro olocausty » Scalpiterà la sicula cavalla.
- " Turbiucranuo i nembi ossa ed arene,
- " Più voce d'uom non ferirà il desertu, » Nelle puniche ville insbitate
- » Faranno i pardi e le pantere il nido,
- » E avrà Jelon sulla nefonda razza » Vendicati gli dei.

Queslo a Cartagu Portino i messi; e narreran le pugne D' Imèra; e imparerà l'Africa infida A provocar di Siracusa i pumi, » -

- L'ultime note consegnò al papiro Jelon, gloria del mondo. E i due legati A Cartago recar la portentosa Carità d'un vivente

G. Prati. La battanlia d'Imera.

# I TRECENTO ALLE TERMOPILE.

Ecco; alle case Di Jelon s'incammina il valoroso Di Chio Tamante e Lisida, cauuto Senno di Sparta.

- Ospiti mici (1), ben giunti! Che recate a Jelon? -

- Stupende cose!

Degne del eielo. I nostri figli han vinto (2)

(1) Paela Jelone agli ambasciatori greci. (2) La battaglia d'Imera avvenne lo stesso giorno che quella pugnata alle gole delle Termopili da Leonida coi 300 Spartani; la morte di quei magnanimi fece vincere ai Greci la giornata di Salamina. Diodoro parlando di questa coincidenza di tempo dice (lib. XI, n. 11) « quasi Una insigne battaglio. Orridu ancora Suona il clamor dei barbari ladroni Per le Tessaglie. Il pallido tiranno Volto è in fuga, ululando, Asia trafitta L' Ellespontu rivarea. -

- Evviva! Evviva! -- Degno d'eterne lodi e di compianto Fu di trecento il fato.

- Oh narra, narra. Come fu? Come avvenne? -

- Era già Serse Con sue vaste falangi ai primi sassi Della Tessaglia. Ed ecco, ai re di Sparta, Per araldi superbi, invia chiedendo Che ponessimo l'armi. « A torle ei vegna » Leonida rispose. E il re per novi Messi fa dir: " Della mia Persia i dardi Son tanti omai che oscureran la luce Del sol pugnando. " - " Pugneremo all'onibra " Leonida proruppe. E sulle labbra Gli rifiori lo scherno (1). Infelionito Per le audaci parole ecco il tiranno Rompe soste; invia messi; ordina veglie; Duci aduna; arde fochi; arma elefanti; File interza; ale appunta; argana carri; Spiana vie; move il campo; incita, incalza (2), Sta per domar gli ultimi gioglii e tutta Versar l'Asia su noi, Ne il campo nostro Ne il navilio era pronto alla difesa. Ancor due giorni, e catenati schiavi Noi saremmo di Serse, I canitani Dell'ardir di Leonida crucciati Lacrimavan di sdegno, Alta paura Flagellava ogni cor. Solo un portento L'empie fortune scongiurar potea. E il sopruman Leonida a compirlu Destinaron gli dei.

" Greci, egli disse,

on qualche dio avesse, a ragion veduta, disposto che quinci fosse una vittoria chiarissima, e quindi una morte gloriosissima la uno stesso tempo, in puri modo con esempio pari di virtà, onde fosse ambigua il giudizio quale dei due dovesse essere in lode preferito. » Note del prof. S. Chinnen.

(1) Non posso tenermi dal notare la peregrinità di questo scherno che rifiorisce. L'idea del fiore, Ianto gioconda, tanto amabile, associata coll'idea dello schergo, si spiacevole, si amara, davvero gli è un bell'accoppiamento!

(2) Qui si sente l'imitazione di Vittor Vgo in quelle sne lunghe tirstere di verbi e nomi infilzati a guisa di litanic, cume puoi scorgere nelle sue poesie, massime nel le Orientali e, per accennarne una, nella sua battaglia di Nararlio, dove enumera non so quante sorta di navi d'ogni forma e grandezza, con una sequela di verbi da formarge un dizionariello.

Se il cavollo di Serse avrà varcato
Là quelle chiuse, la vitlora è sua.
Uopo, a forza di petti, è contrastarle,
Finche arrivino i nostri. lo sono un solo;
Chi vuol meco morir? a Trecento prodi
Levàr le spade, fremebondi, in segno
D' assentimento.

Ei gli raccolse a notte Ne'suoi palagi a banchettar. Di rose Si cinser tutti il fiero crin.

a Fratelli! L'ospite disse, coroniam le tazze L' ultima volta. Cenerem domani Alle mense di Pluto. « E quel che disse, Con gloria eterna della Grecio avvenne. Dell' ellenico dio l'anime invase. Quei trecento sui tessuli maciani Saltar come leoni. E il sole antico Non vide mai tanto valor. Mortali Già non parver quei polsi e quelle spade. Tanta strage adunăr! Fiumi di sangue Corser le rocche ignude. E, innanzi a tutti, Leonida feria l'Asia utulante. (1) Alfin sulle ginocchia egri e prostesi, Contrastando cosi l'ultime vite, Al tramonto del sol, videro intorno Arrivar procellosi i nostri campi, Videro e sceser giubilando all'Orco: E trecento di Persi alte cataste

Furon le tombe dei trecento uccisi. n (2)

G. Prati, La battaglia d'Incra,

(1) E via con questi ululanti! (2) Gia dicemmo che nel Prati l'ingegno non manca. ma l'arte, se arte può dirsi il seguir i capricel di una pazza fantasia , l'arte in esso è fuorviatà da'suoi fini. Ci doole di vedere come la sciocca adulazione di certi giornalisti abbia fatto ogni sua possa per gittare il povero poeta sempre più fuor di strada, Oramai e l'hanno per modo inebriato di pazze lodi che hisogna dire ch'egli sia il più modesto degli nomini se mai giunge a considerare una censara qualumque per quanto si voglia ragionata, altrimenti else come nun sfregio, un insulto, Manco malo pel poeta; non rovincrà il mondo perchè v'è un nomo di più fra i tanti immeritamente portati a ciclo; ma ben di questo è da dolersi che il suo esempio secondatu da tanti applinasi è tale da troscinarsi dietro aoche I migliori ingegni in quell'età che è si pieghevole alle prime impressioni. In questo suo poemetto, saggio, o che so io, chè vernmente non è si facile truvargli un nome, v'è tale no miscuglio di stili e di idee da far strabiliare; frasi omerielie, virgiliane, oraziane, a fianco alle maniere nude, crude del supposto Ossian, di Byron, di Ulland ed altri tali; talvolta la leggerezza di Anaerconte accantu alle scapigliate imagini alla llugo. Le idee del secol nostro trasportate più che dae mila anni addietro m Siracusa, le teorie filosofiche e gli iuni di guerra o

d'amore tutt'insieme, e Almileace paragenate a Golin.

### L'ESILIO. IL GIURAMENTO DI UNA MADRE.

Tru gli Odali del Settenticae, il più fammo, non quistater e poli lossi Sandamis, inagravieno della Sononia no concresa il tre suoi fall, Babdig-Spellye, te Sononia no concresa il tre suoi fall, Babdig-Spellye, te se regime divisi divreso tono nerivieno dal silo inertere di la consegnazioni del suoi di suoi di reversi della di la consegnazioni del posso del Verdinia i l'orientale che si terminava dal posso del Pamonii è degli Sali, cel da me Babdig, de data Enfalia e in mediterramo, che tra l'una e l'altra stantalia di la mediterramo, del tra l'una e l'altra standardi se la mediterramo, del tra l'una e l'altra standardi se la mediterramo, del tra l'una e l'altra standardi se l'anticoli di Lianoga, fo desconitata

Il juis terrible as versaries one cui devette combattree Carlomagon imperatore del Franchi, likerbeb segnitamos Carlomagon imperatore del Franchi, likerbeb segnitamos Primperes del con en estado Primperes del con estado Primperes del conducto del molte del consolidad del cons

La garra fa, come quella cil stati i berbari, carra fuciato per audit logistiate, perceptione ferbate. Valichiato vincince corresu Il paece de Pranshi; vinto di cilcultare per la finazione del Nomaniato, corconograma de la composita del constante del constante del tidi una esamilioni ca el radonarse del nono. Negli limiti tempi della gerra delle in una di Prancia tenda limiti tempi della gerra delle in una finazione del promotore della constante della constante del promotore della constante della constante del protecto della constante della constante della constante natura constante della constante della constante natura contante della constante della constante natura.

Negli anni 781—85 riputavano i Franchi tranquilla nella soggezione la Sassonia; quando giunse improvisa aovella a Carlo figlio dell'imperatore, e condictiro degli eserciti franchi in Allemagna, come molta turba di Sussoni armali occapava le terre vicine di Paderbona: egli accorace e il ruppe. Ma non cessò per questa vittorio

Jelone a Davidde, una liugua tormentata, straziata, obbligata ad esprimere l'impossibile alla maniera di Lucano, mal sono compensati da alcuni felici lampi, da certa armonia, che rado è venga meno al nostro Prati, da certi concetti veramente grandi che mi fanno sempre più rimpiangere un poeta che abusa del sao ingegno per dare all'Italia an nuovo secento più pericoloso del primo fi quanto che ha da pretensione di essere ragiountore. So che queste mie osservazioni parenno ridicole ad un pocto che nega tutte le regole, fuorche quest'una fare il bello (il buon nomo non s'accorge che Ingicamente questa le comprende tutte); ma di questo punto non mi cale, certo qual sono che il tempo farà buona ragione a chi si deve; ben sarel lieto se mi venisse fatto di preservare pur ou giovine solo che ben prometta di sè da si fatte aberrazioni.

Is gerra, « Vicidando formato di Sondiana), accodi finguisis, senhavo volor richatura le forma dell'unid. Parce allera a Cerlomagno d'invitera la Vicidando legrat, el defendo colonola mar dure ten on nelva, pratego dell'imperio. Il capitano del Sononi, lemelo vicio di sinone ca dell'imperio. Il capitano del Sononi, lemelo conocera la revisitana esere unual insulire un pracomocera la revisitana esere unual insulire un pracomocera la revisitana esere unual insulire un pragonale della marconi, pratifi, in tara troisa delle come maraname, targisi. Vicinimo eciette, el il Sononi spegindo delso ancie mono; i pratifi, in tara revias delle esere della consultata del como della consultata del pagintado de landiero d'Econogno disvorre in lever erichiati; am son evesarous di sever a Gosti monitata della consultata del campo di Suggia della cel Pramada parlamenta del Campo di Suggia della cel

Sovra una roccia else nel mar protende L'acuta punta e perde ombra ne'fianchi (1). Incontro al sol meridian rivolta, Taesto, immoto Vitielundo siede Como colui che nel pensier d'un giorno I lunghi eventi d'un'età prepara. Nun superbo corruccio e non codardu Rammemorar de primi anni felici Da quel volto traspare in cui le pene Di dura guerra e di più duru esiglio Non banno spenta la beltà severa De'suoi giuvani di; ma la solenne Maestà del patire o quel securo Guardo che le potenti alme rivela Fanno palese che il suo cor s'allieta Nelle grandi fatiche e non paventa Le difficili vie della sventura. Pur un alto pensiero, un'incessante Cura il possede: e como infermo suole Impaziente riguardar se in ciclu lucominei a parer la sospirata Alba che le inquiete ore consoli, Vitichindo così ficca gli sguardi Fra le nebbie divise e par che cerchi Pel mar tacente una lontana prora Cui Porifiamma di Baldee (2) sorvoli: Chè da sei giorni e dieci un suo fedele Si spinse in velocissima trireme Banditor di concilio alle disperse Tribii sorelle, e ancor si attende invano. Ed ecco in parte ove la densa nelibia Avea preciso del veder l'acume Spira zefiro amico e manifesta L'aspettato naviglio. All' improvvisa Cara veduta un fremito di gioia Richiama Vitichindo alla speranza Della battaglia e del trionfo, e un vivo Raggio di luce gli balena in froute

(1) Poco chiaro. Z.
(2) Secondo figliuolo di Odino, l'Apollo del settentrione, dal quale discendeva Vitichiado. Z.

Siccome al di che nelle franche tende Esultò vincitore,-e di plaudenti Sassoni grida risono l'aequosa Valle di Sinthal (1), Batto, impaziente Scende il forte alla spiaggia, e il messaggero Viene a lito e favella: » Appie de monti Che incoronano Fulda ha le folangi Carlo ritratte: dall'Odèro (2) all'Enisa (5) Quanti hanno cor che servitù ritiuta Fra dicci soli in Teresburgo accolti Aspetteran che la tua voce intuoni L'inno della battaglia e benedica Maelina alle magnaninie vendette, « Tarque; e rispose il condottier: « Maelina E Vitichindo all'aquilon domani Daran le vele, e tra i commossi amici Non ultimi verranno. - E tu, discorri Questi alberghi degli esuli ed intima Che innanzi all'alba di doman sia tutto Pronto il navilio e chi salirlo intende, a Disse, e ascese di Olivia alle secrete Stanze, d'Olivia che dagli anni primi Gli fu sposa fedele, e a lui Maclina Ed Arovildo generati avea E cresciuti alla gloria ed all'amore, Lassa! che sette volte e sei fu intesa. Quando in onda converso il duro ghiaccio Gli alti gioghi abbandona, e nelle usate Battaglie il prode a travagliarsi torna, Lamentar che la man del suo fanciullo Fosse inetta alla spada; e allor che il brando Gli cinse ed abbracciollu e addio gli disse, Quell'addio, quell'amplesso era l'estremo! E non sul campo egli peria, tra l'ire De combaltimenti, nia trafitto il seno Dal ferro dei codardi onde percossi Quattro mila captivi insanguinaro Gli infami colli di Verdeno (4), I nochi Cui lo stanco di Carlo udio concesse Nella fuga uno seampo, a'patrii boschi Entrarono atterriti, e Olivia, come Occorse ad essi e palpitando inchiesta Fe' d'Arovildo suo, l'acerbo caso Del giovinetto per eupo silenzio Dai dolorosi ritornanti apprese. Inleliee! il dolor non ti permise Querela o pianto, ma i fulgidi sguardi

- (1) Monte in Sassonia, alle falde del quale Vitichindo ruppe un esercito di Franchi. Nota dell'Ant.
  (2) Fiumo della Germania rhe sbocca nel mar baltico.
  - Z.
    (3) Ems altro liume della Germania che Jogua Munster.
- (5) Castello sul Weser, nel quale Carlo Magno for trucidare in un sol giorno 4500 prigionieri Sassoni. Noto dell'Ant.

Ti oscurò densa unbe, e tra le braccia Delle ancelle cadevi istupidita Come percossa dalla man di Dio. Da quel giorno fatale a tutti i segni Della sua via tornò raggiando il sole L'na e due volte, e pace a lei non diede : Ma l'agita, l'opprime un infinito D'angosciosa amarezza, e disennata Spesso per duolo, maledice al tempo Degli amori suoi primi, alle materne Sue gioie antiche; desolate, insouni Dura le notti, o sonno l'affatica D'ogni vegghia più tristo. Alla affannos a Non soccorre pensier di gioia o lampo Di speranza giammai : ne a lei Maelina Figlia amorosa tempera l'immenso Duol che la strugge: del perduta bene Nun consola l'afflitta il ben che resta. Solo una smania di gustar la torba Vuluttà d'una barbara vendetta Regge la sconsigliata e la raffrena Che non rivolga in sè (1) man violenta. E solenni promesse in tal pensiero Giurava a Thore (2) agitator de'nembl, Che quale il ferrostingerà nel sangue D'un figliuolo di Carlo e a quel crudele Assaporar farà come si attoschi D'un padre orbo la vita, egli l'eletto Sarà che invidiato ascenda il casto Talamo di Maclina, e avrà con essa Comune il soglio e le sacrate bende Opor de'saccrdoti e de'regnanti. -

S. Prasca, Vitichindo, c. I.

IL VATICINIO. Appie del monte, a cui s'impon di Sveno (5) L'alta dimora, una robusta quereia Sopra la venerata ara d'Odino (4) Stende la pompa delle eterne chiome. Quattro macigni enormi e sovrapposti

- (t) L'omissione dell'articolo è qui ripreosibile perchè lascia indeterminata una cosa che realmente è determinata, dappoiché soltaoto la destra può compiere l'atto espresso dal poeta, e la destra è una sola, sempre la medesima in ogni nomo. Z.
  - (2) Dio della tempesta e del fulmiae. (3) Re di Svezia che raccettà i faggiaschi Sassoni.
- (4) Molti erol di questo nome furono nella Scandinavia e nella Sassonia, ma il più celebre è quello che venne di Svezia, ed a molti suoi figli donò regui e provincie

da se conquistati. I Normanni osi a venerarlo vivo, morto lo adorarono come primo tra i loro dei. Nofa dell'Ant.

Formano l'ara, del gigante Iméro Celebrata fatica; intorno ad essi Posa la turba degli dei minori Che reverenti in atto alla sublime Imagine d'Odin fanno corona. Con questi numi, a cui di Scandia tutto E di Sassonia il popolo s'inchina, La mesta Olivia collocati avea Que'numi aucor che la sua gente sola Venera e cole con solenni riti. Traune Irminsulo (1), a cui fuor dalle selve Del paese natal non è concesso For di cantici eletti e d'ostie onore. Presso la maéstosa arbore accolti Già s'erano i guerrieri allor che giunse La vergine Maclina. Ella procede Lenta, pensosa, per la via che danno Dililando i Vesfali, e presso all'ara Rattiene il passo taciturna, I veli Sovra il capo raccolti a lei discioglie, Si che scendano in bel moto ondeggianti, La seguace Liobe; e nel silenzio Della preghiera si compone il volto Di tutti i figli di Baldee. Sovresso La grande ara di Odino intanto innalza Densi vortici il fumo, e crepitando Gli accesi pini rompono il tacente Riposo della valle. Innanzi ai biechi Simulacri de'suoi bugiardi numi Cade il figliuol di Sigefredo, e prega Che dell'ospite suo guidin le vele. Ma l'ospite premendo il digradato Sasso dell'ara con l'accesa fronte Vergognava que'riti, e la crudele Necessità maledicea che vano Fornie di numi venerur gli impose : E non conscio di sè talor fremendo Crollava il capo e minacciar parea. Poi ripensando al pauroso volgo, In cui del duce forse il disdegnoso Volto. l'alme fidenti impaŭriva, Atti fingeva di pielà: ma nullo De'suoi guerrieri divinò la guerra Del magnanimo cor: chini, tremanti Nella presenza degli dei paterni Tutti attendean che dal virgineo labbro Il cantico volasse e la parola

Che sulle eime dell'Asgarde (2) celleggia, (t) Uno degli dei principali dei Sassoni, rappresentato in sembianza d'un guerriero con ona rosa nella destra, una bilaccia nella sicistra, e sul cimiero un gatto, Nota dell' Aut.

(2) Asagarde. Luogo nel quale imaginaroco gli Scandl che fosse il paradiso o Valhalle di Odino.

Nota dell' Aut.

E dal Valladla (1) semplerare ovica 1 sercei inmortal. E gai frenze L'aspectial parola entre il secreto Gor di Maclina; le diciolate benie One di Vascina; el diciolate benie One il vago sembiante era velsto Veriti espera sollori Libbe, E la canibla fronte e le partile Del binnistismi erice onde estenti Pareveo. Il lampo dell'accesa menta Brilla nel garado che rapido socre Le adunate esterve, e sul lontani Dalla erescente una filuminati Sassoni monti si riposa; e l'inno Libero e grande dal suo cer si vessa.

» Salve precipitosa Elba natale, Salve del mio Brokeno eretta fronte Coronata di selva trionfale, Lieta per l'onda della saera fonte! Irminsulo ed Aslauga aprono l'ale Sul nimboso aquiloue aglii e pronte; Odiu il manda ad agitar la guerra Sovra i tiranni della notra terra.

Sovra i tiranni della nostra terra. Dal merigge lontano ove risplende Più vivo il raggio dell'eterno sole, Ove al deserto le mobili tende L'africano vagante affidar suole, D'abito varie, di sembianza orrende, Barbare di costumi e di parole Tutte dell'Austro le tribù disperse Contro i nostri nemici Odin converso. Carlo! immenso di guerra il tuon si spande Sul ventoso Pirene (2), odi la tromba! Là non pugna d'amori e di vivande, Ma la gloria apparecchiasi o la tomba. Signor de'forti glorioso e grande Qual nova tema sovra il cor ti piomba? Carlo, è spenta la lena o l'ala è stanca Della vittoriosa aquila franca?

L'aquila è stanca, nè gli ardenti vanni Più dall'Emsa all'Odèro ella discioglie, Na paga nelle frodi e negli inganni Sui verdènici piani il vol raccoglie.

(1) Luogo di delizie e palazzo di Odino, nel quale questo dio convitava perpetuamente I valorosi morti in battaglia, e li rallegeava eon ispettacoli di armeggiamenti.

Nota ight? Ant.

(2) Allude all'infelice Impresa di Carlo Magno contro i Baschi di Navarra, che, capitanati da Lupo, gli diedere a Roncisvalle tal rotta che a stento potè solvarsi egli stato, n quella hattaglia moriva il famoso conte Orlando, tema prediletto di tanti pormi romanzeschi.

Li sugli inermi eroi guida i tirumi A saziar le scellerate voglie, E nel sangue pompeggia e si rivolve Dei traditi che mordono la polve. Ma il sangue de'traditi alla raccolta

Bet grifagno volante ala si apprese, E come in saldi vincoli ravvolta All'arduo volo inutile la rese. Or sorgi, aquila, sorgi, e un'altra volta Vanta le autiche e le novelle offese: Làvati all'ondo della Mosa, e prova Se a purgarti del sangue ella ti giovà:

Popoli di Sassonial a voi concede
Odin sulla tenuta aquila II vanto,
E a te, d'Ermanno (1) glorisso crede,
Dona il vessillo inviolato e santo.
Va, combatti, tirofai: Odin it chieide
De'forti il sangue e delle spose il pianto.
Fulmini la tus spada infin che tulto
Vada il regno de'Franchi arse e distrutto!

Stenditi, o nebbia del paterna cielo, Sulle brune convalli, e, agli occhi intenti Dei tiranni che vegghiano, il tuo velo Copra il destarsi delle oppresse genti!... Sciogli, o sole, dai monti il denso gelo, Movan d'acque rigonii i miei torrenti, E confuso cri col romo dell'onde

Il suon delle armi che la nebbia asconde l E come ferve della terra in seno Impetiosa fiamma, e repentina Si disserra, si slancia, e va ripieno Ogal cosa di lutto e di ruina, E si apande pel vasto nier sereno Delle tempeste l'armonia divina, E le fiere nei cupi antir raccolte

Son dalle finameggianti onde sepolte; Casì, seiolte le nebbie, al di crescente Nella vallèa di Teresburgo (2) un grido Rimbomba dall'ocesso all'oriente: Ne il estimosso occia neb batte il lido Ila voce più sdegnosa o più possente; E salendo, volando alto, sul nido, D'una rea gente del mio sangue aspersa

Il furore d'un popolo si versa.

O Freja (5), tu, che nelle nate sante
M'hai dimostri gli eventi alti e felici,
Inchina, inchina l'immortal sembiante
De'tuoi fieli sull'armi e benedici!

(1) Il medesimo che Arminio. Z.
 (2) Oggi Stadthergen, rassello presso a Padeebonn , città degli stati prussiani nella Vestfalia.
 Nota dell'Aut.

(3) Freja o Fejaga moglic di Odino dea dell'amore. Ella abitava nel Fansal, suo palazzo cterno, dove accoglieva coloro che crano travagliati in guerra per amore, o pre questo crano morti. Nota dell' Aut.

Per te sorgano al tuo popolo errante Non velate le stelle e i venti amici, E la gloria e l'amor sulle natali Rive dinnanzi a lui battano l'ali!... Ma il raggiante Valhalla apresi, e scende Il maggior degli dei sull'ara eterna; E seco è la Divina: e in lei risplende L'amor else le gentili alme governa, Come allor ebe di Odin venne alle tende Uscita appena dell'onda paterna: Ultimo e torvo Atro si avanza e mira

Se l'ostia è pronta sull'accesa pira. »

S. Prasca, Vitichindo, c. U.

#### TEMPESTA E NAUFRAGIO.

Rapido intanto i tranquillati flutti Del siniioso Baltico viaggia L'alto naviglio a cui le care vite Maclina e Vitichindo hanno commesse; E le navi minori intorno a quello Rompono l'acqua elic ritorna eguale. l'orse così nell'infinito azzurro Le vie del firmaniento il sol cammina. E dietro a lui nelle diverse rote De'seguaei pianeti apresi il volo. E già come lontana eco la voce Moria dell'ampio mar che i liti brulli Di Kiopinga (I) romoroso abbraccia. Maclina intende a rimirar la vetta Ove la mesta genitrice alberga, Ma deserto ogni cosa a lei si mostra Pel dubbio lume onde il veder s'inganna. Solo dalle inquiete aeque levarsi Vede rare le nebbie e volteggiando Come in diversi nugoletti accolte Seguir dappresso le correnti prore E le parea, siecome a lei suade Il prepotente immaginar, che l'ombre Giganti e fiere degli antichi croi, Cui la danza dell'oude armoniosa È più gradita che in tacente valle Solitario riposo, alto sedenti Sul dorso delle nubi aniasser gli inni Udir de'ritornanti e le canzoni Della sperata libertà. Ma lieve Spinge l'aura le nebbie alla sublime Regiono de'eicli, ed eeco ratte Corron disperse da subito vento Che le caccia all'occaso. Al repentino

(1) Kiopinga o Korping, città della Svezia nel Westmanland, presso it lago di Melarn, fu già tempo la città più rugguardevole di quelle parti, ora nou è che una borgata.

ZONCADA. Poesic.

Perdersi de'vapori, in cui si dolce Si riposava il suo pensier contento, Stupi Maelina, e de futuri danni Divinando s'accorse. E dalle care Visioni disciolta udi le grida Del noechiero maggior, di nave in nave Dai minori iterate, a'naviganti Intimar che si drizzi il vol de'remi Con impeto concorde alle vicine Isole di Selanda e di Moòne : Perocchè nere sull'opposta riva Di Bornolmo selvosa ergon la testa Smisurata le nubi, e la bufera Già s'abbassa, s'abbassa, e il mar ne frenie. E come al cenno guidator la schiera De'volanti manipoli s'alterga Rapidamente il di della battaglia, E in novo ordine stretta alle sicure Dall'avverso inseguir tende ripara: Così la voce d'un nocchiero ai liti Daniel convertà velocemente I Sassoni navigli : e già le sponde Tenea la prima fronte, e le seguaci Navi al porto sicuro eran dappresso, Quando repente il mar stringe e raduna E avvolgo in rapidissima vicenda Le torbide acque, e orribile si leva, Come più vuol de'suoi mugghianti abissi La commola (1) virtù. Sulle tremende Voragini, sospese errano in preda A'furianti turbini, e rispinte Dalla terra e dal mar le conquassate Soleatrici dell'onde (2), a cui la terra Sospirata maneò: nè minor lutto Preme i giunti nel porto. E questi in prima La mobil onda non sopporta e fugge; E dalle eurve soccombenti prore Altri è gittato, altri la nave a'scogli Rotta rimira e sè piange sovressa; E poi rapido il mar torna e sottentra Ai pini afflitti, e li convolge e mesce. E Vitichiado poi che molto indarno S'aiutò delle estreme arti, e caduta Vide la speme d'afferrur la sponda, Ride furente: e delle forti braccia Circondando Mactina, insiem con essa S'avvinghia al balenante albero e tace, E mira il ciel nimbifero e l'orrenda Mole de'flutti e le antenne raminglie Pel deserto de'mari, e le parventi Tra i solehi fuggilivi crette cime De'natali suoi mouti! Ma pereosso Dal violento urtar della hufera

(2) Stile osslanesca,

<sup>(</sup>t) Latinismo poco felice.

Che più soverelria, con subito schianto L'albero si divelle, e rüinoso Precipita. Oh di te, vergine accolta Nell'amplesso paterno, e di le, padre Disperato, che fia? L'amor, che vegghia Sulle umane venture, I pellogrin! Provido riserbava ad altri eventi: E lu, cadendo per terror, Maclina, Dall'infelice abbracciamento sciolta Fuggisti il duro fato; e il tuo diletto Genitor, benchè molto e molto errasse Spinto ne'gorglii dal percosso abete, Ebbe dal suo pietoso angiolo aperta Una via di salute: e sulla riva Di Moòne arenosa il fluttiiante Pelago lo depose, in parte ove era Larga la spiaggia e popolato il lido Di pescatori a lamentar venuti Le prede che disperse ha la tempesta. Com'essi dalle irate acque deposto Videro sull'arena un uom che al volto. Alle chiome diffuse, alla succinta Veste figlio apparia delle cognate Stirpi d'Odin, volenterosi all'onde Ritornanti il rapiro, e sopra un letto Di povera alga il collocar : ma indarno: " Poichè alla combattuta anima i sensi Non pingeano fedel delle presenti Cose la immago, e, come ancor pei flutti Naufrago andasse, Vitiebindo strani Atti e parole commetteva all'aure. Chiamate allor dai providi mariti Fecero in lui di balsami e d'incanti Le donne di Moone esperimento: Perocchè trattar l'erbe e le beyande Salutari apprestar l'uso concede Alle donne gentili, e più gradite Son le pietose cure a infermo prode Se gli accompagni di begli occhi un lampo, E il mite suon d'una femminea vocc.

S. Prasca, Vitichiado, c. Iti.

Venuti in questa a'poveretti alberghi Delle cognato stirpi i combattuti Dalla furia del mar figli di Odino, Mestamente votavano le tazze De'conviti ospitali, c in lor pensiero Volgevano il mugghiar della tempesta, Che tante di compagni alme guerriere Fece di morte inonorata preda. Ma l'alta notte e le durate pene Invitavano al sonno. I disadorni Letti vestiva di capretti e d'agne

L'ANTICA OSPITALITA' DANESE.

Morbido vello. Un supplicar concorde Innalzano ai celesti i viatori Pereliè grazia ed amor sui generosi Ospiti scenda, e poi le stanche eiglia Chiudono al sonno. O fortunati! a voi Copia non era di polito argento, Ma ricchezza di cor che si compiace Di vergini costumi : a voi le case Senza bieco sospetto aprono i Dani, Ne turba ad essi le tranquille notti La tema che da voi pur d'un accento Abbian le figlie o le consorti oltraggio. Perocchè di civil costume ignari Erano i figli di Baldèe, ma fida Li conduceva la giustizia antiqua Delle schiatte normanne: e i bellicosi Giovani spirti reverenza, amore, Come a cosa celeste, e non feroce Brama stringea dell'uomo alle compagne.

S. Prasca, Vitichindo, c. 111.

IL GIURAMENTO INFRANTO (1).

Ricambiate Le felici accoglienze, a'suoi dimandi Rispose; « Nelle mie tristi venture A te sola anelò l'anima mia. E sovrana merce d'ogni fatica L'amor tuo mi ridea. - Sulle sonite Membra di Carlo il brando mio sospeso Già calava omicida, e del notturno Acre fosco il protettor silenzio Mi promettea che rivederti e teco Viver giorni beati nneor potrei. Ma forte un lango d'improvvisa luce Mi schiaro l'intelletto, e l'indecora

E i tuoi miti pensieri e i saggi avvisi Di costui (3) che tu vedi a me dappresso (1) Questo dialogo è tra Maclina e l'amante Aroldo. Vedi il giudizio finale. 7.

Spada gittai (2) elie sopra un uom cadeva

Come il ferro d'un vil tacito scende.

(2) Aroldo aveva promesso di uccidere Carlo Magno per aver la mano di Muelina, e per compiere l'orribile atlentato si era introdotto nel campo dei Franchi

(3) Di Libuino (San). Nativo di Bretagna, predicò e visse lungo tempo in Francia; quindi fo inviato da Carlo Magno alla conversione de Sassoni, minacciati di esterminio per porte dei Franchi ove essi non volessero assoggettarsi a Carlo ed abbracciore il cristiagesimo. Alle sue intimazioni un'assemblea di Sassoni era sut punto di rispondere col trucidarlo, quando un capo normanno a'intromise, allegando che il dio di Libuino avrebbe certamente vendicato quell'oltraggio che fosse fatto al suo servo.

Ripensai: - Peroccliè nel di che avea Quella notte precorsa erano i Franchi A lui d'intorno, ed io fra lor celato Come infame ladrone: ed ci parlava L'amor di tutti, e la virtù più bella Dei generosi, perdonar l'offesa E abbracciar l'offensore : e quando all'armi (Dicea) ne chiami della patria terra La cara voce, gli onorati brandi Sulle teste nemiche agiti l'ira Della battaglia, nia il pugnal scereto Che la vendetta insidiando affila Da noi sia lunge. - lo dispregiai gli accenti D'un uoni ili Francia: ma solenni e forti Nel eor profondo risonar gli intesi Allor che sul tiranno addornientato lo calava la morte. Or ch'io ritorno Puro le man di sangue, empio destino M'allontana da te: nia l'olocausto Del mio patir consumerò nel pianto: E forse... il Dio che i mesti ama e ricrea Avrà pietà del mio deluso amore, O meu trista farà questa deserta Mia vita almeno; del mio lutto è santa, È da Lui la cogione... n -

a Aroldo! al mio. Al nemieo d'Olivia il tuu perdono Fu principio di vita, a me di morte. Quando Iontano e perigliante erravi lo te pensava ogni ora, e tu per cui Affrontavi i perigli? In te fu dunque Apparenza d'amor perfida e stolta Ogni antica promessa, ogni sospiro! Di qual Dio parli tu, se quella spada, Ch'io già ti cinsi, inutile e digiuna Di sangue rientro nella vogina, E il maledetto dagli dei fu salvo (1)? Aneli'io pensai che generoso e grande Fosse il perdono, e il tuo periglio riseliio Di traditore; e - forse era temenza D'un ardua impresa, e d'una cara vita-Ma quando ai frutti di sì lunghe pene Maturi e belli tu la man distendi, Quando l'onor della vendetta, quando Ogni speranza di colei (2) elie aspetta Affannosa da te tutta una vita D'ebbrezza e di trionfo, in pugno stringi, Chi di perdono ti favella, e rompe La catena dei dolei anni sperati Nelle mie care visioni! Aroldo Tu sconosci la guerra e tu non m'ami, E tu non servi Odin, che la vendetta Comanda ai forti !... Ma eostui, che traggi

Teco, odisto, parlator, neuice Dell'ulte impreza, perché vice, ciù il giula? Tu anico 100, tu m'ani, ami ia terra. Della tua camat. Arodol e questo dio, Che solleva gli adlitti e che consola ten discono ano, ci egii docannii Degli indelli riceva, Arodola, è questi Odino, di gerrerie e di cavalii Agliatori. Forse... riterati, Arodola, Degli ade, qual innanha ti separa Dal sarriticho mio? Darla! tu servo Del Cristol? —

« Ira ed insania, e traditore E sacrilego? tal non mi nomavi Quando ricco di spoglie e trionfante lo ritornai dalle atterratte mura Del temuto Eresburgo. A te, Maclina, Parlano l'amor mie, le diuturne Sostenute battaglie: e se l'eterno Signor de'cicli agitator non credo Solo di fanti e di cavalli, e padre Degli afflitti lo chiamo e Dio de'santi, Questa parola nel tuo cor non trova, Maclina, un eco? lo gli empi abborco, e spregio I vili, e innanzi ad uom non tremo, e ricea D'amore a Dio s'inchina e a te si stringe L'anima mia: che temi or tu? Da tutte Paure si disciolga il tuo pensicro. Non mi dir ch'io non t'amo, c che mentite Fur le promesse, e l'oncrar codardo! Non accrescer le peue onde sorgente M'è la giustizia del mio cuor l - Nè questo (1) Che offeso taco e con amor ti mira In odio avrai. - Dal padiglion di Carlo Uscito appena io m'avviai solingo Verso un lato del campo in cui di vepri Era un alto boschetto ov'io celarmi Soleva: un franco lanciator mi scorse Aggirarmi notturno, e seco tolti Sette compagni, m'accerchiò. Richiesto Non risposi: m'avria detto inimico La normanna favella : invan la fuga Tentai dapprima, ei mi fur sopra: il brando Mi difese, e nel sangue e nella polve Tre ne gittai; ma solo incontro a molti Sorvegnenti e ferito io mal poteva Regger la pugna: l'ultimo invocai Disperato ardimento, e fra la turba Mi schiusi un varco, e alla remota parte Ove sorgea di Lihuin la tenda Ginnsi affannato. A lui tutto m'apersi E in lui sperai; nè indarno: ei mi nascose

<sup>(1)</sup> Intendi Carlo Magno.

<sup>(2)</sup> Intendi di Olivia madre di Maclina.

Z.

<sup>(1)</sup> Intendi Libnino.

A'perseguenti miei nemici, e molto Mi fe'tesoro del saper cho insegna Come Iddio s'umi e al ciel si arrivi; e quando Messaggero di Carlo a voi ne venne M'ebbe compagno e guida, e per le amiebe Tenebre uscii con esso a'desiati Liberi campi, e il padiglion raggiunsi Diletto del mio cor. "

S. Prasca, Vitichiado, c. IV.

# IL DIO DE'CRISTIANI (1).

E Libuino incominció: # Plaudendo Dalla sua polve a te, Padre de'eieli. Sorge l'anima mia che di cotanto Gaudio riempi, e ti saluta, e prega Che la fralezza del tuo servo i santi Tuoi sentier non precluda a questo eletto Popolo (2) che primizia offrirti spero De'tuoi trionfi sugli dei normanni. E tu volenteroso odimi, o forte, E confida nel ciclo, ed ci la pace Ti darà elie le belle alme innamora. -Nel principio de'tempi, allor che muto Di movimento, e di splendor digiuno Solitudine immensa era il ereato, E commosso da orribilo bufera D'ogni elemento il mar fremea, sull'acque Stese le interminate ali l'Eterno. La suprema possanza in lui s'accoglie, E la saggezza elie uon ha confini, E l'amor che soverchia ogni intelletto Di créatura. Come Ei volle, în cielo Si disniego l'armoniosa danza Delle rotanti sfere, e le luccuti Tremule stelle e l'aureo sole in bello Ordine Ei mosse a irradiar di luce Il nascente universo. Informe e brullo, Ma di sue meraviglie eletto a sede Creo quest'orbe; ne'naugghianti abissi Dalla sustanza della terrea mole Divise l'acque, e le guidò per gli alti Poggi a nutrir limpide fonti, e in ampie Fiumane le raccolse infin che il grembo Del pescoso ocean tutte le aduni. Come gli piacque, sul deserto limo Tuonò la sua parola omnipotente, E di piante a color mille e di vaglii Fiori e d'erbette trapuntossi il manto Della natura, spazio ne'cieli Guizzò nei mari ed ormeggiò la terra

(2) Intendi dei Sassoni.

Gregge di belvo un popolo infinito. Ogni cosa creata al suo fattore Allor levo d'inni concordi un suono Figlio dell'armonia che il divin soffia Nell'informe caosse avea trasfusa. Ma dalla sua fattura Iddio bramava I'na libera lode; e der divino Suo Innie un raggio in ben condotte membra Volle rinchiuso, ed uom lo disse, e riceo D'intelletto e di amor le fe' monarea D'un orbe intiero: a lui simit, ma bella Di più mite bellezza una compagna Alle gioic gli diede, ed in felice D'eletti doni region lo pose Ove in pace i tranquilli anni traesse Prima che al gaudio dell'empiro assunto Inebriasse nell'eterno vero, u E seguendo dicea che dal beato Eden la colpa discacció gli umani, Ed erranti li fece e li ravvolse In empio turbo d'infiniti guai. Ma perche d'ogni fallo ond'uom l'offende É maggior la pietà che alberga in ciclo, Le adamitiche stirpi Iddio non volle Abbandonate alla ragion dell'ira. E di Siehem ne'piani e sull'altezza Dal Sinai tonante ebbe la terra Novo patto co'cieli (1), ombra e figura D'un altro patto che suggel divino Di tutta grazia e maraviglia fosse D'amor suprema. E quando la deereta Nell'eterno cousiglio ora fu giunta La Sapienza del Signor diseese Redentrice del mondo, e a Dio s'offerse Olocausto purissimo d'amore Colui che di Dio nacque e fu concetto Non per opra dell'uom. Nè fu retaggio Sol d'una gente o d'una terra sola La luce del Signor: perch'ei creando Fu largo a tutti, e nelle menti umane Infuse il germe delle sue dottrine. Quindi la stirpe di Normannia in ciclo Mirò tre dive intelligenze, Amore E Saggezza e Possanza, e saera ad esse Upsala (2) fece, Ma poichè non ebbe

La turba de'volanti e lo squamoso

(1) Dapprima con Abramo, poi con Mosé. (2) Autichissima citta di Svezia, oggi la seconda del regno. In casa era il templo più famoso di Odino, di Freja e di Thor, in cui ogni anno solennemente si sacrificava a Freja nel crescere della seconda luna, e ad ogni terzo anno si celebravano le grandi feste di tutti e tre questi dei con gran concorso di popolo, il quale venerava iu essi la Potenza, l'Amore e la Saggezza,

Note dell'Ant.

<sup>(1)</sup> Libuino tiene questo discorso a Vitichindo che gia inclinava a farsi cristiano, z. ,

Nel suo cor I évangelien parola Ricelatrice degli ignoli veri, Non seppe in uno Iddio veder congiunta La triplice virtute; e a tre Signori, Della sua vanità figli, fu serva: E d'errore in error corse, lingendo Novelle deltà quanti secondi Raggi di luce dell'eterno Sole Vedea riflessi in generose menti.

S. Prasca, Vstickindo, c. V.

AROLDO ANNUNCIA A MACLINA LA MORTE OI OLIVIA.

Dal remoto Suo padigliono a lei veniva Aroldo, Che la veglia de'santi avea fornita, E gl'inni mattutini a Dio levati Per lei che siede ancor di morte all'ombra. Lo guardo mesta e « Fa, disse ch'io pianga Ciò che un di m'allegrava, e quel che amai lo maledica; non potrò le antiche Mie speranze adempir: da te mi parte, Perdonator di Carlo, il tuo perdono, Esser tua non poss'io. Porchè dovrei Gl'iddii d'Olivia abbandonar? non m'hanno Fatta beata. Ma Il tuo dio farebbo Ch'io fossi - tua? Finchè la mia dolente Genitrico respira aure di vita, Sola di te viver degg'io, nè speme Che non sia scellerata ecco mi resta..: Oh madre mia, vivil e ell'io pianga, io pianga Sempre! " u Se m'ami, e se l'amarmi solo

Ti fosse impulso a venerar non certa Quel Dio che adoro, tra'suoi cari mai Non t'avrebbe il Signor, perch'egli ha in ira Chi dubitando la sua legge adempie. Tutte adunque alla tua mente, o diletta, Apriro le dottrine in cui s'asconde L'avvenir de'mortali, e pace avrai: Poi else forte sperando il cor mi dice Che sarai santa - e mia. Stendi, Maelina, La tua mano ad Aroldo! oggi, se figlia Fossi del Dio cho per amor m'ha vinto, Meno inlelice tu saresti. Acerba Novella io reco. Banditor di lutto Alle sassoni tende un tuo fedele Oggi sorvenne: dello care vite Che tanto amasti una s'è spenta. Il cielo T'hn visitata nel dolor: ma in ciclo È il Signor che de'mesti ode la prece, E beati gli disse : egli ti chiama, T'asnetto, e vuol che in Lui, che in me ritrovi Chi ti consoli della tua perduta Genitrice, »

Stupi, tremò, la faccia Iscolorata dechinò sul petto La vergine Maelina, e la sua destra Nella mano d'Aroldo era: pietoso El la stringera, e la dolente anica Confortando venià di quegli accenti Cle san le vie del core, e fan tranquillo Nelle sventure il suo patir: nè umano Intelletto il penas, i dollo gli sveglia Nell'ainne elette, e in procellosa viin Li fa possenti a rivecar la esalma (1).

S. Prasca, Vitichiado, c. VI.

SVENO E FIORINA (2).

Ma una notte che stesa al pavimento Ne'suoi tristi pensier stava raccolta, Le giunse il suon d'un flebite concento Che udito aver pareale un'altra volta:

(1) Per grazia di stile, per felice maneggio del verso caramente armonioso senzo rimbombo, per purgatezza di lingua, questo cautica del Prasea va fra le poesie più meritevoli di lode del sreol postro in Italia. Pure con tanti pregi che aon si possono negare al Vitichinto dubitiamo che sia per avere numerosi lettori, pereliè la forma aon basto oggidi a salvare dall'obtio le opere dell'ingegno. Ora, se noi esaminiamo il concettu del poema, troviamo che monca offutto d'invenzione, tanto chè l'autore è ridotto a seguire passo passo l'andamento di una storia. Intto si riduce ad un viaggio, una tempesto di mare, una battaglia perduta, una poce. Gli amori di Maelina, figlia di Vitichiado con Aroldo, l'ostacolo che si frappone del giuramento di Olivia madre della fuariulla sacerdotessa, finolmente il toro matrimonio alla morte di quella, onde il giuramento rimane sciolto, ecco l'episodiu quasi unico del poema, episodio tanto importante che a sè true tutta l'attenzione dei lettori , il che certo non poteva essere nelle mire dell'autore. Quanto al ritrarre else fa questo Vitichiado di certe poesie tedesche, e musajmanuente del Goëthe, e qua e là le immagini, il froseggiare del supposto Ossion, è forse condonabile in alfatto argomento, per serbare alla scena il suo colur locale, e direm anche che il Prasea seppe al ben contenersi seguendu quello orme pericolose che quasi mai non mette piede in fallo, rispettondo le leggi della proprio lingua e del buon gusto; ma sempre ci dorra che seeglicase talo soggetto onde fosse poi quasi obbligato a cosifatta unitazione.

(2) Ildeyonda, ricusote avendo di specare l'uomo propostote dal padre, e chiaritasi annante di mi valoroso exvaller milanese per none Rizzardo, è chiavia in un montalero, dore è fatta segno al più inumani trattamenti. Quando un giorno senti un cantu nella via, il canto del ma Rizzardo. Z.

Sorge e là s'iudrizza a passo leuto, D'onde un'imposta leggemente tolta, Il vasto spaldo dominar le è dato Che la città difende da quel lato. Era sereno il ciel, splendea la luna Ridente a mezzo della sua carriera, Siche da lungi in armatura bruna Vedea un guerrier calata la visiera. Kessun fragor s'udia, voce nessuna; Sob quella universal quiete intera D'improvviso venla rotta talvolta

Dal grido dell'allarme d'una scolta. S'innalza un canto... « Errante pellegrina, « E pur segnata della croce il petto.

- » La regal casa abbandono Fiorina
- Per seguitar l'anuato giovinetto.
   Combattendo al suo fianco in Palestina
- " Fu il terror de'eredenti in Nacometto:
- » Da valorosi insiem eaddero in guerra,
   » Dormono insieme in quella saera terra.
- " Era d'autunno un bel mattin sereno,
  - L'ultimo ch'ella si destava all'armi.
     Fiorina, ali non voler, diceale Sveno.
  - " Non voler nella pagna seguitarmi;
  - « Immensa strage s'apparecebia, oh! almeno « Il diletto tuo capo si risparmi —
- "Non l'ascoltava: insiem caddero in guerra,

  Dormono insieme in quella saera terra.
- " I cadaveri santi fur trovati
  - \* Nel campo ove la strage era maggiore
  - Tenacemente insieme ambo abbracciati
     In atto dolce di pietà e d'amore;
  - a Riposano gli spiriti beati
  - " Nella pace inellabil del Signore,
- "I corpi, come già caddero iu guerra,

  "Dormono insieme in quella sacra terra."

  Tacque, ma non fu il suon del tutto spento

Che in quell'alto silenzio trascorrea, Però ehe dalle mura del convento Le triste note l'eco ripetea; E mornovare un flebile lamento Per la vasta esmpsgua s'intendea, Che a poco a poco manca e si confonde Col susurrar dell'acque e delle fronde.

Grossi, Ildegonda, parte II.

# LA FUGA E LA SORPRESA.

Del elustro nel soliugo orto s'apria Dagli sterpi impedita e dálle spine Una vetusta sotterranca via Che del Circo adduceva alle ruine; Quinci ci medesmo incontro le verria, E lei vestita d'armi e uscoso il crine, Seoriar farebbe da un fidato messo, Col qual l'avria di pochi di precesso (1). Ecco la notte della speme arriva

Agli amanti propizia, oltre il eostume Di densa nebbia intenebrata, e priva Sotto ciel procelloso d'ogni lume: Già la fanciulla tacita e furtiva Abbandonio le travagliato piume: Già si volge evitando ogni fragoro Verso le scale giù pel corridore.

A sé dinanzi nullo obbietto vede, E, come i cicchi, vien per l'aria oscura Movendo piena di sospetto il piede, E le nan brancolanti per le mura: Fra un duplice di celle ordin procede Lieve lieve, tremando di paura Che alcuna delle suore nou si desti Al fievol soun de'passi e delle vesti.

Se a una porta la mau teutando appressa, La tragge indietro, ed oltrepassa incerta: spesso tende l'orcechio, e l'andar cessa, Che ad ogni moto parle esser scoverta; Ma giunta ove s'alloggia la hadessa S'accorge al tocco elic l'imposta è aperta, E poco stante ode il romor d'un piede, Onde com'ella è anore desta s'avvede.

Fu per cader dallo spavento in terra, Tutta l'iavade un gelato sudore, E nelle fauei un brivido le serra Il respiro ed i palpiti nel core: Più s'affretando si confonde ed erra Smarrita a lungo eutro quel cupo orrore; liseontra alfin per esso sotto al passo Le scale e vien precipitosa al basso,

Varea la corte e i portici, e disceudo Per un ándito ignoto harcollante Fino all'orto e alla cava ove l'attende Fra tema e speme il combattuto amante; Il qual con una man tosto la prende, E tentando con l'altra a sé davanto Con lei si nuette per l'oscuro callo Sempre temendo aver gente alle spalle.

Quanto più ponno accelerando i passi Eran già a mezzo di quel foseo loco, Quando lontan lontan visibil fassi L'incerto tremolar d'un pieciol foro, Ed edono un fragor sordo che vassi Approssimando sempre a poeo a poeo, E rafligurau poi più da vieino Molti armati venir per quel camnino.

Indietro si rivoltan spaventati Tornando su la strada già fornita:

<sup>(1)</sup> Cost dicea la lettera nella quele Rizzardo indestava Ildegonda di quello che avesse a fore per fuggir seco. Z.

Ma non si tosto veggonsi arrivati Al pertugio che s'apre la sull'uscita, Ch'ivi pur trovan numerosi armati, Onde la fuga vien loro impedita: Mettono questi un grido, e di lontano Risponde il primo stuol dal sotterrano.

Rizzardo, sguainando allor la spada, Dice all'amata ehe al suo fianco stia, E a correr dassi per l'incerta strada Verso lo stuol che addosso gli venia: Scuntra fra i primi della ria masnada Un che gli altri scorgea per quella via; La man che il lume sofferia gli tronco, E torna buia a un tratto la spelonea.

Nella confusion che lo sconda
Rotando ci vien con una man l'acciaro,
E con l'altra si trac dietro l'degonda
Del suo petto facendole riparo:
Quai diersi in fuga, quai dalla profonda
Oscurità difesi s'appiattaro:
Molti a que'colpi orribili, improvvisi
Cadean feriti d'opni parte o uccisi.

Suonan le basse soiterrance volte
D'urla lugubri e strida di terrore
Delle genti che vanno in fuga sciolte,
Di chi grida al soccorso o di chi more;
Le varie truppe de fuggenti, stolte,
Fra lor si fledon per funesto errore;
A cerchio pur gira Rizzardo il brando,

E in silenzio si vien sempre avanzando. E giù un bartiume gli appari dal fesso Pel qual la strada al Circo adito dava; Già vèr quelle affectandosi era presso Al termin giunte dell'orrenda cava; Quand'eccogli alle spalle un branco spesso Di nova genie che lo seguitava Con faci accese ed armi d'agni sorte, Gridando e minacciandol della morte.

Trascinandosi dietro la mal viva Slanciasi fuor di quel pertugio in fretta, Ma dalla prima torma fuggitiva Quivi accolta la fuga gli è interetta; La nuova schiera intanto ecco che arriva; Già l'infelice coppia in mezzo è stretta: Non per questo l'indomito s'arrende, Ma disperatamente si difenamente si

Con spessi colpi la calca dirada,

E solo a tanti assaltior pur basta,
E s'apre sui cadaver i una strula
Che nessun de'nomiei gli contrasta:
Ma lidegonda fra quegli avvica che cada,
La qual ferila indictro era rimasta,
Senza che ii giovin se ne fosse accorto
Tutto nel caldo della pugna assorto.

Tal dalla fiera mischia ei si districa, E a salvamento giungere potea; Ma poi si volge, e vede che l'amica Fuor del rischio seguito non l'avea; Sente i gridi di lei, che s'affittiea D'useir di man di quella turba rea: E sè stolto nomando, un'altra volta Slanciasi ardito in mezzo della folta.

E molti pur nel novo scontro atterra, E fa di suo valor miranda prova, Ma troppo disuguale era la guerra, Nè l'esser forte a lungo anco gli giova, Che d'ogni intorno sempre più lo serra Armata calca succedente e nova; . Sicché spossato e in molte parti offesa, Dopo lungo contrasto alfa fu preso.

Grossi, Ildegonda, parte II.

#### APPARIZIONE DI RIZZARDO.

- Qu'il vento cigolar fece la porta: Schiudersi lenta lenta essa la vede, E, come forsennata la trasporta Il terror, getta il libro (1) e sboiza in piede; Ma la tucerna a quella malaccorta Nel subito atto roveciar succede: Le tenebre le accrescon lo spavento,
  - E stramazza loceou sul pavimento.

    D'onde alzando la facei insanguinata,
    Però ele nel cader s'è tutta pesta,
    Vedea la cella a un tratto rischiarata
    Da una luce di fiamma, e in mezzo a questa
    Starsi in martirio un'anima dannata
    Cocquelli d'irzatati in sul taeta,
    Lo sguardo spaventevole travolto,
    E rigonfiati i muscoli del votto.
- E non tanto del foco in ch'egli ardea Cruccioso il miserabile dolente, Quanto d'un altro spasino pareo Ondrea lacerato internamente; Chè dalla bocca fuori gli pendea La coda smisurata d'un serpente E il flagellava per la faccia, mentre Il capo e il tronco gli scendean nel ventre.
- È quanto un braccio e più grossa la dira Beslia, e sbarrate tieugli le mascelle: Con ambe mani egli l'abbranea, e tira Di tutta forza, nie però la svelle; Perchè tratta a ritroso, e mossa ad ira Si gonfia e innaspra la sengliosa pelle. E l'irte spine delle terga estollo Che s'appuntellen nelle carne molle.

<sup>(1)</sup> Ildegonda stava leggendo un libro ascetico pieno di strani portenti. Z.

Fischia la biscia nell'orribil lutta.
Entro il ventre profondo del dannato,
Che dalla bocca lacerata crutta.
L'a torreute di sangue raggruppato;
E bara gialla, venenosa e brutta.
Dalle nariei fuor manda eol fiato,
La qual pel mento giù gli cola e lassa
Insolcata la earne ovunquo passa.

Fisso nell'infernal larva ha lo squardo, Che con fragor di cateno infinito Al desco s'avvicina a passo tardo E a lei mostra la lettera col dito. Riconobbe a quell'atto il suo Rizzardo, Gridar pur volle; ma era già sparito, E successa con subita vicenda Era vision nova e niù temenda.

Era vision nova e put tremenda.

Ché in quell'istante di veder le sembra
Stranamente confondersi e mischiarsi
Tutto fra Ior di Rizzardo le membra,
E in un brutto demonio trasformarsi:
Alfor sue forze la caduta assembra,
E a quell'orribil mostro-per sottrarsi,
In piedi sibatza e fugge, e pur sel mira
Sempre alle spalle d'ixampante d'ira.

Grossi. Ildegonda, parte ttt.

# MURTE D'ILDEGONDA.

Ma poseia che rinvenne dal celeste Rapimento a elle s'era abbandonata, Lagrimose inchinò le luei meste In lui (1) che a tanta altezza l'ha levata: Ed - Ah! disse, potrò la mortal veste Spogliar, dal padre mio sendo esrerata? Morir portando in fronte ancor scolpita La sua maledizion nell'altra vita? Che direbbe la santa madre mia Allor che in ciclo incontro mi venisse, Vedendo ebe la figlia unica sia Morta ribelle al padre come visse? Ella che sempre sofferente e pia Stette sommessa a quanto ei le prescrisse, E moglie o donna era per sè veggente, Mentr'io fanciulla, ed egli è il mio parente. - Volgiti al padre, il confessor le dice, Nè possibil non è ch'ei non si pieglii, Che alla morente sua figlia infelice, Supplicato, il perdono ultimo neglii: Avvalorati fian dalla vittrice Parola del Signor per me i tuoi preglii. -Le membra infermo di vigor già prive Dal letto a stento ella solleva e serive:

- » Padre: ricolma è la misura orrenda
   » Dell'ira un di sul mio capo imprecata.
  - " Sapete voi, sapeto qual tremenda

    " Prova sostenne questa sventurata?

    " Deli! un'anima paterna non l'intenda;
  - "Troppo, ah! troppo ne fora esulcerata.

    "Solo il cielo lo sappia, e il dolor mio

    "Gradito salga in olocausto a Dio. —
- " Ecco la mia giornata in sul mattino,

  " In sul primo mattin manca e si more.
  - « Mi volgo addietro nel mortal cammino,
  - « Più non veggio che l'orme del dolore:
  - " Ma l'eterno avvenir, cui m'avvieino " Mi sta dinanzi e il giorno del Signore,
  - " Il novissimo di della vendetta
- E del giudicio estremo ehe m'aspetta.
   « Perdonatemi, o padre, e benedite
  - " L'afflitta vostra figlia moribonda;
  - Deli per l'amor di Dio, deli non patite
     Per pietà della povera Ildegonda,
  - " Che v'amò tanto in questa vita, e mite " Vi pregherà il Signor nella seconda,
  - Vi pregherà il Signor nella seconda,
     Deli non patite che sotterra io scenda
     Nella paterna vostra ira tremenda.
- Finito che ebbe, alzata leutamente La faccia, vista fu che lagrimava: Prese il foglio, e baciollo con la mente Rivotta al genitor cui lo mandava; Quindi piegato, e chiuso finalmente

Rivotto al genitor cui lo mandava; Quindi piegato, e chiuso finalmente Con un sospiro al confessor lo dava, Che lo riceve impietosito, e vola Fuor dalla stanza, nè può dir parola. Un lieve ecano allor fe'eon la testa, Idelben (1) richiamando presso al letto,

E tutto alla pietosa manifesta Che di Rizzardo il confessor le ha detto, E come a dessar più non le resta Che la morte, onde torni al suo diletto, E ch'ella ben la invocheria di core

Se impetrasse il perdon dal genitore. Poi le dice — Ecco affrettati il momento Che darà fine a questa lunga guerra: Già nelle membra travagliate sento Una voce che chiamami sotterra: Forse ni cerciterai domani, e spento Quel raggio in mo che tanto amasti in terra, Mi troverasi e non avazi urosente

Fuor ehe un freddo eadavere indolente; E tu, sorella, tu il cadaver mio Toccherai sola, tanto imploro, o cara; Tu lo componi in atto umile e pio Con le tue man sulla funerca bara;

(1) Intendi nel sacerdote che l'assisteva in quell'ultimo posso.

Z.

(1) Una delle «nore che se l'era oltremodo afferionata, Z.

Z.

- E orando sopra lui prega da Dio La pace che a'suoi giusti egli prepara. -L'altra a risponder si moyea, ma intanto Pietà la vinse e ruppe in un gran pianto.
- Non pianger, proseguia la rassegnata, Non pianger me, che alfin arrivo in porto: Che fare' io deserta e travagliata In tanto mare, senza alcun conforto, Or che tolta mi fu la madre amata, Che il mio Rizzardo, il mio Rizzardo, è morto? A tutti in odio, fuor elie il pianto, in guesta
- Misera valle dimmi or che mi resta? E in così dir, l'amica accarezzando,
- Le asciuga gli occhi e bacia in fronte spesso, E — Mel concedi quel che ti domando? Lo farai? dunque lo prometti adesso? -Così insistente supplicava; e quando Quella il capo inclinando ebbel promesso, - Mercè to n'abbia il ciel, sorella mia;
- Oli di che amor ini amasti! e proseguia: - Mi vestirai di quella veste bianca Che mi trapunse la mia madre invano, Nei tristi giorni quando afflitta e stanca L'aspettato piagnea sposo loutano: Il mio rosario ponmi nella manea, Il crocifisso nella destra mano, E di quel nastro annodami le chiome

Sn che intrecciato il mio sta col tuo nome. Se fuor verrò portata dal convento,

- Siecome prego e supplico else sia, Mi porran nell'antico monumento Della fanticlia con la nuadre mia: Che se dato non m'è tanto contento, Mi seppellisean qui presso la zia Nella chiesa de'morti sotto al sasso Che terzo troveran, venendo al basso: E tu, aller che invelandoti alla schiera
- Delle infelici che non han mai pianto (1), Verral soletta, quando si fa sera, Celatemente in quell'asilo santo, Próstrati, o cara, nella tua preghiera, Sul sepolero di lei else t'amò tanto; Sentiran dal profondo della fossa La tua presenza e esulteran quest'ossa. -
- Meste squillan nel buio le campane: Un basso mormorar di molte genti, Che di lontan procedon lente e piane, Avvieinarsi a poco a poco senti;
  - (t) Nota la sublime semplicità di questo concetto.

ZONCADA. Poesie.

- Il mistico recando augusto Pane Fra lo splendor de'sacri ceri ardenti; Ecco apparir devotamente il santo Ministro, e stargli le sorelle accanto,
- La povera celletta d'improvviso Rifulger parve d'un celeste raggio; Una soavità di paradiso Confortò la morente al gran viaggio, E fu veduta sfavillar d'un riso Di carità, di speme e di coraggio Quando l'Ostia d'amor, le sacre note Proferendo, le porse il sacerdote,
- Poichè col Sacramento benedette Egli ebbc alfin le congregate suore, Quelle in due file s'avviar ristrette. Intonando le laudi del Signore: Nessuna il piè fuor della soglia mette Che non volga uno sguardo di dolore Alla morente, la qual grave e muta Con gli occlii ad una ad una le saluta.
- Mentre con santi detti la rincora La voce di quel giusto al gran tragitto, Ecco che giunge rapida una suora Alla badessa e recale uno seritto: Del ver presaga, la morente allora Parve rasserenasse il volto afflitto; La madre incontanente a lei lo porse, Che, ogni vigor raccolto, alquanto sorse;
- E bació quello scritto o al cor lo strinse, Che scosso le balzo sotto la mano: Poi desiosa a leggerlo s'accinse Tre volte e quattro, e fu ogni sforzo vano, Che nebuloso al senso le si pinse Ed oadalante su mal fermo piano; Sicehè forzata finalmente il cesse Al confessor, che lagrimando lesse:
- " Amata figlia, il veggio, è troppo tardo, « È vano in tutto il pentimento mio: « Pur so che m'ami, e l'ultime tuo sguardo a Non sdegnerà le scritte che t'invio. » Deh perdonami, e prega il tuo Rizzardo « Che non chiami vendetta innanzi a Dio. « Pensa che il tuo fratello è mio nemico, « Ch'ei m'ha tradito, e ch'io ti benedico.
- In atto di pictà la moribonda Levò le luci al ciel senza far motto: Quindi alla gioia che nel sen le abbonda Cedenilo, diè in un piangere dirotto: Incurvata del letto in sulla sponda, Seco lei piange la sua fida, e sotto I rabbassati veli la badessa
  - Tacitamente Ingrimava auch'essa.

Il commosso ministro sulla pia

De'morenti le preci proferendo, Devolamente ad or ad or la gia Nel nome di Gesù benedicendo. Finchè il tocco feral dall'agonia Fra'l sopor che l'aggrava ella sentendo. Balzò commossa, girò gli occhl intorno, E domandò s'era spuntato il giorno, Le fu risposlo esser la notte ancora; Ma che indugiar però più lungamente Non puote ad apparir nel ciel l'adrora, Chè già svanian le stelle in oriente, Tale di riveder la luce allora Surse desio nel cor della morente (1) Che fe'schiuder le imposte, e fu veduta Guardar gran tempo il ciel cupida e muta. Si seosse finalmente, e vista accesa Starle la face benedetta accanto, Le preghiere ascoltando della Chiesa Che ripetcale quel ministro sauto, E la campana funerale intesa, Che di squillar non desisteva intanto, Dolce alzo gli occlu ad Idelbene in viso, Ed - Ecco, le dicea con un sorriso, Ecco l'istante che da lungo agogno. -Ma un affanno improvviso qui l'oppresse, E levarla a sedersi fu bisogno, Che riaver l'anelito potesse. - Oh me contenta! questo non è un sogno --Disse, poichè il vigor glielo concesse, Cliè il di de'morti rammentava, quando Spirar tranquilla si credea sognando. E furon queste l'ultime parole: Il capo, a guisa di persona stanca (2),

Tutti l'ultimo sospiro
 Mondono i petti olla fuggente luce.
 Foscoro. Sepoleri.

E Virgilio di Didone morente: Ter se se attollens, cubitoque innixa levarit; Ter revoluta toro est, oculisque errantibus alto Quassivit celo lucem, ingemuitque reperta. Æncid., lib. IV.

(2) Non come famma che per forra e spenta, Ma che per e melcoran si comuner, Se n'induò in pere l'anima contenta; A gains di un seut e c'hiere luma men; Terredos alifieri il uso munto bottame. Pallida no, on più che nere bianea. Cae senza vento i un tiel colle fiocchi. Parte poser cono persona stance. Quasi un dolte dornir ne'uni legli cedi, Extendi la righer già da lei divindocchi; Rossel di righer già da lei divindocchi; Worte bella pierza sel sane lei vine. Lene lene inclinò siccome suole Tenero fior cui nutrimento manca. Le sorge a fronte luminoso il sole, E quella faccia più ebe neve bianca quella faccia più ebe neve bianca primo raggio incontra e la riveste D'una luce purissima celeste (4).

Grussi. Ildegonda, parte IV.

LE MARENNE TOSCANE.

Tra le fici del Tevere e dell'Arno,
Al mezzodi, giace un pacse guasto;
Gii antichi Erusedi un di le coltivarno,
E tenne imperio glorioso e vasto;
Oggi di Chiota i e Populosia indiarno
Riceredirectati lo ricchezze e il fasto,
E dal mar, sovra cui curvo si stenede
Questo stud, di Marcuna il nome prende.
Da un lato i huntatissimi Appentina.
E dell'altro tra i navoli turchini
Di san Gioliala e cime e di Vdatri.

(1) La fama di Tomaso Grossi cominciò coll'Ildegenda la quale ol suo apporire fu accolta con tale applauso che ha pochi esempi nella storia. Se badi alla disinvoltura del rocconto, alla facile armonia del verso, all'affetto che vi campeggia dal principio alla fine scara che mai si tradisea, troveral che quegli applansi erano ben meritati. Na se consideranda da più sublime aspetto l'arte ti farai ad esaminare l'intendimento del poeto e l'effetto che pe risulta, troverni che la è questa bella e buona poesia. ma che porta qualcuno dei caratteri onde si distinguono quelle età che la critica stigmutizza col nome di ctà di decadenza. Quando la tragedia greca con Euripide mirò sopratutto a far piangere segnò il primo passo del suo ablussamento e poco di poi scomparve per sempre. Nel resto la sostanza si delle novelle e si del romonzo e del poema del Grossi è presso a poco la medesina, uniforme il fondo: vogliam dire l'amore infelice. Per amore, come gia notavo un suo grande ammiratore, la fuggitiva abbandons il tetto paterno; per amore Ildegonda si fa maledire dal padre, chiudere in un convente dove muore dopo sostenuti i più otroci patimenti; per amore diventa l'ogano parricida; per amore Giscida ai congiunti, alla fede de' suoi padri antepone un infedela. Nessuno de' suoi amori riesce o bene , nessuno de'fidonzoti infronge la sua parola e nessuno giunge alla meta de'suoi voti; nessuna delle sue donne innamorate sopravive alla sua passione, tutti muojon vittima del loro. amore. Na piglialo parte a parte; quanta verità nelle descrizioni, quanta anturalezza nello svalgersi degli affetta! Chi meglio, in un genere che tanto v'inclina, sepne guardarsi dalle esagerazioni, dal manierato? Quonto ul verseggiare, quanto allo stile ci riesce il Grossi di molto superiore nei Lombardi; il versa vi appare meglio tornito, più sgile, lo stile più accurato, più finito.

E dalla parte dei flutti marini, Sempre di nebbia incoronati ed atri-Sembrano uscir dall'umido elemento I due monti del Giglio e dell'Argento. Sentier non segna quelle lande incolte,

E lo sguardo nei lur spazi si perde: Genti non hanno, e sol mugghian per molte Mandre quando la terra si rinverde: Aspre macchie vi son, foreste folte Per gli anni altere e per l' eterno verde, E l'alto muro dello antiche piaute Di spavento comprende il viandante.

Dalla loro esce il lupo ombra malvogia (1) Spiando occulto ove l'armento pasca, il selvatico toro vi si adagia, E col rumore del mare in burrasca L'irto einghiale dagli occlii di bragia (2) Lasciando il brago fa stormir la frasça, E se la seure mai tronca gli sterpi, Suona la selva al sibilar dei serpi.

Acqua stagnaute in paludosi fossi, Erba nocente che secura cresce, Compressa fan la pigra aria di grossi Vapor, d'onde virtu venelica esce, E qualor più dal sol vengon percossi, Tra gli animati rio morbo si mesce, Il cacciator fuggendo da Iontano Monte contempla il periglioso piano.

Ma il montagnolo agricoltor, s'invola Da poi che ba tronca la matura spica; Ritorna ai colli e con la famigliuola Spera il frutto goder di sua fatica: Ma gonfio e smorto, dall'asciutta gola Mentre esala l'accolta aria nemica, Muore, e piange la nioglie sbigottita Sul pan che prezzo è di si cara vita. lo stesso vidi in quella parte un lago

Impaludar di chiusa valle in fondo, Del di poche ore il sol vede, e l'imago Di lui mai non riflette il flutto immondo, E non s'increspa mai, nè si fa vago Allo spirar d'un venticel giocondo, E ancor quando sui colli il vento romba Morte stau l'onde come in una tomba-

Sestiul, La Pia, c. I.

L'ARSURA NELLE MARENME E LA PIA (3).

Era nella stagion che il sole accende

- Del celeste Leon le giube bionde, (1) Trasposizione viziosa e disarmonica. (2) Caron dimonio con occhi di bragia.
  - Dante. Isr. III.
  - (3) Gentildonna sanese, moglie di messer Nello della

E mustra il mondo che la faceia feude Le viscere di pioggia sitibonde, E sul gambo ogni fior languido pende, Aride peudon le ingiallite fronde, E a stelle crudelissime in governo Parean quelle Marenme un nuovo inferno.

Signoreggio tal anno nelle caldo Marcmine nostre inusitata arsura, Iguee culonue fino a terra salde Parean piover dal sole alla pianura: Cadea il sol cinto d'infiammate falde Predicendo peggior l'alba futura, Misera Pia! l'istesso cielo infausto Parve voler tua vita in olocausto,

Taccion l'opre de campi; i villanelli Fuggon la valle di lor vita ingorda, E nelle fratte appiattansi gli augelli Cinquettando eon voce incerta e sorda; Sol la cicala in vetta agli arboscelli Collo stridulo metro i campi assorda, Ne contro al sole ili garrir si stanca

Fineliè l'adamantin grido le manea. Non più scorron sonando i rivi alpestri Nei fonti fuor delle petrose conche, Ne moto ha fronda nel gioghi silvestri, Nè i veuti osano uscir di lor spelouche; Sol misto al leppo dei fuochi eampestri Che ardon le paglie dalle falci tronche, Dalle roventi sabbie di Marocco, Qual vamno di vulcan soffia Scirocco.

Ne niù la notte del suo gel con vive Perle cadenti i campi arsi rintegra, Nè al dolce nembo delle brine estive Si rinfranca l'erbetta e si rallegra: E se dall'abbronzate infetto rive Di vapori erge il sol nuvola negra, Nella notte invisibilo ricade

Le morti a seminar, non le rugiade. Il notturno squallor non interrompo Zampogua, o canto che d'amor si lague, Del faggio sotto lo appassite pompe Non più l'usignolin soave piagne:

Pictra, in quale, come fu creduto, trovata in colpa dal ma rito, venno da lui condotta in Maremna, e quivi uccisa. Di costei fa un fuggevole ma commovente ceunu Dante ael Purgatoriu (c. 5), dove si fa dire dall'infelice donna: Ricordati di me, che son la Pia;

Siena mi fe, dissecomi Marcuma; Salsi colui che innanellata pria,

Disposando, m'avea colla sun genuma. Il nostro Sestini, il quale si dice appoggiatu a tradizioni del luogo dov'ella muriva, la fa vittima iunocente di un perfido che, non avendu potuto traria a'snoi vuleri scellerati, l'accusava d'infedelta pressu il truppo ercdule marite.

Ma col continuo aspro concento rompe Il silenzio dell'arido campagne Trillar di grilli, gracidar di rane, Ed ululato di ramingo cane.

Quel giovin toro che i lunati corni Baldanzoso ostento re dell'armento, E aguzzandoli al cortice degli orni, Muggi sfidando alla battaglia il vento, Fugge all'ombra il fervor dei caldi giorni, Nè più l'erba ricerca o il rio d'argento, E giace e inchina il capo, e contro ai rari Aliti di pouente apre le nari.

Il viator sull'usrio dell'ospizio Esce col sole, e, l'orizzonte visto Listato a strisce fiamueggianti, indizio Di giorno del passato auro più tristo, Non ha cor di fidarsi a certo esizio Nel easumin d'aeque e d'alberi sprovvisto. E nell'albergo, ove restar gli spiace, Languento e a sè gravoso pondo giare.

Fra i muri del castel fatti di fuoco Geme l'abbandonata prigioniera, Nè conforto trovar, nè trovar loco Può da sera al mattin, da mane a sera; L'intenso ardor le victa il sonno, e poco È il refrigerio che dal sonno spera, Chè qualche sogno torbido la sveglia,

E la ricaccia in odiosa veglia. E più sembra che in lei l'ardor s'accresra, E il mal dell'esser sola in tai disagi, Quando le torna a mento l'onda fresca Di Fontebranda (1) e di sua patria gli agi, E i colli che odorosa aura rinfresea, E le mense e le ancelle e i bei polagi Ove dolce meno vita serena

In temperato clima e in terra amena. Nel maritale albergo avea trovata Una fante vecelissima e devota, Che, degli avi di Nello al tempo nata, Di quei storia narrava a molti ignota, E più d'una lor colpa consumata ' In quel palagio nell'età rimota, E else però di quelle sedi impure

Tolto possesso avean spettri e paure. Ed aggiungea che v'erano i folletti, E vi solean le brutte streghe andarne, E succhiar dei rapiti pargoletti Il fresco sangue, ed il cervel stillarne.

(1) Bellissima fontana nella piazza di Siena, di cui Dante disse nell'Inferso (c. 39), per bocca del falso monetario Adamo riarso d'inestinguibil setc: Ma s'io vedessi qui l'anima trista

Di Guido o d' Alessaodro u di lor frate,

Pre foute Branda non darci la vista.

Z.

E con osreni riti i lor bancheiti Gavazzando imbandir d'umana carne. Ed apprestarvi i filtri e le malio Sotto le forme di rapari arpie.

Or soletta la Pia nelle riposte Sedi in mente volgea racconti tali; E comerbé, per mantener nascosto Le stanze al sole e a'caldi venti australi, Dei balconi teuca chiuse le imposte, Cadea d'un mai fuggendo in altri mali, Dando largo alimento al suo timore Il buio dei fantasmi genitore.

E stesa stando sull'ingrato letto Nasconde sotto i lin gli orchi soavi; E il solitario possero sul tetto Se ascella, o i tarli nello vecelie travi, Parle veder con minarcioso asuetto Per la stanza tresear di Nello gli avi: Si rangiceltia la trepida, e dimanda Piangemb aiuto e a Dio si raccomanda. Cosi Vestale nell'avello occulto

Sotta le glebe d'infamato campo, Impaurita dal fallace culto, Che a vivere e ad amar l'era d'inciampo, Del fioco lume seco lei senulto Al moribondo scintillante lampo Tremava, e le parea d'aver prescuti Le furie con le faci e coi serpenti. Nelle notti spiacevoli e noiose,

Per l'aspra angoseia e per l'estivo ardore, Alla fenestra traca l'affaunose Membro, onde respirar l'aura di fuore, E mirava la luna, che le cose Di modesto tiugea dolce colore, E specchiando al pantan le sreme guance Fea l'onde negre, sciutillanti e rance. -

Eil oli! luna, dicea, consolatrice Della miscria altrui, tu confidente, E compagna dell'esule infelice Dal cielo abbandonato e dalla gente, Deli I non calar si tosto alla pendice, Non affrettarti verso l'occidente, Non far che l'etra povero rimanga,

E del tuo lunto anco il difetto io pianga. E il chiaror blando, che tempra il desio Del cor gentile e di dolcezza inonda, Liberale a me volgi e in questo mio Nappo di duol stilla vitale infonda, E il veggente tuo raggio assista pio Al termin di mia vita moribonda, E m'aeconinagni ove all'avello io scenda E al viator su quello indice splenda.

E se dal tempo, come avvien talora, Scoperto il ver sarà, l'onor redento, Verrà il mio sposo in questa terra, allora Srorgilo ove il mio fral riposi spento:

- Ei ben vorrà compagna avernii ancora, Satisfarmi vorrà col pentimento, Ma una pietra offrirassi ai di lui sguar-
- Ma una pietra offrirassi ai di lui sguardi, E dovrà pianger perchè venne tardi. — Per lenta febbre intanto attrita ed egra
- Tributava la vita al sozzo elima, Com'uom dai mali oppresso, e che si allegra Per morte e di campar non fa più stima, Ed era scorsa omai l'estate integra, E d'autunno apparia la nuble prima, Che in improvvesa pioggia si risulve L'odor destando della spentu poive.
- Sorto un di, ch'ella già sentia nianearsi,
  E la salma restar di vita scena,
  Vedendo dietro ai monti il sol colarsi
  Volle seguirlo con la vista estrema,
  Ai campi e a colli ancor di luce sparsi,
  Che ogn'uom lasciando desioso trema,
  Un sospiro e un addio per dar pur anco,
  Al habon trazaino l'infermo llanco.

# Sestiai. La Pia, c. 1.

# L'EREMITA.

- E alla velata vista le si offerse
  Un povero cremita in riva al fosso,
  Che riclea dalla questua con diverse
  Vettovaglie nel zaino e un sacco in dosso;
  Bianca avea barba, e ciglia al suol converse,
  E dalla nuca ogni expel rimosso,
  E su scabro basion curvo per via
  Orava mormando, Ase María,
- Al chino tergo, all'abito, al canuto Mento, ella riconable il solitario, E ricordossi che l'avea veduto Fuor della cella innanzi al santurrio Starsi a chiedere a Dio grazin ed ajuto Contro il nostro ingannevole avversario, Sonra un colte di là poceo lontano
- Alquanto foor di strada a destra mano. E dall'atio il chiamò con fierol voce Dicendo, — Misererc, o padre santo, Per lo tuo Dio che nuorir volle in croac, Cativa in questo domicilio atroc Tienmi il crudo consorte, e muoio intanto, E qui non ho chi l'ultime rispetti Volontia serce, e i miei ricordi accetti.
- A te dunque ricorro, e se vedrai A sorte un di passar dalla tua cella L'uom con cui, son due mesi, ivl passai, Della vittima sun dagli novella; Digli qual mi vedesti, e di che i rai Chiusi sposa innocente e fida aucella,

- Che gli perdono i maletici sai: E implora nanche da Dio perdono a lui. E per dargli contezza che morendo Gli resi per mal far grata merceda; Dogli, c l'anci lall'anular traendo, Dogli, seguio, l'anci chie' gli mi dicide, E di', che cune questo integro rendo, Tale a lui rendo intatta la mis fele; — Disse, e del crin reviso ad una ciocea Aggrupato il gitth four della ricea.
- E sogajungea: questa troneata treccia Pur preudi, e se pastore, o peregrino, O qualche messaggera villereccia, Che vèr Sirna rivolga il suo cammino, Pessa dalla tua cesa boschereccia, Alla madre che ignora il mio destino Invista, e l'abbia del mio corpo iuvece,
- Sul qual spargere il pianto a lei non lecc (1).
  E sappia che morendo, al cielo io giuro
  Che al mio sposo gianimai fede nun ruppi (2),
  E le caste virtudi che mi furo
- Ispirate da lei mai non corruppi; Oude la mia memoria dall'impuro Laccio in che giace avvolta disviluppi (5), E il carnefice mio sia fatto necorto D'aver dannata un'innocente a torto. E, ond'io mercè nell'altra vita ottenga,
- L, ond so merce neil attra vita octuents,
  Priega tu Dio che i falli miel perioni;
  Di me che son la Pia ti risovvenga
  Nelle quolidiane orazioni;
  E quando fia che accolta in clelo io venga,
  Pregherò Dio che mai non ti abbandoni.
  Si disse, e nel rompir l'estreme nole
  Con le nalme acciusio l'umide zote.
  - Tal se dal sommo d'altissimo masso La sima agnella, che vi è incauta ascesa,
  - (1) Bei verst che nrieggiano quei leggiadrissimi del
  - gran Ferrarese:

    Io povero Medor ricompensarvi
    D'altro non posso che di qui todarvi:
    E di pregare ogni signore assante,
  - E exulieri e damigelle e ognoma Personu o puesnas o viandante Che qui soa volontà meni o fortuna, Che all'erle, all'ombara, all'antro, al rio, alle piante Dica, benigno abbiate e soc e luna, E delle ninfe il eoro elie proveggia Che non conducta a voi pastor mai greggia.
    - Orl. Fur. C. XXIII. Z.

      (2) Per le nuove radici d'esto legno
    - Vi giuro che giammai non ruppi fede Al mio signor che fu di onor si degoo. Daute, bar. C. XIII. (3) Quivi fu'io
      - Quivi fu' io
        Disviluppato dat mondo fallace.

        Duste, Par. C. AV. Z.

Nel lato ov'è il burron sdrucciola al basso, E fra la terra e il eiel riman sospesa, Sul eaprifico, o su sporgente sasso Bela, nè può salir, nè fur discesa; L'ode il pastor dall'imo, ed a mirarla Stassi e si duol di non poter salvarla, Alzate l'eremita avea le eiglia

Quand'ella pria la voce alzò chiamando, E pien d'inaspettata meraviglia A mano a man la gia raffigurando. Benchè non fosse più fresea e vermiglia, Un non so che di dolce e venerandu In lei scolpito avea la doglia, senza Involurne l'antica conoscenza.

Scadute ahi! troppo le sembianze rare Dall'esser primo, comparian qual suole L'astro ehe opaco nel parelio (1) appare, Pur mostra ancor l'imagine del sole: O stella elie scolorasi sul mare Se l'alba sparge i gigli e le viole, Quando sembra restar vedovo il polo, E no piange nel bosco il rusignuolo.

Raccolse il vecebio la gemma, e promesse A lei di far quanto prego il suo dire, Aggiungendo che in Dio fidanza avesse, Qual non fa eterno dei buoni il martire. E ancor seguia, ma l'egra più non resse, E venir men sentendosi e morire, Vaeillante ritrassesi: ed immoto Ei restò contemplando il balcon vuoto.

E veggendo ehe già sull'universo Stendea la notte i maestosi vanni, Fo'ritorno al tugurio, al easo avverso Di lei pensando e ai non mertati affanni. L'altro di sorse, ed egli a Dio converso Pregollo a ristorar del giusto i danni, Dandogli lume onde prestare aita A lei pria che dovesse uscir di vita.

Sorgea su bel declivo in piaggia molle Edificato l'abituro agreste, Eran di pietra i muri, erbose zolle Copriano il tetto e tavole conteste, Di retro ad esso rivestiano il colle Intricate e densissime foreste, E il bianco estello su quel fondo nero Chiaru apparia da lunge al passeggiero. Un pieciol orticello era alla destra Distinto in bei riquadri a più filari,

(1) Que' raggi che si veggono intorno o vicini al sole, per li quali ci sembra talvolta di veder più soli; dal greco Happhto;.

Perch'io la veggio nel verace Speglio Che fa di sé pareglie l'altre cosc, E nulla face lui di sò pareglio. Dante, Par. C. XXVI

E in quello difendea siepe silvestra I frutti più alla vita necessari: Oui l'erenita avea da fonte alpestra Derivati gli umor nutrenti e chiari, E dell'ore del di, fatto bifolco, Ouel che all'altar toglica donava al solco.

Era a sinistra un prato, e piante folte Gli fean ombrella e circolar serrame. L'avea piantate ci stesso, e venti volte Le avea vedute rinnovar le rame. Era in mezzo un altore, e di sepolte Creature l'ornava il nudo ossanie, Eravi sopra un eranio, ed incrociati Eran femori e stinchi in tutti i lati.

Qui il fraticel, di quel che fare in forse, Rimase salmeggiando infino a sera, Quando nel piano un eavaliero scorse Che galoppando in riva alla riviera, Dirittamente a quella volta corse Cercando asilo incontro alla bufera, Che parca minacciar pioggie dirotte Già cominciando ad oscurar la notte (1).

In quel tempo i villan spesso vedieno Quest'uom d'aspetto torbido e diverso, Dall'arcione al caval leutando il freno Della boscaglia correre a traverso. Anelante il cavallo ha il tergo e il seno Di larghe strisce di sudore asperso, E sempre che lo spron sente alla pancia Come locusta celere si slancia (2).

Mena le zampe impetuose innanti E divorar le vie sembra nel corso; Scherzan sulla cervice i eria volanti, E balzan flagellando il largo dorso; Fumo esalan le nari e le tremanti Fibre, e di calde spume inonda il morso; S'alza la polve e in densa nube il serra, E sotto al calpestio trema la terra (3). Giunto sul monte d'onde i flutti sozzi

Scopriansi e del palugio i grigi fianelii, Frenava a un tratto il corridore, e mozzi Detti gli uscian da'labri, asciutti e bisnehi, E tra i fremiti orrendi e tra i singhiozzi Gli occhi aggrottati, e già da pianger stanchi Truci rotava, e sull'ostello tetro Teneagli fitti, e rifuggiasi a retro.

(1) Vedi bella ottava degna veramente dell'Ariosto per grazia di stile, per fluidezza di verso, per rapidità di

(2) Verso che per la velocità de' suoni mirabilmente imita il couretto.

(3) Vedi la magnifica descrizione del cavallo di Giobbe, e la famosa similitudine di Omero, sulle orme del quale camminarono più o meno felicemente Enuio, Virgilio, Tasso e Melastario.

- E giú correa precipitoso al chino In baña del destrier tra gorglii e massi; Davano l'erbe a lui vitto ferino, E tetto erangli i rani e letto i sassi: Lo additava termante il pellegrino Vèr l'abitato accelerando i passi, E fu creduto in tal secol ferrigno Di quel boschi lo spirito maligno.
- Ringrazio il frate la pietà celeste
  Come d'appresso in lui lo sguardo intese,
  Che al torro sguardo, al viso ed alla veste
  Quei della Pia lo sposo esser comprese:
  Gli si fe'innanzi e d'acceglienze oneste,
  Fattolo dismontar, gli fu cortese.
  Il suo ronzin prima al coperto addusse,
  Poi nel rusticio albergo lo introdusse;
- E mentre più si fea la joggla intensa, E nero e spaventoso il ciel notturno, L'ospita siede, e per la dogla immensa China sul petto il volto taesturno: E il veccibi diessi ad apprestar la mensa Coi cibi, frutto del lavor diurno, E della cella nel più atto loco Di oreografie legna accese un fuoco.
- Arde il giovine crin d'arbori cionchi,

  E in sospeso le vette urta la vampa,

  E aperta sotto a quel coi corni adonchi
  L'abbraccia mormorando, e la su divampa:
  Stridon fra i larri i erepitanti tronchi,

  E abbagliante spiendor la cella stampa

  E fa scoprir sulle paretti umili,

  Croci, figure e rustici utensilii.
- Poi che il cotto tegume e il cerchale Pasto venne sul desco e di acqua il vase, Ognun le man vi atese; e il naturale D'esca e bevanda amor spento rimase. Dissa il vecchio: — Ancor notte alta non sale, Ni il sonno ancor le nostre membra invase: Ondo narrar ti vo', se alla memoria Ben mi ritoran, una legizidaria istoria.
- Su quella via che mena al mar, dov'oggi Passasi qui venendo In piaggia aprica, Che giace all'ombra di due verdi poggi, Son le reliquie d'una torro antica; Ramarri e gufi or r'han comodi alloggi Fra l'edre brune e la pungente ortica, E, nell'etadi che già fer passaggio, Alloggiamento fui d'un um sclvaggio.
- Vivea di caccia, e sol prendea diletto, Mansuefatta l'anima proterva, Nel posseder doppio tessoro cietto, Un eristalino fonte et una cerva : Vincea il primo in beltà qual mai più sehietto Fonte in porfidi sculti si conserva, Né forse fu si bella la fontana Che finsero gil Achei sacra a Diana.

ZONCADA. Poesie.

- Dall'ampia vòlta d'incavata roccia Scabra di spume, e gruppi cristalini Cadea l'onda sonante a goccia a goccia Nei nativi ricetti alabastrini, E raccolta in profonda crbosa doccia Sotto l'ombra dei platani e dei pini, Tacita c bruna ansurrando giva A nutrir l'erbe e ad infocor la riva.
- N'era geloso e non soffria che armenti Vi appressasser le labbia, o viatori ; Ed or godea coi derivati argenti Del giardino inanfiliar gli arbusti e i fiori, Or della calda estate ai di cocenti Ristorarsi, bevendo i freschi umori, Or, dalla caccia reduce, l'immonda Sudata polve deponea nell'onda.
- Domestica cotanto era la belva
  Che dalla man di lui prendea pastura,
  E dove ogni altra timida s'inselva,
  Seco ella stava ad abitar secura;
  Scorrea nel di per la vicina selva,
  Tornando al chiuso quando il ciel a oseura,
  E godea, colla fronte alta e superba
  Di flori adorna, carolar su l'erba.
- Di corallo parean due rami grossi Non anco usciti dalla man del mastro Del vigilante capo i lucidi cost; Ed cra bianco il pel come alabastro, Tranne gli snelli piedi alquanto rossi E il collo che cingra cerulco nastro, O'era seritto negli estremi fiocchi: Son sacra al mio signor, nessum mi tocchi.
- son sacra al mio agnor, nessum an tocci.
  Un di che, stanco, a togicersi l'usbergo
  D'aspro cuoio e depor l'asta e la dago,
  Riedea con molto prede appese ai tergo,
  Vide la belva manaueta e vago,
  Accosciata anelar fuor dell'albergo
  Per sanguigna nel pià recente piago,
  E vide a na tempo intorbidato e brutto
  Per lorda tabe del bel rivo il flutto.
- Ed ecco un cacciator che sovraggiunge, Mentre il suo danno adolorato guarda, Un cacciator che albergo avea non lunge, D'invida mente e d'anima bugiarda: Gran aerpe cho sè siunga e sè raggiunge, Che fischia e par che i fior con l'allto anda Dice che vistu avea sbucar dal bosco, Turbor la fonce e vomilieryi il tosco.
- E che veduto avea dalla montagna Scender correndo sull'arsiccia subbia Una bramosa attenusta cagna, Fatta tremenda per morbosa rabbia, E la cerva inseguir nelle campagna, Giungerla e in essa insanguinar le labbia, Onde la belva per li morsi ch'ebbe, Côtto il contagio, in rabbia ita sarebbe.

Granats, finche nel 1501 i nemici furono alle frontiere, Visto allora come gli era impossibile di far testo in sperta campagna, Federigo deliberò di ridursi alla guardia delle terre

· Intanto il generale D'Aubigny avanzandosi da Roma aveva fatto abbruciare Marino, Cavi e altre terre dei Colonnesi all'enti di Federigo. Ginlio Colonna elie dovevo difendere Montefortino l'abbandono con poca lode, e l'esercito francese occupò tutto il poese fino al Vulturno. D'Aubigny ondò con l'esercito a passare il fiume verso la montogno e occupò Aversa, dalla quole Federigo fu forzoto di ritirarsi. I Francesi rimasero pure padroni di Nole e di tutto il territorio fino a Napoli.

· In seguito D' Aubigny ritorno verso Capna o pose assedio alla città salle rive del Valturno. · Oui fu raggiunto do Cesare Borgia, che a quella

guerra ebbe titolo di luogotenente del re di Francia e vi venne con sua gente da Roma. . La guarnigione di Capua sostenne valorosamente un

feroce assalto de' Francesi e li rispinse; ma avendone essa pure riportato gran danno, gli animi de'capitani cominciarono ad inclinarsi all'accordo, e si parlo da un bustione topra le condizioni dell'arrendersi. Ma non erano ancora fermati intersmente i patti che, per tradimento di un cittadino a cui era confidata la guardia d'una porta, i Francesi penetrarono nella città.

· Capao occupata per tradimento fu trattata peggia ehe se fosse stata presa d'ossalta. Settemila abitanti furona necisi, o tutto fu messo a sacco. Ma non fu minore l'empietà efferatissima contro le donne, che d'ogni qualità, eziandio le consecrato alla religione, furono preda della libidine e dell'avarizia de' vincitori; molte delle quali ferono poi per minimo prezzo vendute a Romo: ed è fama che in Capua alcune, spaventandole meno la morte che la perdita dell'onore, si gettarono chi nei pozzi e chi nel flume. Non furono risparmiati ne conventi ne chiese, e nè manco lo spedate.

a Finalmente il saccheggio era cessate, e la disciplina ristabilita, quando si scoperse che uno gran moltitudine di donne erasi rifuggita in una torre del castello, «

Fin qui l'autore, il quale poi fiuge nel suo racconto che fra le donne quivi chiuse si trovi una tol Matilde fidanzata ad un Gherardo, che il Borgia se ne iuvaghisen, la faccia eustodire per sè in un monistero, che gli sia rapito da Gherardo, che I due sposi fuggano in Ispagna, dove Gherardo per certi suoi detti imprudenti cade nelle mani dell'Inquisizione, dondo fugge, sottruendosi a certa morte, per opera di fra Calisto, pio e magnanimo uomo c suo grande omico. Z.

Che in securtà dai carcerier si trova Trae dal saccon dove l'avea nascosto Lo scarpelletto e mettesi alla prova. Molt'ora senza mai torsi dal posto Lavora sottosquadra; e ben gli giova La buoua tempra dell'acciar, chè duro Poco men che macigno era quel muro. Con voglia maneggiando e gran riguardo

L'impaziente giovane si tosto

Il ferro ora per dritto or di traverso,

Succhiella e scava e sgretola Gherardo, Sensi e pensier tutto nell'opra immerso: Tanto insiste al lavor penoso e tardo, Che scarnato un matten per egni verso, Smoversi il sente, il leva e colla mano Trova che dentro alla muraglia è un vano.

Pigliato lena. Or mentre la caverna Collo scarpel tastando egli scandaglia, E tocca nell'opposta parte interna, Avverte al suon che rende la muraglia, E intromessa nel cavo la lucerna, Guata entro e vede che dall'alto al basso La parete di fronte è tutta un sasso.

Di che gioisce e più e più travaglia,

Se talun mai per sotterranee volte D'ampia spelonca ebbe la via smarrita, E poi che per crocicchi o giravolte Ogni spemo d'uscir gli andò fallita, Riconoseer eredendo una fra molte Strade e dritto per quella irne all'uscita, Senza capo trovolto, in quel momento Provato di Gherardo la lo sgomento. Come il riparo insuperabil scorse,

Si senti le ginocchia venir manco; Per le membra un sudor freddo gli corse, E si ritrasse costernato e stanco: L'imagin de'suoi cari gli ricorse Penesa sì che, abbandonato il fianco, In sul letto supin cader lasciosse; Ma di quell'atto subito si scosse.

A seder surse, e tornato indi a poco Nel suo pieno discorso l'intelletto, Mentre il guardo rivolge inverso il loco Che gli è d'uopo rimettere in assetto, Ripensa al cavo e gli balena un fioco Raggio di pur averne alcuno effetto: Spazza e ristoppa alfin, tronco ogn'indugio, Si che non resta indizio di pertugio.

A mezza notte ritornò l'usata Visita e venne l'altra anzi il domani : Tastar gli usci, le sbarre della grata Colle chiavi percossero i guardiani, Intorno ai muri dierono un'occhiata, E usciron d'ogni suspicar lontani. Quel mulinando l'aspettar sostenne, Tanto che il frate a mezzo giorno venne (1).

(1) Questo è veramente uno spingere l'amore della semplicità a tale che più non v'abbia differenza tra prosa e poesia. E Torti in questa e in altre stonze fuorviò a bello studio, tanto l'eccedere aucho nel principii buoni è dangoso. Nel resto ei diede di assai prove del come sapesse egli raggiungere quante volte gli pineque quella greca semplicità che riesce poetica perchè vieno dal cuore o dalla freschezza dell'imaginare. Avvertano i giovani di non confondere la trivialità collo naturalezza.

- a Ebben come procede in fattura? = Poi che fur soli interrogio Callisto. Qual chi a dir s'apparecchia una sventura, Gli occhi l'altro abbattuti e il viso tristo, Dimenò il capo e disse della dura Lastra enorme l'ostacolo imprevisto. Restò il vecchio conquiso, o s'avvisva Come smarrito al lato della cava.
- Pensoco poscia e assai fra ciglio e ciglio Brancicando sedea sullo stramazo. Farsi creder fuggilo e un nascendiglio Fornarsi in quella buca del torrazzo, Poi luggirsi da vero, era un consiglio Corso in mente a Gherardo e quasi un pazzo Pensier da lai rispinto piñ fate,
- Pur egli allor ne fe'parola al frate.

  "Oh perchè no? Studiar d'uopo sarebbe,

  "Che quanto dai eustodi della torre,

  "Mentre tu se' appiattato, oprar si debbe,

  "Il potessimo noi col fatto imporre."

  Parve l'altro ispirato e » Si vorrebbe
- " D'una visita " disse " il destro còrre, " Col dito afferma e assenso manifesta Annuendogli il frate colla testa. Il giovane di filo e d'improvviso
- Trovò ed espose un suo sagare ingegno: Ad ogni tratto gl'intendea nel viso Gli occhi Calisto e d'approvar fea segno: Levato poi di dor'egli era assiso, Sul loco a cimentar tutto il disegno Viene alla grata, e di colà misura Col guardo il pian compreso entro le mura. Indi voltosi dises: u Va a capello...
  - a L'uom ehe bisogna il troverò ben io. « Sguardando il giovin poi dal finestrello Tutte le mosse e i tempi presentio. Molto soggiunser l'uno e l'altro a quello Che avean giù fermo, e fra Callisto uscio: D'alto il prigion eogli occhi l'accompagna; Più nol vedrà deutro i confin di Spagna.
- A far quindi si pose immantinente Con eautele inseuno il suo dovuto; Parlò il frate a Matilda il di seguente E di tutto fra lor fu convenuto: Un pastor nato di moresta gento Seclso Callisto che prestasse aiuto; Fedel, robusto, non eiarlier nò sciocco, Per opra sua redento da Maroeco.
- Gherardo intanto ne'matton lavora, Chè l'opra in tempo a termin si conduca: Tanti quadri di nuoro ci cavò fuora Che agevole n'ha il varco entro la huea: Più volte catra a prorar com'egli allora Che vi sia quatto al posto li riduca. Alfin pur fessi a traforar lo spazzo. Nel toco che è di sotto allo stramazzo

- Quivi anche di raccor tutto il tritume E di ripor tutto in suo stato ha cura. È la notte prelissa : ei spegne il lume, Nella muraglia cacciasi e ritura. Al venir della visita il barlune Della lanterna nella stanza oscura Segno darà, come han composio innante, A chi debbe al di fuor coglier l'istante.
- Fiata appena il guerrier: la mezza notte Annunzian dalla torre i lenti tocchi: Romor per tutto di serrami e botte Nelle inferrate e atroci visi o stocchi; Per tutto, ad accertar che non sian rotte Sbarre od arpion, studio di mani e d'occhi: Entrano i duo: sossopra il letticcionolo Veggon di botto e pertugiato il suolo.
- E in quella: a Dalli dalli; al prigioniere a Suona da manea dictro un abituro Ovo di sgherri stan ligli e moglere Lunglesso il lato più vicin del muro. S'affaccian 'luno e l'altro carceriere E al notturno chiaror per l'aer puro Veggon persona in fuga inno veloce Sul muro là donde s'udol la vore.
- Finor come veltri tutt'e duc, ma quello
  Che tien le chiavi, ecco un momento sosta,
  Per ablio si volta a lo sportello
  Ed atto fa di risierrar l'imposta.
  Di che accortosi a un tempo il confratello,
  Pel braccio il piglia e tiralo di costa,
  E un punzone appierandogli a la spalla: l
  Bestia, scappati i buoi civilorer la stalla s'
- Barattando fra lor bestemmie ed onte Giù per le scale a precipizio vanno; Il noto allarme perchè al varco pronto Sien l'altre guardie dal vestibol danno: Riescon sulla fossa a rapo il ponte, Che il fuggente sal nuro incontro egli lunno, E volan di raggiugnetio sicuri, Che in nessun loco pub saltar dai muri.
- Per guadagnar di fronte il terrapieno Che tutto ascende per di dentro a spalto, Corsi un dagento passi o poco meno Vezgon colui ristar, guatar dall'atto, chimarsi agli orți in fuor, quasi il terreno Esplorar sotto e misurare il satto: Ma come el sono a un trar di man, quei eala E bern par che l'aiuto ha d'una seala.
- A fremere, a gridar ambi ad un tratto, E il primo quel viè dentro: all tempo piglia; a Corri al di fuor. a Va questi detto fatto Dove dell'altre guardie è il parapiglia; Va quei sul terrapien quanto può ratto; Vede in sella il fuggissos a tutta brigila lavolarsi d'un altro in compagnia, vede corde injenetti in sulla via.

- Dà un urlo, volge, o dietro la sbirraglia Verso l'uscita del castello ei corre. Ma non credi osi di caster vi caglia Clie tornar non vi piaccia entro la tropia Dove stava il prigion nella muraglia Spiando il bel eha se la possa còrre, Come abbastanza gli soran lottani, Credendosi inseguirlo, i due guardiani.
- Slava el clete in ascolto, e il convenuto Grido udi: a Dalli dalli; al prigioniero. n Oh! ma qual vocei Ell'è un soave aendo Di donna, nè al suo cor giugne straniero: Di che un bottito, un mal riconosciuto Presentimento in sè prova, un misiero Di desir, di timore e di ildanza: Ma sente ili guardini (nor della stanza.
  - Leva i matton, il posa entro la tana, Indi ne abuca fuor senza frecasso: Lesto s'avvia com'ode la campana: Ecco igi egi esce dalla porta abbasso: La furia d'acchiapparlo i due siontana: Dal ponte al vallo a manca è berve il passo: Una scala di corda ivi l'attende: El sal, cerca, la scorge, e giù discendo.
  - Strappa la fune, da siuhstra guata, Scerue sua vla, nè può pigliarla in fallo, Chè dritta vian, coma gli fu segnata, Tra'l fiume e il bosco all'ongelo del vallo. Vola e in orecchi sta tutta fata. Se lo scalipito sente dal cavallo, Sul qual, come col frate intesa n'ebbe, Il falso pricionier siumero lo debbe.
  - Seguita attento il suo cammin, nè troppo Innanzi trova di traverso un calle. Poco poi, di lontan sente un galoppo Che più e più s'avanza nella valle: Giù pel lungo sentier che non ha intoppo Due cavalieri gli escono a le spalle: Ei dal corso ristà, volge lo sguardo, E ode in quelle: a Sei tit' sei tu Glierardo i "
  - a Gran Dio, Matilde! v. « Sali, « csas ripiglia. Smonts il terzo e scumpar; Cherardo è in sella. Di gioia, di pielà, di meraviglia Gl'interdice un tunutto la favella: Sprona e immote pur tiene in lei le ciglia: Dunque la sau liberatrice è quella, Quella sì cara donna che or gli à allato Coperta d'un saion de accerato!
  - Vanno e vanne, gitandosi alcun motto Di domanda e risposta: « Di come mai? « Come tu stessa? E a cotal rischio, sotto « Codesta assisa? — » Andiam, tutto saprai « Alfin volge la strada: ecco di botto Pascoli c un casolar di perorni. È aperto, nè v'è alcun: la casa è questa Del pastor che spari nella foresta.

- Smontår, precipilaron negli amplessi L'uno dell'altra e pianser di contento: Richiesta ancor Matilde, a narrar fessi Coma si fossa posta ella al cimento. « Che altrui per questa parto io mal volessi
  - Di tale impresa confider l'evento?...
     E il pasior troppo tue stature eccede;
- a E dov'era un secondo in cui por fede? « Quivi trovàr di che mutarsi spoglie, E acconce cassettine e ogni altro arnese

E acconec casseculer e ogni attru africas
Ondie parer nerciai marito e moglia
Cite di paese vadano in paese.
Dopo un'ora il pastor fu in sulle soglia;
Seco un rotol Matilda ha par le spese:
Van: quei pure ha un cavallo, e gil accompagna,
Chè sorto è delle vie di tutta Spagna (4).

Torti. La Torre di Copua, c. VIII.

ALGISO (2), DIFENDENDO L'ARCO ROMANO DI MILANO,

CADE PRIGIDNIERO.

Ei snl Terraggio il confidente aspetto Alza sovran tra la conforme schiera. Brilla nell'armi: sul ferrato elmetto Gli miri sventolar la cresta nera.

(1)-1a. Torre di Capun appartine a quella recola cele tendeva ad infinitere mora vià nelle tumane lettere ri-chimandole all'initation diretta della nature amichi a quella obbigo delle opre dell'arte. Coma avvide nelle principi di capi novita, l'autiere mal septe tenere quel appetate emperamento de coiscura il trisoni del vercoj trammodi quindi mell'applicatione delle nuave duttinte, cacerdono quando mell'aptente nell'applica mentre recursaria. Il semplica, quando mell'artece per incolpire furtemente i suoti carrette dell'applica, quando mell'artece per incolpire furtemente i suoti carrette.

Questa novello manca nel complesso di quella varieta, di quella vivezza di fintasia che rapisco i lettori; il racconto a tratti animato, più spesso procede fiacco e senza calore; ottimo in generale è la dicitura, lo stile corretto, uguale, ma fisocio; i bel versi abbonduno, ma più d'assai i essenati.

(2) Algino, Il protagonitat di questa novella, è an guerriero milanese, puedio, inansarroi d'ibideraria figiai dei tal Visite da Como, glabellino ardente. E facile immaginare gli attacchi de si frapposogono opesio anovea, si quale fondati in parte il modo della favolo, che, contre l'ano dei molerni movellatori, la liste fine. Il fatta ai pone all'epono della latta dei commi bomboril cela Cora di Sverta, Algino dei altrari qui sotto i siporte arvenato appunto mentre Milano era associata dell' Endorzio. Sfolgora il giaco sul robusto petto, E sollevata la bruna visiera, Posa la manca sull'acciar, brandita L'asta con l'altra, verso il Broglio, addita.

- Vedete? egli dicea; già l'antiguardo Del Barbarossa nel cospetto avemo (i). Doman, girando a prima luce il guardo, Istrutto (2) il campo intorno a noi vedremo. E noi, quai vinti da terror codardo, Aspetterem negghiosi il di supremo? Venga chi cuor si sente e vat di mano,

Venga a tener con nie l'Arco romano. " Dice e ver quella porta affretta i passi , E stuot di venti e venti lo seguiva. Dritto da quella il valid'Arco stassi Quanto robusto areier d'un colpo arriva. Qui da quattro archi di robusti sassi Un portico massiccio si copriva, Opra romana, ove in acconcio d'armi Sublime torre edificar di marmi.

Di vitto e d'armamento qui provvisti S'accolgon, d'impedir sacramentando Che il campo ostil verso Milano acquisti Finchè sol due di lar possano il brando. L'altro mattino, in mille accenti misti Di guerra il carme usato alto sonando, Vedi apparire i gonfaloni, ed odi Squillare il corno agitator dei prodi.

Marcian di Lodi e Como i fanti in pria Coll'arco al colto, in armadura lieve; Vengon Cremona e il Scorio, indi Pavia, E i Martesani, e chi l'Agogna beve. Segue d'ogni ragion cavalleria, Poi la battaglia delle genti sveve, E quanti ad aiutarlo alla campagna Fedrigo ha convocati in Alemagna. Mezzo fra questi, sovra lignea torre,

Che lenta in dorso de'guerrieri incede, Di Fedrigo il vessillo all'aura sciorre L'imperiale aquila d'or si vede. La rinfusa marmaglia addictro corre, E i saccomanni cupidi di prede Infra la salma d'armi e vettovaglia, Fra i tormenti e gli ingegni da battaglia (3). Armi han di vario tiro: alcuni al dosso

Frecce e balestre, genti al corso snelle; Quai portano barbute e targhe d'osso, Altri di picche fieri e di rotelle; Gli uni col busto tutto ferro indosso, Attri di vinchi e di taurina pelle;

Quai mazzafrusti sciolgono e bolzoni, Quai chiaverine in man, mazze agli arcioni.

Come appressar, da merli e da finestre Quei forti inchiusi a fulminar si danno, Con mangani, con sassi, con balestre Fiero portando inaspettato danno. Percossi i fanti, sulla turma equestre Urtan, travian, in piena fuga vanno: Da quell'assiduo arrandellar campando Non conforto gli indugia, non comando.

Lontan ristati e cheto lo spavento, Egli stesso Fedrigo a furia scorre Qua, là, le ciurme sgominate intento, Shuffando e minacciando, a ricomporre. Ma d'inoltrarsi invan pensa argomento Sinchè gli è sbarro la terribil torre; E se proceda per diverso calle, Lascia all'offesa ostil nude le spalle.

Perchè i prodi di la quindi sien tratti, Cento alle prove arrisicati e sperti, Dalle ordinanze dei Lombardi estratti, Invia, mercè giurando eguale ai merti. Da robuste testudini e da gatti Di travi rinterzate essi coverti Processor, fatta vana la tempesta Sovra fioccante alla difesa testa.

Approcciati così, nel sottoposto Portico entrar, salvi d'offesa, all'opra Di scalzare, di romper; sì che tosto Scassinuta la torre andrà sossopra; Ne di snidarli dal securo nosto Troyando modo, quei ch'eran di sopra Preser consiglio di calar dall'Arco,

E marir tutti, o spalanearsi un varco. Vien primo Algiso, e par che la natura Fatto non l'abbia di timor capace (1); Quando repente sguarda la cintura, Don d'Ildegarda, che sul enr gli giace : S'attende, ed il pensier d'una sventura Prima allor gli penetra il petto andace: Ma fu un tampo: la patria è nel periglio, Ed Algiso s'inforsa in suo consiglio?

Armato il pugno d'omicida mazza Asserrato da'suoi prorompe il forte: Ai colpi lor non regge elmo o corazza, Ne van soldati e guastadori a morte. E giù schiusa si avean patente piazza, Ma a rinfresco dei primi, una coorte Sopra allor ginnta, intorno il drappel cinge, E con nuovo vigor lo carca e stringe.

<sup>(</sup>t) Idiotismo toscano per abbiamo. (2) Latinismo che vale quanto ordinato a buttaglia. Z.

<sup>(3)</sup> Le macchine da guerra.

<sup>(1)</sup> . . . . Il petto audace Non fe' natura di timor capace. Tasso, Games.

- Bersagio a mille dardi, a mille spade, Altri su mucchi di avversari ucciso, Altri piagato e semivivo cade, E tu cadesti ancor percesso, Algiso. Nè sentisti, ai nemici in potestade Giunto, nel guazzo di lor sanguo intriso, Che coi pochi avanzati al tuo drappello Prigion ti trasser in lontan castello.
- Tornata al prode la mental ragione, Quasi in lugubri sogni a lungo assorta, Si rinvenne entro lurida prigione Cui difendea l'uscir robusta porta. Tra i ferri d'angustissimo balcone Incerta luce il sol furtivo apporta: Fasciato il leso fianco, incrme, solo, Sovra rude boldron corezto al autolo.
- Dalle propinque stanze il lagno udia D'altri infelici e fragor di catene, O chi da un'amerosa melodia Chiedea I'oblivion delle sue pene. Del passo d'un guerrier che il custodia Più da presso all'orecetio il suon gli viene: Ode lontan lo strepto dell'armi E squillar corni in bellicosi carmi.
- Al pertugio s'alfronta, e allor s'avvede Che in Castel Baradello era rincliuso; Como lunata ai vagheggia al piede, E il Lario ameno io ampio sen diffuso: Le uavicelle pescatrici vede Solear l'ondoso pian quai su, qual giuso; Romper zolle i bifolchi, errar pastori... Vede, e ne inviglia i josicili lavori.
- Poi quando in sul meriggio le eampane Richiamano dall'oper al desinare, Un carceriero, di statura immane, Di torva fronte, sulla soglia appare, Che uua fumante broda, un bigio pane, D'acqua una brocca posa al limitare: E senza un cenno, senza una parola , Ne rinchiava la porta e gli s' invola.
- Qui dentro, al prode il di passa increscioso, Passa la notte torbida ed eterna; La nuova alba saluta, ognor dubbioso Se alla doman più fia che la discerna. Ma vigor di nolura e generoso Proposto acchetan la procella interna, Contento che, scrutando il cuo risuro, Mondo lo trova e di delitti puro.
- Non ha un antico che gli sia conforto!

  Non ha con cui afogando il duol dirida!

  Ma la certezza del soffire a torto
  A costanza viril sua mente affida;
  O, nel pensiero dei celesti assorto,
  Par che una gioia placida gli arrida
  Nel pensar come Tal sempre il rimiro.

  Che dell'insente ancor nota i sospiri.

- E forse solo II ciel, dicea, vedrammi
  Portar costante como vuol la sorte,
  O se un coltello a qui agozzar verrammi,
  O se languirò sempre in queste porte. «
  E dal viso traspare come l'infiammi
  Tristo il pensier d'illiaudata morte:
  E della man facendo notte agli occhi,
  S'incurva colla fronte in sui ginocchi.
- Poi, quasi risensando, egli s'affaccia A goder lo spettacolo del cielo. Il sol morie: sulla terrestre faccia Stendea la notte il taciturno velo. Egli, dei di che furo in su la traccia, Pensa 'l'arme, l'amore, il patrio zelo: Pensa ai cari fra cui spendea la sera, L'usato vallo, i prodi. la bandiera.
- Perchè, diece, perchè un nemice, intanto Ch'io venturava, i di non m'ha troncato? Mesti i compagni d'arme in hruno ammanto. M'avrebber sugli sendi a'miei tornato. Avrebbe un forte la min patira junto, E ai figli m'accennando, avria narrato Come chiuse i miei di morte decora, Come un hel fin tutta la vita onora (1).

Cantil. Algúro, e. I e II.

#### MORTS DEL CONTE DI ROCO.

Nicoia, città esplate dell'uola di Gipro, dopo catinate resistence a perso di Truchi (3 vettembre 1570); quidolci mila persone passate a fil di spada, il resto schiavi. Fra son li potta finge che uno di cesi, padre di Araudha, vechilo di veneroda canalic ed alait aranda, ferbi a morte amerte difiende le patrie mene, sia tratto nella catiodrate di Nicoia, dover moore fra le benecia della figlia. Z.

. . . Cadde e a la vicina Chiesa fu tratto come cosa morta.

Era il funereo tempio ove la atanea Polvere e le virtù parche e le colpe Dormivano dei re; però che sotto Il fasto irriso dei bugiardi avelli La valorosa, irrequieta e rea Lusigoana progenie era discesa.

(1) Che un bel morir tutta la vita onora.

L'Algiso del signor Cantà, avvegnachè lavoro adorno di molti poetici pregl, sarebbe più lodato, se non fosse l'Ildegonda a ricordarci troppo spesso su quali orna abbia camminato l'autore. Nel resto in fama di Cantù è appaggiata a più durevole monumento, ed ogginati può anche non curarsi di diffatti allor: Z. Per la tenébra do le volte acute, Come lampa di speme in desolata Anima, il sol dall'occidente invia Mesto un saluto su purpureo raggio Popoloso di mille atomi erranti; E tinto nel color fosco dei vetri I dipinti fantastilei rifiette. Sorva la tomba d'Elena posando (1) Quasi paresse coi sangaigni, azzurri, Guizzi di luce adigurari Petera. Fiamme, dove la perida reina Sconta il veleno e i casalinghi intti.

Steso ai piè dell'arel che all'infelice (2)
Giano fa prima e requie ultina, apere
Gil cordi l'anuson moriente e vide
Gil cordi l'anuson moriente e vide
Gil cordi l'anuson moriente e vide
Infelio dolor ch'ò più di morte.
Guatò d'interno utalonio; gil porre
D'afficcioria di piaza; come in falticosa
Vision, gil ricorne una confusa
Pugua, e un osmono saltellon pei muri
li vagabondo con un dardo lungo; gi
l'a sientia toccere, e de la morte
Anti mi la soluna orn compresa;
Anti mi

" Oh mia Figlia, monta lassu.... dimmi, che vedi... Oh, mi porgi un'idea, che questa poca Vita che fugge mi prolunghi! "

Con quella spina dentro il cor, salia, Brancolando pel gelidi pilastri, Le scalee di granito, ed invocava Tutti del paradiso angioli e santi. S'affaccia a la finestra: le pupille Giù per le vie, su per i tetti intende Lavate dalle lagrime.

(1) Elem Paleclogo, figlia del despoto di Norea, fa moglie a Gioranti il re quattordicazioni di Gipro (1832). Questa fercee doman ingeloisiasi di Naria di Patras, la pia lelta diama dell'Arizpielago, favorino dei re, le fece ciotichiare il naso e gli orecchi; e contrinae Giarcon Giglioso della porrera Maria e del real lachierea. — Poscie maribi la propria figlia Carletta a Giovanal secondegenio dei re di Portegalto; e siconomi B genero non secondava le sue mire, ella se ne abrigò eol veleno (1456).

(2) Jiano I (1403), terrodecimo re, fu così chianato perche anto a Genova, mentre son padre Giacomo l'era vii prigione. Liberato il giorinetto coll'oro vide alla sfortuna della nascita tener dietro l'infelicità del regno, poiche fu travagliato da guerre e devastationi, da novella prigionia e riscatto ruinoso. "Sui merli
Verde ondeggiar una bandiera io veggo...
E la bandiera del Lion non è....
Spuntau le lune dietro i morti.... Oh! padre
Odi tu questo, che mi gela il core
Tocco iterato di campano? Un'onda
Scende d'osmani per le vinte chiuse
A la cittade...

E pallidi ai sudati Adornamenti de le pietre il capo Verliginoso inclina, e lento, tento Sentia l'anima stanca ire in dileguo... Ahil perchè non morir?

E la paterna Voce seguia: « Figlia, dimmi che vedi? »

s Per ogni strada uns bataglia io veggo: E su le poter d'oppi essa, strago Miseranda... una denas, turbinosa Dai joucoli sascende ombra di fumo... Veggo un lume di fiaccole pel mille Vani de le finester, ire e redire. Pari al occhio che s'apra e che si chiuda Vedecissimmente Ohi padre... padre, Lordoni de l'india de la disconsistata del la companio del consistata del la companio del la companio

E la paterna voce, Come d'uom, cui la mente egra delira, Più fioca sempre favellava:

» lo veggo
De la patria il fantasimo, che incede
Tacitamente per la chiesa; l'orma
I pavimenti inanguina; si posa
A me d'acennto ad aspettar ch'io spiri...
Attendi, o patria, ance un istante, e al cielo
Convoleremo a chiedre vendetta
Di tante colpe te non han perdono. »
E lieve, lieve per le volte acute
L'ecco del templo rispondea: « Perdono, »

Quando su Rama di funerce nenie Passò grande un lamento, e una regale Mano i lattanti d'Israel percossa, Forse una madre shi! misera, celata Dietro le sacre are secuia le peste Omicide vagar, con la medesma Ansia di questa vergino diserta, Che per le vice de la città la strago Or vicina ruggire, or dileguarsi Ne le confuse lontananze quià.

Ai lunghi schianti commoveansi i vetri Del santuario, e per l vacui stalli, E dentro i sotterranei ambulacri Iva e rediva un auon tristo, siecome Evocato dai tumuli salisse Un responso d'oracoli di morte,

S'ode un fragor d'arme, che avanza; scende Precipitosa dall'altezza Arnalda, E davante l'esonime si ferma. Guai chi primo lo tocca! ardonlo i polsi, Lampeggia il brando, più lampeggia il guardo Da lionessa, e alteramente acrolta Ha nell'ardir de le celesti forme La maestà che il sagrificio ispira. Ma quel tumulto or cresce - ora s'allenta, Finchè per andamenti altri si perde. Torna il ailenzio: la cadenza ascolti D'un corridor che galoppa lontano, La via divora - s'avvicina - è giunto -È trapassato - no: come a prescritta Meta dinanzi il portico sonoro Del santuario si ferniò d'un tratto. La prima volta, o donna, è che tu tremi! Odi! - una pesta entra le porte - e inoltra

Per la crescente oscuritade.

« Arnalda,

Arnalda, ovo se'tu? "

"O Nello... oh grazie,

Madre d'Iddio! sei vivo! »

« Arnalda, e il padre,
Ov'è tno padre? Oh lo celiam: per tutto
Si dilata lo scempio, una speranza
Sola ci resta, di morir non vili. »

" Chi sei, " disse il vegliardo, " o perchè suona Disperata così la tua parola? E riapparsa a la travolta mente La ricordanza de la nota voce: " Sir di Sidio, or ti ravviso... ali dimmi

Tutto dunque è perduto ? n

Ad uno ad uno,
Signore, i forti caddero sui muri:
Caddero por la via i dente la pierre

Caddero per le vie: deutro le piazze, pentro a le corti caddero pugnando: Di Stambul il carnelice vagleggia L'ecatombe d'un pepolo: l'antico Onore è spento de le nestre case; Spenta è la tou città. Di tanto e lungo E infelice valorê altro non resta Che qualche stilo d'esulante, e questi Laceri avanzi de la tua bandera: Carca di gloria, tu me l'hai cedata; Carica e di sentura i la riporto. n

" Al mio bacio la porgi, e qui sul petto Moribondo la posa. Oh! questa sola Era la coltre ch'io brannava estinto... Men triste or muoio... benedico Iddio, ZONCADA. Poesie. Cliffi non sofferse lo lagrimassi in terra La servini di questa isola care: Al un pensiter in contaminia... d'Arnalda Poveretta il pensierel Odi in mia Perce suprema, o garcenos i norori Se stati terra more si di giocondi con la contamina di contamina di contamina Se mantina della contamina di contamina Se mantina di contamina di contamina Camina carriore o le sembiane E la mestisa non di for diseare, Delt non lescaria. Dell'Infortunata Non ain nell'ora del patir rejetta ... Ella ètta ... la dificuli s'

E il eavaliero Alla fanciulla con un gaudio amaro

Porgea la mano nuzialo.

O donne

Dal mesti giorni o rassegnati, a cui Fu nefasta la prima ora di sposa, Meditate la misera?

Un sorriso Tentò il morente, e più commosse e lievi Escian dal petto le parole:

u lo scendo. Nello, a la tomba povero. Le mie Gemme dimano adorneran le molli Odalische dei ladri : entro le avite Sonvità dei memori giardini Pascoleranno i tartari cavalli: Vedi gnizzar su le pareti brune Quel riflesso volubile di fiamma?... Volge Nicosia in conere.... oli! le vampe Del mio palagio esser dovean lo tede Pronube de la vostra aral... di tanta Mia ricebezza che fu, solo!... vi lascio Quello che non potean tutti rapirmi Conginrati gli Osmani, o la fortuna: La veneranda vanità di un nome Inviolato: o a te. Nello, quest'una Lieve ma sacra eredità del mio Brando puro di colpa e di viltadi... A le tue man lo fido... Oh qui da canto Chi è che geme?... n figlia... o figlia mia.... Cara orfanella, tal non era il fasto Vaticinato a la sorrisa culta !... Qui t'appressa; mi bacia anco una volta... Ancor più presso, he freddo, Arnalda, he freddo.. Qui mi ti posa, e mi riscalda il petto. Levami quest'anello, unico estrenio Dono che lascia, pei ricordi in terra, Un amor che trapassa, a la sventura. È l'anel cho portò l'intemerato Angiol cho ti fu madre: io sull'altare Puro gliel porsi, ed ella ancor più puro Me lo rendea sull'origlier di morte. Questo di me, questo di lei eterna-Mento ti parli. O misera, si forte

Non voler singhiozzar... dimini soave Un addio, elie alla lua madre io ridica... Presto la santa abbraccerò nel ciclo... Hai tu per l'aure torbide sentito Un toeco di salenne ora che batte?... E una voce che mormora il mio none ?... Arnalda, ho freddo... qui sul cor mi piovi Quelle lagrime calde... o benedella... Ricordati di me che muoio.. (1). »

Alcardi. Arnaldo, c. II.

#### ACTÉA LA PAZZA.

Il neusiero di questo enisodio dell'Actéa fu suggerito da un fatto che trovasi narrato nell'opera di Anton-Maria Graziano Intitolata:

Antonii Morie Gratiani a Burgo Sancti Sepuleri, episcopi amerini, de bello cyprio, lib. V . . . . . . . prateriri silentio non debet nubilis matrone facinus, Ea cum teocri ab hastibus urbem accepisset, jumque trepidatione ac tumultu caneta perstreperent, proripit se domo , ot , que furtuna viri, que trium filiorumquos pater secum in pugnam adduxernt, eognosceret; od menia ipsa vadentem refugientium Impetus domom intrusit. Hie comperit virum, filiosque egregie pagnantes pro patria morte occubuisse, Tune pracceps, dolore et strepitu ingruentis in urbem tomultus, alienata prope mente, domum irrupit. Ei jospuber filius eximin forum, quem unice diligebat, occurrit : quem complexa matee, diu osculo lulursit; mox furiali percita pietate, Egone, inquit, te, fili, tam sævis hustibus vile maneipium reliuquom? tu. jamjamque amplexu avulsus meo, barbarorum libidini ludibrium ibis? Simul, hae diceos. pueri jugulum cultro transfixit, seque insoper, tribus vulneribus in pectus adaetis, interfeelt (2).

(1) L'ultimo discorso del vecchio sarebbe più commovente perchè più vero se fosse un po'più breve, un po' men concettoso. Quell'idea del freddo ripetuta più volte non mi garba, perchè messa sulle labbra del morente, a cui serna diguità,

(2) Non si vuole passare sotto silenzio il fatto di uno nobile matrona. Avendo ella udito aver già l'aemici occupata la città, mentre era dovunque trepidazione e scompiglio, si precipita fauri della casa per vedere qual fosse la sorte del marito, quale dei tre figli che il padre aveva condotti seco nella battaglia; l'impeto de'fuggeoti mentre già coereva olle mura ricacciolla verso la casa. Qui trova il marito e i figli essere morti combattendo da prodi pee la patria. Allora precipitosa e, pel dolore e lo strepito della turbo che ioondava la città, fatta quasi demente si gettà nella casa, Ed ecco venirle lucontro un suo figliuoletto elle tenerissimamente umava; eul la madre, abbracciando, bació e ribació plà vulte; quindi mossa da furente pietà, lo, disse io ti luscerò vile schiavo di questi ermli nemici? Tu diselto di corto dal mio amplesso andrai Indibrio della libidine dei barbari? E si dicendo. trafisse la gola del fancialletto con un coltello, e sè medesima di poi con tre ferite nel pette nerl-e,

» Povera Aciéa (1)! Povera pazza! Se non pur felice, Fieramente felice, a cui l'angoscia, Come pietra scagliata in fondo al rio. Tha il cristallo dell'alma intorbidito, E nel tramonto del pensier (2) ti tolse Alla veduta di si ree giornate! #

Altor ehe le gentili anime affanna È generosa la sventura, e sola Gli infelici comprende. E quella Pia, Falla sieconie immemore del suo Infinito martiro, una parola Di speranza cereava, ella che in tutto L'avvenir non n'aveva - una.

E i ricordi

Desolavano Actea: " Pria di lasciarmi (3)

Un bacio ancora, amore unico, primo, Ultimo mio... Sta - la - ch'io li contempli... Quanta delizia è nel tuo volto! Oh come Su quel fronte da forte ampio si curva Radiando il cimiero! A me fanciulte! Venile a me spose di Cipro! Avreste Veiluto al monda mai ro da corona, Che la porti si ben, come il mio sposo Porta il cimiero? Oh not guardate! oh no! No-nol guardate, è troppo bello; jo sono Grandemente gelosa... Oli parti, e pugna E riedi; incontra io ti verrò sul ponte... Eterna è un'ora ch'io l'attendo, e ancora Non torna..

È morto, e non tornano i morti.

Sia maledella questa voce! Cosa Possibile non è. Per l'oppressore Odioso al Signor, non ei lo seudo Fragile assunse: ma v'è un tetto ov'egli Nacque; v'ha un'ara ove prego funciullo, E mi diè la sua gemma : havvi una breve Culla ove un'incolpabile sorride Creatura di rosa: uu'infinita D'amarézze e d'amor corrispondenza,

Ch'ei diceva la patria... e d'uno seudo Per essa invulnerabile si einse... Tornerà -

È morto, e non tornano i merti... --

(1) Il porto finge che Actéa ed Arunida siano tratte schiave a Costantinopoli dai Turchi vincitori. (2) Non garberà certu a molti quel tramonto del pensiero per indicare lu smarriesi della ragione, perché dopo il tramonto il sole più non appare, nella pazzia l'intellettu appore tuttora, ora fuorviato, Z.

(3) É Actés che parla delirando,

Son morti tutti, anco la patria... un solo Vive... zitto... nol dite, o benedette Donne, il mio dolce pargolo di rosa Dentro un sepolero io l'ho celato; un'onda M'inseguia di turbanti: io per l'occulta Via del giardino dileguai non vista: Entrai la stanza delle gioie: oli come Sorridevi, o divino, entro l'intatta Neve dei lini? Nel cortile udit Erompere pel viuto atrio la gente: Egli vagi... come nasconder quella Unica perla onde giamurai sarei Stata novera in terra? Egii vagiva. Uu pugnaletto gli deposi in core, E si addormi; ne lo trovar la gente... Eccolo ci dorme ancora... olil con quel pianto Non destatelo, o donne... "

Alcardi, Arnatda, c. III.

# PROFECIA DI AUNALDA.

E grida in nota (1) di veggente, Arnalda:

a Ite, l'avventurosa onda frangete, O superbe pulene (2), e la vittoria Odorate da lunge, e si vi pinga Di porpora il tramonto! oli di hen altra Porpora tinte, che sarà di sangue, Pria che ricaggia l'inverdita selva Novellamente vedova, raminghe In guisa d'erbe, e fuggitive invano E disperate in mari altri v'attendo... Oh! chi mi leva in alto si che i giorni Nascituri contempli? Ereo tre sconli

M'annaiono deserti in mar deserto, Senza traccia d'umane orme e di fama. Voi scuza fama? - oli tale un nome avrete Che fia rampogna ai secoli codardi! Però ch'io miro veleggiar per molta Lontananza di fiotti un contro l'altro Due popoli iracondi (3), e un procelloso Turbinio di galere, e uscir dal grigio Fumo sul lianco lacero inchinato Le capitane, e un balenar di sarte

(1) In nota per o modo, è maniera dantesca: Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia Mettendo i denti io nota di cicogna. Inf. c. XXXII.

(2) Pulena o Ingliamare chiamasi la parte arcata di sotto dello sperone della nave. Qui è messo per totta la oave.

(3) Si allodo alla famosa battaglia di Lepauto.

Recise, e dei cadenti alberi il lampo. Però che un urto di percosse autenne E un battere di frecce entro i sonori Palvesi, e una cadenza ansia di remi Ascolto, e il grido dalle mille voci D'un naviglio che affonda: e svolazzando Sinistri augelli modulare il canto Nel festin della morte; e le ululanti Esequie e il pianto delle tracie donne. Però ch'io veggo fluttuare un bruno Panno sull'alto delle tre scogliere, E via per l'onda linelle l'occhio arriva L'u tristo di turbanti arsi, e di vele E di naufraghi vinti impedimento... Una prua dal tumulto esce veloce... Tu parti? - Addio. - Sollecita il remeggio, Adriatica prua : te, de trionfi Accarezzata novelliera, attende Vinegia sulla piazza unica in folla; E tripudio di danze, e ne le miti Notti lungo la curva ampia prepara Del suo Rialto luminario in festa... E tu, sposa del mare, affretta il riso, Perchè pure per te torbide io sento Rugger nell'avvenir le faticose Giornate del dolore; affretta il riso, Finché non t'abbia l'Occan reietta, Infedele ad amplessi altri correndo. Se un immortale ai talami t'assunse (1), Immortale non seil Tu che lo scettro Rapivi a Cipro mia, tu che a sì dira Agonia l'abbandoni... e tu morrai Abbandonata. - E scorderanno i regi Le delizie dei giorni, allor che molle Li banchettavi dentro all'aule d'oro, Osnite insuperata: e a far più colma La voluttà di quelle italo notti Infioravi le gandole, e per l'acque Illuminate misurando il remo D'armoniese serenate al canto, Suavemente li traevi ai balli Agitati di maschere e d'amori. E tu ollora, o sultana, i tuoi ducento Lustri portavi, come giovinetta Innamorata il sedicesimo anno! --Scorderanno le sacre ire del tuo Lione e il rugghio salvatore allora Che, navigando lungamente solo D'Oriente le perlide marine, De la Croce vegliante angelo stette Contro la Luna (2); e colla fulva chionia

(1) Allude alla famosa cerimonia dello sposalizio del (2) Intrudi contro i Torchi che portano la mezzalona nelle loro bandiere.

D'ottomane saette irta rediva, Ma vincitor, di manumenti e d'arme, D'aromati e di fior carco e di glaria Italiana alla ducal maremma!... Da le vane e imperate Alpi tremendo Seese degli Unni il sire (1); e la Paura Te generata deponea fanciulla Fatale, senza terra, in mezzo al tua Infecondo marese orfana sola (2). Assurgerà dall'occidente un'alba Novella, e un uoma (5) da quell'Alpi scesa Cavalcherà terribile pei lidi Popolosi di ville e di codardi; E tu, bella ninfea delle paludi, Povera grande, con le man posate Sul gremba inerte, al par d'un tapinello Inlievolito che s'asside al sole, Côrrai, fisando, il moribondo raggio Che manda l'astro di tue glorie a sera. Finchè te le paure uccideranno: E agonic calunniate, e marte avrai Inope, ingloriosa, occultamente Da qualche solitaria aninia pianta... n

Alcardi. Arnalda, c. III.

# LA VENDETTA DI ARNALDA.

Hanno odorato i falchi De la percossa aquila il nido. Inoltra, Maculato di sangue il vestimento, L'arabo vincitore (4), e i labbri amaro Gli sfiora di dannata anima un riso. Addietra a lui due pallidi donzelli: L'un colla face n'assicura i passi Pei foschi calli, e reca l'altro arcano Peso, cui vela argenteo braccato.

« Fidanzata d'amor, bella fra quante Imperlano i chioselii avventurosi; Di gazzella a soave occbio, perdona Se di ritardi al talama promesso Giunga scortese. lo ti cercava un dona Unico in terra, che per te beata D'Oriente vincesse ogni curana. Eccolo - e in esso il mio perdono. » E i bianchi

Tolse broccati, e balenò d'arrende Risa, e di Nello (5) discavri la testa

- Z. (1) Attila re degli Unni. (2) Vedi l'origine di Veoezia nella porte storica.
- Fasti, I parte. Z.
- (4) Amante non corrisposto della pudica Arnalda. Z.
- (5) Lo sposo di Arnalda.

## Sanguiuolenta.

Gemito non mosse La derelitta vergine ; sembiante Non tramutò: si genuflesse, e al Dio De'suoi padri il quieto occhio volgendo, Tolse un'arma dal cinto, e colla breve Canna dentro a le polveri serbate Placidamente fulminò la palla. E viventi, e cadaveri, e chi fea Patire, e chi pativa, e le rapaci Galee che a tanti affanni erana scena, Sparvero avvolti dentro un mar di luce, Quale fra sanni paurosi un'egra Visian di dolor. Lacere l'ande S'allontanăr, come cavalli în fuga: Per le scogliere, e su le rupi in vasto Cerchio discese, e erepitò sull'aeque Una piaggio di stelle, e di feroci Teschi, e di tronchi d'arbore fumanti.

Tutta passò. La calma antelucana Ribacia il sen de la tepente baja: Riede pel terso aere il silenzio: e lungo I montani sentier la tremolante Siepe di melaraneio e di lavanda Sveglia i profumi mattinali, e invita Il gentil capinera e la festiva Lodoletta, che trae verso l'aurora : E di vita cotanta e da sì cupi. Pur ora, edii agitata, altro non resta Che una solinga nuvala, che lambe Vaga quell'anda dove fûr le navi. Odi il gemir dell'aquila che scende Mattiniera a la pesca: odi il marosu Che frange agli orli della ripa, e porta Un remo - un teschio a la deserta arena: Altro per l'infinita aura nan odi : Però che eterna è la natura, e nebbia Vanitosa l'umane ire e gli amori.

O nepote dei dogi: eeca, nel mesto Porto si muto d'opere, la stanca Vaga ritorna del Lion morente: E l'inclite fantasime agli avelli Riedono e al sonno sul guancial di polve: Riede, qual si partia, da la raminga Corsa, affannata da ricordi amari. La nave d'oro (1): e sella bruna antenna Quella che vedi immobile bandiera (2)

(1) Il Bucintoro. (2) In questi ultimi versi intendo parlare di Bragadino. il generoso difensore di Famagosta, e della ano spoglia. Di questo fatto così dice uno storico: Per ordine di Mostofa, Marcaotoojo Bragadino fu condetto in ningga nodo, colle mani e piedi legati, colla faccia volta alla È la spoglia d'un martire: supremo Astro, cho pria della perpetua nebbia, Ingemmasse di Cipro i firmamenti (1).

Aleardi. Arnalda, c. 111.

colonna dove al castigano I malfattori: quivi, standosene Mustafa guardando si fiera crudeltà, fu vivo scurticato, Rifulse locredibilmente in mezzo a si tormentoso strazia la costanza e la fartezza di quell'aomo: non trasse gr.miti, nan mosse lamenti : confortavanio la pietà verso Dio o l'amore verso Cristo salvatore, il cui nome ed oiuto continuamente invocava; nè trapassò se non quando i tagli all'umbelico arrivarono: quando la si venne, io divine Iodi e preci profondendosi rendè l'anima invitta p Dio Immortale, o le mortali spoglie con l'eterna e beata vita cambio. Ne contento il barbaro dell'aver mirato col propri occhi scarnificato e lacero con orribil genere di tormento l'uamo fartissimo, volte anelie inerudetire contro il suo cadavere. Appeso alla fune con cui stava legata la baudiera sulla piazza, al morsi delle fiere l'offerse; poi la pelle riempinta di fieno ed a guisa di vivente vacca coafarmata e ad ombrello sottoposta fe'portare a ludibria per la città. Finalmente all'aateuna d'una galeotta sospendendala, ed a ferale spettacalo ai lidi di Cilicia e di Soria mostrandola, la condusse a Costantinopoli; affineliè quasi niun luogu fosse ove stamnoti nau si vedessero i vestigi della sun perfidia e cradeltà,

Venezia al martire eresse un monumento. (1) Già fu notata da na mio valente amico che l' Aleardi nel sno modo di poetare tiene del Prati, in guisa però che gli somiglia appanto allora cho questi è più puro e più vero. A siffatta sentenza sottoseriva anch'io con qualche piccala restrizione, parendami che nè aucho l'Alcardi sia sempre puro e vero nel suo fraseggiare, e, quel che più monta, co'suol coacetti. Na certo ninna gli negherà vivissima fautasia, sentir profondu e una potenza descrittiva quale in poehi si trova. Questi sual canti dell'Arnalda, lavoro giovanile, sebbene accenniao farte iugegna, hauno nan so che di sconnesso o fantastica cho talvalta ci riesce misticamento oscuro; pure mi piacque sceglierne alcuni brani o per l'importanza del soggetto, allusivo ad una guerra tauto funesa quale si fu quella di Cipro, e perchè presi così a parte sono pur de'migliori ett'el facesse, se no tagli quei bellissimi cho scrisse sulla Campagna di Roma, leggenda i quali dovrai ripetere coll'amieo mio cho davvero la noccia non si è mui introdotta con volo più sublime e più felies nelle astruse regioni della scienza. Noi aggiungeremo cho io essi appare come il poeta sapesse correggersi di molti difetti e avvicinarsi alla perfezione. Così voglia egli, come certu nun gli maaca la lena, camutinare quindi innanzi da se, lasciando Byron a chi si avvisa che auche la poesia abbia uno stampo a macchina buono per tutti i concetti.

DOLORE E PEDE.

Le due famiglie di Osvaldo o di Adelberto al odiavano di antico, Implacabil odio; Osvaldo, fingcadosi bramoso di obliare il passata, inganna Clotalda , buano o valoroso figlio di Adelberto, per guisa che, coltolo lo un aggusto, il getta a languire nel fondo di una torre, Qui stette l'infelice per ben due anni, quando un bel di gli è annunziato da un vecchiu inaspettatamento vonnto nel suo carcere ch'egli è libera; ma ad un tempo che Egilda, la quale, sebbene figlia di Osvaldo, gli aveva posto grande amore, era morta, e morti erano per lui combattendo a liberario dalla prigionia o padre e fratelli e l'amico suu più caramente diletto. Di che disperato Clotaldo dopprima si abbandana ai più tristi pensieri, poi, rischiarato e fatta farto dalla fede, viene nella risoluziane di dare un addiu al manda, e recatosi frate, a Dio consacra il restante de'suoi giarni.

Dell'Appennia sal vertice infecondo
1 vitieri colli, i bianchegianti
Alberghi, i boschi luedi d'ulvi,
E le mediterrance mole rimote
Diskganios contempla il fier Cleialdo,
Frante le sau estene, e pelicerino,
Prate le sau estene, e pelicerino,
Prate de la miseria, al mondo.
Prate del miseria, al mondo.
E dell'ime conveili un'indistriata
Sala d'erbe e di fior fregranza, o totta
Rinascero all'anor parea la terra.
Ma Cleialdo alla terra, al mare, al cielo

Imprecando, rampogna in questi accenti:

Terra, o tu che si bella e sorridente II mio invillo anioni iossili, e vegii Nel petto ignaro del mortal la gioia, manava d'erbe, di fiori e d'animali E di 'tatta dovista ti rivesti, l'ichi onti i legari grembo. Apri, apri il grembo Tuo verstore, chi ununeri I morti Prid en ona soco i lior, più che ana soco L'erbe di questo maggio, e l'infinite si della considerata dell

Ne tacque a tanto; e volta al mar la faccia. El erampogne, O tu, disse, che tanta Dovizia ascendi di corali e perle, E di muschi natanti, e coll'aspetto Radiante le vele al corso alletti, E dell'arson anvichier sul dorso Porti i gravidi legui e la speranza; Ridre ad truje cupi untri e di abissi La congerie de flutti, e ti paleza, O nare, immenos, illagrimala tombo,

E sentier payentato, onde in noi crebbe L'avaro istinto, e del tradir la brama. E si dicendo sollevò le irate Pupille al firmamento. Sorridea In sua pacata nitidezza il ciclo (1), Rivelator delle bellezze eterne, E Clotoldo: O (scłomò) campo e teatro Di magnifici arcani, o cielo, o ricco Altar su eui la notte i mille accende Suoi lumi (2), è spiega il padiglione nurato Il sol padre di luce; accampa i fuscbi Tuoi nembi, e l'incauste urne rinversa Delle grandini snesse e delle pioggie : Suscita il tuono, e al fulmine veloce Presto virtù che il pellegrin solingo, Sutto la palma ranniceliiato, uccida. Mo non l'ira del ciel, non le deserte Profondità dell'ultimo occano. Vinconti in orridezzo, umono core! Tristo di lui che pace spera o vive!

Incluttabil forza d'una in altra Colpa trascina il riprovato seme, Cui fa timido il senso, e l'intelletto Invido e astuto; onde ogni cosa è guerra, E lo guerra è d'inganni. Are cruente Erge il mortale, e col froterno sanguo Placa il destino. Offri Caino frutta, Innocuo sacrilizio, e maledetta Fu l'offerta e il ministro; alle macchiate Nel saugue della greggio aro d'Abele Arriso il nume, e divorò la fiamma Le palpitanti viscere (5). Che vanti Tu libertà? Che virtu, che giustizia Sogni, e da lor felicitade aspetti? Se in ver libero sei, se dispensiera Di lieti giorni è sol virtude, e l'uomo " Infaticabilmente l'orme insegue Della felicità che innanzi vola, Perchè tribola il giusto, e dietro al peggio Il malvagio s'offanna? Oh! non han essi Del lor migliore eonoscenza intera? E se non l'hanno, a che tu rei li nomi, Tu che d'ombra ammantasti e di mistero

# (t) Pacatumque nitet difuso lumine cerlum Lucr. 1. (2) Questa imagine della notte che accende i tumi

ricorda il Catulliano accendit Iumina resper, ma colle nostre idee ti muove al riso, perché tosta corriamo cul pensiero ni bassi uffici dei lampional. (3) Nota bene che qui Clotaldo parla da forsennato; na poco di poi, rientrando in sè, lo vedremo tenere suel linguaggio che si addice ad un cristiano che sa le aven-

ture essere la prova sici forti , un invito a sollevar gli occhi a Colai nel quale soltanto paò l'animo riposare! Ż.

Solo concedi alle cupide ciglia, Adonestando le solcuni tue Meditate vendette? Oh! tutti i rami Dello pianta a te cara in un sol germe Meritar l'odio tuo? Deli! come passa, Quosi di ramo in rano il nutriente Unior, la reità di vita in vita? E se ciò non intendo, e ch'è mai questa Scintilla razional che mi fa accorto Di tanto orridi guai? Dammi piuttosto La contenta ignoranza delle belve (1), E prono allor t'odorcro, se brami Stupidi e proni adorator. Ma un lampo (2) Di ragiou che mi brilli all'intelletto, Odi che i detti al labbro mio, moestra Sola dell'uomo, esperienza insegna. Tra fortuna e virtú discordia dura Eterna; vere esser non ponno entrombe. Qual trionfa di lor, l'altra, è menzogna. Giudichi il pio che langue ed ha sul collo Chi lo calco e deride ed è felice. Felice? no: grida arrogante il savio. E perchè dunque i cepui al prigioniero Non solve, e rende l'usurpato compo? E, libero cont'è, chi lo trattiene Ch'ei uon sia giusto, poichè ha fatto il saggio Dei frutti rei elie iniquità dispensa? Virtu? mirabil nome! e bello! e santo! Móstrati a me, ch'io mi ti prostri: tante Sono virtù quonte son genti e lingue. E la terra, concorde in adorarti, Due non produce de'suoi tanti figli Ch'abbian di te scienza vera. Un nomo Dunquo s'odora in te; s'adora un'ombra Che varia prende dal sentir diverso

Del ver la faccia, e un languido barlume

All'uomo sempre. Ed ei ti serve, e i dolci Moti rinnega e il prepotente istinto E la pace, la vita, tutto inimola All'ignoto tuo nume. E tu lo pasci Di blande parolette, e gli susurri Un non so che nel eor che l'oddormenta E il fa codordo. E quando, destituto D'ogul speranza, più non ha un asilo Che lo ricetti, più non la un amico, E o te le scarne sue mani solleva. E de'trovagli suoi, dello infinite Sue peno in premio e del servir suo lungo,

Sembianza; e quando umana e sofferente,

Quando fiera e imperterrita, comandi

(1) Bello è il concetto, ma l'espressione e l'armonia del verso infelici. (2) Costruzione buia, intralciata; in questo brano fece il Carrer soverchin uso del linguaggio della filosofia.

Ti chicale morte, a lui rispondi: Vivi, Vivi ed aspetta. E s'ei non t'ode e muore, Vile il nomi ed iniquo, e allo deserte Ossa nieghi il sepolero. Alma virtude, Sei par erudele a chi ti serve e scarsal

Ed io pur t'adorai nei florid'anni, Quando la seonsigliata anima mia, Esuberante di speranze, il lento Avvenir precorrea: ti finsi anch'io Moderatrice dell'umone sorti, E t'ebbi fede, o t'invocai presente All'opro della destra o del pensiero l Volgomi addictro a rimirar lo sparse Vestigia di mia vita, e lutto e pianto Incontro ad ogni passo, o un avvenire Muto d'ogni allegrezza e d'ogni speme Mi sorge incontro. Va, serba ad altrui Le coutese ghirlande ed i pomposi Nomi: non io l'adamantino altare, Donde, indarna invocata, avventi strali, Abbraccerò; mi sono fatto un Dio Del mio dolor, perch'é infinito anch'esso. Tempo è ch'io m'esca della orrenda incerta Mia vita: Odio la luce: il sole abborro, Che la dispensa: denso aer io spiro, Che mi pesa sull'alma: e questa terra, Covil di fiere e sanguinosa prena Alle umane vendette o nile celesti, Oprsta orribile terra io la calpesto, E da lei mi divido. Non chiamato Qua venni, non chiamato il vol riprendo Al mio nulla vetusto. O voi cortesi Comini e pii, negate sepoltura Alla fracida salma; io corro al marc: E me comprenda nel grembo suo vasto Il mar, che l'universo orbe comprende. Giorno verrà (con questa speme io scendo Placato a morte), verrà giorno quando Sarà pasto del mar quest'odiata Terra, e nell'alta universal ruina Esulteranno gli atomi natanti Per l'immenso oceano. " E si diecado, Chiuso ne'suoi truei pensieri, n lunghi E rotti passi si calò nel piano: Simile a lupo che notturno e solo, Da cieca famo stimolato imprime Di rara orma le nevi alte del monte, E medita per via come nel fianco Dell'agnelletta insanguini le sanne, E la vigilia del pastor oluda.

Sorge tra l'ombro d'una bruna ed alta Selva di vettustissimi eipressi Il tempio santo, o nell'aperto ciclo Con lo auguste sue cupole s'eleva. Ampio, da dieci e dieci archi soffulto, Da doppio di colonne ordin diviso, È l'altero edifizio. Una solenne Mestizia il solitario atrio e gli altari Possiode allor che son mute le preci, È solo d'immortal povera face L'interno tabernacolo riluce. Era nell'ora ehe devote e prone De'eredenti lo turbe alzano i canti Nel divin sacrifizio, e all'atto pio Dell'Agno mansúeto che s'immola, Estatici dall'alto i serafini Sulla fronte raccolzono le penne. E gravi noto l'organo diffonde, De'eeri miste al fumo o degl'incensi. Di là passa Clotaldo, furiosi Sguardi vibrando; ed ecco negli orecchi Un'onda di quel canto entrar si sente. Ristette; e d'ineffabile deleczza Tutto compreso al rimembrar le care Costumanze infantili, il benedetto Albergo appressa involontario. In planto Stemprasi l'aspra eura; al Nume innanzi, Che riempie di sè tempio ed altare, Chiude il bestemmiator labbro profano, Sulle ginocchia s'abbandona e plora. Cessan gl'inni; nè già sorge Clotaldo: Il di vien manco; densa ombra ricopre Il tempio abhandonato, Incerti raggi Vibra la luna e i colorati vetri Flehilmente rischiara. Immoto e cupo Al limitar d'un obliato avello, In sembianza di sculta imagin mesta, Clotaldo si rimane, ed iu sua mente Dei discordi pensier ferve la pugna; Quando una voce lenta máestosa Risonar si senti per mezzo l'alma.

Nierre, sorgi! e le parole ascolla li vritis; amenit Menii di Alene, E quanti for licel, templi, testri, Fonti il'erre, il senndis, di scimina Al lanquido intelletto de mortali. Non mente l'universo; e, tutto lingue, il difettivi sillogiani (1) secessa, E il ciece unano imaginar caufonde. Dall'almo sode all'alona spergiato, pall'interio materia il per accondiscionale della considerationale della considerationale della considerationale della considerationale considerationale considerationale della considerationale considerationa

(1) O inscusata cura dei mortali, Quanto son difettivi sillogi-mi Quei che ti fanno in basso batter l'ali! Dante, Pargy, c. XI. Z.

Donde contempla l'infinito, e erea I mondi innumerevoli col cenno, Quasi a trastullo delle menti inferme, Questi lanciò rotanti orbi pel vano. Ite, for disse, escreitate il folle Orgoglio delle menti (1), e più superbo Sia chi meno v'intende. Orecchi avranno; Ma sordi all'armonia de'vostri giri: Avran occlii; ma eiechi, alla patente Luce del vero, in tenebre incessanti, Come talpe daran fra lor di cozzo. Impassibili voi seguiterete Le vostre danze; voi di lunga vita Privilegiati, roterete il lame Sovra secoli e secoli, illustrando I fasti delle genti e le sventure. Di su'alta natura e dell'impero Invanito del mondo, osa il mortale Levar la faccia, e interrogar le fouti Arcane della vita. Avvalla i monti, I mari asciuga, e svelte da radice, Guida le selve a far ombra sull'acque. Dalle petrose viscere dell'alpe Deriva il ferro, e il lucido metallo Che le menti incatena; alla trisulca Suetta il corso svia, compassa i cieli, Novera gli astri, impone leggi al moto, Al suono, all'ombre ed ai color. Ma indarno Sapienza ricerca; indarno tenta Le terre e i mari: per or non si merca, Nè per lunghi viaggi si raggiugne. Più dell'òr preziosa e del zassiro (2), Come incenso odorosa, e più del mele Dolee soave, in qual parte t'ascondi? Io ti chiedo all'abisso e mi risponde: Non ha qui loco: al mar ti chiedo; il mare Mai ti conobbe: ti donundo al suolo Generator di mille piante; il suolo Vergognando si tace. O sapienza, Alberghi con la morte? Ah! sulla terra Chi la ricerca è stolto: a fianco siede Della prima Cagiun (3), che amando volle;

Seco era quando in pria vallo gli abissi,

(1) Arieggia lo scritturale (Deus) tradistit mundum disputationibus hominum. Z.

disputationibus hominum.

(2) Pretiosor (Sapientia) est eunctis apibus, et amnia que desiderantur haie non valent comparari.

(3) Daminus (cost parla la Sapienas) possedit me ab initio i larum santum, antequam pidalquam fiecet. Quando preparalast cerlas, nderans; quando certa. Irge et gyra vallabat abysaco; quando ettera firmabat sur-um, et Ulrabat fontes aquarum; quando circamilabat mari terminum suum et legem ponrbat aquis, ne iransireut fines suos; quando appendebat finadamenta terra.

Prov. VIII, 22, 27-29. Z.

Prov. Itt, 15.

E all'inondante mar termini impose, E per le stere meditate in giro Spinse l'Ignee couche e gil orient. Seco ar quatrido prosago lo spirito Seco al cando pensano atto d'amore, Che nel musto de'giorni si matura: Seco 'compiezque, e stupi di poter tanto. Seco sempre dimora. Il guardo piega, por la cando del pensano del presenta del serio compiezque, cata più rerde la seggiotate del presenta del presenta del presenta per la calcara Chi più crede la seggiota e la successione del presenta la calcara Chi più crede la seggiota e la successione del presenta la calcara Chi più crede la seggiota del successione del presenta la calcara Chi più crede la seggiota del successione del presenta la calcara Chi più crede la seggiota del segui del presenta la calcara Chi più crede la seggiota del segui del presenta del presenta la calcara calcara chi più crede la seggiota del presenta del presenta del presenta la calcara calcara chi più crede la seggiota del presenta del presenta del presenta la calcara calcara chi più crede la seggiota del presenta del presenta del presenta la calcara calcara chi più crede la seggiota del presenta del presenta del presenta la calcara calcara chi più crede la seggiota del presenta del presenta del presenta del presenta la calcara calcara chi più calcara calcara chi più calcara c

Oh se'tu saggio che a rassegna l'opre Chiamasti dell'Eterno, e colla corta Tua veduta d'un di l'ampia misuri Eternità? che l'infinito accogli Nell'angusta tua mente? e ribellante Alla legge d'amor, che tutte annoda Le sensibili cose e le intellette, La taa vita guerreggi, e ne fai dono Al nulla tenebroso? E chi ti rese Saggio così? Chi ti precinse i fianchi Di tanto ardir? La tua virtute forse? Or vieni a me. Metti una man sul eure: Se non palpita d'odio e di rimorso, Se innocente è il tuo cor, chi te l'ha dato Innocente così? Perché ti volle Misero e giusto il tuo Signor accusi, Che non ti fe' malvagio e fortunato ! E se ciò brami, i mali tuoi non merti? A ehe stai eogli oppressi? Va, t'assidi Dei tiranni alla mensa; i profumati Talami calca, inébbriati di colpa; E la parte miglior, la più gentile Di te, sull'are geniali immola, E all'appetito servi: ha fiori il campo Anche per te, scorron di mele i rivi: Va. ti disseta. Io ti chiamai fra mille, Io ti stesi la destra: ai dubbi passi Affaticato, ti sorressi. Or basta. Te divide da morte un pieciol varco: Muori. Dubbiando stai? Non sei tu spento In tuo concetto? Dal pensiero è l'opra Dunque diversa? E a elie servo ti chiami Del bratto istinto, e libertà aconosci, Libertà, che nel petto ti tenzona, Nè ancor sai bene a qual parte si piegli? Dal ver da te sentito e non compreso Tu così ti diparti? Inutil dono, Anzi funesto tu ragione estimi? Miserol drizza ad altro segno l'arco Dell'intelletto, e ferirai nel vero. A che, anclante, di virtù sull'orme, Stanehi la terra co'tuui passi? Riedi, Cercala in te: l'abbia o non l'abbia il mondo. A te elie serve? Na giusto e felice Esser ti giova. Assai soffersi, gridi.

L'OMICIDA.

Dove or miri tranquillo errar l'armento

A ehi da te volca mirabil opra D'indomito valore, o ti fe dono D'eletti spirti, apponi un breve giro D'anni vissuti nell'angoscia, e chiedi La tua mercede? Hai tu portato intero Il carco a te commesso? Ilaí tu fornito Il tuo cammino? Ma diversa miri La sorte degl'iniqui, e ti confondi, E la giustizia di lassù condanni. Poverello sedotto! Apri le luci, E dal senso infedel, che ti fa inganno, Libera lo intelletto. Che parole Son le tue? che concetti? e su quai piume Alle negate region t'insus! Ardimentoso a giudicar l'Eterno E i suoi giudizii? In lul giustizia e amore, Sapienza e poter, tutte congiunte In una sola indefinita idea, Alla cui norma il mondo si suggella, Per lo falso veder di tue pupille Appaiono divise; e della grave Armonia poche ascolti e sparse note, Che fan discorde metro al tuo pensiero. Ma dalla lotta delle opposte ideo Ascendi a meditar l'alta, infinita, Prima, sola Cagion che le compone : Quest'una adora, ed offri incensi a lei Con puro core: il cor da le si chiede, Sia di frutta o d'agnelle il sacrilizio. A lei ti prostra, e alla celeste piena Apri il cor mesto. T'è nemico il mondo? Tu da lul ti dividi, e in loco fonda Le tue speranze ove non ponno i nembi E la fortuna; a quel Signor t'arrendi Che chiamato risponde e ti fa licto. Si riscosse Clotaldo; e, la peusosa Fronte levando, mormorò parole Di mirabil virtude. I rei pensieri Deposti, uscia del limitar sacrato, Rinnovellato di novella speme, Che l'aurora de'tremnli suoi raggi L'estremo orlo de'cieli illuminava. E desiosi all'òra mattutina Plaudivano cantando gli augelletti. Mentre l'aerce squille di Iontano Salutavano il giorno. Intese ancora Il prezzo della vita. Un rozzo saio Si cinse, e in casta povertà contenta

Carrer. Il Clotaldo, c. III.

E pascer l'erba, che alle mura erobbe Del diruto (f) castello, eran baroni Di chiaro sangue; e giola di conviti E di danze tripudio, ove or solinga La cornumusa de pastori echeggia, E appella il cacciator col noto fischio Gli anclanti suoi cani. Un giorno solo Silenzio e solitudine diffuse Per l'alto albergo, e di reliquie infauste Occupò la convalte. Era Volfango Ultimo di sua stirpe in Falchensteino, E drittamente discendea per lunga Serie d'avi famosi dall'antico Vulfango, che di spada instrutto (2) e d'asta Di Morgarten sui eampi fulminando Men uom parve che nume. Un animoso Destrier spronava a cui nere sul collo Ondeggiavan le chiome, e tal rimbombo Mettea pestando elmi, loriche e petti Di caduti nemici, che la terra Detto avresti tremar sotto l'impulso Della zampa ferrata. E il cavaliero Esultando frattanto, dalla groppa Eminente menava orrida a tondo La mictitrice spada, e di versato-Sangue intrisa e fumante era d'intorno La campagna. Ma fiero e impreveduto Un fendente entò sulla ecryice Di quel gagliardo, e con obliqua piaga Forzò l'indomit' alma alla partita, Tuttochè di battaglie avida ancora E di coraggio ardente e di dispetto. Di quel Volfango il successor, nell'ora Che il sol, vicino a tramontar, saetta Del purpurco suo lume l'elevate Cime de'monti, e fa brillar da lunge Il culmine del tempio, a cui s'atterga D'antichissimi pini una foresta, Solo a passi ineguali per la sala

Solo a passi ineguali per la sala Debusi maggiori trascorre, el ll tune spia Che rosso s'intromette per l'aperte Finestre, e lentos il dispiega e posa A sischiarar bizzarri fregi e flori Di mirabili lavoro, inserti e sparsi Nel pavimento. Luugamente siette Imirianato, ei aneor gli uscia parola; Na cupo a quando a quando alvan sospiro Dal cor profondo. Affin levò le ciglia Alla parete tutta d'armi folta.

Latinismo che equivale distrutto.
 Latinismo che equivale armato.

Z.

21

ZONCADA. Poesie.

Nou meniorati consumò suoi giorni.

E nel sembiante si scontrò dell'avo Da rozzo mustro espresso. Al riguardante Veduta avresti subita una fiamma Scintillar sulle gote, e, stretto il pugno, Borbottò questi accenti: - Oh! che vuoi dirmi, Veechio d'uoni prode simulaero? Bieco Guatarmi sembri, come in te m'affiso, Mi rimbrotti tu'forse? E ehe rimbrotti? L'odio elle in cor mi serpe, o non piuttosto La mia viltà? Ma breve fia! Mi balza Impaziente di ferir la spada Nella vagina: or chi mi frena il braccio? Cara, dolce sorella, or giaci l Un denso Velo su'tuoi sereni occhi si stese! Quando ti eolse, falli Morte il segno De'colpi suoi. Si giovane! si bella E nudica e amoroso e mansúcta! O Elisobetta! O angelo di pace! Nell'ora della danza alla sua tetra Festa Morte ti chioua, e tu discendi Colle rose sul crin nella ingioconda Magion de'trapassati. I tuoi profumi Lasciono dietro a te l'aer fragrante Mentre tu parti; e mentre su'tuoi labbri Siede eterno il silenzio, in cuor mi suona De'tuol canti la vergine doleczza, Oh! chè non vivi? Chè non sei tu meco? Al mite raggio dello tua pupilla Quante volte mi tacque il truculento Desio che mi trafigge o tutte l'ore! Perchè a me solo mi lusciasti e a miei Truci pensieri? Alla tua tomba spesso La disperonza d'ogni umano oita Mi conduce, mi prostro ivi, e la pietra Che ti rinserra come cosa santa Toccando, di mie lagrime la bagno. Ma freddo è il marmo; alla tuo muta spoglio, Fervida di pensieri alti o d'affetti Finchè vivesti, del tuo nobil foco Conservar non fu dato una favilla. Oli spirassi tu ancor! Potessi ancora Vederti, favellarti! Odio ed amore Finchè m'orsero a gara, innocui eutrambi Furo; ma quando morì teco amore, La nemica virtù seco mi trasso Imperiosa, onnipotente. Io l'odio Quel degli anni mici primi aspro nemico, Che trovoi sempre nella via ch'io tenni Attraversato su'nniei possi. lo l'odio Quel ch'io nomar non oso. Ed ei t'amavo, Elisabetto, e tu l'amavi forse! Ove ogni altra sua colpa cancellota Fosse a'miel sguardi, rimorria l'amore, L'amor eb'ci ti portava. E fossi viva, Onesto pur perdonargli avrei potuto! Nun a colni, ma a'tuoi oechi soavi,

Al simpatico suon dello tua voce, A'tuoi sospiri. Or per chi freno l'ira? A cui tanto e sì lungo sacrificio Di mie cruente brame? - In questo il passo Rattenue, e vide dal balcon pel vano La patetica luce vespertino Inscusibil languir sui lembi estremi Dell'orizzonte, e voporoso un velo Dalla volle levarsi e i boschi e i campi Avviluppar di tacit'ombre e fosche, Sol da lunge più lucido e sonoro Nelle tenebre scorre e nel silenzio Il torrente, e di suo gelide spume Fascia i mucigni. Più s'oscura il ciclo, Più di Volfango infoscono i pensieri, Tra eui, ecrchi pur ei, non una stella Avvisar gli vien dato. Ei freme, ei suda A fronte di sua colpa. A sè davanti Sorger la vede sanguinosa, immane E qual meteora dileguar. Si poca Finchè lontana, come mai gigante S'è fatto or ch'ei l'oppressa, or ch'ei lo tocca? Questo il concetto di sua mente, questo È lo spasimo suo. Ma s'ei soccomba In si dura tenzone, o se vincento N'esca, chi dir sapria? Trema eonyulso Per ogni veno, e labbro uman, s'ei parla, Ripeter non vorrà le sue parole. Donde tanto livor? v'ha ehi la storia Di sì misero duol foccio creduta? Fin da' prim'anni lor rese nemiche

Fur duc giovani menti. Occhie mortale Curioso potria ne'primi semi Spiar di quel corruccio, ma ben poca Trarne notizia. Ogni infantil sollazzo, Ogni studio e colloquio eran sorgente Di piati e di rampogne: il maladetto Germoglio in eor mettea salde radici, E alimentava occultamente il frutto In più tardi anni a moturar scrbato. Tali Volfango crebbero e Guglielmo; Figlio Guglielmo a possessor non ricco Di hoseoso terren, che dal castello Di Volfango non tanto cra lontano, Ch'ivi, mosso coll'alba, anzi il meriggio Chi sa il passo studiar giugner non possa, Venne l'età elie, di bell'opre amica, Volonterosa gettasi e gagliardo Sui campi della vita e lior ne eoglie D'illibata freschezza. In quell'etade Alla mento inesperta il gaio aspetto Delle cose sorride, e tutta chiusa Nell'avvenir caliginoso intuona Cautici di sirena la speranza. E Volfango e Guglielmo a varie prove Volgean lo spirto, e per brev'ora morta,

O sopita parea l'atroce erinne Ne'giovin petti. Delle cacce amanti, Dalle vertiginose erto e fra il buio Delle boscaglie stimolar la fuga De'celeri camosci, e nell'anelo, Fianco del cervo insanguinar la punta Della volante freccia: indi, niù degna Opra tentando, della patria udita La chiamata, pugnár sotto un vessillo. Ma l'odio tra le cacce e tra le guerre Esca prendea d'inestinguibil forza. Sul destrier di Guglielmo invidiando S'appunta l'occhio di Volfango; è eruccio All'alma sua l'insuperabil tempra Della spada rivale; un gesto, un motto, Il silenzio del par che la parola, Tutto nota inquieto e tutto asperge Del suo veleno il perfido demone. Anima combattuta e in mar sì ficro A naufragar vicina, oh ! elie non voli Ove securo porto al navigante Trovar è dato, dove amor insegna Il mite Agnello eh'ogni di s'immola? Ahi dal di che rinacque il suo dispetto Fugge l'are Volfango, e nell'interno Del suo palagio i sospir enpi esala Della pena cocente. Elisabetta, La suora sua, sol essa alcuna volta (Ove al collo gettar dell'iracondo Possa le braccia, e nelle sue, tremanti Di fraterna pietà, premer le mani Tremanti d'odio) ne rattempra il diro Talento: tal dolcezza in quegli sguardi, In quel vergine prego è tal virtute? Qual fu lo sdegno di Volfango il giorno Che della suora a lui sola diletta Seppe amante il nemico? - Oh! qui pur anco M'insegui? Nel suo cor, dove l'estreme Son mie difese, a cimentar mi vieni? Donzelle altre non lia, salvo quest'una Elvezia nostru? Non Lamagna e Francia E Italia e il mondo! E tu, suora a me cara, Altri non trovi in chi fissar lo sguardo, Spirante amor, che questo a mo si avverso? Da te mi vien tal merto? Un tal cognato Tu mi destini? - E la sorella schiva A Guglielmo si mostra; e ben ch'ei l'orme Ansioso ne segua, ella par sempra Gli s'invola, finche Morte la chiama Sul meglio della vita a'suoi riposi. Fu allor ebe, d'onda al pari a cui vien manco Il suo ritegno, ed ella i campi allaga, Scoppio il livor gran tempo rattenuto, E per lieve cagion eorser le destre A far del brando esperimento, Infida Nel miglior uopo, lasciò inerme il braccio

Del signor suo la spada di Volfango, E il si fiero odiator, misero a dirsi! Dono del suo rivale elibe la vita. Ouindi il sonno per sempre alla pupilla Fuggi dell'infelice, e un cupo affanno L'invade sì ch'ogni ragion n'esclude. Astuto oltraggio ritrovar s'avvisa Nel beneficio; a svergognarlo salvi Ila Guglielmo suoi giorni, ed ci multato N'andrà finchè respiri d'un tal pondo Di conoscenza al rival suo, che morte Gli saria meno acerba. A nuova pugna Provocar il nemico? E ch'ei vi rieda? Uccider esso o rimanerne uccisa! Non è si vasto della terra il giro Che capir possa entrambi. Amico nullo Non ha Volfango; co'severi aspetti Si consiglia degli avi, simulacri Che il pugno han sulla spada. E l'avvenire? Di quel rancor che sempre vivo il rode Più cocenti non ha spasmi l'inferno. Tal seco stesso si travaglia, e amico Solo un pugnal si tien ognora ai fianchi E tra le mani spesso. Sorridendo Amaramente, ad or ad or ne tasta La punta come fera, indi il ripone Rabbrividito; ma alfin giunge l'ora Esizial che d'orni senno il tragge, E alla meta di tanta e sì lunga ira Irremediabilmente lo trasporta.

Ern nell'orar che più dolce il sonno (4)
Del suo blashmo aspergo le pupille
Agli staneli mortali, e nel deterto
Coro no di vegliava un fraticello,
Ilso a produr (2) sue preci infino l'alsa,
Vecchio quantunque e dai digino affranto.
Godenno i suoi pensier tutti di Dio
E dei santi a libo cart, altre che seossa
D'improvviso senti la maggior porta
Per strano picchio, e l'orne d'un diggente
Eclesgaire totali dell'artico. Miserree
Di noi, pictoso Ididio Interneto il labro
Dinio, pictoso Ididio Interneto il labro
Dell'orante vegliardo, e un suano areanio
Mandar parce dalle sue molte svuille

(1) Tempas erat quo prima quies mortalibas segris Incipit et doso divim gratissima serpit. Virgatio, Exam, lib. II. -II sonno, che de'miseri mortali È col suo doleo obbio calma e quiete. Tano. Gans. C. 70, Dolee de'mali obbio calma e riposo.

Young. Lt sorri. I.

Della stauca natura.
(2) Prolupgare, alla latina.

L'organo intanto. Ripigliò la prece Con più fervida lena l'uom devoto, Nè più rumor udi fuorchè del vento Tra le guglie spirante e nella bruna Selva de'pini. Ma d'un'ora appena Lontano il giorno, quando all'opre sorge Sollecito il bifolco e di belati E di muggiti suonano le stalle Per la mandra che uscir chiede all'aperto. Indistinto un ronzio di molte voci Per la selva si sparge, e più più sempre Al monistero s'avvicina. Usciti Di lor celle e varcato in ordin lungo Il corridor tutti scendeano i frati Per la scalea che al chiostro adduce e al tempio Che del chiostro è confine; allor che ratto Veggon venirue il solitario orante, Abinie, dicendo, non udite, o padri, Qual bisbiglio è qui fuori? Un qualcho infausto Caso m'annunzia questo strano accordo Di vocil Si guatar l'un l'altro in faccia I buoni padri e tesero l'orecchio E più sempre crescea de passi il rombo, E il favellar misto a singulti e grida; Finchè di tanto s'accostò che uditi Fur questi accenti: Ucciso! - Oh di che piaga! lo primo giunsi, ch'ei, nou morto affatto, Accennava cogli occhi. - Socrilegio! -Si presso al tempio? - Uem non vulgare ei (sembra. -

E giovin anco. - Non di molto il sesto Lustro varcato. - Si dicendo, furo Del convento alla saglia, e in quel che alcuno Ne dischiudea l'entrata, orribil vista! Un cadavere apparve, che, fidato Di due pietosi all'omero robusto, Lentamente inoltrava. Spenzolato Indictro il capo ricadea, securo Di morte indizio, e larga piaga il petto Scempiava all'infeliec. Avenno in fretta Quegli agricoli opposto al largo rivo Del sangue alcun ritegno, onde stillando A goccia a goccia il suol lento rigava Sul passaggio del funcbre corteo. Poichė cesso la tetra maraviglia, Che prima i paurosi animi invase, Talun disse de frati : Ove riponsi Questo misero incarco? Scoperchiato Do molti anni un avello alla parete S'addossava del chiostro; a quella parte, Quasi da impulso più che uman sospinti, Si giràr tutti gli occhi, e, dato il cenno Dal grave abate, i duo rustici a prova Calar la mesta spoglia. In quella il vecchio Tutta notte vrgliante il dito stese All'avello e selamò: Stupenda cosa!

Ed accennava alcune fettre incise Da gran tempo nel sasso e mezzo guaste: Qui t'aspetto e mi giaccio: la leggenda Rendea tal senso. E chi mirato avesse Sul volto dell'estinto, una siffatta Calma veduto avria spianar le rugho Delle convulse gote e della fronte, Qual d'uom che trova adatto a'suoi riposi Loco cerco gran tempo e vi s'adagia, Ma il veglio santo, a cui primier l'avviso Giunse del fatto fra i notturni salmi, Mutato in faccia e preso d'uom sembiante Che, ratto ad altra età, legge gli eventi Al poco lume del mortale occulti: -Ben sta, dicea, trovò l'errante il seggio; La vendetta è compiuta, e del gastigo Fu misura l'oltraggio! Ecco dal sangue Il sangue cancellato! - A quelle voci Raccapriccióro i padri e nullo ardia Al profeta accostarsi, ed ci seguendo: Che state? Ite sul colle, e il guardo vostro Per la pianura spii. Fumar da lunge Il castello vedrete: ma non sia, Prezo, non aia nessun tra voi ehe stilla D'acqua v'adduca, e quella fiamma estingua. È vendetta di Dio! - Giugneano in questa Genti della contrado, e: Miserando Fatto! dicean, fuma il castello I In fiamme È Falchensteino! - E ai primi altri più ansanti Succedendo: - Acrorrete: ognor più cresce L'incendio: propagarsi alla foresta Poria; volan così rapide e spesse Le faville di mezzo ai densi globi Del fumo. - E sempre con solenne piglio Il buon vegliardo: - Non un sol si mova! Falchensteino fia polve, e la foresta Illesa rimerrà. Serba a ciascuno Suo dritto il ciclo. Ne verun sull'orme Del feritor porsi s'avvisi. Ei viene, Chiamato ei viene a questa volta, Infitto Nella porta maggior stassi il pugnale Ch'ei fuggendo avventà: ma tal s'accoglie Virtude in quel pugnal che attira il braccio Di chi il brandia. - Lo stuper eresce, e spira Da tutti volti. - È desso! È desso! un grido S'ode di lor che stan presso la perta: É l'omicida! - L'omicida? - Un cupo Si fe silenzio, e nullo alzar osava Alla porta gli sguardi. -- Eccolo, è morto! Ed io l'uccisi. lo stesso sulla porta Lanciai del tempio il mio pugnal, ma ad esso Invisibil poter mi ricondusse. Vetusto arnese de'mici padri, sola Eredità di tanti averi mici, Tu starai meco. Udite, o voi: misfatto Egli è quel ch'io commisi, il so; la testa

Volonteroso profferir io voglio Alla mannaia punitrice. Udite Ancor vi prego: irresistibil forga A tal mi trasse. Oltre la tomba, forse. Gli sarò amico, ma qui in terra inviso Ei m'era, inviso oltre ogni uman concetto. Questa notte medesma, in questo bosco Lo trucidal; vedete? eceo il pugnale, Suo sangue è questo, o il feritur son io, Ma nol feei da me. Or ch'egli è spento Men duole, lo stessu il mio eastello in fiamme Posi partendo, Niuna donna ottenne Di Volfango l'amplesso, inaridito Perisce il germe di mia nobil seltiatta: Tutto muore con me. Costui tralitto, Piena l'opra di sangue, ogni legame È interrotto. Più nulla sulla terra A compier mi rimane, È Falchensteino In dominio al passato. lo più non sono Che un'onibra omai. - Molte altre cose aggiunse Di vigilie, di larve, di paure, Arcane tutte. È il vecchio frate, poste Nell'avello le mani, un anel trasse Dal dito dell'estinto, e con turbata Fronte a Volfango indi il porgendo, disse: Conosel tu cotesto? - Un urlo mise Di gioia disperata a quella vista L'omicida e selamò: - Pur torni al fine, Anello de'miei padri, onde partito Fosti, or son molte e molte cta; pur torni! Oh giustizin di Dio l Questo pur anco Udite, o genti. Degli antichi mici Un si giacque, ne alcuno chbe notizia Accertata del fatto, ed impunito L'omicida n'andò. Sol questo anello, Note a qualunque in Falcheusteine nasce, Più nel nostro castel non si rinvenne. Ora io il racquisto; per udita noto Tu m'eri, ed or ti stringo e ti vagheggio Pari a tesoro. Questo anello in dito, Guglielmo, ti ponea la tua sventura, Sta notte appunto: esso, non io, t'uccise, Non però salvo ir bramo. Alcun m'adduca A' miei giudiei innanzi. Ma pietoso Anche talun rintracci ove fra l'arse Reliquie de'mici tetti sia la tomba D'Elisabetta, dell'annata suora. Spirto innoceute, spirito leggiadro! In questo chiostro avrai più degno albergo Per l'età che verranno, appo la tomba Di quel Guglielmo ... - E qui ruppe in un

Qual ridir non si pnò, misto di mille Discordi affetti. — A vecchia colpa nuova Pena è serbata, riprendeva il frate. Un cilicio può forse ed un cappuecio.... —

(pianto

E a lui Volfango: - O buon padre, m'adduei Al mio giudiec, e sia presta la seurc. Come il sangue si paghi io v'insegnai. -Tratto è Volfango al suo gindicio, e lunga Serie di colpe, con attenta cura Vecchie carte svolgendo e vecchi servi Interrogando, a ogni uom celate in prima, Vennero in luce. Qual de'giudicanti Percgrinar propone in Palestina All'omicida, qual irne a Loreto, Digiuni un terzo e senza fin pregliiere, O scalzo a Roma, a piè del sommo padre De'fedeli, ottener la benedetta Parola che proscioglie. A morte nullo L'omicida dannar esa per anco Ma Volfango è tra'spenti. Il suo cordoglio Il consunse di corto, e peri seco Di Falchensteino il lustro, e tutta intera La stirpe sua. Fu chi trovò fra i sparsi Ruderi del castello illesa ancora L'urna di Elisahetta, e riverente Entro al chiostro l'addusse e a lato pose All'avello, ove, dopo i santi riti Fit Guglielmo comnosto a stabil pace Qui l'aspetto e mi giaccio, ancor dicea L'incisa pietra; e alcuno indi v'aggiunse: E qui venni e mi poso. A tarda etade Talor protratta, giugne alfin la pena. Oh giustizia di Dio! Per l'amieida Ancor v'ebbe una lagrima, ma quando Fu alle genti palese esser estinto. Primo e più a lungo il santo vecchio il pianse (1), Carrer, L'Omicida.

(1) Anche il Carrer ne' sooi anni giovanili volle pagare il suo tributo all'illustre cantore di Aroldo e del Ginnro; era moda, quasi dissi necessità. E però si nel Clotaldo e si nell'Omicida v' è qualcoso di fantastico di esagerato, che ricorda Il poeta del dobbia e della desolazione. Pure a fonda a fondo nel Carrer ravvisi semper il sentimento mite, mansueto del cristiano; ben ti accargi elle quelle truci imagini, quei pensieri di sangoe nan sone in lei natorall, gli costana nuo sforzo, dappoiché non ti riesce mai si ultamente, si veramente ispirato come quando si lascia andare a quelle dolti idee, a que' miti affetti a cui l'animo gentile il sortiva, tu questi poemetti del Carrer non trovi, quella finitezza di stile che si ammira la altri suoi lavori più matori massime in certe odi e ballate; anche il verso non ha quell'onda fluida, spontanea che par nascere col pensiero stesso e accompagnarlo; pur vi senti sempre il poeta elie pensa, elie scute, elie molto ha stodiato ne' migliori. In generale nel Carrer si vuol cercare piottosta il sentir soave che la prafondita de' concetti; e se talvolta errò, errò in questa, che volle trattar soggetti poco confacenti ull'indole del sua ingegua.

## RUSILDE.

(Dove il trovatore componesse questa cautica aon appare; soltanto vreless che egil cra faori di patrip et nchice nell'aggizazione in cui si trovavano a que'tempi le repubbliche lombarde — presso le quali si ricava af ssai poena ch'egil pereziroò diverse volte — È probabile che ivi s'attraesse lo sdegnu d'alcuna di esse o di Federiga.

Canzoni de'mici padri, antiche istorie (1), Che a'feliei d'infanzia anni imparai Nel mio alpestre idioma fiuculta lingua Ma d'affetti guerrieri e di mestizia Gentilmente temprata e dolce al corc!) Riedete nel mio spirto: e col soave Risovvenir delle pictose note Illudetemi si ebe a'mici dolori E al carcere ov'espio vani ardimenti Togliermi io creda, e a me ritornin l'ore Di mie giole infantili - o di Saluzzo Nell'amato che prima acre spirai -O sui fragranti colli onde di fiori E limpid' acque Pinerolo è lieta -O per gli eridanini ameni poggi, Ove la sera il Torinese ascolta Della lontana villanella il metro Che avventure d'eroi dice e d'amore. Oh poetica terra! oh popolata D'alte cavalleresche rimembranze Or gaie or triste, commoventi sempre? Tu la prima onda porgi (2) e le tue valli. Il primo letto al giovin re de'fiumi, Ed ci ne'eampi tuoi eresce educato Come in orto di fiorit e di quell'orto Mentre il voluttuoso aere m'inebbria Veggio intorno - ove ch'io l'occhio sollevi -Con ficro atto seder sovra le alture Negro castella, e scemasi a tal vista, Ma no, non cessa e sol natura cangia La voluttà che mi riedea nel core E più seria diventa e non men dolce; E allera, il pasteral flaute lasciando, Toccar desio la trobadorie arpa. Musa, o patria, a me sien le tue memorie: Roslide io canto. -

Bella ero ed amata

E al suo sposo e signor tenera amante:

E — come a fiore un fiorellin s'appoggia —

(1) Maniera ossianesca, ma "pur gentile e affettuora molto! Z.

(2) Ta la prima onda porgi....

Il Po scaturisce dal Monviso nel marchesato di Saluzzo. Ia questa apostrofe sembra comprendersi tutto ciù che or forma il Piemonte, o gran porte. Nelle braccia materne un pargoletto Della madre al sorriso sorridea.

Se torna dalla execio il cavaliero Teodoniro, do quanto gli par lunga La salita al eastel! non perelle il domi Grave stanchezza, no perche ilai sposa Adorata il pensier vola ed al figlio: Erge ei gli occio ilali turre — e "upparia Lui desiando la venusta dama Col leggiadro hambin, quasi dal cielo Seesa fouse d'Iddio la Vergin Madre A consolar d'un suo seguardo i unortali.

Ma improvviso precipita il doiore Sui di feliri Era un mattino, e in riva Stava al Lemna natio (1) Teodomiro Insegendo il cingibia. Ubra i freccia E tra questa e la belva, ahi, dal cavallo Spinto è il giorni Denigi e cade casaguet la Denigi Il fratei d'arme, il fido amico Di tur vaghe fanciulle, o Pincrolo, La bettà di Denigi e il suo corragio.) Oi ramarror, ramarror E dacebte into

Del sangue dell'amico è il cavaliero, Sfuma ogni gioia sua. Sovra il castello, Così beato in pria, siede e vi spande I negri vanni suoi l'angiol del male; E dello spirto scellerato il riso Fama è che molti udir di notte tempo, Quando consunto da languor si spense Di Rosilde il figliuol e del materno Pianto ululăr le desorate sale. Nè qui del mal le orribili minaece Termin han pure (2). Ah! di Rosilde istessa Le giovanili guance scolorarsi Vede lo sposo, e andarsi a poco a poco Estinguendo in quei grandi occhi il bel raggio Onde diauzi splendean con tanta vita: E in segreto ei sospira, e mentre ascondo Con ridenti parole il suo timore, Gli s'arriceian le chiome imaginando Un'altra tomba - e in questa tomba chiusi, Chiusi quegli adorati occhi per sempre! Presso a morte ella venne. E allor proruppe Nel già incredulo cor del eavaliero Religion con tutta sua possanza: E sceso a Pinerolo, al maggior tempio

(1) Stava al Lemna natio....

Lemias, o Lemna, è nu torrente presso Pinerolo. (3) Non è beno far cadere la posa della voce sur una parola insignificante, come que-so pare, poiché seudo quella che più fortemente tocca l'orecchio, si vorreibbe gravida di senso. Ricchi doni profonde, e con solenni Ritti espiar l'involontario cera Omicidio commesso, e (se mai peni) Suffragar di Denigi il caro spirto, Onde placato il ciel renda a Rosilde Vita e giois e di madre il dolce nome.

Abil nel sonno gli appar l'amico spettro, E non irato è il volto suo, maresto Come d'un cho pictoso assender brani Le proprie, e più d'altrul setal to pene, Ne gli si doni il sollevarie e porti Quelle coppa suo miencile, e ber si deblot — Deb, prigratil e die a resoluzioni Sprigratil — El il finatama una bostana Sirada additava, e in fondo a quella strada Con cecebe basilhe sorgea Con grande città: dir sembota - ri lo affecta Con un man si corne il volte e piane.

Atterrito si desta il cavaliero:
L'oscuro sogno medita; inspirato
Alin si crede. « Ah! non v'ha dubbio, è Boma
Quella grando città; eol pio viaggio
Te, Denigi, da tue fianme, e da morte
La cara dunna liberar deggio. «
Diee e ad un tempo a ciò s'astringe in voto.

Esultate, o colline! ad abbellirvi
Torns col redivivo occhio Rositde.
Di festive ghirlande olezzan tutte
Del esstello le sale: celeggian l'arpe;
Stagion tornò di danze e di conviti:
L'angiol della sventura è dileguato.
Ma fido al voto suo prende il bordono

Ma lido al voto sou prende il hortomo Teodomiro e seco uno scudiero, Nè che la sposa il segua egli consente; Percochè a lel vieino ardua non fora Più penitenza aleuna, e potria il cielo Gravemente punirnelo. — a Addio, sempre, Più sempre amata! i giorni tuoi mi serba E l'amor tuol qui fra due lune lo riedo. »

Piangen Rosilek, o dalle care braceia Strapparia non poteza, nel di Rosilde Tutte eran quello lagrimo che il volto Inondavamo al sic. — Olt doloreo Partenze, sì, ma di dolecza miste, Quando due couri che battenon insteno Breve tempo si staccano, ma l'ora, La licta ora si dicon del ritorno la licta di ciano del ritorno la disconse il alterche à forra svelli pa giono tiramo eran due cuner, Nà diris iddia potan, ne lor rimase spenne che di ritorno ora rispetenda!

Compie una luna daceliè orando e cinta D'umil cilicio, infra i digiuni e il pianto, Quast jas vedorella, entro il seinigo Castel vives in insumaruta donna, Di nium pennier curanto, altro else un solo, Quando dal nas veron gli coeli volgendo Liña sul pennie, salir vede un canuto Che pare (ed 3) il foele L'gare, che il ire Accompagnato ha in romengie — a Ahi ista solo ritorna 3 (o) spinitir di nimenti (sal Presentimenti! — E indictro si ritrae; Si rifaficacia indi al veron: presido Creder vorria ciò ch'ella vede; e il santo Segno si fa della sultar, o schuma; « No, mo Gesì, no, non sia ver! non sia! v. Ma giunto è il veccio, o a più della signora.

a O mio buon servo! -Tu mi rechi la morte, io già t'intendo: Narra ov'ei cadde; ali, ch'io sovra la terra Che lo ricopre almen mi tragga e spiri! n

"O donna, il fido Uggero a te dinauxi Non torneria, se dol suo sir la tomba Veduto avesse. "

Singbiozzando si getta.

» Che dicesti? Ei vive? Ah! sciagurata più non sono.»

« Ascolta,

Signora mia: non lusingarti: grave, È grave assai questa seiagura; è incerto Del mio sire il destino. Appena giunti A quel varco eravam dove la terra Al Piacentin del Po hagnano l'onde, Allorchè un passegger, forte spronando Il envallo vér noi, fuggite, grida, Fuggite, o pellegrini! un'orrenda oste Invaso he la contrada; il fero Otlusco (1) Co'suoi prodi vaganti Ungari il fianco Occupi di Piacenza, e impossessato S'è d'un viein castello, e in quel castello Quanti più può chiude prigioni, e immensi Indi al riscatto vuol tesori o il sangue Versa degli infeliei. - Il cavaliero Che così ne parlava era un prigione, Al cui riscatto i teneri parenti Tutto venduto avenn, servi e poderi E rôcche avite. E il giovin cavalicro

.... ll fero Otlusco (1) Co'suoi prodi vaganti Ungari...

Medie orde di Ungari sessero in Italia nel principio del secolo X; cio fa congultarare che la stori di Rosilde appartenga a quel tempo. Esse farono prima reginize dall'impeniore Berengario, na poi egii sesso le chiamò per far fronte a Rodolfo, rei della Borqueta transierana, e se un penti. Inverce di obbendo contratori della co

S'era con altri prodi a fratellanza Religiosa consacrato (1), e il voto Di que'frati guerrieri è i pellegrini Difendere e gli oppressi e la innoccuza; Ma nè il coraggio lor, nè tutti i brandi Dell'afflitta citta cespinger ponno Il fero Otlusco: sue terribili armi Son gli stessi prigioni onde la strage Minaccia se assalirlo osin le genti. -Mercè rendiamo al generoso, e in fretta Ricalchiamo la via. Ma quando sell Teodomiro ed io per una selva Ci scostiam dal periglio, a nita! nita! n Sentiam gridar da lunge: onor ci vieta Negar aîta a chi la implora; il ferro Suuda Teodomiro: il seguo: a zuffa Con gli Ungari veniamo. Avean rapita Al suo sposo una dama. Ahi, che potèro Contro a si forte stuol soli due brandi? Mira sul petto mio le non ben salde Ancor ferite, onde i nemiei a terra Mi lasciàr, mentre vinto e prigionicro Steascinavano il sire. Allorche appena Riavernii e sorreggernii sull'egro Finuco potei, mossi ad Otlusco e chiesi Del mio signor divider la seiagura; Ma il barbaro esultò, mi risospinse, E appeso ad una eroce un uman tronco Mostrandomi: - " Al tuo sir, disse, egual sorte Fra pochi di sovrasta, ove quant'oro Val sì nobile vita io non riceva. » « E ch'é mai l'or? grida Rosilde; ah, tutto Si sacrifichi tosto: assai di genme Erede io fui.... "

" Deh, ciò bastasse, o donna i Ma tal chiede ciscatto il masnadicro, Cui ben pavento non s'adegui alcuna Di tue ricchezze. E il tempo incalza: i giorni Numerati ha il crudel! "

Quando la donna
L'enorme udi cichiesta somna, il lume
D'ogni speranza a'guardi suoi s'estinse:

## (t) S'era con attri prodi a fratellanza Religiosa....

Net melio evo il biogno di difenderal contro gii bindi d'igni specific fore sergere mole confiderative benomerich della societa. Gli aggregali risuacevano lidaci. Il han dillioni mole meli superiori della socializzazione della confiderazione della socializzazione della socializzazione della fertili, glibbrimi, ec. Cai-1: biendi della grande fractafortili, glibbrimi, ec. Cai-1: biendi della grande fractanana suma stati spectari dalla berbinei si noltavano con biondi parziali risuanolosho. Bi il ferrore si cappia eresti grandi in munica. In their parti reburrano di superiolismi (talla franco l'Aspaini, franciti tassano di superiolismi (talla franco l'Aspaini, franciti varine di superiolismi (talla franco l'Aspaini, franciti E come il Giusto (1) in Alumea, percesso bibli'cecesso de mail, coi il suo grido Elevar verso Dio, caglon chiedendo Del non mercita sapro flagel — Rosido Così, nel colmo del suo alianno, obblia Così, nel colmo del suo alianno, obblia Così nel como del suo alianno, obblia Del como del suo alianno il Creatore Come allor per qui Giusto, os si commore Per la infelice dell'antice, e s' detti Che sul'Improcia le s'aggiun perdono.

E che sai tu, cieco mortal, se Iddio Non conduce le sorti, e non ti scaglia Incontro alla sciagura, onde il tuo spirto In più che umane lotte trionfando Vieppiii a lui s'assomigli? Al Sempiterno Mancheran forse i modi e le delizie Onde il lor guiderdone abbiano i forti? Va', pia Rosilde, al tuo destin: che sono Mai di Teodomiro e di te stessa La pace e i giurni, ove allo scampo Iddio D'una intera città vuglia immolarli? Scuotesi: amor le ridà forza, e nulla D'intentato consente. - E drappi d'oro E splendidi monili e vasi e perle, Tutto che mobil sin d'alto valore Sui giumenti si carca. In fretta e compi Vendere e torri non potennsi: in pegno Alla Bodia li affida, e ne ritrae Non picciolo tesoro.

u O mia signora, Deli! non avventuracti, n invan ripete Il prudente scudiere; u a me abbandona Questo messaggio. n

« A tutto il barbaro Unna Resister può, non d'una moglie al pianto, « Selama la dolorosa.

u Eppue, del ! pensa Che non è fede ne'malvagi. E s'egli I tesori copisse, e te prigione, Douna, tenesse ? n

» Alt Jed mio sposo al finneo Annhe cears di fiert, ani che luga. Aver teori e libertà, ben chieggia. » Internationale del management del management Col fibra Igree, cubedi servi, assisa Eccios sulla mula. — Abi i così un tempo Da Francesi inseguito i codia molternava Il viandante attonito e chiede Da qual parte cabito cea il nemico. Arti ciducale fe fanciulte! Or d'uspo

Qui saria di valore in mezzo all'armi E all'arroganza ed all'insidie forse Troverassi Rosilde, e le vien meno Segretamente al sol pensarvi Il core. Dal palagio paterno uscita mai Prin non era ilel giorno in che da Susa Mosse al castel dello sposato amante: E qualche volta appena ivi la faccia D'alcun ospite vide, o tutto serba Il pudor dell'infanzia e la paura. E quel dobole petto or notte e giorno Per le seive cavalca! e ad ogni fischio Trema di fronda, o gli urli della Iupa Ode, e vede la sera da lontano I fochi ove, chi sa? forse cenando Novi omicidi medita un ladrone! -Per me non tremerei: ma se rapiti Mi fossero quo' carchi ondo salvezza A te verria, Teodomiro, allora? " -Ed ei, Teodomir - dall'alte niure Ove geme prigion stassi allo doppio Sharre aggrappalo della sua fenestra: Ad ore ad ore immobilmente fugge Sovra l'ampie orizzon (1) l'ecchie bramese: Bramoso? e ehe mai spera? - Alı! nulla spera, Estinto erede il fido Ugger: Rusilde Saper di lui non può. - a Questo vil cibo, Che invan mi si largisce, alfin dispendio Parrà soverchio, e m'alzeran la croce. Venga, venga quel di! " - Tal è il febbrile Suo frequente desio. Fero contrasto, Bramar come riposo unico morte (2), E inorridir pensando al disperato Lamento di chi t'ama, allorebè il grido Udrà del tuo martirio! e nuovamente, Quasi l'orribil vita che tu vivi Bramar di proseguire, onde non giunga Alle tue sale mai quel desolante, Indubitabil grido: Ei più non vive! -Da quelle sbarre guarda, e nulla spera Teodomir: ma i di passan talvolta (5), Ed umaus figura egli non vede, Perocchè a tergo dolla torre il campo Giaco degli Unni, e a questa parte è un vasto

(1) Orizzon per orizzonte usolio Dante in forza della rima:

Si ch'ameoduc hanno uo solo orizzon,
E diversi emissarii ond'è la strada
Che mal non seppe carreggiar Feton.
Peac. c. 4.
Na non parmi liceoza do imitarsi.
Z.

z.

(2) Verso alfieresco.
(3) ... Ma ( di passao talvolta

Ed umana figura egli noo vede...

Vedi l'Ecclesiaste che forse commisera particolarmente la prostrazione dello spirito; Ver coli l' quia, cum ceciderit, non habet subtrantem se.

ZONCADA, Poesie.

Tratto deserto di palude e arena Che ad un bosco confina, e solo a manca Veggonsi dictro agli olmi i campanili Della città, e se il vento agita I rami, Si scoprono gli spaldi.... Agita, o vento, Agita quelle fronde! e il prigionicro Veggia talor sovra gli spaldi il passo Di vivente persona! È un indistinto Tormentoso bisogno al solitario Il veder l'uomo. - Almen da lunge! un santo Misterioso amor lega i mortali (1), Se distanza li seevra: ah! come a noiu Puon da presso venirsi o farsi guerra? Anco I nemici quasi ama, se ascolta Lor selvaggia canzon Teodomiro: Chò pur l'ungaro canto è umana voce. E se nel bosco alcuna volta udia La percossa lontana della scure, Pur frenava il respiro, e da que'colpi Alcun piacer trues, però che all'occbio Della mente pingeasi il buon villano Cho coll'ardua fatica alla diletta Moglie porgeva e a' dolci figli il pane. Ahimel ben d'uopo è ch'uom giaccia all'estremo D'ogni miseria onde gli sica riechezza Cosi povere gioie! - E se nel bosco Tace la scure - E tuccion gli Unni, - e tacu Negli olmi il vento - o dalle torri il caro A' meditanti suon della campana -Chi allor molce, o prigion, tue tetre noie? Oh allor - quel ciglio ch'uom giammai non vide Nel lutto inumidirsi, in mesta guisa

L'autor di un siesquari I lo de celeste Credes inpirazione carre al pio Vieggio manzo, e m'illedes il conziglio (2) Dello spirto a cui gioco è l'uman pianto i « A cavailo i a cavallo i ceco un predal » Cesi scienna, e già seprina, e già seprina la continua del pianto del continua con continua del pianto del

Abbassandosi a terra, a larghe stille

Versa il dolore!

Ma invoca il suo buon angiolo e confida Nel suo soccorso, e pallida e smarrita —

(1) Nota la profunda verità di questo concetto: ob! si gli oomini veduti da lungi tutti si amano, perchè ci appajone con quanto lio di più nobile l'umnon naturat re

(2) Il mal soono di questi due versi gunsta bruttamente il concetto, che d'altra parte ei vicor espresso in modo poco chiaro. Z.

Pur risoluta - avanzasi all'incontro De'masnadieri, e con la mano accenna Che raffrenino il corso ed ascoltarla Vogliano per pietà. - V'è uell'aspetto Dell'inerme e del debole un arcano Che ispira reverenza anco ai feraci: E se il debole opprimono, è un comando Che natura non fece, è un altro moto Che senza sforzo non si compie, e il compie Pensata voglia di trionfo o lucro,

Commovente spettacolo! Un istante, E dalle scalpitanti ugne pestata Esser potea la misera - un istante, E l'avventata squadra immobil sta: Così Otlusco imperò.

Smonta, s'appressa All'atterrita dama: e sopra il viso Dell'assatsin con la insultante gioia Della propria potenza e con le dure Tracce di crudeltà v'è come un fosco Lume che quelle tracce e quella gioja Addoleisce un momento, e sembra quasi Raggio di cortesia. L'opra era forse Di tua beltà, o Rosilde? o forse innanzi Ch'atti inumani il trasformasser, grande Fu dell'eroe lo spirito, e quel raggio Di cortesia reliquia è di quel tempo?

Ma in alme dal delitto degradate (1) A' moti generosi un pentimento Di sentirli succede, - e unica a loro Nota virtú - della virtú il dispregio (2).

- a Signor, la spesa io son d'un prigioniero Di cui t'offro il riscatto. Ove regina Nata foss'io, per quel riscatto un regno Dato t'avrei : ma ciò ch'io m'ebbi or pongo Tutto a'tuoi piedi, e supplice seongiuro Che il mio Teodomir tu mi ridoni.
- a Donna, ravviso il tuo scudier. Recato T'avrà il pregio in che tengo il signor tuo: Nè mai per men del valor suo di tanto Peregrino gioiel fia che mi spogli. «
- " Deh! non mucchinr tue forti gesta, o sire, Schernendo gl'infelici: ecco non vile Tesoro, e tu il geadisei : e fa' che, priva Di quanto in passeden, tranne il consorte, Di mia miseria non eurante, io possa Ogni di benedirti. o

« Olà mi segua Quel convoglio al castel. » Trema e rimonta

Rosilde la sua mula, e a lianco a Otlusco

(1) Verso prossico; degradare non sunan troppo bene in prosa, peggio in poesia.

(2) Questo è un cantroscaso; il dispregio della virtà noo può credersi virtà da nessano.

Quelle mura ove chiuso è il suo diletto. Ma l'avaro ladron vede l'amore E la bellezza della dama, e volge Nell'astuto pensier nova perfidia. Arrivano al castel : splegansi i doni, E Otlusco a sè venir fa il prigioniero. Oh emozion (1) de'due teneri sposi Nel rivedersi l Udi Teodomiro Ciò che a salvarlo fea Rosilde, e gioia, Stupore e gratitudine è in lui tanta Che parole non trova. - Il sospettoso Unno quel mutuo giubilar mirando. « No » selama » non è ver, queste non sono Vostre sole dovizie; in voi non fora Si poco duol nel perderle : al riscatto Ben puon di te, o guerriero, esser bastanti,

Dinanzi agli altri avvissi, e da lontano Guarda con desiderio e con affanto

Vo'per la donna che prigion ritengo. u Piansero, supplicar. Barbaramente Sono divisi, e dal castello a forza Dagli Ungari caccinto è il cavalicro. Che diverrà la misera? E ove mai Teodomir ritroverà tant'oro Qual dal perfido vuolsi? Il pio scudiero (2) Gli rammenta i congiunti. . Ah, i mici (congiunti

Ma pari a questo quattro valte un dono

Possenti son, ma antiche guerre e invidia A me feali inimiei, e non che aiuto, Scherno n'attendo nella rea fortuna! Vendere il mio retaggio? E leuta è l'opra; Ne malto indi trarrei, poiche si pingue Già ne diè somma chi tuglicali in peguo, v Mentre vari nel cor volge pensieri,

E un furibondo più dell'altro, e tutti Fansti a vendella si, inefficaci A liberar la cara sposa - e mentre Tenta indarno in agguato al masnadiero Toglier la vita - e mentre indarno al prodi Frati guerrieri e all'armi piacentine Recasi e prega e stimola e, a gran rischio Di cagionar d'ogni prigion la strage, Pur li spinge a battaglia, e dieci volte (Con finti attacchi) in Iontananza spera Trarre l'oste malvagia e della rôcea

(2) Dovevasi porre quanto e non quale; ma il verso

è talvatta un brutto tiranna.

<sup>(1)</sup> Questa vocabolo emozione nan è animissibile nello atile poetico, e perché di mal anono, e perché sente troppo il francese. Nel resto la poesia ania piuttosta esprimere gil affetti che riassumerti in una parola astratta. Ecco perchè le poesie primitive tanto ei commorono; esse dipingono, scolpiscono, toccano Il cuore, non analizzana. Il poeta è veramente il sublime fanciatto di Vice.

Hapidamento impadronirsi, e sempre La vigile degli Unni arti il delude, — A investir la città pensa in segreto Con aydacia incredibili il ladrone. Oh seellerata notte l'in tradimento Forse ad Ollusco apri le porte; il ferro E il foso cinque giorni orribilmente Scorre per ogni via, per ogni chiesa, Per ogni ostello, e disperato sembra Del popol vino il più risorger mai.

Ne per l'amor sol della preda esulta, Perocebe quanto più temuto e forte, Tanto più grande apparir crede al guardo Dell'altera Rosilde. Il ferreo core, Non si sa come, al pianto di Rosilde S'era commosso, e in guisa ch'ei sul punto Fu alcune volte d'asciugar quel eiglio, Libera rimandandola al marito: E se eseguia il maguanimo pensiero Non avrebbe sol lei, ma seco tutti I suoi tesori rimandati. Un giorno Alla stanza ci moveu della dolcute Con nobile proposto, ahi l na rivide Quelle angeliche forme, intese il suono Di quella voce, e gli morì sul labbro La pensata parola, e generoso Esser più non potè. Parlò d'amore, E. ciò che mai sofferto ei non avea, I dispregi sofferse, e quei dispregi Eran pugnali all'alma del superbo,

Nê degli altri prizion pari alla sorte Di Rosilde è la sorte. A lei l'uscita Sol totta è del castel, ma le si dona E visitar gli altri infelici, e alquanto Alleviar lor peue, e della croce Redimer chi dannato cra, e taluni Render sensa riesatto a lor lomiglie. Con benefico intento e varria speme Va serbando la vita, e all'escerato Ladron si finge meno irata, e volta Tutta è a cercasi occasion di fuza.

Eppur chi li avventava era a lui caro.

Ituta è a cercarsi occasiou di tuga.
Ma maggior di lor possa è il breve sforzo
Di gentilezza e di pudor ne'vili;
Parer grandi vorriano e oprar da grandi
Incomincisto appena avran — nel basso
Sentiero ecco ricalcali natura,
O abitudin d'infamia e delirante

De'sensi elbrezza, o il giubilo del male. Prudenza e pregli e digini de dislegno Più a Rosilde non val. Fra le valgari Delle coppe esullanze, il masnadiero Motti d'amor — na tenerari — vibra, Ed orgogliosi (als, il tuo bel nome, Amore, Non merta il foco de'profanti)

» O stolta,

A che ostinarti contro il fato I E credi Che, darche I his perituli, in vedovanna Perenne stissi il tuo prinier compagno 7 Mi, dvici hen gio di tua macanta ai ilmohi D'unante altra cousolusi A cercarti, Forei reidea I i'i rendica: le nozi con 1 Prorie ridea II vendica: le nozi con 1 D'unante altra cousolusi A cercarti, Forei reidea II vendica: le nozi con 1 D'unante altra cousolusi A cercarti, Invitte squadre io guido, un regno innalizo Cul le qui artitte signorie curvarsi Devran d'Italia: te pessanae e pompa Cul le qui artitte, e giorne curvarsi Devran d'Italia: te pessanae e pompa Sartid iregia; e (E in ceu di tri con Javencondo alla pudica un braccio

» Deb, signer miel Te irrito Se il passato ramento e i di felio Gle da te lunge io trasiz a sgombrar l'ire Dal ciglo tuo, quindia silenzio io pengo Il prisco ond'arsi immenso amor: ti basti Queto silenzio. E se ottinata spena Nulrir pur vuoi d'amor novel me accenda, Feche d'atti tramini e scortesi lo mai capace non ti scorga, e al temp Laccia il mutario del cer mie. Tra unife

E maestosa così parla: e lenta Allontanar pur quel terribil punto Cui già da lungo con preghiere e pianto S'è apparecchiata. — Mesi e mesi invano Sperò in Teodomir: più non ritorna. Nelle pugue sperò, ma invan: la palma Sempre è dell'Unno. Invan sperò d'apriria Qualche strada alla fuga: omai nou resta Scampo ad infomia, altro cle un sol — la

(morte.

A timid'alma arduo daver, la morte —

Ma non feroei tutte fur le donne

Di cui l'alto morir narran le istoric.

A talune, o pittor, forse tra quelle (1)

# (1) A talune, o pittor.

 E maschi tratti e gigantesca possa E spirito guerrier dar non dovevi E mite eor portavano, e formate Eran solo ad amore, e d'una spada Inorridiano al lampo, eppur (oli grande, Oh ben più grande era virtù!), a dispetto Della dolce indol femminil, il seno Anzi ch'a onore o amor farlo spergiuro, Colla tremante man si laceravano! --

Ahi giunta è l'ora per Rosilde! Un varco Era all'ondacia del fellon, quel varco Or più non è. Nè avvidesi ei else l'armi Appese alla parete ella adoechiasse: La parete adocchiava e già scagliata Col volo d'un baleno erasi a un ferro La generosa... allor che risonanti Di spaventose grida ode le sale. Due i momenti non fiiro (1): assaliti ode Rosilde gli Unni, e un rapido pensiero Non mai previsto or le risplende, il ferro Che in sè volger dovca, vibra al tiranno, Cade - e su lei rovesciasi - e quel ferro Dal seno Otlusco a sè strappando il pianta Ed il ripianta dieci volte e in viso E nel fianco alla misera, e fra gli urli

E i colpi e il duol e le bestemmie ci spira. Tal nel rastel la spaventevol scena Presentavasi agli Ungari; allorquando Prorompea l'oste. Impugnano le lance, A far fronte s'accingon, ma l'orrenda Morte del condottiero, e la sorpresa Sì gli atterria else immemori son fatti Dell'antica lor possa e a vergognosa Fuga si dan per la campagna. - I prodi, Esuli Piacentini, al forte fatto Duce Teodomiro, eransi spinti Perir giurando o viacere: e mai fermo Da moltitudin eiò non fu ehe tutti, Per quanto lunghi sien feri gli inciampi, Visti a crollar sotto ai suoi piè non li abbia. Ma come or si pueo ardua è la vittoria Donde il terror de'barbari? Nè Otlusco Fu veduto pugnar.

Parla un morente Ungaro e accenna del suo sir la sorte :

da questo sentimento anche nel dipingere nua amoxzone, una selvaggia, la Taxereda: jin più d'un passo di quel poema cerca d'attenuare ció che ha di forte il carattere della guerriera. Chi conosce il tentro sarà dell'upinione del trovatore : avrà veduto che nn'attrice per quanto sia valente, s'ella crede di dover dare alla eroine i tratti degli eroi, essa può far raccapricciare, ma non mai commuovere; se invece l'attrice non è che eroina, cloè douna nel suo più nobile significato, allora le sue lagrime ne strappano molte.

(1) Troppa sottiglierza per un porta.

Femminea man lo trucido! » Ai vincenti Raddoppiasi la gioia. - Ov'è la santa, La salvatrice della patria? - Schiuse Son le carceri: mischinsi col grido De'redentori il grido di cinquanta Liberati prigioni.

u E tu, Rosilde, Chè non accorri? Dove sei? Rosilde! Diletta sposa l n

Ardea fosca una lampa Nella gran sala. Spaventato n'esce Il vecchio Ugger, nel suo signor s'incontra; Ritrarnel vuol. Ma già Teodomiro, Tra rovesciate mense e armi, scoverto Ha l'immane eadavere d'Otlusco: Con gioia gli s'appressa - oh vista! un altro Cadavere ei copris ! Rosilde. -

E intanto Che il più infelice de'mortali esclama Miserandi lamenti, (oh mescolanza Che drizzar fa le chiome!) urla di gaudio Metteano ignari i suoi compagni ancora, E eon festa ehiamavano: " A te déssi Questa lieta vittoria! A'faggitivi Riposo non si dia! Guidane, o prode!

La città si riacquisti! n -A poco a poco Cessa il giulivo dissonante strepito:

Il luttuoso caso odono: muti Reverenti s'affoliano alla sala : Tutti lor gioia obblian: l'egregia donna Mirano - e oh ehe pietà! quel cavaliero Dianzi sì dignitoso, or nella polve E nel sangue si rotola ululando, Nè più gli cal che forse altri il dispregia lte, o felici: agevol eosa è omai Il ripigliar la città vostra. Otlusco Da costei fu atterrato... oh, ma vedete La generosa! n E il sen tutto squarciato

Di Rosilde accennava e quelle care, Or deformi sembianze: ed oltraggiando Il fido Ugger che il contenes, una spada Afferraya, ma indarno, onde svenarsi. Racquistò le sue mara il fortunato Popolo piacentino. Ebber perenne Del vedovo stranier eura i pietosi

Ospiti, ed a Rosilde a eterna gloria (1) A eterna gloria la mezzo al foro.

Ciò non regge colla chiusa. Ma il trovatore parlava dell'intenzione di chi eresse il monumento. Non è egli così di tutto ciò che si fa per la ricordanza de' posteri? Si suppone sempre l'infinità de'secoli: e nn furore nopolare, un terremoto, cento cause possono distruggere oggi ciò che leri si credeva eterno.

In mezzo al foro alzaro un monumento; E allorquando, tra pochi anni recisa Fu dal dolor la vita di quel prode, Chiuse le sue infelici ossa nell'arca

Venner dov'eran di Rosilde l'ossa, Alii! quell'area vedeasi a'tempi ancora Della mia fanciullezza, e il padre mio La visitò: ma quando pellegrino

La tisto, ina quanto perio, moi Adulto mossi tra i Lombardi, e volli A mia debol virtù porger conforto Quelle asere onorande ossa d'ecoi, Più non riavenni che un'infranta pietra (4), E su quelle secles laide cazzoni Vil giullare cantando (2), e gli foc cerchio (3) Con ghigni infami la plaudente plebe! (4)

Silvio Pellico, Rosilde.

(1) Più non rinvenol che un'infranta pietra.

Piocenza fu, tra le altre città lombarde, spesse volta desolata dalle accanite guerre tra nobili e popolo, e il portito vincente distruggeva con di rado ciò che era stato concrato dal vinto.

(2) Vil giuliara cantando,...

I trosalori di genere elevato chiamazua gridhor i pote i vile i bufficie e questi non erano gia di adulatori soltauto del volgo. Trattandosi qui d'anos storia molto anteriree ulla possi a nol nota del trovatori, parrebbe che la voce giullare fosse au anacconismo. Mà è certo che i sutti i lengal vi fiarono posti, e particolarmente pocti vili e bufforii na, sepalomque eta situatio a posti della posti della posti della posti della posti della voce giuliare, che situatifica sicoloriere, ristritativa.

(3) E gli fea cerchio
Con ghigni Infami la plaudeute plebel

Questa pittura d'unime abbiette, profinanti an monumento eroico, induce a credere che ció fosse in un tempo d'anarchia.

tempo d'anarchia. (4) Abbonda sienramente questo racconto di non comuni bellezze: v'è pensato avolgimento di affetto, molta sceltezza di imagini, molti concetti gravi, sublimi talvolta; ma pure non è tal lavoro che ti s'imprima nello meute che ti sucal a lango nel cuore. E qual n'è la causa? A me par ravvisarla iu certa qual monotonia ond'è quasi che sempre la stessa corda che vibra, il che alla fine lugenera sazievolezza. Prese per se le cose chi ci dice sono assai spesso degnissime di lode; una così tutta insieme, perchè girano quasi che sempre sulla stessa idea. Nuoce anche all'evidenza del racconto, al calore dell'affetto certa frase a tratti troppo filosolica, che non è propria della passione. Il poeta devo innanzi tratto parlare ai sensi , toccare il cuore: e questo si ottiene o gran pezza più descrivendo gli effetti che non risalendo nlle cause, parlando all'imoginazione, anziebè al puro raziocinio. Lo stile la generale è casto, elegante; pure a tratto vi noterni qualche negligenza, a tratto soverchia liscintura. Il verso ha bell'onda, acconcia spezzatura; non al però che talvolta non vi al scorga la nonfelice lmitazione dell'Altieri, che, volendo esser forte e vibrato, ti da talvulta il daro e il conterto.

L'OMBRA DI UGO BASVILLE CONDETTA DALL'ANGELO ENTRA IN PARIGI.

Non stormiva una fronda alla foresta (1), E sol s'udia tra'sassi il rio lagnarsi, Siccome all'appressar della tempesta.

Ed ecco manifeste al guardo farsi Da lontano le torri, ecco l'orrenda Babilonia francese approssimarsl.

Or qui vigor la fantasia riprenda (2), E l'Ira e la Pietà mi sian la musa Che all'alto e fiero mio concetto ascenda.

Curva la fronte e tutta in sè racchiusa La taciturna coppia oltre cammina, E giunge alfine alla città confusa,

Alla colma di vizi atra senlina, A Parigi, che tardi e mal si pente Della sovrana piebe cittadina.

Sul primo entrar della città dolente (5)
Stanno il Pianto, le Cure, e la Follia
Che salta e nulla vede e nulla sente.

(4) Tra i vari segni di vicina tempesta contano gli

ouervatori lo calma dell'arie, durante la quale il fiscio del more e il maliconior ramore de lorrente de distori trandesi più sensibile. Pare che in quell'universale quieta delle cose la natura mediti il suo dolore, che pol scoppia più violento, siconore quello dell'animo aostro, le rui faneste e dispersato conseguenze sono sempre preceduta da profondo il testito.

(2) Delibato da quello dell' Alighieri : Or qui lo morta poesia risurga; a da quegli altri di messer Lodovico :

Chi l'ali al verso presterà, elle vole

Tanto che arrivi all'alto mio concetto?

coi quali modi di dire i pocti, erigendo sè stessi, cri-

gono ancora l'attenzione del lettore.

(3) Questa pittura dell'odierno Porigi è tutta disegnata su quello che fo Virgilio dei mali che occupano l'ingresso dell'inferno. La riporterenso intiera e per ri-

ereare alquanto il lettore coi versi del più purgoto artefice di poesia, e per renderao agli occhi più visibila l'imitazione:

Vesibulum ante ipsum primisque in fancibus Orei Luctus et nitriese possere cubilia Curre;

Dibuteran habitani Mobel Iristianus Senerius.

Pallentesque habitant Morbi tristique Senectas, Et Metus, et malesanda Fomes, ar turpis Egestas; Terribiles vins formes; Letanques, Lobosque; Tom consanguineus Leti Sopor, et mala mentis Gandio, mortiferuaque adverso in linine Bellum, Ferreique Eumenhalum thalami, et Discordia demens, Viorreum crimen vittis innea cruentis.

Veggasi uncora la bellissima imitazione che sopra il fondamento di pochi versi d'Ovidiu ne fa l'Angnillara nel quarto delle Metamorfosi. Evvi il turpe Bisogne (1) e la reslia, Incrzia colle man sotto le ascelle (2), L'uno all'altra appeggiati in su la vis. Evvi l'arbitra Fome (3), a cui la pelle Informasi dall'ossa (4), e i lerci denti Fanno orribile siepe alle mascelle.

Vi son le rubiconde l're furenti, E la Discordia pazza (ii) il capo avvelta Di lacerato bende e di serpenti.

(1) Oncervità în quanti differenti supetti tribe dai posti considerata quelle posti e repite Eprica, de Virgiliu; certi dipitari, da la Erredica fedirinii, da Terculair officie certi dipitari, da la Erredica fedirinii, da Terculair officie manuferic dell'immissi, da Elizado, functive del giustanmo, da Teopalair; (i finalmente ercharitri delli erit e certire adita falsica, da Terculti: a deleval posta deche, secondo il idetta di Certeron, differires obquanto dalla virgilio, e erit son casa onello pais conveniente, Andro u Virgilio, e erit son casa onello pais conveniente. Andro certire.

(2) Imagine tolta interamento da quel celebre sonetto del signor abate Onofrio Minzoni, ferrarese: Stavasi culle maa sotto le ascelle

Mandricardo alla riva d'Achrenute.
Cltiamo con venerazione l'esempio di questo sublimo ingegno vivente, o facciam conto di citare niente meno che quello d'un classico.

(3) Se and som an appeara, questa è l'imperione fisere d'Icadiano; e versame la fine de l'arbitra, la tirinama dell'assam, pulagradolo alla repiere e a tanti arbar la timina dell'assam, pulagradolo alla repiere e a tanti arbar la chiam some arbar la comita dell'assamenta di imperadora. Sercen anelle Epistole strincirenter pravepta ma malla, pareli, appellar, o Oppiano, nel terro soldi. Peresponse, dopo d'aver detta che salla qui gaver della fine, sposimage queste regione, che dri qui gaver della fine, sposimage queste regione, che del relata i il sessimenta di Filice nella vita di Stoci, contenta i il sessimenta di Filice sella vita di Stoci, conpeptita la fane e la seté denicara gavera e difficile.

(4) Dunta. Parg., canto XXIII: Pallida nella faccio, e tanto scema

Che dull'ossa la pella s'infarmava. E niepe della bocca appeliò i deuti anete Omero frequentissimamente. Non si deve omettere quel passo d'Ovidia, lib. VIII Metam., ove descrivo appunta la Jame; Labra incena situ; seabri rubigine deutes;

Darn cutis, per quam spectari viscera possent.

(å) Nessuno epiteto ullu Discordia così proprio e consucto come quello di pazza, datole da Virgilio più volte a dall'Arisoito. Il poeta mantovano dapo di averle nel VI dell'Enride orunta la testa di bende sangainose a di serpi, finisce di vestiria null'VIII con questa egregia

ipotiposi:
.... stissa gandens vadit Discordia palla,
Quam eum sanguineu sequitur Bellona flagello;
e questo manto stracciatu (idea ebe il nostro po

e questo manto stracciatu (ldea che il nostro poeta la trasportata alle bende) le siene pasto indosso ancura da Petronio: toto laceratams pectore cestem. Una vivissima ed omerlea prosopopea di questo mostro vedita nel lib. X dei Paralipomeni di Quinto Calabro. Vi son gli orbi Desiri, e della stotta Ciurmaglia i Sogni, e le Paure smorte (†) Sempre il erin rabbuffate e sempre in votta. Veglia custode delle meste porte, E le chiude a suo senna e le disserra, L'ancella e insieme la rival di Morte (2);

La cruda, in dico, furibonda Guerra,
Che nel sangue e abbevere e gavazza,
E sol del name fa tremar la terra.
Stanle futuran l'Erioni, e le fan piazza,
E allaccianda le van l'elma e la magliaDella gorgiera e della gran corazza;
Mentre un pugnal balutuo alla tanaglia
Delfabbri di Cocito in man le caccia (3),
E la surona e l'incurar alla balufalia.

Un'altra Furia di niù acerbo faccia,

Che in Flegra già del cicle assalse il muro (\$),

(1) Al controrio la Paura nel VI della Tebuide è chia-

nata andace:
Specque, nudaxque una Metus, et Fiducia palleus;
forse perche l'uomo impaniito e in pericolo di vita nrrischia a delle intraprese alle quali in istato di sicurezza non si sarebbe uttenlato. Con tutto ciò questa idea
di Stazio el sendrar più raggionata che naturale.

(2) L'ano e l'aliro seatimento verissimo; poiché, i troune la morte, niuno de'tanti mali ébe ci distruggona leva dal mondo si gran numero di vite come la guerra, che perciò vien qui detta ragionevolneute ministra ed cansta della notre. Vagliami nua scoteuza del divino Ferrarese in bocca della Morte medesima n propossim d'una grande uccisione ethe si fa per mano d'Orlando;

Pel campo errando va Morte erudele In molti, vari e tutti orribil volti, E tra sè dice: In man d'Orlando valei Durindana per cento di mic falci. (3) Essendo questo Il jugnale cha l'irreligiono mette in mano ulla guerra, cra beu giuso che quess'arme non

altronde uscisse che dalla facina del diavalo. La frase qui adoperata sa motto di quella d'Ariesto: Temprato all'onda ed allo stigio foco; e dell'utra:

Formò lo sculo all'infernal favilla.

(4) Simboleggiarono gli untichi sapienti, in questa guerra de'giganti contro gli dei, gli aforzi del saperbo unano intelletto contro la religiona, a svelarono così

sons figure sensibil l'abuso delli rivoista ragione. Moni talani noi supristo, ma l'ibilitale divirito, rendamanto qui ed altrava l'Indusiere dei alt qualche vista dala fratta, produccioni in cuspo il solch lungo printare. Alla quali contert and tre reposte intresso per prefune. Alla quali contert and tre reposte intresso per pertante di prota posita noi è così sorre di una natura contenta qui devenire quali despi pesso da na forta la agredienta diversio, a l'iratto non si poò cenurare colla concretata percita egglisti. sensi laviorari lo apirici concretata percita digili. sensi laviorari lo apirici concretata percita deglisti. sensi laviorari lo apirici concretata percita che di con per la tattari degli orde, la ferre e pia specia, per la tattari degli orde, la ferre e pia specia, per la tattari degli orde, la ferre e pia specia, per la tattari degli orde, la ferre e pia specia. dita che non è quella della meditaziona, dipingerna a rilevarne la metafisica loe turpitudine. Ci faremo ad osservare, lu secondo luogo, che talo o

tanta è la morche e la santità della mortar religione cha la debole umana imagnativa se non vivea sostemus; a debugia de provieta, dell'immendiata ispiranione ulviana, difficialmenti a pirata all'astrazione di viten coi subliana indi e quali suilu al può tegither nei donare sexua pericolo d'Alterarre la puritty ondic' che suntrarie comissa non artiface di approximatri lo spanardo e prenderno donar-sitenza; e tomanchi di sono peterre sostenze. Il che artificazza, o temanchi di sono peterre sostenze il che a religioni del senso, e viste di dibito mortale la contemplazioni ecolori dall'inteletto.

Dovrebbe, in terzo luogo, rispondere per noi l'esempio de'sommi poeti, che, anche illuminati dulla iace dell' Evangelio, immo sparse le altissime e saere ioro invenzioni di favolose allegorie : e potremmo citare l' 0mero dell' Inghilterra, che n' ha riempito Il suo Parndiso perduto, collocando (per dirue una di milie) nell'inferno, sulla riva del fiume Lete, Medusa che tica tontano colla vista della Gorgono i diavoli che vorrebbono accostarsi a bevere la correnta dell' Obidio, e paragonando Eva ad una driade, poi a Pomona, e poi a Diana, e Adamo a Giove quando abbraccia Giunoue; eltar l'Alighieri, a cui tanto è la favola che la storia (ne dico già la profana, ma la divina); eltar Il più casto, il più verecondo di tutti i poeti, il Petrarca, che confoude Giove con Dio; citar l'elegantissimo Sanazzaro, il cui poema sul Parto della Vergine dolevasi ii dotto o santo enrelinal Seripando, legato al concilio di Trento, che non si leggesse e spiegasse nelle scuole alla cattolica gioventà, senza panto scandolezzarsi de' vaticini di Proteo sulla persona di Gesà Cristo: citar finalmenta l'esempio del gran Michelangelo, che nei suo Giudizin universale non ha temuto di mescolarvi pure Caroute che tragitta sulla barca I dannati. Ma perchè una censara, siccome questa, generata dall'ignoranza e fortifienta dalla presunzione, non si mortifica per la via dell'autorità, noi la combatteremo coll'arme della ragione; o penetrando nei segreto ed alto consiglio di quei sapienti, dall'oscuro labirinto in cui si sta chiuso, lo trarremo alla luce per disinganno di colora che, non audando collo sguardo più oltre della superficie, eredono con siffatte allusioni violato Il decoro della cristiana

terologia. Postinos in frente alia nostre rificación il Passiona del posta della ragiose: au pieces porcia. Ora la pittura ma pesta all'uniant che per l'organo degli cottà, e como pesta all'uniant che per l'organo degli cottà, e correptore. Se lo verrò danque dipiagure il tutio a la correptore. Se lo verrò danque dipiagure il tutio a la proprieta de consistencia de consistencia del proprieta de artifica pesta attribuir, con artico de quali limitario del proprieta a la lidio proprieta di actualita della asteria, el timo della natura e di libo, ed occitarri il seni dell'o-necto e del bello.

Sottoposto alle sembianza della materta il pensiero, ceso generata la fivola, la qualo non è altro che la scienza in abito popolere, e la verità travestita. Nè ad altro fine ella prende questi umila volgar vestimento che per allettar maggiormente ed innamorare di succe-testi bellezze le menti achive del popolo, nemico della face acontemplativa, e ducle soltanto a quegl'insegna-

menti cha baticoo alla porta del sessi per Institutari nell'intelletto. Perforbe devisano dai retto settiero de caliagusso lo spirito o la virio vitale della pocsia tutti coloro che la possicia travatsono in Bisonia, e, in luoga di pingere, decismano le possioni, di modo che speglisto di rimio ia loro probia, vicia isparir tutta col unimero delle sillado ta lor pocsia, rimanerel son gla disperi delle caliado na il disperil frammenti d'un etconaliso efectamatere.

reductions among goods principle, the 3 posts elgitree, sell aljunion may real travel portramadare note most legal usuaini i sou habitut concerd set verterable di celestrali in percisio dalla mostrie, quatanciente di celestrali in percisio dalla mostrie, quatanque insignie di virto o di visio gli si precenti, egil ha una percisiona di celestrali di celestrali di percisio dalla connon senso, si egil punta il ferenza a ponderare se vero di vivino si della punta il ferenza a ponderare se vero di vivino si della celestrali di celestrali della di la vivino si della celestrali di celestrali della di la vivino si della celestrali di celestrali di celestrali di la freshi una sufre derinano alla sea singitutori privazio.

· Per questa ragione (vien qui la soccorso del mio · pensamento l'immortale Gravina), per questa ragione, · dic'egli, si stimò Dunte libero di ogni biasimo in avere · dato luogo a Catone nticense fuori dell'inferno, ed · in avere nel purgatorio tra le seulture delle virtà me-· scolati gli esemuli della Serittura colle istorie profane, anzi unche colle favole, delle quali benehè sia falso il · significante , vero nondimeno è il senso significato , « cioè la dottrina morale, ed il seme di virtà dentro la · favola contenuto. · Nè per altro è da credersi cho questo teologo poeta collocusse nel paradiso l'anima di Rifeo troiano, ucciso, secondo la narrazione di Virgilio, nell'incendio di Troia, se non perchè essendo egli stato justissimus unus in Teneris et servantissimus aqui, e trovando in lui Dante una viva imagine della virtu, stimò egll, non che lecita, lodevole cosa il trarla fuori del faugo sielle pagane opinicol, e purificaria, divinizzaria in cicio alla sorgente della vera giustizia, di eni era questa imagine nna peregrina dispersa emanazione.

Ne questa è tutta ancora la mente dell'Alighieri. Investito egli dall'altissima idea della grazia divina, che, giusta il sublime suo detto,

> . . . . . . . . . da si profonda Fontana stilla che mai creatura Non pinse l'occhio insino alla prim' onda;

a experimel in dottrina di que' dottori che l'anguna no cies su un como mi lliminista didi rivitazione manitenese nel traver del no verrer una perichi notre di la comparazione del conservato del conservatoria del comparazione del conservato del conservatoria del conservato del conservatoria del conservato del conservatoria del conservanto del conservatoria del conservacione del conservacione del conservatoria del conservacione del conservano del conservacione del conserv

L'occhio alla nostra redenzion futura,
Onde credette in quella:

e soggiunga cha la Fede, la Speranza, la Carità

Dianuzi al battezzar più d'un millesmo.

E in questa guisa quel profondo lagegao, avvezzo a nascondere la sua dottrina

Sotto il velame delli versi strani,

cristianamente favoleggiando, che altro mai free, se non che rendere alla virtù un tributo di riverenza, esaltandola perfiso nella persona d'un pagano ed insegnando n noi il rispetto che in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni atato debbesi allo sue divino attruttive? Che se la libera lliindata ragion paetira spinge tan-

t' oltre, siccome abbiam veduto, i suol privilegi, chi ardirá, leggendo (se par lo legge) le opere di quei grandi intelletti, stendere le sue critiche petulanze sulla profonda sapienza else move e regola le peregrine loro invenzioni? Chi sara si villano da condanuar l'uso cho da ingegni più limitati e niù timidi si fa talvolta discretissimo e moderatissimo della favola, null'altro da essa prendendo else il paro senso allegorico? Ignorano forse costoro che altrettanto fecero non pochi tra i medesimi antichi santi padri, i quali, volendo distrarre dal culto superstizioso I geutili, « non solo (dice il citato Gravina) · adopernyano il vigor della luce evangelica, ma eccita-« vano ancora nkune autorità de' primi architetti del-· l'idolatria, e sviluppando i nodi delle favole, facevano · apparire qualche principio della cristiana fede sulla · medesimo tela de filosofi ed antichi porti? · Che più? Se leggendo noi negli stessi libri ispirati - facientem Areturum et Orionem, et convertentem in mone tenebras. et diem in noctem mutantem : Amos, cap, 5, - Oui extendit carlos solus et graditur super fluctus maris. Oni faeit Arcturum et Oriona et Hyulas et Interiora Austri; Job, cap. 9. - nessuno ha mai bestemniato che l'uso di quei termini favolosi contamini il santo loro linguaggio. vi sarà, chi in un poema nel quale cospira la favola non meno ehe in religione, inorridisca al sentire i nomi soli d' Arberonte, di Circe, di Briarco? e coll'anima piran di questo santo raccapriccio si gyrà il coraggio di pronunciare da certi tripodi che la Cantica Bassvillinna altro noa è che un mostruoso miscuglio di profano a di

Sarebbe questo il momento di senotere in polvere di dosso ad un borioso scrittore che, affettando la tirannide delle lettere, aerive tuttodi sentenza di morte contro lo altrui produzioni (salvo quelle che vilmente si prostrano al suo tribanale) per vendicarsi del sonno apopletico in cui son cadute le sac. Ma non sara merito nostro, se neppur questa volta la castigatezza de'romani costumi concede libero sfogo alla giusta ed antica indignazione che ci commove. Qualanque però siasi questo name che achergando erea e cancella con un tratto di penna le riputazioni di tutti I secoli, questo letterario carnefice il quale non accorda la vita che alla sprezzata e timida plebe che gli cusca al picdi tramortita di animirazione o di riverenza, spera egli forse d'inver ottenuto dall'Italia il perdono d'averla un giorno inondata col brodo dello sne sciolto poetiche? La crede egli forse dimentica de grossi valansi da ini stampati a perpetuo manumento della sun insensutezza, e a beneficio solo de'cessi e delle botteghe? Non teme egli punto che, mentre da lui si pescano in casa d'altri le virgole e la parole, venga a qualcuno la fantasia di pescar le balene E armò di Briareo (1) le cente braccia;

nell'occaso de' suol errori? Dopo di aver consumuto tanti anni nelle villanie contro i vivi ed i morti, perchè non sacrifica almeno an sol giorno alla gentilezza? Che è questa rabbia, questa bila sempiterna che lo divora o gli fa versar d'appertutto le sue delfiche contumelie? Che è questa pretensione di rovesciare, di calpestar sempre l'opinione del pubblico? questo brutale istinto di cercar ne' libri i soli difetti quos humana parum cavit naturn, e su questi scagliarsi uffamato, come i corvi che vanno in traccia soltanto delle carogne? in somma questo vile custume di banchettar sempre allo ceuo di Ecate per non morir di fame sul trivio? E poi si lagnano se si tingo qualche volta la penna nell'amarezza! o poi le savie persone declamano aull'intollerunza noctica! Oh! uomini che, come il farisco, ringraziate il Signore di uon essere ne poeti ne intolleranti, e cho provate tanta compassione pe cani che mordono e niuna affatto pe' viandanti che si difendono, sapete voi che le bestie cattive non si domano colle carezze? Supete voi che niano è solito di far la limosina a chi gli ha menato prima il bastone? (\*)

(1) Uno de più famosi campioni dalla guerra de giganti contro gli dei fu il Centimano, che i numi (dice Omero) chiamano Briarco, e i mortali Egrone. Costui, prima deila sua temeraria intrapresa, avea reso a Giove un importante servigio. Avendo Gianone, Pallade e Nettuno cospirato contro di Giove, Teti scoperse la congiura e chiamo in aoccorso di esso questo gigante da cento braccia, il quale, portatosi in ciclo, si assise necanto a Giove in aria cost terribile cho gli dei congiurati si spavcutarono e rinnuziarono all'ardito loro disegno. Ua'altra valta, essendo stato eletto in giudice d'un litigio tra il Sole o Nettuno circa il dominio del territorio di Coriuto, egli ne aggiudicò l'istmo n Nettuno e Il promontorio al Sole. Con tutte queste prove di virtà e di saviezza egli si ribellò coutro Giove e lo combatte nei cumpi di l'legra mella Trssaglia, ove fingono i poeti che segnisse questa memorabile conflitto, che prima fu argomento dei versi d'Apollo, poi d'Orfeo e poi di tutti i poeti.

(\*) Abbiano lusciato correre questa lunga nota del Monti, perché in essa manifesta chiarissimamente le sue poetiche delle quali abbiamo ragionato noi punel discorso d'introduzione a questa seconda p del nostro lavoro. L'accorto lettore ben crederà che i più dei principii del poeta, sebbene buoni in se, nulla provano per essere stortamente applicati. Com per escuprosumo per eutre stortamente appueati. Lon per escu-pio, sersisimo esti è che il poeta dese principalmen-parlar per imagini, na ne sien per questo di conne-guenza che si debba usar la mitologia, quani che non ti fosse altro modo di parlare ni sensi? È la sueva Scrittura non parta cesa ai sensi meglio che ninn altro libro al mondo seuza che però ricorra alle favole? Altro è dar senso, favella, ragione alle cose inanimate cori passando, altro dar per enti reali, degli enti la eni falsità è riconoseinta dall'universale. Medesimamento potremmo ribattere le altre opinioni di quel grande inge gno, se non fosse fatica perduta in un tempo in eui si vorrebbero frenare le esorbitonze in contrario. Solo porremmo che i giorani lettori con noi si muissero a condannare nuanimi l'acrimonia con che il Monti, con troppo perieoloso esempio, si scatena contro i snoi critici. Quando impareremo una volta a ragionare anche offesi con quella pacata gravità che dorrebbe essere come divira del sapiente Z.

Di Disgora poscia o d'Epicuro (1) Dettò le carte, ed or le franche seunle Empie di nebbia e di blasfema impure;

E con sistemi e con arrende fule Sfida l'Eterno (2); e il tuono e le saette Tenta rapirgli, e il padiglion del sole (3),

Come vide le facce maledette, Arretrossi d'Ugon l'ombra turbata:

Chè in inferno arrivar là si credette: E in quel sospetto sospetto (\$) cangiala La sua senteuzo, e dimandar volca

Se fra l'alme perdute iva dannata. Quindi tutta per tema si stringea

Al suo conducitor, che pensieroso Le triste soglie già varcate avea. Era il tempo che sotto al procelloso Aquario il Sol corregge ad Eto il morso (5),

(1) Fu questo Diagora il più erdite eteista di tutta l'antichità. Egli scrisse dei libri per provare che un Dio è un essere impossibile; perluchè gli Ateniesi, inorriditi

di queste massime, lo cercareno a morte, colla promesa di due talenti a chi lo desse vivo, e di uno a chi ne portusse la testa; e il decreto che lo dichiarava infame fu scolpito sopra non colonna di bronzo. In quanta ad Epicaro, fra le molte dispute else si sono

fra i dotti eccitate sopra i anoi dogmi, abbiasi ogneme l'opinione che più gli piace. Basta che in ciò solo si convenga, che la dottrina di questo filusofo è passata in un pessimo proverbio, e che, risuscitata nei dolci versi di Lucrezio o in tanti ilbei francesi, è divenuta man

delle più fotali alla purità della morale evangelica. (2) Dio volesse rhe questa non fosse che un'enfatica espressione poeties ! Ma ella è par troppo l'orribile letterale distida che leggesi nel più emple di tutti i libri.

(3) Magnifico detto del Salmista; in sole posnit tober-(4) Greco modo di dire, sictome nota Servio a quel

verso di Virgilio: Insonnere cave gemitumque dedere caverne;

simile a quell'altro: . . . . . nostro dolnisti sape dolore.

Diensi akrettanto di quel passo di Calvo riportato da Quintiliano: Duetum ambitum sestis omnes, et hoe vos seirs omnes seinnt, Cost vicer vita, morir morte, ferir ferita, e tant'altri. Niuno però meglio del min messer Lodovico:

No fo quella avvertenza inavvertita Da Malagigi per pensarvi poco:

e nion peggie dell'Alighieri :

lo credo rh'ei credette ch'io credessi.

L'Ariosto , la di cui chimica traeva l'oro da tatto , les imitata graziosamente questa licenziosa locazione, e poco manca che non le renda degna di lode:

lo credea e credo, e creder credo il vero.

(5) Perifrasi del di 21 gennaio, giorno di sempre acerba ricordanza per la morte dell'infelice e virtuuso Luigi XVI. Quattro sono le circostanze che qui si toccano. La prima è, che in quel giorno computasi dagli astronomi il passuggio del sule dal segno di capricorno a ZONCADA. Poesie.

Scarse il raggio vibrando e neghittoso: E dieci gradi e dieci avea trascorso Già di quel segne, e via correndo in quella Carriera, all'altre già voltava il dorse;

E compito del di la nona ancella (1) L'officio suo, il governo abbandonava

Del timon luminoso alla serella:

quello d'aquarie: la seconda che, stando il sole nel capricorno, i nostri mari sono, pinechè in altro tempo, ogitati dalle tempeste; lo che illustrereno in fine della nota: la terza, rhe nella costellazione d'aspensio favoleggiusi collocato da Giove il rupito troizoo Ganimede; onde troiana stella giustamente vica detta, conce per la stessa ragione puer ideve dissele Ovidio, e jarcailis aquarius Manilio. Lo quarta finalmente si è che, dimorando il sole in questo segno, il clima nostro è si fredda che, attenendoci alle nostre sensazioni, scuza le quali il criterio porticu sarrbbe tradito, il raggio solare è più scarso e pigro del solito, perchè tale lo decide il giudizio de'sensi.

Che pol siann frequenti le tempeste nel segno di capricorno, massimamente quando tramonta, lo imporiante dalle meteorologiche soservazioni, non meno che dai pocti, de'quali tre soli escaspi addurrenso perché men cogniti: uno di Teorrito nel settimo de snoi idilisi: quan propter occidentes Hordos Notus humidus urget undus; l'altro di Nouno; imbriferou piscosi sopra dorsum capricorni; e l'ultimo di Rufo Festo, rhe cun virgiliana e properziana eleganza dane:

Sava procellosis immittant flabra fluentis,

levece di procellosa fiobra, Vedi l'Enride, lib. IX, v. 668, e l'intemperante instatione di Stazio nell'VIII della Tebaide.

(1) La sentenza di morte sulla sacra persona di Laigi XVI fa eseguita poco dopo le dieci di Francia, e il pocta fa che l'angelo coll'ombra entri dentre l'arigi poco dopo le nove, per occupare intento i snoi eterri vincciatori nello spettacolo di quei lagulari preparativi, e nell'orrore ili quella città forsconata. Chiama poi le Ore ancelle del giorno, come lo chiamo Danto;

. . . . . . . . . . vedi rho torna Bal servigia del di l'ascella sesta;

e questo pensiera egli belibe al fonte d'Ovidio, che impiegò espressamente le Ore al servigio del Sole; Jungree equos Titan velocibus imperat horis:

le quali poscia l'emulo d'Ovidio, il Marini, ingegnosamente appellò dodici brune e dodici vermiglie, per distingaero le ore diurno dalle notturne,

Chi dassi a rredere che auche Omrro le rappresenti come aucelle del Sole, s'inganna, non farendole egli che curutrici de'cavalli e del corchio di Ginuone e portionie del ciela. Vedi il lib. V o VIII dell'Iliade , e le elegantissima imitazione che no fa Il Sanazzaro. Nos si vaole omettere che, secondo la favola, le Ore sono figlinole di Giove e di Tenni, alle quali, oltre la custodia delle porte celesti, i poeti affidarono ancora l'educaziono di Giunose e la cura di trastallar Preserpina quando le Parche e le Grazie, bollando, la riconducono ogni sci mesi alla madre, la Atene ebbero altari e socritiri , e venivano supplicate per ottenere la temperanza del sole

Quando chiuso da nube oscura e cava L'angel coll'ombra inosservato e queto Nella città di tutti i mali'entrava. Ei procedea depresso ed inquieto

Nel portamento, i rai ecicati empiendo Di largo ad or ad or pianto segrelo; E l'Ombra si stunia quinci vedendo.

E l'Ombra si stupia quinei vedendo Lagrimoso il auo duca, e possedute Quindi le atrade da silenzio orrendo.

Muto de'bronzi il sacro squillo, e mute L'opre del giorno, e muto lo atridore

Dell'aspre incudi e delle seglie argule (I): Sol per tutto un bisbiglio ed un terrore, Un domandare, un sogguardar sospetto,

Una mestizia elle ti piomba al core; E cupe voci di confuso affello,

Voci di madri pie che gl' innocenti Figli si serran trepidando al pello (2); Voci di spose che oi mariti ardenti Contrastano l'uscila (3) e sulle soglie Fan di lagrime intoppo e di lamenti.

e la maturità de l'rotti. Delle quali cose comprenderal assistici na nascota regulue, se considereral et le la favola greca settu il mone di Ore non già intendo, siccome nol, to rigerima quarte parte del giorno, mo hensi le stagioni (l'usua e l'altre significandu il greca vocabulo), rite per diò solo farrono dagli antifità appelline le quattra per dio solo farrono dagli antifità appelline le quattra binità di Orfeo ne riconosomo tre solumente. Anche presono il Lataini ebbero nessi volte lo stesso significato, tale presono il Lataini ebbero nessi volte lo stesso significato, tale

quel detta Orazinno: te flagrontie hora conicular nescit tempere; e quell'altro di Plinio: has ubi genitalis anui atimulorerii horo. (1) Cicè stridule, sonore, come organo basco, ergute spole, argani gridi; e precisamente argute seghe, ad

esempia di Virgilia:
Tune ferri rigar, atque argnte lamina serre.
(2) Nesson atta in natura palesa tanto l'amor materna

siccome questo, e son poehi i poeti ehe nan siansi occupati di questa delicata pittura. Sentiamo Virgilio: Et trepidæ matres pressere ad pectora natos.

Lucana ronia Virgilio, e mutando il trepide in paride, Indebolisce l'evidenza dell'ipotiposi:

Et pavide natos pressere ad pectora matres. Stario antor esso sull'orme del maggior latino: pressique Poteziona suster. Avvi, ne mi ricordo dave, la Enripide un passo consimile. Fra gl'Italiani, basti nu esempio sola dell'eleganissimo Proteo firrarese:

Rodano e Sonna udi, Garonna e Reaa: Si strinsera le madri i figli al seno.

(3) Vedi il tenero ed inpassionato atteggiamenta di Andromaca, nel VI dell'Hisote, quando dissuade il marito dall'andare in battaglio; e l'altru di Creusa, pel II del l'Eneide, quando vual trattentre Enra dal tarnare fra i

pericoli delle armi nella gran aotte della ruina di Troia: Ecce autem complexa pedra in limine conjux llucrelat, parvunque patri tendriat Iulum.

Herrist, parsunque patri tendriat lutum. Seldene le moderne donne francesi siano assai luntana dalla coniugal tracrezza delle Andromaria e delle Gruse, e sembri che la natura abbia linita di purlare al cuore Ma tenerezza e carità di moglie Vinta è da Furia di maggior possanza, Che dall'amplesso coniugai gli scioglie. Poichè fera menando oscena danza (1) Scorrean di porta in porta affaccendati

Fantasmi di terribile sembianza; De'druidi i fantasmi insanguinati, Che fieramente dalla acte antiqua Di vittime nefande stimolati,

Di villime nefaude stimolati,
A sbramarsi venian la vista obliqua (2)
Del maggior de'misfatti, onde mai possa
La loro superbir semenza iniqua.

Erano in veste d'uman sangue rossa, Sangue e labe grondava ogni capello, E ne cadea nna pioggia ad ogni scossa. Squassan altri un tizzone, altri un flagello Di chelidri e di verdi anfesibene,

Altri un nappo di losco, altri un collello (3): di quelle genti, nondimeno quante lagrime, quanti son-

piri, quante palpitazioni in quel giorna del maggiore de'misfatti francesi, la cui stupisco che non prendessero scutimento le pietre?

(1) Yrins di parier di quate capie, direno dei fose espendi della Erazo colora I sacretta, I maerita, le pesidate i degli unichi Galli. Yrenuse mas vita lepesidate i degli unichi Galli. Yrenuse mas vita lemanifere virainea consultati. Adervanue il dei Ese c<sup>2</sup>di
ndei Tentata, chi'vanue ill Nerter el Reverzio dellomani, el vitaline di grante emono i spisioni rimadei, a)
Fra I tandi cellega in cel erono deribulti per sitte qualette
Fra I tandi cellega in cel erono deribulti per sitte qualette
ren quello di Maniglia, ave echevanue in dati tempi
ren quello di Maniglia, ave echevanue in dati tempi
della Maniglia, della Maniglia della della

di Virgilio, mette arrore e raccapriccio. Leggi il libro

VI della Gaerra gallica, e intenderal com'erano lagegnosi

nril'essere scellrrati e rrudeli. Con tutta ragiane adun-

que ne vrngona qui introdotti gli spettri a pangere ed

infammere i non degracri lor discendenti al maggiar de debiliti di en plotenere continuinario i insuperirari. Le altere pol ed strabili saltationi con cui sono rappresentate le lore larre, e la gran facendo cia si damo per inceragire al mistitto gli anini shigostiti e copesi, semalmano initate dati tata, e si addirigate inschriste, il cui fareno piene le tutti i truppi le fauticie de posti, ple empre e parlana come di cosa accesano, laufare a enfanda. Paul vrderha melle favole di Peutco, di Orbeo, di Filimeno, a en lumpissimo poema delle Diminiziera.

(2) Cioè tarva. Orazio:
Obliqua oculo men commoda limat;
e Staziu:

Respectentve truces obliqua lumlue matres.

Anrhe Pindaro disse oblique menti.

(3) Chiunque sia alcun poro nodrita nella lettara degli antirhi poeti, troverà farimente artile larve de' druidi il carattere delle Furie, di rho particolarmente Eschilo ed Euripide fra i Greci, e Stazio fra i Latini contarono tante volte ed in tantir moniere. Senza ingolfarcia negli escapi di questi, erco un posso di Virgilio che ri presenta dei di questi, erco un posso di Virgilio che ri presenta dei E con quei serpi percotean le schiene E le fronti mortali, e fean, toccando

Con gli arsi tizzi, ribollir le vene. Allora delle case infuriando (1)

Uscian le genti, e si fuggia smarrita Da tutti i petti la pietade in bando. Allor trema la terra oppressa e trita

Da cavalli, da rote e da pedoni (2), E ne mormora l'aria sbigoltita;

Simile al nugglio di remoti tuoni, Al notturno del mar roco lamento, Al profondo ruggir degli Aquiloni (3). Che cor, misero Uzon, cho sentimento (4)

tratti di molta somiglianza col pensiero del aostro poeta;

Continuo sontes ultrix accineta flagello Tisiphone quatit insultans, torvosque sinistra

latestans angues, vout aguins seva sororum; le quali d'occordo pereuctione le onime de'endannati all'inferno nella guisa che fanno qui i d'artidi le teste e le sehiene de'Francesi, onde porli in furorec. Alla circostanta delle faci e delle serpi si è aggiunta nance quella de'pugnati e de'veleni per denotare il carattere sangninaria di questi barbari sacrettoi e de'più barbari loro

discendenti.
(t) Tibullo :
Tisiphoneque impexa feros pro criaibus angues

Sevit, et hue illue impia turba fegit : al qual verso chi sa che invece d'impera non vada letto implexa? È Virgilio she me't fa sospettare:

 Caruleosque implexas crinibus angues Eumenides.

(2) Questo tremore della terra sotto il calpestio de'piedi non è che il putau pedua tremi caccia tellus di Virgillo, che lo tolace ad Omera, presso il quale è repressitasimo un tal nodo di dire: ne traveral poeta rhe, parlando di concerso a di moltitudine, ano si gioni di questa sempre comune a sempre viva espressione. (3) Quadra and molto quest passos d'Ovidio, nel XII delle

Metamorfozi:
Nec tanca est clamor, sed parvæ murmura vocis;

Qualia de pelagi, siquis procul oudiot, undis Esse solent; qualenve sonam, enm Juppiter atras

tuerepnit nubes, extrema tonitroa reddunt. Due particolari esempi di rapide ed accumulate similitudini vedili ael cup. 13 di Osca.

(4) Quis tibl tune, Dido, cermenti talia sensus? Quo-que dabas gemitus?....

Non si può leggree questo passo sesan commozione. Tutlo vi è espresso con grande offetto, ed è più quel che al pensa e si seate che qoel che si dice, nh si potrebbe dir tanto che l'uditore non ne senta e non ne peusi aucor dl più. Gareggio con Virgilio l'Ariosto:
Che cor, data di Sora, che consiglio

Fu allora il tuo, else trar vedesti l'elmo Fra mille spule al generoso figlio?

Questo modo di dire, che porta sero ua profoado sentimento, usollo, anche il padre dell'eloqueuza romana nelle Filippiche: Quid tibi tanc onimi? e Tercentic: Quid illi tandem eredia fore animi misero, qui cum illa consucrit? Fu allora il tuo che di marte vedesti L'atro vessillo volteggiarsi al vento? E il terribile paleo erto scorgesti,

Ed alzata la scure, e al gran misfatto Salir bramosi i manigoldi e presti; E il tuo buon rege, ll re più grande, in allo

E il tuo buon rege, il re più grande, in alle D'agno innocente fra digiuni lupi, Sul letto de'ladroni a morir tratto;

E fra i silenzi delle turbe cupi Lui sereno avanzar la fronto e il passo, In vista che spetrar potca le rupi?

Speirar le rupi, e sciorre in pianto un sasso, Non le galliche tigri. Ahi! dove spinto L'avete, o crude? Ed ei v'amava? Oh lasso!

Ma piangea il Sole di gramaglia cinto (1), E stava in farse di voltar lo rote Da questa Tebe (2), che l'antica ha vinto.

Piangevan l'aure per terrore immote, E l'anime del cielo cittadine (5) Scendean col pianto anch'esse in su le gote;

L'anime che costanti e pellegrine Per la causa di Cristo e di Luigi Lussù per sangue diventàr divine.

LE OMERE DEI PILOSOFI.

Seendi, pieria dea, di questa prava
Masnada i più famosi a rammentarme,
Se l'orror la memoria non ti grava.
Dimui tu, che li sai, gli assalti e l'arme
Onde il soglio percossero o la fede,
E di nobile bile empi il mio carme.

(1) Sembra legge tra 1 poeti ricevata di non decerivere mai qualche grande el ortilla avvanimatalo seuza il soccurso del deliquii solori. Goal Virgilio nella mere di Gilialo Cesare, così Lunno nello nesepto delle puerre civili. Seneca, nel raccontare la actinuda ceno di Ticste, salvera la delicata iclea virgiliana; el Lucano la scontradi per volerla troppo lugrondire.
(2) Expitale della Bevias, fondota da Cadono, ericendata

(3) Capital trials solved, consults the Califo, perconsults of Califo, perconsults of Califo, perconsults of Califo, perconsults of California (California) consults (Ca

Capitano di mille alto si vede Uno snettro nassar lungo ed arcigno, Superhamente coturnato il piede (1). È costui di Ferney l'empio e maligno Filosofante, ch'or tra' morti è corbo, E fu tra'vivi poetando un eigno. Gli vien seguace il furibondo e torbo Diderotto, e colui che dello spirto Svolse il lavoro, e degli affetti il morbo (2). Vassene solo l'eloquente ed irto Orator del contratto (3), e al par del manto Di sofo ha caro l'afredisio mirto, Disdegnoso d'aver compagni accanto Fra cotanta empietà; chè al trono e all'ara Fe' guerra ei sì, ma non de' Santi al Santo. Segue una coppia nequitosa e rara Di due tali accigliate anime ree, Che il diadema ne erolla e la tiara, L'una raccolse dell'umane idee L'infinito tesoro e l'oceáno Ove stillato ogni venen si bee (4). Finse l'altra del fosco Americano Tonar la causa; e regi e sacerdoti Col fulmine feri del labbro insano (5). Dove le lascio che per l'alto roti Si strane ed empie le comete, e il varco

(1) Non è d'uopo di dire che questo è lo spettro di Voltaire.
(2) Elvezio. — Ne'suol discorsi De l'esprit si attribuiscono alla materio le operazioni dell'anima, e si vuol

D'ogni delirio apristi a tuoi nipoti (6)?

E te elic contro Luca e contro Marco,

E contro gli altri duo così librato

mostrare che gli nomiai non sono retti che dalla roluttà e dall'intercase.

(3) Ogmno qui ravvina Gingiscomo Rosseau, Le suz Lettere di Giala, nelle quali l'amore parla versanente na linguaggio di fuoco, nos sono meno celebri del Contratto neciale, pedil Entillo, ecc. Se ne va sono amprende perche ggii non entre propriamente nella lega dei cost detti Encidepolisti, con alcuni de'quali che anti fieriolma guerra.
(4) D'Alembert, insigne matematico, promotore e com-

plature Insieme con Dilevut dell' Enciclopetia, o Bizionario ragianato delle existe, delle arti e de' mestieri. (5) Raynal, autore dell'Histoire philosophique et politique des ciablissemens et du commerce des Européeus dans les deux Indes, nella quale ad ogni passo s'incon-

trano declamationi contro I principi ed il soceriorio.

(d) Pietro Buje, sustroe dei libro initiolato: Penetro
diberros, critas à un decistur de Sarbonne di Occasio, e
de la comicie api parrat an mois de decensire (2006,
del Deirionantre historytaje et eritippe, Il reattui pitrosimo è societuto da un immensio corredo di creatione,
con estato da un immensio corredo di creatione,
giordicato
dei iliscoli del secolo XVIII, che non creaso tenti certasente dotti il apir el il lai.

Questa d'insania tutta e di peccato
Tenebrosa falange il fronte avea
Dal fulmine celeste abbrastolato;
E della plaga il solco si vedea
Mandar fumo e faville, e forte ognuno
Di quel tormento dolorar parea.
Curro il capo ed in lungo abito bruno
Venia poscia uno stuol quasi di sebeltri,

Scoechi lo stral dal sillogistic'arco (1)?

Venis pocia uno stuo quasi di sebeltri, Delle vigile attriti e dal digino. Sal eiglio rabbassati ha i larghi fettri, Impiombate le cappe, el più si lento Che le lumacce al paragon son vettri. Ma soto il flaticoso vestimento Celan ferri e veleni; e qual tra'vivi, Tal vanno annor tra'norivi al l'radimento. Della della contra della disposizioni di la contrata della contra della disposizioni di Settator tristi, per via becca e torta Con Cesare e del per con Dio cattivi,

Si erudo è il Nume di costor, si morta, Sì ripiena d'orror del ciel la strada, Che a creder nulla e a disperar ne porta. Per lor sovrasta al pastoral la spada, Ch'alfine è forza che nel fango esda. Di lor empla fucina usel la prima Favilla che segreta il esolo seno

Della Donna di Pietro incende e lima. Ne di tal peste sol va caldo e pieno Borgofuatana, ma d'Italia mia Ne bulica e ne pute anco il terreno. Ultimo al fier concilio comparia, E su tutti gigante sollevarse Coll'omero sovran si discuoria

E colle eliome rabbuffate e sparse
Colui elle al discoperto e senza tema
Venne contro l'Eterno ad accamparse;
E ne sfidò la folgore suprema,
Secoudo Capaneo, sotto lo scuo D'un gran delirio et'ei ebiamò Sistema (2).

(1) La studio delle opere di Bayle produsse l'Eramen des apologistes de la religion christieme, e la Lettera de Transilho a Leuripe, a stitivaiti all'acaedeme Nation Freret, e stampati dopo la sua morte. Di lai qui parla i poeta, il signor Rosol Robette untel Biographia suaterralle onciense et moderne si è studiato di vendicare in emercia di quel dotto nomo dall'oltraggiona suppo-

skione ch'egli abbit dettate si empie seritiure.

(2) Giambattisa Mirabaud, Fa geneti un modesto letterato e traduses la pressa francese la Gervanieme ilferrato. Depo la sun morte venne in lare col nome di lati il Systelme de la notere, on dea tota das monde plegiupar el na moste normat. L'oppes da multi venne aiphagingar el na moste normat. L'oppes da multi venne airone d'ifutibo (veili le Nemorie dell'ab. Morellet, sec. (sit, 1, 1, pag. 138); e per l'apocciaria più sicuranneate, Dinanzi gli fuggia sprezzato e nudo De'minor spettri il volgo: anche Cocito N'avea ribrezzo ed abberria quel erudo. Poich'ebber densi e torvi circuito Il cadavero sacro, ed in lui sazio La suggiando e alesa sorriblenda il dife.

Il cudavero sacro, ed in lui sazio Lo sguardo e steso sorridendo il dito; Con llera dilettauza in poco spazio Strinsersi tuttl e diersi a far parole, Quasi sospeso il sempiterno strazio. A ma (dieca l'un d'essi), a me si vuolo

Dar dell'opra l'onor, che primo osai Spezzar lo scettro e lacerar te stole. A me piuttosto, a me, che disvelai De'potenti le frodi (un altro grida),

De potenti te roui (un aitro grias),

E all'uom dischiusi sul suo dritto i rai.

Perchè l'uom surga, e il suo tiranno uccida,

Uop'è (ripiglia un altro) in pria dal fianco

Dell'eterno timor lorgil la guida.

Questo (c' lo mio stil leggiadro e franco.

E il sal samosatense (1), onde condita L'empietà piacque, e l'uom di Dio fu stanco. Allor fu questa orribil voce adita:

I' fei di più, chè Dio distrussi: e tacque; Ed ogni fronte apparve shigottita. Primamente un silenzio cupo nacque; Poi tal s'inlesa un morntorio profondo, Che lo spesso cader parca dell'acque, Allor che tutto addormentato è il mondo.

Vincenzo Monti

IL MONUMENTO DI GIUSEPPE PARINI (2).

I placidi cereai poggi felie!
Che con dolce pendio cingon le liete
Dell'Espili lagune irrigatrici;,
E nel vederil mi schamai: Salvete,
Plagge dictte al ciel, ehe al mio Parini
Foste cortesi di vostr'ombre quete,
Quando ci, fabbro di numeri divini,
L'acre bile cie' dolce, e la vestia

le si pose la fronte il oone di uo marto, e si disse ch'ei l'avera lasciata come il proprio Testamento. L'autore nega apertamente l'esistenza di Dio, spingendo l'atrocità fian a provocarne, come qui dice il poeta, la folgore supercosa. Di tenebani concenti e venosini (1). Parea de'earmi tuoi la melodia Per quell'aure ancor viva, e l'aure e l'onde E le selve eran tutte un'armonia. Parean d'intorno i lior, l'erbe, le fronde

Parean d'intorno i lior, l'erbe, le fronde Animarsi e iterarmi in suon pictoso: Il cuntur nostro ov'è? chi lo nasconde? Ed ecco in mezzo di ricinto ombroso (2)

Sculto un sasso funébre che dicea: Ai sacri Maxi ot Panin aiposo. E donna di beltà che dolce ardea

E donna di beltà che dolce ardea (Tese l'orecchio, e fiammeggiando il vate Alzò l'arco del ciglio e sorridea)

Colle dita venia bianeo-rosate Spargendolo di liori e di mortella, Di rispetto atteggiata e di pictate.

Di rispetto atteggata e di pietate.

Bella la guaneia in suo pudor; più bella
Su la fronte splendea l'alma sercea,
Come in limpido rio raggio di stella.

Poscia elle dati i mirti ebbe a man piena, Di lauro, ebe parca lieto fiorisse

Tra le sue man, fe' al sasso una catena; E un sospir trasse affettuoso, e disse: Pace eterna all'Amico: e te chiamando

I lumi al cielo si pietosi affisse Che gli occhi anch' io levai, certa aspettando La tua discesa. A qual mai cura, o quale

Parte d'Olimpo ratteneati, quando Di que bei labbri il pregu erse a te l'ale? Se questa indarno l'udir tuo percuote, Qual altra ascolteral voce mortale?

(1) Dicesi che Amfione edificasse le mura di Tebe col suono della sua cetra. Allude fors'ance o Pindaro, ci pure tebano. Orazio, al quale il Parini, più che ad egui altro, somiglia nelle sue edi, era di Venosa.

(2) De calteri di unto posta singolare gratitudia: merita l'avrence lucco Martinal, che a Erba, alcio spire dido el degrante ciditico della rua villa Amalia, consacci un monuencita di losprito dell'attuto eno. La Itanda e protetta da una macchia di luari, e il sele nobeste manda cegli iditia si ori reggi nori resta la lung'ombra di un anileo cipersos. Ecc da un orpano noterranco un sono manconcio, insupertito dal passeggiere. Nel monamento ori vi il basto in marmo del porta, e nella lapida legganti sodpidi que'uno i versi:

Qui ferma il passo, e attouito Udrai del tuo cantore Le commosse reliquie Sotto la terra argute sibilar.

E chi da quella collina volge l'occhio al lago di Pasiano, vede la terra (di Bosisio) eve oscaque il Parini, e il rego Espili (il lago antidetto) ch'egli cantò, e dov'ci cercava conforto alle sue membra afflitte dalla infernita, e riposa d'iranina san, stano della fortuna e del mondo. Prefazione dell'Editore dei Sepoteri di l'go Foscolo ce, Rescia 4508.

<sup>(1)</sup> Ciel II sale di Luciano, netissima autore di molti diadepli el altre pore certite in geno; il quale nascepi in Samosta città della Siria sal cominciamento dell'in-pero di Ardenan. "Noltare suole cimmaria Luciano mederno per lo sille festive el argato; e così a vicenta Luciano vide attori II Voltare dell'ancidirio, peretta non meno di qued di Perray fia scriitore legislavo, ed al part di ini loratiza celle suono pere della religione e della morata.

It grande economista. Z.

Riverente in disparte alle devoto Ceremonie assistea colle tranquille Luci nel volto della donna immote. Com d'alta cortesia, che il ciel sortille, Più che consorte, amico. Ed ei che vuole Il voler delle care alme pupille. Ergea d'attico gusto eccelsa mole, Sovra eui d'ogni nube immacolato Raggiava immemor del suo corso il sole, E AMALIA la dicea dal nome amato Di costei cho del loco era la diva, E più del cor ehe al suo congiunse il fato (1).

IL CONCILIO DEI GENII ELEMENTARI E L'ONDINA.

Viucenzo Monti, La Mascheroniana, c. IV.

Dov'or sorge Trieste, era una plaga Tra monte e mar di fine erbe e di radi Cespuglietti enperta: appiè del collo Pochi rozzi abituri, o galleggianti Pescherecce barchette alla bonaccia. Povera ignota sponda, or vi torreggia Città fiorente, a cui fan selva intorno D'ogni cicl, d'ogni mar vele e bandiere. Cresei Trieste: a'più remoti lidi Stendi operosa lo tue mille braccia, E il volo ardito della tua parola: Cresci; favore o giovenil fortuna Spirano amici a tue feconde impreso; Tempo verrà, ch'altra ricchezza e santa Di sè l'invogli, o a più mature sorti In viril dignità t'innalzerai. --Or qui de'geni l'adunanza appella Il desir dell'Ondina; e già la notte Calma serena a mezzo il eorso è giunta. Primi i silfi a venir su lievi aurette Poggian con alo di farfalla, Spirti Lucidi prediletti il mobil regno Tengon dell'aria più vielni all'alte Intelligenze. Errar liberamento Pei campi liberissimi del ciclo Dove penna non batte, nechio nnn vede : Ritemperare e rinnovar l'eterna

(1) Nel discorso d'introduzione si è da noi doto il giudizio salle poesio del Monti; qui ei basti il ricordare che, a detta degli intelligenti, fra le soo cantiche la Basvilliana per vivezza di colorito, per forza di fantasia, e diguità di coocettu primeggio; che nello Mascheroniano, la quale è pur bellissima, è forse consurabile qua la un cotal toono declomatorio else ai tempi del poeta era di moda, mo che il buon gusto e la ragiono mal potrebbero approvare. Già si è detto chè era troppo vago di visioni; oro aggiungeremo che la Mascheronissa appare troppo servitmente modellata sulla cantira di Basville, e però vi scoti meno l'ispirazione, Z.

Del vergin sole, e dei beati olezzi, Ch'esalano dai fiori e dalle umane Virtú compor gl'iueensi, onde la terra Riconoscente il creator tributa, Tal de'silfi è il destino. Appresso a loro Ecco apparir le salamandre, i genl Del foco, tratte ne raggianti cocchi Da fatue vampe e da cadenti stelle, Quanto al di fuor della terrena erosta Splende o fiammeggia, o dentro arde e ribolle. Del calore i torrenti e della luce La salamandra in suo più vasto impero Tutto corregge, dal balen che solca L'ampio orizzonte al luccicar miquto D'insetto estivo, dall'acceso immenso Cratère, ov'ella in mezzo al fumo e a'globi Delle fiamme shoccanti e delle lave In sua tremenda maësta s'aggira Sulle spallo agitando il fulvo crine, All'umil focherello, ove talvolta Gode occultarsi e con tepide dita, Consolatrice de'vegliati amonti. Fermar le eiglia della rigid'ava. Seguon, spirti men puri, i multiformi Genl del suol. Dati in eustodia a'gnomi Furo i tesori della terra, pietre Metalli e piante, e d'erbe e di metalli E di pietro virtù: quanto mai d'uomo Alletto l'avarizia o fia che alletti. E felice il tapin, eui di sudato

Giovinezza ne'limpidi sereni

Giorno al cader tra le macerio o i vepri Sorridente e accennante il gnomo apparve! Felicissimo il saggio a cui l'arcano Di magic'arte assoggettò le forze D'esti pusilli onnipotenti (I), Stanno Per opra lor gli egizl monumenti, Corona gigantesca del deserto: Per opra lor dallo squarciato grembo Delle montagne si spiccaro i massi, Onde il tempio sorgea di Salomone. Appresentarsi or qui li scorgi in vari E risibili aspetti, eavalcando Notturne strigi e pipistrelli immani: Ma le guomidi belle di colombe Candide coppie han giunto all'aureo carro (2).

(1) I gnomi veoivaoo rappresentati come noni per lo più ridicoli e mestruosi, Stande a' racconti del Talmud un gnomo sotto forma di vermicello detta grandezza d'uo grace d'erze fu di molto ejute a re Salomone nello fabbrica del magnifico tempio di Gerusalemme, essendosi prestoto solo a scavare o pulire le ingenti pietre che vi furono Impiegate. Re Salomono però dovetto durare graode fatica a condurlo in suo potere.

(2) A differenza de'gnomi le gnomidi si figuravano beltissime.

Già pria dell'aegue intorno crano i geni Dall'acqua usciti: alla raccolta schiera Manca la dolce accoglitrice sola, L'ondina d'Adelberga. - Eccola alfine Spuntar dal mare.... oimè, quanto mutata Da quella un di lietissima fra'lieti Che di pianto non sanno! Somigliante Allo stupor ele ne'mortali primi Desto l'aspetto della morte, un senso Di meraviglia di pietà commosse Quegl'immortali allo spettacol nuovo Del dolor che trafigge un immortale. Oh come lentamente ella venia Grave d'onta il pensiero e di sventura Qual diverso pallor | Come escurato Di sua casta bellezza è il paradisol Limpida sul pratello, ov'ella incede, Battea la luna, e parve (oli fosse inganno!) Parve a talun della vegnente a tergo Il suol quasi di lieve ombra coperto. Paiche fur cheti i queruli bisbigli

Della mesta assemblea else la circonda, L'ondina incominciò: « Spirti fratelli . (Se ancor m'è dato di così chiamarvi), Della suora infelice il duol vi tocchi Ed esaudite l'ultima pregliiera. Forse più mai non ei vedremo: a voi Incorrotte sostanze, a voi gli spazi Senza confine, e senza tempo il tempo: A me noche ed incerte oro di quella Faticosa agonia che all' uomo è vita. Poi sepolero ed obblio. -- Pari a' minuti (1) Corpi vaganti per lo vie del cielo, Che declinati da maggior possanza Di pianeta maggior vi cadon presi, Stello pria di cader, pietre caduti, lo pure io pur, da forza di terreno Allettamento a traviar costretta, lo pure io pur precipitai dall'alto Di mia nobil natura, e or mo la terra De' pesanti suoi nodi avvince e tiene, D'ogni luce mi spoglia, e mi penètra E m' informa di sè. Destin funesto, Pur non così che al molto amaro un sorso Non mesca, un sorso di tutta dolcezza!

Fragilo vaso d'immortalo essenza Custode, ereta a imagine plasmota Dall'artefice eterno, e transitura Tosto a forme diverse, e in questo breve Crepuscolo di vila alli incessanti Ardimenti d'affetto e di pensiero, Tal vidi i l'uomo; il piansi e l'ammirai:

 Le più recenti ipotesi considerano gli aerotiti come frammenti planetarj vaganti per lo spazio ed attratti dat nostro globo,

Dal compianto all' amor non è che un passo, E questo amore io lo conobbi: poca Favilla in pria, cho vasto incendio è fatta. Amai molt'anni (accanto al nuovo affetto Nome a un tratto e misura il tempo prese), Molt' anni amai non riamata, erranto Di desire in desir, chè a me levarsi L'uom non seppe o non volle, e lo ginocchia Mi curvò riverente, ov'io chicdea Ch' ei le braecia m'aprisse! Oh cho non feci. Che non tentai, cho non soffersi? A quali Arti e lusinghe non discese invano Il mio folle proposto? - Un giorno alfino (Giorno earo e fatal!) preda dell'onde Un fanciullin vezzoso a salvamento Porto, o già il rendo alle materne ambasce, Quando improvviso una ripasta idea Surgo e sospende cul voler l'effetto. - Stirne d'ingrati, jo gli diceva, e pure Caro innocente, a inevitabil morte Sottratto, or mio se' tu. Vien, degli umani Ch' io ti nasconda alla crudel famiglia, Vieni, e cresci a me sola, a me, che suora Ti sarò e madre e amica e sposa e tutto. -Dissi, e il leggiadro furto al sen chiudendo Nella corrente mi sospinsi, e ratta Oltre l'acque del mar ne' miei profondi Palagi di cristallo il trasportal. Qui gli compongo un letticciuol d'asciutti Giunehi e d'alglie odorose, ed alimento Primo gli porgo di marine frutta Il dolce succo, e in maggior copia il latte De' mammiferi pesci: e del più puro Spillo d'argentea vena lo disseto Che mai corresse tra l'arene e i fiori. Oh qual festa per me, qual sentimento

Di pietà sonvissima nell'ora Che il recondito mio nicciol tesoro Le tenerelle sue braccia allungando La prima volta mi sorrise! O notti Lietamente vegtiate al capezzalo De'suoi rinosi, la sudata fronte Colle labbra sfiorando é i chiusi occhietti, E il gracil petto scosso da frequente Rinnovar del respiro! O desolate Angosce allor che, svolto il raggio appena Della giovine mente, al fanciulietto Vidi repente impallidir lo gote, E dell' ingenuo riso avvelenarsi Nell'anima le fonti! Il terzo lustro Or tocca e cresce travagliato e bello, Bello com'un degli angeli ministri Dell' eterna bontà, che all' uomo ascosì Fendon la notto nelle man recando I balsami celesti e una pictosa Stilla negli ocelil ancor pieni di Dio!

Pari a festoni d'ellera sul bianco Sasso de' monumenti, in brune eiocche Sulla pallida fronte il erin gli piove: Invan comporto io volli ed intrecciorvi Or nitida conchiglia, or gemmo o nastro, Ch' el nol permise: e se nel vago vulto Figger tento lo labbra o un bacio córne. Ribrezzo ei n'ha, confusamente ancora Memore forse di niù caldi baci A lui scoccati da nin calde labbra, Sul mattin della vita! Eccolo, steso. Taciturno, la faccia in su rivolta, Seguir col guardo lungamente immoto Oltre i diafani tetti e le profondo . Acque incombenti la diurna face, Che il earcer suo d'incerta ed oscillante Luce conforta: o quando notte avvolge Nel gran manto ogni eusa, eccolo intorno Cercar con brama ognor erescente il fido Disco luasr, che in tremolanti e vaghe Forme l'irrequieta onda trasmette. E salutario, e la turbata fronte Serenarsi in un candido sorriso. E s' io d' amor gli parlo e del giocondo Avvenir ch' ei promette, il trasognato Chiede se amore è in que' splendori, ed io Su rapirlo potrò dovo quei sono.

Lontano, oscura, eppuro intima e salda Reminiscenza de' suoi primi giorni Lo persegue tuttor: la solitaria Fantasia quelle smorte rimenibranze Accarezza, ravviva al debil raggio Che gli balena dall' esterna vita, E i fantasmi ne erea che al giovinetto Fan duro il loco, ed inaccesso il core, Ed ei non m'ama. O sventurata! Il greve Acr ehe lo eirconda, umido, lento Fiacca ne'polsi il giovenil vigore, Incubo eterno, e il molle petto opprime: Como fiore in sua terra, in forti membra E in generoso sangue amor a'alletta. Ed ei non m'ams, o aventurata! e mai Non m'amerà, sinchè da quel nimico Fondo nol tragga e allo spirabil aere Del nativo suo elima io nol radduca. Non però sì che del suo mondo i mille Vaneggiamenti e le lusinghe io voglia All'incauta e bramosa anima aperti: Gli acconsenta natura ogni doleczza Del sen materno, ma sicura insieme Resti a me la min gioia, onde non sia Tanto zelo d'amor senza mercede. A tal di voi m'è duopo e del possente Vostro braccio, o fratelli, ed io lo imploro, a LA GROTTA DI ADELESEGA (1).

Dicisava, ciù detto, il suo pendiero Lucidamente; o priche bequo, e interno Vide a pietosa peritanna i vulti Compora, a casculti di sconferto intese, a Debi cessale, aggiungoa, cessate onaia Dal vano rimostare. Farza nissana, Tranne quello di Dio, svolger potrobbe Dal suo corosa la terra, e une dal miso Fermo destin. Piangetenia, o fratelli; Altro non liec. I osa neca perduta prezzo Caro error delorosa il miso aplectore Riconquistar potessi, in no 1 vorrei. « Assentirono tutti, e tutti a un cenno

Si levàr. Come stuol di passeggieri Cigni calati col calar dell'ombre Di verde slaguo in riva, al primo olbore Si riscuoton d'intorno e, l'umid'ale Scrollate e con un grido i flessuosi Colli drizzati, spiecano repente Il volo rapidissimo aecogliendo Sulle candide penne il crocco lume, Tal de' coboldi (2) la diversa schiera Con misto romorio di vanni e d'aure E di fiammo agitate o crenitanti Alsossi, e in un balen tant' aër preso Quanto nè ad occluo d'aquila risponde, Calo sovr' Adelberga, o precedea L'ondina in bianco nuvoletto aecolta. Men ratto un sogno si dilegua, e nullo De' compiuti misteri indizio resta,

(1) La Grotta di Adelsberg nella Carniola (che le esigen del verso mi freero chiamare Adelberga) è fuor di dubbio uno tra' più rari e stupendi fenomeai del mondo geologico. Nota sino dal secolo XIII, scoperta acila maggiore sua ampiezza dell'aguo 1819 in poi, e la parte, a quanto si crede, ancora da scoprire, la Grotta d'Adelberga s'anterna orizzontalmente nella montagna che sorge presso la borgata dello stesso aome per lo spazio di hen tre ore di cammino, presentando mono mano, tanto in sul sentiero principale quanto nelle svolte di fianco, un avvicendarsi di seene le più capricciose e diverse, dalla stretto corridojo al vasto anliteatro, dai minuti rabeschi alle gignatesche colonne, ai pinucoli, agli obelischi sporgenti dal suolo n pendeati dall' alto, non senza offrire qui e II tra le bizzarre forme delle stalattiti e delle stalagmiti, che fregiano da per tutto ed assiepano la spaziosa cavità, qualche più o meno vicius ressomiglianza con opere ed industrie umane, rassomiglianza, che viene di volta la volta additota gli'ammirazione dei visitatori. I quali, rispetto al merito della cosa, non furono sinora copiosi, trattandosi di maraviglia che e per singolarità e per importanza non la œde punto alle più fanose di

(3) Nome collettivo de geni elementari.

Solitudine resta e tenebria, E in quel silenzio della notte i vaglai Malinconici canti, a cui tenore Fa dalle spondo il querulo oceano. Discesa intanto la volante squadra D' Adelberga alle falde e all'opra accinta, Ecco i gnomi da pria l'interna mole Scavar del monte, un vasto e cieco aprendo Nelle viscere sue vuoto uniforme, Indi a più arguto magistero intesi La rozza vôlta di luccuti pietre. E di terso cristollo le pareti Fasciano tutte, onde, i frapposti obbietti A più doppl riflessi, il confin vero D'ogni parte s'inforsa, e in apparenti Lontananze l'illuso occhio vaneggia. Preparati così materia e loco Al desir dell' ondina, e il chiuso spazio, Che nel giro d'un di veloce piede Misurerebbe appena, in vari acconci Compartimenti divisato, a un cenno De' sovrumani artefici vedresti Tutto intorno agitarsi e dal profundo Sobbollire il terren; poi, come s'alza Onda per vento, sollevarsi, e dovo Foggiarsi in lieve collinetta o in erta Pendice, dove in praticello o in valle Calar disteso, e qui le tracce aprirsi Di viali e sentier, là delle attese Acque i nitidi alberghi apparecchiarsi, Fonti e ruscelli e hacinetti e laghi. Erco altri genl, servolando, copia D'eletti semi al dissodato grembo Della terra affidar: altri il fecondo Soflio movendo con poter di cento E cento soli, e negli sparsi semi La natural virtú centuplicando Chiamar dell'erbe ad improvvisa vita E delle piante la gentil famiglia. E non l'isnida quercia o il negro abete, Utili sol quanto all'uman travaglio Li marita la scure, e non germogli Di malefica tempra o a'sensi Ingrata, Ma tutto quanto di più ricco e bello Veste la terra daceliè all'uomo è fatta Madre e custode; le più care gemme, Di ch'ella adorna il grazioso aspetto Dal di che a lei converse e su lei tiene La pupilla amorosa il re degli astri; Quanto imbalsama l'aure, o il guardo appaga Per vaghezza di tinte e leggiadria, O con diversi al variar de climi Sapor molli ed acuti il gusto irrita, Tutto, erbe e muschi e fronde e fiori e frutti Entro i confin del magico ricinto

Sorger vedl e in leggiadro ordin comporsi.

ZONCADA. Poesie.

Oh, le siepi odorate e i dilettosi Boschi e frutteti, ove i conserti rami Stringon maravigliando in un amplesso Piante non mai sotto l'egual cresciute Padiglione di stelle! O fiori, o figli Prediletti alla luce, che far gode Di sua ricchezza in voi l'ultime prove! - Or di questi ai più gracili e più belli Schiudono i genl con solerte cura Trepido asilo d'appartata chiostra: Verdi spalliere e copertura verde Di gelsomini e d'ellera in giocondi Grappoletti cadente a quei sì frati Ospiti di natura offron riparo: E Il picciol loco, imagin ili fraterna Pietà, parve giardino e tal nomossi (1).

Ferve l'opera intanto, e al magistero De' gnonii s'accompagnano i presenti Degli altri geni. Per occulti varchi Prima l'ondina di sue limpid'acque V'abbandona il tesoro, ed ecro fonti Spiccian dall'alto, mormoran ruscelli, Pelaghetti a'increspano ricolmi, E cascatelle in larghi sprazzi rotte Fan di sè copia e invito alla verdura. Un aer doice, che talne si muta Pur doleemente, che sul ramo istesso Fiori e frutti accarezza, e di costante Primavera il riposta Eden rallegra, V'intromisero i sitfi. Una fiammella Rapita all'igneo centro della terra, Vivida si che del maggior pianeta La luce agguaglia aflor che nel ridente Cielo del Tauro Il riconduce Amore, Che d'alimento non si nutre ed arde Esca a sè stessa, ne'superni spazi Lanciar le salamandre, e le dier moto E legge tal che il maestoso corso Del sole imiti, e vi distingua Il tempo Per intervalli di splendore e d'ombra. E perchè nelle brune ore non manchi Il conforto de'pallidi chiarori Che allictano le notti dei mortali, Con sottile artificio singulati Scintillar fanno dalle azzurre volte Il trapunto degli astri, o della luna L'argentea lampa, onde in tranquilla gioia S'addormenta il ereato, e vien più cara Ai mesti cor la voluttà del pianto. -

Non castello vi sorse e non merlata Torre o palagio; splendide prigioni

(t) V'ha io fatti nella grotta un piccolo recesso gremito sopra e sotto di minute stalattiti e stalagmiti, che per la russomiglianza di queste coll'erbe e coi fiori viene chiamato visratino.

Cho il timoro architetto all'uom costrusse, Quand'ei fr'dritto della forza o agli egri Fratelli impose: anrise il soverchio è mio! Quel recondito Eliso, in eui de'genl Brn ai dimostra la potrnza amira, Era tutto un palagio, una dimora Lieta e sieura, ove furor nan giunge Di procelle e di nembi, ove tra l'erbe Nan s'appiatta il vrieno, ove cruento Occhio non luce esplorator di preda. Sol tratto tratto dagli ombrosi elivi (1) Spunta o tempietto, o semplice espanna, Od acreo veron nel marmo inriso Signoreggia la valle (2); e se vaglacza Provi talor di calma e di frescura Grolla innonzi ti sta, eui pavimento Fan trasparenti linfe e sabbia molle, Che nel rezzo ospital de'capricciosi Meandri appresta alle sudate nirmbra Ristoro, e asilo a'verreondi amori (5). Nè straniere son l'arti, a cui di belle

La vanilosa umanità diè nome. Nobilmente ritratti in bronzo o in marmo Angioli e genl in estasi d'affrtto Sembran dagli alli piedestalli il volo Spicgar drll'uli o del pensiero a Dio (4); Allri al suol più virini o da souve Rilegno avvinti di profunzi e d'ombre Quasi in breve sopor eurvan le fronti; O riscossi d'un tratto ed anciando Allo splendor drilo sideree stanze Tergon la polve dai mal ebiusi vanni. Colonne d'alabastro a graziosi Archi sonnoste o di gratiti emblemi Sculle e distinte, o guglie ed obelischi (5), Da'quali in auree lettere narrata È la storia antichissima de geni. Ed in ferrei caratteri la brevo Storia dell'uomo. Allorrhè regna intera Quiete e solo un frascheggiar minuto La vagante saluta ora notturna, Ecco inattesa melodia s'espando Qual di canne e di corde, o i non turbali Silenzi occupa ed armonizza. Invano

(1) Si mostra l'eremitaggio, e si riscontrana altre formr rendenti inagina di chioschi, tempietti ecc.
(2) Un verone a pulpito aperto nel sasso viene pare additato alla curiosità de'visitatori.

(3) Cè anche una specie di grotta dave ristagna un' acqua limpida r fresca, abitata dal solo essere vivrate

rhi là dentro a' incontri.
(4) Sono frequenti i bizzarri scherzi che rradono sembianza di statse, nra poggianti sopra alti pirdestalli, ora sorgenti dal suolo od applicate alle pareti.

(5) Frequentissimi poi si mostrana gli obclischi, le colonae, le guglie, gigautesche stalagniti, opera di tempo infinito. Cercheresti, frugando ogai recesso, Le dia, i labri, il palpitar d'un core Da rui l'armoniosa ouda Iraborea: È il venticel ela inconsolo i modului Suani passando al cavo seno invola D'folio ectre o d'organi romiti (1). Na in loco ove non penetri importuno Romor ne raggio, da aporgente l'emperturo del proporto de la presidenti para del proporto del proporto del moduli pendenti la ricche pirghe dal marmarco ciclo, Ariposi dell'omo o alle dolecca Misteriosa drilo spirto amante Il talamo Ulrisamo orgre (2).

Manca la vita ancor, la vita intègra: Quella che sè medrsma intende o sente. Ne fia lungo (l difetto, A slormi, a follo Drlla-montagna prr l'inciso tianco, L'aër fendendo o di quadruplice orma Stampando il suolo, entran pennuti o belve E institti e quanto di più caro all'uomo E d'util più serpe, cammina e vola. Entrano, o tirne ogni animale il loco A eui bisogno o voluttà lo chiama, Ruzza all'aperto la giovenea, pende La rapretta da'greppi, all'apprestato Ippodromo (3) il cavallo, e si riduro La mansueta perorella al rhiuso. Erro aprirsi la sirpr, o le ramose Corna del cervo ed il superto collo (4) Far di sè mostra; impaurita smacebia La lepre intanto, o con aubito rombo S'olzan le starne o il francolin trasvola, La gallinella casalinga e il cano Guardan l'aia e la soglia, o mentre il bosco Fa risculir de'suoi canti l'augello Cho più soave piague, o l'erma rupo Al solitario passero risponde, Oui e là, su e giù da ugual disio portate

Ovunque è moto e suono o lure: or venga
Cui di tanta bellezza il godimrnto
Fu destinato! — E prrchè bella dirsi
(1) L'orosso costituisce pure nan delle meraviglir della

Corrono l'api e le farfalle al fiorr.

Le tortorelle e le colonibe al nido.

Grotta.

(2) Di grande importanza è il cortineggio a portiolione, drappo di pietra trosparente rhe code dall'alto a bellissime pieghr; gentile lavoro della goccia filirante

per una sjaceatura della ruje sovraposta.

(3) La corallerizza presenta uno spazio circolare con pilastro nel mezzo. I terrazmai se ce valgono ad uso di salu da ballo, quando, la seconda festa delle Pentecoste d'ogni anno, la grottu viene illumianta e aperta.

pubblico.

(4) Fu uotato auche qualche rosa di simile u testa e corna di cerso. Coss non pub che mortal enton apprende, E bellezas si ere ordi paragone, Del ridotte paese in parte estrena Vollero Imasti sapenti aperto -Cupo informe silente orricio speco, Che a guisa di vorgine seoscende; Aspro d'aride seloi e d'irit rori L'accessa, e deutro e fone triterza siede: Unica lampa in quel profundo i galii techni del gath, che de la mon morce, chech ide gath, che de la mon morce, vente del controle, vestigi Soli di vita. Tartor fu detto (1)

(4) Il intriero a incontra di fatto ad una externità oclia grotta; burrotte irto, scoccoo e di diffiche necesso. Ilo sectio queste fra le molte particolarità più o meno rimardievoli, come acconce al mio sogetto. Altre però vi sono che hanto un some e una fanta, p. e. Il trans, la fomba, la camera di crea, la campasa, il Calvario, dalle quali mi toravas difficite trarre partico.

Il loco; orrendo al par del loco il nome (1):

Antonio Gazzoletti. La grotta d'Adelberga.

187

(1) La Grotta di Adelberga del Gazzoletti è de'più graziosi poemetti che vedessero la luce ai di nostri si per la leggiadra dello atile, e si per la vagliezza delle imagini. Il colorito può parere ad alcuni troppo fautastico; ma chi ben consideri il soggetto lo troverà opportuno e quindi degno di lode. L'invenzione non è gran cosa e ricorda troppo da vicino gli Amori degli angeli di Moore, si maestrevolmente fatti Italiani dal cav. A. Maffei; ma la veste è tanto bella che tu perdoni alla non troppo libera imitazione. Abbonda di vaghe descrizioni, che vi stanno assai bene; ma non oscremmo raccomandarle al giovani, dappoiché reggonsi le lettere di solito decadere quando la mania del descrivere si fa generale. I grandi poeti ben di rado sono minuti descrittori. L'onda del verso è assai scorrevole, ma forse alquanto uniforme.

# POESIA DIDASCALICA

# FINE DELL' COMO.

Nel di che dalla man del Fahro eterno (1) Fu falto l'uom di linuccioso imposto, L'onnipossente labbro a un soffio solo Nel freddo sen della terrena imago Mosse equabil respiro, ed alma infuse, Indi gli disse: « Or va, regna su tutti Della terra e del mar gli ampi recessi, E al muto gregge, alla canora turba, Alle fiere de' boschi, ai pingui armenti, Con sovrano poter dà leggi e impera: A te rivesta il prato un verde ammanto, E il nutritivo umor schiudendo il varco Delle porose vegetanti fibre Di fruttifere piante, e làtte e miele Distillino per te. L'astro maggiore A te rimeni col variabil corso La fredda bruma ed il cocente raggio. E la temprata e la stagion ridente. Tu sei di creazione il primo oggetto. Tra gli enti che formal quaggiuso in terra Chi conosca non v'è del braccio mio L'infinito poter, la mia grandezza: Te sol ne fei capace. Il don ricevi Del tuo benefattor. Vivi e m'adora. »

Un ombra passaggiera è la tua vita, Se vita è mai quella che traggi in terra In preda alle tempeste, lo ti formai Piccolo tanto e tanto grande insieme: Pensi che un Dio là da' siderei scanni Del braccio ereator le nobil' opre Tragga dal nulla e al nulla riconsegni, Come fanciul per capriecioso giuoco Ben cento volte il di forma e distrugge Di cerca massa un' indigesta imago? La mia Giustizia, la Bonta qual fora? Ouando al terreno esilio io ti commetto Compionsi i miei disegni alti e profondi Più dell' ultimo ciel, più dell' abisso. Ma l'immortal tuo spirto è nna scintilla Di mia divinità. Si cela ai sensi? Me aneor non vedi, e ovunque me ritrovi: Quel non ravvisi, eppure in te lo senti-Or se imagine egli è del tuo Fattore, Benchè d'immenso mar qual stilla el sia, Ne giudica da saggio e lo conosci (1). u

Salomone Fiorentino.

L'immortalità dell'anima, lib. 1.

DIO NON VUOLE DISTRUGGER L'ANIMA BELL' EOMO.

All'incredulo vil eon voce elerna L'infinita bonta così favella: « Misero che paventi? Al mio cospette Mille secoli e mille un giorno sono:

(1) Allade al principio della creazione.

(1) Nelle posici di Salomone Fierentino, forte troppo lociate un tempo do ora troppo discontiente, la graculta considerationale di responsabilità con la considerationa della considerationa di considerationa di

LA SITIRATA DALLA RUSSIA.

Non vedi tu com' anco ogni più lievo Ferita al verno rinerudisce e imbruna Su lo membra mortali, e come spesso L'infelice e l'estremo egro conduce ! Ahi ben più il verno ancor che le furenti Scitiche lance e i disastrosi piani Non pria tentati e i gran deserti e i finmi, Tanti forti abbattea che non umano Ivi ardimento a perigliar condusse. E tra'l ferro nemico e la vincente Commossa per sua man fiamma cadea La magnanima Mosca, e a lei fea plauso Da paventosa meraviglia presa La sorella regal, che quella luce Vedea splender sul mare: allor elie fiero Portento incomportabil di quel ciclo Parve sì tosto, e su le gelid'ale Fuor da gli antri rifei borea fu mosso. Tal su l'acre un rigor corse che i fiumi Restår subitamente, e di lor foga Impediti i volanti e piombar d'alto Fur visti, e l'arme frangersi, e le vesti Indurir su le membra, e sostar tosto Attoniti pel campo i corsicr vinti. Che val, miseri, allor voce, nè sprono, Ne l'instante flagelio? Entro i for netti Ogni spirto guerrier dorme, eliè l'ossa Possiede un gel di morte, e irresoluto D'altra piaga dopasce il sangue bruno L'umide nari, e d'un medesimo fato Cadon le torme: sul funereo piano Stanno i vasti cadaveri, e repente In confuso tenor ferve pedestre La facenda o'l conflitto, e come sempre Più s' addensan le morti, inerti e sparse Stan le saime di guerra e le gran ruote E le predate spoglie e i cavi bronzi Di morte, e i derelitti egri guerrieri (Alii vista miserabile!) a' fuggenti Dai plaustri querelandosi; nè intanto La bufera crudel resta e la nevo Combattuta ne l'aëre, o per entro Il tumulto e le grida e i feri scontri. Dov'eri allor, qual su l'amato capo Pondea turbin di guerra, ove più oprasti La giovan destra, e quale era il tuo fato, Fratel mio, de la vita a me più caro? Ahi! che le senza te tornate schiere E i presaghi del ver sogni e un segreto Sentimento del cor troppo mi parla! Vanto d'eletta schiera, amor de forti, Di mia patria speranza, onor de'tuoi

Come cadesti abimė! qual duol, qual morbo, Qual mietea cruda man sì gentil stame? Miser! chi sa se l'atterezza e l'onte Del tuo superbo vincitor, eui forse Tu pascevi i cavalti, e la perduta Speme di libertate il non servile Per disdegnoso duolo animo vinse? Chi sa se la nemica ira fuggendo Di selva in selva e de le fere il morso (Gelo in pensarlo) te solingo, orrante, Non soccorso, non visto alfin le lungue Fami domàro o le rigenti brume? Come eadesti , uhime ! qual più de'tuoi Ne l'ultimo sospir chiamasti a nome? Lasso i chè invan la pia madre o l'amante Genitor sospirasti e il fratel tuo D'amor più che di sangue; e niuno al seno Di noi ti strinse, nè il fuggente spirto Raceolse, e niun ti disse il vale estremo. Nè l'infelice tuo fato, nè quella Cho di tanto desir, di tanta speme Cara o trista memorio a noi sol resta. A me di carme generoso o qualo A l'estinte si debbe alme de forti Lice onorar; chè nel turbato petto Tace ogni nobil estro, e da mia vena Non tragge assidua doglia altro che pianto ! Se non che forse, se avverra che prive D'alcun favor non sien queste ch' io spargo, Come consiglia amor, pictose note Da' cenomani colti, al mio lamento Italo madri sconsolate, e caste Vergini amanti, e vedovate spose Risponderanno, e quanti al pianto invoglia La congiunta pictade. Onor del prode È il nubblico compianto, e si fa meno 11 dolor ne le afflitte aimo diviso (1).

> Giuseppe Nicolini. La colterazione dei cedri, lib. 11.

(1) La colinación de 'escriz de bracciano Giungoro. Nicolin na el kurvo de accenal grante errollatore o concerti madalini, anal tropos novemen el tudi men concentral concerti madalini, anal tropos novemen el tudi men para participamen en las lites guerraries et reco, la lingua ensistente de la concentral de

# LA MACCHINA ELETTRICA.

Sprzono infitte su la base immota Gemine spranghe d'ebano brunito. A cui nel mezzo volvesi una ruota Lucida e salda di cristal forbito: Che mentre in vago turbine si rota, Due guancialetti con leggicro attrito Disprigionan la magica virtude Che nel fervido seno ella racchinde,

E già nell'atto, se ti fai d'appresso All' opra bella con l' orecchio intento, Odi un bisbiglio ed un ronzio sommesso, Che diresti sattil ala di vento: Un solforoso odor serpe con esso Dell' occulta virtù novo argomento: E quanto più raggirasi lo specchio Più fere il senso e brulica a l'oreechio.

Ma come industre di giardin cultore Montanino ruscel guida con arte, E il zampillante cristallino umore Accoglic in rivl, e accolto frena e sparte; Onde all' erbetta in suo cammino e al fiore Equabile si volge e si comparte: Così, victaodo che si sperda al vento, D' uono è raccor l' elettrico portento.

Oninci al disco rotatile di fronte Si avventan freece quadrisulche d'oro, Bibule frecee, che l'irrigua fonte Traggensi dietro e se ne fan tesoro, Dovunque il cerchi a dispensarlo pronte: Seriche fila reggono il lavoro, Seriche fila che allo spirto errante Chiudono il varco in tante parti e tante.

Abbian le frecce il sen capace, e lago Offrano al pieno traboccar del fiume : Scendano addictro, ch' è spettacol vago, Dondoletti argentini e fiocchi e pinme. Al propagarsi dello spirto mago Ve' accostarse, fuggir, dar sueno e lume, Ire interno e redir fruscoli mille, E tra l'ombra guizzar lampi e scintille. Tal se ne' vati il sacro foco accende.

Lui che possente ne governa i petti, Serpe ratta la fiamma, al cor s'apprende, E i spiriti ne vibra e gl'intelletti: Suscita mille idee, mille raccende Idoletti, fantasmi e genil e affetti: Sbocca dai labbri numerosa o piena Dell'armonico dir la calda vena.

E se qualche tra voi ninfa vezzosa Gode far prova di sì raro evento, Ecco l' ara febea misteriosa Onde salire at novo esperimento.

Chè semplice ed inoocno è il bel cimento: O chiunque tu sia vaga donzella Monta lo scanno, e ne parraí più bella. Or franca reggi la sottil catent, Che all'auree frecce in vaghi annei s'appieca, Ferve la rota; dell' occulta vena Tu non t'accorgi no, ma ti fai ricea, Su, garzoncelli, a ravvivar la scena

Non temano d'alcuna frode ascosa,

Pungete lei d'un dito solo: ammicea Viva scintilla che scoppietta, e ardita Ripunge si le temerarie dita. Come da selee che l'acciaio morde,

Schizza inquieta la scintilla occulta E su la man si scaglia e la rimorde, Quasi non soffra di restarsi inulta: Tal quello spirto in suo tenor concorde Nel vivo scoppio e nel baleno esulta. I giovinetti in enriosa giostra Amano farne dilettevol mostra.

Ma di novi miracoli feconda La incognita virtù si manifesta: Già della chioma inannellata e bionda Si rizzano i capegli in su la testa-Arde, se il vuoi, del cappellin la fronda, Ardono i casti veli, arde la vesta. Così dal Nume posseduta ardea La Vergin che sul tripode sedea.

Vaga ninfa, discendi e, come suole Nel verdo april su le colline belle Cipria guidare amabili carole, Nude reggendo a man le tre sorelle, Tu pur con liete e facili parole I garzoncelli invita e le donzelle; E stretta mano a mano e braccio a braccio, Fanoe di tutti un amoroso laccio. Al gioco attendi. Un raro specchio è questo

A cui dall' una, a cui dall' altra parte Di stànno sottilissimo è contesto Un doppio feglio con mirabil arte. Perchè sorridi al curioso innesto? Vedi e specula pur a parte a parte. Non è quel desso a cui tante donzelle Si consigliano invan per parer belle.

Rapido il disco, e sullo specchio intanto La catenella elettrica s'accaglie: Altra catena dall' opposto canto, Che quant' una le dà, l'altra le toglic. Compie di sotto il meditato incanto: La faccia somma tutto il foco aduna, E l'ima faccia ne riman digiuna. Or voi del coro reggitrici, accosto Movete il dito sull'ambiguo foglio, Tal clie accenni a vicenda in loco opposto,

Chiedi l'arcaco? Eccomi a te. S'avvoglie

E ferisca concorde allor eb' io vortio . . . .

Sa via... Ma che? Che fa! Chi v¹ ha discoade.

Ch' altre vì vegop pur da que cl vì osgilo?

A che le braccia vì torete, c il viso

Pur or tenete in su lo speechio siffiso?

Deli serenate il nubiloso sapetto,

Cle la piage essol i Ratta qual lampo

Di braccio io braccio crrò, di petto in petto;

E a quilibraria in odi e si de sempo:

Là del cristalio, che sentia dictto,

triò, passonda, i nodi e si de sempo:

Ana il quilibro, e quilibroto los pace.

Questà è prova gettil. No si al 'armata

Queste è prova gentil. Noo io l'ermata Del fisico alemanto uran temenda Carca farò della viria mostrata. Al credo scopio della botta orrenda Chi resiter, eli può? Come tentata Vivo che abbatta, che atterri e fenda e acenda? El lui che primo ne spii to ingegno Vittian anda dello ceutto salgno. Interneuti perigli, e giodi onesil della consenta properato della consenta fa do" abbati intro che la funesti, livolge il passo e di cautar rieusa. Danque a muo pincer mos a suppesti Tarricella gettili, che a finger usa La scopni delle folsori tremende,

I curiosi alletta e non offende.

Vedeste allor clei in sapra zuffa i venti
Mesciono il ciel di nembi e di tempeste,
Che mugge immenso il tuon, che i lampi ardenti
Soleano il grembo delle nubi infeste!

Quando per ville e per città le genti
Corrono al tempio senriniffate e meste;
E che il fragor del brouzi risonante

Provoca, di stolli; il finlimic rodante?

Non si tosto l'ignifera saetta Dalla materna nube si disserra Ecro percossa la turrita vetta Sfasciasi dicrollando e cade a terra: S'alzan globi di fumo, è l'aria infetta, E di ruine ingombra appar la terra. Così n'avvien di questa torricella, Se vi scaglio l'elettrica procella.

Ma se nell'alto della fragil torre La magnetica punta infligo ed ergo; Muto ed innocuo il fulmue trascorre Lunga quel filo che oell'onda innuergo. Quinci nel grennbo della terra ei scorre, Ed è salvo ogni tempio ed ogni albergo. Ma se il filo metallico si rompe, Quivi scoppiando il fulmuie prorompe.

O della patria e di quest'arti gloria, Che di duplice allor cingi le chiome, Tu chiaro andrai nella futura istoria, E impareran le muse il tuo gran nome. Tu portsati del fulnine vittoria, E prino l'ire n'hai disperse e dome. L' aquils si fe' trista, e tiore in alto Temè del novo imusitato assalto. Ma che non può servitità di menti E costummaza dell' antico errore ? No, securtà di grandi esperimenti, Nè d'immense ruine alto terrore Non persuase ancor l'istale genti Del magnifico dardo vincitore. O verisule! o luce degl'ingegni, Come tardi quaggià sei culta e regni!

Ma già d'ecrelsa e nova maraviglia

Seemo dipinti i curiosi aspetti;
Omi'o vi vegos sollevar le ciglia,
Come in attesa di più sili detti.
Seguiemi, chè ossa sicologa la briglia
Ai corsieri febei: novelli obbletti
Prendo a sculari, ol la più large empo
Per la terra e pel ciel graod orme io stampo.
Cià l'occano dell' aria, e quel dell' onda, ;
E in un la terra, gli animai, le piante
L'elettrica viriada anima e inonda.
Magino apirtio d'opsi via profonda
Magino apirtio d'opsi via profonda
S'apper gli accessi, irrequista, errante;
El or iotesa, or non veduta, or vista
S'agric e mesce in tutte cose immista.

Pur nella immeusa ed ammiranda seena Del pelago dell'aria e della terra, Varia dipensa l'inesausta vena E qua l'impeto sgorga, e là nel serra. Quinci rivolta a equilibrar la piena Move in duro cootrasto orrida guerra; Onde il suolo ne trema e il mas profondo, E par etc tutto si disferri il mondo. O prostrigge le ocvi, e in gelo piomba,

E il ciel di nubi e di procelle occipa: Al lampo che balena, al tuon che romba Veste l'ali di foco, e il suolo incupa. Da l'Etua, che terribile rimbomba, In flammifei globi si dirupa; E nella pace a un tempo e nella guerra Nutre cal avviva il cielo, il mar, la terra. Ma dalle vie del tuono e del haleno.

E dalle inferme viseere terrestri Dell r'Atorniamo al dolee aér sereno, E s'abbian paere i fisici maestri. Dunque ai enriser febei raccolgo il freno, Dunque i'oli raccolgo ai delfici estri; E in novo silie tributiamo onore Della maechina bella al primo autore (1). Giuspre Barbeir, La maechina cettirée, c. I.

(1) É da lodare il soggetto più che mai adatto ai tempi: le descrizioni sono assai chiare ed cridenti; lo stilo è schietto: Il verso però si vorrebbe, a dir vero, più vario e più arrendevole alle cuse che canta.
Z.

### IL NIDO DEGLI UCCELLI

lo credo ben che spirito vivace luformi gli animai cho sono in terra, Quanti ne accoglic in sen il mor capace, Quanti il giro del cicl ne alberga e serra; Spirto che presti lor quasi la faco, Per cui ciascuno in suo desir non erra, E che il supremo artelice immortale Lor doni ingrago a lo fortune sguale.

Il quat si come il ciclo empi di spirti Tra loro in eccelleuza si diversi, Come in un bosso son cipressi e mirti, Ed in un prato fior vernigli e persi; Così fra questi, che fia lungo a dirti, Di minor pregio ingegni abbia dispersi: Benchè opera di lor poi non si veda, Cui libertà di elezion preceda.

Ma se necessitade auco gli stringa Di provida Natura a l'opre loro, Mira con qual consiglio altri s'accinga, Altri a compier s'adopri il suo lavoro; Como il covil si ererbi, e l'indo finga; Come a l'figli prepari esca e ristoro; Come ognun il difendo, e con qual eura Stenda il peusière a la stagion (utura,

Qual architetto mai pietra con pietra Con tanta simmetria pose e ordinauza? Qual necencino industre o gometra Ordi congegno, o misurò distanza, Che non ceda a un sugel che va per l'etra, Quando tesse lo mura a lo suo stauza? O la materia, o l'artificio ammiri, O i rozzi sendig, o i più compitti giri.

Dove altissima quercia Intesse l'ombra, Vedi annidarsi i palombi omorosi. Il merio negro il suo tessuto ingombra Sotto l'edera folta in sassi ascosi. Sotto una pietra a la campagno agombra Trae la lodoletta i suoi riposi. Chi qua, chi la segreti altierghi soli Cerca, ove meglio a i rubator s'involi.

Mo in van si cela al guardo accesa face, Che vince l'ombra più romita e chiusa; Vede la madre il bioleo rapace Chie a un ramo solo è di volar sempre usa; E udi da l'alto il querulo o loquace Nido, che i parti da sè stesso accusa; Appostò il loco, nè pictate il tenne, E li rapi che non avean le penne.

La madre, che trovar i figli crede, Torna con l'esca in bocca a l'arbor lido, E guarda intorno, misera l e non vede Altro che 'l voto e depredato nido; E perchè a tanto mal non sa dar fede, Spesso li chiama e ne raccoglie il grido, Se da vicino o in più riposta fronda A lei, che piange sì, qualcun rispouda.

E va e vien da questa e quella parte Spesse fiate come amor la mena; E poiché lanto erró su l'all sparte Che stanca in aria si sostiene appena, Da un ramo al 'aura misernatili parte Fa della doglia sua, della sua pena, E guarda il cielo e guarda la campagna E non cessa un momento che non piagna.

Divino Amor, cho ue terreni petti Vai seminando le tue dolei cure, Le incerte gioje, i vigili sospetti, I desir, le speranze e le paure; Dammi che, mentre i gloriosi effetti Cantando m' alzo a le cagioni oscure, Oscure al volgo, e la cagion tu sei, Suoni la tua virtù ne versi miei.

Di te parlan gli augei, di te ragiona L'armento, a te maggio s'adorna e ride; E col sol che risorge o ne abbandona, L'ombra lo laudi tue parte e divide. In, come posse e un bel desir mi doma, A te le muse ubbidienti e fide Seorgo, e l'arti campestri, e quanti vanno Cultori errauti che l'asutier non sauno.

Che se dal ciel m'ascolti antice e pio, Non mi dorrò, se mi s'infoschi il volto Sotto il eocente sol, listo del mio, Più caro assai poichè da me fia còlto. Carto farè o' romi anche il desio; E, come l sterpi e i prun dal campo incoltò, I pungenti pensier trarrò dal seno, Finchè l'età il consento e' el eil serno.

Che posso lo più? Se in queste erme pendici Qualche anico gentil ni ecretii un giorno , E a questi occhi mici vedovi infelici Mostri la luce del suo viso adorno , Mi senserà s'ebbi a cangiar gli amici Con queste piante che mi stanno inturno: Alcun dopo di lor , che tanto amai, Più carlese di queste lo non troval.

E spero antor che, nel solingo loco Meco fuggendo alcun le civil frodi; S'innamori de campi a poco a poco, E sdegni ogn'altra vila, e questa lodi. Cli sa che, contemplando il vario gioco Del ciel, dell'aere, e le cagioni e i modi, Quel che l'ingegno mio vieta chi io mostri; Ei non dipinga in più felci inchiostri?

## LE CAVE DI MARMO REI COLLI VERONESI.

Dieo di quei tesor che non avari Serbano a te, Verona, i colli tuoi, Con minor fama ai, ma non men cari, Se'l merto e gli usi rammentar ne vuoi; Materia a gli cdifici, alti ripari Contro l'Adige tuo quinci aver puoi; O di perpetua massa escano incisi, O in lastre piatti e per lilon divisi.

Alta sessanta piedi di misura Questa, ov' io seggo, erma petraja ascende, E più, se non che al guardo il piè si fara, Cue forse giù fin uell'inferno secnde: Per qual non so d'artefice natura Opera in larghi piani il corso stendo, Che, per quel che con l'occhio se no mira Ben dicci miglia di collina aggira.

Tutto, quant' è, che di facciata acopra Seaz' arbori lo sterile petrone, Par ebe in cent'anni sia per arte ed opra Tagliato a piombo a forza di piecone. L'augello appena ivi salir a'adopra, Non che'l possan le bestie e le persone; Dico l'augello delle pietre amico.

Quel cho lodato in più famoso canto (1) Vider le baize d'Aventin superhe, E che finsero poi che con incanto Circe mutasso di veleni e d'erbe, Si che di re non par ch'altro che'l manto Dello purpuree penno oggi non serbe; Quivi sta solitario, e dell'avita Dure fruentità ati sundi imita.

Al mezzo della fronte alza le scale
Lo scarpellin dello scoperto masso:
Impiombato martel, dov'è pii frale,
Spinga un'asta d'acciar che gli apra Il passo:
Tanto di corso in corso or scende, or sale,
Che pub starvi a seder fra sasso o sasso:
Pietra son lo pareti, e pietra il tetto.
Del nuovo albergo, e pur di pietra il letto.

Bionca la prima si discopre, e bianca Pur la seconda, a lei minor compagna: Un'ocra (2) le divide, in cui lo stanca Falda del sasso si riposa e stagna. Incisa intorno la perpetua panca, Quasi coperchio di tomba terragna,

(1) Intendi nelle Metemorfori d'Ovidio, lib. XIV, faz. 7: Picus in ausoniis, profes saturnia, sitvis Rex fuit, etc. (2) Argilla colorata da un ossido o da un sale di ferro; sidati miscugli comunemente si chiamano boto terre bolari.

Z.

ZONCADA, POCNIC.

Si leva, ed offre al ferro, che la soica, Lei ehe su'l letto inferior si colca.

Tal da un ruvido pel ele vi si tosa, Ben d'altre elto di lana, e tal gentilo Detta o da' bei costuni; altra stopposa Siña le eterue piogge c'l verno ostile: Rabida è questa, o a chi di ferirla osa Scavezza in mano il mal tomprato stile: Qual de cembali imità il suono e'l nome; Qual si cangia di volto e qual di some.

Non di livido verde o di ferrigno Bardillo ogni parete ornar si suolo; Ne d'africano sempre, o di sanguigno Diaspre, nato dove nasce il solo: Anche de'marmi, onde m'è il ciel benigno, Alza palagio e tempio illiasfre mole: E'l sa l'Adige e'l Po real, che in corso Si vide i colli miei notar su'l dorso.

Quinci sonoro il suoi sotto lo rote Calcabilo s'offerse; angoli ed archi Ebbe la essa, e l'alta loggia immote Basi delle coloano a gravi incarchi; Poute, pila, mulin, dove percoto L'onda inquieta, inviolabili varchi; E mensole e cornici ogni magione, E'1 muro elttadin scudi o corono.

# LODI DELLA VITA CAMPESTRE.

Solo al lusso e a la gola cittadina Qualche cosa ognor nanca, onde ne abusi; Sol per chi è molte, è mal difeso il tetto, Ingrato il cibo, e senza sonno il letto. Non a te fia mestieri, all'opre intento

Dello innocenti ville, i panni intesti Mutar da l'anglo o da l'ibero armento (1) Per difender del gelo i di molesti; Non cho del elbo il natural talento Gallico mastro (2) a medicar a'appresti: Il puro nere, il valor, la frugal mensa Condisce il cibo, o sanità dispenso.

Sorbir che giova americane spume (3) Fuor di sassono argilla in or brillante? Che dell'amaro egizian leguna (4), O del cineso tè mictre le piante? Se degli aromi il peregrin costumo Per to s'ignora o spirto altro fumante, Se dell'assirio nardo il pinguo umore, Tolto al liquido ultivi il primo onore:

(t) latendi i merinos di Spagan.
(2) Cuoro francese.
(3) Il cioccolatte.
(4) Il cuffè.

Z. Z. Z.

25

Se di serei manti o di sudate
Porpore non ti splende ornata stanza;
Se di servi oziosi a le guardate
Seglie non dorme intoruo ampia ordinanza;
Ma in sicuro riposo ore beate
Potrai goder; ma avrai fede e costanza
De'tuoi, del vigil cane che non tace,
Perchè tesor prometta il ladro nudace.

Ivi lucidi i soli al verno, ed ivi Tra giocondi parlar le sere al foco; Primavere ridenti, ombre d'ulivi, Aure che intorno van volando a gioco; Augei canori, a i trascorrenti rivi Refrigerate lazze, amor del poco; Mel, caseio, latte, aguei, pollanche ed uova,

E campi, e selve, e cascalori in prova.

lo certo, come un bel deiso m'invita,

Da le urbane catene in tutto sciolto,

Rustico vate condurro mia vita

Nel vostro ten, candide ville, aecolto.

Oh chi i bei fonti tuoi, Mergo, m'addita (1)!

Chi de' salici il rezzo e'l musco folto!

Chi tra'l vasto m'asconde orror de'rami,

Oy'o non odd pur chi mi richimi!

Vola rapido il tempo; e l'ultim'ore Forse del viver mio morte matura: Nè so dond'io mi torni al mio fattore, Che da solinga rupe, alma più pura. Al riso degli stotti, e al vano errore Tolto, mi torrò al pianto e a la puura, Contento assai che'l mio sepolero onori La pietà de bidolchi e de pastori (3).

Bartolomeo Lorenzi,

Della coltivazione de' monti e, III.

(4) Felice Imitaziane di Virgilia in quegli aurei versi onde si chiude il secondo libro della Georgiche colle Iodi della vita campestre.

Rura mild et rigui placeant in validus amaes, Flumina amem silvasque inglorius. O, ubi campi Spercheosque et virginibus lacehata laceenis Taygeta! o, qui me gelidis in valiibus Hacmi Sistat, et ingenti ramarum protegat ambra! Z.

(2) G pince qui riporture II giulifice de di questo proma promunciosa. Pinche Perniti - Il porma della Colineazione d'insust anni d'ori insusad una delpin con del possate, a la li possate di la possate di possate, a la li possate di la comparazioni, di restata il stallibullati, del di comparazioni, di restata il stallibullati, celtata di comparazioni, di divendorano, suna pierpersa di termali e di firedi, festilia cal armania di versi previsione, termatere di circlata di pintare nelle previsione, termatere di relicata di pintare nelle previsione, termate del relicata di pintare nelle previsione, termate del relicata di pintare nelle previsione, termate del relicata di pintare nelle previsione, termate di relicata di rella di relicata di relicata di relicata di relicata di relicata d

difficili perfettamente eseguite; alcune digressioni felici nel patetico innocenta e virtuasa; alcuni episodii eccellenti; alcune sentenze utilmente luminose, e mille altri pregl in somma renderanno questo poemn elassico nella pocsia italiana, e faranno vedere che la nostra nazione può vantare anche oggidi tra o quattra poeti veri a degni d'essere agguagtisti agli antichi. Quanto avrei desiderato che l'autore nvesse più precisamente asservato che il suo soggetto è la coltivazione de' manti! In tal caso, ered'io, si sarebbe egli meglio attenuto o alla cosa, o al modo che doveva essere proprio di lui, divagandosi meno sopra il genere, e meno perciò coincidendo con gli altri illustri poeti che hanno trattate simili materie. Quanto mi compiacerebbe eli'egli nyesse riflettuto ehe gli argomenti di questa sorta sono un pretesto per la bella poesia, anzi che il fine assoluto di essa! ebe quando si vuola istruire, convicae trattar pienamente, direttamente e semplicemento il proprio soggetto, tendendo immediatamente all'utile; e ebe al contrario, quando si scrive in poesia, di cui è proprio il dilettevole, giova di mesculare con buona a costante economia l'atile al dilettevole stesso! Ciò lo avrebbe condotto a spargere e distribuire nella sua opera de' momenti assai più numerosi, più estesi, più varii di riposo poetico; a introdurvi più invenzioni e a distinguere con maggior larghezza di stila a di lacuzione la sua materia e le sue idee senza offesa della brevità cho couviene al bene serivere, e della rapidità e del fuoco che conviene allo serivere poetico. Se poi l'autare, abituato alla violenza dell'improvvisare, non si fosse parimente abituato alle costruzioni intralciate, nrtantisi, equivoche, mancanti, irregolari, che la imminenza della preessità e dell'entusiasmo produce anche negl'improvisatori più grandi, quanto più di chiarezza, di nmenità , di correzione , d'eguaglianza dominerebbe nella focuzione di lui! Il poeta, condotto dalla sua imaginazione, attribuisce anche alle cosa più insensibili ed irrazionall e menta a cuore e pensieri ed affetti ed operazioni a ciò consentanee; col qual mezzo anima e vivifica piacevolmente tutto l'universo. Na ciò vuol esser fatto con proporzione alle cose, o alla nostra maniera di eoneepirle. Questa riflessiane avrebbe renduto più castigato l'autore nell'applicazione de'traslati, della comparazioni o intrinseche o esplicite e simili, le quali, se non m'inganno, sono talvolta alquauto sproporzionate, o però non scaza esagerazione a ricercatezza. Per fine avrei desiderato che il poeta, il quale abitualmente mostra tanta proprietà, copia a correzione di lingua, non avesse aucho nbitualmente alcuni difetti della lingua lomborda, e particolarmente di non isfinggire l'esse impura, dicendo come fa continuamente, per esemplo, i stroti, i sterpi, i scogli, a simili; di mala inflettere talvolta i verbi nelle loro modificazioni, dicendo, per esemplo endi per vada, a simili; di abusare quasi sempre degli articoli con un basso solecismo, dicendo, verbigrazia, gli per le al femminino, gli per loro al plurole. Ed avrei desiderato che fosse stato più temperato nell'uso de' termini tecnici tolti dall'astronomia, dalla chimica e tali altre scienze, sostituendovi ultri modi di esprimersi propri della locuzione poetica, la quale vuole esser popolare secondo la giusta Intelligenza di questo vocabolo. Ma quali difetti non si perdonerebbero in grazia di tante eccellenti bellezze, in grazia della descrizione delle mine, delfa piautagiune e soltura delle viti, di tutta la meta

## ORIGINE DEL CORALLO.

Pria che il nocchier pel regno ampio do' venti Levasse ardite velo (1), e potè umano Cuoro l'aspelto sostener dell'aeque. D'orride forme albergo o di portenti E d'alte meraviglie era e di mostri L'inviolabil mare (2). Il navigante, Cui non molto partia dal patrio lido Pauroso cammin, fra le sonanti Tempeste il guardo palpitando spinse Nell'alta notte. E vide emerger truci Dall'ondo combattute immani aspetti. E vagolar fantasime, cui spesso Irradiava e di terror pingea Il fuggente baleno; e dalla poppa Lui diverso feria d'ignote belve Tale un tumulto e d'urli alte frastuone Che torse gli occhi esterrefatto e vinto. Poi come cesse la tempesta, al tremulo De le stello cadenti ultimo raggio. All'attonito ciglio il mor dischinse Meraviglie non viste: il mar cui lieve Aura careggia a la nascente luce. Vide gemmate conche ori-lucenti Di solido ametisto e di corallo Lievi a fior d'onda sorgere, e sedersi Dive sembianze in quelle; e il marin carro Dell'ondivaga Teti, a cui fra il rauco Suon dell'onde sbattute e i raggi infranti Divin corteggio lo tritonie schiere Fean colle gravi buccine sonanti. E fama anco s'udia che nella queta Notte, infauste al nocchier, voci soavi Via per l'onde corressero di ninfo:

del secondo canto, e spezialmente della desolata madre degli uccelletti, che

... guerda il mente e guarda la campagna, E non cessa un momento che non piagna?

Rinssubsendo ogni cosa, mi par di potere con ragione conchiudere che questo pocum sarà letto sempre con grandissimo piacere el ammirazione, e non si potrà nondimeno leggerto senza una sorta di difficoltà e di fatien, malgrado la semplicità dell'argomento e le lusinghe della noncia.

(1) Parmi avrebbe dovato dire nraiso le rele o le ardite vele; perchè dicado ardite rele pare che si voglia far distination et rav che e vele, mentre il poeta certamente voleva significare che su grande l'ardimento del prime che at mare allido le xele. (2) Vedi la bella ede di Orezie: Sie te dien poteur

(2) Vedi la bella ede di Orezie: Sie te dica potenz Cypri e l'imitazione che ne fece il Berni nel suo Ortando innumorato.

Voci infauste al nocchier, cui la doleczza Vinse del canto ingannatore, e il capo Grave dal sonno reclinando, endde Dall'alta poppa, e tombe ebbe nell'acque. Di portenti argomento e di diletto. E d'occulte paure, il mar sorgea Dinanzi all'uom, che dall'antico seggio Cui lo atrinse Natura il guardo e l'alma Spingea vêr quello tattavia tremando. Ma come al terzo regno aditi aperse Acre necessitade, e l'nom, cui dotto Fe' sperienza nello ardite imprese , Troyo, dono del ciel, come si vinco Del gran padre Ocean la procellosa Ira temuta; vincitor lo vele Alzò dinanzi ai venti, o trovò modo Di spiar giù no' fondi umidi, albergo Inviolato delle ninfo; o tutto Allo sue mani si recò dell'onde Le ricebissimo spoglie un tempo ascose, Nè te più lungamonte, o di romita Stanza e di freddi spechi o'di caverno Parto gentil, purpureo corallo, Obbliò dispregiando. Umite arbusto, Fra quante eresce il mar pianto e virgulti E lievi spugne e verdi alghe natanti. Ignoto ei nacque, e seolorando i rami Per soverchia vecchiezza, il roseo manto Si fe' rancio non visto; o dallo spesso Picchiar dell'onde e de'squamosi dorsi Roso e infranto si giacque. Entro a' marini Umid'antri n'avean enra e diletto Sol lo nereidi, e ne ingemmar le avvolte Chiome o i riposti talami e la stanza Della bionda Anfitrite e del possente Scotitor della terra almo Nettuno. Di Cecrope la storia opra divina Esser disse il corallo, e al favoloso Nascimento plaudir del roman Pindo L'alme sorelle, poichè in molle, ornato, Nitido verso s'avvolgea, maestro D' amorosi precetti , l' infelice Esul di Ponto (1), a cui del trasformato (2) Mondo gli aspetti primi, e le novello Forme diverse un dio cantando apprese. Polebè della superba ira di Giuno Andromeda fu segno, e al marin mostro (Così volle il destin, così lo sdegno Puote in divini petti) in sullo scoglio Fu proferta, le belle membra ignuda, Dalle irate nereidi, il eiel veloce

(1) Oridie. Z.
(2) in nova fert annus mutatas dicere formas Corpora. Così comiacia Oridio le sue Metamorfosi. Z.

Sovr' alato destrier di Danae il figlio (1) Trascorrea d'Etiopia; e in giù chinando Il generoso sguardo, al disonesto Supplizio di magnanima pictade Si spinse: e stretto in man l'atroce teschio Della spirante gorgone immortale, Ei nel rigor di sasso il fero strinse Immane orrido mostro; a la cui sozza Crudel fame, doiente erano invito Le ignude membra della mesta offesa. E poieliè cesse il turpe assalto, in terra Posò l'infausto cano, e le man volse A la donzella, eni di ecppi intanto Greve pondo il bel corpo affaticava. Bebbe la rena allor del serpentoso Capo il sangue stillante; e dove toccho Del sopposto terreno ebbe le frondi, Per subito rigore ogni virgulto Fn volto in pietra e nel color sanguigno; E lo dive del mar colse vaghezza Del veduto prodigio; e agli arboscelli Che sul fianco sedean de'scogli ignudi, Quella imago appressando, e a le verd'alghe Di non più viste porporine selve Il regno d'Anfitrite andò superbo-Ma pojehè i duri stami acuto ferro Svolse dapprima, e la virtú si acerebbe Per sopposto eristal de le papille, Filosofia dal ver l'ombre rimosse De'sogni ascrei. Natura a sè l'industre Layor, che di viventi alme fea nido. Rivendico: chè delle man sue dive Opra è il corallo e quanto l'universo Per ignota cagion pasce ed abbella, E poichè sovra saldo immobil trono Locò il sole, e alle sfere ordine impose Dell' Olimpo sublime, e all' uom fe' dono Di conoscenza, liberal si rese Natura a più sottili opre ammirande. Pinse di fior la terra, e le beanti Fragranze, amor d'eterce nari, accolse Entro a bei fiori, e colorì le foglie De'raggi ehe in suo grembo Iri dipinge. Indi a pesci di lucide rotelle Fu cortese e di vago argenteo ammanto, E diè piumosi e colorati i vanni Agli augelli e di canto anima e voce, E distinse di fregi e macchie d'oro L'ali di leggerissime farfalle. Sovr'agil legno infra le punte or meco Di scogli ardue ti affretta e fra le sirti:

(t) Perseo, Vedi Ovidio Metam. tib. IV a l'imitazione bellissima dell'Ariosto dove si deserive Ollunpia legata allo scoglio e liberata da Ruggero. Z.

Duro inciampo al noechier, che palnitando Da lunge addita e le domanda infami. Giace senz' onda il mar, nè sospir d'aure L'acque intorno commove. Ecco a fior d'onda Gemino scoglio emerge. Or giù nel fondo Spiando I negri fianchi della rupo Invia l'occlio, chè spesse e capovolto Sporger vedrai le coralline piante. Sovra il nudo macigno si riposa Tenacemente ciascheduna e impronta Quasi a suggel, nè dal sopposto sasso, Rigida base, nodrimento bee. D'ignoto seme nascono, nè certa Orma appar di radici entro cui passi Vitale umor che le fecondi e eresca. Dal zoccolo petroso il picciol fusto Sorge, e da questo alterni e multiformi Sporgon di foglia ignudi e di corteccia Solidi rami, eni di spessi nodi Commessura spiacente anco difforma. Se l'occhio oltre si spinge, e nol disvia Il sovrapposto umor, siccome punte Onde il barbaro Cacto arma il soicato Fianco, lungo il ramoso ordine vedi Ugnalmente partite e in fasci accolte Sorger mobili fila, Indarno estimi Che periglio o difesa abile appresti Contro l'avida man ; chè, se di lieve Tocco improviso abbia sentor, le agguaglia Al tronco e le commette, e non t'è dato Orma di quelle svorgere nè loco; E sol di bianche gocciole minute, Bello a veder, si grandina e punteggia: All'errante simil per l'umid'erbe Ermafrodita chiocciola, che il nodo Dal rinascente muscolo protende Fnor del guscio nativo e move lenta Al raggio delle stelle: a cui se intoppo Od urto occorre, la cornuta fronte Dentro il nicchio ritira, e la patente Soglia candida spuma occupa e chiude (1).

Cesare Arici. Il corallo, c. 1.

(1) Uso Possedo in certe nos articolo glicidio ausolio everturanto guessis prosente dell'Irici, il losse gleranticatori, prosente dell'Irici, il losse gleranticatori, promo pere nel non liapproggio di accorgi che il Froccoso e maggio: - Legermola il posma, servici il critico, come un augio: - Legermola il posma, servici il critico, come e maggio: - Legermola il posma, servici il critico, come e del corrillo facestic quil e perpurvo, semport tata sitro del corrillo facestic quil e perpurvo, semport un tenta della consideratoria d

### INVOCAZIONE DI MINERVA.

Tu dea che, figlia al gran Tonante, godi Or tra' Frigi Palladia esser nomata. Or fra Greel Tritonido dal bello Cerulo sguardo, ed or Partenia in eielo Dai casti membri, al mio lavor principio Sia dal tuo nume. Il forte usbergo e l'arme E lo scudo fatale ondo francheggi Le fiorenti città, viril donzella, Lascia, e il cammin per molte ambagi avvolto Nè tocco mai da verun'orma, o diva Mostrami. Alt'ombra de'tuoi santi rami Crebber di Febo o di Sofia lo bello Arti e il saper che la fra l'altre al ciclo Dilettissima terra, Italia mia Così alto lochr, d'ogni sublime Studio maestra agli invidi stranieri. Qui seggio eterno aver ti piacquo ed are, Oni regni, o dea : chè indarno altri ti storza Duri elimi a varcar dovo inclemente Natura a tardi ingegni il ver contende; E poichè dal conginnto ardir nemico Ilio soggiacque a estremo fato, indarno Il tuo gran simulacro a la descrta Etolia piaggia di recar fu avviso Di Tidido al figliol, chè alla raminga Poppa fe' guerra il eiel, la terra e l'onda, E spirato dai numi, al fuggitivo Ver la promessa Italia iliaco duce Lo ritornò, che di Lavinio e d'Alba Pria le mura protesse, o dal romano Crescento imperio al Tebro Indi raccolto Fermò la sedo nell'ausonia terra. Questa adanquo, se amor del nido antico Pur ti consiglia, onde più lieto il verde a Onor d'umili colli arbor frondeggi, Questa per to si scorga a la sua meta Del rustico saper non ultim' opra.

con maggiore proprieta e sobrietă. Sopratututo noa gli as eqil perionare lu tropo servici institate od libet, qi modi, di versi, di sertitore findinat; aci qual proposito gli rinfencia parceth plagi fatti a sosi seporte, se ano che peco di poi agninge: « Sa ben più grato di riseso di ristrare i beliezzo che pur non manona nellopera che annuatamo, sia per l'elegana e feritità di montiani del Tosoco non malerano perita per montiani del Tosoco non malerano peritate pei giorimi Arisi, che seppe encodarsi quasi perkitamente da quante pecche gli erano apposte.

# QUAL TERRA È BUONA AGLI ULIVI.

a L'amor ehe movo il sole e l'altre stelle a, Com'a lui parve, nello varie terro Vario infuse poter, che le diverse Piante e i semi diversi e i dolci frutti Crescesse all' uom eho della terra è donno. Il due volte fecondo Egitto miri Produr fertili spigho, alla guerriera Un giorno Italia non esausta annona. Ne' suoi bosebi odorosi all' Indo nasce L'animosa vainiglia o il einnamomo, Amor di nobil mensa, o l'abbronzato Minuto ardente semo i pingui armenti Nato a servar più lungamento intatti. Tra le sterili selvo e la deserta Sabbia il mistico Aleppo all' Ottomano Reca il verde calle, che l'arte indarno E enpidigia batava traspose Nell' odiata Martinica. Disdegna La canna d'Ibla di Sicilia il pingue Terreno, e sotto più benigni soli Non culta alligna, o l'incorrotta palma Suo frutto educa l'Africa. Vestite De' palmiti di Bacco alzan le fronti Somma e Tokai, dovo l'aratro indarno Si volgerebbe ne'petrosi colli-Tal pianta ama il terren lieve, tal altro Semo godo nel forte, o tal nel secco Di soave pendio, cui nudo sasso Sostegna, e la scorrevol onda tosto Versata fugga lo inclinate glebe. Altro l' orezzo d'umida convallo In ebe rado pervenga il solar raggio Estivo, o la stagnante acqua mantegna Paludosa la terra, ama, e profondo Nel mollo limo lo radici impiglia. Che più, se fra le stesse arido mura L'edera parassita i tralei implica In mille modi, o i nudi tetti e l'alte Colonne offron talora ai semi albergo? Miracol parve sullo dure pietre Verde fiorir la minutissim'erba: Ma poiche la restia fisica aperso L'occhio a mortali, Zefiro palese Fece l'innocuo furto, o como aleggi Sul calico de'fiori depredando Le polveri odorate, o la semente Combattuta nell'acre alfin si posi-

Sul fastigio de'templi o delle torri.

Non presso alle sorgenti acque, nè A la polude, ama il terren leggero Il casto ulivo, cui minuta ghiaia Natura od arte abbia commista, Il tasso, Il velivolo abete e la robusta Erculea quercia, noderose e torte Profonde nel terren metton radici. Questi il ricco pedale un braccio appena Sotterra avanza, ma si gira intorno Con duttili vermene. A questi eleggi Vêr mezzodî rivolto d'una dolco Collina il dosso, a cui da tergo schiena Alta di monti sia barriera incontro Al rigido aquilon, che i frutti e i rami Degli arbor erolla impetuoso e rompe. Come nell' uman corpo erra e nutrica I membri il sangue, o per le tonde vene E per le erranti arterie all'aero misto Agilissimo scorre, onde fomenta Coll' incostanto suo moto la vita: Così ne tronchi e nello foglie è chinso Vegetabile nmor succo gentile, Che dall' imo si narte a le sunreme Frondi, e l'arbor di sè nudrendo avviva Da tutte parti; ed han le piante aneli' esse Aditi e valvolette e filtri e vene Aere spiranti, e arcane fibre, e fini Rigagnoletti cho d'esterna offesa Hanno sentore, e morte irreparata Le assal massimamente ove le aggiunga Il greve fiato elle continuo movo Dal settentrional polo gelato. D'ogni studio il primier, d'ogni argomento Fia la scelta del loco e della terra: Nè il dilicato a Palla arbor diletto Sode otterrà non degna e perigliosa Ne le valli remote, in arduo vette Di rio terren, cui borca signoreggia; Ma ben dove, perduto ogni suo primo Impeto, rotto dagli avversi monti, Mite si spazia negli ameni piani; Altrimenti la dea Pallade, a schifo Il loco avendo, dal malposto olivo Si toglierebbe. Oltre al durar poe' anni, Serepola il tronco, e tutta si distacca La scorza, e orrende piaghe e brutte cave Crearsi lo vidi nelle afflitte piante. Così se ignara man vaga di troppo Guadagno il dilicato albero pose Vêr l'aperta Malsesine e il sublime Selvoso Baldo, o 've ripida monta L'alpestre Nizza, orrida peste io vidi Dominar negli ulivi, e qual raggrinza La tuberosa scorza e la disnoglia. Qual di nocehi va pieno, e di gran gobbe Tutto si sforma; altro di rami appena

La fronte adombra, e non maturo il frutto Dalle povere frondi arido casca, Tardi accorto del fallo, allor la spesa Piagne fatica e l'irrito lavoro Il contadin, che dispettoso e mesto Sveglie l'arhor perduto, e fa la selva Suonar de' spessi colpi a sè d'intorno. Miserol intanto non rimane a lui Di che la vulgar rapa e il fragil porro Intrida a desco rusticale, e l'almo Pesce e l'erbe condisca, o del perduto Olio il disagio risarcir gli è duono Di secche stoppie e fragil canne e faci Che la selva ministra, allorchè stretto Con sua famiglia le prodotte notti Tempra del verno ne' presepi e canta.

Cesare Arici.

La colticazione degli uliri, lib. L.

### DIVERSE GENERAZIONI DI PECORE.

Varia, secondo il elima e la natura Del suol ebe le ricetta, indole e forma Traggon le pecorelle: come in terra Non una è de' cavalli e de' seguaci Veltri la specie e de' volanti augelii, Se ben discerni, troversi diversa L'un'agpella dell'altra; e la fatica E lo studio a mal fin quegli conduce, Se non bada alla scelta allorebè attendo Di nuovi cani a ingenerar l'armento. Premio invano ed onor spera dall'opra Chi mal vide da pria, ecreando all'agne Degenero marito; e chi nel pieno Felice ovil ne trusceglica quell' uno Che tutti avanza in vigoria d'etade, Ricco di vaga prole altrai prevalse. Come fan duo nocchier, ehe, d'nn medesmo Lido salpando, al mar danno le vele; L fun, cui la vista non falli tra l'ombre, Per diritto cammin tocca a la meta; L'altro, cui prima traviò la notte, L'oscuro nembo o la piegata antenna, Fa ritroso sentiere e in mar si perde: E sì rafforzò i remi o, tutte all'aure Predatrici le vele in alto alzando, Rapidissimo solco apri fra l'onde; Ma non però dal corso utile alcuno Gli vien, chè in peggio il primo error lo adduce.

La bellicosa Cirno (1), aspra d'intorno D' eccelso rupi, in sen (2) eresce e nutrica Arieti, cho forte e a spira avvolte Verso gli orecchi banno le corna, e i cervi, Così veloci movono correndo. Lasciansi indietro e le silvestri fere. Tra i faretrati Persi e i Caramani Coda enorme protende, al mover lenta, L'orientale aguella ; e di più corna Sotto l'adusto ciclo orna la fronto, E come cervo solitaria imbosca. Or, pari all' asinel, dalla ramosa Testa lunghe una spanna prono cadono In giù le orecchie; or di gran gobba il dorso Va distinta fra gli Indi; e dove lunga Sporge in altre la coda, una gran massa Di lento adipe solo alla numida Ed all'araba agnella i lombi aggreva. Ma, o che intera una greggia a guardar prenda Novellamente, o ricrear soltanto Ami la tua (cho trascuranza, e a caso Male assortite nozze o clima avverso Inville fra poc'anni), a te l'altrice Non men di mostri e di nocenti belve Che di forti animali Africa mandi Il generoso ariete, e con quello Rinovella la specie e il greggie adempi. Se tardi prendo accrescimento e forza Sua venturosa prole, a lei natura Un più largo confin di vita assente; E dovo altra si giace inutil' ossa Già preda della morte al terzo lustro, Quella pur si feconda ed al travaglio Vale de'iparti ed a lattarne i figli. Candida il rosco corpo e in ricci avvolta Copre morbida lana, e al tatto agguaglia Molle bambagia, che al niliaco Egitto E ne' campi maltesi appar dal grembo Dello squarciato calice diffuso. Quindi l'Ibero dai propinqui lidi D'Africa lo raccolse; e il Tago e l'Ehro Prinamente pascean del fortunato Gregge lo torme; e quindi oltre Pirene Varcaro nelle Gallie, e la divisa Albion ne fe' acquisto, e nel tuo seno

(1) L'isola di Corsica.
(2) Mi rieco coisco quell'és seu e cosa triviale, aou degua di trovaral in mezzo a versi tutti d'oro purgationi e tissimo si quali non verretti tesser una sillaba. Di l'attaina de le mie coservazioni sono troppo minute. Ill. popular che le mie coservazioni sono troppo minute. Personale che le giurdio la Passorii come opera classica megali e la procisa e del lingua.
Connabi.

-----

Sotto eiclo miglior tu l'accogliesti . Italia mia, di guanto altrui comparte L' alma Cerere e Bacco e Pale e Flora Non manchevole madre e pronta altrice, Ma chi dal natio seggio a più benigno Piagge, all' ispano suol primo lo trasse? Qual più caso o fortuna a noi fe' dono Del pellegrino ariete, che tutti Abbandouando della patria terra I ritrosi costumi, a miglior culto S' arrese obbediente, e nuovo assunse Abito e tempre o di merino il nome? Tra le prische memorio o nell'incerto Volger degli anni il guardo alcun non pose: Nè dell'esule armento ai nostri lidi Alcun notava i tempi, e si bell'opra Dalle muse convenne esser negletta. Forse raso dal lito africo appena Era Cartago, e cuida ancor la strage Della punica rabbia, allorebè addotto Venne all'ultima Gade il primo armento: Se cosl piacque al vincitor Romano, Fra l'altre opime spoglie e l'auro e l'armi Della vinta città, nelle felici Glebe recarlo dell'ausonia terra; Ondo il calabro poscia e il tarentino E il milesio pastor l'itale sebiatte Rigenerar, siccome intorno è grido. E forse allor che tutta Africa in armi Con barbarica possa entro i confini Si versò dello Spagne, onde sì cruda Volse fortuna un di con dubbio Marte. L'ire seguendo de' suoi re, l'insegne Il nomado pastor movea dall' arso Terreno, o affidò al mar coll'ampie greggi I vagabondi lari. E come giunto Tra i fertili si vide immensi piani Della betica terra, ogni desio Del riveder la patria in lui si tacquo; Quivi pose l'ovil, quivi ebbe regno E ferma stanza; e il ferro indi, che tulti Insanguinò que' campi, a le capanne Perdono de' pastori ed agli armenti, Guarda, che un misto di scivaggio ancora Dell'inospite suolo onde a noi venne Ti palesa il merin I se non che il gravo Contegnoso andamento e l'alterezza, Dell' ispaniea terra esser ti dice Abitatore. Or chi n'acquista, al vello Badi, agli atti, alle forme, onde non erri Nella scelta il giudicio, e di non vera Ignobil razza adempia indi l'ovile-Tra le iberiche madri alto si estolle Il maschio, e nell'andar libero e pronto Par che ad arte misuri o studii il passo. Scuro e vivace ha l'occhio, oltre misura

Largo il capo e compresso, irte le orecchie, E giù ravvolte a spira ambo le corna, Denso ha il ciuffo clevato e sime nari, Grossa cervice e breve collo, e largo Fra i rilevati muscoli si spande Laneso il petto; in molto adipe avvolta Tonda è la groppa, e molle si riposa Sovra l'anca piegata agile e piena. Come suole apparir purpurea veste Sotto candido vel che man gentile Soppone o di leggiadro abito adorna Alenna delle Grazie, ove i condensi Bioccoli mova, ti parrà la cute; Ma se tanto è sottil che dell'errante Sangue gli avvolgimenti appaion tutti, Stà però salda nei tenaci bulbi La contessuta lana oltre a duo verni. Tal forse era il monton che di Libetra Sull' ara apparve ai giovinetti figli. Del tebano Atamante; e tal si fece Il gran padre de'numi allorché, contra Tifeo gli sdegni differendo e i tuoni, Stampo di bifid' orma il suol d' Egitto : E smarriti il seguian conversi in belvo Del combattuto Olimpo i fuggitivi Figli, esulando alle terrene sedi (1).

IN CHE SITO IL PASTORE DEDBA GUIDARE

E DUNDE ALLONTANARE LE PECOSE.

Ma pria bada al terreno, all'acque, ai siti Dove sorgea l'ovil, perchè non abbia Di trasporto mestieri ogni qual volta Ti patisca l'armento. Aprico e sgombro Monti alcun poco il suolo, o non ricorra I ri l'acqua da solchi e vi s'arresti.

(4) Qui pure PArici avea scritto dapprima: Cui disanzi fuggion, conversi in belee Del congierato Olimpo i rivoltosi Figli . . . .

ma il Giordani, valendosi dell'autorità dell'amico Monti, fe' notare al giovine poeta che, in quell'occasiono della fuga di Giove, i numi non erano assalitori, ma assaliti, e però mal si addiceva quel congiurato applicato all'Olimpo; e tosto l'Arici addottò la opportunissima correrione.

Non manchi appresso di purissim' onde Mobil vena, che a ber le pecorelle Da lungi inviti mormorando; o a quella Facil guado calando apran le rive. E ti saria ventura, ove alcun poggio Di propinqua montagna incontro all'ira Boreal ti sorgesse, e la pendice Del mezzodi si rallegrasse al raggio: Perchè non segga cterna ivi la neve Ai brevi di, ma presto si discioglia Lasciando all' agne discoperto il campo, Nè men sien presso alti perigli e rupi Erte e balzi profondi, ime caverne E fragorosi per gli sterpi e i massi Svolti dalle montagne ampi torrenti; Chè spesso la corrente onda appressando V'entra il montone, e giù volto a seconda Nelle riviere di notar si gode, « E quel che l'una fa , e l'altre fanno » Le pecorelle e dietro a lui si cacciano Tutte belando: e indarno accorre e grida E le tiene il pastor: chè immuntinente Stupide dalla ripa si abbandonano Tutte quante, addossandosi e premendosi. Sien lunge irti veprai, lungi infecondi Di triboli e di spine orridi campi Ed acquidose fitte. Al mar vicino Non ti fermar, chè sull'ignude arene Erba non esce, nè ti val dell'onde Amare (1) aver d'interno inutil copia: E il suon dei flutti, che in tempesta al lido Si sospingon la notte alto mugghiando. Alle raccolte pecorelle i queti Sonni interrompe e d'orror vano ingombra, E il toscano pastor che le maremme Pascea d' Etruria, e quei che, in sullo stremo Dell' erbosa Sicilia, al mar vicino Spingea l'armento, lagrimò deserto Il garo pecoril; perocchè, addotto lvi da fame o mal voler, sul lito Balzò l'Afro vagante, o dell'aprica Alger l'infesto scorritor de' mari; E col ferro nemico insanguinando Le ville, a strazio miserabil trasse E menò servo coi pastor l'armento.

### LE PATATE.

Che se cibo miglior, se più salubre Cerchi fra quanti nel suo grembo acchiude

(1) L'Arici aveva dapprima chiamato salaci per salse le onde del mare. Notò il Giordani l'improprietà del vocabolo, che significa lussurioso e non salso, e il pueta profittò dell'avviso.
Z. Che per l'ampio Ocean dalla divisa America ne venne e fra noi erebbe Cereal pomo che sotterra ha loco. Nè il Ligure Nocchier cho primo il regno Aprì dell' onde inviolate, e stette Contro nuovi perigli e nuovi mostri, Solo seguian (1) pel temerario calle Stuol di morbi feroci a far vendetta Su poi del mal cercato oro: ma venne Seco all' afflitta umanità soccorso Di farnischi potenti e d'erbe e semi Ignoti al nostro sole, ondo più lieta D' almi diletti si ricrea la vita. Vedi la canna ibléa vedi l'adusta Animosa vainiglia e l' oleosa Gbianda o il fervido bruno cinnamome; E l'epidouric'arto or va giuliva Per lui dell'amarissima corteccia (2) Dell'arbor fortunato onde s'acqueta De' nervi offesi il tremito e l'occulto Vibrar che il sangue avvampa e i corpi abbatte. Ne invan d' Europa a' più benigni soli Tu venisti, o fra tutti eletto pomo, Che dalla terra il nome e il color tieni. Non men che in fertil campo, alligni e cresci Dove la sabbia ignuda e l'inclemeuza Del eiel contende ad altra messe albergo; Në te ruggin scortese o nebbia edace Arde, nè pioggia ingrata alfonda, o rompe Streuitando la grandine ne' solchi : Quindi fuor di periglio all'uomo abbondi, Suo cibo, ed ammannito, ov'ei nol sdegni, Ad ogni tempo di ria fame il salvi-D'orribil forme un giorno e nell'aspetto Paurosa una furia il capo ingordo Levò da Stige e pose il mondo in pianti. Dopo l'ire di Marte, onde le ville Van di messi diserte e di cultori, O dopo che malvagio acre inclemente Attoscò i germi della terra e i parti, Per gli squallidi campi uscia la eruda Alfamando i mortali; e il senso in tutti Di pudor, di virtà, d'umanitade Spegnea, elié al viver norma era il bisogno Istigatore, Furibonda in atto. L'atterrita Sionne un di la vide Ir per gli aurei del tempio atrii superbi Consigliera di fiere opre e di morti, E tra le infide mura anco si avvolse Della vinta Cartago, e in Campidoglio

li ben culto terren, volgiti a quello

(1) Qui pure corresse l'Arici, doelle sempte ai suggerimenti del critico, il Solo segnin in Solo segnino, a schivare ogni ambiguità. Z. (2) La China. Z.

Zoncana. Poesic.

Osò l'erinni d'appressar la sacra Rocca di Giove, quando, assisa e stretta Dal sennono guerrier (1), l'estremo fato Pavento Roma, che gitto feroce Nel campo avverso i disperati pani. Ma della eruda erinni (ove a se stesso L'uons non invidii l'util suo, nè cieco Si commetta alla fame) or più non teme La culta Eurapa: tal dal numi è dato Certo presidio incontro alla nemica. Presso all' util frumento ed alla messe Dalle bionde pannocchie, al farro, all' orzo, Ecco lo eletto pome a parte a parte Ingenerarsi dell'Italia in seno E più sterili glebo abbracciar lieto, Seggio dapprima al rovo ispido e al cardo Selvaggio ed alle orticlie; e a lui dall'alto Cerere applande e i molti usi ne addita. Di questo, ove n'abbondi, al gregge ancora Esser vuolsi cortese allorehè il verno Fa , nevando d'intorno , orridi i compi, Vedrai per goesto in pingue adipe avvolgersi Delle pecore i fianchi, e vie più denso Dalle turgide poppe useirne il latte.

# ALLATTAMENTO DELLA PROLE.

Non però fia che l'agua a la sua prole Disattenta non badi, o le ricusi Anco le poppe, ed il crudele imiti E smaturato delle madri esemplo, Che, perchè intatta a voluttà si serbi Del sen la colma nitidezza, il latte Negano ai figli del materno petto. E4 è per ciò se disprezzati e vili Fra poveri tuguri in rozze lane Crescono avvolti, e il gel ii offende, e il sole Arde ne' solchi abbandonati, e gridano Ne' penetrali indarno all'indisereta Mereenaria nodrice, a eui la messe Preme lungi nel empo, ed alla madre Gridano ancor, che nou gli ascolta, e i molli Sonni produce ne' palagi accolta, E in licti ozi si vive, e sè medesma Tenta alle danze libere ed al canto. Ma quel vitale umor elle nodrimento Formo natura ai pargoletti infanti, Costretto a rifluir per li negati Aditi al sangue, vendica l'oltraggio; E di punture armato e d'aspre doglie, Assidera le membra, e ne scommette E piega l'ossa, o mal protende i nervi. Volenterosa, ogni qual volta il liglio

<sup>(1)</sup> Il Campidoglio assedutió da Brenno.

La cerchi, ecco l'agnella a lui si arrende, Lui solo ama e carezza. Il vigilante Fervido amor non somiglianza inganna D'altro agnel else smarrito abbia la madre; E avrai di questo esperienza intera Quando, confusamente entro a l'ovile Dai pascoli tornando, a nodrir corre Il dolce parto. Da per tutto movesi Un belar misto di pietosi gemiti, Un intesn rispondersi, un subbuglio Per tutto vedi, un ricercarsi, un premere; Fuiche ciascum delle ma ri, accortasi Del proprio figlio, a lui tutta abbandonasi. Del pingue latte si fa bella intanto La prole, che al tornar di primavera Ai pascoli useirà fatta robusta.

TINTUDA BELLE LANE: LE PARRAICHE DI PANNI.

Tal lana il suo candor serbi intessuta. E tal de'suoi colori lri dipinga, Bello è certo mirar come vi splenda Il murice di Tiro, il nitid'estro E la resa vermiglia e l'odorato Croco, il chiaro lichêne e lo smeraldo. Tal della notte lo stellante azzurro Copia in sè stessa e in molto guado imbruna; Tal di vivo cilestro almo colore Ride, o imperla festiva e il latte agguaglia: Or della mammolletta nel pudico Pallor si tinge, a verginelle caro, Ed ora in vedovil bruno si ammorta; Se non elie la natia porpora, o il sueco Del sanguigno nopalio a lei prepara Con più vivi coler la messicana Cocciniglia, crescendo in tra le foglie Del barbarico cacto. Uscita appena Dall' uovo minutissimo, s'apprende All'indigeno fusto c sì vi pasce Immobile; e a quel modo oude tramuta Il polipo nell'ouda ogni sostanza Nel color di che a noi splende il corallo, Converto ella quel sueco. Ogni virgulto, Ogni stelo, ogni foglia di viventi Salme va carca, poiché amor le accoppia E ne prospera i parti e li feconda: E come i figliolin novellamente Useiro in vita, ecco le madri in breve Trasmutarsi e morir; che poi, raecolte Per mano industre dalle frondi e ai vivi Raggi opposte del sole, aride spoglie Vengon d' Europa fortunata ai lidi.

Di studio altro argomento e di diletto, Resta che vegga dell'ordir la molta Fatica e l'edilizio: all'arti belle Caro al bisogno ed al commercio e al lusso Non senza alto stupor maravigliando N'andrai dove la ricca Auglia, e il rivale Fiamingo c il Gallo industrioso aduna Le bianehe laue al lavorio diverso. Mille braccia vedresti affaccendarsi Nel vario ufficio e svolgere dai nodi Le colorate fila: altri in matasse Addoppiarle, imponendole ai girevoli Rocchetti, e poi da questi, altri ai sogori Telai recarle ed intrecciarne al subbio I raggruppati licci : e fra le alterne Mobili tratte scorrere veloce La ferrea spola, e il pettine addensarle. Premendole più sempre; e de' versati Naspi, e all'inteso fremere de'perni E delle rote, ed al picchiar frequente De' hossoli natenti, un indistinto Tumulto, un suono, un murmure si mesce, Qual se pesante e rara in ampio lago Scenda crosciando e il duro suol pereuota Senza interruzion la pioggia estiva (4). Cesare Arici, La pastorizia, lib. V.

Ritrovatore , che dell'arti è padre.

(1) Nelle poesie dell'Arici non è da cercare novità o grandezza di concetti, ne quel non no che di concitato d'ispirato che ti fa gridare ecco, ecco Il poeta; ma leggilo attentamente, e più lo leggeral, più ti riestirà bello, grarioso, attraente. In esso troversi qualche cost di quell'inarrivabile stile virgiliann che forma da secoli la disperazione dell'arte, e specialmente lo troversi nelle descrizioni, che sono di una vivezza, di una verstà , di una squisitezza di tocco quali forse non ravvisi in altri poeti dell'età postra avvegnachè superiori o per concetto e per impeto al poeta bresciano. Trattò l'Ariei diversi generi di poesia, la lirica, l'epica, e di questa abbiamo dato qualche saggio, e perfin la dramatica (a guisa però di esperimento e nulla più); ma in nessuno riesci tanto eccellente come nella didascalica. Tra i poemetti di tal genere, il Corallo, la Coltivazione degli uliei, la Pastorizia, tutti e tre vaghissimi, primeggia quest'ultimo elle il Giordani chiamava prezioso libretto I che mostra come l'ingegno e l'arte di attimamente portare vice tuttaria in Italia, Forse alcuni patrebbero movergli accusa di troppo servile imitazione degli antichi; ma a costoro innanzi tratto domanderemo: trovate voi ehe l'imitazione venga opportuna, naturale, ben conuessa col concetto ultimo dell'autore? Tule imitazione è piuttosto da lodare che da riprendere, e tanto più che, pur fra i grandi scrittori, pochissimi sono che sortissero genio creatore, pochissimi elle aprissero move vic. Se a questi oltimi soltanto si vuol dare la palma poetica, che ne sarà di Virgilio, del Tasso, del Monti e di tanti altri che appanto alla felice initazione dei classici greci e latini vanao debitori in gran parte della loro gloria?

L'INVITO A LESSIA. OSSIA

DESCRIZIONE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DI PAVIA.

Perchè con voce di soavi carmi Ti chiama a l'alta Roma inclito cigno (1), Spargerai tu d'olablio dolce promessa, Onde allegrossi la minor Pavia ? Pur lambe spanda memore d'impero, Beoche del fasto de tricofi ignuda, Di longobardo onor pago il Tesino; E le sue verdi, o Lesbia, ameoe rivo Non piacquer poi quaot' altre al tuo Petrarca? Oul l'accoglica gentil l'alto Viscoote (2) Nel torrito palagio, e qui perenno Sta la memoria d'un suo caro pegoo (3). Te qui Pullade chiama, e te lo muse E l'eco, che ripete il tuo bell'iono

(4) L'autore si volge alta contessa Paolina Secco Suardo Grismondi di Bergamo, il cui nome arcadico era Leabia Cidonia, Nel tempo ch' essa pensava di liberare la sua promessa di portarsi a Pavia, ebbe una graziosa chiamata poetica a Roma da S. E. don Baldassare Odescalchi duca di Ceri, al quale rispose coa elegaati terzine. L'autore, temendo non Roma facesse a Lesbia dimenticar Pavia, le viene con quest' Invito ricordando l'antica proapssa; e cerea quindi di metterle sott'occhio quante pussa avere attrattive presso il suo spirito e presso il suo cuore.

(2) E notissimo come il Petrarca fosse caro al Visconti, e come seco loro vivesse alenti tempo nel palagio di Pavia, il quale autora sussiste sotto nome di Castello. Veggasi a questo proposito la tenera Canzone of Petroreo nella Raccolto ia morte del Duca di Belforte pubblicata in Napoli due anni addietro.

(3) II ch. marchese don Luigi Malaspian di Sanagzaro possiede il marmo sepolerale d'au figlinolo d'una figlia del Petrarca, esistente già nella chiesa di san Zeno, parochia del Petrarea quando era in Pavia, come seriyeva egli stesso in un codice di Virgilio. Essendo ultimaniente stata soppressa questa chicsa, il marmo passò in mano del signor marchese. Supra esso è sculpito II

eelebre epigramma Vix mundi novus kospes iter vitaeque volantie Attiorram tenero limina duro pede,

Franciscus genitor, genitrie Francisca; secutus Hus de fonte sacro nomen idem tenni. Infans formosus, solumen dulce parentum; Hine dolor; hoe uno sors men lacto mima. Caetera sum felix et verae gandia vitae

Nactus et acternae tom cito, tam facile. Sal bis, luno quater flexum peragraveral orbem: Obvia more, fallor, obvia rita fuit. Me Venetum terris dedit urbs , rapuitque Papia:

Nec queror; hine calo restituendus erom. Nel maraso si legge iter nel primo verso, invece di erum

che si legge in tutte le edizioni.

Per la rapila a noi, data alla Dora, Come più vollo Amor, bionda douzella (1), Troppo altra volta, rapida seguendo Il tuo gran cor, che l'opere de l'arte A contemplar ne la città di Giano E a Firenze bellissima ti trasse, Di leggier orma questo suol seguasti. Ma fra queste cadenti antiche torri (2) Guidate, il sai, da la eesarea mano L'attiche discipline, e di molt'oro Sparse ed altere di famosi nomì, Parlano un suon che attenta Europa ascolta.

Se di tua vista consolar le tante Brame ti piaccia, iutorno a te verranno De la risorta Atene i chiari ingegni: E quei che a to sul margine del Brembo (5) Trasse tua fama e le comuni muse . E quei else pieni del tuo nome al cielo Chieggon pur di vederti. Chi le sfere 'A vol trascorre e su britanna lance (4) L'universo equilibra; e chi la prisca Fè degli avi a le tarde età tramanda; E chi de la natura alma reina Spiega la pompa triplice; e chi segna L'origin vera del conoscer nostro; Chi ne' gorghi del cor mette lo sguardo; E qual la sorte delle varie genti Colora, e gli aggliacciati e gli arsi elimi Di fior cosparge; qual per leggi frena Il secolo ritroso: altri per mano Volge a suo senno gli elementi e muta Le facce ai corpi; altri sugli egri suda Con argomenti elie non seppe Coo (5). Tu, qual gemma che brilla in cerchi d'oro, Segno di mille sguardi andrai fra quelli Pascendo il pellegrino animo intanto E i sensi de' lor detti : essi de' tooi Dolce furanno entro il pensier raccolta. Molti di lor potrian teco le cordo Trattar di Febo con maestro dita: Noo però il suon n'udrai; eh'essi di Pulla Gelosa d'altre dee qui temon l'ire.

(1) Donna Daria, coatessa di Salasco, anta de'marchesi Beleredi.

(2) Nell'anno 4772 fa dalla sovraca munificenza ristorata ed accresciuto l'università di Pavla; e da quel tempo andò salendo per chiari uomini, per celebri opere, per sussidui e monumenti scientifici a quella fama che tutti sanno.

(3) Fiume che scorre vicino n Bergamo e che si perde nell'Adda.

(4) Equilibrio della forza centripeta e centrifuga, trovato per tutto il ciclo col calcolo di Newton.

(5) Igaoti allo stesso ipporrate, il più gran medico dell'antichità, nativo di Coo,

Quanto ne l'alpe e ne la ërrie rupi (1) Natura metallière anscounle; Quanto respira in aria e quanto in terra, E quanto guizzo ne gli acquosi regani Ti lia sriberato a l'occhie in ricchi serigni Con avvoluta man l'ordin disposi Di tee regni le spoglie. Ilmita il ferro (2) Crisoliti e rubin; spirazza dal sasso Il liquido mercurio; arde functo (3) L'ersenico; L'utice a l'sguardi avaci

Da la sabbia nativa il pallid' oro-Che se ami più dell'eritrea marina Le tornite conchiglie, inelita ninfa, Di che vivi color, di quante forme Trassele il bruno pescalor da l'onda! L'Aurora forse le spruzzo de' misti Raggi e godê talora andar torcendo Con la rosata man lor cave spire. Una del collo tuo le perle in seno Educò verginella: a l'altra il labbro (4) De la sanguigna porpora ministro Splende; di questa la rugosa scorza (5) Stette con l'or su la bilancia e vinse; Altre si fero, ma invan dimandi come (6), Carcere e nido in grembo al sasso; a quelle Qual dea del mar d'incognite parole (7) Serisse l'eburneo dorso? e chi di righe E d'intervalli sul forbito seudo (8) Sparse l' areana musica? da un lato Aspre e ferrigue giaccion molte; e grave D' immane peso assai rósa da l'onde La ranca di Triton buccina tace (9). Questo ad un tempo è pesce ed è macigno (10), Questa è, qual più la vuoi, chiocciola o selce.

Tempo già fu che le profonde valli (11), El 1-nubifero dorso d'Appennino Copriano i salsi flutti, pria che il cervo La foresto scorresse, e pria che l'uomo L'ostrica allor su le pendici alpine La marmorea loco famiglia immensa: Il nautilo contorto a l'aure amiche (1) Aprì la vela, equilibro la conca; D' africo poscia al minacciar raccolti Gl'inutil remi e chiuso al nicebio in grembo Deluse il mar, scôla al nocchier futuro; Cresceva intanto di sue vôte spoglie . Avanzi de la morte, il fianco al monte, Ouando, da lungi preparato, e ascosto A mortal sguardo, da l'eterce stelle Sopravenne destin; lusciò d'Atlante E di Tauro le spalle, e in minor regno Contrasse il mar le sue procelle e l'ire: Col verde pian l'altrice Terra apparve. Conobbe Abido il bosforo; ebbe nome Adria ed Eusin: da l'elemento usato Deluso il pesce, o sotto l'alta arena Sepolto, in pietra rigida si strinse: Vedi elie la sua preda ancora addenta. Queste scaglie incurrotte e queste forme (2) Ignote al nuovo mar manda dal Bolca L'alma del tuo Pompei patria, Verona (3).

Da la gran madre antica alzasse il capo.

Sen queste l'ossa che luscifir sal margo (4) Del palustre Tein da l'alpi intalta Dietra alla rabbia punies discose Le immani afriche helve? o da quest'ossa Gia rivostite del rigor di assoo Elbel arp pia no avgetato intrimpo? Ché qui pià forse italici ciclanti Pascos la piaggia, e Roma nacor non cra; Ne hiti a liti aveva imprecato ed grani (5) Contrarie sil armi in deserto Dioto.

Non lungi accusan la vulcania liamma (6) Pomici scabre e scoloriti marmi.

- (1) Murco di storia nataralo. Tre altri musci sono nell'università: il musco di anatomia unono, quello di anotonia comparato o sia d'osimali, e quella di patologia o sia de'pezzi morbosi. La porsia non ha lasciato osservor estattamente l'ordine di casi, nè dei pezzi che vi son disposti.
- (2) Regno onimole, vegetabile e minerale. Vorie eleganti eristalizzazioni del ferro.
- (3) Miniera d'ursenico color di fiamma.
  (4) Conchiglio dallo quale gli antichi traevano la porpora: murcz.
  (5) Ostrica malleur, assai rara e di gran prezzo.
  - (6) Pholos , dactylus ed altre. Mytilus lithophagus. (7) Couchiglia: Venus literata.
  - (8) Chiocciola: Voluta souriea
  - (9) Buccinum o murez Tritonis.
  - (10) Petrificazioni. Ittioliti o pesci impietriti.
  - (10) Petrilicazioni. Ittioliti o pesci impietriti.
    (11) Opinioni di celebri natarolisti sull'antichità della
    Terra, comoda alla persia.
- (1) Chiorciola: argumanto o mutiluz, coi appartengono i perierdi i cili cili argini d'innune, comunissimi i narie provinite: benthe l'aportino ontra nel mari le rirevolance del loogo e della i insi di sen diverdos, a è ragains per la pocisi l'opinione di siruni naturalisti. (2) Mali pseci prei del ficilo vargeno oggi rirono-ciuli da talono propiti concle del nostri mart. Vergassi la tetren del sign. In etter ad opini del rotto ratio positi del mossor Bolen, in tetren del sign. In etter ad opini en treta propiti concle del nostri mart. Negassi masciro di Lesbis; mortin nel 1718, e pianto dalla necelesime con un serve tecili.
- (4) Potrefatti d'elefanti che incontransi presso il Po e il Tesino. Sa ognano il viaggio di Annibale. Ancor qui la poesia la scelto fra le opinioni de'naturalisti quella che più le tornava in accoucio.
- Littora littaribus contraria, flortibus andos Imprecor, ormo armis, etc.
- Virg. Extin. lib. IV. Z.

  (6) Materie vulcaniche in gran copia; vetrificazioni ,

Bello è il veder, jungi dal giogo ardente, Le liquefatte viscere de l' Etna, Lanciati sassi al cicl. Altro fu svelto Dal sempre acceso Stromboli; altro corse Sul fianco del Vesevo onda rovente. O di Pompeo, o d'Ercole già colte (1) Città scomparse ed obliate, alfine Dopo si lunga età risorte al giorno! Presso i misteri d'Isido e le donze (2) Dal negru ciel venuto a larghi rivi Voi questo cener sovraggiunse; in voi Gli aurei lavor di pennel greco offese (5),

Dove voi lascio, innamorati augelli, Sotto altro cielo ed altro sol volanti? Te risplendente del color del foco (4); Te ricco di corona; te di genime (5) Distinto il tergo; e te miracol novo D'informe rostro e di pennuto lingua (6)? Tu col gran tralto d'ala il mar traversi; Tu pur, esile colibri vestito (7) D'instabili color de l'etra a i campi Con brevissima penna osi tidarti.

Ora gli sguardi a sè col fulgid'ostro

Chiaman de l'ali e can le macchio d'oro Le occliute leggerissime farfalle, Onor d'erbose rive: n i caldi soli Useir dal earcer trasformate, e breve (8) Ebhero il dono della terza vita, Questa suggeva il timo, e questa il eroco, Non altramente che do l'auree carte De' tesori direci tu cogli il liore, Questa col capo folgorante l'ombre (9) Ruppe a l'ignudo American, else in traccia (10) Notturno va de l'appiattata fera.

E voi non tacerò, voi di dolci acque Celeri figli e di salati stagni; To, delfin vispo, eui del viein nembo Fama non dubbio accorgimento diede, E pietà quasi umana (11) e senso al canto;

- (1) Pompeia ed Ercolano.
- (2) Tempio d'Iside e teatro vicino scoperti in Pompeia e che oggi si ammirano nel r. nancu di Portici.
- (3) Pitture celebratissique a fresco is Pompeia.
- (4) Flamand. (5) Unupa e Pica rupicola: comunemente coa de
- roche americano. Varie anitre e ardee. (6) Ramphasios Aracari, detto comunemente toucan. (7) Trochilus, colibri e minimus, detto necello mosea.
- (8) Le farfalle, state prima bachi e poi erisalidi, figalmente escon dal hozzolo coll'ali sotto la loro ultima e breve figura di farfalle,
- (9) Fulgora lanternaria, detta anco acodia, (10) Il delfino e il narval, considerati altre volto come pesci, sono però veri quadrupedi e mammali,
- (11) Allude alla volgare opinione degli antichi, che l delfini avessero sanpatia per l'uomo onde; la favola di Arione, famoso poeta, salvato da un delfino (v. Ovidio

To che di lunga spada armato il muso Guizzi qual dardo, e le balene assalti; Te che al sol tocco di tue membra inermi (4) Di subita mirabile percossa

L'avido pescator stendi sul lido. Ardirò ancor tinta d'orrore esporre

A i cupidi occlii tuoi diversa scena, Lesbia gentil; turpi sembianze e crude, Che disdegnò nel partorir la terra. Ne strane fiano a te, ne men gioconde, A le che già, tratta per man dal novo (2) Plinio, tuo dolce omico, a Senna in riva

Per li negati al volgo aditi entrasti, Prole tra maschi incognita, rifiuto (3) Del delicoto sesso, orror d'entrambi Nacque costui. Qual colpa sua, qual ira De l'avaro destino a lui fu madre? Qual infelice amore o fiera pugna (4) Strinse così l'un contro l'altro questi Teneri ancor nel carcere natale (5), Che, appena giunti al di, dal comun seno Con due respir, che s'incontraro uscendo, L'alma indistinta resero a le stelle? Costui, se lunga età veder potea, Era ciclope: mira il torvo ciglio Unico in mezzo al volto. Un altro volto Questi porta sul tergo, ed era Giano. Or ve' mirabil mostro! senza capo, Son poeho lune, e senza petto uscito

Folle chi altier sen va di ferree membra (6), Ebbro di gioventii! Perchè nel corso Precorri il cervo, e'l lupo al bosco sfidi, E l'orrido cinghial vinci a la pugna, Già t'ergi re de gli animali. Intanto Famiglia di viventi entre tue carni.

Al sol, del viver suo per pochi istanti

Fece tremando e palpitando fede,

Metam.), Plinio il giovane nelle sue lettere narra con tutta serietà e con tutto lo «foggio de' suoi più studiati colori la storia di un dellino ancor più stependo che viveve a' suoi tempi nel Ingo di Tritone in Africa. Addimesticatasi la buona bestia con un ardito a spensierato fanciollo, si lasciava da esso guidare non altrimenti cha un cavallo ben ammaestrato.

(1) Bain torpedo e gymnotus electricus : anguilla tremante di Surinam.

(2) Lesbin fu giù io Parigi. Come vi fosse acrolta e pregtata dal Buffon e da altri sommi letterati, ne fanno testimonianza molti scritti, e tra questi il recentissimo: Vita del bali Sagramoso al libro Il.

(3) Ermafrodito, propriamente di nessun sesso. (4) Due gemelli mostruosi attaccati per lo petto.

(5) Mostro d'agnello, ben formato dal bellico in giù. e totalmente mancante delle due cavita superiori, testa e torace, e dei relativi arti e visceri.

(6) Vermi viscerull; raccolta interessante ed unica di tal genere fatta dal celebre Goeze.

Te non veggente, e sotto la robusta Pelle, di te licta si pasce, e beve Secura Il sangue tuo tra fibra e fibra. Questo di vermi popolo infinito Ospite rôse un di viscere vive. E tal di lor cui non appar di capo Certo vestigio (1), qual lo vedi, lungo Ben trenta spanne, intier si trasse a stento Dai moltiplici error labirintei. Qual ne le coste si forò l'albergo Col sordo dente, e quale al cor si pose, Nè sol de l'uom, ma de gli armenti al campo Altri seguia le torme; e mentre l'erba Tondea la mite agnella, alcun di loro, Limando entro il cervel, da l'alta rupe Vertiginosa in rio furor la trasse (2). Tal qua giù de l'altrui vita si nutre, Altre a nudrirne condannata, l'egra Vita mortal che il ciel parco dispensa.

Ecco il lento bradipo, il aimo urango, Il ricciuto armadillo, l'istrice irto, Il castoro architetto, il muschio alpestre, La crudel tigre, l'armellin di neve-Ecco il lucido pipa, a cui dal tergo (5) Cadder maturi al sol ticnido i figli: L'ingordo can, che triplicati arrota (4) I denti e'l navigante jughiotte intern. Torvo così dal Senegallo sbuca (5) L'ippopotàmo, e con l'informe zampa De l'estuosa zona occupa il lido. Guarda vertebre immani! e sono avanzi (6): Si smisurata la balena rompe

Ne la nolar contrada i ghiacci irsuti! È spoglia; non temer se la trisulea Lingua dardeggia, e se minaccia il salto La maculata vipera e i colubri Che necesi solcan infocate arene. Qui minor di sua fama il vol raccoglie (7) Il drago; qui il terror del Nila stende (8) Per sette e sette braccia il sozzo corpo; Qui dal sonante strascino tradito Il crotalo implacabile, qui l'aspe E tutti I mostri suoi l'Africa manda.

(1) Tenia, tdatigena. (2) Pazzia delle pecore, uata dalle larve dell'estro, ape-

(3) Nati che sieno i figli, il maschin li mette sul dorso della femina in taute cellette che vi si trovano, finchè il sole, maturandoli, ti faccia di là cadere.

(4) Squaln massimo e carcaria, (5) Anfibio detto da alcuni caval marino, di cui abbondano I grandi fiumi dell'Africa.

(6) Sono nel museo di Pavia vertebre, costa e vescica di balcon di stupenda grandezza, (7) Draco voleno: piccola lucerta coi fianelii alati c

senza veleno. (8) Coccodrillo.

L'anno divide, l'incostante Luna In giro mena, e seco lei la Terra. (t) Nell'ingresso del tentro di fisica son poste ana per parta le due statue del Galileo a del Cavalieri. (2) La troppa autorità d'Aristotele. (3) I cannocchiati, (4) t satelliti di Giave detti, dal Galilen, che gli scopri, stelle mediere. (5) Marchie del sole, Galilro. (7) Il Cavalieri, autore del metodo degl'indivisibiti. venue a stanziare.

Chi è costni che d'alti pensier pieno (1) Tanta filosofia porta nel volto?

Novi occhi (3) pose in fronte a l'uomo; Giove

È il divin Galileo, che primo infranse

A la nativa libertà le menti:

L'idolo antiro (2), e con periglio trasse

Cinse di stelle (4); e fatta aecusa al sole

Alto compenso, sopra immobil trono (6),

L'altro che sorge a lui rimpetto, la veste

Di corruttibil tempra (5), il locò poi,

Umil ravvolto e con dimessa fronte,

È Cavalier, che d'infiniti campi Fece a la taciturna algebra dono (7).

O sommi lumi de l'Italia! il culto Gradite de l'orobia (8) pastorella

Il linguaggio del ver fisica parla.

Il molle cedente nere; ma stretto

Avventando mortifera ferita.

Ch' entra fra voi, ehe le vivaci fronde

A le dimande sue confessa il peso (10)

Scoppia sdegnoso dal forato ferro (11).

A l'ombra in sen rotto per vetro obliquo

Per mille vie torna non vario in volto;

Qui il simulato ciel sue rote inarea (14),

Figlio del sole, raggio settiforme (12)

Splende distinto ne i color de l'Iri.

Ne la dellondia man decil depune

A vincer la durezza adamontina.

La dipinta corona: in breve foco (43)

Stringesi ed arma innumerabil' punte

Spicea dal erine e al vostro piè le sparge.

In questa a miglior genii aperta luce (9)

(6) Sistema copernicano, assicurato dalle scoperte del

(8) La provincia di Bergamo si chiama dal poeti Orobia, dagli Orobi autichissima tribù celtica che quivi

(9) La provincia bergamasca con autico nome vien detta Orobia. (t0) Testro di fisica adorno di molte statue e simboli

della fisien.

(11) Marchina pucumatica.

(12) Schloppo pneumatico.

(13) Stanza oscura per l'ottica, Prismi, Leuti di Dollond (14) Gran lenti e specchi ustorii. At loro foco sfuma it diamante.

Suo circolante anello or mostra or cela (1) Il non più lontanissimo Saturno: Adombra Giove i suoi seguaci (2), e segna Oltre Pirene o Calpe al vigil sguardo tt confin d'uriente; in altra parte, Virtú bevendo di scoprir nel buio Flutto a l'errante marinar la stella (5). Da l'amato macigno ferro pende. Qui declinando per accesa cauna (\$) O tocca dall' elettrica favilla Vedrai l'acqua sparir, nascer da quella Gemina prole di mirabit' aure; L' onda dar fisnima, e la fismma dar unda.

Benche, qualor ti piaccia in nuovi aspetti (5) Veder per arte trasformarsi i carpi, O sia che in essi ripercusso e spinto Per calti augusti, o dall'accesa chioma Tratto del sol per lucido cristallo Gli elementi distempri ardor di fiamma: O sia ch' umide vie tenti, e mordendo Con salino licar masse petrose Squagli, e divelte le nascoste terre, D'avidi umori vicendevot preda Le doni, e quanto in sen la terra chiude A sua piacer rigeneri e distrugga Claimica forza: a le tue dotte bramo Affrettan già più man le belle prove. To verserai liquida vena in pura (6) Liquida vena, e del confuso umoro Ti resterà tra man massa concreta. Qual zotto donde il sote il vapar bebbe. Tu mescerai purissim' onda a chiara (7) Purissim' ouda; e di color cilestro L' umor commiste appariratti, quale Appare il ciel dopo il soffiar di coro.

(1) Planetario e lunario. (2) Herschel ha scaperta ultimamoute B giro dell'anello di Saturno intorna al pianeta in 10 are, come l'aveva presegita col calcola La Place,

(3) Ecclissi de' satellitl di Giove, utilissime a segnare le longitudini auche dopo l'invenzione della mostre marine di Harrison e di Mudge.

(4) Calamita, e acciaia else acquista da essa la virtò di volgersi al palo. (5) Decomposiziane dell'acqua col foco comune e coll'elettrico nei due gaz ossigene e idrogene, a sia in aria

pura e intiammabile; e ricomposizione della stessa acqua coll'accendere le due arie,

(6) Trasformazioni chinsiche per via secea coi fuachi di riverbero calla lampana, a coi fuochi di lenti a specchi; e per via umida con varii sali, ai quali si uniscuan per affinita chimica le varie speçie di terre.

(7) Unione di alcoal a spirita di vino raffinato collo spirito di sale ammoniare arresto, a sia col liquare della

carbonata amaioniacale.

Tingerai, Lesbia, in sequa it bruno acciaro (1), E a l'uscir spleuderà candido argento, Soffri per poco, se dal torno desta (2) Con innocente strepito su gli occhi La simulata falgore ti guizza (3), Quindi osò l' uum condurre il fulmin duro In ferrei ecppi e disarmo le uubi. Vo'che ogni corpu tiquido, ogni duro Nasconde il pascot del balen: lu tragge Da le cieche tatebre accorta mana, E l'addensa premendo e lo tragitta (4), L'arcana fiamma a suo voler trattando. E se per cutro a gli cpidaurii regni Fama già fu che di Prometeo il foco (5) Che scorre a l'uom le membra, e tutte scote A un lievo del pensier econo le vene, Sia dal ciel trafta elettrica scintilla. Non tu per sogno ascreo l'abbi sì tosto. Suscita or dubbio non legger sul vero Felsina, antica di saper maestra (6), Con sottile argomento di metalli Le risentite rane interrogando (7). Tu te vedesti su l'orobia sponda Le garrule presaghe de la pioggia Tolto a i guadi del Brembo, altro presagio Aprir di luce al secolo vicino. Stavano tronche il collu: con sagace Man le immolava vittime a Minerva Cinte d'argentea benda i nudi fianchi Su l'ara del saper giovin ministro. Non esse a colpo di cottel crudele Torcean le membra, non a molte punte. Già preda abbandonata da la morto Pareau giacer: ma se l'argentea benda Attra di mal distinto ignobil stagno Da le vicine carni al lembo estremo

(1) La lisciva di Prussia con soluzione di ferra, o sia le prussiate alculine e calcari con liquori marziuli. Una soluzione di rame coll'alculi volatile.

(2) Il rame posto in soluzione d'argenta s'investe di pellicola bianca: s'imbianca pure dai fumi arsenicali. Nan si ha una esperienza egualmente bella col ferro, che si è sostituita ia grazia della poesia.

(3) Macchina elettrica, Canduttore del fulmige, (4) Condensatare, del cavalier Valta,

Venne a toccar, la misera vedevi Quasi risorta ad improvisa vita, Rattrarre i nervi e con tremor frequente

Per incognito duol divincolarsi.

lo lessi altur nel tuo chinar del ciglio

Che ten' gravò: ma quella non intese

Di qual potca pietade andar superba-

(5) Opialune di celebri mediei, che gli spiriti vitali nicua materia elettrica. (6) Bologna. Allude a quel praverbiala Bononia doert.

(7) Esperienze sulle rane fatte dal dattar Galvani,

E quindi in preda allo stupor ti parve Chiaro veder quella virtu, che cicca Passa per interposti umidi tratti Dal vile stagno al ricco argento e torna Da questo a quello con perenne giro. Tu pur al labbro le congiunte lame, Come ti prescrivea de'saggi il rito. Lesbia, appressasti, e con sapore acuto D'alti misteri t'avvisò la lingua. E ancor mi suona nel pensier tua voce Quando al veder che per ondose vie L' elemento nuotava e del convulso Animal galleggiante I dilicati Stami del senso circolando punse: Chiedesti al ciel che da l'industri prove Venisse a l'egra umanità soccorso.

Ah se cosi, dopo il sottil lavoro Di vigilati carmi, orror talvolta Vano di membra, il gel misto col fuoco, Ti va le vene ricercando, e abbatte La gentil da le Grazie ordita salma, Quanto d'Italia onor, Lesbia, saria Con l'arte nova rallegrarti il giorno!

Da questa porta, risospinta al lampo (1) Dei vincitor, del tempo eterni libri, Fugge ignoranza, e dietro lei le lurve D'error pasciute o timide del sole. Opra è infinita i tanti aspetti e i nomi Ad uno ad uno annoverar. Tu questo, Lesbia, non isdegnar gentil volume Che s'offre a te: da l'onorata sede Volar vorrebbe a l'alma autrice incontro. D'ambe le parti Immobili si stanno, Serbando il loco a lui, Colonna e Stampa (2). Quel pur ti prega che non più consenta A l'alme rime tue, vaghe sorelle, Andar divise, onde odono fra'l plauso Talor sonar dolce lamento: al novo Vedremo allor volume aureo cresciuto Ceder loco maggior Stampa e Colonna. Or de gli estinti ne le mnte case (5)

Non ti parrà quasi calar giù viva Su l'esemplo di lui da la cui cetra Tanta in te d'armonia parte discese? Scarnata ed ossea su l'entrar s'avventa Del can la forma: ali! non è questo il crudo Cerber trifauce cui placar tu deggia

in Bologna e da più sl'uno in l'avia. Il poeta non entra a decidere se l'elettricità delle sperienze sia occitata dai metalli o preparata dai muscoli. Veggansi i giornali scientifici di Pavia.

- (1) Biblioteca. (2) Vittoria Colonna e Gaspara Stampa, celebri poc-
- (3) Gabinetto d'anatomia comparata. Scheletri d'animali.

Con medicata eialda: invano mostra Gli acuti denti; el dorme un sonno elerno. Ossee d'intorno a lui con cento aspetti Stanno silvestri e mansuete fere: Sta senza eliioma il fier leon; su l'orma Immoto è il daino; è senza polpe il bieco Cinghial feroce; senza vene il luno. Senza ululato, e non lo punge fame De le bianche ossa de l'agnel vieino, Piaccia ora a le quest' anglico cristallo

A'leggiadri occhi sottoporre; ed ecco Di verme vil giganteggiar le membra. Come in antico bosco d'alte querce (1) Denso e di pini le cognate piante I rami intreccian, la confusa massa Irta di ransuscei fende le nubi: Così, ma con più bello ordin, ta vedi Quale pel lungo de l'aperto dorso Va di tremila muscoli la selva. Riconosci il gentil candido baco Cura de'ricchi Sericani: forse Di tua mano talor tu lo pascesti De le di Tisbe e il'infelici amori Memori foglie (2): oggi ti mostra quanti Nervi affatichi allor che a te sottili E del seno e del crin prepara i veli.

Ve' la cornuta chiocciula ritorta. Cui di gemine nozze amor fa dono (3): Mira sotto qual parte, ove si senta Troncar dal ferro inaspettato il capo. Ritiri i nódi de la cara vita (4): Pereliè qualur l'inorgentate corna Ripigli in ciel la luna, anch' ella possa Uscir col novo capo a la campagna. Altri a destra minuti, altri a sinistra, Ch'ebbero vita un dì, sospesi il ventre Mostrano sperto: e tanti e di struttura Tanto diversa li fe'nascer Giove De' sapienti a tormentar l'ingegue.

(1) Preparazione del baco da seta. (2) Le foglie del gelso, detto l'albero di Tisbe perché appié di esso finirono miseramente Piramo e Tisbe, Vedi ja Ovidjo, Metom. lib. IV, mirabilmente narroto il pictoso caso con tali colori che basterebbe questo racconto, come egregiamente nota il chiar. Cantù (L'abate Parini e lo Lumbardia nel recolo pamato, studii di Cesare Cantà. Milano presso Giacomo Guocclif 1853) a designarlo per grande poeta. Vedi anche la parodia che ne fa il gran tragico inglese nell'Andeto,

(3) La lumaca s'arcoppia da maschio e da fentina. (4) Al tuglio della testa ritira il ganglio, che si crede essere il suo crrvello, giù per l'esofago.

Nel più interno de'regni do la morte (1) Scende da l'alto la luce smarrita. Esanguo i nervi e l'ossa ond'uom si forma, E le reeise viscere (se puoi Sostener ferma la sparula scena) Numera Anatomia: del cor son queste (2) Le region, ell'esperto ferro sehiuse. Non ti stupir se l'usbergo del petto (5) E l'ossa dure il muscolo carnoso Potè romper eozzando: si le sprona, Con tal forza l'allarga amor tiranno. Osserva gl' intricati labirinti (4) Dove nosce il pensier; mira le celle (5) De'taciti sospir; nude le fibre (6) Appaion qui del moto, e là de'sensi Fule ministre, e in lungo giro erranti Le dilicate origin de la vita (7): Serpeggia nelle vene il falso sangue (8). L'arte ammirasti: ora men tristi oggetti, Intendo il tuo guardar, l'animo cerra.

Andiamo, Lesbin; pullular vedrai (9) Entro tepide celle erbe salubri, Dono di navi peregrine; stanno Lo prede di più climi in pochi solchi. Aspettan te, chiara bellezza, i fiori De l'Indo: avido al sen tuo voleranno Le morbide fragranze americane, Argomento di studio e di diletto. Come verdeggia il zucchero tu vedi A canna arcade simile: qual pende Il legume d'Aleppo (10) dal suo ramo (11),

(1) Gabinetto e teutro anatumico coo una finestra

sopra il suo merro. (2) Preparazioni del enore e de'suoi ocrai,

(3) Accurisma del cuore nel galinettu patologico.

(4) Varie preparazioni del cervello.

(5) Dei polmoni. (6) Altre multe preparazioni di nervi e di musculi.

(7) Vasi speromtici.

(8) Iniczioni di arterie, di vece e di vasi fiufatiei. (9) Orto botanico e serre. (10) 11 caffe.

Ove abbrontate Fuma ed arde il leguioe a te d'Aleppo

disse il Parini nel Mattino, ma nella nuova edizione che

di esso ci dicile il Cantú leggiamo in quella vece: Ove abbronzato

Arde e fumica il graco ecc. Forse vi fu chi fece notare al poeta come impropria la voce legume applicate at caffe: Il Canto trova all'incontro ch'esso è propria, e fra gli altri esempi io propusito esta pur questo del Mascheroni, esempio assai conciudente, parlandosi d'uomo si profoodo nelle scienze positive. Vedi la nota del Cantú al delto passu dell'ootore del Giorno, pag. 307, L'abate Porini e la Lombardes, ecc. Noi lasceremu che ne decidano i botanici. Z.

Zoncada. Poesic.

A coronar le mense util bevanda: Qual sorga l'ananas, come la palma Incurvi, premio al vincitor, la fronda, Ah non sia chi la man ponga alla scorza (f) De l'albero fallace avvelenato, Se non vuol ch'aspre duglie a lui prepari Rossa di larghi margini la pelle! Questa pudica da le dita fugge (2); La solcata mammella armo di spine (3) Il barbarico cacto; al sol si gira Clizia amorosa (4): sopra lor trasvola L'ape ministra de l'aëreo mele. Dal calice succhiato in ceppi stretta La mosca in seno al fior trova la tomba (5). Oui pure il Souuo con pigre ali, molle (6) Da l'erbe lasse conosciuto dio, S'aggira, e al giunger d'Espero rinchiude Con la man fresca le stillanti bocce. Che aprirà ristorate il bel mattino E chi potesse udir de' verdi rami (7) Le segrete parole allor che i furti Dolei fa il vento su gli aperti fiori Do gli odorati semi, e in giro porta La speme de la prole a cento fronde; Come al marito suo parria gemente L'avida pianta susurrar! chè nozzo Hau pur le piaute: e zefiro leggiero, Discorritor de l'indiche pendici, A quei fecondi amor plaude aleggiando. Erba geutil (ue v'è sospir di vento) (8) Vedi inquieta tremolar sul gambo; Non vive? e non dirai ch' ella pur senta?

Ricerca forse il patrio margo e'l rio, E duolsi d'abbracciar con le radici Estranea terra sotto stello ignote, E iu europeu prigion bevere a steulo Brevi del sol per lo spiraglio i rat; E ancor chi sa che in suo lingunggio i germi Compagni di quell'ora non avvisi Che il sul, da noi fuggendo, a la lor patria, A la Spagna novella, il giorno porta?

Noi, pur noi, Lesbia, a la magione invita... Ma che non può su gl'ingannati sensi Desir che segga de la mente in cima? Non ero jo teco? a te fean pur coruna Gl'illustri antici: a le salubri piante E belve e pesci e augei, marmi, metalli

(1) latropha ureus.

(2) Minora pudica, (3) Coctus mamillaris.

(4) Elitropia. (5) Muscipula dionea,

(6) Il sonno delle piante. (7) Le nozze delle piante.

(8) Hedysacum gyrans.

Na' palladii ricinti iva io mostrando. Cerlo guidar tuoi passi a me parca; Certo udir le parole: e tu di Brembo, Dimé! lungo la riva anco ti stai (1). Lorenzo Mascheroni, L'inrita a Lesbia.

(1) Appena si può dire che il Muscheroni, morto nel 1800, abbia toccata il nostro secalo; e quindi per noco nan mi risalveva ad escludere affatto dai Fasti L'invito a Lesbia. Na pai considerando che ad ogni modo l'anno 1800 seguava il principio nel nostra secolo e che quel earme parve aprisse came nuave vie alla poesia, avvisal non opportuna il presentaria n'miel lettori insieme colle produziani dell'età presente, Che se tal rugiane, e ben lo sento anch'io, non è di gran forza, spero mi varrà per iscosa la corcilenza del lavaro, per far luogo al quale ben si poteva cavillare sul tempo. E veramente non ha la puesia italiana lavoro plù perfetto di questo nel suo genere. Molti, e in sullo scoreia del passata secolo e pel corrente, come può chiarirsi chianque dia un'orchiata alla rucculta dei nastri poeti didascalici. molti, dico, tentarono associare i vezzi delle muse colla severità della scienza; ma i più fecero assai mala provo, riuscendo aridi, incleganti, ne poeti, ne filosoli. Non cost il Mascherani, che seppe maravigliosamente coglicre quel punta fu cui ponna la poesia e la scienza darsi la man, con inlinito accorgimenta sceglienda fra le dottrine scientifiche quelle che si prestana ed alla imaginaziona ud all'affetto. Veli arte di dar senso e vita a tutte cose! di nascondere ai lettari il lato men bello, meno attrucute delle apere della natura, e quello all'incautro presentar laro che meglia e più vivamente ne nortte in mostra la luarrivabile sapienza! E quante difficoltà nan ebbe egli o superare per giungere a tanta; per sostituire ai vocaboli tecniei, vocaboli quasi del pari esatti, e nan pertanta di grata suano e tali che risvegliassero belle, parlanti lungini della cosa; per serbare nell'uso delle circolocuzioni inevitabili in sifatto argomento quella parsimonia, chiarezza ed evidenza senza le quali non sono che un inutile, increscioso ingombro; per cvitare l'uniformita a cui pareva di necessità trascinarlo il saggetto stessa, che lu obbligava ad enumerare nna lunga sequela di cose disparatissime? Che dire di quello stile si franco e si squisita ad ua tempo, che e tutto sun, ad onta delle tante imitazioni che vi scorgi dei classici, tanta le sonn fatte con arte magistrale, sì ben fuse nell'insieme, si profondamente nuificate col concetto dell'autore? Se qua e la non ti offendessero certi latinismi un po'erudi, si potrebbe proporre senza restrizione alcuna a perfetta modello. Anche il verso procede con bella e sapiente misura, accumpagnanda quasi musien l'idea ; forse però vi desideri la varieta del verso pariniano, e a tratti la fluidità che si ammira in tanti scialti del Monti. Ma volete in mudo plù spiccio farvi un'idea dei pregia di questa vera gemma delle nostre lettere? Eccovi il giudizia che ne diede il Parini, quel difficila ledatore de contemporanci, quale si legge nell'opera già più volte citato del nostro infaticabile Cantú: • 11 matemntico Mascheroni, autore dello stupenda Ineito a Leabia Cidonia, chiese d'essergli presentato, e nell'entrare a lui che sedeva inferma sul seggialane, coll'esitanza di chi primamente si accosta a persona ammirata, balbetLE BOGAZIONI. ELOGIO DELL'AGRICOLTERA MARRE DEL COMMERCIO E DELLE ARTI.

. . . . . . . . . . . . . Sorgete, Pie turbe agresti, ed implorate ai côtti La superna mercè, que'divi a nome

Risalutando a eui fur cesse in guarda

Le rugiade, le piogge, i venti, i soli E dell'aria il governo e della terra. Solenne pompa tridital. Prucede Al festeggiar dei bronzi mattutini, Procede il coro in duppie file, e tutti Al piano, al monte, per casali e borghi, Va lustrando i sentier della campagna, Traggono innanzi sventolando i segui Della milizia che nel cielo è scritta (1); Imagini beate, a cui d'intorno, Qual ne reggendo i vaghi lembi, e quale Recando polme o fregi altri più cari, S'accolgono garzoni o verginette, Fido drappello d'innocenza. Addietro Seguono in lunga e supplice ordinanza Le succedenti etadi; e vien postremo (2) Con biauchi tini e con purpurea stota Il buon rettor della pietosa greggia Venerando negli atti e ne'sembianti. Ad ogni varco appende, ad ogni meta Sacrati doni; e culle aggiunte palme, E co'mistici riti e aspergimenti Propiziondo i numi, alle ricolte Benedice. La pia nota votiva Il coro alterna, e le campagne e i boschi Ne ripigliano il flebile concento. Fu tempo già, nè oscure cose io membro. Che dall'eccelsa maestà del soglio Con festereccia pompa i re scettrati E della fronda trionfal superbi Movean dal carro e dal Tarpéo, le stive A regger dell'arutro incliti duci:

tava: O mio menstro ; e il Parini, tendendogli affettuosamente le braccia : Caro Mostheroni, abbracciamoni; i soui sono I più bei versi siciolti di questo secolo, « (1) Intendi gli stendardi colle imagini dei santi, Z. (2) Lattinica meno conveniente illa semaliazia dei

Quelli a porger escripio, e questi oprarlo.

Del suo meglio ragion! Commerciu intuona (3)

Suonan commercio, e ne rimugghia il mare.

Ma che? Dal salco in prima ebber tutt'arti

Vita e virtù; dal solco onde quel grano

O lance iniqua a giusto peso, o cicea

Altera voce onnipotente; i liti

<sup>(2)</sup> Latiuismo poca conveniente alla semplicatà del zoncetta. Z.

<sup>(3)</sup> Yedi Parini, II Mezzogiorno,

Impetrasi che tutte a mo' di sangue Corre del social tronco le vene, E, ne'rami trasfuso e nelle fronde, Di fior, di frutti a sua stagion lo veste. Simili a sè gli abitator produce La terra; per le selve erra selvaggio Il escriator; dove pacato è il suolo Alberga in pace il suo cultore, e quindi Surgono tetti, surgono cittadi, E Temide (1) ha suo regno. Escono allora Dal porto i legni, nel commercio alterno S'adoprano le genti; e si la bella Degli umani famiglia ha compimento.

#### LA MIETITERA.

Si rifa la stagione. All'opra, all'opra Nervosi mietitori. Ecco s'avanza L'ordinata falcifera falange, Esercito di Cerere, Già vedi Shracciati e curvi le granose spiche Strignere in fascio con la manea, e il ferro Serrando attorno con la destra in arco. Mietere I gambi e dischiomarne i solchi. Nè s'allenta il fervor. Come vittrici, Dopo l'assalto e la tenzon di Marte, Soglion le schiere il debellato campo Alteramente passeggiar, le spoglie Rammassar de nemici, erger trofei E in ordin lungo celebrar trionfi: Non altrimenti sui recisi solchi La cereal falange alza cataste D'ammontati covoni. E plaustri e carri Strideno acuti; dell'incarco afflitto Cigola l'asse. Fra gli applausi intanto La conquistata messe entra alle corti, E di gioia risuonano le ville. Felici agricoltor! Cho non di sangue,

Ne di stragi per voi lordo, fumante S'aggiunge carro trionfal; nè voi Di desolate verginelle e spose, D'infermi padri lamentoso assorda Pianto seguace; nè persegue cupo Di catenati re, di regni afflitti Odio profondo. Quai memorie! E quanto Alla diserta umanità flagello! Vien sull'orme del carro, e vibra in alto L'esecrato tizzon, furia d'averno, Pazza Discordin. Si periglia ed urla Disperato Furor: pallida, munta, Vivo scheltro, la Fame erra pe campi Strillando orribilmente; e Morte ah! Morte Moltiforme boccheggia e il ciclo attrista.

Meni fasto ed orgoglio? O voi felici A cui ritorna il cereal trionfo Largo di giola meritata e pura! Vot la Pace accompagna, il crin d'ulive Coronata e di spiche. A voi la Terra, In suo benigno adoperar maestra, Spira ne'miti cor teneri affetti D'anristà, di pictade. Oh! ben più dolce. Che non di rauche tube e di timballi, Vienmi all'orecchio e più soave il suono D'incolti bossi e di zampogne! Alt! vicni, Diletto suon, che delle prische etadi Le care istorie mi risvegli e intanto A ristoppiar le forosette appelli. Uscite dunque, o villanello, uscite, Spigolatrici, a razzolar pe'solchi; Ne fia chi vieti alle discrete voglic Si scarso premio, e alle man bianche e belle D'accozzar que' manipoli contenda, Vostra ventura, forosette; e voi Siate di rivirenza e di mercede Cortesi al signor vostro, o vi rammembri Qual femminetta, in sua pietà fidando, Umile di Moabbo femminetta (1) Venne del campo ove coglica le spiche A fortunato talamo raccolta, Segui, diceale il buon messer, che vide Quella nictosa e si commosse dentro Al caro aspetto: e voi famigli, voi Non le ponete all'opera ritegno, Anzi vogliate a bella studio alcuna Spargere manatella or quinei or quindi, Ch'ella, senza rossor, guda comporsi. Ed ella in atti dolcemente schiva, Che vedovella in basso era caduta,

E fia che l'uom di così rea vicenda

Grazia trovasti, e n'hai ben donde, o rara

Fosti dal ser chiamata, e dal tuo fianco

Rendea-per cenni il merto o la risposta.

Al ser benedicendo; e, posto il sole, Gli accolti covoncci s'alzava in collo,

Strignendo al sen le spiche, e in suo segreto

Così da mane a sera la tanina

Sull'orme si traca de'mictitori

Ravido carco all'omero gentile : E piè ristretta innanzi piè mettendo,

Spigolatrice, che del letto a parte

Scesero duci e regi. Or tu dal ciclo

Villanella gentil, cerca lo spiche.

Atla cara magion se ne redia.

Guardi propizia a elsi tra solco e solco, (1) Allude alla nota storia di Ruth, che è an vero

idillio, tutto spirante la semplicità dei costumi patriarcali. Z. (1) Dea della giustizia. Z.

#### LA TOEBBIATURA.

Spianasi l'aia intanto, e fasci e biche Si distendono al suolo. Omai s'inalza D'armate braccia un flagellare alterno. Ch'or leggiero, or pesante, or lento, or ratto, Sgontina, avvalla e dirompendo smaglia Le accolte messi. Dai spigosi gusci Oblico schizza e tra le vôte paglie Sepolto giace in umil letto il grano. Qua bideuti, forconi e rastri o tregge A via recar le minuzzate spoglie. I nudi gambi e le srabrose reste, Quinci pale a raccor, quindi racrollo Ventar il grano. Come pioggia ei cade. Raro, pesante, arcato. Un nugol litto Sollevasi di polve, e volto e panni All'animoso lauciatore imbianca, Or che si bada? Numerato il grano E ue'suui colli e montieei diviso Gli attaliri (1) granai stanchi dal peso; E qua risalga all'appressar d'autunno Rapido rotator d'agile vaglio Che pe'solchi e pe'doni eletto e ppro Dalla turne mondiglia lo discevri.

Mentre natara dail'aperto grembo
Tante dovicin en cemparte e lieta
Quel gran diffende ch' agli unanci èvita,
Religione al Donator sublime
Perinde de la comparte del comparte de la comparte de la comparte del comparte de la comparte de la comparte de la comparte del comparte de

(1) Gioè capacissimi, come di traricco ignore. Appeon occorre il sire che Attalo re di Pergamo, il quale morendo lasciava il regno al popolo romano, passava per uno de' più opulenti principi del suo tempo. È chiaro che l'antore aveva in mente i noti versi di Orazio.

> Gaudentem patrios findere sarculo Agros attalicis conditionibus Numquam dimoveus ut trabe cypria Myrtonm pavidus onota secet mare,

Ma noo parmi imitazione felice, per essere l'altusione troppo bontana e riferir-i a tempi diversi dai oostri.

Il segno è dato. All'eminenti squille Rispondono per via musiche note, Bronzi tonanti, e di salteri e d'arpe Davidica armonia. Frattanto incede Per mille faci luminosa e mille La festa dell'Eerriso (1); e qual talora Vediamo in oriente il fulgid'astro Indorar qualche nube, e raggi uscirne Che di tratti nennelli hanno sembianza: Tal sotto a padiglion d'oro fiammante, Tra gli arabi profumi e i candelabri . La radiosa imagine si leva, Che tutti a sè richiama e di pietade Compunge i cori. All'intonar dell'inno, Al solenue echeggiar di tante voci Consegue ad or ad or pari alla calma-Dell'immenso oceán, quando più tace, Un silenzio profondu; e già ti sembra Che la terra s'inchini al suo Fattore. Così la festa che venia dal tempio Con giulivo trionfo al tempio riede.

#### LA VILLEGGIATURA.

Già la fervida state al mile autunno Cede l'anno in guveruo ; tal de'eampi Sorge un diletto che men vivo a'sensi, Ma più soave al cor s'apprende, ai cori Avidi sempre di quel ben che fugge. O la più dolre fra le tne sorelle, Cara stagion d'autunno. A chi non piace L'ansabile nallor del tuo bel volto. La mesta calma ile' tuoi sguardi e quello Che sui labri ti spunta lauguidetto (2) Fior di sorriso? È tu gli affetti e gli estri Malinconici o cari entro allo spirto Mi risvegli pictosa; e meco a un raggiu Solitario di luna errando movi Estatica negli atti, o meco assisn Porgi l'orecchio al mormorar dell'onda E all'ultimo sospir del zefiretto Che abbandona la selva. E allor elle il verno Mena le brume e ti rabbuffa i erini, Sibilando il rrudel dalla montagna. E tu scendi dal colle e vai pensosa,

Teco m'aggiungo o col desto ti seguo.

Dalla cittade intanto escono i grandi,
Cone vual moda, a villeggiar. Ma questa
Che pompa è questa? A che di servi e paggi
Tanto ingombro seguace? A che pur tanto

(1) Intendi il Corpo del Signore. Z.
(2) Sente di arcadico, applicato qual è all'autunno, che richiama certamente più alte e severe idee. Z.

Di fameliche bocche adulatriei, Di stupid'occhi e di vendute orecchic Futil codezzo? e di cavai pur lanto Fremito e tanto nugolio di polve? A che, bramoso di spirar tra'eampi L'aure d'autunno o la stagion beata, Rechi tra'eampi il fasto e la cittade? Misero! Invan per novo ciel presumi Cangiar d'affetti e ricrear lo spirto: Chè già t' insegue e sul medesmo cocchio Teco s'asside, o, se destrier focoso Premer ti giovi, a tergu ti cavalca La noia cittadina (1). Oh qual t'ingombra La sazievol anima digiuna Fosco nembo di cure e di bisagni!

Qual atra nube ti fa velo agli occlii! Dimmi: ti calse mai sorger coll'alba. Quando fresca del mar l'aura le piagge Semina di zaffiri e di rubini. E in suo viaggio di giacinti e rose E di vivaci e di fugaci tinte Pennelleggiando l'infinito campo, Soavemente imparadisa i sguardi? Che le fonti, i ruscei, le gore, i stagni Fumano intorno, e le colline e i boschi Mandano incontro al sol nubi d'incenso? Mentre per vie, per argini, per ponti, Di giumenti e di carri in suon di vita. Si risentono e s'agitan le ville? Alıl te nell'ora che più bello il giorno All'opre ogui animal desta e richiama, Te in alta sonno, o in cruda vegtia immerso Chiudono impenetrabili cortine; E a te fa notte elle meriggia il mondo.

E dell'occiduo sol, dimmi, ti culso . Vagheggiar le beate oro tranquille. Il mite raggio che sull'indic'onda Par che s'arresti e che tristezza il colga Del suo ratto cader? L'alpe, elle incontro D'un languido rossor veste le cime, E la nebbia sottil che per la valle Tignesi in croco e si rincrespa in oro? Mentre a dilunga co'strumenti in collo, E per mano i fruttiferi canestri, Torna dal campo ai funicosi tetti La procacciante famigliuola, o addictro Seguon più lenti col riverso aratro I faticati e languidi giovenebi? Ma tu non soffri di mirar si basso Con la mente sublime; e già notturna Fuma la mensa peregrina, e splende L' ara del gioco. Tu se nume e sdegui

(1) Imitato dall'oraziono: Post equitem sedet atra cura. Carm., lib. 1, 2.

L'ordine abbietto che fa servi al giorno, Servi alla notte i miseri mortali. Tu correggi natura. Ebben; ma langue Fra le dapi squisite e l'auree tazze La gioia convival. Fortuna in gioco Pallida guata e d'un infausto lunie

Tigne lo carto del piacer ministre. A elie dunque più resti? A te non parla Il sospiro dell'aura, il suon dell'onda, Il fremito del boseo. A te non giova Solettamente deviar pe'campi; E a'miti soli, alle pacific'ombre For grato indugio o asseeoudar tranquillo Dell'ore inerti il genial talento. A te non giova da pendento masso (1) Giù per la valle accompagnar col guardo Sparsi e vaganti a dilettevol pasco, O d'ima valle intraveder nel bosco Della imminente rupe i bianchi parti Delle torme crescenti e udir confuso Belar di geeggi e mugolar d'armenti. Non a rustiche feste, a rustic'opre Diletto prendi, e cittadino insulti Ai rozzi fatti dell'agreste ingegno. Che più dunque, che stai? Lascia pentito Questa, elie intendi men, che stolto abborri, Serena, placidissima, beata, Vero dono del ciel, saturnia pace. Vanno e i foschi pensier, l'acerbe eure Sgombrino teco; e vendicata esulti La bella e cara libertà do campi.

A voi col suon delle silvestri canne Apro il cammin, la via sporgo di fiori, A voi elic, lassi di vegghiar le notti, E i di sudar negli operosi incarehi, Onde si tien la social famiglia, Tracte alfine a respirar tra'campl Aure di libertade, aure di vita. Già lucontro a voi dalle materne torri Batton le penne strepitando a volo Nembi di tortorelle e di colombe. Festivo seguo! Tutta l'aia in questo Levasi; e polli ed anitrelle a schiera Fan dell'ali tripudio e della voce.

(t) Quanto giova a mirar pender da un'erta Le capre e pascer questo a quel virgulto; E'l montanaro all'ombra più conserta Destar la sua zampogna e il verso inculto! Veder la terra di pomi coperta; Ogni arbor da'suoi frutti quasi occubo! Veder cozzar monton, vacche mugghiare E le biade ondeggiar come fa il mare!

Policiono, STARRE, lib. 1, st. 25.

E il Poliziano imitava Virgilio, e Virgilio Teocrito, e Teotrito? Z.

Sembra che l'aure stesse e gli arboscelli E le pareti sentano l'amore Del vicino signor. La pia gastalda Di tanto si campiace. E già le porte I vigili custodi aprono tutte Del caro albergo. Nella luce esulta La ridente magion; patenti al guardo Ve'i ricolmi granai, le pingui stalle E le celle vinose. Ohl chi, se intera Diasi ragione al ver, chi non torrebbe In tanta copio di vernei e prime Dovizie, in tanta di cultor suggetti Letizia e pace, in così vario e vivo D'opere avvicendar, chi non torrebbe Passar l'età, non che gli autunni? Intanto I rozzi lari e gli umili penati All'ospite signor gode il bifolco Mostrar nitidi e tersi; e bianco il desco D'intatti lini, e di lucenti vasi La cucinetta vagamente adorna. Vedi le spose al buon signor presenti Vergognosette rinfocar la guancia E trepidar della risposta! Vedi Farsi alla soglia il vecchierel cannto E i padri e gli avi rammentar di lui Ch'or fa beati di sua vista i campi! Cosi partendo i geniali uffici, Tragge diuran a visitar le rulte Degli aviti poder terre feconile. Oh qual diletto riveder la selva Che fanciullo pianto, garzone incise Di cari nomi e d'amarusi carmi! Poichè lieto co'figli e colla sposa, Le proposte alternando, erro pe'eampi, Posa notturno, e men signor che padre Ai buon' coloni, agli operai valenti Le fatiche discreto egli comparte, E guiderdona liberal. Felici Così vive gli autunni; e se di quinei Zelo di patria e di dover nol tragga, Gitti verno e procella, e'non si parte.

#### IL DI DEI MORTI.

Come tutto cangió i dov'è la pura Luce del giorno e il vende none dell'anno? Come tutto cangió! Sfrondato e secco Strepita il bosco: le restanti foglic Porta passando e le disperde il vento. Guarda e s'attristo il peregrin, cle quelle Dal piè soppresse crepitar le (1) ascolta,

(1) Quel le è soveretio, non essendo che una ripetizione dell'accusativo quelle, tuttavia non mancano esempi di sifatti pleonasmi anche nei classici. Z. A modo quasi di chi pur si lagna. Alti che tutto cangió Langue natura, E con l'auno giá vecelho invecchia il mondo. Coni passan l'eth, passan le schiatte, E coni onda preme onda e cede all'onda, Giò che fu gia non è, ciò ch'è non fia; E lo scettro di vita è in man di Morte.

Odi qual mugge (1) dall'ercelsa torre Bronzo di marte annunziator? Solenne llicorre il giorno alle memorie sacro De'spenti padri, a eui dal cielo eterna Pregasi requie, ed alle gelid'ossa Leve la terra (2) e il passegger pietoso. Augusto rito, che nell'alme infonde Cara trislezza e fa soave il pianto; Caro tributo, che, gli estinti amici Di lor belle virtù rimeritando Pur del nostro cader ei riconforta. Oh come al rauco tintinnio (3) erescente Dell'aura miserevole ehe avanza, Oh! come al tempio ed alla tombo meste Procedono le turbe! On qual di voci S'aggira inturno mormorin, bishiglio Cupo, somniesso, lamentoso! Oh quanto Sparger di finri e vaporar d'incensi, E dell'onda lustral piover sull'urne Molle ruginda, ed iterarne il vale! Ona, superbo mortal, vieni e t'affisa

Modie ruginàs, ed iterarne il vale! Qua, superlo mortal, vini e' villies Nella sorte comun. Chie durque inala? Prappage modi il pilagit everis, il pilagit everis, il pilagit everis, il Langasto sasso della casa eterna? E a che loutane col desio natti (4) Pratistane di grandezas, onitre fuperi, Nato a mori? Chie non il regio trono Saline alteras, net tenuta in guerra scaline alteras, net tenuta in guerra Tripide muro, ne d'argratos, e d'aro Ferra che tutto poso, ne quella s'a ununi

(1) Quel magge non mi par nobile applicato al grave squillar delle casopane. Z.

(2) Richiama il famoso: Sit tibi terro lerit, degli antichii, ma forse poce opportuno ai tempi nostri, chè altro sogliamo porgere agli estinti. Anche il Monti fa dire all'ombra di Basville che si accommista dal corpo;

Lieve intanto la terra e dolri e pie Ti sian l'aure e la pioggia, e a te non dica Parole il passegger scortesi e rie. Z.

(3) Tintimio applicato al grave rombo prodotto nell'aria dalle campane non parmi proprio.

Z.

(4) Quid brevi fortes iaculantor acvo

Molta?

Honar. Curm. lib. 1, 43,

Z.

Alla suprema in adamante seritta Legge del Fato. Inesorabil Morte Pulsa d'un piede ugual torri e eapanne (2). Che non frange l'eta? Crollano gli archi, Pompa degli avi : crollano le ducree, Che mille volte sull'acrio rupi Incontro ai nembi rinnovàr le chiome. Tutto ingoia l'etade: anco le tombe. O tu elie, centro dell'eterca mole, Dispensi I giorni, le stagioni alterni, E degli anui e de'secoli e do'mondi La circolar vertigine (3) misuri, O sol, padre di vita, o tu che d'alto Vedesti mari e monti e fiumi e selve Mutar loco, vicenile, aspetto e nome, Cader popoli e re, cittadi e regui, Vivrai tu sempre? E per l'immenso eielo, In tua superba gioventú securo, Scoterai l'immortal giuba fianimante? O in tna vecchiezza dalle nubi assorto Cadrai per sempre dall'etereo soglio? Ma, resti o manchi il tuo sublime impero, A che l'atro pensier travolgo e immergo Nella buia caligine di morte? Ah! ebe un fato miglior oltre le nubi, Ottre le sfere, e i cicli, e gli anui, e i tempi N'è serbato lassù; ch'ivi ne attende Una vita immortal. Che dunque, o morte, Cho val quaggiuso il tuo poter, se novo Dal tuo sen rigermoglia il fior di vita?

Tanto cara pietá (1), fien elmo e scudo

#### IL TEATRO.

S'apron le scene. De'terrestri numi Surgono in giro i luminosi seggi, I dorati palchetti, e buia in fondo L'arena popolar mescesi e freme.

(1) Arieggia l'oraziano: Cum semel occideris et de te splendida Minos Fecerit arbitria. Noo, Torquate, genus, non te facundia, non te Restituet pictas.

Carm. lib. IV, 6.

(2) Tradetto da quel Orazio: Pallida mors equo pulsat pede pauperum tabernas Regumque turres. Carve. 1, 4.

(3) Il giro o rivolgimento, dal latino rerto.

Vedi? A un tratto sollevasi la tenda, Che all'nechio ammirator faces cortina-Eeco porti, ecco piazze e trivii e bische, E del comieo ludo eeco la seena. Grati all'argiva plebe, alla romana Furono un tempo avari vecelii, astuti Servi bilingui, discorretti figli, Pancaccier parassiti ed altri volti, Più di riso maligno esca vulgare Che di decento vita utile scola, Ben più grave tra noi, quasi matrona, Surse Comedia e disalegno le antiche Servili forme. A'liberali ingegni Piacque l'onesto liberal costume E più degni dell'uom fatti ed esempi. Immortale Goldon I O di Pamela (1) Tu gli affetti dipinga e l'alte nozze Premio di lunghi affauni, o d'una sposa Specchio d'onor, di fè l'aspre vicende; O il saggio amico, il disperato amante, L'uom di campo, di corte, di famiglia; Od altri ecuto di festevol tempra Caratteri, linguaggi, atti, persone Con larga vena di fecondo ingegno, Pittor veruce, figurar ti giovi; Sempre di giochi e di lepóri adorno, Sempre caro a virtu, l'italo palco Tu, Menandro (2) miglior, levi a gran fama.

Che se d'alto terror, d'alta pietade Vuoi l'anima compunta, oh qual s'avanza In barbarica pompo, in regio ammanto La divina Melpomene! Qua troni Fra lo splendor dell'armi alto sorgenti, Qua torri e templi, e qua bipenui e fasei E careeri notturne e altari e boschi E moltiplici macehine potenti A scoter fantasia. Grecia fu prima, Che, d'ingegni e d'eroi madre feconda, In sul tragico pulpito condusse Grandi, solenni, celebrati esempli Di patrio zelo, d'amistà, d'amore; Se non ehe troppo di sciagure atroci E d'enormi, ineffabili misfatti Contaminò le scene. Astri tiranni! Barbari numi! Ed a qual pro sugli occlii Verrammi il pianto? E cui dorronimi? E in braccio A chi farò d'abbandonarmi intanto Cho orrenda, inevitabile, funesta

- (1) Allude a due comedie todatissime del Goldoni, Pamela nubile e Pamela maritata, Z.
- (2) Ateniese, famoso scrittore di comedie, principe di quella che si disse nuora comedia. 7..

Mi porgi, alsi lasso e mi trabocchi in petto, Fatalità di eventi? Un cor di tigro No, uon diemmi natura, e mo nou arde Cruda sete di sangue. Alsi tu m'offendi, Atreo spietoto, furibondo Oreste;

E voi disgrado, sofoclei coturni. Ma tu, Sofoele d'Astl (4), o grande, o sommo Del tragico terror genio tremendo, A che rinnovi lo ferocie antiche? A che, se tanto umanità risuoni . Di tanto orrore umanitade lugombri? Vidi le Grazie desolate, vidi La celeste Melpomene, nell'atto Pur d'abhracciarti, rivoltar la faccia, Quasi pentita, e dar lo sguardo al ciclo So beu che il ferro in pugno ella sosticue E a'tiranni le viscere trafigge. Ma coro ha in petto; e generosi ed alti Sensi v'alberga, e le pupille la rosse Di pianto unch'ella, se furor, pietade, Ira ed amor, gagliardi moti, a fondo Le rimesciano l'anima potente. Alıl si, lagrime dolci o umanı esempi -Le dimandano i cor. Frense al delitto, E rifugge pietà: l'error compingue, E la colpa ha pordon. Lagrime dolci Tu ne spremi dai cor, Merope bella, Tu dell'itale scene almo diletto: E quando mai dello pictose stillo, Quando ne'petti inaridi la fonte? Itali spirti, a eui del ben, del bello Cara è la gloria; se di lauro eterno La divina Melpomene consenta D'intrecciarvi le chieme, a voi del coro I santi dritti raccomando, a voi Le ragion di natura. Ah! no, non sia Cho di sè stessa, più che d'angue o tigre Inorridisca umanitade, e novi, Disumana mercè, delitti apprenda; Ma si bella pietà dei cor governi Le care ambasee e i geniali affanni; E s'irrighi virtù d'amabil pianto.

Or chi m'impenna di tant'ale il fisneo Si ch'io possa levarmi oltre le nubi Cigno animoso, o al sospirato incontro Farmi di lei che dall'eccelso empiro Scendo a bear d'armonioso incanto Le umano cure e le terrestri scene, A noi mortali anticipando il ciclo? Armonido (2), tu sol, tu puoi nell'alma

#### (1) Alfieri.

(2) Armonide elideo è il nome mendico di Angelo Mazza parmigiano, morto nel 1817, poeta di bella fama che dettò versi di varia metro specialmente su l'ar-

Z.

Spirarmi l'estro e le febce favillo Che Prometeo miglior furasti al sole; Tu ebe , vibrando dal pindarie'arco Strali temprati alla tebana incude, Levi seco a gran volo e fai per l'etra I chiari nomi sfolgorar di luce; Tu che, segnando per le vie del canto Orme non trite da vestigio umano, Le platoniche imagini persegui E i numeri cho vita han da sè stessi, Or tu m'innalza e mostrami, chè il puoi, Donde nel primo incominciar de' tempi Mosse disfavillando, ove s'appunta Ouella tua diva che degli astri e delle Musiche sfere l'armonia corregge; Quella tua diva, cui fan serto al crine Sette raggi di luce, e sette corde " Armano il legno che la man governa. Svelami di che note il vario ed uno Si compon magistero onde per suoui Vareano all'alma le cognate idee. Varcano affetti e la distinta imago Vestono di conformi atti e colori A partorir diletto e maraviglia. Deh? ch' io veggia, se a tanto il ciel mi degna, Di che fronda lassuso è incoronato, Di che luce liammeggia, in quale e quanta Levato è gloria il grande Artino. Ah! quella Mostrami quella carta ond'ei poteva Musiche note, più che mel soavi, Trarre a sua voglia, e sentimenti e affetti, Or quasi rio di fresche o lucid'acque, Or quasi fiume ricrescente in piena, Seco movendo, novo Orfeo dell'alme, I cor più duri istemperar nel pianto. Oh! quella cetra, se m'han fede i numi, Astro d'amore locheranno in cielo: Chè da quel metro incantator commossa Musica surse ed apprendea più belle Far suo ragioni. De' teatri nostri Crebbe allor il diletto; a noi discese Néttare e ambrosia, e fu l'eliso in terra. Perchè musica, danza e poesia, Quasi tre grazie, in bell'accordo strette, Porgeano a'sensi, a'cori alma vaghezza Di rari allettamenti; e il vero, il bello Consonava distinto agl' intelletti.

Ma presto venne men quella celeste Di numeri e d'affetti consonanza. Reina de'teatri e spiratrice Di lutti modi, poesia soggiacque Ai capricci del mimo.

monia e la musica e la metalisici e teologici argomenti, secondo le idee platoniche. Nelle odi ha del pindarico. Z.

O Italia, o madre Dell'arti belle e de'felici studi, Come se' ita del tuo meglio in bando ? Sgombrate, o suore del Permesso, fuggi Padre del canto e dolla luce! Ali: troppo L'itale scene ripetuto assorda Gracchiar di corvi al fango nati, e troppo La eeleste armonia corruppe insano Fasto di fregi adulterini. Oh quanto Di suoni accavaliantisi tumulto, E procelloso strepito d'accenti! Qual menzognero adoperar di voci Nelle bocelie de Scipii e degli Achilli, Donnescamente allambiccate! E quanta Di sconci balli e d'incomposte forme Strana, proterva, popolar licenza! Nè questo sol della nettarea gioia Turba il calice sacro. Alii! elie ben altru Vi mescon tosco d'amarezza e d'ira Le torve cure e mal celati affanni, Che tra i doppier dell'eminenti logge Passano foschi a travagliar le menti Degli alti numi o a scolorir le guance Delle Veneri belle! E tanto puote Incastigata di piaceri eterni, D'eterne voluttà eunida sete.

Anzi rabida smania e febbre ardente (†).

Gluscoce Barbiers, Le steatoni.

I CONSIGLI TIEL PARKE,

Tal, quando a me fervos la rigogliosa Gioventio confidente, a cui la poca Serie di lustri ed il super cunforme Fenn pare della vita o sersa; o licee A soggiogarsi i muli, apria l'austera Dal tempo istratu alma capace il mis con la tempo istratu alma capace il mis con la versali gente empioan il vauto Del non attitot con vigilier dei oro Vario tesso d'arche dottrine (2). E quando Dai ripieni di cifre e per cevalto cifre e pre capace.

- (1) Giuseppe Barbieri, ineggio stadioso, pariente assiste robusto, escripe porte un let qualit de la date più la diligenza che l'inventinae. Fra queste primergiano evanta puragone le statigniari gratulto pomente, dove e mon trori coacetti movi e larga vena, anuniversi perè une trori coacetti movi e larga vena, anuniversi perè une trori coacetti movi e larga vena, anuniversi però una ver coa. Into tecno dei santo sindi classici; ma che: Le see imitazioni troppo manifeste, non leen si fondono coi peusiren dell'antore, come avivare in Parint, in Monti, in Fevolo, nel Macderoni e negli altri somai, i quali mede imitando i eccuso originati.
- (2) Periodo maucante di quella che dicesi onda poetica e alquanto impacciato. Z. Zoncada. Poesie.

Al facile avventor mercie monote Rubricati quinderni stato il lasso Capo, ali en membra iltanguidite offra Presso le vesperituro en il confecto respectatione di confecto per le cali pendii cui sagra mera Era tempo di la largo sopite il listo Amiesismo estello, a me de suoi Pesal compagno e come più venda Alie parcie il dettero, in questi sagri per la compagno e come più venda Per lo fovor di più leggiorit studi A lagentilire la favella, a guish Del unoso accerti in equo ordino qui pongo.

Dei meno accorti in equo ordin qui pongo.

« Sua natura ognua segua e non pretenda
Eom di sano disenvo aspettar donu
Dall'avariari, non solvetti e vivi
Atti dall'indingardo, o percerinia
Dalla schiera de'sciocoti o de' bugiardi
Davizia di saper, ne dal loquace
Il prudente silenzio edi il segreto.
Chi di vin non la copia o di cervogia

Chi di vin non la copia o di cervogia Si dissetti nell'onda; abbia ritegno Nei desir'ebi fortuna a lui non mostra Oro ed argento negli aviti onori; Nè prorompa in offerte e begli inviti Il servo dell'inopia: è sonoio arnese A donna il brando ed a guerriero il fuso.

Molte son cose che per vieta usanza Da sè stesse van piane, e con mirando Ordin tengon fra lor le genti amiche: Se aspiri al meglio tuo, guarda che nulla, Per disennata giovanii vaghezza, A quello stato d'arnonia tu scemi.

Albia regola e modo e tempo ogui opra Cho a far tu imprendi, në al diman riserba Il compimento ette le puoi dar oggi. Nell'ura in che ti viene offerto il dono Di buon grado l'acceqii: è la fortuna Fallace; e l'uomo, ognor mutabil, pnote Di poi negorit ciò che pria l'offerse.

Non sol cli degno è d'alto onor, ma quegli Apprezza pur ebe agli occli tuoi non sembra Meritevol di laude: ove giovarti Altri non possa, nocumento e noia Ti può recar; chè pieciol pietra ha forza Di rovseiar gran earro, o il nosocrino Di dar grave mulestia nache al leone.

Chi guarda a maggioranza e cicca sitiua Suol far di quella, in error eade. Altera D'arduo pino statura alcun mon rende Frutto; e dimessa al suol vide contorta Di doleczaz à feconda, e picciol ape Di doppio dono ti arricchisce è bea. Camunque bella, mun gradita è sempre Opera intempestiva, e pien di calda

Vita e virtii ragionamento è forse Ora noioso che fu già sì grato.

Non mostrarti giammis per vana pompa Animose o possente ove non nuoce Essere uniti, perocchè quegli è stolto Che per entrar la casa abbatte il muro Quando libero il varco offre la porta. E ognor, se il puoi, non contrastar col forte, Sebben t'insulti; o il derubi e volgi Alla memoria quell' antico lupo Che all' gand dissilica l'onda del rivo.

Pur se non lai possanza arte supplisca; E a compier l'opre tue se il tempo è scarso, Al vano coi lo togli, e nelle piume Te non sorprendà il saluto del gallo. Però, per lo sentier che ti raccorcia La pena della via, non l'assieta Strada lasciar, perchè sovente allunga Il suv viaggio chi seemarlo anela.

Scarso a prometter sii, ma pronto e largo Di tue promesse attenitor; non vile, Non baldanzoso, ma di te medesmo, Quanto il comporta misurato orgoglio Ed onestade, apprezzator non vano. Alle vaghe amistà faeil non mai, Ma pur sempre leal, sempre costante Amator dell'amico; e se allo sdegno Areyol corri, nullo odio ti vinca, Bisognoso del poco, ognor sarai Di te donno e d'altrui; nè a laude vile Venduto mai, nè settator dei tristi. Schivo di assordator volgare encomio Ed accorto e restio degli opulenti Alle artate blandizie, ama de' saggi Acquistarti la stima e degli studi Quel tanto solo onde per essi inoltri Probo e tranquillo sulla via del vero, Avverso a fraude o banditor di guerra . Muovila all'arte rea, che di solia Sotto falsato nome al ver la fronte Svisa eosì ehe fa sembrar castigo Il guiderdone, e utilitade il danno.

Degli agi tosi sollecito, pur guarda, Non esserio di treppos cro soverenio Spesso adesta l'inividia e le notterne Fraudi finenta le nottra vila attosca. E ni avvisarti di posar trampuillo Sull'anistà dell'um di corte : questi Come avaro nocchier che molte arreca Davita e riole finehi fausto spira Il vento; ma se avvien che burrancoso Meccando il flutto insishaser minenta L'onusta nare, ci delle merci amiche

Fa getto e pone sè medesmo in salvo. Tempra il desir di veder tutto o in tutto Penetrar cui la mente: umano senno Che se par di gran cose, onde dal volgo Seeverarti, tu aspiri alla saputa, Sia tal che mentre a'peregrini acquisti L'animo intendi, a perder non ti esponga Ciò che in tua casa posseder più importa. Onda, che stagna, imputridisce e grava L'aura di reo fetor che morbi adduce: Così l'ozio nefando all'uom prepara Mille per lenta via varie d'aspetto E d'indole sciagure o della vita Nello stadio fugace o nel governo Della fortuna onde tua casa è in fiore. All'industre operoso è facil tutto. Arduo tutto all'inerie, a cui la lena Falla così che la fatal ben tosto Poverta lo raggiunge, ostacol duro Al godimento di sereni giorni. Ben temprata fatica è di tranquillo Gnadagno amabil suora; e se indigenza Dell'uom solerte la magion talvolta Adocchia, entrarvi pur non mai s'attenta, Ma se d'alme venture ottima madre È l'util vigilanza, al troppo riso

Pur di fortuna arma il sospetto, e destro Al soverchio spirar d'aure secondo

Le pompe, i ricchi drappi e di stranicri

Tralci il vin generoso han la fragranza

Seemata alla cueina e spento il suoco;

E gli splendidi prandi anco fur visti

Scema il volume delle ganfie velc.

Ha suo confin, nè di jattura sempre

Alla vita eagion fu l'ignoranza.

Portar l'inopia e il pentimento a cenar E del tempo il teos rimite a quello Della salute, che non mai si apprezza Se nan quando è perduta (1). Los scintilla Inacanicias l'incendio (2), epper di quella Pero nom si curra in sin che della cona pero mon si curra in sin che della cona per licre morba ce al primerdi è, schiva La diligenza, che pol terna vanu Quando il male è giznate el a gran passi Vegganti i mesta avvicinar di merte.

Da chi l'arte professa apprendi l'arte; Non il pistor ti addestri a tesser lini; Non il pincerna a guidar cocchi, o il nauta A svolger glebe; ne a pistir l'insegni Il citaredo, ne a camtar lo seriba. Così di morbi e farmachi dispregia La mulicher dottrina o il riservato

(1) Volevasi rendere questo concetto più nobilmente perchè si levasse all'altezza della vera porsia. E questo far triviale è difetto assui frequente nel nostro autore.

Z.

re. Z.
(2) Picciol favilla gran fiamosa seconda.

Fastoso declamar di chi la scuola Del gran saggio di Coo (1), nè i penetrali Di verace solia mai non conobbe (2). — Pietro Busconi.

Del vicer sano e lungevo.

ottimi stadi e, quel che più importa, animo gentile c tempeta di hene, Rispetto all' arte non gli si pongare bonta di sitie e linguo in generale corretta; qua e la troversi anche imagini assisi fetiel e versi di perpensata armonia: ma nell'insieme ti lusvia deviderare quel calore esma del quale la noia s'insiana pur di mezzo alle verità più sobenai, al precetti più soltari i, manca la grande arte di Virgilio, onde arche le più, onde arche le più.

biette cose assumono nobiltà e leggiadria.

(1) Ippoerate. Z. (2) Questo poemetto del Rusconi accenua nell'autore

## POESIA DRAMMATICA

#### I TERRORI SOTTERNI.

SAUL, ABNER.

Bell'alha è questa. In sanguinose ammanto Oggi non sorge il sole; un di felice Prometter parmi. — Oh miel trascorsi tempi Delti dove sete or voi Mai non si alzava Saul nel campo da'tappeti suoi Che vineitor la sera ricorarsi Certo nuo fosse:

#### ....

Ed or perehè diffidi, O re? Tu forse non fiaecasti or dianzi La filistea baldanza? A questa pugna Quanto più tardi viensi, Abner tel dice, Tanto ne ayrai più intera e nobil palma.

### SAUL

Abner, oli quanto, in rimirar le umane Cose, diverso ha giovinezza il guardo Dalla cautta età! Quand'io con fermo Braccio la salda noderosa antetano, Ch'or reggo appena, palleggiava, io pure Mal dubitar sapea.... Ma, non ho sola Perduta omai la giovinezza..... Ah! meco Fosse pur anco la invinebili glestra D'Iddio possentol.... o meco fosse almeno David, mio prodet.....

#### PRINTER

E chi siam noi? Senz'esso Più non si vince or forse? Ahl non più mai Snudar vorrei, s'io ciò credessi, il brando Che per trafigger me. David, ch'è prima, Sola cagion d'ogui sventura tua....

SAUL Alı! no: deriva ogni sventura mia Da più terribil fonte..... E che? celarmi L'orror vorresti del mio stato? Ali! s'io Padre non fossi, come il son, pur troppo! Di cari figli..... or la vittoria e il regno E la vita vorrei? Precipitoso Già mi sarci fra gl'inimici ferri Sengliato io da gran tempo; avrei già tronen Così la vita orribile ch'io vivo. Quanti anni or son che sul mio labbro il riso Non fu visto spuntar? I figli miei, Ch'amo pur tanto, le più volte all'ira Muovonmi il eor, se mi acearezzan .... Fero. Impaziente, torbido, adirato Sempre, a nie stesso ineresco ognora e altrui; Bramo in pace far guerra, in guerra pace: Entro ogni nappo, aseoso tosco io bevo; Seorgo un nemieo in ogni amieo; i molli Tappeti assiri, ispidi dumi al fianeo Mi sono, angoseia il breve sonno, i sogni Terror. Che più? elii'l erederia? spavento M'è la tromba di guerra; alto spavento È la tromba a Saul. Vedi se è fatta Vedova omai di suo splendor la casa Di Saul, vedi se omai Dio sta meco. E tu, tu stesso (ah! ben lo sai), talora A me, qual sei, caldo, verace amico, Guerrier, congiunto e forte duce e usbergo Di mia gloria tu sembri; e talor, vile Uom menzogner di corte, invido, astuto Nemico, traditor .....

## Or ehe in te stesso

Appien tu sei, Saulle, al tuo pensiero,

Deli, tu richiania ogni passata cosa! Ogni tomulto del tuo cor (nol vedi?) Dalla magion di que profeti tanti Di Rama egli esce. A te chi ardiva primo Dir che diviso cri da Dio? l'audace, Torbido, accorto, ambizioso vecelio, Samuel sacerdote: a cui fean eco Le sne ipocrite turbe. A te sul capo Ei lampeggiar vedea con livid'occlijo Il regal serto, ch' ei eredea già suo. Già sul bianco suo crin posato quasi Ei sel tenea; quand'eceo, alto concorde Voler del popol d'Israello al vento Spersi ha sooi voti, o un re guerriero ha scelto. Questo, sol questo, è il tuo delitto. Ei quindi D'appellarti cesso d'Iddio l'eletto. Tosto ch'esser tu ligio a lui cessasti. Da pria ciù solo a te sturbava il senno: Coll'inspirato suo parlar compieva David poi l'opra. In armi egli era prode, Nol niego io, no; ma servo appieno ei sempre Di Samuello e più all'altar che al campo Propenso assai: guerrier di braccio egli era, Ma di cor sacerdote. Il ver dispoglia D'ogni meutito fregio; il ver conosci, lo del too sangue nasco; ogni tuo lustro È d' Abner lustro : ma non poò innalzarsi

David, no mai, sei pria Saul non calca. David?..... lo l'odio..... Ma la propria figlia Gli ho por data in consorte... Ali! tu non sai. --La vocc stessa, la sovrana voce Che giovanetto mi chiamò più notti. Quand' io, privato, oscuro e lungi tanto Stava dal trono e da ogni suo pensiero; Or, da più notti, quella voce istessa Fatta è tremenda, e mi respinge e tuona In suon di tempestosa onda mugghiante: u Esci, Saul; esci, Saulle..... # Il sacro Venerabile aspetto del profeta, Cho in sogno io vidi già pria ch'ei mi avesse Manifestato ehe voleami Dio Re d'Israel, quel Samuele, in sogno Ora in tutt'altro aspetto io lo riveggo. lo, da profonda cupa orribil valle, Lui su raggiante monte assiso miro: Sta genuflesso Davide a'suoi piedi: Il santo veglio sul capo gli spande L'unguento del Signor; con l'altra mano, Che lunga lunga ben cento gran eubiti Fino al mio capo estendesi, ei mi strappa La corona dal crino; e al crin di David Cingerla vuol: ma, il erederesti? David Pietoso in atto a lui si prostra, e niega Riceverla, ed aecenna, e piange, e grida Che a me sul capo ci la riponga.... - Oh vista! Oh David mio! tu dunquo obbediente Ancor mi sei? genero ancora?... e figlio? E mio soddito fido? e amico?... Oh rabbia! Tormi ald capo la scorona mia? Tu che tant'osi, iniquo vecchio, trema..... Chi sei?.... Chi n'ebbe anco il pensiero, pera..... Ahi lasso met chi o già vanengio.

Pera,

David sol pera: e svaniran con esso Sogni, sventure, vision, terrori.

#### AL CANTO DA DAVIDE.

SAUL, GIONATA, MICOL, BAVIB.

GIONATA

Dell'I vieni, amato padre; a'tuoi pensieri
Da tregua un poco: or l'aura aperta e pura
Ti fia ristoro; vieni: alquando siedi
Tra i figli tuoi.

.... Che mi si dice?

Ah! padrel...

Chi side voi? Chi d'aura aperta e pura Qui facellò... quest è endique devas; Tenders sono, ombra di morte.... Olt inira; Tenders sono, ombra di morte.... Olt inira; Di ni d'acoscia; il veil: 3 sal didinomo Cinto ha di sangue ghirhanda fonesta.... Odi tu casto di sinistri supelli: Lagabre un pianto sull'acer si sponde, Che ne peresoto e a lagrinara mi sforza... Ma che? Voi pur, voi pur piangete? «100821».

) sommo

Dio d'Israello, or la tua faccia hai tolta Dal re Saul cosi? Iui, già tuo servo, Lasci or così dell'avversario in mano?

Padre, hai la figlia tua diletta al fianco: Se lieto sei, lieta è por ella; e piange, Se piangi tu..... Ma di che pianger oca? Gioia tornò.

David, vuoi dire: ah!.... David..... Deh! perehé non m'abbraccia anch'ei co'figli? navin Oh padre!..... Addietro or mi tenea temenza

Di non t'esser molesto. Alt' nel mio corc Perchè legger non puoi? son sempre io teco.

Tu.... di Saulle.... ami la casa dunque?

S'io l'amo? ciet' degli occhi miei pupilla Gionata egli è; per te, periglio al mondo Non conosco, ne euro: e la mia sposa Dica, se il può, ch'io nol potrei, di quanto, Di quale amore io l'amo...

SAUL EDDUF LE SIESSO

Stimi tu molto....

lo me stimare?..... In campo Non vil soldato, e tuo genere in corte Mi tengo; e innanzi a Dio nulla mi estimo.

Ma sempre a me d'Iddio tu parli; eppure, Ben tu il sai, da gran tempo hammi partito Da Dio l'astuta ira crudel, tremenda De'sacerdoti. Ad oltraggiarmi, il nomi?

A dargli gloria, io 'l nomo. Ah! perehè credi, Ch'ei più non sia con te? Con chi nol vuole. Non sta: ma a chi l'invoca, a cli riposto Tutto lia sè stesso in lui, manca egli mai? Ei sul soglio chiamotti; el vl ti tiene: Sei suo, se in lui, ma se in lui sol ti affidi.

Chi dal ciel parla".... Avvilupato in binca Stola è costui che il sacro labbro or schiude? Vediamlo.... Eh! no: tu sei guerriero e il brando Cingl: or t'inoltra; appressati; ch'io veggia, So Samuele o David mi favella.... Qual brando è questo? ci non è già lo stesso Ch'io di mia man ti dedi....

È questo il brando

Cui mi acquistò la povera mia fionda, Brando che la Ela a me pendea tagliente Sul cape; agli occhi orribil lampo io'l vidi Balenarmi di morte, in man del fero Goliat gigante: el lo stringea; ma stavvi Rappreso pur, non già il mio saugue, il suo.

Non fu quel ferro, come sacra cosa, Appeso in Nobbe al tabernacol santo! Non fu nell'fedo mistico ravvolto, E così tolto a ogni profana vista? Consecrato in eterno al Signor primo?....

Vero è; mia....

SAUL

Dunque, onde l'hai tu? Chi ardiva Dartelo? chi?....

DAVID

Dirotti, ło fuggitivo,
łnerme in Nob giungea: perchė fuggissi,
Tu il sai, Piena ogni via di trista gente,

lo, senza ferro, a ciascun passo stava Tra le fauci di morte. Umil la fronte Prosternai là nel tabernacol, dove Seemde d'Iddio lo spirto: ivi quest'arme (Cui s'uom mortal riadattarsi al fianco Potea, quell'uno esser potea ben David) La chiesi io stesso al ssere/dote.

Ed egli?....

DAVID

SAUL

Diemmela.

Ed era?

Achimelech.

Fellone, Vil traditore!..... Ov'è l'altare?..... oh rabbia! Ahi tutti iniqui! traditori tutti!.....

D'Iddio nemici; a lui ministri, voi?..... Negr'alme in bianco ammanto..... Ov'è la seure?... Ov'è l'altar? si atterri..... Ov'è l'offerta? Svenarla io voglio.....

Alı padre!

Oh cieł! che fai? Ove corri? che parli?..... Or, deh! ti placa: Non havvi altar; non vittima: rispetta Nei sacerdoti Iddio, che sempre t'ode.

Chi mi rattien?..... Chi di seder mi siorza?..... Chi a me resiste?.....

Padre.....

Ah! tu il soccorri,

Alto Iddio d'Israele: a te si prostra, Te ne scongiura il servo tuo.

SAUL

Mi è tolta; il sole, il regno, i figil, l'alma, Tutto mi è tolte! Ahi Sun infelte!

Chi le consola 4 h'armonder tro ciece
Chi è screta o appoggio .... Il figil tuoi son muti, Duri son, cruita... Del vecchio cadelle. Sol si brama la morte: altro nel core
Non ata dei figil de ni Istal iludena
Che il camoto tuo capo interna cinge.

Che il camoto tuo capo interna cinge.

Termolante del pudra.... Ahi fero stato!

Termolante del pudra.... Ahi fero stato!

Meglio è la morte... o vordio morte.... MICOL

Ob padre!... Noi vogliam lutti la tua vita: a morte

Ognuu di noi, per le sottrarne, andrebbe.....

#### GIONATA

--- Or, poichè in pianto il suo furor già stemprasi Deli! la tua voce a ricomporlo in calma Muovi, o fratello. In dolec obblio l'hai ratto Già tante volte coi celesti carnii.

Ali! sì, tu il vedi, all'alitante petto Manca il respiro; il già feroce sguardo Nuota in lagrime: or tempo ò di prestargli L'opra tua.

#### DAYID

- Deh! per me, gli parli Iddio. -
- " O tu che eterno, onniposseute, immenso,
- « Siedi savran d'ogni creata cosa; " Tu, per cui tratto io son dal nulla, e penso,
- « E la mia mente a te salir pur osa;
- " Tu, che, se il guardo inchini, apresi il denso
- a Abisso e via non serba a le nascosa;
- « Se il enpo accenni, trema lo universo;
- « Se il braccio innalzi, ogni empio ecco è disperso;
  - « Già sulle ratte folgoranti piume
- " Di cherubin ben mille un di seendesti;
- « E del tuo caldo irresistibil nume
- " Il conduttiero d'Israello empiesti:
- " Di perenne facondia a lui tu fiume,
- " Tu brando o senno e scudo a lai ti festi:
- " Deh! di tua fiamma tanta un raggio solo
- « Nubi-fendente or manda a noi dal polo. a Tenebre o pianto siamo.....

#### SAUL

Odo io la voce

Di David ?..... Trammi di mortal letargo: Folgor mi mostra di mia verde etade.

#### DAVID

- a Chi vien, chi vien, ch'odo e non veggo? Un nembo « Negro di polvo rapido veleggia
- « Dal torbid'euro spinto. -
- " Ma già si squarcia, e tutto acciar lampeggia
- a Dai millo e mille ch'ei si reca in grembo....
- « Ecco, qual torre, cinto
- « Soul la testa d'infocato lembo.
- " Traballa il suolo al calpestio tonante
- a D'armi e destricri;
- " La terra e l'onda e il ciclo è rimbonibaute " D'urli guerrieri.
- " Saul si appressa in sua terribil possa;

- " Carri, fanti, destrier sossopra ei mesce.

- « Gelo, in vederio, scorre a ogni uom per l'ossa; " Lo spavento d'Iddio dagli occhi gli esce.
  - " Figli d'Ammon, dov'ò la ria baldanza?
- a Dove gli spregi e l'insultar che al giusto « Popol di Dio già feste?
- " Ecco ora il piano ai vostri carpi angusto;
- » Ecco, a noi messe sanguinosa avanza
- " Di vostre tronche teste: « Ecco ove mena in falsi iddii fidanza. -
- « Ma dondo ascolto altra guerriera tromba
- " Mugghiar repente?
- a È il brando stesso di Saul cho intomba \* D'Edom la gente.
- « Così Moab, Soba così sen vanne,
- « Con l'iniqua Amalee, disperse in polve: « Saul, torrente al rinovar dell'anno,
- " Tutto inonda, scompon, schianta, travolve, SAUC Ben questo è grido de'nuiel tempi antichi,

Che dal sepolero a gloria or mi richiama. Vivo, in udirlo, ne'miei fervidi annl.... -Che dico?..... ahi lasso! a me di guerra il grido Si addice omai ?.... L'ozio, l'oblio, la pace Chiamano il veglio a sè.

Pace si canti. -

- u Stanco, assetato, in riva " Del finmicel natio
- « Siede il campion di Dio
- a All'ombra senipre-viva
- a Del sospirato alloro.
- a Sua dolce e cara prole,
- " Nel porgergli ristoro,
  - " Del suo affanno si duole,
  - " Ma del suo rieder gode:

  - « E pianger ciascun s'ode " Teneramente.
- a Soovemento
- " Sì che il dir non v'arriva.
- a L'una sua figlia slaccia
- " L'elmo folgoreggiante:
- « E la consorte amante.
- « Sottentrando, lo abbraccia:
- « L'altra l'augusta fronte
- a Dal sudor polveroso
- " Tergo col puro fonte:
- « Quale un nembo odoroso
- " Di fior sovr'esso spande:
- « Oual le man venerande
- a Di pianto bagna,
- u E qual si lagna
- « Ch'altra più ch'ella faccia.
- " Ma ferve in ben altr'opra a Lo stuol del miglior sesso.
- « Fineliè venga il suo amplesso,
- « Qui l'un liglio si adopra

- a la rifar mondo e terso
- u Lo insanguinato brando:
- " Là, d'invidia cosperso, и Dice il secondo: - Е quando
  - » Palleggerò quest'asta.
  - « Cui mia destra or non basta? -" Lo scudo il terzo,
  - " Con giovin scherzo,
- « Prova come il ricopra.
  - « Di gioia lagrima " Sull'occhio turgido
  - " Del re si sta:
  - « Ch'ei di sua nobile « Progenie amabite
    - « È l'alma, e il sa.
    - " Oh bella la pace! " Oh grato il soggiorno
  - « Là dove hai d'intorno
  - " Amor sì verace, « Si candida fe!
  - « Ma il sol giù celasi: a Tace ogni zeliro:
  - и Е in sonno placido
  - « Sopito è il re. --

Felice il padre di tal prole! Oh bella Pace dell'alma!.... Entro mie vene un latte Scorrer mi sento di tutta doleczza.... -Ma else pretendi or tu? Saul far vile Infra i domestic'ozi? Il pro'Saulle Di guerra or forse arnese inutil giace?

DAVIO « Il re nosa, ma i sogni del forte

- n Con tremende sembianze gli vanno a Presentando i fantasmi di morte.
- » Ecco il vinto nemico tiranno,
- " Di sua man già trafitto in battaglia,
- " Ombra orribil che omai non fa danno.
- " Ecco un lampo che tutti abbarbaglia....
- a Ouel suo brando ehe ad uom non perdona u E ogni prode al codardo ragguaglia. -
- « Tal, non sempre la selva risuona » Del leone al terribil ruggito,
- " Ch'egli in calma aneo i sensi abbandona:
- " Nè il tacersi dell'antro romito « All'armento già rende il coraggio;
- " Nè il postor si sta men shigottito,
  - « Ch'ei sa ch'esce a più saugue ed oltraggio. Ma il re già già si desta:
    - « Armi, armi, ei grida.
    - " Guerriero omai qual resta? n Chi, chi lo stida?
- " Veggio una striscia di terribil fuoco,
- " Cui forza è loco dien le ostili squadre. » Tutte veggio adre - di sangue infedele
- a L'armi a Israele. Il fero fulmin piomba:

- n Sasso di fromba assai men ratto fugge " Di quel che strugge - il feritor sovrano « Col ferro in mano. - A inarrivabil volo
- « Fin presso al polo aquila altera ei stende " Le reverende - risonanti penne,
- « Cui da Dio tenne ad annullar quegli empi » Che in falsi tempii — han simulaeri rei
- » Fatti lor dei. Già da lontano io 'l seguo;
- » E il Filisteo perseguo » E incalze a atterro e sperdo, e assai ben mostro
- « Che due spade ha nel campo il popol nostro. Chi, chi si vanta? Havvi altra spada in campo Che questa mia, ch'io snudo! Empio è: si uceida,

Pera chi la sprezzo MICOL

T'arresta: oh eielo!..... GIONATA Padre! che fai?

> DAVIO Misero re! MICOL

Deh! fuggi....

A grau pena il teuiani; deh? fuggi, o sposo.

## IL RIMORSO E LA PENA.

SAUL MICOL

SAUL Ombra adirata e tremenda, deh! cessa: Lasciami, deli !..... Vedi: a' tuoi piè mi prostro... Ahi! dove fuggo?.... - ove mi ascondo? O fera Ombra terribit, plácati..... Ma é sorda Ai miei preghi e m'incalza?..... Apriti, o terra, Yivo m'inghiotti..... Ah! pur ebe il truce sguardo Non mi saetti della orribil ombra.....

Da chi fuggir? niun ti persegue. O padre, Me tu non vedí? me più uon conosci? SAUL

O sommo, o santo sacerdote, or vuoi Ch'io qui mi arresti? o Samuel, già vero Padre mio, tu l'imponi? ecro, mi atterro Al tuo sovran comando. A questo capo Già di tua man tu la corona hai cinta, Tu il fregiasti; ogni fregio or tu gli spoglia, Calcalo or tu, Ma..... la infocata spada D'Iddio tremenda, che già già mi veggo Pender sul ciglio...., o tu, che il puoi, la svolgi Non da me, no, ma da'ntici ligli. I ligli, Del mio fallir sono innocenti.....

(t) Saul s'imagina di voder l'ombra del gran sacerdote Achimelee da loi fatto necidere. Z.

MIROS

Oh stato. Cui non fu il pari mai! - Dul ver disgiunto, Padre, è il tuo sguardo: a me ti volgi..... SAUL

Oh gioia !... Pace hai sul volto? Oh fero veglio, alquanto Mici preghi accetti? lo da'tuoi piè non sorgo, Se tu i miei fizli alla crudel vendetta Pria non togli. - Che parli?.... Oh voce. » T'era a David pur figlio; e il perseguisti, e morto " Pur lo volevi. " Oh! che mi apponi?... Arresta... Sospendi or, deh!... Davidde ov'è? si cerchi: Ei rieda; a posta sua mi uccida, o regni: Sol che a' mici ligli usi pictade, ei regni..... Ma, inesorabil stai? Di sangue hai l'occhio; Foco il brando e la man: dalle ampie nari Torbida fianima spiri e in me l'avventi! ... Gia toeco m'ha; già m'arde; ahi! dove fazzo !... Per questa parte io scamperò.

MICOL

Ni fia, Ch'io rattener ti possa, nè ritrarti Al vero? Ah! m'odi: or sei....

Ma no; chè il passo Di là mi serra un gran flome di sangue, Oh vista atroce! sovra ambo le rive, Di recenti endaveri gran fasci Ammonticati stanno: ah! tutto è morto Colà: qui dunque io fuggirò.... Che vezgo? Chi sete or voi? - a D' Achimelech siam figli. « Achimelech son io. Muori, Saulle, Muori. » Quai grida? Ah! lo ravviso: ei gronda Di fresco sangue, e il mio sangue ei si beve. Ma chi da tergo, oh! chi pel crin mi afferra? Tu, Samuel? - Che disse? che in brev' ora Seco tutti saremo? Io solo, io solo Teco saro; ma i figli ... - Ove son io? -Tutto spariro ad un istaute l'ombre. Che dissi? Ove son io? Che fo? Chi sei? Qual fragor odo? Alt! di buttaglia parmi: Pur non aggiorna aucor: sì, di hattaglia Fragore egli è. L'elnio, lo scudo, l'asta, Tosto, or via, mi si rechi; or tosto l'arme, L'arme del re. Morir vogl'io, ma in campo. MICOL

SAUL

Padre, che fai? Ti acqueta.... Alla tua figlia.... SAUL

L'armi vogl'io; che figlia? Or, mi obbedisci. L'asta, l'elam, lo seudo; ecco i miei ligli. MICOL

Io non ti lascio, ah? no....

Squillan più forte Le trombe? Ivi si vada: a me il mio brando. ZONCADA. Poesie.

Basto solo. - Tu senstati, nri lasein: Obbedisci. Là corro: ivi si alberga Morte, ch' io cerco.

> SAUL, MICOL, ARNER con pochi soldati faggitivi.

Oh re infelice!..... Or dove, Dch! dove corri? Orribil notte è questa.

Ma perchè la battaglia?

Di repente Il nemico ci assale: appien sconfitti Siam poi.....

> SAUL Sconfitti? E tu, fellon, tu vivi?

ARNER lo? per salvarti vivo. Or or qui forse Filiste inonda: il fero impeto primo Forza è schivare: aggiornerà frattanto. Te più all'erta quassù, fra i pochi miei, Trarrò.

> SAUL Ch'io viva, ove il mio popol cade ?

Deh! vieni ..... Oimè! eresce il fragor; s'inoltra.

Gionata.... e i figli mioi,.... fuggono anch'essi? Mi abbandonano?.....

Oh cielo!..... I figli tuoi..... No, non fuggiro..... Alti miscri!...

SAUL ' T'intendo:

Morti or cadono tutti..... MICOL

Oimé!.... I fratelli?..... ARNER

Ah! più figli non hai.

- Ch'altro mi avanza?..... Tu sola omai, ma non a me, rimani. -

lo da gran tempo in cor già tutto ho fermo: E giunta è l'ora, - Abuer, l'estremo è questo De'miei comundi. Or la mia figlia scorgi. In securtà.

MICOL

No, padre; a te d'intorno Mi avvinghicrò: contro a donzella il ferro Nan vibrerà il nemico.

Oh figlia !.... Or, taci,

Nou far ch' io psauga. Vinto re non piange. Abner, salvala, va: ma, se pur mai 29

Siam soli.

Ella cadesse infra nemiche mani, Deh! non dir, no, che di Saulle è figlia; Tosto di'lor, eh'ella è di Dovid sposa; Rispetterania. Va; vola.....

ABNER

S'io nulla Valgo, fia salva, il giuro; ma ad uo tempo Te pur.....

MICOL Deh.... padre.... io non ti vo', non voglio Lasciarti...

SAUL.

Io voglio: e ancora il re san io. Ma già si appressan l'ormi: Abner deh! vola: Teco, anco a forza, s'è mestier, la traggi. MICOL

Padre!..... c per sempre ?.....

Oh figli miell ... - Fui padre. -Eccoti solo, o re; non un ti resta Dei tonti amici, o servi tuoi. - Sei paga, D'inesorabil Dio terribil ira? -Ma tu mi resti, o brondo: all'ultim'uopo, Fido ministro, or vieni. - Ecco già gli nrli Dell'insolente vincitor: sul ciglio Gia lor fioccole ardenti balenormi

Veggo e le spade a mille..... - Empia Filiste,

Me troverai, ma almen da re, qui (1)... morto-(2). Alfferi, Saula Attu V. scena 6.

(1) Nell'otto ch'ei cade trafitto sulla propria spada soprarrivano in falla I Filistei vittoriosi con finerole inecodiare e brandi insanguinati.

(2) Dell'Alfieri già si è detto abbastanza nell'iotrodozione a questa seconda parte. A proposito del Saul el piace qui riportare il giudizia che oe diede la Schlegel, ehe vedemma severo fina all' ingiustizia rootra il gran tragico italiana; - Questa tragedia, così il critico alcmanna, risplende sommamente fra l'altre pel colorito arientale che vi campeggia e pel volo veramente liricu cho spiega la poesio nella dipintora dell'alienazione di meote di Saul. - (Vedi Schlegel. Corso di letteratura drammatica, lezione IX), Il Sismondi nell'opera De la Littérature du Mili de l'Europe, dapa di aver data ana diligente analisi di questa tragedia, casi conchiode il sno giudizio: « Questa tragedia differisce totalmente da tutto le altre dell'Alfleri; essa e concepita nello spirito di Shakespeare, e non in quella de'tragici francesi, nan è Il conflitto fra una passiona a un duvere che forma la peripezia e il nodo tragice; è la dipintura d'un carattere nobile colla grandi debolezze che talvolta vauna giunte a grandi virti; la fatalità, non del destino, ma della natura muana: appena si può dire cho el sia un azione in questa tragedia; e Saul perisce vittimo non delle ane passiani, nun de'suol delitti, ma de'suoi rimorsi, accresciuti dallo spavento ande scauvalse la sua

#### UNA RIVELAZIONE.

GONIFPO, indi ARISTODENO (1).

CONTRRO

Ch'è mai la pompa e lo splendor del trono? Quanta miseria, se dappresso il miri, Lo circonda sovente! - Ecco il più grande, Il più temulo regnator di Grecia. Or fotto si doleute ed infelice Che erudo è beo chi nol compiange! -- Vicui, Signor. Nessuno qui n'ascolta, e puoi L'acerha doglia disfogar sicuro.

ARISTODEMO

O mio Gonippu, ud ogni sguardo Vorrei starmi celato e, se il potessi, A me medesmo ancor. Tutto m'ottrista E m'importuon; e questo sole istesso, Che desioi poe'anzi, or lo detesto, E sopportar nol posso. GONIPPO

Eh, via, fa'core; Non t'avvilir così. Dove n'ondaro D' Aristodemo i generosi spirti, La costanza, il coraggio? ABISTHOEMO

11 mio coraggio? La mia costanza? Io l'ho perduta, lo l'odio Sono del cielo; e quaodo il ciel gli obborre,

anima una nera faotasia. Egli è il primo demente oroico ch' io vegga introdotto sul tentro classico (\*); laddove sul tentro ramantico e Shakespeare e i suoi imitatori hanno rappresentata con una verità spaventevale questa morte della rugiane, più terribile che nan è la morte del corpo. » Quanta alla solitudine del tentro che a a detta della Schlegel è più manifesta lo questa tragedia ebe iu nius altra dell'Astigians, acutamente osserva il Sismoadi : « tl moda nuda e austero dell'Altieri convoniva alla semplicità del tempo patriarcale, del tempo tempo ch'egli voleva ritrarre. Nou sì richiede già che il primo re d'Israele sia circondata da numeroso corteggiu, ehe operi mena da sè e più per mezzo de' sual ministri, che nessuno si dimentica ch'egli era anror

pastare. (1) È nato come Aristodema, secondo che parra Pausania, ne' Mesceni', per ambiziane e sdegua, uccidesse la propria figlia. Casl saliva egli al trono; ma non ebbe plù pace da suoi rimorsi, perseguitatu sempre ch'ei fu da strane visiani. Alla fine, vedendo come nulla giavata gli avesse quella morte, dappoiche gli Spartani, coi quali allara avea guerra Messene, eran vincitori d'ogni parte, si uccise sul sepoleru della figliunia,

(\*) Questa asserzione non istà col vera, dappoiché abbiamo nel tentru trugico antico Aiace che appure percosso del pari nella raginoc.

Anche i regnanti son codardi e vili. Io fui felice, io fui possente: or sono L'ultimo de'mortali.

GONIPPO

E elle ti mnoca Ond'essere il primiero? Io ben lo veggo, Clie un orrendo pensier ehe mi oascondi T'attraversa la mente.

ARISTOOEWO

I'n orrecolo pensiero; e quanto è trore, Tu con lo sai. Lo sguardo tuo non passa Dentro il mio cor, nè mira la tempesta (Che lo sconvolge tutto. Ah Imo fedele, Credimi, io sono aventurato assai; Senza misura svanturato: un empio, Uo madedetto nel furor del cielo E Porror di natura e di me stesso.

OONIPPO

Deh ehe strano disordine di mente!
Certo il dolore la ragion t'offusca,
E la tristezza tua da falso e guasto

Imaginar si erca.

ARISTOCKMO

CONTRRO

Il tuo parlar mi raccapciecia, e troppo Dicesti tu percil· o' l'intenda e vegga Che da' rimorsi hai l' naima trafitta. In eh peccasi? Qual tua colo accese Contro le negli dei tatot disdegno? Aprimi i sensi tuoi. Del tuo Gonipo La fedeltà 'tè nota, e tu più volte De' tuoi segret' l'onorasti. Or questo Pur mi confida. Scemssi de' mali Sovente il peso col narrarii altrui.

ARISTODENO

I miei, parlando, si farian più gravi. Non ti curar di penetrarne il fondo, Non tentarmi di rompere il silenzio: Lasciami per pietà.

GONIPPO

No, non ti tascio Se tu segui a tacer. Non merta il mio Lungo servire e questo bianco crine La diffidenza tua.

Ma che pretendi

Col tuo pregar? Tu fremerai d'orroro Se il vel rimovo del fatal segreto.

E ehe puoi dirmi ehe aft'orror non ceda Di vederti spirar su gli occhi miei? Signor,... per queste lagrime ch'io verso, Per l'auguste ginocchia ehe ti stringo, Non straziarmi di più... parla.

ARISTOPENO

Lo brami?

Alzati.... (Oh eiell ehe gli rivelo io mai?)

Parla, prosegui... Oimèl che ferro è quello?

Ferro di morte, Goardalo, Vi scorgi Questo sangue rappreso?

Oh Dio! qual sangoe?

Chi lo versò?

Mia figlia. E sai qual mano

Gliclo trasse dal sen?

Chè già t'intesi.

Taci, non dirlo,

ABISTODEMO
E la cagion la sai?
GONIPPO

Io mi confondo.

ARISTOCEMO

Ascolta dunque. In petto Ti sentirai d'orror fredde le vene; Ma tu mi costringesti. Odimi, e tutto L'atroce arcaoo e il prio delitto impora. Di quel tempo sovvengati che, Delfo Vittime umano comandate avendo, All'erebo immolar dovea Messeoe Una vergin d'Epito. Ti sovveoga Che, dall'urna fatal solennemente Tratta la figlia di Licisco, il padre La salvò colla fuga, e un altro capo Dovea perire; e palpitanti i padri Stavano tutti la seconda volta Sul destin delle figlie. Era in quei giorni Vedovo appunto di Messenia il troco; Questo pur ti rimembra.

GONIPPO

lo l'ho presente; E mi rammento che il real diadema Fra te, Dami e Cleon pendea sospeso; E il popolo in tre parti era diviso. Or ben, Goipo, a guadagure la plebe E il trono assicurary, senti pensiero Che da spiettas ambition mi venne. Fecciam, dissi tra tree, facciam profitto Dell'Istrui debetare. Il volgo è sempre Per chi Ishbaglia; e sposse volte il requo E del più seattro. Deluliamo adounque Questa plebe insensata, e di Lésico Si corregga (Ferror: ue sia l'emenda Il sangue di min figlia, e ol suo sangue Il popolo si compre i e nevona.

Ab, signor, che di'mai? Come potesti Si reo disegno concepir?

ABISTOORNO Comprendi Che l'uomo ambizioso è uom erudele. Tra le sue mire di grandezza e lui Metti il capo del padre e del fratello: Calcherà l'uno o l'altro, e farà d'ambo Sgabello ai piedi per salir sublime. Questo appunto fec'io della mia figlia; Così de'sacerdoti alla bipenne La mia Dirce profersi. Al mio disegno S'enpose Telamon di Diree amante. Supplicò, minacciò, ma nou mi svelse Dal mio proposto. Desolato allora Mi sì gettò, perdon chiedendo, ai piedi E palesommi non potersi Dirce Sagrificar: dal nume esser richiesto D'una vergine il sangue; e Dirce il grembo Portar già carco di erescente prole, Ed esso averne di marito i dritti, Sopravenne in soccorso anche la madre, E confermò di Telamone il detto, Onde piena acquistar eredenza o fede.

E che facesti allora?

ARISTOOSNO

Arsi di rabbia: E pungendomi quindi la vergogna Del tradito onor mio, quindi più forte La mia delusa ambizion, eliè tolto Così di pugno mi eredea l'impero, Guardai nel viso a Telamon, nè feci Motto; ma, calma simulando e preso Da profonde furor, venni alla figlia. Abbandonata la trovai sul letto, Che pallida, scomposta ed abbattuta, In languido letargo avea sopiti Gli occhi dal lungo lagrimar già stanchi. Ab, Gonlppo! qual furia non avria Quella vista commosso? Ma la rabbia M'avea posta la benda, e mi bolliva Nelle vene il dispetto: onde, impugnato

L'escerando coltello, e spento in tutto Di natura il ribrezzo, alzai la punta E dritta al core gilel'immersi in petto. Gli occhi apri l'infelice, e mi conobbe, E coprendosi il volto, Oli padre mio, Oli padre mio! ui disse; e più non disse.

Gelo d'orrore.

ARISTOCEMO L'orror tuo sospendi, Chè non è tempo ancor elle tutto il senta Sull'anima scoppiar. Più non movea Ne man ne labbro la trafitta; ed io Tutto asperso di sangue e senza mente, Chè stupido m'avea reso il delitto, Della stanza n'uscia. Quando al pensiero Mi ricorse l'idea del suo peccato; E quindi, l'ira risorgendo, e spinto Da insensatezza, da furor, tornai Sul cadavere caldo e palpitante, Ed il fianco n'apersi, empio, e col forro Stolidamente a ricercar mi diedl Nello fumanti viscere la colpa. Ahi! ehe innocente ell'era. - Allor mi cadde Giù dagli occhi la benda; allor la frode Manifesta m'apparve, e la pietade Sbeccò nel core. Corsemi per l'ossa Il raccapriccio, e m'impietrò sul ciglio Le lagrime seorrenti: e così stetti Finehè improvisa entrò la madre, e, visto Lo spettacolo atrore, s'arrestò Pallida, fredda, muta. Indi qual lampo Disperata spiecossi e, stretto il ferro Ch'era poc'anzi di mia man caduto. Se lo fisse uel petto, e su la figlia Laseiò cadersi o lo spirò sul viso. Ecco d'ambo la fine, ecco l'arcano Che mi sta da tre lustri iu cor sepolto, E tnttor vi staria se tu non eri.

Fiera istoria narrasti, e il tuo raeconto Tutte di golo strinsemi lo membra, E nel pensario ancor l'alma rifugge. Ma, dimmi: e come ad ogni squardo occulte Restar potèro si tremende cose? ARISTOSIA

Non ti prenda stupor. Temuto e grande Era il mio none, o mi chiantava al trono Il voto universal. I szerdoti Col favor dello tenebre nel tempio La morta Direc trasportaro, e quindi Creder fêro e bo Direc in quelto notte Segretamente su l'altar svenata Pluesto avesse col suo sangue i numi, E che, di questo fieramente siffitta, Sè mederma ucrièsses anche la madre. Ma vegliano su i rei gli occhi del ciclo, E un Dio v'è certo che dal lungo sonno Va nelle tombe a risvegliar le colpe E degli empi sul cor ne manda il grido. Rivelarlo dovrò: Da qualche tempo Un orribite socttro...

GONIPPO

Eth lascia al volgo Degli spettri la tema, o dia sepoleri Non suscilar gli estinti. Or ti conforta: Toche a'tuoi tanti rimorsi esser non puote Che non perdoni il ciclo il tuo delitto. Per granule, è vero, ma più granule è pure Degli del na pieta. Chetatt, e loco Disal a pemicie più necessario. E giunto Di Sparta lornotre, ud disia, e reca sono della pieta della presenta della perita della perita della perita della perita perita della perita de

ARISTOCEMO
Dunque alla patria s'obbedisea, Andiano.
Monti, Aristodemo, Atto I, scena 4.

#### LA VISIONE.

ARISTORENO

Dimmi, Gonippo: Qual ti sembra il mio stato? e non son io Veramente infelice?

GONIPE

Lo siam tutti, Signor; eiascuno la i suoi disastri.

ARISTONENO È Vero.

Tutti siamo infelici. Altro di bene Non abbiam che la morte.

Che?

Si certo, .

La morte. — E credi tu, quanto si dice,
Doloroso il morir?

GONIPPO Mio re, che parli?

ARISTANENO
Deloroso?... Io lo credo anzi soave

Ah! else discorri?

Che vaneggi tu mai?

Quando è fin del patire.

ARISTODEMO
. . . Senti, Gonippo;
lo tel confido, ma non far, ti prego,

Io tel confido, ma non far, ti prego, Che attristato ti vegga. Ancor quest'oggi, Solamente quest'oggi..., e poi sutterra. Satterra? E cho vuoi dir? Con questo accento Tu mi passasti il cor.

ARISTOPENO

Addolorarti, o mio fedel Taccheta tanto Addolorarti, o mio fedel Taccheta Io nou vo'che tu pianga, io non son depun Delle lagrine ute. Lascie che tuta Il mio destin si compia, e che la stella Il mio destin si compia, e che la stella Verra dinumi il sole che dall'alto La mia grandezza ditumina sole anni grandezza ditumina sole la mia prandezza ditumina sole Tu nur. Gonipoe, la velrai.

Deh! cessa

Di parlarmi così. Senecia di mente Questa orrenda follia.

ARISTONEMO
No, dolce amico;
Follia sarebbe il sopportar la vita
Quando in mal si cangiò.

Qualunque sia,

Ella è dono del ciclo.

lo la rinunzio, Se mi rende infelice.

GONIPPO E chi ti diede

Questo dritto, a signor?

Le mie sventure.

Soffrile coraggioso.

lo le soffersi
Finchè il coraggio fu maggior di loro.
Or divenne minore. Avea pur esso
I suoi confini: del dolor la piena
Gli ha superati, ed io soccombo.

GONIPPO

Ilai risoluto?...

ARISTONEMO Di morir.

GOMIPPO Në pensi

Che il dritto usurpi degli dei? che il ciclo, Gli uomini offendi, cd una colpa aggiungi Della prima maggior (1)?

(1) In queste ragioni che si niducono contro il suicidio troppo si scute il filosofo moderno. Z. ARISTODEMO Tu parli, amico,

Col cor vuoto e tranquillo, o non comprendi L'abbondanza del mio. Tu nelle vene De'tuoi figliuoli non caeciasti il ferro; Tu non comprasti col lor sangue un regno; Tu non sai come pesa una corona Quando costa un delitto. I sonni tuoi Tu li dormi sicuri, e non ti senti Destar da orrende voci, e non ti vedi Sempre dinanzi un furibondo spettro Che t'inealza e ti tocca....

#### GONIPPO

E parlar sempre D'uno spettro t'udrò? Sgombra nna volta Queste vane paure, e meglio vedi.

ARISTODENO Vane paure? Oh! se volessi io dirti Quant'egli è truce, ti farei le chiome Rizzar per lo spavento, e sul tuo ciglio Passcrebbe il terror della mia fronte. CONIDEO

Ma qual forza vuoi tu che di natura Gli ordini rompa e l'infernal barriera Onde trarne gli estinti? E perchè pai?

ARISTOCENO Perché tremino i vivi. Io non m'inganno; Io nicdesmo l'ho visto, e con quest'occhi..., Con queste mani... Ma narrar che giova? Troppo atroce è il racconto.

## CONIPPO

E vuoi ch'io creda.... ABISTOREMO

Non creder nulla. lo delirai, fu sogno: Non creder nulla. Oh cenere temuto! Oli nero spettro! oli figlia! In quella tomba Si che ti sento mormarar: t'accheta, Ti placbero; t'accheta... E tu, Gonippo ..... L'ascolti tu? Ben io l'ascolto e tremo. GONIPPO

Signor, che dirò mai? Le tue parole Tale han tuono di vero e di grandezza Che fan gelarmi. D'uno spettro è albergo Veramente quel marino? E tu'l vedesti? E tu l'udisti? E come mai? Deh! narra, Narrami tutto.

### ARISTODENO

Ehben: sia questo adunque L'ultimo orror che dal mio labbro intendi. Come or vedi tu me, così vegg'io L'ombra sovente della figlia uccisa; Ed, alii, quanto tremenda! Allor ehe tutte Dormon le cose, ed io sol veglio e siedo Al chiaror fioco di notturno lume; Ecco il lume repente impallidirsi, E nell'alzar degli occhi ecco lo spettro

Starmi d'incontro ed occupar la porta Minaccioso e gigante, Egli è ravvolto In manto sepoleral, quel manto stesso Onde Dirce coperta era quel giorno Che passo nella tomba. I suoi capelli, Aggruppati nel sangua e nella polve, A rovescio gli cadono sul volto E più lo fanno, col celarlo, orrendo. Spaventato io m' arretro e con un grido Volgo altrove la fronte; e mel riveggo Seduto al fianco. Mi riguarda fiso Ed immobile stassi e non fa motto. Poi dal volto togliendosi le chiome E piovendone sangue, apre la veste E squareiato m'addita utero e seno, Di nera tabe ancor stillante e brntto. Io lo rispingo; ed ei più fiero incalza E col petto mi preme e colle braccia. Parmi allora sentir sotto la mano Tepide e rotte palpitar le viscere; E quel tocco d'orror mi drizza i crini. Tento fuggir; ma pigliami lo spettro Traverso i fianchi e mi trascina a' piedi Di quella tomba e, Qui t'aspetto, grida: E ciò detto sparisce.

### Inorridisco.

O sia vero il portento, o sia d'afflitta Malineonica mente opra ed inganno, Ti compiango, mio re. Molto patirne Certo tu dėi; ma disperarsi poi Debolezza saria, Salda costanza D'ogni disastro è vincitrice. Il tempo, La lontananza dileguar potranno De'tuoi spirti il tumulto e la tristezza. Questi luoghi abbandona, ove nudrito Da tanti oggetti è il tuo dolor. Scorriamo La Grecia tutta, visitlam eittadi, Vediamone i costumi. In cento modi T'occuperai, ti distrarrai... Che pensi? Oimè l' che tenti, sconsigliato ? ARISTODEMO

lo stesso

GONIPPO

In quella tomba? Oh stelle! Ferma, a qual fine?

ARISTODEMO

A consultar quell'ombra; O placarla o morir.

GONIPPO Signor, t'arresta : Mio re, te ne scongiuro.

Entrar là dentro.

ARISTODENO

E di che temi?

GONIPPO Di tua medesma fantasia. Ritorna,

Cangia pensier.

Non lo sperar.

Deh! m'odi. (Misero me!) Ma s'egli è ver cho quella D'uno spettro è la sede...

> ARISTODENO lo già son uso

Da gran tempo a voderio.
GONIFFO

E che pretendi?

Parlargli.

Ab! no, nol cimentar.

Quanto puossi d'atroce, io vo'quell'ombra Interrogar. Le clieidero ragione Perchè un delitto non ottien perdono Dopo tanti rimorsi. Il suo disegno Saper mi giova; che comandi il ciclo,

Che si voglia da me.

E l'implore al tue piè.

Sentimi. Oh dio ! Qual orrendo consiglio!

ABISTODEMO
Omai mi Isscia,
Dammi libero il passo: io tel comando.

Dammi libero il passo; lo tel comanuo. Gonirro Ma senti, per pietà. Giacchè sei fermo Nel tuo voler, sola una grazia imploro,

Parla. Che brami?

M'accada

GONIPPO
Signor,.. quel ferro elle nascondi al fianco...
ABISTODENO

Ebben?

Quel ferro ti dimando.

Prendi.

Il mio momento non è giunto ancora.

Prendi, servo amoroso: il cor mi tocca
Cotanto affetto. Abbracciami, e compensi
Questo pegau d'annor fede si bella (1).

Cutta sella tomba)

Monti. Aristodemo. Atto III, scena 7.

(1) Mirabile ingegno del Monti! Come a tutto si piega, in tutto riesce splendidamente! Che che si dicano certi ipercrittei, P Aristodesso è delle più belle tragedie del

#### I PRESENTIMENTI DELLA MORTE.

GIOVAN GALBAZZO, ISABELLA.

Sposo-

Amor mio!

Ab! vieni

Se dal labbro mortal usci parola Più soave di questa, a me la insegna, Ond'io ti chiami con quel nome.

Sostegno io ti sarò.

GIOVANNI Ma dai rinosi

D'un letto testimon delle mie jene
Mis solleevan un'istra manot E beilo
Per me quel giorno in cui mi dasto amis
La luce et ke, pid elm in figilo il volto
Segnato dell' mingfine materna.
Segnato dell' mingfine materna.
Celle la su via sessite vorin remo
Secolo di dobor sembra un istante
Se lo divide dal pia ceri oggettiti.
Lassingrii deo per sempre...... Mal della via
Ore corre pangegio da luc consorte
Dell' manne consi. Divi chi quello della via
Celle ga ull' colt quello dell' coltante della via
Celle ga ull' colt del segolorio.

Appena
Compisti il quinto lustro, e, nell'aurora
De'tuoi giorni innocenti, agli occhi mici
Ti celera la morte? Ilavvi, lo eredi,
Nella natura una viriti mascosa,
Onde al primo vigor si riconduce
L'età piena di vita e di sperause.
Giovanni

Mal t'infingi, Isabella. E vuoi eli'io speri? Quando l'egro consorte ai suoi riposi Accompagni benigna, e tu sei sola

intera moleran, de anta di man porte inseguidili proche il Pattere descon man niserabli Nermine il Pattere descon man niserabli Nermine il reza mo per confesso ma spiegia ampliamente nell'i esame cricho cen fice esso melcinian, venil. Proc a provi di Vine-Control and processor della reconstrucción del la re

Fido sostegno delle membra inferme, E questo espo languido declina Sull'amoroso petto, io non m'accorgo Che tu, cessando della pia fatica, Ai niè seduta dell'infausto letto, Le meste luci sospirando abbassi Perch'io non vegga il pianto? E allor che vegli Sull'incerto mio sonno, e ti rischiara D'una povera face il mesto lume, Che della vita ha brevo pugna e manea E ricorda all'infermo il suo destino, Tacitamente struggerti nel pianto, Fida consorte, io ti mirai più volte Mentre pensi eh'io dorma, e asciughi il volto Con pronte mani all'appressar del figlio, Pereliè, quando ti bacia, ei non s'accorga Che la madre piangea. Nell'aer dolce Che nascendo spirasti, ove risplende Un ciel che è bello come il tuo sorriso, Doleissima Isabella, avrei potuto Trovor salute e pace.... Ah! tu sospiri? Tu sospiri la patria?

ISABELLA

Oh! chi vi naeque Sotto qual ciclo non sentì l'esiglio? Ma tu mi fai caro ogni loco e questo Orror fastoso di regal prigione. Piango il padre, i fratelli e l'imminente Fato della mia patria: andrà si bella Porte d'Italia in servitù straniera! GIOVANNI

lo già presa la miro, e vinta e schiava, Nell'avo tuo fu grande il senno, e molto Apprese il re dalle sventure: ei volle, Per torre al Moro ogni cagion di guerra, Trarne di qui nella sua reggia: avrel Ceduti all'empio I miei diritti, e bello Era più d'ogni trono il gran rifiuto Che salvava l'Italia: il pio disegno La sua morte interruppe. Oh me felice, Se nella tua città...! veduto avresti Nel diletto sembiante ond'io ti piacqui Tornar le rose dell'età primiera t O riposati dì, gioie sincere, Sempre negate a chi sta presso al trono, Io, felice o privato, alfin v'avrei Conosciute una volta; e per me stata Non sarebbe la vita altro che amore, Nel giardin dell' Italia e nelle rive Su cui viene a spirar l'onda placata. Udii che là senza romore alcuno, Lungi dalla città, quasi non visto, Nel mar discende il tuo gentil Scheto, Poichė i fiori avvivo, poichė trascorse I lieti campi con error diverso. Non altrimenti placido, tranquilla,

Sariasi l'onda de'miei di perduta Nel mar d'eternità; ma questo sogno, Come guelli che l'egro a sè figura, Svanì per sempre, o qui morire io deggio, Solo un languido roggio, che si frango In mezzo ai ferri della mia prigione. Riolenderà del moribondo volto Sull'ultimo pallor, che il mio nemico Contemplerà dicendo: - Alfine io regno. ISABELLA

E a lui eeduta, o mio diletto, avresti Ogni ragion sul trono? Ab! l'avo imita, Nè vil parola io dal tuo labbro ascolti Onde il tiranno esulti.

Invan spropasti

Con gli animosi detti il tuo gran padre A far vendetta dell'ingiusta offesa E a rendermi lo scettro. Il sai: rispose A solenne messaggio il Moro astuto Con parole magnifiche ed incerte; Poi si muniva con le forze altrui, Delle sue diffidando; e dafle aperte Alpi fra noi chiamò l'armi straniere:

ISABELLA. Ma Carlo è tuo cugino: il comun sangue, La pietà de'tuoi mali....

GIOVANNI Alt! ch'io non posso Soeme alcuna nutrir. La vita è un sozno Di eui molto s'oblia: resta alla mente. Tenera ancora, ogui memoria acerba Che vi scrisse il dolor: - Tu mio sarai -Parve dir la sventura allor ch' io nacqui. Sai che fosti dal padre a me promessa Pria ch'io compissi un lustro, e fu la prima Voce che m'insegnava il tuo bel nome, E sul tenero labbro errò sovente Distinta appena la gentil parola; A ripcterla apprese, e con un riso Gli occhi del pargoletto eran rivolti Nell'imagine tua: ma il giorno stesso Che il padre annunzia all'adunate genti Le regie nozze e il successor del trono, Tremò la terra sotto a' piedi incerti, Quasi negasse sostenerei; ed io Fancial m'assisi in sauguinoso trono, Che crollò fra le insidie e fra i tamulti Dell'empio zio, chè mi sostenuo invano L'accorgimento di fedel ministro; Alii! di quel giusto l'innocente sangue Bagnò lo mura del fatal castello Ch'or m'e prigione .... Incauta madre!

Avrei

ISABELLA. lo reznato altrimenti: a te son scusa Gli anni inesperti. Troppo il Moro è noto Perebiè accorto io lo stimi: altero e vano, Fama el vuol di prudenza; e, della sorte Figlio insolente, dalla maitra apprese A non sentir vergogna; e sa l'iniquo Che fede ottien dalla stoliezza umana, Rinetula sovente, ogni menzogna.

#### OLOVENNE

Ma dar non puoi fede a' suoi detti, e tace Giò ch' ei prepara: antiveder si ponno L'opre nascose in un silenzio arcano?

#### ISABELLA

D'aquila altera che volò tra i nembi Non si trova la via; ma lascia il serpe L'orme nel fango che gli diè la vita, E l'opprimi colà dove s'abbassa Per alzarsi onu visto. Agli empi, al vili Si fe compagno il Moro; e fu ribelle Per divenir tiranno: allor del trono Chiusa gli avrei la strada.

#### GIOVANNI

Adesso è tardi.

G. B. Nictolini, Lodovico Sforza.

Atto 1, scena 3.

### UN COMANDO SOTTINTESO.

### ronovico

Eccomi giunto Al sommo de'mici voti. In questo foglio Ho nelle man lo scettro; è alfin ecrtezza La faticosa speme in cui potea Sorprendermi la morte, e più non temo Di fornir traviando il mio cammino. Or quel eho volti io sono. Or via, deponi I timidi pensieri, e cangia omai I tuoi dubbi in valor. Tingi altri volti, O pallido timore, e in core alberga Di chi sorti bassi natali. Il padre, Quand'io nacqui, regnava: adesso è tempo Ch'io, nobil figlio di lion, mi spogli Questo manto di volpe; allin securo, Dei mezzi io riderò che in uso ho posti Negl' inganni che ordiva. Al mio disegno Che non servi?... virtù, vizi, speranze, Timori, ardir, popole, graudi e regi, Tutto adoprava ed avvilia: conosco La voluttà di quei che usurpa un regno, Al mio dispregio della razza umena. ZONCADA. Poesic.

Ma, oh eiel, che leggo (1)! Cesare mi vieta. Prima che spiri il mio nipote infermo, Far palese alle genti il suo diploma Che mi fa duca! Se uno stolto io fossi, Quel divieto sleal sarebbe un'onda Che mi afferra sul lido e mi trasporta Nel pelago onde uscii. Ma perdo il regno Se d'aspettarlo osassi. Oh! questo vile Impedimento, che la sorte ha posto Sulla splendida via del mio destino, Calcai, ma non infransi; egli risorge Sotto il piè che lo preme. Alfin m'è forza Accertarmi del colno e calnestarlo Or per l'ultima volta.... lo forse tolgo Pochi giorni di vita al mio nipote; Benigno più della natura, io sciolgo L'anima stanca dalle membra inferme. lo non amo i delitti; i premii suoi Amano tutti, e il mio delitto incerto Sempre sarà: dove palesc ei fosse, Silenzio in molti, ed iru in pochi, e pianto Negli occhi dei mortali o finto o breve. Calco qui venga (2): gli donò la sorto Intrepida coscienza e pronte mani In opre vili; e pur talora avvicne Ch'egli dalla paura è fatto audace. Comprendermi saprà? se troppo jo dico, Mi scopro; e ratto l' obbedir non segue A detti obliqui, incerti. Alcun non trovo Che i mici sensi indovini, e non gli chieda, E mi legga in un guardo.... Ah! np, sarebbe Da temersi costui: fe' la natura Sopra la terra un Lodovico solo.

CALCO e dello.

LOGOVICO

Signor.

Calco?

CALCO

LODOVICO

Lieto non sei; vedesti?

Più Galeazzo egro non par.

CILCO

Che dici!

Trova nel diploma una lettera di Massimiliano.
 Deatro la scena.

LOBOVICO

Presto il vigor ritorna in uom che sale Nel cammin della vita; ed io discendo.

CALCO

Tu vaneggi, signor: valide membra, Vivido senno hai tu, gli anni migliori; Il superbo pensier del patrio regno, Che a rendergli t'appresti, al tuo nipote Dona un vigor fatale...

#### LODOVICO

Oh ciel, che dici! Gli sovrasti la morte? I suoi misteri Ha la natura; Iddio sollanto...

CALCO

Medico illustre e tuo fedel, mi disse Cho a Galeazzo esser dovea funesto Questo tumulto di contrarii affetti Che suscitar dovea nel petto infermo La presenza del re.

LODOVICO

T'è noto, o Calco, Che impedirlo io volca; tanto m'è caro Ouell' infelice.

CALCO

La pietà di Carlo Cagion gli fia di morte.

LODOVICO

Ingannarsi colui? Tu gli ricorda Che un'altex volta errò; ma che depoga Cheura del care errò; ma che depoga Chuserce dolto stato, e alla superla Denna abbandono delle genti il freno. Ne l'inocenza e di cotante imprese Prologgera la fama... Assis mi duole Che isalella t'alorara: alma siegnosa, Fatta eruidei delle sue sventure, Sol regnera col sangue; e tu la prima Vittima del suo regno...

CALCO

Il tuo fedele

Abbandoni cosi?

PODOARCO

Ma in tua difesa Oprar tu puoi.

CALCO

Parla, o signor.

aria, o signor

PODOAIGO

Vedrai

Come Isabella, per volar sul trono, Lascia quell'egro senza cura alcuna A quelle insuite, ch'ella teme, esposto. Tutto è opportuno allora.... e tu potresti.... Ma la nostra virtù... Ne incalza il tempo; Il senato m'aspetta.

CALCO

lo lo compresi: Se parla di virtù, ehiede un delitto. G. B. Niccolni, Lodovico Sforza. Atto IV, scena 40-12.

LA CADUTA DI UN GRANDE (1).

ASFENE, VASTI, AMITI.

VASTI

Ecco. ritorna

Dalla battaglia Asfene.

AMITI

Alte sventure

A fui sul volto io leggo.

Oh ciel, che rechi?

On ciei, cue recuir

(1) Questa tragella del Nobocco è tutta allegorica, adombrando la rotta di Napolecose sui campi di Lipish. Notisi duoque che Asfene È Cualaincourt, datos di Vicenza e grande seudiero; Vasti, modama Lettria, madre di Napolecose, Amiti, Maria Luisa, sua moglie. Nella secna che noi riportiamo si descrive la battaglia di Lipisia, combattuta il 19 ottobre 1813.

Il mio figlio !....

AMITI

Quel di fatale che le lor catene Avria cangiato in brandi.

Il mio sposo!...

VASTI

Oimè... favella.

AMITI

Peri?

LCPENT

No, vive!

VASTI È prigioniero?

AMITI

È vinto?

ASFENE

Tradito ei cede. Da stupor profondo È si la mente al suo nemico ingombra Ch'inseguirlo non osa, e erede appena Alla fortuna sua. L'inganno, il ferro, L'oude pugnaro. O sanguinoso Arasse, Dolor perenne delle madri assire, Quante schiere di forti al mar portasti !

VASTI

Narra, deh narra; chè la prima io pianga Snl destin della patria, o poi celarmi Nella reggia saprò, se pur v'ha loco Remoto si che non vi giunga il grido Del pubblico dolore, Ecco, ogni madre Il mio sen maledice, e chiede i figli. Ahi tutto è pianto!

ASPENE

Non mai l'odio unia Schiere cotante: a tergo, a fronte, ai lati, Pugne, insidie, minaece: armi fremea Tutta la terra; era dei pochi amici Dubbia la fede, o un grido sol s'ascolta: Guerra a Nabucco!

THE

Il mio timor previde

(t) Intendi i Sassoni. (2) Intendi i Bavaresi.

Anch'io lo dissi Al figlio mio; ma coll'amor la tema,

Felice o re, confuse.

ASFENE

SASTI

In mezzo ai gridi Già nasce il giorno in cui dell'Asia i fati Decida il ferro, o sia diviso il mondo, O serva a un solo. Contro noi si lanciano Schiere simili all'ocean sdegnato. E siam noi scozlio che col fianco immoto L'ire consuma al procelloso flutto. Chi a dir varrà come il tuo figlio oppone Il consiglio al furore, e come all'arte L'impeto cede? Già lo squadre avverse E Nabucco e la morte apro e disperde; Ma tosto l'Idumeo (1), dell'armi nostre Parte non poca, contro noi rivolgo Ferro e sdegni improvvisi. Ardire e senno Cresce a Nabucco: inaspettato o nuovo Mai non gli giunge il rischio; e sanguo ed onta, Ma non vittoria, il tradimento infame Aequistava al nemico: allor cho s' ode Che il vile Armeno (2), che con noi divise Gli odii e le spoglie della Media oppressa, Infido schiavo, ai nostri danni aduna L'armi nascose con perfidia accorta.

AMITI

Ahi scelerato Armenol ognor di pianto Mi sei engione: il genitor tradisti; Or tradisci il mio sposo.

ASPENE Sia dal codardo che ci preme a tergo,

Si ritragge l'Assiro, e già quel ponte, Che all'Arasse domo l'onde ribelli, Calcar gli vedi minaccioso e lento:

E sactta la morte, e fra'nemici

Si ravvolge così che mal diresti

S'egli resista o ceda. Ecco vacilla

lo dall'opposta riva i lumi addietro

Ove munito

Sotto i piè de'guerrieri il suolo incerto. Z Volgo al fragor del ruinoso ponte, E veggo la sdegnosa onda soggetta Spumar, balzare e ricoprirlo. Esulta Lo Scita (1); e l'oste, che il terror disperse, S'unisce al grido eccitator di guerra E tutta niomba sulle squadre assire Attonite, divise. Allor la tema Già gli ordini confonde, e strappa l'armi; Già tutto è fuga, o servitude, o strage: E chi la spada dei nemici affronta Con disperato ardir: chi, visto il ferro, Giù nell'onde si scaglia, e cangia morte; Nube di polve al sanguinoso Arasse (2) Congiunge e cela le disgiunte rive, E dall'orrida nube alte querele, Ululi, strida e mille voci ascolti, Ma tutte voci di terrore e morte.

Ecco i trionfi, consiglier di sangue, Che al tuo re promettesti.

#### ASPENE

VASTI

E chi di pace Parlargli ardisce, e chi gli chiama il pianto Sovra quel eiglio ond'ei dà leggi al mondo? I suoi feroci spirti alla sventura

Irrita e non corregge (3),

G. II. Niccolini, Nubucco. Atto I, scena 2.

(1) Intendi i Russi.

(2) L'Elba, finne che traversa Dresda capitale della

(3) Una tragelia allegoria, per mão revleve, è com a copia di ma copia. Si ma tengelia mas de che l'imitatione di un finto, e l'allegoria una finzione per la capita distanu suc con per farze labelerie nalièra, ne magnitude distanu suc con per farze labelerie nalièra, ne comme de la capita distanu suc con per farze labelerie nalièra, ne converse de apita dissona, childipunde nalièra, des representations competa d'on-frente tra fi fatto allegorie o il finto vero e via illude in propresentationi Considerata per la tragelia puramente dal tato della poesia, abbesen più regolia puramente dal tato della poesia, abbesen più approprie dalla licera del la considerazio per la decele proprie, sollegorie per porpre della licera de della precia, sollegorie più proprie della licera de della precia, sollegorie più proprie della licera de della precia, sollegorie più proprie della licera de della prepresentatione.

#### IL RICORDO DI UN ANTICO AMORE.

MATILOE, TERESA (1), ANTONIO FOSCARINI
di dentro (2).

#### MATILDE

In queste
Mura io non crebbi; ma ti vidi oppona,
Bella infelice, che t'amai... Se gravi
Ti son le mie parole, e troppo ardisco,
Soffri che almeno io teco pianga.

Amica

# TERESA MATILDE

Oh qual nome soave! e che far deggio Che in util tuo ritorni?

(1) Teresa Navagero moglie dri Contarini, inquisitore di stato, Z.

(2) E noto come Antonio Foscarini, per essere stato sorpreso nel palazzo dell'ambasciator di Spagna, in onta della legge che proibiva sotto pena del capo di por piede la notte nelle case di esteri ambasciatori, fosse nelle stanze degli inquisitori strozzato e quindi esposto sulla piazza di S. Marco. Il doge, che gli era padre, dovette sottoserivere la crudel sentenza, provocata dalla nemicizia implarabile di un Loredano contro I Foscarini. Su questo fatto si aggira la tragedin del Niccolini , che è storica per eccellenza quanto mo essere lavoro nel qualdeve campeggiare l'imaginazione; perocché anche ció che sembrar potreide la questa tragedia più romanzesco e imagianto dall'autore per l'effrito della scena è appoggiato a documenti storici molto autorevoli. Così per esempio leggiamo che l'inaocenza del Foscarini fu poi chiarita da una donna da lui amata, la quale attesto che, trovandosi il misero giavine a colloquio con lei in un giardino nel punto di esser quivi sorpreso, faggiva, per salvare l'onare di lei, nel palazzo di Spagna, Opesta tragedia, come fu egregiamente aotato (Rivista europea 1845, I sem., pag. 420), è quasi una tragedia romantsea: l'economia de' personaggi è sbandita; le scene non han più l'aspetto di punti gindiziali, come solera chiamarti lo Schlegel; si vede ad ogni istante il poeta pronto ad emanciparsi dalle forme vicevute e a lasciar libero il volo alla sua fantasia. Fin qui le leda; ma più innanzi la stesso critico appunta in questa come in tutte le tragedie del Niccolini quel ratrarre ch'ei fa anche nei soggetti moderni aleun che del greco e del romono, quel dimenticare troppo soveate l'uomo per non dipingere

che il cittudiao.

Ž.

TERESA

Limpida è la laguna e a spetchio siede Dei marmorei palagi. TERESA

Ahi tutto incresee,

Matilde, al mio dolor !

in ver beata

Chi non vi nacque!

MATILOE

Colla fida moglie. Che amor trattieno sull'opposta riva, Il nocchier di Vinegia i canti alterna.

TERESA

Avventurosi! ei l'ha lasciata appena, E tosto a unclla col desio ritorna.

MATILDE

Cantan d' Erminia.

TERESA

Una infelice amante! Questo è l'accento del dolore: il canto Un gemito diviene e muor fra l'onde.

MATILDE

Mira qual bruna navicella appressa La prora a questa riva, o chi vi siede Appena desta eol suo remo i flutti. Suona fra l'onde un'armonia novella.... Forse le peno nel suo eor nascose Notturno amante all'idol suo palesa; Chi sa?.... tradito....

TERRSA

Oh, che dicesti!

MATILDE

Ascolta....

ANTONIO

Quando da te lontano, Perfida, io volsi il piede, Pegno d'eterna fede La bella man mi diè.

TERESA

(Qual voce! io rea non sono... egli m'oltraggia...

NATILDE

Le sparse chiome Nei vel raccogli; alla fedele ancella Le stanche tue membra abbandona: è dolce Questo peso per nie. Nelle segrete Stanze tornar ti piace? or l'egro eorpo Riposo avrà nel conjugal tuo letto.... Ma che?... tu impallidisci?

lo qui non odo Cosa che non mi offenda!

MATILOE

Oh eiel I perdona ....

Torni il sorriso sul tuo labbro.

TERESA

Ah tutto O m'affligge o mi nuoce!

MATILOE

Oh se la pace!....

TERESA

Pace mi nega ogni vlvente aspetto....

MATILOE

Chiedila alla natura (1).

TERESA

Oh come è dolce Quest'ora di silenzio al core afflitto! Ha le sue gioie anche il dolore.... Ascolto Un suon funèbre, un mormorio lontano,

MATILDE

Rotta dal vento nell'adriaco lido Sempre è l'onda del mare e par che pionga!

(t) S'accostano all'aperto balcone che risponde sulla lagupa.

#### POESIA DRAMMATICA

Ma la terra crudele e l'odio fugga Che minaccia i suoi di.)

938

MATILDE

Vacilli? TERESA

II sai Che ognor la forza m'abbandona, e tremulo Il piè mi manca.... Alii! mi sostieni.

MATILDE

Di qui sottrarti?

TERESA

E vuoi

lo.... si.... non posso.... il canto Ila sul mio core una potenza arcana Che qui m'arresta... Egra non sei, Matilde: Il lieto volto gioventù felice Orna delle sue rose, e non comprendi Questi misteri del dolore.

MATHERE

lo t'amo: In me t'affida e sul mio sen riposa.

ANTONIO

Mirai tremando il volto D'un bel rossore asperso, E tutto l'universo Disparve allor da me.

MATRLDE

Arrossisci; e perchè?... Tu volgi altrove Gli occhi gravi di lacrime, e la faccia Fra le tue palme sospirando occulti?

ANTONIO

Mille parole intesi Che ti dettava amore, E quel che sente il core-E il labbro non può dir.

lo sarò tua, dicesti, E il mio costante affetto Sol fuggirà dal petto Coll'ultimo sosnir.

MATILDE

Lo meste rime io modular t'intesi Sull'arpa, or muta, a cui fa vel la polve. TERESA

Come !

MATELDE

Il ricordi? io palpitarti il seno Vidi sotto quell'arpa, e voce e suono Ad un tempo cessar, mentre discese Sulle tremule corde un rio di pianto.

TERESA

Conforme al canto era il mio cor.... Si piange, E s'iguora il perchè..., segrete e molte Son le vie del dolor.

MATILOE

Morir bramasti

Con quei versi sul labbro. TERESA

Odi, Matilde.

ANTONIO

Queste del nostro addio Fur l'ultime parole; ogni parola Sia rampogna all'infida. Ali! s'io non deggio Rivederla mai più, corro alla tomba Che m'addita Il dolor: farà la morte Del mio nome un rimorso; avrà la terra Infausto esempio di tradito amore, E l'imagine mia sarà terrore.

Misera mel elle ascolto? Io nella tomba Ti seguirò.... Ma delirail else dissi?...

MATILDE

Ami: celario è vano....

TERESA

Oh Dio! perdona Se tanto arcano alla tua fe nascosi; Temo else qui tutto favelli, ed abbia Anelie il sospiro un eco.... Alfin conosci Chi morte ehiama in flebil canto.... il figlio Del doge....

Il prode Foscaren?...

Deh parla Sommessamente. Contaren l'abborre, E la maggior delle suo colpe ignora.

So che sdegnato....

TERESA Ira non è, lo credi,

Ma un odio avvezzo a meditar vendetta.

Che può su lui ?...

Quanto la frode accorta Sull'incanta virtù.

Dunque ehe brami?

Salvar quel grande, che a servil prudenza L'anima schiva di piegar non degua.

Tragga altrove i suoi di.
MATILDE
Sol dal tuo labbro

Il giovine infelice udir potrebbe Il consiglio fedel.

Cho diei!

È pnra
La tna pietà, nè dei volgari amanti
Ei conosce le vie: può trarlo a morte
Un dubbioso ritegno.

Ah corri! ah vola!....

TERESA

Tremo, non di rimorsi.... io non difendo Che un misero innocente.... Avrò dell'opra Testimone il mio eor, gindice Iddio.

> G. B. Niccolini , Antonio Foscarini. Atto II, seena 5.

#### IL DUBBIO.

ANTONIO FOSCABINI.

. . .

Si, questo è il loco.... lo col pensiero, infida, Qui dalla cima dell'elvezie rupi Spesso volai.... (1) Nulla cangiò.... Teresa Non è la stessa.... Sotto queste piante I nostri sguardi s'incontraro insieme, E nel primo sospiro a noi dagli ocehi Dolce spuntò la lacrima furtiva. Ben diverso ne sparge.... Ah! qui s'assise E lungamente riguardar sostenne Il mio pallido volto; ed io tremante Sol col guardo implorava una parola, Cho dall'ineerto labbro useiva appena. T'amo, alfin disse.... la sua man cadea Languidamente nella mia: la strinsl.... Ah! questo loco è per me sacro.... Oh lasso! Sol mi rimane la memoria acerba Dei licti giorni in eni potei la vita Comprendere ed amar .... Chi giunge ? lo tremo. Già vieino a vederla, io non solea Tremar eost .... Ma susurrar le foglie Fece l'aura notturna.... Oh se m'avesse Ingannato Matilde, o fosse un sogno La mia speranza!... Che sperar?... se tutto Mi divide da lei!... S'offre alla mente Un avvenir tremendo.... Il dolee lume Fra le plante si mostra e poi s'asconde .... Il eor mi balza, ed ho negli ocehi il pianto: lo non m'inganno.... è dessa.

G. B. Niccolini, Antonio Foscarioi.
Atto III, scena 4.

## IL COLLOQUIO FUNESTO.

TERESA, ANTONIO FOSCARINI.

Oh Dio! Teresa....

Signor ....

ANTONIO

Qual nome ascolto! Alt! nou solevi Tu ehiamarmi cosl..., Menti Matilde: Non m'ami più.

TERES4

Tant'oserel, crudelo, S'io non t'amassi? Appr'ssati; rimira Se Il dolor mi cangio... dicati questo Pallido volto, testimon del core, Como felice io sono.

ANTONIO

Ah! mai più bella Non mi sembravi.... Na giurar potesti

(1) Guardando interno.

Di nou esser più mia?... Tu non amavi; O chi ti strinse all'abborrito nodo, Certo sapeva ritrovar minaecia Più tremenda di morte.

#### TERESA

È ver : erudele Non fu, qual pensi, il padre.... Amor potea Rendermi audace: la pietà di figlia D'ogni ardir mi spogliava e dentro al core Per lui racchiuse il mio fatal segreto, Nella deserta stanza, ove la madre Morì fra queste braccia e dovo jo nacqui Destinata al dolor, mi trasse il padre Mestamente severo. Era la stanza Chiusa per tutti dal funesto giorno: Parve gemendo la sua porta aprirsi. Presso il vedovo letto il veglio mesto Lacrimando s'assise e, poi ch'ei l'obbo Lungamente guatato. Oh! qui, dicea Con un sospir, qui ei lasciava, e i lumi, Fissi in tc, le bagnò l'ultimo pianto; E rivolta a Colui che al sen ci chiama Con quelle braceia che il dolore aperse, lo vidi un riso che venia dal ciclo Splender sul volto doloroso e pio. Seguia: Ouel sacro detto al cuor ti suona Che per lei fu l'estremo, allor che invano Ti cercava col guardo, e sol t'udia Pianger prostrata al suo funerco letto, E la gelida man ti benedisse? - Figlia obbedisci al padre: - e lo giurasti, E Dio I udi, la eui sacrata immago Alle meste cortine ancor sospesa. Seco posò sull'origlier di morte, Su eui lo spirto, che dal cicl ti guarda. Esalò con un bacio ed un sospiro.

## ANTONIO

Che rispondesti allora?

#### TERESA

lo piansi.... Il padre Seguitando dicea: Se a ignoto affetto, (E qui lo sguardo ju me volgea, che i luni Dechinava alla terra e sentia tutte Correr le fiamme del rossor sul volto) Se a ignoto affetto non apristi il core, Ubbidirmi fia lieve: n nozze illustri lo ti destino, e tu fra lireve audrai Sposa di Contareno.

ANTONIO

Oh Dio!

TERESA

L'altero Non amo io già.... quella potenza atroce,... -Ei più non disse. Il genitor mirai Al mici piedi atterrarsi, e a me, che invano Sollevarlo volca, bagnar di nianto Le abbracciate ginocchia e dir con voce Che ascolto ancora: Questo capo, vedi, Prono per la vecchiczza e quella terra Che a sè mi chiama a rimirar costretto, Non curvo è assai per la prigion erudele Che a me la muta ira dei Tre destina, Non ecrearne il pereliè .... Misero! forse Troppo dissi alla figlia.... Ahl che tu sola Salvar nii puoi colle richieste nozze Dalle prigioui crudelmente arcane. Dai .... - Pel temuto nome un sudor gelido Nelle membra mi corse, e vidi il padre, Di quel careere orrendo al dubbio lume, Ouel pan che getta una pietà crudele Prono cercar, mentre gli suona a tergo La seguace catena, e poi nell'ombre Fra l'ossa delle vittimo insepalte, Trarsi piangendo al doloroso letto, Brancolar fra quell'ossa e maledirmi. L'orror del loco, la pietà del padre Vinsemi si ch'io t'obliai.... Perdona, Per pochi istanti io t'obliava.

ANTONIO

E poi ?...

TERESA

A pianger solo e ad nbbidir pensai.

#### ANTONIO

D'orror ni colmi! Ove non giunse questo Mostruosa possanza? Oh! bene avesti Per cuna il fango delle tue lagune, Vil città che la soffri! ed in quel giorno, O giustizia di Dio, che non apristi Sotto il crudele tribunal la terra? Fianima del ciel non consumò que' suoi Carnefici scettrati, e fece ancora La menioria perirne? Ah no! che dissi? Viva l'infamia del lor nome e sia Argomento di sdeguo e di rossore!

#### TERESA

Sorse in mezzo al mio pianto il di temuto Che a te mi tolse, ne ad altrui mi diede, Chè questo core è tuo. Siccome il reo

Che ode il paleo funesto apparecchiarsi, Tremante udii dei sacri bronzi il suono Che mi chiamava al tempio: il mio tiranno Colà mi trasse: io nol vedea, to solo M'cri presente in quel fatale istante. Pallida, fredda, muta e di me tolta, Caddi sul santo limitar; la gelida Porta abbracciai della magion di Dio, Sperando che per me si fosse chiusa, Siceome senso di pictade avesse. All'altare, fui spinta, e innanzi a Dio Stava col cor picno di te. La cupa Maestà di quel tempio, la materna Tomba che vi sorgeva in faccia all'ara, I riti, i canti, il sacrificio augusto, Di mille affetti che non han qui nome M'empicano l'alma: io mi dicea: Presente All' occhio di Cotui che tutto vede, Che mi legge nel cor, che paragona La mia risposta col desio celato, S' anco il potessi, all'inuman dovrei La mia fede obbligar? Ma in quel pensiero Mirai del padre la canizie e il pianto.... (1)

G. B. Niccolini.

Antonio Foscarini. Atto III, scena 2.

(1) Giambuttista Niccolini è forse, dopo Maazoni, l'uomo di lettere più popolare in Italia a' di nostri, e meritamente in gran parte; tanto più che nimu più di lul raffigurò in sè stesso la lotta dell'antica stuola colla moderna. Di tanta fama più che ogli altri molti suoi scritti va debitore alle sue tragedie. E notabile come incominciasse in questa carriera cun un lavoro si linito (la Polissess), ch'egli stesso non seppe per questo lato superarsi, sebbene vantaggiasse di poi nel concetto. Parlando in generale, troveroi nelle tragedie dell'illustre Firentino concetti alti. generosi, stile squisito, un verseggiore splendido, armonioso (troppo talvoka), un'azione che si svolge naturolmente, carotteri spiccati; ma d'oltro parte certa pompa che nuoce olla verita, idee troppu vaghe, personaggi talvolta più ideali che veri, declamozioni frequenti, un far lirico che mol si addice alla natura dei drammo. Il suo Lodorico Sforza, sebbene l'intreccio sin debole assai e già fin dalle prime scene troppo si prevegga la cataatrofe, è fra le sue tragedie delle più commoventi, delle più vere. Havei in questa tragedia una certa quiete, una mestizia profonda e solenne che stringe il euore. Quel giovine duca inferma e prigioniero, l'amorecole e coraggiosa sua moglie che s'espone a tutto per salvargti e vita e trono, quell'operoso Bisignano che muore per lei, quel fiero e nobile Belgioioso che s'appone in vano alle trictizie del Muro sono personaggi che destano un invincibile senso di zimpatra. Vedi in proposito il bello e assennato articolo che intorno a G. B. Niccolini scrisse Carlo Tenca nella Rivista curopea dell'anno 1815; dal quale articolo sono tolte le parole citate,

ZONCADA. Poesie.

## LA DICHIARAZIONE DI GUERRA. I TRADIMENTI.

DESIGERIO, ABELCHI, ALBINO, FEGELI LONGOBARDI.

DESIDERIO (1)

Duchi e fedeli, ai vostri ie mai sempre Giova compagni ne' consigli avervi, Come nel campo. — Ambasciator, che rechi?

ALBINO

Carlo, il diletto a Dio sire de'Franchi, De'Longobardi ai re queste parole Manda per bocca mia: volete voi Tosto le terre albandonar di cui L'uomo illustre Pipin fe'dono a Piero?

DESIGERIO L'omini longobardi! in faccia a tutto Il popol nostro, testimoni voi Di ciò mi siate : se dell'uom che questi Or v'ha nomato, e ch'io nomar non voglio, Il niesso accolsi, e la proposta intesi, Sacro dover di re solo potea Piegarmi a tauto. - Or tu, straniero, ascolta, Lieve demando il tuo non è; tu chiedi Il segreto de're: sappi che ai primi Di nostra gente, a quelli sol da cui Leal consiglio ci aspettiamo, a questi Alfin che vedi intorno a noi, siam usi Di confidarlo; agli stranier non mai. Degna risposta al tuo domando è quindi Non darne alcuna.

ALBINO

E tal risposta è guerra.

Di Carlo in nome io la v'intuno, a voi Desiderio ed Adelehi, a voi che poste Sul retaggio di Dia le mani aviete. E contristato il Santo. A questa illustre Gente nemico i unio signor non viene: Campion di Dio, da Lui chiamato, a Lui lus obrarcio cemsera; e suo malgrado Lo spieglerà contro chi voglia a parte Star del vostro pecato.

DESCRETA

Al tuo re turna, Spoglia quel manto che ti rende ardito, Stringi un acciar, vieni, e vedrai se Dio Seeglie n campione un traditor. — Fedeli! Rispondete a costui.

 Quanto allo calata di Carlo Magno in Italia, alla distatta e prigionia di Desiderio soggetto di questa tragedia, vedi Prose parte prima, storia, pag. 30-38. Z. MOLTI FEOELI

Guerral ALBINO

E l'ayrete. E tosto, e qui: l'angiol di Dio, ehe innanzi Al destrier di Pipin corse due volte, Il guidator che mai non guardo indietro, Già si rimette in vio.

OESIOERIO

Spieghi ogni duca Il auo vessillo; dello guerra il bando Ogni giudice intimi, e l'oste aduni; Ogni uom che nutre un corridor, lo salga, E accorra al grido de'suoi re. La posta È alle Chiuse dell'alpi.

(Al legato)

Al re de Francisi Questo invito riporto.

AOELCIII

E digli oncora Che il Dio di tutti, il Dio che I giuri ascolta Che al dehole son fatti, e ne malleva L'odempimento o la vendetta, il Dio, Di cui taivolta più al vanta amico Chi più gli è in ira, in cor del reo sovente Mette una smania che alla pena incontro Correr lo fa; digli che mal s'avvisa Chi va de'brandi longobardi in cerca, Poi ehe una donna longobarda offese.

(Partono da un lato i ne con la più parte de'Lonconanos, e dall'altro il LEGATO.)

occat rimasti.

INOULFO

Guerra, egli ha detto!

FARYALDO

Del regno.

expot vo

E il nostro.

E inerti ad aspettarlo

In questa guerra è il fato

Staremci?

ILDECHI

Amici, di consulte il loco Questo non è. Sgombriam; per vie diverse Alla casa di Svarto ognuno arrivi.

Casa di Sparto.

SYARTO

Un messagger di Carlo! Un qualehe evento, Qual ch'ei pur sia, sovrasta. - In fondo all'urna, Da mille nomi ricoperto, giace Il mio; se l'urna non si scote, in fondo Si rimarrà per sempre; e in questa mia Oscurità morrò, senza che olcuno Sappia nemmeno eh'io d'uscirne ardea. - Nulla son io. Se in questo tetto i grandi S'adunano talor, quelli a eui lice Essere avversi ai re, se i lor segreti Saper m'è dato, è perchè nulla io sono. Chi pensa o Svarto? chi spiar s'affanna Qual piede a questo limitar si volga? Chi m'odia? ehi mi teme? - Oh! se l'ardire Desse gli onor! se non avesse in pria Comondato la sorte! e se l'impero Si contendesse a spade, allor vedreste, Duchi superbi, chi di noi l'avria. Se toccasse all'aecorto l A tutti voi Io leggo in cor; ma il mio v'è chiuso. Oh! quanto Stupor vi prenderia, quanto disdegno, Se ei scorgeste mai che un sol desio A voi tutti mi lega, una speranza....

SVARTO, ILOECHI;

D'esservi pari un di! - D'oro appagarmi

Del suo minor, quello è destin; ma inerme,

Credete voi. L'oro l gittarlo al piede

Umil tender la mano ad afferrario,

Come il mendico....

Nessuno è qui?

poi altri che sopraggiungono.

HORCH

Il eiel ti salvi, o Svarto:

STARTO

Nessun. Quai nuove, o duca? ILOECH!

Gravi; la guerra abbiam coi Franchi: il nodo Si ravviluppa, o Svarto; e fia mestieri Sciorlo eol ferro: il di s'appressa, io apero, Del guiderdon per tutti.

> SVARTO Io nulla attendo,

Fuor che da voi.

TUDECHI

(a FARVALOO che sopraggiunge) Farvaldo, alcun ti segue? Vien su'miei passi Indolfo.

FARVALDO ILDECHI Eccolo.

INDOLFO

Amici! Vila! Ervigo! (ad altri che entrano)

Fratelli! Ebben, supremo E il momento, il vedete: i vinti in questa Guerra, qual siasi il vincitor, siam noi, Se un gran partito non si prende. Arrida La sorte ai re; avelatamente addosso Ci piomberan: Carlo trionfi; in preso Regno ehe posto ei riman? Con uno De'combattenti è forza star. - Credete Che in eor di questi re siavi un perdono Per chi voleva nn altro re?

Nessuna

Pace eon lor. ALTRI DUCCHI

Nessuna!

ILOECHI È d'uope un patto

Stringer con Carlo.

O le rimandi.

FARVALDO Al suo legato.... ERVIGO

È cinto Dagli amici de'regi; io vidi Anfrido Porglisi al fianco, e fu pensier d'Adelchi.

ILOECHI Vada adunque un di noi: rechi le nostre Promesse a Carlo, e con le sue ritorni

> INCOLFO Bene sta.

LDECKI

Chi piglia Quest' impresa?

SVARTO

lo v'andrò. Duchi m'udite. Se alcun di voi quinci sparisce, i guardi Fieno intesi a cercarlo; ed il sospetto Cercherà l'orme suc, fin che le scopra. Ma che un gregario eavalier, che Svarto Manchi, non fia che più s'avvegga il mondo Che d'uu pruno scemato alla foresta. Se alla chiamata alcun mi noma e chiede: Dov'è? dica un di voi: Svarto? io lo vidi Scorrer lungo il Ticino: il suo destriero Imbizzarri, giù dell'arcion nell'onda

Lo scosse; armato egli era, e plù non salse. Sventurato! diranno; e più di Svarto Non si farà parola. A voi non lice Inosservati andar: ma nel mio volto Chi fisserà lo sguardo? Al calpestio Del mio ronzin che solo arrivi, appena Qualehe Latin fin ehe si volga; e il passo Tosto mi sgombrerà.

> ILDECOL Svarto, io da tanto

Non ti eredea.

SVARTO Necessità lo zelo

Rende operoso; e ad arrecar messaggi Non è mestier che di prontezza. HDECHI

Amici! Ch'ei vada?

1 DUCKI

Ei vada.

ILDECHI Al di novello in prento Sii, Svarto: e in un gli ordini nostri il ficno.

> Alessandro Manzoni. Adelchi, Alto I, scenn S.

UN NUOVO SENTIERO PER LE ALPI MOSTRATO A CARLO MAGNO.

CARLO (1), PIETRO.

DIFTED Carlo invitto, che udii? Toccato ancora Il suol non hai dove il secondo regno Il Signor ti destina; e di ritorno Per tutto il campo si bisbiglia! Ob! possa, Dal tuo labbro real tosto smentita, L'empia vocc cader! L'età ventura Non abbia a dir che sul principio tronca Giacque un'impresa risoluta in eielo. Abbracciata da te. No; ch' io non torni Al Pastor santo e debba dirgli: Il brando, Che suscitato Iddio t'avea, ricadde Nella guaina; il tuo gran figlio volle, Volle un momento, e disperò.

Quant' io

Per la salvezza di tal padre oprai, Uomo di Dio, tu lo vedesti, il vide

(1) Carlo Magno, disperando di superare le Chiuse, era in sul punto di ritornare in Francia. Z.

CARLO

Il mondo, e fede ne farà. Di quello Che resti a far, dal mio desir consiglio Non prenderò, quando m' ha dato il suo Necessità. L'Onnipotente è un solo. Quando all'orecchio mi pervenne il grido Del Pastor minaeciato, io, su gl'infranti Idoli vincitor, dietro l'infido Sassone camminava, e la sua fuga Mi batteva la via; ristetti in mezzo Della vittoria e patteggiai là dove Tre di più tardi comandar potea. Tenni il campo in Ginevra; al voler mio Ogni volcr piego; Francia non ebbe Più che un affar; tutta si mosse; al varco D'Italia s' affacciò volonterosa, Come al raequisto di sue terre andria. Ora, a che siam tu il vedi: il varco è chiuso. Oh! se frapposti tra il conquisto e i Franchi Fosser uomini sol, questa parola Il re de Franchi proferir potrebbe : Chiusa è la via? Natura al mio nemico Il campo preparò, gli abissi intorno Gli scavò per fossati; e questi monti, Che il Signor fabbrico, son le sue torri E i battifredi: ogni più picciol varco Chiuso è di mura, onde insultare ai mille Potrieno i dieci, ed ai guerrier le donne. - Già troppo, in opra ove il valor non basta, Di valenti io perdei : troppo, fidando Nel suo vantaggio, il fiero Adelchi ba tinta Di Franco saugue la sua spada. Ardito Come un leon presso la tana, ci niomba, Percote e fugge. Oh ciel? più volte io stesso, Nell'alta notte visitando il campo, Fermo presso le tende, udii quel nome Con terror proferito. I Franchi mici Ad una scuola di terror più a Inngo Io non terrò. S'io del nemico a fronte Venir poteva in campo aperto, oh! breve Era questa tenzon, certa l'impresa.... Fin troppo certa per la gloria. E Svarto, Un guerrier senza nome, un fuggitivo, L'avria con me divisa; ci che già vinti Mi rassegnò tanti nemici. Un gierno, Mea che un giorno bastava : Iddio mel niega, Non se ne parli più,

Re, all'umil servo

Di colui che t'elesse, e pose il regno Nella tua casa, non vorral tu i pregbi Anco Inibir. Pensa a che man tu lasci Quel che padre tu nomi. Il suo nemico Glà provocato a guerra avevi, in armi Glà tu scendevi, e uncor di rabbia invano, Più che di tema, il erudo vegito al santo Pastor nandava ad intimar che ai Franchi Desse altri re: — tu li conosci. Fi tale Mandò risposta a quel tiranno: Immota Sic questa man per sempre; inaridisca Il cristas santo so l'alter di Dio Pràs che, sparso da me, seme diventi Di guerra contro il figliuol mio. — T'aiti Quel tuo figliuol, fe'replicargli il rege; Ma pensa ben che, s'e'i ti manca un giorno, Fis risoluta fra noi dine la litr.

BLO

A che ritenti questa piaga? In vani Lamenti vuoi che anch' io mi perda? o pensi Che abbia Carlo mestier di sproni al fianco? - È in periglio Adrian; forso è mestieri Che altri a Carlo il rimembri? il vedo, il sento; E non è detto di mortal che possa Crescere Il cruccio che il mio cor ne prova. Ma superar queste bastite, al suo Scampo volar .... de Franchi il re nol puote. Detto jo te l'ho, ne volentier ripeto Questa parola. - lo da' mici Frauchi ottenni Tutto finor, perchè sol brandi io chiesi E fattibili cose. All'uom che stassi Fuor degli eventi e guata, arduo talvolta Ciò eh'è più lieve appar, lieve talvolta Ciò che la possa de'mortali eccede. Ma chi tenzona con le cose e deve Ciò ch' egli agogua conseguir con l'opra, Quei conosce i momenti. - E che potea lo far di più? Pace al nemico offersi, Sol che le terre dei Romani el sgombri: Oro gli offersi per la pace; e l'oro Ei ricusò ! Vergogna ! a rinararla -Sul Vésero ne andro.

ABVINO e detti.

ARTINO

Sire, nel campo Un uom latino è giuuto, c il tuo cospetto

Chiede.

Un Latin?

CARLO

Donde arrivò ? Le Chiuse.

Come varcò.

AAVINO
Per calli sconoscinti,
Declinandole, ci venne; e n te si vanta
Grande avviso recar.

CARLO

Fa ch'io gli parli. (ARVINO parte.)

E tu meco l'udrai. Nulla intentato Per la salvezza d'Adriano io voglio Lasciar: di questo testimon ti chiamo.

MARTINO, introdotto da ARVINO, e detti. (ARVINO si ritira.)

CARLO Tu se' latino, e qui? tu nel mio campo, Illeso, inosservato?

MARTINO

Inclita speme Dell'ovil santo e del Pastor, ti veggo; E de'mici stenti e de' perigli è questa Ampia mercè; ma non è sola. Eletto A strugger gli empi! ad insegnarti io vengo

CABLO

Oual vin?

La via.

MARTINO Onella ch' io feci.

CARLO

E come

Giungesti a noi? Chi se'? Donde l'ardito Pensier ti venne?

MARTINO

Presenta il pianto e d'Adrian.

All' ordin sacro ascritto De' diaconi io son: Ravenna il giorno Mi diè: Leone, il suo pastor, m'invia. Vanne ei mi disse, al salvator di Roma; Trovalo: Iddio sia teco: e s' Ei di tanto Ti degna, al re sii scorta: a lui di Roma

CARLO

Tu vedi

Il suo legato.

PIETRO Ch'io la man ti stringa, Prode concittadino: a noi tu giungi Angel di gioia.

MARTINO

Uom peccator son io; Ma la gioia è dal ciclo, e non fia vana.

Animoso Latin, eiò che veduto, Ciò che hai sofferto, il tuo cammino e i rischi, Tutto mi narra.

MARTINO

Di Leone al cenno, Verso Il tuo campo io mi drizzai; la bella Contrada attraversai ehe nido è fatta Del Longobardo e da lui piglia il nome. Scorsi ville e città, sol di latini Abitatori popolate: alcuno Dell'empia razza a te nemica e a noi Non vi riman che le superbe spose De'tiranni e le madri, ed i fancinlli Che s' addestrano all' armi, e i vecchi stanchi, Lasciati a guardia de'cultor soggetti, . Come radi pastor di folto armento. Giunsi presso alle Chiuse: ivi addensati Sono i cavalli e l'armi; ivi raccolta

CARLO

Tutta una gente sta, perchè in un colpo Strugger la possa il braccio tuo. Toccasti Il campo lor ? qual è ? che fan ?

MARTINO

Securi Da quella parte che all'Italia è volta, Fossa non banno, nè ripar, nò schiere In ordinanza: a fascio stanno; e solo Si guardan quinci, donde solo han tema Che tu attinger li possa. A te, per mezzo Il campo ostil, quindi venir non m'era Possibil cosa : e nol tentai : chè cinto Al par di rècea è questo lato, o mille Volte nemico tra costor chiarito M'avria la breve chioma, il mento ignudo, L'abito, il volto ed il sermon latino. Straniero ed inimico, inutil morte Trovato avrei; redir senza vederti M' era più amaro che il morir. Pensai Che dall' aspetto salvator di Carlo Un breve tratto mi partia: risolsi La via cercarne, o la rinvenni.

CARLO Note a te fu? come al nemico ascosa-? MARTINO

E come

Dio gli accecò, Dio mi guido. Dal campo Inosservato uscii; l'orme ripresi Poco innanzi calcate; indi alla manca Piegai verso aquilono e, abbandonando I battuti sentieri, in un'angusta Oscura valle m' internai : ma quanto Più il passo procedea, tanto allo sguardo Più spaziosa ella si fea. Qui scòrsi Gregge erranti e tuguri: era codesta L'ultima stanza, de' mortali. Entrai Presso un postor, chiesi l'ospizio e sovra Lanose pelli riposai la notte, Sorto all'aurora, al buon pastor la via Addimandai di Francia. - Oltre quei monti Sono altri monti, ei disse, ed altri ancora; E lontano lontan Francia; ma via Non avvi; e mille son que'monti, e tutti Erti, nudi, tremendi, inabitati, Se non da spirti, ed uom mortal giammai Non li varcò. - Le vie di Dio son molte, Più assai di quelle del mortal, risposi; E Dio mi manda. - E Dio ti scorga, ei disse Indi tra i pani ehe teneva in serbo Tanti pigliò di quanti un pellegrino Puote andar carco e, in rude saceo avvolti, Ne gravò le mie spalle : il guiderdone Io gli pregai dal ciclo, e in via mi posi. Giunsi in capo alla valle, un giogo ascesi E, in Dio fidando, lo varcal. Più nulla Traccia d'uom apparia; solo foreste D'intatti abeti, ignoti fiumi, e valli Senza sentier: tutto tacea; null'altro Che i miei passi io sentiva, e ad ora ad ora Lo scrosciar dei torrenti, o l'improvviso Stridir del falco, o l'aquila, dall'erto Nido spiccata sul mattin, rombando Passar sopra il mio capo, o, sul meriggio, Tocchi dal sole, erepitar del pino Silvestre i coni. Andai così tre giorni; E sotto l'alte piante, o ne'burroni Passai tre notti. Era mia guida il sole; Io sorgeva con esso e il suo viaggio Seguia, rivolto al suo tramonto, Incerto Pur dal cammino io gia, di valle in valle Trapassando mai sempre; o se talvolta D'accessibil pendio sorgermi iuuanzi Vedeva un giogo, e n'attingca la eimo, Altre più eccelse eime, innanzi, intorno Sovrastavanmi ancora; altre, di neve Da semmo ad imo bianebeggianti, e quasi Ripidi, acuti padiglioni, al suolo Confitti; altre ferrigne, erette a guisa Di mura, insuperabili. - Cadeva Il terzo sol quando un gran monte io seersi Che sovra gli altri ergea la fronte, ed era Tutto una verde china, e la sua vetta Coronata di piante. A quella parto Tosto il passo io rivolsi. - Era la costa Oriental di questo monte istesso, A cui, di contro al sol cadente, il tuo Campo s'appoggia, o sire. In su le falde Mi colsero le tenebre: le sceche Lubriche spoglie degli abeti, ond'era Il suol gremito, mi fur letto, e sponda Gli autichissimi tronchi. Una ridente Speranza, all' alba, risvegliommi; e pieno Di novello vigor la costa ascesi.

Appena il sommo ne toecai, l'orecehio Ni percosse un ronzio che di loutano Parea venir, eupo, incessante; io stetti Ed immoto ascoltai. Non eran l'acque Rotte fra i sassi in giù; nou era il vento Che investia le foreste e , sibilando, D'una in altra scorrea : ma veramente Un rumor di viventi, un indistinto Suon di favelle e d'opre e di pedate Brulicanti da lungi, un agitarsi D'uomini immenso. Il cor baizommi, e il passo Aeeelerai. Su questa, o re, che a noi Sembra di qui lunga ed aeuta cima Fendere il eiel quasi affilata scure, Giace un'ampia pianura, e d'erbe è folta Non mai calcate in pria. Presi di quella Il più breve tragitto: ad ogni istante Si fea il rumor più presso: divorai L'estrema via: giunsi sull'orlo: il guardo Lanciai giù nella valle, e vidi... oh! vidi Le tende d'Israello, i sospirati Padiglion di Giacobbe: al suol prostrato, Dio ringraziai: li benedissi e scest.

Empio colui che non vorrà la destra Qui riconoscer dell' Eccelso!

PIETRO

E quanto
Più manifesta apparirà nell'opra
A cui l'Eccelso ti destina!

Ed io

La compirò.

(a Martino)
Pensa, o Latino, e certa
Sia la risposta: a cavalieri il passo
Dar può la via che percorresti?

MARTINO

Il pnote.

E a che l'avrebbe preparata il ciclo?

Per chi, signor? perchè un mortale oscuro
Al re de' Franchi narrator venisse
D' inutilo portento?

CARLO

Oggi a riposo
Nella mia teuda rimarrai: sull'alba,
Ad un'eletta di guerrier tu scorta
Per quello via sarai. — Pensa, o valente,
Che il fior di Francia alla tua scorta affido.

MARTINO

Con lor sarò: di mie promesse pegno
Il mio capo ti fia.

Se di quest'alpe

Mi sierro alfine, e vincitore al santo Avel di Piero, al desisto amplesso Del gran padro Adrian giunger m' è dato, So grazia alcuna al suo cospetto un mio Prego aver può, le pastorali bende Circonderan quel capo, e faran fede In quanto nono Carlo lo tenga. — Arvino I

(Entra anvino)
I conti e i sacerdoti.
(Al Legato e a martino)

E voi, le mani
Alzate al ciel; le grazie a lui rendute
Preghiera sian che favor novo impetri.
(Partono il legato e martino)

## CARLO

Così Carlo rediva. Il riso amaro Del suo nemico e dell'età ventura Gli stava innanzi; ma l'aven giurato, Egli in Francia redia. - Qual de' miei prodi, Qual de' miei fidi, per consiglio o prego, Smosso m'avria dal mio proposto? E un solo, Un uom di pace, uno stranier, m'apporta Novi pensier l No; quei che in petto a Carlo Rimette il cor non è costui. La stella Che sciutillava al mio partir, che ascosa Stette alcun tempo, io la riveggo. Egli era Un fantasma d'error quel ehe parea Dalt' Italia rispingermi; bugiarda Era la voce che diceami in core; No mai, no, rege esser non puoi nel suolo Ove nacque Ermengarda. - Oh! del tuo sangue Mondo son io; tu vivi : e pereliè dunque Ostinata eost mi stavi innanzi. Tacita in atto di rampogna, afflitta, Paltida e come dal sepolero uscita? Dio riprovata ha la tua casa; ed io Starle unito dovea? Sc agli occhi miei Piacque Itdegarde, al letto mio compagna Non la chiamava alta ragion di regno? Se minor degli eventi è il femminile Tuo cor, ehe far poss' io? Che mai faria Colui ehe tutti, pria d'oprar, volesse Prevedere i dolori? Un re non puote Correr l'alta sua via senza ehe alcuno Cada sotto il suo piè. Larva cresciuta Nel silenzio e nell'ombra, il sol si leva, Squillan le trombe; ti dilegua,

CARLO, conti e vescovi.

. . . . . .

A dura Prova io vi posi, o miei guerrier; vi tenni A perigli oziosi, a patimenti Che parean senza onor: ma voi fidaste Nel vostro re, voi gli ubbidiste come In un di di battaglia. Or della prova È giunto il fine; e un guiderdon s'appressa Degno de Franchi. Al sol nascente, in via Una schiera porrassi. - Eccardo, il duce Tu ne sarai. - Dell' inimico in cerca N'andranno, e tosto il giungeran là dove Ei men s'aspetta. - Ordin più chiari, Eccardo, lo ti daro. Nel longobardo campo Ilo amici assai; come li scerna, e d'essi Ti valga, udrai. Da queste Chiuse il resto Voi sniderete di leggier: noi tosto Le passerem senza contrasto e tutti Ci rivedremo in campo aperto. - Amici! Non più muraglie, nè bastle, nè freece Da' merli uscite, e feritor che rida Da'ripari impunito, o che improviso Piombi su noi; ma insegne aperte al vento, Destrier coutra destrier, genti disperse Nel piano, e petti non da noi più lunge Che la misura d'una lancia. Il dite A' miei soldati; dite lor che lieto Vedeste il re siccome il di che certa La vittoria predisse in Eresburgo; Che sian pronti a pugnar; che di ritorno Si parlerà dopo il conquisto e quando Fia diviso il bottin. Tre giorni; c poi La pugna e la vittoria; indi il riposo Là nella bella Italia, in mezzo ai eumpl Ondeggianti di spighe, e ne' frutteti Carchi di poma a' padri nostri ignote; Fra i tempi antichi e gli atrii, in quella terra Rallegrata dai canti, al sol diletta, Che i signori del mondo in sen racchiude E i martiri di Dio; dove il supremo Pastore alza le palme e benedice Le nostre insegne; ove nemica abbiamo Una piccola gente, e questa ancora Tra sè divisa e mezza mia; la stessa Gente su eui due volte il mio gran padre Corse; una gente che si scioglie. Il resto Tutto è per noi, tutto ci aspetta. - Intenio, Dalle vedette sue, miri il nemico Moversi il nostro campo e si rallegri. Sogni il nostro fuggir, sogni del tempio La scellerata preda, in sua man servo

Sogni il sommo Levita, il comun padre,

Il nostro amico, la fin che giunga Eccardo, Risvegliator non aspettato. - E voi, Veseovi santi e sacerdoti, al campo Intimate le preci. A Dio si voti Questa impresa, eli'è sua. Come i miei Franchi, Umiliati netta potve, innanzi Al Re de' regi abbasseran la fronte, Tale i nemici innunzi a lor nel campo.

> Alessandro Manzoni. Adelchi. Atto ti, scena 1-5.

## MORTE DI ERMENGARDA.

Giardina nel monistera di S. Salvatore in Brescia.

ERMENGARDA (1), sostenuta da due donzelle, ansrerga.

## EDMENGARDA

Qui, sotto il tiglio, qui.

(S'adagia sur un sedile.)

Come è soave Questo raggio d'april ! come si posa Sulle fronde nascenti! Intendo or 'come Tanto ricerchi il sol cotui che, d'anni Carco, fuggir sente la vita!

(Alle donzelle.)

A voi

Grazie, a voi elie, reggendo il fianco infermo, Pago feste l'amor ch'oggi mi prese Di circondarmi ancor di questo aperte Aure ch'io prime respirai del Mella, Sotto il mio ciclo di sedermi, e tutto Vederlo aneor, fin dove it guardo arriva. - Dotce soretla, a Dio sacrata madre, Pietosa Ansberga!

(Le porge la mano: le danzelle si ritirano: ANSBERGA siede.)

- Di tue cure il fine S'appressa e di mie pene. Oh! con misura Le dispensa it Signor. Sento una pace Stanca, foriera della tomba: incontro L'ora di Dio più non combatte questa Mia giovinezza doma; e dolcemente, Più che sperato io non avrei, dal laecio L'anima, antica nel dolor, st solve. L'ultima grazia ora ti chiedo: accogli

(1) Ermengarda, figlia di Desiderio e moglie ripudiata di Carlomagna mariva nel monistero di S. Salvatore in Bressia.

Le solenni purole, i voti ascolta Della morente, in cor li serba, e puri Rendili un giorno a quei ch'io lascio in terra, - Non turbarti, o diletta: oh! non guardarmi Accorata così. Di Dio, nol vedi? Questa è pietà. Vuoi che mi lasci in terra Pel di elie Brescia assaliran? per quando Un tal nemico appresserà? ehe a questo Ineffabite strazio Ei qui mi tenga?

Cara infelice, non temer: lontane Da noi son l'armi ancor: contra Verona. Contra Pavia, de're, dei fidi asilo, Tutte le forze sue quell'empio adopra : " E, spero in Dio, non basteranno. Il nostro Nobil eugin, l'ardito Baudo, il santo Vescovo Ansvaldo, a queste mura intorno Del Benaco i guerrieri e delle valli Han radunati; e immoti stanno, eccinti A difesa mortal. Quando Verona Cada e Pavia (Dio, nol consenti!) un novo Lungo conflitto....

ERMENGARDA

lo nol vedrò: disciolta Già d'ogni tema e d'ogni amor terreno, Dal rio sperar, tunge to saro; pel padre lo pregherò, per quett'amato Adelchi, Per te, per quei che soffrono, per quelti Che fan soffrir, per tutti. - Or tu raccogli La mia mente suprema. At padre, Ansberga, Ed at fratel, quando ti veda - ob questa Gioja negata non vi sia! - dirai Che, all'orto estremo della vita, al punto In eui tutto s'oblia grata e soave Serbai memaria di quel di, dell'atto Cortese, affor cho a me tremante, incerta Steser le braccia risolute e pie, Ne una reietta vergognàr i dirai Che at trono del Signor, caldo, incessante, Per la vittoria lor stette il mio prego;

ANSBERGA

Quando che sia, davunque, a quel feroce Di mia gente nemico approssimarsi... Carlo !

E s'Ei non l'ode, alto consiglio è certo

Di pietà più prafanda; è ch'io morendo

Gli ho benedetti. - Indi, soretla.... oh! questo

Non mi negar!... trova un fedet che possa,

ERMENGARDA Tu l'hai nomato: e si gli dica: Senza raucor passa Ermengarda; oggetto D'odio in terra non lascia, e di quel tanto Ch'ella sofferse, Iddio scongiura, e spera Ch'egli a nessun conto ne chieda, poi Che dalle mani sue tutto ella presc.

Oh! l'empio

Questo gli dica, c... se all'orecchio altero Troppo acerba non giunge esta parola.... Ch'io gli perdono. — Lo farai?

ANSBERGA

L'estreme Parole mie riceva il eiel, siceome

Queste tue mi son sacre.

ERMENGAROA

Cosa ti prego ancer: della mis spoglia.
Cui, mentre un sofilo l'aninoi, si larga
Fould di cure, sonu ti si ribrezzo
Fould sonu con ti si ribrezzo
Fould seco nell'uranz ci mi ti dato
Presso all'altar, dinanzi a Dio. Molesta
Sa l'oras misi — tutti siam povet; ci lo
Di cles mi posso gloriar? — ma porto
Di cegina i elempie; un serre modo
Rapir lo puote, il sai: cone la vita,
Dec la morta estetsario.

ANSBEEGA

Ohf da te lunge Queste memorie dolorose! — Adempi Il sacrifizio; odi: di questo asilo, Ove ti addusso pellegrina Iddio, Cittadina diveni; e sia Ia casa Del tuo riposo tua. La saera spoglia Vesti e lo spirto seco e d'ogni umana Cosa l'oblio.

PENENCASDA

Che mi proponi, Anaberga? Ch'io mentisca al Signor! Pensa eh'io vado Sposa dinanzi a Lui; sposa ililibata, Ma d'un mortal. — Felici voi! felice Qualunque sgombro di memorie il core Al Re de'regi offerse, e il santo velo Sovra gli occhi posò pria di fissarli In fronte all'uon! Ma — d'altri io sono.

ANSSERGA

Oh mai

Stata nol fossi!

ERMAGANA

Su cui ci pose il cel conversi inters

Convien, qual ch'ella sia, fino all'estremo.

— E se, all'annunzio di mia morte, un novo

Pensier di pentilemento e di pictate
Assalisse quel est "en emmenda
Assalisse quel est "en emmenda

Santa di conversi del conversi del conversi del conversi del conversione del co

ZONCADA. Poesie.

Oh! nol farà.

Tu pia, tu poni un freno Ingiurioso alla bontà di Lui Che toeca i cor, che gode, in sua mercede, Fur che ripari, chi lu fece, il turto?

ANSBEAGA
No, sventurata, ei nol fara. — Nol puote.

Come? perchè nol puote?

O mia diletta, Non chieder oltre: oblia.

Paria I alia tomba

Con questo dubbio non mandarmi.

Il suo delitto consumò.

ERWENGARDA

Prosegui!

ANSHERGA
Scaccialo al tutto dal tuo cor. Di nuove
luique nozze ei si fe'reo: sugli occhi
Degli uomini e di Dio, l'inverecondo,
Come in trionfo, nel suo campo ei tragge

Quella lidegarde sua....

(ERMENOAROA sviene.)

Tu impallidisci!

Ermengarda! non m'odi? Oh ciel! sorelle, Accorrete! oh che feci! (Entrano le due donzelle e varie suore.)

Oh! chi soccorso

Le dà? Vedete: il suo dolor l'uccide.

Paima SUORA Fa core ; ella respira.

SECONDA SUORA

Oh sventurata!

A questa età nata in tal loco, e tanto Soffrir!

> UNA DONZELLA Dolce mia donna!

PRIMA SUORA

Ecco, le luci Apre.

ANSBERGA
Oh che sguardo! Ciel! che fia!

EEMENGARDA (in delirio)
Scacciate

Quella donna, n scudieri! Oh! non vedete Come s'avanza ardimentosa e tenta Prender la mano al re?

52

ANSBARGA

Svéginti; oh Dio! Non dir così; ritorna in te; respingi Questi fantasmi: il nome santo invoca.

(in delirio)

Carlo! non lo soffrir: lancia a costei Ouel tuo sguardo severo. Oh! tosto in fuga Andranne: io stessa, io sposa tua, non rea Pur d'un pensiero, intraveder nol posso Senza tutta turbarmi. - Oh ciel! che vedo? Tu le sorridi? Ah no! cessa il crudele Scherzo; ei mi strazia, io nol sostengo. - O Carlo, Farmi morire di dolor, tu il puoi; Ma che gloria ti fia? Tu stesso un giorno Dolor ne avresti. - Amor tremendo è il mio. Tu nol conosci ancora; oh! tutto ancora Non tel mostrai: tu eri mio; secura Nel mio gaudio io tacea; ne tutta mai Questo labbro pudico osato avria Dirti l'ebbrezza del mio cor segreto. - Scacciala, per pietà! Vedi: io la temo Come una serpe; il guardo suo m'uccide. - Sola e debol son io: non sei tu il mio Unico amico? Se fui tua, se alcuna Di me dolcezza avesti.... oh! non forzarmi A supplicar così dinanzi a questa Turba che mi deride.... Oh cielo! ei fugge! Nelle sue braccia!... io muoio!...

. NEBERC .

Oh! mi farai

(in delirio)

Teco morir!

Dov'è Bertrada? io voglio Quella soave, quella pia Bertrada! Dimmi, il sai tu? tu, che la prima io vidi, Che prima amai di questa casa, il sai? Parla a questa infelice: odio la voce D'ogni mortal; ma al tuo pietoso aspetto, Ma nelle braccia tue sento una vita, Un gaudio amaro che all'amor somiglia, - Lascia ch' lo ti rimiri, e ch' io mi segga Qui presso a te: son così stanca! lo voglio Star presso a te ; voglio occultar nel tuo Grembo la faccia e piangere: con teco Piangere io posso! Ah non partir! prometti Di non fuggir da nie fin ch'io mi levi Inebriata del mio pianto. Oh? molto Da tellerarmi non ti resta: e tanto Mi amasti! Oh quanti abbiam trascorsi insieme Giorni ridenti! Ti sovvieu? varcammo

Monti, flumi e foreste; e ad ogni durora crescen la gioia del destarsi. On giorni! No, nou parlarne per pieta! Sa il cielo Si oni eredea che in com mortal giammai Tanta gioia capisse e tanto aflanno! To piangi meco! Olt consolar mi vuoi? Chiamanii figlia: a questo nome io sento Una pienezza di martir, che il core N'inonda e il getta nell'oblio. (Ricott.)

> ANSBERGA Tranquilla

Ella morìa!

Ouietc.

(in delirio).

Se fosse un sogno! e l'alba Lo risolvesse in nebbia! e mi destassi Molle di pianto ed affannosa; e Carlo La cagion ne chiedesse e, sorridendo, Di poca fè mi rampognasse!

(Ricade in letargo.)

ANSBERGA

O Donna

Del eiel, soccorri a questa afflitta!

PRIMA SUORA

Oh! vedi:

Torna la pace su quel volto; il core Sotto la man più non trabalza.

O suora! Ermengarda! Ermengarda!

(riavendosi)
Oh! chi mi chiama?

Guardami, io sono Ansberga: a le d'intorno Stan le donzelle tue, le snore pie, Che per la pace tua pregano.

II ciclo

Vi benedica. — Ah! sì: questi son volti Di pace e d'amistà. — Da un tristo sogno Io mi risveglio.

ANSBERGA Misera! travaglio Più che ristero ti recò si torba

ENNESGAROA
È ver: tutta la lena è spento.
Reggimi, o cara; e voi, cortesi, al fido
Mio letticciol tractemi: l'estrema
Fatica è questa che vi do; ma tutte
Son contate lassi. — Moriamo in pace.
Parlateni di Dio: sento ch'Ei giunge.

Alessandro Manzoni, Adelchi, Atto IV, scena 1.

# LA BAGION DI STATO

## E LA BAGION DEL CUORE.

Marco senatore, e marino uno dei Capi (1).

## MARCO

Eccomi al cenno degli eccelsi Capi Del Consiglio de'Dicei.

## WARRED lo parlo in nome

Di tutti lor. Vi si destina un grave Inearco, fuor di qui: se un argomento Di conlidenza questo sia... la vostra Coscienza il diravvi.

## MARCO

Essa mi dice Che searsa al merto ed all'ingegno miu Dee la patria concederta, ma intera Alla fede ed al cor.

#### MARINO

La patria! È un nome Dolec a chi l'ama oltre ogni cosa e sente Di vivere per lei: ma proferirlo Senza tremar non dee chi resta amico

## MARCO

## Ed io...

MARINO

De'snoi nemici

Per chi parlaste Oggi in senato? Per la patria? I vostri Sdegni, i vostri terrori eran per lei?

(1) E noto come Francesco di Bartolomeo Bussone, nativo di Carmagnola, donde cibe il nome di guerra col quale snolsi nelle istorie indicare, sdegnato col duca di Milano Filippo Maria Visconti, che al valor di lui dovendo la suo grandezza, ne lo aveva ricompensato colla più nera ingratitudine, passasse al servigio dei Veocziani per vendicarsi dell'antico suo signore; come sulle prime tutto quivi gli ondasse a secondo, rompesse i Milanesi a Maclodio, togliesse loro molte terre; come poi pel auo aupposto procedere e il mul esito della guerra cadesse in sospetto di quella gelosa repubblica, e con male arti fottolo venire a Venezia, quivi fosse carcerato poi decapitato. Tale si è appunto l'argomento della tragedia II conte di Carmognola, di Alessandro Manzoni, tragedia che fo già soggetto di taote dispute fra i clasajeisti e romantici. Nello sceno che qui riportiamo Marco scuatore, amico del Carmagnola, è ripreso dall'inflessibile Marino, copo del consiglio dei X, della sua propensione pel conte, mentre gli viene ingiunto di recarsi tosto a Tessalonica per combattere i Turchi, e gli è fatto intendere che sì leggiero custigo è ona grazia a petto del sao merito.

Chi vi rendea si caldo? Il suo perigliu, O il periglio di chi? Chi difendeste... Voi solo?

#### MARCO

lo so davanti a chi mi trovo. Sta la mia vita in vostra man, ma il mio Voto non già : giudice ei non conosce Fuor che il mio cor; ne d'altro esser può reo Che d'avergli mentito. A darne conto Pur disposto son io.

#### MARINO

Tutto che puote Por la patria in periglio, esser inciampo All'alte mire sue, dargli sospetto, È in nostra man. Perchè ei siate or voi. Se nol sapete, se mostrar vi giova Di non saperlo, uditelo. Per ora D'oggi si parli; non vogliam di tutta La vostra vita interrogar ehe un giorno.

MARCO E che? fors' altro mi si appon? Di nulla Temer poss'io; la mia condotta...

## MARINO

É nota Più a noi che a voi. Dalla memoria vostra Forse assai cose ha eancellato il tempo: Il nostro libro non oblia. MARCO

## Di lutto

Ragion daro. M + 0 ( M )

Voi la darete quando Vi fia chiesta. Non più: quando il senato Diede il comando al Carmagnola, a molti Era sospetta la sua fede; ad altri Certa parea: potea parerlo allora. Ei discioglie i prigioni, insulta i nostra Mandati, i nostri pari; ha vinto, e perde In perfid'ozio la vittoria. Il velo Cade dal ciglio ai più. Nel suo soccorso Troppo lidando, il Trevisan s'inoltra Nel Po, le navi del nemico affronta; Soprafutto dal numero, richiede Al capitan rinforzo, e non l'ottiene. Freme il senato; poehe voci appena S' alzano aneor per lui. Cremoua è presa, Basta sol ch' ci v'accorra; ei non v'accorre. Giunge l'annunzio oggi al senato: alfine Più non gli resta difensor ehe un solo; Solo, ma caldo difensor. Per lui Innocente è costui, degno di lode Più che di scusa; e se ei fu sventura, Colpa è soltanto del destino... e nostra.

Non è giustizia che il persegue: è solo Odio privato, è invidia, è basso orgoglio Che non perdona al sommo, a chi tacendo Grida co'fatti: - Io son maggior di voi. -Certo inaudito è un tal linguaggio: i padri Nel lor senato oggi l'udiro; e muti Si volsero a guardar donde tal voce Venia, se uno straniero oggi, un nemico Premere un seggio nel senato ardia. Chiarito è il Conte un traditor; si vuole Torgli ogni via di nocere. Ma l'arte Tanta e l'audacia è di costui che reso Ei s'é tremendo a'suoi signori ; è forte Di quella forza che gli abbiam fidata: Egli ha il cor de'soldati; e l'armi nostre, Quando voglia, son sue; contro di noi Volger le puote e il vuol. Certo è follia Aspettar che lo tenti; ognun risolve Ch'ei si prevenga e tosto. A forza aperta È impresa piena di perigli. È noi Starem per questo? E il suo maggior delitto Sarà eagion perchè impunito ei vada? Sola una strada alla giustizia è schiuso, L'arte con cui l'ingannator a'inganna. Ei ei astrinse a teneria; ebben, si tenga: Questo è il voto comun. Che fece allora L'amico di costui? Ve ne rammenta? lo vel dirò; chè men tranquillo al certo Era in quel punto il vostro cor dell'ocehio Che imperturbato vi seguia. Perdeste Ogni ritegoo, oltrepassato il largo Confin che un resto di prudenza avea Prescritto al vostro ardor, dimenticaste Ciò che promesso v'eravate, intero Ai men veggenti vi svelaste, a quelli Cui parea novo eiò che a noi non l'era. Ognuno allor pensò che oggi in senato C'era un uom di soverchio, e che bisogna Porre il segreto dello stato in salvo.

#### CORAL

Signor, tutto a voi lice: innanzi a voi Quel che ora io sia, non so; però non posso Dimenticarmi che patrizio io sono, Ne a voi tacer che un dubbio tal m'offende. Sono un di voi: la causa dello stato È la mia causa; e il suo segreto importa A me non men che altrui.

## MARINO

Volete alfine Saper chi siete qui? Voi siete un uomo Di cui si teme, un che lo stato guarda Come un inciampo alla sua via. Mostrate Che nol sarete; il darvene agio ancora È gran clemenza.

MARCO to sono amico al Conte, Questa è l'accusa mia: nol nego, io il sono; E il ciel ringrazio che vigor mi ha dato Di confessarlo qui. Ma se nemico È della patria? Mi si provi, è il mio. Che gli si appone? I prigionier disciolti? Non li disciolse il vincitor soldato? Ma invan pregato il condottier non volle Frenar questa licenza. Il potea forse? Ma l'imitò. Non ve lo astrinse un uso, Qual ch'ei sia, della guerra? ed al senato Vera non parve questa scusa? e largo D'ogni onor poscia non gli fu? L'ajuto Al Trevisan negato? Era più grave Periglio il darlo; era l'impresa ardita; Ignaro il Conte; ci non fu chiesto a tempo. E la sentenza che a si turpe esiglio Il Trevisan dannò, tutta la colpa Non rovesciò sovra di lui? Cremona? Chi di Cremona medito l'acquisto? Chi l'ordin diè che si tentasse? Il Conte. Del popol tutto che a rumor si Icva Non può scarso drappel l'inaspettato Impeto sostener; ritorna al campo, Non seemo pur d'un combattente. Al duce Buon consiglio non parve incontro un novo Impensato nemico avventurarsi, E abbandonò l'impresa. Ella è, fra tante Si ben compiute, una fallita impresa; Ma il tradimento ov'e? Fiero, oltraggioso Da gran tempo, voi dite, è il suo linguaggio: Un troppo lungo tellerar macchiato Ha l'onor nostro. Ed un'insidia il lava? E poi che un nodo, un di si caro, ormai Non può tener Venezia e il Carmagnola, Chi ci vieta disciorlo? Un'amistade Si nobilmente stretta, or non potria Nohilmente finir? Come! Anche in questo Un periglio si scorge! Il genio ardito Del condottier, la fama sua si teme, De' soldati l'amor! Se render picna Testimonianza al ver colpa si stima, Se a tal trista temenza oppor non lice La lealtà del Conte; il senso almeno Del nostro onor la scacci. Abbiam di noi Un più degno concetto; e non si creda Che a tal Venezia giunto sia che possa Porla in periglio un uom. Lasciam codeste Cure ai tiranni: lvi il valor sl tema Ove lo scettro è in una mano, e basta A strapparlo un guerrier che dica: - Io sono Più deguo di tenerlo --, e a' suoi compagni Il persuada. Ei che tentar potria? Al Duca ritornar, dicesi, e seco Le seluere trar nel tradimento, Al Duca?

All'uom che un'onta non perdona mai, Ne un gran servigio, ritornar colui Che gli compose e che gli scosse il trono? Chi nnn potè restargli amico in tempo Che pugnava per lui, ridivonirlo Dopo averlo sconfitto! Avvicinarsi A quella man che in questo asilo istesso Comprò un pugnal per trapassargli il petto! L'odio solo, o signor, creder lo puote. Ah! qual sia la cagion che innanzi a questo Temuto seggio fa trovarmi, un'alta Grazia mi fia, se fare intender posso Anco una volta il ver: qualche lusinga Io nutro ancor che non fia forse invano. Sì, l'odio cieco, l'odio sol potea Far cho fosse in senato un tal sospetto Proposto, inteso, tollerato. Ha molti Fra noi nemici il Conte: or non ricerco Perehè lo siano: il son. Quando nascoste All'ombra della pubblica vendetta Le nimistà private io disvetai; Quando chiedea che a provveder s'avesse L' util soltanto dello stato e il giusto: Allora uflizio io non facea d'amico, Ma di fedel patrizio. Io già non scuso Il mio parlar: quando proporre intesi Che sotto il vel di consultarlo ci sia · Richiamato a Venezia, e gli si faccia Onor più dell'usato, e tutto questo

Per tirario nel luccio...allor, nol nego...

MARINO
Più non peusaste che all'amico.

MARCO

Dissimular not vo', tutte sentii Le potenze dell'alma sollevarii Contro un consiĝis -... alú aseguito!... Un solo Pensier nou fu; fu della patria mia L'omo et la 'ose di vilpaes, il grido Be'nemie! e de posteri; fu il primo Senso d'orror et le un tradimento inspira All'unar de de sitorardo sisterie aparte. All'unar deve, potera in foree Faria tacer! Son reo d'aver credato Clo etil puote a Verseia coses solatato Clo tel Posora, e che si può salvarta Senna fari -...

MARINO

Non più: se tanto udii, Fn perchè ai Capi del Consiglio importa Di conoscervi appien. Piacquo aspettarvi Ai secondi pensier; veder si volle Se un più maturo ponderar v'avea Tratto a più saggio e più civil consiglio. On, poiché indutrus si après, crestele Voi che un directul del sensoi in veglia Difinder ora limanoi a voil Si Fratta La vostre causa qui Denaste a voi, Von alla patria: ad altre e forti e pare Mani è commessa la sua sorte; e nulla A cor le sta che il suo volor y lipiccia, Ma che s'adempia che non si sofferto Pure il pensire di porri impedimento. A questia vegliam noi, Quindi in ora veglio Sorra quest' usono de del entono il volo; Compris al degi voi, de farcte intanto?

MARCO

Quale inchiesta, signor!

Voi siete a parte D'un gran disegno; e in vostro cor bramate Ule a vôto ci vada; non ò ver?

MARCO

Che importa

Ciò ch' io brami, allo stato? A prova ormai

Sa che dell' opre mie non è misura

Il desiderio, ma il dover.

MARINO

Qual pegno
Abbiam da vni che lo farete? In nome
Del Tribunale un ve ne chiedo: e questo,
Se lo negate, un traditor vi tiene.
Quel cho si serba al traditor v'è noto.

MARCO

Io.... Che si vuol da me?

Riconoscete

Che patria è questa a cui bastovvi il core Di preferire uno stranier. Sui figli A stento o tardi essa la mann aggrava; E a predierne soltanto ella consento Quei che salvar non puote. Ogni error vostro E pronta ad obliar; v' apre ella stessa La strada al pentimento.

MARCO

Al pentimento! Ebben, che strada?

MARINO

Il mussulman disegna D'assalir Tessalonica: voi siete Colà mandato. A quale uffizio, quivi Noto vi fia: pronta è la nave; ed oggi Voi partirete.

> MARCO Ubbidirò.

MARINO

Ма ин' агта Si vuol di vostra fe: giurar dovete Per quanto è sacro che in parole o in cenni Nulla per voi traspirerà di quanto Oggi s'è fisso. Il giuramento è questo:

Sottoscrivete.

(Gli presenta un foglio.) (legge) E che, signor? Non basta?...

E per ultimo, uditc. Il messo è in via Che porta al Conte il suo richiamo. Ov'egli Pronto ubbidisca ed in Venezia arrivi, Giustizia troverà.... forse clemenza. Ma se ricusa, se sta in forse e segno Dà di sospetto; un gran segreto udite, E tenetelo in voi: l'ordine è dato Che dalle nostre man vivo ei non esca-Il traditor che dargli un cenno ardisce, Quei l'uccide c si perde. lo più non odo Nulla da voi : scrivete; ovvero....

(Gli porge il foglio) MARCO

lo scrivo. (Prende il foglio e la sottoscrive)

Tutto è posto in oblio. La vostra fede

Ha fatto il più; vinto la il dover: l'impresa Compirsi or dee dalla prudenza; e questa Non può manearvi, sol che in mente abhiate Che ormai due vite in vostra man son poste. (Parte)

MARCO

Dunque è deciso!... un vil son io!... fui posto Al cimento; e che feci?... lo prima d'oggi Non conoscea me stesso!... Oh che segreto Oggi ho scoperto! Abbandonar nel laccio Un amico io potea? Vedergli al tergo L'assassino venir, veder lo stilo Che su lui scende, e non gridar: - Ti guarda!lo lo poten; l' ho fatto.... io più nol devo Salvar; chiamato ho in testimonio il cielo D'un' infame viltà.... la sua sentenza Ho sottoscritta.... ho la mia parte anch' io Nel sno sangue! Oh che fecil... io mi lascini Dunque atterrir?... La vita?... Ebben, talvolta Senza delitto non si può serbarla: Nol sapeva jo? Perchè promisi adunque? Per elii tremai? per me? per me? per questo Disonorato capo?... o per l'amico? La mia ripulsa accelerava il colpo, Non le sternava, O Die, che tutto scerni,

Rivelanti il mio cor; ch' io veda almeno In quale abisso son eaduto, s' io Fui più stelto, o codardo, o sventurato. O Carmagnola, tu verrai!... si certo Egli verrà.... se anche di queste volpi Stesse in sospetto, ci penserà che Maren È senator, che anch' io l'invito; e lunge Ogni dubbiezza scaecerà; rimorso Avrà d'averla accolta.... lo son che il perdo! Ma... di clemenza non parlo quel vile? Si, la clemenza che il potente accorda All' uom che ha tratto nell' agguato, a quello Ch' egli medesmo accusa e che gli preme Di trovar reo. Clemenza all' innocente! Oh! il vil son io ehe gli eredetti, o volli Credergli; ci la nomo perchè comprese Che bustante a corrompermi non era Il rio timor che a goccia a goccia ci fea Scender sull' alma mia: vide che d' nopo M'era un nobil pretesto; e me lo diede. Gli astuti! i traditor! Come le parti Distribuite hanno tra lor costoro! Uno il sorriso, uno il pugnal, quest'altro Le minacce.... e la mia?... voller ebe fosse Debolezza ed inganno.... ed io l'ho presa! lo li spregiava; e son da men di loro! Ei non gli sono amici l... lo non doveva Essergli amico: jo lo cercai; fui preso Dail' alta indole sua, dal suo gran nome. Perchè dapprima non pensai che incarco È l'amistà d'un uom che agli altri è sopra? Perché allor correr solo io nol lasciai La sua splendida via, s' io non potea Seguire i passi suoi? La man gli stesi; Il cortese la strinse; ed or ch' ei dorme, E il nemico gli è sopra, io la ritiro: Ei si desta, e mi cerea; io son fuggito! Ei mi dispregia, e more! Io non sostengo Questo pensier.... Che feei!... Ebben, che feei? Nulla finora: ho sottoscritto un foglio E nulla più. Se fu delitto il giuro, Non fia virtú l'infrangerlo? Non sono Che all' orlo ancor del precipizio; il vedo E ritrarmi poss' io.... Non posso un mezzo Trovar ?... Ma s' io l' uceido? Oh! forse il disse Per atterrirmi .... E se davvero il disse? Oh empi, in quale abbominevol rete Stretto m'avete! Un nobile consiglio Per me non e'è; qualunque io scelga, è colpa. Oh dubhio atroce !... Io li ringrazio; ei m'hanno Statuito un destino; ei m' lanno spinto Per una via; vi corro: almen mi giova Ch' io non la scelsi: io nulla scelgo; e tutto Ch' io faccio è forza c voluntà d'altrui. Terra ov' io nacqui, addio per sempre: io spero Che ti morrii lontano e pria che nulla

Sappia di te: lo spero: in fra i perigli Certo per sua pictade il ciel m'invia. Ma non morrò per te. Che tu sii grande E gloriosa, elle m'importa? Anch'io Due gran tesori avea, lo mia virtude, Ed un amico: et un "hai tollo entrambi.

Alessandro Manzoni.

Il conte di Carmagnola, Atto IV, scena 1-3.

L'ULTIMO ADDIO DEL CONTE DI CAR-MACNOLA ALLA MOGLIE ED ALLA FIGLIA.

#### IL CONTR

A quest'ora il sapranno, Oh perchè almeno Lunge da lor non moio! Orrendo, è vero, Lor giungeria l'annunzio; ma varesta l,' ora solenne del dolor saria; E adesso innanzi ella ci sta: bisogna Gustarla a sorsi e insieme. O campi aperti! O sol diffuso! o strepito dell'ormi! O gioia de' perigli! o trombe! o grida De' combattenti! o mio destrier! tra voi Era bello il morir. Ma..., ripugnante Vo dunque incontro al mio destin, forzato, Siecome un reo, spargendo in sulla via Voti impotenti e misere querele? E Marco, onch'ei m'avria tradito! Oh vile Sospetto I oli dubbio I oli potess'io deporto Pria di morir! Ma no ; che val di novo Affacciarsi alla vita e indictro ancora Volgere il guardo ove non lice il passo? E tu, Filippo, ne godrai! Che importa? lo le provai quest'empie gioie anch'io : Quel che vagliano or so. Ma rivederlo! Ma i lor gemiti udir! l'ultimo addio Da quelle voci udir! tra quelle braccia Ritrovarmi.... e staccarmene per sempre! Eccole! Oh Dio, manda dal ciel sovr'esse Un guardo di pictà.

ANTOMETTA, MATILDE, GONZAGA e il CONTE.

ANTONIETTA
Mio sposo!...

Matilde Antonietta

Oh padre!

Così ritorni a noi ? Questo è il momento Bramato tanto?... IL CONTE

O misere, sa il cielo Che per voi sole ei ni'è tremendo. Avvezzo lo son da lungo a contemplar la morte E ad aspettarla. Ah! sol per voi bisogno Ho di coraggio; e voi, voi non vorrete Tormelo è vero? Allor che Dio sui buoni Fa cader la sventura, ei dona ancora Il cor di sostenerla. Ah! pari il vostro Alla sventura or sia, Godiam di questo Abbracciamento: è un don del cielo anch'esso. Figlia, tu piangi! e tu, consorte!... Ah! quando Ti feci mia, sereni i giorni tuoi Scorreono in pace; io ti chiamai compagna Del mio triste destin: questo pensiero M'avvelena il morir. Deh eh'io nou veda Quanto per me sei sventurata!

## ANTONIETTA

O sposo De' miei bei dì, tu che li festi: il core Vedimi, io moio di dolor; ma pure

Bramar non posso di non esser tun. IL CONTE

Sposa, il sapea quel che in te perdo; ed ora Non far che troppo il senta.

#### MATILDE

Oh gli omicidi!

IL CONTE No, mia dolce Matilde; il tristo grido Della vendetta e del raneor non sorga Dall'innocente animo tuo, non turbi Quest' istanti: son sacri. Il torto è grande; Ma perdona, e vedrai che in mezzo ai mali Un'alta gioia anco riman. La morte! Il più crudel nemico altro non puote Che accelerarla. Oh! gli uomini non hanno Inventata la morte; ella saria Rabbiosa, insopportabile: dal ciclo Essa ci viene; e l'accompagna il cielo Con tal conforto che nè dar nè torre Gli uomini ponno. O sposa, o figlia, udite Le mie parole estremo: amare, il vedo, Vi piombano sul cor; ma un giorno avrete Qualche dolcezza a rammentarle insieme. Tu, sposa, vivi; il dolor vinci e vivi; Questa infelice orba non sia del tutto. Fuggi da questa terra, e tosto ai tuoi La riconduci ella lor sangue; ad essi Fosti si cara un di? Consorte poi Del lor nemico, il fosti men; le crude Ire di stato avversi fean gran tempo De' Carmagnola e de' Visconti i nomi,

Ma tu riedi infelice; il tristo oggelto Dell'odio è tolto : è un gran piacer la morte. E tu, tenero fior, tu che tra l'armi A rallegrare il mio pensier venivi, Tu chini il capo: oh! la tempesta rugge Sopra di te! tu tremi, ed al singulto Più non regge il tuo sen; sento sul petto Lo tue infocate lagrime cadermi, E tergerle non posso; a me tu sembri Chieder pietà, Matilde: ah? nulla il padre Può far per te, ma pei diserti in cielo C'è un padre, il sai, Confida in esso e vivi A di tranquilli, se non lieti ; ei certo Te li prepara. Ah! perchè mai versato Tulto il torrente dell'angoscia avria Sul tuo maltin, se non serbasse al resto Tutta la sua pietà? Vivi e consola Questa dolente madre. Oh ch'ella un giorno A un degno sposo ti conduca in braccio l Gonzaga, io t'offro questa man che spesso Stringesti il di della battaglia e quando Dubbi erayam di rivederei a sera, Vuoi lu stringerla ancora, e la tua fede Darmi else scorta e difensor sarai Di queste donne fin che sian rendute

GONZAGA

Ai lor congiunti?

lo lel prometto.

IL CONTE Or sono Contento, E quindi, se tu riedi al campo, Saluta i mici featelli e di' lor ch' io \* Moio junocente: testimon tu fosti Dell'opre mie, de'miei pensieri, e il sai. Di' lor che il brando io non macchiai con l'onta D'un tradimento; io nol maechiai; son io Tradito, E quando squilleran lo trombe, Quando l'insegne agiteransi al vento, Dona un pensiero al luo compagno antico, E il di che segue la battaglia, quando Sul eampo della strage il sacerdote, Tra il suon lugubre, alzi le palme, offrendo Il sacrificio per gli estinti al ciclo, Ricordivi di me, che anch'io eredea

O Dio, pietà di noi!

Sposa, Matilde, ormal viciua è l'ora; Convien lasciarci... addio.

Morir sul campo.

MATILDE

No, padre...

IL CONTE

Ancora
Una volta venite a questo «eno ;
E per pietà partite.

Ali no! dovranno

Slaccarci a forza.
(Si seute uno strepito d'armati.)

MATILDE

Oh qual fragor?

Gran Dio!
(S'apre la porta di mezzo, e s'affacciano genti
armate; il capo di esse s'avanza verso il
Corre: le due donne cadono svenute.)

O Dio pietoso, tu le involi a questo Crudel momento; io ti ringrazio. Amico, Tu le soccorri, a questo infausto loco Le togli; e quando rivedran la luco Di lor... che nulla da temer più resta (1).

> Alessandro Monzoni, Il conte di Carmagnola. Atto V, secna 4.

(1) Oneste due tragedie del Manzoni, Adelehi e Il conte di Carmaonola, prese porte a parte, riboccano di squislte bellezze, sia che si guardi allo svolgimento dei caratteri, sia sia che alla bontà di uno stile che unisce la semplicità colla dignità, sia che olla verseggiatura, facile, spezzata con bellissimo artifizio in guisa che accompagni il concetto in ogni sua piego, sia che all'oltezza del fine deguo veramente dei tempi nostri, nel quali la storia assunse touta importanza : ma se nell'insieme si considerino, non ti commoveno punto il enore, nè punto si rapiscono la tna ottenzione; ottime allo icttura, riescirebbero noiose sulla scean. E quale ne è mai la engione? lo crederei ch'ello in questo si trovi, che tovola propriamente non esiste; ciascuno parte fa da sè, le azioni si succedono senza na risibile legame tra loro; vi manca quello che dicesi intreccio. Egregiamente notova su questo proposito un critico, avveguache grande ammiratore, come siamo noi pure, del Manzoni: « Personaggi che oppoiono solo una volta, scene isolate, e le stesse più belle situazioni, ove non sieno preparate, legate, complicate insieme, non contribuiscono a dare quell'effetto finale, sommario ed uno che s'ottiene solo dalla intrinsichezza delle parti fra di esse, + SI potrebbe qui rispondere: - Non si ravvisa nucho nelle greche trogedie questa mancanza d'intreccio, il che non toglie che sieno tesute bellissime e commoventi? - Mo bisogna notare che, per le ragioni stesse per le quali si vuole l'intreccio nei drammi moderni della nuova scuola, si esigeva meno negli antichi: perocchè, non offerrando questi che un momento della vita dell'eroe, il momento che meglio ne segua il carattere e ll destino, di leggieri potenno in quello roccogliere tutta l'attenzione dello spettotore; loddove abbracciando il teatro moderno più vasto spazio a di luogo e di tempo e di azione, se le moltoplici parti del dramma non si connettono tro loro fortemente, si rendera impossibile quell'impressione unica da cui nasce l'interesse.

## UNO STRATAGEMMA ATROCE (1).

#### GIASONE, GLAUCA E CREONTE.

GIANUNE

Dunque fia ver, Creonte, oggi compiuto Il proposto imeneo tu brami?

Tutto a ciò m'inducea: la mia paterna Impazienza, il vostro mutuo alletto, Alta ragioni di stato... Il bea non giugne Presto mai troppo: e questo è il ben che solo Omai sperar ni'è dato. A Glauca intanto Dicesti or dinozi che parlar di gravi Cose a noi dèi. Favella dunque e togli Entrambi d'incretezza.

#### GIASUNE

É vero

Amnta sposa, E tu, Cresote, ch' io non so se deggia Padre o amico appellar, pria che il solenne Rito si compin, un alto arcano è d'uopo Ch'io vi palesi. A ciò mi sforza il vostro Tenero affetto e i beneficii vostri, Ond'io securo ed onorato e lieto Vivo così che, quanto il ciel m' ha tolto, Tutto ritrovo nell'amor d'entrambi. Delle vicende mie gran parte ignota Anco vi resta e la men lieta. Ad ambi Tutto fia chiaro, e insiem perchè taciuto Finor l'avessi. Allor se degno ancora Del vostro amor mi erederete, allora Vi sieguo al tempio. CREANTE

Intenti a udir siam noi.

L'alta s'itorna onde uni fama eterena Al mondo sourcé, forza è pur dirdo, Meno al unio braccio che all'amor degg in. Nell' auror vello in regnatore di Coler Cerclear riposto di comun fato e il suo: Però di feri sipterri e di fercoi letive e d'occulte losidici avea la selva correctinata così che un passo in quella Era morte secura. E già due lune spagnetare, presente solta mia specama; Ed i seguendi cerò, me sol hesciando Quasi stotto di la impresa, a 'patri il fili

(1) Si nota è la staria di Giasone e di Medea che non serve il farne qui parola. Basil l'avvertire che nei mitografi la figlia di Ceconte re di Corinto, per la quale Giasone abbandonò Medea, è chiamata Creusa, nou tilauca.
Z.

ZONCADA. Poesic.

Devoto allor mi prostro, e incensi e preci Ferventi io porgo. Ed ecco un di, mentr'io Son presso all'ara, ecco a quell'ara istessa Medea venirne, del signor di Colco Figlia diletta. Qual sembiante avesse Tacerlo io vo': te sola ur amo; e sovra Tutte leggiadra or io te sola estimo. Amor ne accese entrambi; madre quindi Medea divenne, io genitor di vaga Gemina prole. Allor con sacro rito Il dolce nodo a lei fermar propongo E, immemore del vello e del mio regno, Presso al suo genitor miei di trar seco. » Non hai tu trono? E qui servir vorresti? » Ella altera risponde; indi soggiugne: « Mal tu conosci il padre mio: secura " Morte, me'l credi, a te sovrasta e a' figli, « Ove del fallir nostro abbia contezza: « Sole il fuggir ei avanza, c il fuggir tosto. » Raccapriccio a' que' detti: orbare un vecelio Genitor della figlia a me parea Colpa maggiar else l'involargh il vello. At mio dubbiar di tanta ira s'accende, Si feri sensi nel bollor dell'ira Medea palesa; ed in amar si forte Insiem si mostra disperata, ch' io, Di terror di pietà ricolnio, il reo Consiglio ubbraecio. E, benchè il cor mi stesse Nero, tremante e del futuro in forse Per l'indole inflessibile superba, Tardi, ma appien giù conosciuta in lei; Pur d'amor cieco, e più pe'cari figli Palnitante, di cui la vita in tanto Rischio vedea, consento alla proposta Indegna fuga. A lei però mercede Ne eliieggo il vello: che le patrie sponde Nel rammcotar soltanto, in me l'antieo Desio d'onor già risorgea più forte. « Chiedi si poco ? (ella risponde) Il sangue « Chiedi a me pur, ehè il verserò s'è d'uopo. a Ad amar da Medea Giasone apprenda. a Sorge la notte, ed ella per occulto Sentier mi scorge ov'é riposto il vello. Breve ed aspra è la pugna; e le custodi Belve trafitte, il desiato acquisto Già in pugno io stringo. Ad ordinar la fuga L'arti sue scaltre aller Medea rivolge, Salda nel suo pensier, nè pur di pianto Una stilla versando, al patrio tetto S' invola imperturbata, e mo raggiunge Seco traendo il suo minor germuoo, Già delizia del padre, il vago Assirto. u A che il fratel? » le ehieggo. Ella con fioca Voce risponde: « Util saranne ei forse. » Fuggiam. Sopra il mio carro i figli io traggo:

Facean ritorno. All'alma dea di Cipro,

Medea sull'altre col fratel mi siegue.

Ma, ub ciel 1 ben tosto il furibondo Aëta
Ci apparisee alle spalle, e sì c' insegue
E sì c' incalza che parea perduta
Ogni speme per noi. Furente allora,
Fremo in ridirlo, allor Medea furente
Spegne... il germano... e sulla via ne lascia
La spoglia palpitante... inciampo... al padre l
GLAUCA.

Inorridisco !

GIASONS Al erudo infiudito

Spettacol miserando, i figli io stringo Involentario al sen, quasi temendo Che far volesse pur de'figli scudo Al tremendo amor suo... L'orror, lo sdegno, L' alta pietà del giovinetto estinto Mi vincono così che, sciolto il freno Ai rapidi corsier, per calli obliqui Precipitoso mi dileguo all'empia, Cui giurar fe non consentia più il core. Dal giorno in poi novella più di lei Non ebbi alcuna, e non avronne, io spero: Triplice mar ci parte, e corso è intero Già quasi un lustro dall' infausto evento; Ma pur sovente al mio pensier s'affaccia Il suo sembiante; e come foglia allora Tremante io stommi, quasi a fronte avessi Una infernale crinni... Ecco l'amara Istoria mia. D'amor sì tristo nulla Or più m'avanza elie il rimorso... e i figli: E in essi io sol m'ebbi conforto ed hommi Delizia sola: o non ho cosa al mondo Che più de' figli a me sia cara; e i figli Del mio splendor novello a parte io bramo, O il trono insieme e l'imeneo ricuso. CREONTE

Numi, che intesi!

Ragione or rendi.

GLAUCA

(Di terrore ingombra L'alm'a ho così che innanzi agli occhi parmi Aver l'orrida scena ! E il padre, abi lassa ! Che msi risolverà !)

CAEONTE
Giason, non auco
Tutto dicesti. Del tacer tuo lungo

La pietà de' figli.

Noto è a voi già che, al rieder mio di Colco, Del patrio scettro usurpator l'indegno Pelia rinvenni, del mio padre estinto Minor german, dalle cui trame a stento Col fuggir mi sottrasis. E pur di lunge Il suo furor mi raggiungea, sovente Di me, de figli, or col ferro or col tosco, Minaceiando la vita: ond'io, che i figli, Amo più di me stesso, a porli in salvo, ' Cangiando ciel, cangiai pur d'essi il nome; E ad arte genitor ne finsi il fido Mio seguace Eurimante.

Oh ciel! Fia vero?

Son quelli...

Si: que' son ebe tu medesma

Spesso abbracciavi, me presente, e belli Diccei e ceri. È do quante voto le n punto Fui di tuto svederti: ahimel ma un patre Teme ogoro, rè mui troppo. A me pare Sempre veder de figli miei nil capo II pupula comicida, e, lasso: altora Tacea l'amio al palpitar del padre. Mo c cangli il falso fulli: miei bari i vostri Diccepton oggi: ogni perigliò e lotto; II più tarce volgo ao sarebbe, e forna Andriano di regno, in crudo dello Pomessi i dolei glii, or che sierro Steinperi comi fra queste braccia lo posso. Creente, or tuto dello montifica di comi fin queste braccia lo posso. Creente, or tuto del mio destito decido.

Infra mille pensier, discerdi tutti,
Dubbisso ondegico io d. che invan consiglio
Chieggo a me stesso. A te, Gisson, non taccio
Chieggo a me stesso. A te, Gisson, non taccio
Chieggo a previ n'ev "Recipital
Coule necessità pel sou delitici
Civile necessità pel sou delitici
Niegge no l'vo", Ma così rea pur forso
Non la inducevi... o secondavi nimeno;
E roglia il cel che totto o tardi ili fo
Tu non n'abbi a pagar. Gisuca, tu taci?
Pel tuo destile te sola arbitra io lascio.

Vuoi ch'io decida?

GLAUCA ? CREONTS

GLAUCA

...Dunque m' ascolta.
Piena ei già 6º dei fallir primo ammenda
Co'suoi rimorsi. E, preponendo i figli
All'amante ed al regno, il vizio antico
Per novella virtute e in lui già spento;
Nè il reo più veggo ove l'erre risplende.
Giusta mercela el difensor del parde,
Già il cor donni; nè cangerò consiglio....
Nè, volendo, il potrei.

Nè oppormi ia vaglio Al tuo desio. Ma pria, Giason, tu m'odi. Secura ascenda di Corinto al soglio Di Gianca la prole,...

DIASONE

È giusto: e primo Difenderla io saprò. Ma insiem tranquilla Vivasi pur di questo trono all'ombra Lu prima di Giason misera stirpe; Altro non chicggo.

CREONTE

Ed a tal patto io cedo.

614504

Son paghi i voti mici. Giason, t'affretta. Oui scorgi i figli: in le mic stanze, lo sempre Vo'tenerli a me presso

OLLSONE

Or ti conosco,

E doppiamente or t'amo.

Cesare Della Valle, Medea, Atto I, scena 3.

LA GELOSIA.

MROBA E GLAUCA.

(Oh se novella Darmi costei del perfido potesse!) (1)

GLAUCA

Vieni, regina: in le assegnate stanze Condurti io stessa or vo': chè di riposo Hai d'uopo forse.

MEDEA

Se il concedi, io teco A favellar qui resterò per poco.

(1) Medea, dopo aver vagato per molte genti in cerca di Giasone, giunge finalmente a Corinto, dove appunto trovavasi l'eroe, e s'imbatte in Glauca sua promessa

sposa.

GLAUCA

Rimanti pur fin che t'aggrada. Sempre M'avrai tu presta a secondar tue brame. Paria: che dir mi vuoi?

.... L' ara t' attende Fra poco, udii. Qual nuova estranca terra Te dunque accoglier debbe or che Corinto T'è forza abbandonar?

.... Tolganio i numi, Il vecebio padre abbandonar! Che dici? Di duol morremmo entrambi. Unica figlia Di Creonte son io. Col padre io sempre Finor vissi, e vivrò finchè mel serba Propizio il fato: e all'imenco proposto Solo a tal patto consentir potei, Benche amante già fossi. Così fatto Non avresti ancor tu? Rispondi.

MEGEA

.... E tapto Ti concedea lo sposo? e patria e regno Anch'ei forse non ha?

OLARCA

Tutto a lui tolse La nemica fortuna. Esule, errante, E di sua vita in forse, in questa reggia Alfine ci ricovrossi: e qui gli arride Avversa men la sorte.

MKOKA

Ed bai certezza Che avidità d'impero a finger teco Amor nol tragga? Umano cuor tu chiudi In vaghe forme, Glauca: esser felice Il merti, parmi : e che tal sii lo bramo. Ma bada ben che non torni a tuo danno Il giurar fede a uno stranier che forsc Mal tu conosci ancor.

GLARCA

Troppo il conosco. Volge il terzo anno omai da che qui ferma Ha sua dimora. Egli i Corintii spesso A vittoria guidò; spesso, a difesa

Or quale

Il primo.

Del mio buon genitor versato, ha 'l sangue. Sì chiaro in somma è già che di sua fama Grecia tutta risuona e fin l'estrema Rariara Colco.

MEGEA

Colco !... (Alti, numi!)

GLAUCA

Stupor t'invade?

WEDEA

(Aimè! possibil fora?... Medea, coraggio: non tradirti.) Narra: Di que'einquanta eroi che visto han Calen Qual esser debbe il tuo consorte?

GLAUCA

MEGEA

(Mi scoppia il cor. Ma in tempo almeno io giunsi!) E tu..., l'ami?

GLAUCA
S' io l'amo? Ei troppo il merta.

Forte di braccio, d'alto cor, di umani Dolci costumi, d'avvenente aspotto, In Colco erco, qui difensor del padre. Di Corinto sostegno.... Oh! conosciuto Se l'avessi ancor tu, regima, al certo Mia rivale or saresti.

.... Ed egli .... t' ama ?

GLAUCA

Sperarlo io vo'; chè mille volte il disse, Lo giurò mille volte. Or .... perchè tremi?

MKOEA

Tremar .... io !... no : tremar tu dèi.

GLAUCA

Perchè t'adiri e impallidisci?

MEDEA

Io sono .... Tranquilla anzi per me. Di te nı'incresce

Tranquilla anzi per me. Di te m'inero Più ebe non pensi... assai.

GLAUCA

(Mi fa spavento!)

MEDEA

Dimen' 11 to

Dimmi, il tue spnso

La serie .... tutta di sue chiare gesta Narratti ancor?

> GLAUCA La ripeté sovente.

HEORA

E i suoi delitti?... e di Medea .... ti fece
Motto egli mai?

Men fea pur troppo.

MEGEA

E l'ami?

E la mann a lui porgi?

Or chiaro io veggo
Che mal conosci tu Gisson; ebo ignota
È a te Medea del tutto e insiem l'orrenda
Istoria sua; o teca almen di le' orrenda
Istoria sua; o teca almen di le'
Fu mendace la fama. Or dunque il vero
Dal mio labbre tu ascolta, e poi decidi
Il reo qual fosse, e che temer degg' io.

MEDEA
Basta; non più. Tutto è a me noto.

E dunque Che far doven Giason? Stringer dell'empia La destra sanguinosa? Error non lieve Commise ei sol quando in barbara donna Amor ponca. Na da Medea diversa Troppo io mi sento, e il suo destin non temo-Purra di sangue è la mia destra, e puro

MEGEA

Intesi. Estrema prova
Fe' Giason di sè stesso allor che seppe
Diffamar pur Medea del mondo in faccia!

GLAUCA
(Quai feri accenti!)

Il cor di colpe.

MEGEA

Altro a saper non resta Fuorche de figli di Medea.

GLAUCA

De' figli Sai pur ? Vivono, e meco.

, e meco.

MEGEA

Tu ..., a'suoi figli È madrigna custode? GLAYCA
Assai più fida
Custode io ne sarò ch'ella non era
Del fratel suo, Que'miseri fanciulli
Pietà mi fanno, e mi son cari, e gli amo
Quanto Giason no forse; chè sua prima
Delizia e'son; nè a dirmi ebbe ritegno

Che me dopo essi egli ama.

(Ama i miei figli.

T' arresta.

Ancor v'è speme. Rattener non posso Più il pianto or io.)

(Come cangiossi in viso

Nel nomar que' fanciulit... Aimè, qual fero Dubbio in me sorge!)

(Il turbamento mio Ascondasi a costei, Pianger se debbo, Pianger non vista nimeno io vo'.)

GLAUCA

Partir mi laseia.

.....

Dimmi almen, regina, Come a te di Gisson novella è giunta?

.... Giason, dicesti, è tal .... che di sua fama .... Grecia tutta risuona .... o fin .... l'estrema .... Barbara Colco. (Indegna!) (1)

Cesare Della Valle, Medea, Atto II, scena 3.

(1) Le tragedse di Cesare della Valle, duca di Ventignano, che al primo loro comparire venuero accolte non seura plauso, oramal sono quasiché dimenticate, se ne eccettui la Meden, che veggiamo tratto tratto riprodursi sulle scene. Sifiatto giudizio del pubblico è , per mio credere, troppo severo. Perocchè, sia pure che il Della Valle ristrinse ja troppo breve campo l'arte enmminando servilmente sulle orme dell' Alfieri , che nella scelta degli argomenti non mostrò di conoscere gran fatto l'indole de'tempi: sarebbe però ingiustizia il negargli e ranidità nell'azione, e disposizione felice delle parti e stile in generale lodevole e verseggiatura neconeja at dialogo, la quale sente per dir così in parti uguali dell'Alfieri e del Monti. Non gli cercate caratteri profondi che accennino grande studio del cuore umano, chè i suol di solito sono generiel, ideali, conformi alle antiche tradizioni del teatro sui tiranul, gli amantl, le eroine, ecc. Mu, quali che siano, si conservano dal principio alla fine, non si smentiscono mai, e sanno a tratti essere eloquenti. Se il Della Valle non è un gran tragico. in niun paese dovrebbe condannarsi alla obliviane men che nel nostro, dove in questo genere non si ponno certamente vantare grandi ricchesse,

# IL DELIRIO E LA PREGUERA DI TECHESSA.

TECHESSA, CALCANTE, DONZELLE TROIANE dal colle.

Fuggi, misera.... Scendi:

TECHESSA Ahi!

CALCANTE

Dall'orrenda Spettacolo, voi, donne, a piè del colle

Sottractein.

7ECMESSA

II foco ahi! li divora. —

(Scendendo.) E ripercosse quelle fiamme io sento Sovra il mio volto. - O padre mio!... beato Re di beati popoli ti vidi-Chi ti strappò la tua corone? Aiace Struggea la sedo de'tuoi numi? Aiace T'incaleno: pianse il crudele; e a Grecia Ti strascinò di cenere cosperso; Nè mi fe' moglie sun, ne ti difende Che ad inasprir contro di noi l'iniqua Insanguinata alma d' Atride... - O Aiace Tu almon ti salva dall'incendio. Invana Spegnerio vuoi; vi crollò fumante Il carcere de'miei; jo con questi occhi Da gli armati carnefici in quel rogo Vidi scugliar vivo co' figli Il podre.... Obimè! spirano ardendo.... ed esecrando La lor sorella. O padre mio, mio padre,

(Silenzio)

Non maledirmi tu.

Ma, e voi... non siele
Misere dunque al par di me? me sola
Piangete forse? E che? pianger potete! —
Neco tornate su quell'erla: udremo
Delle vittime i gemiti: il mio padre
Mi chianna... io manco... o terra, ecco io t'abbraccio;
Conrimi.

(Cade e viene soccorsa.)
(Silenzin)

Aiace, vien, mira la tna Moglie prostesa ove tu dianzi il forte Provocavi, o superbo, ed obbliasti Chi io periva... Ma posso io non amari? Morir poss' io finele il tuo figlio vive? — E si eurvo alla valte, e che più guarda L'atterrito profeta?... Odi, Calcante; Volgiti, dell. all'ntlimo mio priego Rispondi. Vedi tu forse nei campi Illuminati dall'iniquo rogo Cader Aince ?.... Ah! gridngli che seco Corre a perir la moglie sua.

CALCANTE

Rimane Languida vampa all'arse tende; e il fumo Ogui veder mi toglie. Atride, o figlia, S'arretra; chè appressarsi a noi la pugna Intesi? Sorge in liete voci all'aura D'Aiace il nome? - Odi feroce un grido? « lo col mio brando feriro Bellona, » Dell'aspro figlio d'Oiléo è il grido, Voi difendete l'are vostre, o numi! Ma e questa donna a un tempo udite. TECHESSA

Ah i numi, Da che infelice io fui, più non m'udiro! Patria e pace mi han tolto e padre.... tutto

M'han tolto: sposo mi torranno e figlio. -Torni il sorriso al mio pallido volto: Il ciel non ama i miseri. Versate Fior sul mio grembo; a me i profumi e l'arpa Come quando l'allegro inno sonava Nella mia reggia. Allor m'udiva il cielo: Allor ch' jo non gemeva!

CALCANTE

O desolata Giovanel oppressa dal cordoglio immenso Delira.

TECMESSA.

E oh quante vergini guidavano Mero le danze; e zeliro scioglica Le lor trecce odorate; ed i miei passi E il mio sembiante illuminava il sole, Quando in Lirnesso i candidi corsieri E l'aureo cocchio risplendeano e l'armi De frigii re!... Su via; date all'argiva Elena il regio peplo; a lei le rosc E l'amoroso canto, a lei che il mare Empica di navi a desolarmi. Intanto Fra i morti, il sangue, i gemiti e la notte Andrò errando se mai l'ossa de' miol Trovassi tutta a consacrar sovr'esse La mia eltionia recisa, e sottorrarle Nello rovine dell'avita reggia.

O sangninosa alba, tu sorgi! TECHESSA

Orrenda Del sacro vecchio odo la voce!

CALCANTE L'asta

Del Telamonio, o re de're, ti giunge. Tu vacillando nel tuo cocchio, a terra Cadi! ma sul tuo copo ecco protesi

Cento scudi d'eroi muto stupore, Al tuo eadere, i popoli confonde. Stanno attoniti, immobili. Percote Aiace invan lo scudo ampio col brando A rinfiammer i suoi guerrieri. - O Aiacc, Solo tu pugni; o contre il cicl1 Volava L'aquila intorno alla tua culla, e Alcide Entro la pelle d'un leon sauguigna Ti ravvolgeva infante. Ah! non ti tolse L'esser mortal; ritratti: cterno è il Fato; Le Parche ti circondano. E un iddio, Manifesto un iddio serba la vita D'Agamennone a più funeste mani! -Ecco il carro d'Ulisse; a rivi il sangue Dal rotto usbergo gli prorompe, a stento Regge le briglie; ma col guardo pugna E con la voce moribonda: rapide Le sue ruste sorvolano i cadaveri Di schiera in schiera. A'Tessali si mesce E a'Salaminil inerme; e l'odon tutti, Torcendo ad Ilio furibondo il volto.

TECHRISIA .... Spaventoso silenzio!.... E non fremea Di minacce, di carri e d'omicidi La terra intorno?... Appena odo da lunge Il burrascoso muggito del mare. -Oh | vi siete tra voi svenati tutti.

CALCANTE Rapido Il campo su le vie di Troia S'affretta. - Aiace,.... Aiace solo a noi Torce i destricri a disperato corso. -Odi il fragor delle sue ruote.... Ei giunge-

AIACE e detti.

TECHESSA

O signor mio!.... tu vivi; unico vivi...

ALACE Nella mia nave è il figliuol nostro; e al mare Fuggi: solingo è il campo; avrai fidata Scorta l'auriga e celeri i destrieri. I tristi, antiehi genitori mici Conforta; e di'che tu non hai più padre, Nè congiunti... che sei madre del figlio D' Aiace... ch' io la reggia tua distrussi, Che t'amai., che gemendo io ti lasciava.... Di'ehe la gloria mia... - Ahi l non m'intende E in me tien fitta l'arida popilla. . . . . Breve ed incerta ora m'avanza!

CALCANTE

Al Fato Il lutto in parte, e solo in parte, il lutto Che a noi prepara or pagheremol

ALACE

... Sorge Sorge, o Calcaute, a' Greci il di supremo, L'incendio e l'alba fer palesi a Troia La civil pugna, Immensa onda d'armati Sul vallo acheo dal monte Ida prorompe, E Teuero ei stesso li precorre. Ulisse, Che di sue colpe ha complici le furie, De'saettieri le faretre addita E i noti elmi e i eimieri. lo li couobhi Co'nemici da lunge, e uella mia Man tremò il ferro, e sol vorrei fumante Trarlo dal sen del perfido fratello; E ancor, ahi stolto! perfido nol credo, Nè so scolparlo. Ad une voce il campo Fellone il grida; e ogn' uom m' accusa e fugge. Dell'empia strage de'prigioni inermi Già s'esalta il tiranno: a lui sue schiere Nestore manda; e per l'achea salute Gemendo afferra Idomeneo la lancia. Mi sospettano i Tessali, esecraudo Tenero insieme e gli Atridi; e le funeste Armi d'Achille chiedono a recarle Al patrio lido, e abhandonar gli Argivi All' iliaca vendetta. Unico il sire De'Locri ancor fido mi resta.... alı forse Il mio verace unico amico è oppresso! Chè regi e plebe e Numi affronta. - Omai Che fia non so: tutti siam noi traditi. E solo tu, forse tu solo.....

TECHESSA O morte.

Vieni!

Se tardi.

Tu va; — delil spento è il nostro sangue

TECHESSA E tu?

Io? — vado ove andar deggio. Tu starai forse senza me gran tempo.

Gran tempo! —

(Silenzio)

Alexel to d'une regina Fedica un di, mierre poscia, parso ...

To mi parter lagrimente, el tor Carre accusando, he causta e assiso Sa le tonațe de suni l'abinandorasăi, socho d'ason lunghi prieghi. Eru tu modre Quella regina; e aucor vive e l'aspetta, E aventuralo Carrent, e con noi Lagrimeră di nica sonare pianto. A ereser tanto disumano il nostro Figio da te, delt non impari. Terna Meco a tuco regine se tu mi niou terni,

Me d'ogni tua sciagura incolperanno I genitori tuofi; della straniera Figlio fia detto il figlio tuo... Qui teco Ch'io resti almen: nè rammentar m'udrai Ch'io per te più non ho padre e fratelli; Te piangerò, te seguirò sotterra.

ALCE

M rivednis è l'iricelensi a'giusti
Non è conteso. Ma li più starti mece
l'in periglion, e nel mostali e i numi
Vaglion punita la mia gloria. E Tenero.

Pereguini il mi figlio Aloi in Trisia
Nou il spern; se mai da Greei la seampo,
Oppressa fia dalle suo colpte; e i unu
Paresti omai ni di celi potria ridarti.
Albi ridguo a'mai pi petota, fiffuti.
Sono si monecuti e a te simili in tutto.
Frees dacii latto ri sareta, se industa.

TECHESSA
.... Or quando.
Tremò, come or, la tua mau nelle miel....

AIACE
Cedi a'mici prieghi.... lasciami... — Mi prostri

Addio. ... t'amai, t'amo, Tecmessa....

Il cor. Non far che i mici detti infelici Sieno comandi.

A queste fido ancello

E a'dei nel mar commetterò il mio figlio; Tu, padre mio, deli tu alquauto rimani, Ratta io qui riedo. Al fero duol ch'ei preme, E me atterrisce, almeu sollievo forse Fia l'amor mio.

Tal v'ha dolor, cui nulla
Doleczza val che ad inasprirlo.
(Teemessa e le donzelle partono.)

Ugo Foscolo. Ainer. Atto V, stena 1-2.

ADDIO ALLA VI

AIACE solo

Gli ultimi passi mici verso la morte, Giudice vera di noi tutti, alfine Libero e forte lo volgerò. La speme Più non m'illude, e certa è la mia pace. Fortune umane tenchrose! Questa Spada, a' Greci fatale, Ettorre diemmi: La mia si cinse; e col mio balteo il vidi

Legato, esangue e strascinato. Or questa Spada, sul lito a cul guerra io giurai, Presso la tenda ove sdegnai curvarmi, Mi prostra ed invisibile un fratello Esplora forse se più il cor mi batte, Per regnar poscia. - O Telamone, solo Regna e nella tua pira ardi quel scettro. Tu, o madre mia, l'abbraccia e mostra ai Gi L'unico figlio di tuo figlio. Un empio, Nato dall' abborrita tua rivole, Tel rapirà.... - Ahi! tornano frementi Le umane cure e m'abbandona l'alta Sicurtà della morte, Aiace, fuggi Ove più non vedrai nè traditori, Nè tiranni, nè vili; ove imitarli Più non dovrai nel calunniar chi forse Or per te more. - O uomini infelici, Nati ad amarvi e a trueidarvi, addio! O Salamina, patria mia; paterne Are, da me non profanate mai, Campi difesi dal mio sangue, addio! -Ch'io veggia e adori quella sacra luce Del sol prima che io mora. Oli come s'alza Solendida e il mio cocchio avvilito insulta! Ah! se rivive la mia fama, allora O glorioso, eterno lume, o sole, Sovra il sepolero mio versa i tuo raggi. Or ti guardo dall'Erebo e ti fuggo E nell'ignota oscurità ni'immergo Innorridito' .... Alii! l'infelice donna M'insegue; io l'odo... Morir non mi veda (1). Ugo Foscolo, Aigre-Atta V, serna 4.

(1) L'Aisre del Fascola, che si rappresentava la primo voita in Milaon sul grao tentro della Scaia, ebise uo esito tutt'altro che felice; e peggio fu quandu si vulle con essa ritentar la prova della sceoa nel 1816 in Firenze; tantochè l'autoro scriveva in proposita a persona da lui molto amata : « Intenda (dir) le fischiate florentine contro il povera Asare, che passavo Appennino e Po, e laghi e gein e le Alpi, tauto le mi paiono orrendamente sonore. . Tuttavia è ionegabile ch'ella, ad oota di molti e gravi difetti , era degna di miglior sorte. Scritta con oobilissimo stile da capo a fonda, abbuoda di mirabili seuteoze espresse con nerbo, noo manca di scene di graude effetto, come appuntu questa che qui riportiomo, nella quale si rappresenta il delirio di Tormessa divisa fra l'amor di moglie e la pietà filiale, mentre la vampa (perfid'opra d'Ulsse) strogge nel pinna le tende de suoi parenti prigianicri.

#### L'ULTIMO ABBOCCAMENTO.

ARMINIO (\$), BALDERO.

ARMINIO

Nel più vivo del core in picu consesso Tu mi feristi; il sai?

Padre, m'ascolta. L'arco a piegare, a trattar lance e spade Tu m'insegnasti; e della mente ancora Cura prenderti attenta, il mio drizzare Pensier naseente, e il giovin cor per tempo Di sensi generosi armar ti calse. Non povertà, l'oro temer; non morte, Ma il disonor; de'suoi pensieri in cima Tener la patria e non patir che alcuno La signoreggi mai; furo i più caldi Precetti tuoi. Serbo tuttora in mente Quel giorno che un fanciul d'età conforme L'infinito poter del roman duce A quel tra i nostri condottier diviso Preponea; ed io su la colpevol borea Così gli diedi della man crucciata Che sanguinosa io la ritrassi. Allora Tu m'abbracciasti, mi baciasti, vera Mi chiamasti tua proic. In cià crebbi; E mi gridavi ognor: Figlio, se vedi Un Cherusco tra gli altri alzar la fronte, Pronto con gli altri ad abbassarlo corri. E te gagliardo difensor, te fido Udiva io tutti celebrar custode Della comune libertà germana.

Nulla quaggiú dura gran tempo. É giunta Sagione al fin che questo popol debba Rispleader, come il soi su l'orhe intero. Troppo in queste paludi, e in questi luochi La sua gioria restò sepoto quest. Alle più grandi nazion tremendo. Alle più grandi nazion tremendo. Dec farsi; e farsi tale altor mal puole Che poco vive com sè stesso in pace. Nè altrimenti vivrà finche la possa D'un sole il folle partegigire nou doni;

AWMINIO

(4) Armönia, priedrige 'Ar Chreweri, inglisva a perzi i re-service reamen, explanatu da Qulottilia Yaro, nelia nelva di Tentdongra; pris, accessito di ombei e propo, era mession del del reporte e proporta di questo Baster Tedesco, forma i l'application de l'articologia del principal del proposition privi avveriere che Datater finge de Baltero, proposition giveri avveriere che Datater finge che Baltero si quanto afferionato al padre altrettanto avverse a bassi annalizioni diegga, i quali avvez fieramente consolitati i la prisma adamanto.

D'un sol, elic poi di libertà non toglie Che il pocevole, il troppo: e meglio assali Così difende tutto l'altro e guarda.

Che sento? Oscure nubi, è ver, turbaro I di nostri talor; nia qual tempesta Non si sveglia or da te? Quel elio tra noi Piantato sorge da tanti anni e tanti, Credi poterlo sradicar con lieta Non fatale ruina? È con quest'arte Che vuoi felice la cherusca gente?

ARMINIO Si contenti di me spero i Cherusci, Fermo così me sul mio solio io spero, Che, quando morto a scenderne m'astringa, Tu con sicuro piè potrai salirlo. BALOKBO

Funesto inganno! ambiziou funesta! Sola un'ora è che regni, e già tu brami Morto ancora regoare - in me. Che intesi? Retaggio tale al liglio tuo? Sperava Questi che sol delle virtù più belle Fatto l'avresti un di tuo tardo erede.

ARMINIO Ma se l'offerto a me novello scettro lo non impugno, altri potria rapirlo.

BALDERO Chi porvi osa la man, se Arminio il vieta? AUMINIO

Oriental comaudo il mio non fura. BALDERO

E ti parrà regnar, se non puoi tutto? - Per poco ancor porgimi orecchio. Amore Di libertà, d' Armiuio invidia molti Pungerà certo; civil guerra dunque: Dunque o perir pell'opra, o su le teste De' tuoi speuti fratelli andare al trono. In seggio sei, Mite regnar ti lice? Manca mai di nemici un ugovo regno? Taccio che altri un amico in guerra estinto, Altri un figliuol ti ridomanda, o un padre. Temer t'è forza allor: quindi esser crudo; Sparger sangue e poi sangue: il rischio cresce, Sanguo di nuovo; il tuo rimorso interno Si spunta, e ognor più sangue. - Ma non siegua Nulla di ciò. Securo imperi: imperi Felice forse? Il vero saprai quando Studieran tauti d'ingannarti? Amiei Avrai pur quando non avrai più eguali? Splendidamente misero, lontano Dalla natura ed esule sul trono, Soi quale allor sarà tua maggior pena? t'n resto di virtà che t'apre gli occhi, E per cui batti la pentita fronte, Pensando tardi che re inetti o erudi Dopo to sorgeranno, e che tuo fia, ZONCAGA. Poesic.

Poichè primo regnasti, ogni lor fallo. ARMINIO

Vero il tuo ragionar, mio caro, è in parte: Ma quando in tutto il fosse ancor, che vuoi Troppo io già m' inoltrai: Telgaste muove Terra e riel contra me.

> RALOERO Telgaste oterno

Amico è a te, so tu a te stesso!il sei. ARMINIO

E quanti non dirian ch' io per viltado Lasciai l'impresa? Tornerammi questa Difficil, perigliosa? Alle sicure, Facili cose non mi eredo io nato. Ma che più giova il favellar? Ti basti Che questa egualità, ch'io pure amava, Grave or la sento sovra l'alma starmi; Cho schiavo esser mi par s'io re non sono. RALDERO

Oh me infelice! oh me perdnto! Addio Dunque, o monti nativi, o patric selve, Di amici usanza e di congiunti, addio: Un bandu eterno a me s'intima. Padre, Non vedi tu lo stato in ch' io rimongo? Ombra di ben più a me non resta: tolto M'è quel conforto ancor ehe a me verrelibe Da una sposa e dai figli. Un fuggitivo Procrear figli? Quel piacer m'è tolto, Primo tra i mici che mi venia dall'armi. Se patria io non avrò, non donna e prole A difender eon esse, perchè in esse Mi addestrero? Da'più feroci hruti Guordar la vita, o ai timidi dar morte Per sostenerla, e all'altrui mense in atto Non accostarnii abbietto; ecco le imprese Cui si riscrva un braccio che di Roma, Di Roma ai danni tu educasti: un braccio... Che meglio io volterei contra me stesso.

Baldéro, taci : acute punte vibri Tu nel mio core inutilmente. BALOFRO

Profondo abisso io cado, io che fra tutta La gioventù cherusca il più felice Chiamarmi udiva. Al grande Arminio figlio. Chi non m'invidiava? ABWIND

Ah la mia gioja, L'orgoglio mio sempre tu fosti!

In questo

BALDERO È veru:

Ma or son l'odio tuo. ABBURDO

Che parti? T'amu

Più ancor eh io mai non feci. Paziente 54 T'ascoltai, ti risposi: un altro padre Da sè t'avria scacciato, ed io, t'accosta, Ed jo vogljo abbraeciarti.

ABMINIO

Oh eielo!

Un'alma Di virtù piena è in questo sen ch'io stringo, Ma di virtude fera, inopportuna

Ed oggi a me nemica.

DALOEBO to tuo nemico? lo, che, quel che fui sempre, oggi pur sono?

Tu, che oggi non sei più quel che ognor fosti, Nemico a me, benehè d'amarmi attesti, Fatto ti sei. Deh quel ehe fosti, torna: Rendi a me il padre mio, l'antico, il vero Miu solo padre, ond'io gioia, mi rendi. Strappa la densa, ambiziosa benda Dagli occhi illustri, e eredi al tuo Baldéro Che a te si prostra e più non abbandona Le tue ginocchia. Per gli eterni dei, Per quella invitta impareggiabil destra, Se eara è a te la vita mia, se cara È la tua fama a te, pictà ti prenda Della patria, del figlio e di te stesso.

ARMINIO Sorgi.

BALDERO A te non riman dopo cotante

Palme che vincer te. IRMINIO

Sorgi, ti dico. BALDEBO, che s'alza Pensa che il frutto di sudor cotanti Perdi in un giorno solo. Eero, dirassi, Ove quel non mai stanco ardor tendea: Sol per opprimer tutti ei si fe' grande. Quando Roma percosse, quando Varo Sconfisse, ei fabbricava i nostri ceppi.

ABMINIO Non più: t'aecheta omai. Questi novelli Disegni miei dei rispettare almeno, Se lodarli non vuoi. Di stancar dunque, Di tormentar me e te eon le infinite Tne disutili lagrime rimanti. Malvagia fosse ancor la via eh'io presi, Non però uscirne or mi s'addice; e forse Col mio solo calcarla io la corressi.

- E invan ti parlo?

BALOEBO ADMINIO Invano. BALOFRO

- E nulla indictro

Tercer ti può?

ARMINIO Può nulla inver la fonte Rivoltar l'Albi?

BALDERO

Sommi dei, v'intendo. Dopo alcuni passi e un lungo silenzio cava un pugnale Prendi, m'uccidi.

> ABWIND Cesso.

BALDERO Il riconosci?

Veduti appena io avea dodici verni Che ad un coman soldato io tolsi questo Puguale; e un nobile arco in dono iu n'ebbi Dal genitor, che alte speranze, e ahi! vane Di me allor concepi. Prendilo. ARMINIO

Cessa.

BAT-DEBO

Perebè darmi la vita e tormi quanto La raddoleisce? Inutil don mi festi; Ed io tel rendo. Salvami da un lungo Penoso esilio, che incontrar non valgo: Salvanii dal veder civili pugne, In cui nè contra te, nè per te il brando Stringer mi lice: dal desio mi salva. Che in cor potriami entrar, della tua morte. Dopo i miei detti esser non puoi tranquillo. De'rimorsi importuni, ch'io gettai Nell' alma tua, ti vendica: m'uccidi, AB MINIO

Ah! troppo troppo la bontà mia lunga Stancasti: duco è quel tuo core e sordo Ad ogni voce di natura, Il padre Parlò abbastanza: aaco il signure odi ora. Virtu veraee shvillar può sempre: Ne merta lode il non mutarsi, quando Tutto si muta a noi d'intorno. Eguali lo non ho, ne aver posso. Allor che il ciclo Fa che sorga un Arminio, assai palesa Con questo sol ebe il popol tra cui sorse È destinato a un cangiamento grande. Alme nel lungo scorrere de' tempi Naseon talor che qual trovaro il mondo, Laseiar nol ponno; e son di queste una io. Sappilo; e sappi ancor che v'ha tra i numi Una possente dea cui tutto cede: Necessità. Se i miei precetti un giorno Ascoltasti, oggi pur fanne tua scuola: Di vassallo fedel, se di sommesso Figliuol non vuoi, le parti adempi; o il mio Sdegno, e nel mio quello del eiel, paventa.

BALDEBU Padre, perdona. Presentarti il ferro La mia man non dovea: dovea far tosto

Quello che or fa.

Si ferisee

ARMINIO

Cieli! che veggio? Figlio...
Mio caro figlio... qual furor?.. Tusnelda
Cercate voi per tutto: ite, volate.
Misero me!

Alcuni de' Cherusci, accorsi a sostener Baldéro, van subito per Tusnelda.

Morte ho nel seno... io manco Nel vigor di mia etade.

ARMINIO

ABMINIO
Cieco amor per la patria a che ti trasse!

Darle il mio sangue io non potrei tra l'armi: Ma da me stesso qui versato indarno Per lei forse non è. Vogiano i numi Che giovi a lei senza tuo danno, o padre! Ohi s'io potessi... abbandonar la luce

Con la speme che tu... Caligin nera Gli occhi mi copre... io muoio. I Chernsei lo collocano sopra un de'sedili verso il fondo della scena.

Alii colpo! — lo pace

Più non avrò.

lare.)

tppolito Piademonte.

LA MADRE DISPERATA.

TUSNELOA, VELANTE.

TUSNELDA

Figlio! (Cade ginocchioni presso Baldero.)

VELANTE Fratello!

Fratello!
(Cade nello stesso modo dall'altra parte, ed
ambedue restano qualche tempo senza par-

THANKIOA

Ah dèit...

Oh quale ti vegg' io !..

VUSNELDA Baldero....

Rispondi... la tua madre è che ti chiama. Oimè! VELANTE

Baldero... e che mai festi?.. ahi lassa! rusneloa, dopo lunga pausa. Or che mi val quell'alta ch'io conosco

Virtù dell'erbe onde sanar ferite?
Così l'adopro in te? Così l'estremo
Fiato dalle tue labbra almen raccoigo?
VELANTE

Il disse: O esilio, o morte.

Oh qual, Velante, Quale ai miei lumi disnebbiati or s'offre Nuovo di cose aspetto!

\* YELANTE
(chc s'alza impetuosamente.)
Ahi! ch'io dayea

Non distacearmi dal suo fianco mail Ma il suo padre che fa? Che dico il padre? Il carnefice suo. Già sparre. Arminiso, Dove andasti? Ove sei? Perche t'ascoudi? Perche fuggi da noi? Vient, rimira Pallido, immoto, sanguinoso, infranto Quel tuo figlino che spere tua, tua gioia, Sola ricchezza tua sempre chiamavit S'egli ti amaxi men, forse virrebbe.

Segli ti amava men, forse vivredue.

Ma non ti scorgo io là?

(Ad Arminio, che ricomparisce.)

Vieni, t'appressa.

Da quel corpo funesto invan tu stai: La notte, il di, sul trono, a mensa, in campo L'avrai dinanzi ognor; vorrai dagli occhi Scacciarlo indarno... Abl tu di nuovo fuggi?

Guarda, crudele, l'opra tna. Lontano

(Ritorna al corpo di Baldero.)
TUSNELOA

(che pur s'alza con impeto.) Férmati, Arminio, e le mie voci ascolta. Barbarol e speri ebe a divider teco Le ree tue voglie ambiziose io segua, E il trono tuo, che d'nn tal sangue hai tinto? Facil ti fu ingannar donna di eni Tutta nelle tue man la mente avevi. Ma gli occlu apersi al fin: quella infelice Da te sedotta io più non son, che brame Non sane ricettò nel core illuso. Odio, calpesto quelle tue corone Che brillar mi facevi ognor sul ciglio. In me passaro del mio figlio i sensi, La sua mente partendo egli lascionimi; E un più ardito in Tusnelda, un più feroce Baldero avrai. Saprò, battendo il petto E lacerando il crin, correr le sclve E infiammar contro a te soldati e duci, E i tuoi più fidi ribellarti. Meco Chi non sarà? chi fia che d'orba madre Ratto non s'alzi e non accorra ai gridi?

Trema, o tiranno, Così l'ombra irata Plachero del figliuol, che di regali Spirti a ragion mi riprendea pur troppo. Poi, fuggendo da te, con questo ferro, Che di te il liberò, raggiungerollo. (Raccoglie il puquale e ritorna nuch'essa

presso Baldero.) VELANTE

Nel più folto ed oscuro della selva Egli corre a cclarsi.

TUSNELDA Ma che giova

Si tardo sdegno? Armarmi d'esso io prima Dovea: chi sa? quello sue voglio andaci, Che for, Baldero, la tna morte, avrei Respinto forse. Oggi di questa morto Son colpevole anch'io. Deh perchè il bando Scelto in vece non hai? Per monti e fiumi Tua eompagna lo verrei d'ogni disagio, Verrei d'ogni tuo rischio a parte; ed ove Aleun ti rinfacciasse il viver tuo, Risponderesti eol mostrar la madre.

VELANTE Oh nostre menti eicehe! Ardita troppo, Non contra te, contra i Romani petti La tua destra io temea. - Na da noi, madre, Vuol Baldero i pictosi uffici estremi,

TUSNELDA, dopo non breve pnusa. lo stessa elegger vo'le foglio o i tronchi, Quali da me richiede un giusto rogo. Tu l'armi sue più belle e il suo più caro Destrier m'adduci. Andiam, Velante. O figlio, Te coprirà poca erba e poca terra; Ed ogni mio pineer, bene, conforto Teco pur fia sotto la terra e l'erba. I Cherusei circondano le due donne e il corpo

di Baldero, che viene portato via; e ritorna il cora.

cono. Tutto il coro Misero giovinetto. Basso ed oseuro il letto De'sonni tuoi sarà: Ma sino ai di più tardi Nella canzon de' bardi Il nome tuo vivrà.

Un bardo Nè d'angel voce canora, Che l'aurora,

Salutar gode nascente: Nè del sole i raggi aurati Sacttati Dalla porta d'Oriente:

Ne di tromba alto fragore. Che ogni core

Chiama ai eampi sanguinosi;

Nè la tenera favella D'una bella Ti alzerà da'tnoi riposi. Che sarà dell'infolico Genitrice?

Duol l'assale ancor più rio, Se ingannata talor erede Del tuo piede

Pur sentire il calpestio. Siede a mensa, e te non mira,

E sospira. Sa che più non può trovarti, E pur là dove più foseo Sorge il bosco

Mnove ancor per riccrearti. Foro turbo non ha infranta

Questa pianta Che avea il fiore appena messo. Come stella per le strade

Del ciel cade. Egli cadde da sè stesso.

Tutto il coro. Misero giovinetto, Basso ed oscuro il letto De'sonni tuoi sarà:

Ma sino ai di più tardi Nella canzon de'bardi Il nome tuo vivrà.

Un bardo Ombra immatura Volò di Odino

Tra l'alte mura. Nell'aula immensa Di chi vicino Sied'egli a mensa?

Un altro bardo Ouivi agli eroi mille donzello in bianco Abito strette, il braccio nude, e cinte L'aurea testa di fiori, e sovra il fianeo Di luccieante azzurra fascia avvinte, Dolce licore, ebe non mai vien manco, Versan ne'crani delle genti vinte: Onde s'innebbria quella turba eletta Di voluttà, di gloria e di vendetta.

Un altro bardo I compagni che del caro Natio fiume su la sponda Teco il primo areo piegaro, O rotar la prima fionda, O eorrean con piè leggiero Dieon tutti: Ov'è Baldero? Deh! non odano un tal danno Le nemielle estranie genti. Gioiran quando sapranno

Spirto ignudo andar su i venti

Chi potea nell' nemi avvolto Scolorar ben più d'un volto. Pochi, è ver, furo i tuoi passi Della gloria sovra i campi: Ma in si poelie orme tu lassi Di gran luce eterni lamni: Ma ne men nella tua culla L'alma tua parve fauciulla. Tale il nuovo e non piumato Della forte aquila liglio,

Beneliè aperto, e insanguinato Mai non abbia il molle artiglio, Degna sua mostrasi prole Affrontando i rai del sole. Tutto il coro

Misero giovinetto, Basso ed oscuro il letto De'sonni tuoi sarà: Ma sino ai di più tardi Nella canzon de bardi Il nome tuo vivrà (1).

> topolita Pindemonte. Arminio, alto UI, scena 4.

#### LA PREGIIERA DELLA FIGLIA DI JEFTE.

ASRA, SEILA, VERGINI COMPAGNE DI SEILA.

SKILL Gnarda, madre mia cara, oh guarda eome Bello è il mattin su questi monti; e l'aura Senti come co'puri aliti suoi L'anima ne consola, e una soave No sparge in sen religiosa pace! Di', non è ver ? Four delle chiuse mura, All' aere aperto e queto, ove la terra Più s' eleva dal piano inverso il eielo, Più Dio si sente, e meglio Il cor n'adora L'immensa maestade, Ond'io sovente, Da che partito alle battaglie è il padre, Ous ne godo venir con questo mic

(1) Quella soave anima d'Ippolito Piodemonte, che nel genere affettuoso regulo di si leggiadri carmi t'Italia, volle provarsi anche nel tragico, e pubblicava l'Arminio, Questo suo lavoro incontrò quel successo di stima che ha si breve la vita. Tuttavia vi hanno, prese a parte, di assai belle cose in questa tragedia; buono stile, caratteri ben sostenuti, cori veramente lirici e ben pensati: ma l'azione si strascina faticosamente, ma le situazioni, come ora le chiamano, non sono ben preparate, manca quel calore tragico che copre talvolta tante magagne della forma.

Amorose compagne a far preghiera Per la salvezza sua, per la salvezza D' Israel perigliante. Ed or che forse Più che mai fiera arde la guerra, e Jefte In più rischio s'avvolge, io ti richiesi Che tu pur, madre min, da questi monti Invii con noi la supplice tua vace Al santo monte in cho risiede Iddio.

.... Ed a me, Seila min, divider teco Giova ufficio sì pio. Tu molto il padre Ami: non meno amo io lo sposo; ed egli M' ha in pari affetto. E tu di questo, o figlia, Tu gran parte pur sei. Noi più ci amiamo, In te mirando, e ci stimiam l'un l'altro, Oual di bella opra nostra: in te noi stessi Amiam vie più. Pensa com'io per Jefte Or sollecita vivo, e il suo ritorno Bramosa attendo, e se con te per lui Non vo'porgere al ciel fervidi voti-Su via; più puro il virginal tuo labbro Manderà più gradita al ciel la prece: In silenzio composta io ripetendo Nel mio cor la verro. Dio, che discerne Gli animi uscosi, accoglierà (lo spero) Anche il muto mio prego. Il sol già spunta Su l'orizzonte: ora non v'è migliore A benedire, ad adorar l' Eccelso.

Voi con devoto spirto, o fide amiche, Date all'inno principio, e dell'Eterno Propiziate al mio pregar l'orecchio.

(Tutte s' inginocchiano.) UNA VERGINE Dio di tutto, a cui soggiaco

L'ima terra e l'alto eielo, Di chi t'ama ni santo zelo Deh concedi il tuo favor! UN' ALTRA

Iddio solo, Iddio versee, Serutator di tutti i cori. Di tue grazie apri i tesori D'una figlia al puro amor! EN' ALTRA Dio dell'armi e della pace,

Fa che Jeste or sia tua spada, E con gli empi estinto cada Della guerra il rio furor! SEILA (levatasi in piedi.)

Padiglioni di luec, ove t'assidi, Guardi agli eccelsi e agl'imi, E il reo spaventi, e l'innocente affidi; Or di douzella umile Delt la pregliiera a vile Non aver! Per lo tuo popol ililetto

Gran Dio, ehe da'sublimi

lo ti prego, o Signor; per Israello, Tuo lungo amor; per quello Cho al tuo retaggio cletto Hai tu stesso, o buon Dio; per cui già festi Di tanti alti portenti Meravigliar lo genti; Cui tu stesso traesti Dall'egizio servaggio, e condottiero A aeguargli il sentiero, Or colonna di nube ed or di foco Il precedevi; o poco Ti parve far, se, l' Eritreo pur anco In due diviso, e l'onda, Quasi parete, al destro fato e al manco Sospesa, all' altra sponda Nol tragittavi per lo fondo asciutto ; Poi su i nemici, al tuo soffiar, disciolto ll mar proruppe, e nell'effuso flutto N'andò il cavallo e il cavalier sepolto. Le amaro fonti in dolci A lui tu cangi. A lui vario piovendo Cibo dal cicl, la irrequieta rabbia Di sua fame ne molei. L'aride rocce aprendo. Di freschi rivi alle assetate labhia Sgorgar gli fai ristoro. Popoli e regi avversi Vinti, trafitti o spersi Son per man de'suoi duci, e tu di loro Guidi l'opra e il consiglio. Deh i grandi esempi rinnovar ti piaccia, Or ch'estremo periglio Sterminar tutto il popol tuo minaccial Deh tu di Jeste inspira La mente e il petto, e di tremendo lampo Fa che ad Ammon nel campo Splenda per te la sua magnanim'ira. Dal suo valor percossa Cada l'avversa possa; E tu su lui la protettrice stendi Ombra dell'ali tuc (1). Salvo a Israele Tu l'aspettato rendi Con le vittrici squadro Suo duce, e alla fedele Sposa il consorte, ed alla figlia il padre. L' inno della vittoria

(1) Sub umbra alarum tuarum protege nos. Psal. XVI. (2) Ouis est iste rex glorise? Dominus fortis et potens, Dominus potens in prælio - Dominus virtatum ipec est rex glorise. Psal. XXIII.

Canteranno, o gran Dio: « Chi della gloria (2),

Quindi intonando d'Israel le figlie,

L'alte tue meraviglie

Chi della gloria è il sire? Iddio forte e possente, il Dio possente Nella battaglia. E chi tra'forti ardire Ila di nomarsi a lui di forze eguale? Chi di saper, di mente? Massimo egli è, sovrano In sua virtude, e contra lui non vale Poter nè senno umano. Ei tutto vince: ei sn le genti dome Alto passeggia ed il Signore ha nome. «

ABBA (levandosi.) Si, figlia mia: questo Signor possente La tua preghiera esaudirà. Lo merta Il tuo zelo per ini, la tua....

No. madre: Che alcun merto in me sia, deh no, non dirlo, Di' sol che largo inesauribil fiume ' Di grazie è Dio, nè sodisfar la sete Di quell'acque egli niega a chi ne implora Umilemente il salntevol sorso. Si, riveder, riabbracciar fra poco lo spero illeso e vincitor l'amato Mio genitore.

ABEA E la speranza tua È conforto alla mia. Deh fosse piena Di quel giorno la gioia! Al ciel mie brame Tutte piacesse in quel giorno far paghe! SEILA

E che dir vuoi? qual altra brama accenni? ABRA

Di vederti felice. SEILA

E tal non sono, Se salvo riede ad abbracciarmi il padre? ARRA

Si: ma non evvi in campo altro guerriero, Cui, dopo il genitor, dolce ti sia Veder reduce e salvo ? - Tu la fronte Abbassi e gli occhi, e t'arrossisci in volto, Ben m'intendesti. E dirti jo vo' che piena La mia gioia sarà, se con lo sposo Tornar Zecri pur veggo, il prode Zecri, Garzone egregio. Egli or di Jeste al fiauco Sta combattendo: il mio consorte a lui Raccomandai ; raccomandai di Zecri Al consorta la vita. Essa n'è cara; E disegnammo, ove a tal guorra Iddio Doni prospero fin, di nostra easa Coronar la fortuna, a te si degno Sposo accoppiando, Ei t' ama assai : tu l' ami --

SELL A

O madre mia, E fia ver cjò che dici ? - Io, sì, di Zecri

Si, tu l'ami, e ten lodo ....

Il valor la bell'alma, il bel costume.... Madre, e tu approvi?...

E per elii mai potrebbe

Sorgerti affetto in cor che più gradito Fosse a' tuoi genitori?

Oh! ma di tanto

Come poss'io degna stimarmi? Ah sento, Sento ch' esser non può.

Scila, t'affida. Tu, del padre delizia e della madre, Ogni nostro desio compier sapesti Si caramente che da noi ben vuolsi Darti premio condegno.

> Felice Bellotti. Jefte, atto 1, scena, 1.

## L' INCONTRO MORTALE.

EFER, ZECRI, JEFTE.

Oh cara figlia!

SE11.4 Oh padre,

Mio earo padre!

(si obbraceiano.)

JEFTE. Amata Seila! dimmi: Pel genitor temesti?

SEILA

In Dio sperammo, La madre ed io, che salvo ridonato Egli t'avrebbe a noi; ma pur temuto Aneo abbiamo a' tuoi rischi.

Abra, la tua Madre, or dov'è? Non è con te? SEILA

Disgiunta M'è di breve intervallo. Io son la prima, La prima io son di nostra casa, o padre, Che ti vengo all'incontro.

Oh preziosa

Agli ocelii miei! Com'io ne godo!... - Oh eielo! Me misero, che intesi ?... Tu la prima Di nostra casa ?... Ahi ahi sciagura ! 45114

Oh padre,

Che hai? che parli?

E che improviso avvenne?

JEFTE Ahi lasso me! tu m'hai gittato, o figlia, In orribile angoscia. (Si straccia la veste sul petto.)

> SEILA lo? che mai dici?

lo? che t'ho fatto, o padre mio?

Fratello, Donde in te così ratto mutamento? ....

Delt la eagion dinne, o fratello. Attoniti, Qual colpiti da un fulmine, siam tutti. JEFTE

Me me colpito ha un fulmine tremendo. Misero me! misera figlia!

Oh padre!

Anco per me l'accori? e me compiangi? Me che pur si felice in questo giorno Mi tengo, e son, di rivederti illeso Dopo tanti perigli, ed ammirarti In tanta gloria, in tanto onor, da tutti Festeggiato, esaltato? Esser poss'io Più felice, più lieta? E mi compiangi? Pereliè? - Non mi risponde. Scolorata La faccia e gli occhi ha spalancati.... lo tremo Per lui, per me: che mai sarà? - Deh vieni, Madre, deh vieni.

Entra ASSA.

lo vengo, jo vengo a parte Del tuo gioire. - Oh Jefte mio, mio caro Cansorte, aneli' ia fra le tue braccia, anch'io..., Ma elie veggo? Che fia? Squarciata porti Sovra il petto la veste ?... E immoto stai ? Curvo a terra la fronte ?... E non sei lieto ! -Nè tu, figlia? - nè voi? - Tu non mi volgi Uno sguardo, un accento: - e voi l'un l'altro Vi guatate, e tacete. Oh qual sinistro, Qual sopravenne acerbo caso? Ah dite! Perchè a me lo celate? Il sai tu, figlia? Parla; a te il chieggo. Interrogar lo sposo Non m'attento: si grave in lui s'accampa Tristegga.

Ah nulla io dir ti posso, o madre.

Ignara appieno ....

E tutti noi del pari. Ei pur dianzi sereno, ilare egli era Nell'aspetto, nel cur; la figlia accolse Con paterno diletto e al sen la atrinse : Tutt' improviso ottenebrossi : un atro Pensier la mente gli occupò : di duolo (Ne qual ne doude, non sappiam) su l'animo Quasi gran mole gli piombo; più quello Non è di pria. Vedi che par dai sensi Diviso affatto.

EFER

A lui t'accosta, o donna; Doleemente il richiania. Uflicio è questo D'amorosa, qual sei, consorte amata. Forse ch'ei rinverrà della tua voce Al simpatico suon: diria fors'anco Giò che a noi tace, a te.

ABDA

Ni tenti. — O mio Dolec consorte, a me deb ti rivolta. Guarda, son io, son io che ti favello: Guarda, son io, son io che ti favello: Ahra io sono, Ahra iou. Di te già tanto Nellecita, tremante, desiono. Oggi a lettia filir nipro il seno; Vincitor ti riveggo, c m' è doleczza Indicibile. E tu perchò non godi Nel riveder la fugila tua f.m. Nel riveder la figlia tua f.m.

La figlia?

Seila? Oh veduta io non l'avessi!

Oh Dio!

Che sento? Oimè! più il padre mio non m'ama.

ABRA
Ciò non credere, o figl:a.

Zheri

Alı no, elte pensi? Esser questo non può. Veduto lini pure Come qui dianzi t'accoglieva.

Ahi lassa! Più il padre mio, più il padre mio non m'ama.

Jeffe, dels che dieseif E non l'arveil Quata mestida serva ni ti u veral l'Quanto ni doma tua, quanto addobri Questa innecita che di tasto affecto Am il suo genitor ? che nai fernando le los desio glimpazienti moti, E in un grisos del piacer de primi Amplesis tuto, fin de tusi sgaurdi primi, A me chiese, ed ottenne (e chi negario A una figlia polesa "je, di io stessa il passo Celiesia a lei, si che la prima fisse Di nestre caso al popririfi innanti.

Oh dolor che m'uccide! Oh di funesto Quello in ch'io nacqui! Oh trista notte quella In cui la madre mia di me s'incinse (1)!

(1) Percut dies in qua natus sum, et nox in qua diriam est: conceptus est homo! Job., esp. iii. Z. Perehè perehè dell'utero materno Uscito io sono a sopportar travagli, A consumarmi nel dolor? Del morto, Pria che nato, foss'io! Stato pur fosse L'alvo materno a me nido e sepolerol

Ah! madre mia, mirar non posso in tanta Angoseia il padre.

ARRA

Esser può tuo voler che una si giusta Nostra esultanza in si cruda amarezza Pur sul primo gustar ne sia conversa? E che nascosa di si strano evento La cazion ne rimanea?

ZAMBRI

Alta per certo
Esser ne debbe la cagion; chè Jefte
A lievi affetti governar non lascia
Il forte animo suo. Quindi rispetto
Da noi domanda il suo dolor; nè vuolsi
D'insisteuti richieste o di querele
Faticarlo viepiù.

rrrs

Ben partij e solo
Faceima d'abdura alle suo stame in Masfa.
Riemsperri la turbata sua mente
Quivi ejil forse, a "alperia la fonte
Del suo cordojdio, onde più certa a noi
Del suo cordojdio, onde più certa a noi
Del conforturà for far la via.—
Del conforturà for far la via.—
Che conforturà su proprience i sua d'uno passa despera ca l'occhio attento
Che ta unuava primience: lana d'uno pande seo
Di agista posa e di ristoro. Vicai
Alle tue casa, alla città. — Soffrite,
Donne eggrejic, per or che Zambiri ci lu pia quasi
(Chi sa perchè!) farsi più acerto il duoto,
Se în via si alkai, o i vatri detti intende.

SEILA Guarda, o madre, deh guarda in quale stato

LERA

Via ne menano il padre!

Ha l'occlio fisso, Senza oggetto in cui miri, e così fisso Clie non batto palpebra: in tutto il resto, D'ugni senso e voler si abhandonato Che, heu più ch'uomo, è simulaero d'uomo. Oh incomprensibil easo!

ZECB1

Andiam: dappresso Seguiamlo; e intanto il vostro afflitto core, Abra e Scila, calmate; io ve ne prego: Si speri in Dio. Se tante or piacque a lui Israele esaltar, non vorrà tosto Umiliar nel suo guerrier, nel suo Amato capo. Oscura nube è questa, Ma passeggera ella sarà.

ABBA

Non lusei Traccia di se nel suo passar funesta!

Felice Bellotti.

IL VOTO RIVALATO.

SEILA

O caro padre mio, di', ti riveggo Men turbato di pria ? Di', mi concedi Ch'io mi stringa al tuo petto ?

DEFTE

N, m' abbraccia, — e m'ascela. Un giorno è questo Di fortissina prova ; un di clei debbe to Di fortissina prova; un di clei debbe to Tengradi "cenglis tiluminar d'affetti (ari ul sommo e possenti in dure guerra di comtro un asero dover. Die vant elle l'ele, contro un asero diver. Die vant elle l'ele, contro un asero diver. Die vant elle l'ele, contro un asero di centro de l'ele, per el contro di commo de l'ele, per el contro de l'ele, el contro di rische de quanto più fiera è questa purato O figlia, Tu del padre lai vedato il turbamento, Lampastet, è quera quel che di fiore i aparve che mi di rische di l'ele, della controla dell

· SEILA

Padre, e l'amarmi Esser può cosa che dolor ti porti? Come ciò? non intendo.

tefte Ali! giunta è l'ora

Che spiegar tel degg'io, se a me la forza Non vien men di parlarti, a te d'udirmi.

Buon Iddio, ehe sara? Zoncaoa. Poesie.

Quanto amurlo si debba.

IEFTE

- L'ami tu molto Questo buon Dio che invochi?

SEILA

Io da'tuoi detti E dall'esempio tuo, padre, imparai

IEVTE

E del par l'ami Grazioso e severo? e allor che dona,

E altor che toglie le più care cose?

650

Giusto el sempre del pari e sempre buono Quando premia e castiga: ed anco il male, Se n'è dato da lui, fonte di bene In noi si fa, sol ette tributo a lui D'amor si renda illinitato. Ammorza Il nostro amor gli sdegni ond'ei s'accende Af fallir nostro; ed a chi molto l'anua Molto fia perdonato.

HEFTE

Egregi sensit

Quali a me gl'inspirasti.

LEFTE

E dopo Dio Chi da te più diletto è su la terra?

SKILA

Oh padre mio, tu questo mi domandi (1)? Tu nol sai, padre mio? — Povera Seila! La tenerezza tua fin dalla culla Per li tuoi genitori, conosciuta Non è dal pader tuo. Pur le infantii Mie carezze dappria, poi le più certe Dimostrauge d'affettou.

IEFTE

Ah si, mia Seila!

Tu m'ami, il so; ma da te stessa udirlo Or mi giava..... alti nic lasso! e in un m'accora Profondamente. — E a questo amor del padre,

(1) Quanto è maturale, quanto pieno d'affetto questo meravigliarsi cho fa Seila di sifatta domanda! Quanto commovente l'apostrofe che volge a sé medicaina! Z. 7.3. Dimmi, pronta saresti a far tributo D'ogni cosa a te cara? e d'ogni cara Tua speranza ed affetto? E l'amcresti Tu il padre ancor, s'egli da te volesse Un sacrificio oltre ogni creder grande, Tal che a te l'assentirlo al par sia grave, Come il volerlo a me?

Ma perchè mai Con perplesse domande il cor mi lenti E di terror lo stringi? E perchè tutto Semplicemente il tuo voler non m'apri, Come padre far suole ad amorosa Obbediente liglia? A me tu parli Di sacrificii? E che posseggo io mai Che tuo non sin? Gli affetti miei, dicesti, Le mie speranze? Altra io non ho speranza Che di pincere al Signor nostro e a voi, Padre e madre, mici cari. Umani affetti -Questo mio cor, fuor che per voi, non nutre E per le dolci mie tide compagne,... E s'altro ancor... tu il sai, ne lo condanni; Anzi tu stesso con solenne rito Santificar lo vuoi. Ouesto egli è forse Il sacrificio onde or mi chiedi? Graude Sarebbe in ver: tante virtudi han sede In quel nobile eor; ma grande il merto Ne fia pur anco;... e quel garzone egregio Altra donzella d'Israel l'ottenga

1EFTE

E questa Ed altra aneor più grande eosa, o Seila, Mi fa d'uopo da te.

Di me più degna e fortunata....

SEILA

Ma ch'altro, o padre, Dar ti poss'io, fuor elic la vita?

REFTE

Oh figlia!

SKILL

Tu lo dicesti (1).

lo, che mai dissi? -- Oh ciclo! E sarà ver ?... Tu, padre mio, tu morta Vuoi la tua figlia?

(1) Nota il linissimo artifizio col quale è condotto questo dialogo: con quanto accorgimento il porta mise in borea alla figlia stessa quella parola troppo orribile a promugeiarsi per un padre!

IEFTE

lo la tua vita in dono

Proffersi a Dio.

SEILA .

Misero me! che intendo? -Ma come mai?... Morir dunque, morire Dovro per mano tua? Padre, che feci

Per meritar tanto castigo?

Oh Seila! Tu nulla festi: io solo, io sciagurato, Cagion ne sono. Ascoltami. - Nel forte Bollor della battaglia io, tutto pieno Del pensier d'Isracle, e da quel solo Tratto fuori d'ogni altro, a Dio fei voto Che, ritornando vincitor dal campo, Gli offrirei su l'altore in olocausto Ciò che fuor di mia casa ad incontrarmi Primo venisse, Ahi! vollo Iddio punirmi Di si audace promessa, e te permise Che fuor delle mie soglie a tutti innanzi Mi venissi all'incontro. In quell'istanto Non men sovvenne; chè l'amor di padre Mi rapi tutto, e ti strinsi al mio petto Teneramente, e in quell'amplesso io beyvi Un'onda di dolcezza. Alii troppo breve

E del silenzio la cagion. Ma il voto Fu proferito: Iddio lo intese: addietro SEILA

Dolcezza! alii quanto smaro lu corruppe!

Lampeggiarmi quel voto; ecco del mio

Turbamento improviso o del dolore

Più non ritorna.

In mezzo ad essa, ceco ad un tratto, come Subitaneo baleno, entro la niente

Ahi lassa me! sul vago Mattin del viver mio,.... presso a gradite Illustri nozze.... Ah non credea che tutto Per me si presto dovesse aver fine! Sperai che Iddio mia giovinezza avrebbe Di sue grazie allegrata, e eli'io sostegno Stata un giorno sarei, quanto può donna, Di voi, mici genitori.... Oh madre mia, Che tanto m'ami, e ch'io tant'amo, or dunque Ci lascerem, ei lascerem per sensure? La tua Seila morrà? la tua sì cara, Diletta compagnia? - Ma tu parlusti, Padre, al Signor? Fa pur di me siceonic Il tuo labbro parlò. Perdon ti chieggo, Se a tale annunzio inopinato i moti Non repressi dell'animo....

DEFTE

Deh Iaci!

Il cor mi spezzi. Al mio dover tu dunque, A si gran sagrificio non repogni, Ne querela ne movi?

SEILA

Umile e cheto
Sul monte un di porgeva Isacco il collo
- Al coltello del padre. A me sia dato
lmitar quell' esempio!

IEFTE

Esempio agli altri Di docile tu sei, di generosa E forte anima insieme. Oli quanto loco Nello memorie della gente ebrea Il tuo nome terri! Ne fra i nepoli Sol di Giacobhe: a tutte genti e sempre, Conne piropo, splenderà la fama

Della figlia di 1efte.

SEILA

A Dio gradita
Ed a te, padre nio, sia la sommessa
Mia volonta: questo e nun altro io branun.
Ben della madre assai mi dool. Deb poni
Tu molta cora a consoleda, a farle
Men trista e grave in avvenir la vita.
Misera madret ella non ha più figit;

Non ha più la sua Seila (1).

Felice Bellotti.

Lefte, attu IV, scena 1.

(1) Felice Bellotti, non pago di dure all'Italia tale un volgarizzamentu di Eschilo, Sofocie, Enripide che urmai nulla più lascia a desiderare, volle mastrare coll'esempio quantu potrebbe tuttavia giovare all'arte lu stadio ben inteso del greco teatro. E veramente gaesto suo Ieste nella sua sublime semplicità spira non so che di antico, che ricorda le più belle scene di quei grandi. Sebbene io non reputi questa tragedia di sicuro effetto per la rappresentazione, perchè alquanto manelievole di azione, così volendo il soggetto stesso, essa non pertantu alla lettura mi riesce delle più belle cose che vantar possa la letteratura drammatica in Italia e fuori ni tempi nostri. Ben ai pare che il Bellutti avesse presente l'Ifigenis in Aulide di Euripide; ma s'ingunnerelbe a partito chi perciò eredesse ch'egli abbia servilmente imitato il tragico greco. Essendo la scena in Israele, non a Sparta od Atene od altra citta greca, obbe l'accorgimento di non altro ritrarre da'snoi modelli che il modo semplicissimo di svolgere l'azione e la temperanza degli affetti , attingendo imagini e idee alle sorre fonti, rome richiedeva l'argomento.

I PROFEGUI (1).

ARIBERTO, CARRIELLA in abilo virile,

ABIRERTO.

Gabriella, sostienmi; a tanta piena D'affetti, oppressa è l'alma min. Qui erchie Il too Ariberto; queste annose pinnte Mi protesser fanciollo; io su lor chione Cento volto salii, vago talora D'un nido d'augelletti, e talor vago Scherzosamente di celarmi al guardo Del fratel mio, cho irrequieto intorno Saltellava o chiamovami e piangea, Oli come entrambo ci amavamo! Oli come I genitori giubilavan quando In dolee amplesso ci vedean congiunti; Onando, se l'un cademio era ferito, Più del ferito urlava l'altro. Oh infanzia! Oh giorni d'innocenza! E tanto amore Spegner potessi nel fratel? GABRIELLA.

Ti calma.

Recenti son toe eicatrici; stanco Sei da longo viaggio, egro: di pace Hai d'uopo. Oh come t'agita di questi Lochi l'aspetto!

ARIBERTO.

Ecco il sedile — oh gioia! — Ecco il sedile ove la madre a sera Sulca raccòrei; o mentre dalla caccia Aspettavamo il genitore, o mentre, S'egli era in guerra, il messo aspettavamo

(1) Il conte di Mendrisia avea due figliaoli, Ariberto ed Ermanu: questi carissimo al padre, perchè con esso fedele a parte ghibellina; l'altro, ette era il maggiore, odio-issimo perche devoto ni guelfi e grun favorengiatore di Milano nella prima sua lotta contro casa di Svevia. Ariberto, ebe aveva sposatu Gabriella figliuola di Iacopo della Torre, capo del partito popolare in Milano, costretta che fu questa città ad arrendersi all'Enobarbo, esniando viene culta moglie a Mendrisio, dove è perdonato dat padre, non dall'implacabil fratello e dalla · moglie di esso Gismonda, cui aveva egli un tempo amata. Intanto l'imperatore, sapute del ricovero dato ad un anu nemico nel castello del conte suu vassallo, manda Il margravio di Auburgo perchè gli sia conseguato Ariberto; il che non gli rir-cendo , Gismonda e il marito di lei Ermano risolvono di dare in mano agli Svevi il castello; se non che a mezza l'opera Gismonda, vinta dai rimorsi, chiama aiuto, manda gente a cacciare i già irruenti Svevi; il castello è ricuperato, Gismonda ed Ermano muojono esecrati.

Che di lui ne parlasse, e allor mirava I nostri giuochi taciti, or garriva Con dolec sdegno, or ci volca vicini, (Mc, perelié printogenito, à sua destra, Ed a sinistra Ermano) - e ci narrava Vite di sante, e gloriose imprese D' antichi cavalieri, e alte seiagure; E noi con lei lagrimavam sovente Sovra le angosce degli oppressi! e allora Ella stringeaei al seno e ci dicca: « Quand'10, diletti figli. avrò vissuto Queste sere sovvenganvi, ed amici E prodi siate e generosi, ed io Dal ciel giubilerò d'esservi madre. » -Oh! largo a te di giubili sia il ciclo, Ma questo, o madre, ahi ti negaro i figli! Fur prodi, si, fur generosi spesso, Generosi con molti; - empi fra loro! Nemici!

### GABRIELLA.

Ah! nel cor tuo legge il suo sguardo, E incolpevol ti vede. Il suo benigno Spirto su te vegliava, i giorni tuoi Custodia nelle pugne, e ti raddure Al padre ed a fratel. Pietosi seusi Spirrai in for. Confortati; siam giunti. Inoltriam con flutcia.

#### ABISTREO.

M'amava, si, ma duro il feaso l'arri D'Erman, poich' una volta aperto il core Ebbe questi ad invidia. Ogni mio torto Magnificato venne, ogni virtute Fu chiamata delitto. Un'altra serpe Velen giune ai veleno. Alt' tu non sai Qual sia Gismonda. Tu non sai che un tempo... Ma che vanegios' Andiam.

### CARRIELLA

#### Tu tremi.

## ARIBERTO.

In guerra
In ono tremava. Ora, al palerra tetto
Appressandom, tremo — Il padre solo
Si si affaciasse; a une care ginocchia
Si praticre del proportione del proportione
Si praticre del proportione del proportione
Si praticre del proportione del proportione
Universal del profit selegionamente
Chimmando vii l'ossequio suo alle inaegne
Del aemico d'Islaiz un figlio mmi
Vibert si detti non doves, l'insegna
Qual fosse por, che suata era al suo aguardo!

Egil ance placheriasi: a mic discolpe Darchola scollo, a sasi men ron me forse Troveria poscia. Ma ove seco Emuno Innatari nii spir, ove costui Vilipendermi arditec, il furor mio Chi ratterri? e ini devi la forazi D' umiliarmi a più del padre, in faccia D' umiliarmi a più del padre, in faccia D' un vil che guudul mia micrei a erda? Speranza qui traenni. Or che alla meta Son ni abbondone, fotogrici Si, donna, Se tu non fossi e questo figlio, a cui Pritto è immondi r'orgoglio mio, secreri Mendico appresentarmi a ogni altra porta Anzi che a quella... di mio padre!

#### BBIOCEA.

### Ovunque

Ma per amor d'un figlio è dolec cosa Immolar nostro orgoglio. In quel castello Signore un giorno ci seder possa! A\*lui Questa ventura non togliani.

Ti seguirei, diletto mio infelice,

### ARIBERTO.

CARRIELLA.

Chi viene?

Donna è — Gismonda! — Arrétrati.

#### GABBIELLA.

Il suo aspetto
Mestizia esprime. Oh! cui mestizia è nota,
Anco pietà vèr gl'infelici è nota:
Approssimiamei.

#### .....

Al padre, si; a Gismonda Non posso.

#### GARRIELLA.

Chi tra offeso padre e un figlio Meglio di donna può interceder? — Vedi Com'è pensosa e pallida; — e soave Parla alle ancelle sue. No, su quel volto Maligna impronta non appar. — Tu fuggi?

#### ARLEGRTO.

È forza, o forza che io mi scosti. A lei Ignota se': l'animo suo potresti Tentar

Sh.

## GARRIELLA.

#### ARIBERTO.

Messagger lingiti, nuncio Della mia morte. In quel tugurio io traggo. Silvio Pellico, Girmonda da Menderreo.

alto L. scena L.

#### AL PERDONO.

Il conte esce dal castello, Gambialla

lo rede

IL CONTE.

Pungente cura! Indarno Alionianaria cerco.

GARRIELLA.

Ei forse....
(gli s'avvicina con tenerezza).

- Il conte

Di Mendrisio...

IL CONTE.

Son 10.

Messagger vengo D'un infelice elle moriva.., il padre Benedicendo.

IL CONTE.

Chi? Parla.

Fui d'Ariberto figlio tuo.

IL CONTE.

Morendo dunque ricordommi? 11 padre Benedicea?

GARRIELLA.

« Del padre mio, sclamava,

Afflitta ho la vecchiaia; eppure inique Le miro mie non erano, a me sacra Parve l'iosegua ebe seguii.»

IL CONTE.
L'insegna
De' traditori!

GARRIELLA.

Del generoso figliuol tuo.

Oh non voler, signore, Dimenticar che a' molti egregi quella Dell' onor parve. E tal fulgea alle eiglia

IL CONTE.

L'insegna Che sventolar facean tai elle nemiei Non del monarca erano sol, ma i miei Più escerati nemiei? e parentela Changgior d'esi indi cantrarre! Obbrobrio! Indelebile obbrobrio!

GABRIELLA

Ei dicea: " Inique Le mie mire non erano, eppur duoini Che per me tanto dolorasse il padre, Ch'io sempre amai."

IL CONTE

No, non m'amò! Qual padre

Temero fu de ligii susi com' no? E preché prima a me useca Ariberto, Il dietto era del mio cor. L'ingrato Tutte obbilò i souvisimi orc In che appo me con tanto amor lo crebbi; Plussi obbilo, consigli e prepiti e pianto; Il pianto di sue padre! — E qiusal'io mite, Pra di secuglir rempreveri e minere, Rico muora le labbra e non partiva; Over del padre a vil teme, di tutti Gli avi la sapienza e l'arrogatut Pusisier nasconderno curava.

GABRIELLA

lo spesso L'intesi dir: — « Parole aspre dal laldro Con si buon padre mi sfuggian; gli reca

Il mio rimorso. \*

IL CONTE

Gli perdoni il ciclo.

Grave fu il suo fallir; ma l'accecava Sincero zelo di virtù e di patria, E de ribelli la splendente audacia Parengli gloria; — e la beltà funesta Della figlia di lacopo il sedusse.

All'infelice padre ed al marito Gabriella sorvive.

> IL CONTE Oh seiagurata!

Sorvive? E dove? E i figli?

1 due primieri,

Appenn nati, al seno suo languiro Come fiori che il turbine ha percossi. Ed Ariberto al morir lor piangendo Nella polve postarvassi e selamasi a il padre offesi; indi a me il ciel le giole Di padre lavolai « — Nacque il terzo a lui imposto volle il nome tuo. « Quel nome, proteggrai» — Bios al finatibio linitii Vigorosa salute. A lui la madre... Il pon... mellila pian.

IL CONTE

D'Ariberto al figlio
La madre il pan mendica? Ob insana! certo
Dal suo feroce genitor tant'odio
Eredò contro a me che al tetto mio
Cercar ricovro sdegna.

GABRIELLA

" Oh! Gabriella No, non t'odia, signor. L'odio tuo forse E le renulse teme.

H. CONTE

A'di felici

Se presentata a me si fosse, oltraggi, Nol nego, oltraggi avuto avria. Ma quando Vedova, orfana, misera punita Si orrendamente ell'è, quando al figliuolo Di mio figlio ella resta unico aiula, Se aiuto in me non trova, - oltraggi teme? Ripulse? Oh mata alla superbia, al vile Calumniante sospettar, che in petto Nutre l'intera de'ribelli schiatta Contro ai fidi all'imper, contro a'seguaci Del vero onor! Barbari siamo; estinto Ogni gentil moto del core è in noi! --Vanne a lei. Dille che l'aspetto, dille Che del suo genitor gli avvelenati Detti ebe denigravanmi eran falsi. Dille ebc, se Ariberto in me severo Ebbe condannatore, i suoi delitti, L' irriverenza, la rivolta, il turne Affratellarsi con nemici eterni Della mia casa io condannai; giustizia, Onor dettava la condonna; - e il core Grondava sangue, e a tutti ascose in eopia Nella segreta mia stanza io spargea Amarissime lagrime; e pregava Per quel figlio perverso e per la donna Che, il voler mio spregiando, ei nuora diemmi E pei lor frutti sciaguroti. - E s'ella... Odi... abbattuti assai dall'infortunio Gli spirti avesse, mie parole irato Contro suo padre tacile; auzi,... a lei Di' eli' appo il conte di Mendrisio il nome Gia escerato di lacopo non mai Ella udrà mentovarsi, nè le stragi Che la sua dalla mia casa han diviso Nè dell'estinto sposo suo le colpe. Dille... Che fai? Pereliè prorompi in questi Singhiozzi?

> GABRIELLA Io sono Gabriella!

IL CONTR Oli ciclo!

Prestigio è questo? Chi sei tu?

GABBIELLA

La moglie

Del tuo Ariberto.

IL CONTE

E sarà ver? Deli, sorgi
Dunque — oli destini! — del mio memico io stringu
Al sen la figlia?... Ali, senza odio la stringo!
Ma ancor sei madre pur dicevi. Il tristo
Orfanello dovi'!!

GABRIELLA

Là in quel tugurio

Seco lo trasse... uom che a' tuoi più gellarsi
Non ardia...:

IL CONTE

Chi?

GARRIELLA

Signor... qui mendicando t'n altro mosse... Vedova io non sono. Vive Ariberto!

IL CONTE

Vive! GABRIELLA Eccolo.

ARIBERTO col figlio, e detti,
ARIBERTO.

Oh nadre!

Ribenedici il figlio tuo!

Chi striage nie giucechia? Psos in diglia? Il traviato il misero! Oli, v'attesto Bol ciel potenze tutte, lo perdonato! Bol ciel potenze tutte, lo perdonato! Ilo perdonato al figlio mio! — Qui, vient Qui fia le biracia di tuo padra, e teco La moglie, il pargol tuo. Vi beneden. L'imprear nio, Quest'ora è la Giagno L'imprear nio, Quest'ora è la Giagno L'imprear nio, Quest'ora è la Giagno L'imprear nio, Quest'ora è la ciente.

ARIBERTO

Oh amato padre! — E oltraggiarti io potea (1)?

Silvio Pelticu Gismonda da Mendresio, atto II., secna 2.

(1) Quando usei la prima volto per le stampe la Francesca da Rimini del nostro autore. Ugo Foscolo con quet sou far trinciante ebbe o dire ebe il Pellico non avevo anima tragico; severa sentenza, ma verissima. Nelle tragedie del Pellico trovi di molte belle cose, bei pensieri, teneri offetti; ma non quello vivezza del dialogo che rende quast reali le nituazioni come le ciflamano i Francesi, non la cogniziune profonda del cuore umano, nou quella rapidità di ozione, non quella potente unità e grandezza di concetto che è come l'impronta del geniu-In questa sun Gismondo, che pure è delle migliori, è grave difetto che la vittima sia tal persona che per l'odiosità del suo carattere non può eccitare gran fatto la postra pictà, il che è contra le intenzioni del poeta, Gabriella e Ariberto suno i veri protagogisti della favola, mentre, olmeno a giudicarne dal titolo, dovrebbero essere Ermano e Gismondo. Lu stile è oscillante, a tratti troppo vicino olla prosa, a tratti alla lirica; il verso in generale sente l'Alfieri, ma pinttosto ne' suoni materiali che non nella filusofia che lo governa,

### LA CONGIURA (1).

\*AMEDEI, L'BERTI, FIFANTI, GANGALANDI, MOSCA, Otlenenti.

## AMEGE

Questa è di mia magion la più remota Stanza. — O di parentalo a ne conqiunti? Bondelmonte (vi è noto) a la mia suora Diè di sposo difannat: ed or vaglezza D' un altra il vines; e lei lasciò nel pianta. Prese crecia li maleunto altrui si lieve Esser l'obbio d'intollerabil onta Conne lieve a lui di romper la fele. Ma pria d'oppi altro rapionar mi dite: Con quel fermo vode e ui milla smove Di questo a tutti noi receta sfregio. Prender vendetta vagiliam noi! -

(tutti gli altri) Vogliamo.

Dunque il modo a risolverne sol resta. Qual più bella a tal uopo gli somigli Me ciuscun faccia a la sua volta istrutto.

Bella è vendetta allor che un'onta lava; Ma se di fronte pria raderti l'onta Potessi e quindi il cancellato oltraggio Vendicar auco, a me più d'onor degna, Perchè men necessaria, ella parrebbe.

(1) Negli anni di Cristo, 1215, essendo podesta di Firenze messer Glerardo Orlandi, un Bondelmonte de Boadelmonti , nobile cittadino di Firenze, prometteva torre per moglic uno donzella di casa gli Amedei; ma poi, cavalcando per la città, chè era molto leggiadro e bel cavaliere, una donna di caso i Donati, vedutolo dolla finestra, o sé chiamollo, rimoroverandogli che avesse data sna fede a donna non degna di Ini, e aggiunse: Io vi anero serbata questa mia figliuola; e in così dire gli mostrava lo fanciulla che era bellissima. Il Bandelmonte, preso di lei , poro di poi sposolla; il perchè i parenti della prima fidonzata, rasuati insiene, divisarono come dovessero pigliar vendetta di taata ingiuria. E fa allora cke il Mosca de'Lamberti disse la mala porola: Cosa fatta capo ha, che cioè fosse morto. Così fu fatto; la mattina di pasqua, veguendo d'Oltrarno il detto Bondelmonte, pobilmente vestito, sur un palafreno biunco , come gionse apple del Ponte Vecchio, proprio dove allora sorgeva la statua di Morte, fu gettato giù da cavallo e didlo Schiatta degli Uberti e dal Mosca, dal Lumbertuccio degli Amedei ferito, e segategli le vene e finito al tutto da un Oderico Fifauti, trovondosi pur con loro uno de' coati da Gangalundi. Tole è il suggetto della tragedia del Marengo che s'intitola Bondelmonte, Vedi Giov. Villani, Cronica. lib. V. c. XXXVIII, ed anche i nostri Fasti par. 1, prose, pag. 40s.

Se mutre di conferta appiro digiona. La dileggista vergio anore grava. La fero aper to impremis iller che fia, se non giasta dileggista vergione del proposito in presenta di serio del suo corciolisi. Ne vendetto, ma pena? Ma se lieta La donzella di sposo in pria ta fai, Si che, passambo a Bondelmonte appresso, Chiarra In fronte per rossor non chichiarra In fronte rossor non control del proposito del proposi

#### AMEDE

Ben diresti, ove men erudo Lei governasse il già concetto amore. Tranne sol quelle onde fallio la speme, Farle elli osa per or di nozze un cenno? Non io, ello insulto mi parria. Ben forse Un di... Ma dunque aspettar deggio io tanto! Non quand'io m'abbis a vendiear, ma come, Ilo chiesto a voi.

#### FIFANT1

Vendetta, ove s'ottenga, Sia qual si vuol. Cui più feria l'oltraggio, Quegli la scelga.

AMEDET

lo, dunque.

Odl. lo la voglio: Non però tal che a chi l'oprò rammarco N'abbia a tornarc. Di congiunti schiera Al par di questa numerosa e pronta Bondelmonte assecura; ed ob! treniendi Effetti...

AMEDEI

Irne impunito ei dovra dunque?

No. Ma vendetta avviserei di sorta...

Cosa fatta capo lia.

MOSCA (1)

Che disse il Mosen?

— Pensarvi assai pria di venirne al sangue Dobbiani; però che'l sangue al alte grida Sangue ognor chianua, e una versata stilli Ne fa scorrer torrenti. Orrendo frutto Raecolto avrem de l'ire nostre: e tardi Allor pentiti escrerem quel giorno...

 Col tuono di chi dice una trito sentenza.
 Il solo ch'abbia mostrato di non por mente al detto di Mosco. Mosca (1)

Cosa fatta capo ha.

AMEDEI T'intendo. Morte (2)? GANGALANDI

Ebben... ma pensa...

AMERES

Bondelmonte mora! (tutti gli altri, eccetto Gangalandi) Mora!

AMEDEL

A ciò v'adunai. Sangue si versi. A me di sangue ogni desio ragiona. Timor, che di prudenza il nome usurpa, Lunge da noi. Pria di temer s'uccida.

GANGALANDI Poi ch'un grido di morte universale Oui surse, il mio v'aggiungo o dico: mora! Al periglio comun non io sottrarmi Bramo. Me de l'impresa avrai compagno Tal che di questi a niun vedrai secondo, Ouel che d'arduo v'ha in esse ognor mia mente Discorrer suol sul limitar de l'opre, Ma se innanzi d'un sol passo io mi spingo, Non è estacolo più, non è pensiero

De l'avvenir, per ch'io m'arretri. CREATI

E questo Udir vi piaceia. Non più inteso un nome Oggi in Fiorenza a far suonar m'attento. Pur se dirlo niun osa aperto, in coro Cel sentiam tutti: ghibellm' siam noi. Entrar non senza cesare nel grave . Dobbianto arringo di civile rissa. Cadde il sassone Otton: ma sempre vivo Dura l'impero e chi per lui parteggia. Non, henche unita al pastoral la spada Per or somigli, e d'un fanciul che'l sangue Tien di Soavia sè tutrice e madre Nomi la Chiesa al grande avo molesta, Non però a lungo andrà, s'io ben discerno, Che ridesta vedrem l'alta contesa, Che fe' di Lombardia rosse le glebe. Verra, spero, stagion che, fatta adulta, L'aquida alfin conoscerà sè stessa, Scuoterà l'ale e spiegherà l'artiglio. Allor ...

GANGALANO1 Ben parli. Il traditor caduto, Spiegherem noi la ghibellina insegua, E inefficace non sarà l'esemplo. -Nemico uatural de le proterve

Città, ch' ogni suo dritto han vilipeso, Federigo esser debbo : e a noi, cui tarda Di fiaccar quell' orgoglio e far che ottenga Riverenza'l diadema, a la cui ombra . Ne lice esser temuti, il farà amico L'tilità.

AMEDEL

Nuovo così s'aggiunge Odio al già tanto ond'io colui perseguo, Di niuno ei sè che de la patria amico Ostentar suol; ma se d'impero e Chiesa L'adeschi a ragionar, fuori apparirgli Vedrai malgrado suo l' animo guelfo. -Veraci e fidi ghibellin, siam dunque Tutti.

(tutti gli altri)

AMEDEL

Giuratelo. (tutti gli altri) Giuriamo (1.

EIFANTI' L' occasion de la vendetta resta

Ad esplorar. AMEDEI

> Questo io m' assumo. MOSCA

E il Mosca. UBERTI

Gli ucciditor quai fieno. MOSCA

> GANGAL AND L'altro jo.

Un in. FIFANTI

lo l'altro.

le l'altre.

CRERTI AMEDEL Ed il primier son io.

Fifanti, Uberti. Gangalandi, Mosca, Tutti assiem ristringiamori e giuriamo Che, tosto elie di tanto a noi possanza Doni la sorte, fia di vita spento Bondelmoute da noi-

GANGALANDI Prinn io lo giuro. Il più vil cavalier che porti sprone Chiamato io sia, se in cor de lu sleale Quest' affilato mio pugnal non pianto, FIFANTI

Pera la destra a nic, s' a tragger pronta Non fia questo coltel nel di dell'ira, Giuro con esso a lui segar le vene.

<sup>(1)</sup> Con più forza. (2) Breve silenzio.

<sup>(</sup>t) Breve pausa.

Non a lui sol, ma ai Bondelmonti tulti Quanti sou, quanti fien, per me, pe' mici, Quanti siamo e sarem, nimistà giuro Irredimibil io. La florentina Cerebia assieme canir nostre due genti

Vannit samo è saren, ininisa giuto Irredinibil io. La fiorentina Cerchia assieme capir nostre due genti Più mai non possa in avvenir: ma sia Necessità che l'una l'altra snidi. Son degli Uberti, ed il nomarmi è assai.

Mosca (1).

Io la parola sprigional di morte. S'avvien che 'l fatto a lei mal corrisponda, Direte allor che fu bugiardo il Mosca.

Io...— Ma giurate or voi tutti elie, quando L'opra compiuta avrem, contro qualunque Vendicator del trueidato insorga, Voi co'vostri consorti e l'aver vostra, Con quanti ognun di voi reputa amici, Aita presteretene.

Gli attenenti

Giuriamo.

AMEGEI
D'odii e di sangue eterna fratellanza
Ci unisca tutti.

(tutti gli altri) Eterna fratellanza (3)!

Dal novero de di ch' a la mia vita
Prefisso il ciel i di che Bondelmonte
Anno vivri seine tolli. Eco il mie giuro. —
Anno vivri seine tolli. Eco il mie giuro. —
Per quanto errenda meditiam vendetta,
Leta citti a "secogite: iniani a quando
Lieta, chi "I sa? No fin che una diversa
Giois non rera a noi l'vernto. — Amiel I
Giovani sism: di nien tripudio seltavi
Non vogliamo esem roi, ma si fondo al core
Che assilun gridi: Bondelmonte vive! —
- coas fatta epob na. Nores! Il tuo delto

Che assidua gridi: Bondelmonte vive! —

« Cosa fatta capo ha. » Mosca! Il tuo detto
Quine'innanzi tremenda esser parola
Debbe in Fiorenza, e tal che li nepoti
Nostri in udirla ancor ne fremeranno.

Carlo Marenco.

Bondelmonte, atto III, seena 2.

(1) Freddamente.

(2) Agli attenenti.

(2) Agu auenenu. (3) Breve silenzio.

ZONCADA. Poesiu.

### MORTE E PERDONO.

La fanciella in abito bianco succinto colle chiome sciolte, col pallore di morte in volto. Vicina ad essa giovanna; intorno le stamo amega; uberti, prinarti, oargalandi, mosta, gli attenenti.

#### FANCHILLA

Giunta al termin son io de la mia breve Vita e de l'aspro martir che omai lunga Parer la mi facea. No, non m' inganno: Io noro: — O voi che carità di sangue In questo loco aduna, non vi gravi Di moribonda giovanetta udire Gli estremi accenti e farne in cor tesoro Pei di ch' io più non sia.

Parla. A noi tutti

Socre, o donna, saran le tue parole.

Perchè meste le luci al suol declini? Ergi la testa, o mio fratel. Mi fissa In volto. Ancor per poco a te l'aspetto Sorriderà de la diletta suora. -Me dunque udite. Voi quanti dintorno Mi veggo in atto dolorosi e muti, Voi da gran tempo un rio disegno in mente Volvete, il so, Meco tentaste invano Dissimularlo. lo'l so. Grave una cura I petti vostri assidua agita; fiera Di vendicarvi brama. Un giorno, ahi troppo! L'appagherete (2), lo moro, Poca terra Quaggiù di lei che tanti sdegni accese, Null' altro in breve rimarrà. Non merta, Amiei, un pugno di terrena polve Che ad onorario di vendetta vaoa Uom la speme del eiel perda. Dels! spento A lo spegnersi or sian de le mie luci Le tremende vostr' ire. A Bondelmonte, Ven' prego, perdonate.

Tutti, eccetto Amedei.
Perdonargli?

Io l'oltraggiata, jo sola: e gli perdono. Eternamento nel sepolero meco Gli empi sdegni stien chiusi. Pace, pace l I giorni mici fato immaturo tronca; D'ogni doleczza di quaggiò digiuna Sotterra io scendo: ab l' non vogliate ausra

(1) Ad Amedei.

(2) Silenzio universale.

36

Più che già non mi sia farmi la morte. Deli! non vogliate elie gli ultimi istanti Della mia vita il rio pensier contristi, Che in retaggio a quell' uom che pur m' è caro. Bench'ei m' uccida, i coltei vostri io lascio Sovra'l capo pendenti.

(tutti come sopra) Perdonargli?

FANCIULLA Alii crudo orgoglio de le stirpi véstre! -Fratel, tu taci. Il sol tu sci che mista Non ha sua voce a l'altre disumane. Perdonato gli avresti? Ove ciò fosse, Chi non imiteria tuo bello esemplo? Consola tu d'una gentil parola Questa da tutti straziata donna. Non far ch' io mora disperata... In volto Ti rasscreni; a me sorridi... Oh gioia! Parla: gli perdonasti?

(tutti come sopra) Perdonargli?

GIOVANNA Cessate! È spenta or la pietà? Mirate In quali angosce cotesto importuno Frenier d' ira l' ha posta. Ah eli'anzi tempo Morir la veggo! - Figlia, datti pace. Perdoneranno, si, perdoneranno.

FANCIULLA - Versate pur, sangue versate, o truci-Dall'esecrande furie vostre immersa Fiorenza sia de' figli suoi nel sangue. Oh! che sperate? Che la gioia a voi Nascer debba dal sangue? Invan sperate, UDERTE

Che ascolto?

FIFANTI Quali irati sguardi move! GANGALANDI

Ve'como i crin sul capo le si arriceiano! GIOVANNA Cálmati deh! non t'affanner. Qual mai,

Qual furer l'invadea? Troppo gran danno Recar potrično a la tua salma stanca Siffatti impeti. Oh Dio! T'accheta...

FANCIULIA Mosca! Mosca! Ove sei? T'appressa. Che dicesti? Qual mefanda parola hai proferita? Meglio fora per te, per altri molti, Che stato fossi ognor di lingua privo, Na lanciata l'Ini tu: più non sei donno Di ritrarla. Però sappi che in ciclo In note incancellabili sta scritta: E fa elic contro le, contro I tno sangue Terribile giudizin ivi maturi, Ch' a suo tempo cadrá. La tua parela

Sarà 'l mai seme de la gente tosca: Ma esterminio pur fia de la tua schiatta (1). FIFANTI

Quai detti! Ella d'orror n'ebbe colpiti.

Fu ciò delirio, ovver ?...

Che ne di', Mosea (2)?

E tu, Amedei? CREETS

PIFANTI Luscialo. Assorto in doglin Si cupa egli è che non può esprimer motto. FANCIULLA (3)

Dove son io?

GIOVANNA Ne le mie braccia, o figlia.

FANCIULLA E costor chi son essi? GIOVANNA

I tuoi congiunti. Non li ravvisi?

FANCIULLA - Oh stanca io sono, stanca (4)! Questi (5) che fa, che inginocchion s'è posto? Sorgi. Chi sei? Per me forse il ciel preglii?

Dimmi (6): in ciclo il vedrò? Potrò sbramarmi Almen colà di quella vista cara ? Intesi dir ch' ivi riman disciolto Ogni nodo terren; nè v'ha più sposa, Ne marito lassu. Dimmi, fia vero, Cho lolo (7) in cicl più non sarà sua sposa ? Ahl se memore poi del primo affetto Foss' egli, ed io che l'amai tanto in terra...

In delire parole Il bel discorso Di sua mente è converso. - A le sue stanze... (8) FANCIELLA

Bondelmonte! pensier de l'amorosa Anima min! pur ti riveggo. le posso Nel soggiorno de l'alme avventurate La tua heata compagnia fruire, Forza non è che più da me ti svelga: Ti posseggo per sempre. Oh me felice! Ben festi a abbandonar quella d'esiglio

(1) Sitenzio universale.

(2) Mosea risponde coo uno sprezente surriso.

(3) A Giovanna.

(1) Breve silenzio. (5) Accentiando Amedei.

(6) A Giovanna,

(7) La Donati che sposato aveva Boudelmonte. Z. (8) Giovanna ed Amedei la sorreggono. La sedia é-

levata. La positura degli astanti cangra,

Sventurala contrada, ed alto il voio Dirizzar qui, deve la lua fedele Con gemiti inelfabili te sempre, Te sol chimava: cieb da le disignala Un deserto parcale il paranliso. Or ti vergo... Or ti stringo... In forte amplesso Per volgore di secoli infinito... In quest'immenso pelago di bene...

lo... d'amore... languisco... (1)
GIOYASNA

Alti ch'ella spira (2)!

Carlo Marenco (3),

Boutelmonte, atto IV, seeun 1.

(1) Spira,

(2) Amedei e Giovanna la lasciano distendere sul pasimento. Giovanna rimane in ginocchio tutta china sovra 7 endavere. Sileozio naiversale.

(3) Gorbs Murrowo (m. 1814) da Cron, minos madilio e georeuro, che alla fengilia cerdificus ogni uso più caro te-sero, la gioventi, la peccia, la gloris, lendi forzi conciliatore sal totror for le des sende, libel mone Li-conciliatore sal totror for le des sende, libel mone Li-le conservational del galablios peteorera acestrare, e della conserta dell'est grand pedi tenta service che piego i polocera al couestro dell'est avena dell'arte. Caser Misrier serves distribute a la conservazione i portional de sude che e dell'estama una rura, Naramali la providenta rute le serves colpe legit propuesto dell'assi field, il Naverso volte calla crean tribute.

vare quella grande e terribile moralita che risultando dagli avvenimenti può dirsi storica. Alfieri nun considerò l'nomo che in sè stesso, Manzoni nelle sue relazioni coll'ordine providenziale, Marenco in ordine agli altri pomini ed alle conseguenze delle sue azioni nei futuri. Ma Alfieri compl l'opera sua : Manzoni, segnati i primi passi nel nuovo arringo franchi e risoluti , tosto se ne ritrasse, sdeguoso o sfiducioto, unu suppiamo: al Mareneo troncurono l'opera nel suczzo i durl compiti del magistrato, i quall il padre amoroso accettava sagrifigundo il poeta, Certo quali sono i drammi del Marenco (\*) cootengono di assai pregi, contetto morale sempre e altissimo, nobilissime imprini e più pobili offetti: ma quell'insieme che forma il vero tragico in quelli indarno sl cercherebbe. La sceneggiatura sparsa, l'attenzione sciupata su troppi punti, la morale studiata troppo, lo stile tendente al lirico e mancante spesso di quel perbo che fa pensare accennace pinttosto gli studi di quel ensto lugegnu, anziché ne disuo i frutti che vissuto in tempi più benigni alle muse avrebbe potnto dare. Le scene che uni riportate obbiamo del sun Bondelmonte, che si ritiene la migliore delle sue tragedie, sono di tanta bellezza che basterebbero esse sole a giustificare le grandi speranzo che fece concepire quella tragedia.

(\*) Ecci i titoli delle trapolite pubblicate dal Marraco-Bondelmonte e gli Amedri, Coreo Donati (în reconda per cerilo), Excelino III, Uzolino, La famiglia Foscari, Adelico Manfredi, La Piz, Berengario, Giovanna I, Arriga di Svesia, Ganera dei Iarand. Leacto inoltre quatra indite, che anno: Il bettis di Efraina, Armaldo do Brewla, Corradiuto, Ceillia da Bonne.

# POESIA SATIRICA

### SULLE PIE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

Serivi, o notaio; poi ch'è fisso in cielo Ch' ogn' uom che nasce abbia ad andar sotterra, Nè l'ora è nota del fatal tragitto, Me tuttor sano testator ricevi. Allor else l'alma dal solubil corpo Sarà disgiunta, abbiala Dio: il muto Indolente cadavere a cui nega Il novo rito un penitente sacco (1), Fra cento lumi e i cantici lugubri E i negri ammanti e le mercate insegne, Se emergeranno dalla imposta calce (2), Sia portato alla tomba. Ad ogni altare Si moltiplichin l'ostic; il mesto canto Ogn' anno si ripeta : al mio riposo Un ministro si sacri e il marmo inscritto Sorga all' ara vicino e noti il nome Di chi'l sottrasse all'utile telonio O alla marra pesante e fenne un prete. Così vassi a salute; e così voglio.

revo di recare alla ciinea i cadaveri soporti o vealti dell'addio di quodele socicla religione. Fa un tempo di moda l'addio di quode sociale religione. Fa un tempo di moda l'addio francevenno, al quale vennero in seguito somituiti i accetti delle varie conderrotte, cei force qui alladedi. Socio l'imperettere finiseppe il tale uno in Lombardia venne soportesso, e d'allacen i pod non regenato in addio dell'addio dell'addio dell'addio dell'addio dell'addio della consistativi e secolari. Molto accortamente e sio qual accession del propositione del frazzare fa facili positi di Elibore, che pare laguarsi che la soporessione di tal costume gli india questi si di comoda pretinean potentame.

(1) È ooto il costume notichissimo in Italia ed al-

(2) lo tempo della repubblica essalpina gli stemmi gentiliti furono dove rotti ed atterrali, dore soltanto ricoperti di calce, come se per brevo tempo ne dovesse storare la proscrizione; li che si avverò prestissimo. Non lega a sempre egual moglie importuna Nè a domestica prole. A Lidia serivi Quarantamila d'amicizia in pegno, E diecimila alla sorella Cloe: Del resto crede il nosocomio sia, Onde perdono si conceda all'alma. Così testava Elbion (1), cui l'ampie usure E i molti di pupilli assi Ingeiati E la nubblica fame aveau condolto Dal nulla avito al milionario onore, Macronio in vece nella vuota casa. Più solitario che nell' Alto Egitto Visse alle donne ed a i sartori ignoto. I polverosi inonorati lari Da tempo immemorabile rovesci Gineean sul freddo focolar. Conviva Quotidiano agli amici misurava Tanto di cibo al consapevol ventre Che al di venturo illamentoso stesse. Se il crudo verno nelle lunghe sere Gli feriva le spalle e l'ugne immonde, Nella paterna variopinia avvolto Rattoppata zimarra, del vicino Appoggiavasi al muro in cui sorgeva L'incessante camin d'unta encina. Non meno agli altri che a sè stesso parco, A nulle dava e non aveva dende; Chè del maturo argento il pronio frutto Nelle infallibili arche dei magnati Mentre cresceva a lui securo e intatto.

Me di lacci nimico il nuzial patto

(1) Siccome nel ritratto di Macronio fu da motti riconosciato un receute doontore di ricco asse allo spedale, così può a talano venire io meute che anche di Elibone resista o nabia esistito l'originale. Ma gli Eliioni sono troppi, e l'autore non n'ebbe in vista alcano. Dal domestico scriguo sempre esausto Al ladro in faccia e all'esattor rideo. Così visse Macronio, e agli ottant' anni Lasciò le semisecolari vesti Da molta goccia asperse e i rosi lini

Lasciò le semisecolari vesti
Da molta goccia asperse e i rosi lini
Al vecchio servo; e al nosocomio erede
Due volte diece cento mila serisse.

Dimmi: dei due elui ti par più saggio? Ne l'un ne l'altro, se diritto estimi. Oh! se di Stige la tarlata barca Reggesse al pondo del raccolto indarno Auro insegunce, l'osservata imago Del postumo dator (1) forse più rara Penderebbe dai portiei e dagli atrii Alla languente umanità concessi. Chi non vorrebbe colla fida scorta Del non ignoto al Tartaro metallo Tentar di Pluto la placabil moglie Della selva enmana ai doni avvezza: O dividendo del frodato erario Un' altra volta i conservati lucri Render più miti Radamanto e Minos? Ma laggiù la giustizia non è merce Ne può cambiarsi col bandito nummo: E o sia di Creta il regnatore, oppuro Qual altro più ti fingi, v'è un severo Inesorabil giudice che libra Su nuova lance i calcoli autorati Dal venduto pretor, e che rimesce I sepolti chirografi, ed il pianto Interroga del debolo calcato

E del concusso pupolo i susurri.

Non se l'ondo lustra lutta si versi
Sulla tua tonha o all'indigente leghi
Quanto il doppio cunière c micio e seava,
Espatos arrai: è inutti l'ostis
Levala dell'altrai sagne, e la rapina
lavano all'are si ricovar e al tempio.
Tu doni, Elbion, poi che gil unami patti
A si Indulgenti pronunziaron serra
Di natura e ragiono oltre le leggi
Dell'utoni la volontà nel punto istesso
in cui cessa il volore (2): Elbion, tu doni
Giò che ad Elbion di posseder non danno
Ne Bartolo nel Giore, e aller comità.

(1) Chi fosse l'ajuare del costume qui accenanto sappia che a chiusque, de revelo to predei grando di Minno d'una somuat che tocchi o oltrepassi le lire cinquanta mila fino alte crato esclusivamente i fa un rivitatto grande ol naturela in mera figora; el a chi di douondo giunge alle cento mila o le passo se un fa uno exputinente grande al naturela ma li faggra inferra; è tatti quella ritratti espongoni poi ne'portici dello speciale stesso a certe feste solenne.

(2) Questa sentenza va osservata porticamente e fito-oficamente, non civilmente. Quando non sei, ad essere pictoso.

Ma a me che giova cui furnati iniquo
Col trafugato codicillo il dritto
Al trajtitimo fondo o cui traesti
Stanco cel esangue alle corrotte scrance,
Se dal cieco sepolero appresti all'egro
La non dovuta medicina mentre
Me spodiato condonni a iniquista fame?

Sia però pace a Elbion ne per me grave Su di lui pesi la sacrata terra; Già che d'immensa inestricabil frode E de' pubblici furti almen gli avanzi Liberale concesse agli intestini Del niorboso plebeo: il nero sofo Dai sentenziosi rubricati libri Quest' utile dettò farmaco all' alma. Ma il farmaco che vale all'uom senolto? Fu il tempo allor di trangugiarlo quando Fra Lidia astuta e la crescente Cloe S'alternavano l'ore o i compri baci: O quando al suon del popolar lamento Le provincie svenate e i non pasciuti Laceri battaglioni (1) a lui festoso Imbandiyano i lenti ebrii conviti E le lucide eene, Troppo bella Fora la colpa ed il pentirsi dolce Se dopo un lungo riposar beato Sulle tranquille invendicate prede Il pio voler raccomandate a Cloto Potesse al fin del delizioso stame Spegnere colla vita anche il delitto, E di pietoso procurar la fama,

Ma non è nuovo al mondo il reo costumo Che la pietà stuprata al latrocinio E all' orgoglio potente sia compagna. Spesso vedenmo l'occidente stanco Dall' stroce pugnale e dal veleno; E spesse fra i pugnali ancora immersi Ne' domestici seni, e i letti caldi Da non cessate infamie, innalzar ehiese A rimedio dell'alma, e fondar celle Coll'oro estorto alle città seggetto E a gli invasi vieini, ove abitasse Da Iontan bosco il monaco chiamato A salmeggiar sugli efligiati avelli D' illacrimate ceneri custodi. Voi ell'illustrate le memorie anticho Pria che l'ednee secolo le inghiotta. Scrivete pur sulle marmorce fronti De' sculti templi o ne' sonanti chiostri: « Questi del popol saccheggiato in paeo

(1) Altade il poeta alle ruberie fatte da Elbiono come commissario o proveditore delle armate nelle ultime guerre che desolarono la Lombardio. E degli amici a tradimento oppressi
 Trofei superbi il fondatore eresse.
 Ma non così Macronio: egli non fu

Ma non così Macronio: egli non fu Nè rapace nè ingiusto: ai vezzi astuti E all'insaziabil lusso et al macello Sottrasse eib che al mosocomio diede,

Ne v'era dunque a quell' età felice Una vedova mesta o una languente Desoluta famiglia a cui partisse Il destinato allo future febbri? Ob fortunati di Macronio i giorni E l'inaudite suel che le produsse! Così il padre del ciel lo serbi illeso Dai filosofi sempre (1) e dalle guerre. Nel nostro clima, è ver, s'alzan frequente Dai scossi cenei gli improvisi Atlanti. Alle aspettate imagini de' quali, Se fuggiran dal pendere d'altronde, Nuovi arehi connettiamo e nuove logge (2) In eui stanti e calzate (5) al di solenne Da curioso contadin sien viste (\$); Ma siccome tra noi ruota imlefessa Fortuna, al creseer loro anche s'accresce

and accome tra not ruota anticiessa Fortuna, al creecer loro anche s'accresce De'meschini la calca, e a lor di sotto Gemer sentiano non intese innanzi Voci dolenti ed al pregaro indótte (5). A questi aggiungi una recente turba Cui l'emula virtá de' tempi andati I nostri miglicamo la inopia addisse. Poi elte, grazie al destin che tutto voire, Noi lisci prima e inannellati e voire.

Molto in addictro laborioso e ceren
Pettine cadde dalla man costretta
A mendicar, e molta gente afflitta

La guancia e il mento ricopiammo i Bruti (6);

E le adocchiate da nou regio amante

Ai prischi nodi e alle sincere trecce,

Nostre Lucrezie ritornar le chiome

 Di qual genere di filosofi parli l'autore, non è necessario il dichiarazio, Se ne possono vedere di simili descritti nelle satire di Vittorio Alfieri.
 Si accenna la continuaziono dell'immenso fabbri-

cato dello spedale, cui si travaglia anche al presente con poca fortuno orchitettorica. (3) Si è di gia ovvertito di sopra che le imagini intiere fannosi ni donatori di oltre cento mila lire.

(4) E innumerabile il concorso della gente ili contado olle feste dello spedair.

(5) llo messo on accento cirronflesso all'ò larga di questo perola per distinguerla dalla sua simile participio del verbo indurre, che prononciasi coll'o stretto.
(6) Alludesi alla moda di pettinarsi de'giovoni chia-

uata in Francia i la Brutos, spandunque sia uniter come il tosarsi, non che alle muove mode femminiti di ucconriare il capo, che, bandito la polyvre di Cipro, han ridotto alla mi-cria un gran numero di parrucchieri.

Vide alla mola ricondotta e al forno La rinulsa dal erin cambida Eleusi. Nolti altresi che dai servili uflizi All' uom indegni Liberta riseosse (1), Se non ebber la destra al ferro pranta Ed al notturno assalto, la mostraro Aperta ad implorar l'altrui soccorso, E l'aprono tuttor. Fra tanto stuolo Che ei preme d'intorno ed a cui resta Il dritto almen dell'intangibil vita, A che segnar nel vorticoso caos O nell' ovaie dell' eterna plebe Il possibil mendico a noi non noto? Tu mentre ammassi al nascitoro crede Onde sani la scubbia o il tristo autunno (2), A te vicino e da sottil parete Forse diviso inconsolato giace Fra i nudi ligli ed alla patria nati, Dalla miseria e dall'angoscia muto, Un infeliee genitore, oppure Sospira indarno al talanto matura Una indotata vergine pudica

E il represso vagit dell'innecente Frutto nou sempro di furivo anore (5). Hai molto ond'esser piv: ornai non basta L'ospital tetto al condensato infermo E alla nutrico dell'ignoto parto; Ne hasteri fra poco il valio intero A contenere i pubblici grabali; Se l'inclemento ciel nou volge altrave Il funesto gira d'astri maligini.

Forse cresciuto a non oscuro Imene.

Che se più l'egro a te pietate inspira

Dunque che tardi cel in-ensibil siedi Sull'arca chiusa e il numerato argento Aspettando le escquie? o che maturi Tu ascoltator di Luca e ili Matteo Alle venture età ciò chi'e idovato Al presente bisogno? al giorno estrenio Tutto è preda di morte e non tuo donni.

Sii pur Macronio o di Macronio sii Più pareo e più digiuno alla tua mensa, Nè il tuggitivo topo abbia che roda

 Alludesi al molto nunero di famigli licenziati nella prinsa epoca della rivolozione dai padroni esausti dalle contribuzioni.

(2) Quel tristo antamo schlen a'intendo dovunque per essere quella stagione marie di njolte malattie, pure e assal più appropristo alla Lombardia, Jores speciolmente fra contadini sono frequentissime le febbri nutunnali o cagione dell'agricoltura favorità nel puese, per la njole è necessaria l'iri igiazione.

(3) Lo speciale degli especii forma porte della spediale maggiare, preso di mira in questo componimento, all'epoca del quale era smisuratamenie cresciuto di unmero degli espositi e degli ammabati. Nell' aperta eucina, në li giulivo Amice il vin de Colli tuoi conosca O dell'orto serrato il venni pomo: likrova mile ortigni ed arti mille All'onesto guadagno ed aj risparmio; Pur cice da la tua mano e non dal tardo Esceulore l'indigente ottenga labora. To semosciuto il pretti vintesi oliopita dell'orto dell'orto

LA MITOLOGIA

# 1

Audisco scuola boreal, damanalo Tutti is morte gli dei che di legigalre Fantaise già forri le carte argive E le latine, di spavcuti lia pieno Delle muse il bel regno. Arco e faretra Toglic ad Amore, ad Ineneo in face, Il ciuto o Cilerca. Le grazie anch' cest, Senza il cui riso untila cosa è bella, Anco le Grazie al trilinani elebte De novelli messiri alto sedul Delle per novelli messiri alto sedul considerati dei s

(1) Questo sermone, sulle prime creduto opera del Parini, non aveva incontrati se non se ummiratori; come il vera autore di esso si fu dichiarato parve assai men bello: tanto è la forza dei giudizi preconcetti a questo mondo! Nel Parini, oramai defunto e uomo di fama aniversale, non più disputato, tutto doveva essere squisito, sublime, inarrivabile, nell'abate architetto non narevu vero che si dovesse come per miracolo riconoscere ad no tratto un porta e di prim'ordine. Na quando si vide l'abate, veerbio qual era, quasi a gettare il guanto di stida a chi dubitava della sua paternità (perocchè alcuni fingevano di non credere che quella fosse fattura sua), continuar di bene la meglio, pubblicando gli ultri due sermoni sulla scelta di una professione e sul matrimonio, tacquero i dubbi vergognando, o l'abate fu riconoscintu poeta nella più nobile significazione della parala, Nessuno seppe megliu necoppiare in se i due estremi della satira; la generosa bile di Giovennie colla finezza e disinvoltura del Venosino. Ne'snoi versi vi è non so che ili antivo nella efficacia dell'epitetare, nella evidenza delle imagini, in quell'arte armai perduta di coudensare le idee, di ruggeupparle iu un verbo calzante, in un avverbio altamente pensato, in un giro di fruse, di che le moderne fingue non si crederebbern suscettive, Mirabile sopratutto è l'urte rolla quale senz'ombra di stento trapassa dall'ironia al parlar proprio, dal tono giocoso al serio, dal famigliare al subline, scora urto, senza inutili appiccature.

Venti e bufere le sue molli aurette ; I lieti allori dell'aonie rive In funcbri cipressi, in pianto il riso; E il tetro solo, il solo tetro è bello. E tu fra tanta, ohime l strage di numi E tanta morte d'ogni allegra idea, Tu del ligure Olimpo astro diletto, Antonietta, a cantar nozze m'inviti? E vuoi cho al figlio tuo, fior de' garzoni, Di rose côlte in Elicona io sparga Il talamo beato? Oh me meschino! Spenti gli dei che del piacere ai dolci Fonti i mortali conducean, velando Di lusinghieri adombramenti il vero; Spento lo stesso re do' carmi Apollo, Chi voce mi darà, lena e pensieri Al subbietto gentil convenienti? Forse l'austero genio inspiratore Delle nordielle nenie? Ohimè! ehè, nalo Sotto povero sole e fra i ruggiti De' turbini nudrito, ei sol di fosche ldee si pasce, e le ridenti abborre, E abitar gode ne' sepoleri, e tutte In lugubre color pinger le cose. Chiedi a costui di licti fiori un serto, Onde alla Suosa delle Grazie alunna Fregiarne il crin: che ti darà? Secondu Sua qualitade natural, null'altro Che fior tra i dumi del dolor cresciuti. Tempo già fu elic, dilettando, i prischi Dell'apollinco cultu archimandriti Di quanti la Natura in ciclo e in terra E nell' aria e nel mar produce effetti, Tauti nunii erearo: onde per tutta La celeste materia e la terrestre Uno spirto, una mente, una divina Fianma scorrea che l'alma era del mondo. Tutto avea vita allor, tutto animava La bell'arte de' vati. Ora il bel regno Ideal cadde al fondo, Eutro la buccia

Di quella pianta palpitava il petto

Artico genio destruttor l'uccise.

D'una saltunte drimle; e quel duro

Quella limpida fonte uscia dell' urna

D'un'innocente naiade; ed, infranta

Garzon superbo e di sè stesso umante

Una ninfa a cui nocque esser gelosa. Il cuuto che alia queta ombra nolturna

Ti vien si dolce da quel bosco al core

Era il lamento di regal dunzellu

Da re tirannu indegnamente offesa.

Che ne' boschi sabci lagrime suda,

Ouel lauro, onor de'forti e de' poeti,

Quella canna ehe lischia, e quella scorza

Era quel lior; quell'altro al sol converso,

L'urna, il crudele a questa ancor diè murte.

Nella sacra di Pinda alta favella Ebbero un giorno e sentimento o vita. Or d'aspro gelo aquilonar percossa Dafac morì; ne' calami palustri Più non geme Siringa; ed in quel tronco Cessò di Mirra l'odoreso nianto.

Cessò di Mirra l'odoroso pianto. Ov'è l'aureo tuo earro, o niaestoso Portator della luce, occhio del mondo? Ove l' Ore danzanti? ove i destrieri Fiamme spiranti dalle nari? Ahi misero! In un immenso, inanimato, immobile Globo di foco ti cangiar le nuovo Poetielse dottrine, alto gridando: Fine ai sogni e alle fole, e regni il Vero. Magnifico parlar! degno del senno Che della Stoa dettò l'irte dottrine, Ma non del senno else cantò d'Achillo L' ira, e fu prima fantasia del mondo-Senza portento, senza meraviglia Nulla è l'arte de' earmi, e mal s'accorda La meraviglia ed il portento al nudo Arido Vero eho do' vati è tomba. 11 mar, che regno in prima era d'un dio Scotitor della terra, e dell'irate Procelle correttore; il mar, soggiorno Di tanti divi al navigante amici E rallegranti al suon di tube e conche, Il gran padre Oceáno ed Anfitrite. Che divenne per voi? Un pauroso Di sozzi mostri abisso. Orche deformi Cacciàr di nido di Neréo le figlie. Ed enormi baleno al vostro sguardo Fur più belle che Dori e Galatea, Quel Nettuno che rapido da Samo Move tro passi e al quarto è giunto in Ega; Quel Giove cho al chinar del sopraciglio Tremar fa it mondo, e, allor ch'alza lo scettro, Mugge il tuono al suo piede, e la trisulca Folgor s'infiamma di partir bramosa: Quel Pluto che, al fragor della battaglia Fra gl' immortali, dal suo ferreo trono Balza atterrito, squarciata temendo Sul sno capo la terra, e fra i sepolti Intromessa la luce, eran pensieri Che del sublime un di tenean la eima, Or che giacquer Nettuno e Giove e Pluto Dal vostro senno fulminati, ei sono Nomi e concetti di superbo riso, Perchè il Ver non v'impresse il suo sigillo, E passò lo stagion delle pompose Menzogne achee. Di fè quindi più degna Cosa vi torna il comparir d'orrendo Spettro sul dorso di corsier morello Venuto a via portar nel pianto eterno Disperata d'autor cieca donzella, Che, abbracciar si credendo il suo diletto,

Stringe uno scieltro spaventoso, armato D'un oriudo a polve e d'una ronce; Mentre a raggio di luna oscene larve Danzano e tonde co critilinente urdando Gridano: pazienza, pazienza. — Ombara del grande Ettore, ombra del caro D' Achille amico, fuggito, fuggito, E povere d'orro cedete il loco Ai romantici spettri. Ecco, ecco il vero Mirabli dell' arte, ceco il sublime.

Di gentil poesia fonte perenne (A chi saggio v'attigue), veneranda Mitiea dea! quat nuovo error sospinge Oggi le menti a impoverir del Bello Dall' idea partorito e in te si vivo La delfica favella? E qual bizzarro Consiglio di Maron chiudo e d'Omero A te la scuola, e ti consente poi Libera entrar d' Apelle o di Lisippo Nell' officina? Non è forse ingiusto Proponimento, all'arte ehe sovrana Con eletto parlar sculpe e colora Negar lo dritto delle sue sorelle? Dunque di Psiche la beltade, o quella Che mise Troia in pianto ed in faville, In muta tela o in freddo marmo espressa, Sarà degli occlui incanto e meraviglia; E se loquela e affetti e moto e vita Avrà ne'carmi, volgerassi in mostro? Ah! riedi al primo officio, o bella diva. Riedi, e sicura in tua ragion col dolce Delle tue vaghe fautasio l'amaro Tempra dell' aspra Verità. Nal vedi? Essa medesima, tua nemica in vista, Ma in segreto congiunto, a sè t'invita: Chè non osando timida ai profani Tutta nuda mostrarsi, il trasparente Mistico vel di tue figure implora, Onde mezzo nascosa e mezzo aperta, Come rosa ebe al raggio matutino Vereconda si schiude, in più desio Pungere i euori ed allettar le menti, Vien', chè, tutta per te fatta più viva, Ti chiama la Natura, I laghi, i finmi, Le foreste, le valli, i prati, i mouti, E le viti e le spiche e i fiori e l'erbe E le rugiade e tutte alfin le cose (Da else fur morti i numi, onde eiascuna Avea nel nostro imaginar vaghezza Ed anima e potenza) a te dolenti Alzan la voce e chieggono vendetta. E la chiede dal ciel la tuna e il sole E le stelle, nou più rapite in giro Armonioso e per l'eterea volta Carolauti, non più mosse da dive Intelligeuze, ma dannate al freno

Della legge che tira al centro i pesi; Potente legge di sofia, ma nulla Ne liberi d'Apollo immensi regui, Ove il diletto è prima legge, e mille Mondi il peusiero a suo voler si erea.

Rendi dunque ad Amor l'areo o gli strali, Rendi a Venere il cinto; ed essa il ceda A te, divina Antonietta, a cui (Meglio che a Giuno nel mennio canto) Altra volta l' avea già conceduto, Quando, novella Venere, di tua Folgorante beltà nel vago aprile D'amor l'alme rapisti, e manco poco Che lungo il mar di Giano a te devoti Non fumassero altari e sacrifici. Tu, donna di virtù, che all' alto core Fai pari andar la gentilezza e sci Dolce pensiero dello muse, adopra Tu quel magico cinto a porre in fuga Le dauzanti al lunar pallido raggio Maliarde del norte. Ed or else brilla Nel tuo larario d'Imenco la face. Di Citerea le veci adempi e desta Ne' talomi del figlio, allo splendore Di quelle tede, gl'innocenti balli Delle Gruzie mai sempre a te compagne (1).

Vincenzo Monti, Prose e poesie.

Ad un'umil finestra,

Timida casalinga una fanciulla Siedeva in ore d'ozni di lo stesse, Curvo il bel capo su le man gentili Affrettando la calza, e sospirosa Talvolta a hreve pausa in sui ginocchi Deponendo il lavoro: a chi nel core Parlann i volti pudibondi in tela De la Vergin beata, onde dal ciclo Rise l'imago a Rafael, parca Cho alla fanciulla si dormisse in collo Un pargoletto. Sovra lei lo sguardo Tu ponevi e un disegno (2): alla loquace Fama chiedesti de la bella, e noto Veniati il buon casato, indi per sorte in povertà travolto; e la seavo Alma e'l felice ingegno, e i trafugati Genitor' da la morte, e il rimanersi

(1) Interno alle opinioni letterarie di Vineruo Monti cal at suo merito poelicio vedi quanto si è detto nell'introduzione a questa seconda parte. Z. (2) Il poeta si volge al Dandino, inagimarlo protagonista del suo poemetto. Z. ZONCADA. Poesie.

Di lei suletta in terra all'angosciato Viver d'ago e penneceltio, ignota al mondo E ad un' anima amica, Inutil era Dunque con l'oro insidiar quel giglio: Ne tu scaltro il volevi; altra a tentarsi Una via tu scorgesti, e'l piè v' hai posto. Perocchè, sospirando assiduo in vista De la pudica e alimentar fingendo Pura una liamma nel tuo cor gentile, Le ti svelasti amante. Ella già vinta Vide un consolator raggio nel buio Di sua vita deserta, e ingenua rise. Oh di vergine amor prime solenni Duicezze arcane! oh illusion! Quell' alma Quanto vi sente che romita visse Ed infelice | oh | lungo sia l'inganno. Volaro i giorni, e seco lor le umane Mutabili vicende .... il sol cadente Più sul veron non salutò quel curvo Virgineo volto, e se l'estremo raggio Tra lo interne poreti ival cercando, Con pictosa mestizia illuminava Una beltà diversa.... Ahi! tu giurando Detto le t'eri sposo; ella credetto Rito i tuoi giuri e testimonio il ciclo. Così composta a tutte idee giulive Attendea 'l giorno in eui mostrarsi vaga D' allegre vesti e benedetta al tempio, E beata e secura uscir premendo Il caro braccio e, in cicl fissando un volto Amato e pianto, librrar dal core Alla madre un sospir con la pregliiera Del persion meritato. Ed altri giorni Volår contenti.... Se non che talvolta Cominció su quel fronte un' inusata Peritauza inquieta a mescolarsi Tra i pensier di fiducia. Un giorno alfiue De la sua cameretta in su l'estrema Scala, dove la faccia ad ogni lieve Romor volgeva palpitando, vide Non lo sposo affacciarsi; è un servo e tace; Le porge un foglio e parte; un repentino Presentimento di paura il volto Trasformo della donna, impaltidito Tremar le labbra, e da le man convulse Rotto fu il foglio. - Infida! era destino Che a voi donassi il core, e ad altri il vostro Voi cedeste c l'onor; sposo m'accoglio Dunque altra donna, e voi dispregio. - Astuta Era calunnia e simulato foco Di gelosia: nella percossa niente De la meschina trapassato è un lamno Sul passato e'l futuro, e il conscio letto

Inorridita tramortendo morse.

Correr sentissi per le assiderate

Nè tosto i sensi le tornàr che tutto

37

Membra il sangue a trabalzi, e nelle strette Fauci un singulto, e un brivido incessante Per le membra trenaunit. E procede Ognor più la tempesta. Or chi d'aiuto Pregar'i morir dovea? l'ora sonata Non era angor, de l'aloquasto extremo.

Non era ancor de l'olocausto estremo, Ella dove pietà publifica e largo Cuor di defunti all'indigente eresse Edificio ad asilo, e medic'arti Providamente e farmaclu ministra. Ella povera accorse; esterrefatti Gli occhi girò pei claustri, e tentennando, Pallida e infranta pel dolor nel core Più che pel morbo vorator, tra l'aspre Serventi i panni sciuse, e tra le coltri Butto se stessa singhiozzando e tacque, Dubbia già da più di correa la fama De la vicenda, e quindi il curioso Sommesso scrutinar su la novella Sorgiunta, e gli occhi e il sogghignar donnesco Delle ancelle in faccenda o delle molte Coricate all' intorno, Ahi! non soltanto Tra festevoli erocchi, entro luccuti Sale e teatri, o tra di lor eni punge Alle officine o agli scrittoi precisa Ora quotidiana, o tra congreghe Di chi ronza fra i libri onde s'aderge Il mediocre sbuffando e irride in basso L'arrabattursi de' pigmei minori, Ah! fra costor non sol le sterminate Stende radici e li raunoda e invischia La vanitosa invidia, o la segreta Gioia de l'altrui mal ride ne' cuori! Chè ovunque il morbo dov'é l'uom penétra, Anco serpendo ai gelidi recessi De la sventura, ove ogni di vigilia Esser può de la fossa. Al derelitto Giaciglio intanto non s'appressa un fido, Un pio, mentre solleciti a conforto Giungon drappelli alle compagne intorno; Ed una a lei vieina il vergiu viso Scolorito e sereno apria ridendo Alla fiducia del malor fugato: E un garzon l'era al letto, e, accarezzando Le ricomposte a lei chiome a l'orecchio, Oh! il ciel, dicea, mi ti ha redenta, e tanto Amor, cara, non volle a noi tradito. Indi un candido fior ne l'onda pura D'un vetro accanto le posava, e, Addio, Addio fino a domoni; e, un vel di pianto Tergendo dai brillanti occhi, partia Rivolto il capo e sorridente. E il giorno A lei pur anco sorridea pel vano De la finestra, e in quel raggio di ciclo Dall'imo interno della tetra sala Vagheggiava i pensier candidi e'l santo

Gaudio del pago amor fra poebe lune La giacente felice. Un altro squardo Con altro meditar torceasi intanto Al fior nel vetro in suo vigor gentile. Inviolato. Ed altre alla meschina Rodeuti ambasee occorrono, e funeste Imagini appresenta il volger lento D'infausti soli; ma lorche di tutta Sua grand' ombra la notte orrida incombe. E di sotto i nud'archi entrò la negra Calma cui rompe sol l'abbandunato Rantol de le morenti o il redivivo Raggio che intorno invia lungo sui volti Dai Crocifisso l'oscillante lampa, Allor la fiamma del martir le stride Sul cor più viva, e se, al ceder di stanche Fibre convulse, un turbido letargo Fasciando i seusi ne l'oblio li tuffa. Ratto da un sogno schernitor la svelle Il ridestarsi di duo vite,.... e orrendo Più e più 'l futuro, o una pietà tremante Pel tapino innocente, e un prego a Dio Solo per lui di vivere, o un crudelo Risorger cupo al disperar chiedendo Di sfuggir l'onta sotto terra, e cento Strazi incessanti di rimorso e d'ira, E d'amor sempre, beneliè martir tonto.

(Mentre la tradita fanciulla spenta più dal dolore che dalla infermità è trasportata al cimitero, il seduttore ganzzza a mensa con altri giovani degni di lui.)

Na, forse perchè ugual sempre non ferve Redivivo un tripudio, o nel riscosso Cuor per soverchio di piacer torrente Necessaria è la posa onde la piena Not soffochi e 'l vital palpito spenga, Perciu di quei felici il tempestoso Gioir talvolta acchetasi a rilento Tramutando in gaiezza e in intervalli Fin di sileuzio. Ed ceco un degli areani Momenti: è spento ogni rumor; la luce Dagli aperti veron sola è che mandi Testimonianza dell' allegro loco, E in suo lento trentor fa più solenne Il dormir de le cose .... Un suon confuso S'ode lontan come di rote .... inultra Vigoreggiando, e sulla via sassosa Ferreo rugghia irrompendo... Ahi! quante salme Traballanti in quel carro!.... ombrårsi i vulti Dei commensali; si guatar l'un l'altro Interpretaudo .... aleun ridendo avea Narrato il caso d'una morte .... incede Sotto i veron tremanti e, trapassando Come tuon degradante, nel remoto

Vano nell'ombre si disperde e cessa 11 murmure feral ... batton lo due! Mano ai bordò ... son celio ... era destino.... Nò più un pensier di chi riman la segue (1).

r di chi riman la segue (1).

Giulio Uberti, La primavera.

#### SULLA LUNA.

Ma che cosa è di voi? più d'un mi chiede: È un caso se venite in società; Al testro di raulo vi si vede; Non vi s'incontra mai per la città; A seriver versi non si è più pensato.... Guadagnoli! o che siete innamorato?

È passato quel tempo! — lo seriverei; Che siale hencdetti in paradiso; Ma l'ocession mi manea; e questi Alfei (4) Par che non voglian eavar fuori il viso Altro che quando e'è la luminara Che di Pisa le tenchre rischiara.

Ond'io, che sto coi frati e zappo l'orto, Se ogui tre anni a serivere m'induce, A quello che fan essi mi riporto; Ora che si producon, mi produco, Anzi quest'oggi, se me 'l concedete, Farò veler la luna a quanti siele.

Pensan molti che sia cosa chimerica, Cosa affatto levata dalla zucca La lettera che giunse dall'America, Tradotta in un libercolo di Lucca;

(1) Se noo avessimo Il giorno del Parini, questi pocmetti dell'Uberti (L'incerno o La primarera) avrebbero certo fatte parlare di sè il moodo per lunga pezza. Ora vengono troppo tardi; l'imitatore si fa piccino dinanzi all'originole. Coo questo non al vuul dire che siano i versi dell'Ulerti una magra cosa: belli sono essi, eleganti, squisiti talvolta; ma fossero due volte tanto più degni di lode, un poema del genere del Parioi aon può forsi che ona volta nella vita di un popolo. Tuttavia la dimenticanza in elm cuddero i due poemetti è una vera ingiustizia del nostro puese, conce tante altre forse più gravi, e basterebbe a provarlo l'enisodio da noi riportato col quale si chiude la son Prinnevera. Il ritratto della vittima, le circastaore fra le quall nacque, si avolse, si cousomò la seiagurata passione elte doveva trascinarla alla tomba , l'arribile suo disinganoo e la più orribile indiffereoza del seduttoro ti sono resi con arte magistroic. Egli è si vero che, dove il cuore è altamente tocco, l'iogegoo mal si picga a canusinare sulle orme altroi, che l'Uberti in questo episodio, trasportato dal proprio scotire, si scosta, scuza forse volerio, dal suo modello, ti ha on'impranta sua propria.

(2) I pastori della Colonia Alfen, primogenita dell'Arcadia di Roma. Ma per me, se ho da dirvi il mio parere, Tai moravigiie non le so vedere. Infatti, el-l'Iterschel colle lenti sue Abbia seoperlo nel mondo lunare Bestie qual con un como, e qual cun due, Seusateni, improbabil non mi pare:

O almen non erederò perfin ch'io viva Che vogliamo su ciò la privativa: Piuttosto è da stupir cho in mezzo a tanti Orsi, daini, gazzelle, alci, castori

Orsi, daini, gazzelle, alci, castori E cervi e capre per la luna erranti Nun si sia, con perdon di lor signori, Visto neppuro un asino, fin qui: In terra poi non si può dir così.

E se dall'african lido tranquillo, A traverso d'un ciel sì puro e bello, È stato visto l'uomo vespertillo, Vale a dire mezz'uomo e mezzo uccello, Donne, tal cosa vi darà molestia? Vi sturberete per un uomo-bestia?

Ite pei galinetti, e la vedrete Altro che pipistrelli, o donne mie! Chi col capo di tine troverete, Chi eon artigli di rapaci arpie, Chi di bue, chi di pecoro ha figura... Scherzi, donnette! scherzi di natura.

Ma la natura non ha già seberzato Quando agli antropomorti della luna Ali e potenza di volare ba dato: Anzi è stata per essi una fortuna; Chè così van lontani, van vicini E non stanno a gridar co' vetturini.

Oh se ussasor l'ali morea a nei larcec di tanti altre mole strane, Quanto meglin un farchie i fatti suoi! Chè, quando siam vicini alte degane O a quetti che ci frugano alle porte, Poter volur sarchie una gran sortet inere? Tervercomo nel vol la medicina: Si escerge dia lostano un creditore? Tervercomo nel vol la medicina: Si escerge dia lostano un creditore? E noi subbie un'altra volatina; Ti para di politica una sphê? E tu seque in bece, una volata, e via. Oh previdenza delle mestro dume!

Oh previdenza delle nestro donne i Gran lempo è che costimano portare Certe maniche larghe e certe gonne, Che paion fatte apposta per volare; Par che aspettino proprio, almen più d'una, D'esser mandate al mondo della luna. So che il lunare figurin vedutu

Con uncini e attaceagnoli nell'ali S'è con malizia subito ereduto Che una satira sia per i legali; Altri poi, viste l'ugue di sparviere, Han dello: Senza dubbio è un ingegnere. Ma quel pelo, quel pel non pochi ha tratto A crederla una satira in. effetto Per eli ambisco or d'aver hoffi di gatto, Ora barba di seimmia, or di capretto; Chi insomma par elie cientro si compiaccia D'apparir bestia almeno nella faccia.

Displant Destin amenon lenia naccia.
Credete duoque voi solo prodotte
In ciel la luna e le brillanti stelle
Perchè ei faccian lume nella notte,
E le stianto a guardar come son belle?
Sieuro! ce l'lan fatte per lampioni:
N'abbiamo tante delle pretensioni!

N' abhiamo tante delle pretension! Perfino il volgo, che ha il cervel piecino, Conobbe bene questa verità Quando lassit favoleggiò Caino: Pensate se Cain vuol esser là! Pur voglio dir che a eredere ei si mosse Che nella luna qualchedun ei fosse.

Anzi la cicca anticlità pagana Della luna formossi un' altra idea: Disse ch'era la vergine Diana, Che su dal ciclo a Endimion scendea; Ma vi par consentanca alla ragione

Una vergin di quella dimensione?
Nè a messer Lodovico io ereder vo'
Che Astolfo paladino ito lassú
Un numero ben graude vi trovò
Di cervelli ehe perdonsi quaggiù,
Chiusi in ampolle, e ch' ci pote vederli;
Ci vuol altro che ampolle a contenerli!

No, no, via, discorriamola sul serio: Chi enosee il sistema planetario, Si suppon chi abbia un poco di eriterio; Nè trovo nulla alla ragion contrario Chi esser possa il pianeta chi ho accennato D'un altra razza d'uomini abitato.

Per me son pipistrelli — nou di quelli Ch'amano il buio e aborrouo ogni lume, Come fanno i terrestri pipistrelli; Oh i lunari hann'altr'uso, altro costume! Anzi godon del giorno, e nella notte Tornan tranquilli alle natie lor grotte.

E non fan come noi, che il di dormiamo, E le notti si perdono in solazzi, Poi siamo in viso del color che siamo: Sì, nelle grotte stan, non nei palazzi Come quei grandi che tu spesso inchini, E che ai mici occhi son così piccini!

Ma fro lor quei leggeri abitatori Si distinguono come gli Europei? Per esempio: là portano i signori L'ali o l'ugne più lunghe dei plebei? O almen, per ispecial grazzi del cielo, Cresce ai signori un po' più lungo il pelo? O che direte mai! lassed non veili

Differenza di ricehi e di pitocchi,

Nè questi va in carozza, e quegli a piedi, Nè si vede uno in cenei e l'altro in fiocelti, Volan tutti ugualmente e senza ostacolo, Nè un tarpa l'ali all'altro: else miracolo l

Povera e nuda vai, filosofia: Van nudi anco i lunari a lor piacere; Ed ai sarti così chiusa è la via D'arriechirsi col far delle bandiere, Ed ai mercanti vien levato il gusto Di vendere la roba più del giusto.

Cosi non si revinano i meriti, Ne, quando vanno con le mogli a spasso, Li vedraj, come i nostif, spauriti . Camminar grulli, grulli e a capo basso, Che par ele diean: Compassiou non faccio? Ecco il mio patrimonio sotto il braccio.

O dunque i professori come fanno Senza loga a conocersi lassú? — Che professor!? sanno quel che sanno, E non si curan d'imparar di più: Sanno dormir, san bere, san mungiare; E che cosa ei resta da imparare?

Si han da mettere a fare i letterati Onde sgobbare e fatieare invano E forse essere ancora bastonati, Come ordino quel caro Domiziano? Che mosche e letterati eran due cose Per lui le più insoffibili e noiose.

Han forse da imparar le chiose e i testi Che innumerabilmente sono sparsi Per l'indigesta mole dei digesti, E perder la salute e scervellarsi Su Bartolo e su gli altri santi padri, Per sentirsi poi dir: Guarda che ladri l

E un altro dovrà dunque aver sudato Sulla diffieil arte di Galeno, Perchè, andando a far visita a un malato, Appena giunto deutro al pian terreno, Per le scale ode dir dal servitore: Ecco il boix vestito da dottore?

Poi, vi par che un lunare, uso per aria Ad un continuo moto repentino, Far potesse una vita sedeularia, E ammarcirsi su 1 libri a tavolino? L' abbiamo da far noi che abbiam ecrvello; Cle volete che faceia un pipistrello?

Si dice anzi, e l'Ina visto colla lente, Che appena un bimbo là vien partorito, È cura del più prossime parente Di comprimergli il eranio con un dito, Perchè non isviluppi, e sia felice; Ma poi torno a ripetervi, si dice.

Si dice, per esempio, anco che possa Essersi visto quasi a ottauta metri Un fiore di papavero, e par grossa: Ma ci vuol di quegli occhi e di que' vetri; Per me non sono astronomo e non vedo: Ma ecco, nel papavero ci eredo.

Oh di quei gran papaveri elie ei hanno, Che cosa ne faran? mi sento dire; So di molto che cosa ne faranno! Si faran de' decotti per dormire : Credete forse che lassù si dia

Spesso qualche accademia in poesia? -Nei giudizi peraltro non convienc Troppo precipitar: questi animali Herschel visti gli avrà, ma non ne viene Per conseguenza che sien tutti uguali, Che volin tutti, o vadan tutti a branchi, Anche fra noi ci sono e i neri e i bianchi.

Figuratevi ch' uno di quegli nomini Al nostro globo il canocchial puntasse, E in Empoli nel di del Corpus Domini Volare il solit'asino mirasse, E annunziasse con gioio ai circostanti, Che in terra siam tutti asini-volanti;

Concluderable ben, the ve ne pare? Non dico che sia quell'asino solo Che in capo all' anno vedasi volare: Oh altri asin conosco, ed altro volo! Quello si fiacca per cadere in gin, E gli altri ingrassan per volare in su. Chi sa mai quanti abitatori e quanti Più felici di noi si trovan là? Oli vi potessi andar! ma chi ci va?

È vero che Colombo andò in America, E pareva impossibile la strada, Ma a me dà da pensar l'aria atmosferica, Che quanto si va in su, tanto è più rada; E se qualche disgrazia m' intraviene, Tutti diranno: É morto? gli sta bene.

A forza di vapor, con un pallone M' innalzero da questo basso loco, Purchè qualeun mi soffi nel enrhone. Onde per aria non mi manchi il foco: Credete voi difficile trovare Chi si prenda l'assunto di soffiare?

Là sciolto almen da tutti gl'imbarazzi E dalle gravi cure della scuola, Senza rompermi il capo coi ragazzi, Tutte le cose che ho racchiuse in gola Liberamente potrò fare uscire... Chè ce n'ho tante, e non le posso dire!

Non vedro spender quattrocento scudi Per sera a pro di teatral sirena, E le nniversità, gli utili studi Posporsi alle lusinghe della seena; Non vedrò una cantante in cocchio aurato, E a piedi e senza scarpe un letterato: Lodo il merito sempre ovunque egli è,

Ma questa sproporzione non mi fa:

Perchè tanto premiare un merto che

Per una infreddatura se ne va. E laseiar poi negletti gli serittori, Che cereau farci divenir migliori?

Si chiedon sei zeechin per un'arietta, Se ne danno anche dicci con piacere; lo mi presento con un'operetta, Mi sento dir: Quanto dovete avere? Una lira. - E non più? povero diavolo! Bisogna incornggirvi; eccovi un pavolo,

Questo dei lumi il secolo si cresle Dai lodatori dell'età presente, Quando ci son dei lumi ci si vede, Ed a nic par elie vediam poco o niente; E qui parlo dei lumi della testa E non dei lumi della scorsa festa. Che val che a noi dalle remote Antille Con quella fretta che incredibil è Giungano bastimenti a mille a mille Con zucchero, caceno, droghe, caffe Ed ogni altra delizia della vita,

Quando il buon senso è merce proibita? E perchè dai di bianco allo colonne Di pietra? dissi in Borgo (1) a un imbianchino. Oh elie vuol! me l'han detto queste donne, E accompagno 1 pilastri del casino (2): Ma per me, se mi dan qualch' altro grosso, M'importa assai, le tingo anco di rosso!

Colla stessa beata indifferenza La specola ho veiluto demolire; La magnifica porta di Sapienza Ridotta quasi un uscio a comparire, Peccato ehe non e'entrino nemmeno Due boyi con un carico di lieno!

Or da rimodernar che più ci resta? C'è da imbiancare il duomo, il camposanto, E al campanil raddirizzar la testa... Raddirizzarla al campanil soltanto? Ah che al mondo ogni cosa è storta in guisa, Che la più dritta è il campanil di Pisa!!

#### IL CAMPANILE OF PISA.

Scherzar sul campanile! ma vi pare Che al secol nostro il campanil di Pisa Offrir possa materia da scherzare? Poi, con de' pezzi grossi in quella guisa, Lunghi e che pendon sette braccia e un terzo, Ci scherzi un po'chi vuole, io non ci scherzo.

Cho cosa ci trovate di ridicolo? Che sia eresciuto grande grosso e tondo, E con la testa fuor di perpendicolo?

(t) Via con portici frequentatissima in Pisa. (3) Pilastri di marmo de'bogni di s. Gioliano, imbiancrti nel 1835.

Anzi per questo egli è stimato al mondo. Son questi i quarti della nobiltà

Che l' lian mandato alla posterità. Nè v'è da di in enpure che vi sia Da far qualrhe satirica allusione, Da supporre una qualche analogian Fra il campanii del duomo e le persone; Chè, in quanto n teste, al secolo presente Non v'è nulla rho penda certamente.

Anzi son tutte dritte, a quanto lin scorta, E d'alto ingogno o d'alta levatura; E se trovi fra milla un collo torto, Sarà qualche leggiera incordatura, Un po' di flussioncella, un reumatismo; Ma non lpocrista, bacelettonismo.

E anche iu quanto alle cost, in oggi parmi Che camminian tutte a modo e a verso; o almen, non ho ragione io di laguarmi Di vedrrne qualcuna ita a traverso: Qualrie neo ci sarà, si, qualche bruscolo, Ma dove è giorno mai sensa crepuscolo?

E se dissi nell'altra poesia (1) Che il nostro campanil, benrhè in pendenza, È la cosa più dritta che ri sia; Or deblo pér isgravio di cosrienza Ritrattarmi, conforme mi ritratto, Non per viltà, ma perchè questo è un fatto.

Mercè i lumi ed il rapido progresso, Il mondo va, e va a passi smisurati, E noi per conseguenza andiam con esso E ci siamo un pochiu raddirizzati; Mentre che il campaniir, e uiun lo nega, Sempre è rimasto nella stessa pirga.

Se pure in quella piega tu non vedi Una eliiara lezione e manifesta Che non bisogna progredir coi piedi, Ma bisogna ire innanzi colla testa; Oude, in atto aucor ci di progredire, Pae che si slanci in mezzo all' avvenire.

Chi di vero saper vive affamata, Dotti, artisti, scrittor grassi ed asciuti, Del maggiar tempio sull' erboso prato Venite, chè e' è pascolo prr tutti: Qua sorge il battistero, il emposanto, Il duomo e il campanii di rui vi canto.

In tutta Italia solo due città Hanno le torri storte, n quanto è scritto, Pisa e Bologna, ambe università, Ambo paesi ove si studia il drilto; Ma la torre di Pisa è più stupanda, Più celebrata della Garisenda.

Ché se il divo Alighier la bolognese Lodò, paragonandola ad Anteo, Quella per altru del tosran parse

(I) La luna.

Fu calcata da' piè di Galileo (1), E basta un piede solo di quell'unmo A far eterno il campani del duomo. Noi ri abbium fatto l'occhio, e non ci parr; Ma per un forestire, è cosa certa, La prima volta che lo va a mirare, Biogna che rimanga a locea sperta; E ci luo visto per fin delle signore Con certe locche che faceano orrore!

Oh quanto è carol In mediocre altezza Dal suolo ecco cilindrico si parte, E dimostra una grazia, una bellezza Al di là delle regole dell'arto: È vuolo, ma di otto ordini fregiato; -Pende, una non vacilla, e sta isolato.

Penoe, una non Vaselia, e sta stoato.
Un appoggio è gran cosa al giorno d'oggi;
Ma il campanil ci mostra che clui è tondo
Non la punto bisogno degli appoggi,
Per far buona figuea in questo mondo,
E può tuonar per lui, può far burrasca,
Parrà sempre che caselii, una non casca.

Ed ai non tondi par che voglia dire Cluc colui cha dagli infimi gradini Pretonde far dei salti per salire Convien che si scappelli e che s'inchini, Ed io, rhe a scappellarmi non fui destro, Povero Antoniol moriro marstro.

Pec dire il vero, in general, fra noi Dello vie torte e oblique immenso è l'uso, Ma i campanili, oli i campanili poi Gli lan fatti sempre dritti come un fuso; E non si as come saltasse in testa A Bonamo (2) una cosa come questa. Forse Bonanna dritto l'ordinò.

Ed il capo maestro muratore Intese torto, e torto lo piantò: E in questo è compatibile l'errore, Chè agevole non è, quanto si stima, La faroltà d'intendere alla prima.

O volle forse che piegasse a destra Del maggior tempio, in foggia straordinaria, Per nan toglier la luce alla finestra, Da dove il cura dovca prender aria, Onde non incolpasse l'edifizio. Sa qualruno inciampava a die l'ulizio.

O forse quel terren, elle allor fu sodo, Divenuto poi morbido ad un tratto, La gran mole piego, ma piego a modo Onde non perder l'equilibrio affatto,

 (1) L'obliquo giacimento della torre pisana forni a Galileo l'opportunità di stabilire la famosa legge sulla caduta de'gravi.

(2) La fondazione del campanile appartiene all'anno tt74. Bonzano pisano, e Gugtielmo da Inspruck ne furoao gli architetti. E se in tanti anni ancor non è caduta. Lo può contar per grazia ricevuta, Che penda iosomma il campanil, s'intende Facilmente da tutte lo persone; Ma si brama sapere il perchè pendo:

Qui sta il busillis! questa è la questione Cho tien le nostre nenne escreitate. Come resulta dalle cantonate (1). Fu l'arte, o il caso? - Ma dall'altra parte

Come puoi tu restarne persuaso, Sc tante cose che si fanno ad arto, Riescon poi che sembran fatte a caso? E tante fatte la scoza giudizio, Fruttan dei mirallegri a Caio e a Tizio?

Il vero si poteva rilevare Dull' archivio del duomo, come ho letto. Oli per l'appunto non andò a brueiare (2)? Senibra che l'abbia fatto per dispetto; E tai notizie in altro archivio a svolvere, C'è da morir di tosse dalla polvere.

Ma s' cgli è ver che in un casson serrate Tien un dei discendeoti di Bonanno Alcune cartapecore tarlate (Quantunque lo abbia avvolto dentro a un panno), S' egli è vero l'affare del cassone,

Buonanotto! è finita la questione. Valenti artisti, dotti letterati, Tatti ban detto la sua su questo tema, Altri poi si son anche abbaruffati, Qual dei moderni eritici è il sistema, Sistema, inver, non troppo confacente Ai lumi ed alla eiviltà presente.

C' era bisogno, seusin se lo dico, C'era bisogna di sfogar la bile Per cercar se piantarono in antico Torto o dritto di Pisa il campanilo? Forse che con la rabbia e con la stizza, Quello ch'è torto poi si raddirizza? Eppur si stampa, oppure si discorre;

Chi confondo le idee, chi le favelle; Che poreherial mi par la nostra torro Diventata la torre di Babelle. Un lo vuol merio, un altro lo vuol tordo: Possibil che si trovino d'accordo?

Ma trattandosi poi di camponili, Via, siamo giusti, la ragion non trovo D'esser così solistici e sottili, E di voler cereare il pel nell' uovo; Tanto più che per lo anime cristiano L'essenziale è che suonin le campane. Nonostante, è lodevole il pensiero

D' occuparsi in question di simil fatta;

(1) Vedansi gli opuscoli stampati in Pasa su tale ar-

(2) Successe questo incendio nel 1506

Lo scopo è filantropico davvero! Poichè, in ultima analisi, si tratta Di saper se in un suol ch' io stimo e venero Ci sia del duro, oppur ci sia del tenero, Si potrebbe anche dar che quel terreno. Dove tanto fiorir le arti sorelle (1), E dove surse il bel parlar che il freno Disdegno delle barbare favello (2), Quel terren ch' ebbe mille e Orazi o Attili (5) Non fosse poi terren da campanili

Tanto più che non è questa la sola Cosa che pende e che si vede storta: C'è ancora il campanil di Sau Nicola, Quel di San Sisto, un altro fuor di porta; Eppoi dell'altro tortuosità Che lascio per amor di brevità.

Quel del duomo, lo so, fin da lontani Secoli pende, e non codrà, si spera; No chi ci dice che se e'è stamani. Ci sarà similmente anche stasera? Non può forse coder, s'egli è avvallato, E schiacciar la canonica e il curato?

Non sarà, ma può darsi anco cho sia: Chè se il piccino è vittima del grosso, Ancora in mezzo alia filantropia, Come suppor che, in un terreno smosso, Possa mai rispettar le case e gli uomini Un campanile fatto gli anni Domini? O se il terreno la poca consistenza.

Come sembra che a credere s'inclini: Ohimè! veggo in pericol la Sapienza, Temo che la Dogana ci rovini (4), Che sparisca il Lungarno . . . insomma io veggio lre ogni cosa a rotoli e alla peggio. -« Uh! uli quante sperpetue! eli via coraggio! Non temete di nulla; io vi assicuro

Che dagli esperti è stato fatto il saggio, Ed han trovato che il terreno è duro; Dunque scombrate ogni naura vana: Per me dico che fu la tramontana, Forse chi sa ebo qualche genio ardito, Conoscitor della simmetric'arte,

Dopo d'averlo bene ammorbidito Non lo possa piegar dall'altra parte!

(1) Giunta pittore, Buschetto, Diotisalvi, Bonanno, Nicola, Giovanni, Andrea e infiniti altri scultori e architetti furono pisani. (2) Lucio Drust pisano fu uno de'più antichi rimutori

dell'adioma toscano, e il primo che congiunse il dialetto siciliano al nostro. Fiori sul radere del secolo XII, (3) A tutti è nota la fortezza d'animo con cui so steunero i Pisani la lor prigiocia in Genova dopo la battaglia della Meloria.

(4) La Sapienza e la Doguna sono due faisbriche rispettabili in Pisa.

Eh! queil' aequa che intorno vi si trova, A caso non ci sta: gatta ci cova!

O se la torre trovasi inelinata Perchè la tramontana la piegò, Non potrebbe una forte libecciata, Per esempio, ridurta in statu quo? Vi parrà strambo il mio ragionamento: Ma se sapeste quanta forza ha il vento?

No — volga pure il tergo all'alpi estreme, Donule l'Unno ed il Vandalo discese; Là germogliò delle discordite il seme, Ch'empiean di lutto l'italo paese; Di là il pessimo gusto è giunto adesso... Si sempre il tergo — e noi facciam lo stesso (1)!

lo sono il primo ad esser persuaso Che ciò che pende casca e non sta ritto; Ma distinguer convien caso da easo: È ver che il campanil non è diritto, E par sull'undici once per cascare, Ma l'apparenza non ci può ingannare?

Eh! fate largo! ecco un campion di Marte, Di medaglie e di nastri decorato: — Oh, certo, egli ha seguito Bounparte! Oh chi sa come ha il corpo crivellato! — Eh giusto! Non ha visto il poveretto

Altro fuoco che quel del caminetto. Chi ha la vista più corta d'una spanna E che si pasce di pomposi nienti Non ne convien che l'apparenza inganna; lo poi sul campanil penso altrimenti: Egli è stato alle piogge, al caldo, al gelo, E in tauto tenpo mo ni fatto un pelo l

Egli cresciuto al suon della vittoria, Fra le palme educato e fra 'trionfi, Stassene tutto umile in tanta gloria, Në lio mai veduto, poverin I che gonfi, E benchè in mezzo alla barbarie nato, Pur si mostra civile ed educato.

Ed a più il' uno la ereanza iusegna Che, per aver un fioceo rosso o due, Trapassa dritto dritto e non ti degna, O saluta a musate come il bue, E quando dee parlar coll'artigiano Lo fa star lungi e col cappello in mano.

Se diam retta a un Francese, ci assicura Che della patria alla fatal caduta Ei parve in quella mesta positura Pianger la cara liberta perduta; Anzi pianso di fatto, e pianse tanto Che aucor nou posson rasciugarue il pianto (2).

 Intendo di alcuni abusi introdottisi in Italia per seguire la scuola degli eltramontani. Dupo un quantro si tenero e dolente, Per cui mi sento quasi intenerito, 8 mi venite a dir ch' ci sta pendente Perche il terren di sotto è ammorbilito, Mi distrugge l'glietto d'ogni cosa, E allor la pocial diventa prosa! E, per, dopo tante illustrazioni. E, per, dopo tante illustrazioni. Seggi e ilguesi o opusculi e ragioni, Fatto han pur bene a non concluder nicute! Proprio è stato un reglo singulori.

Il lasciarci pensar come ci pare! Se ci tolgon quell'aria di mistero, Quel fortunato vel che tutto copre, Per cui si crede biance ciò che è nero, Nelle cose, negli uomini, nell'opre, Se tutto insomma si conosce a Iondo, Che ci resta a godere in questo mondo. È così della torre: come torre, È uu ammasso di marmi e di calcina;

Na l'agil fantasia ebo vi trascorre Me la diping un'opera divina: Veuero la memoria di Bonanno E lascio star le cose come stanno. Così serve al romantico di téna, Che in essa vede il salice ebe piega E della vita labile l'emblema E il simbolo dell'unile che prega E il destin del superbo e del maligno:

Quanta filosofia v'è in quel macigno? Il classico vi scorge il magno Atlante Che del mondo s'incurva al grave pondo; (E notisi che allora cra pesante, Ma adesso sento dir ch'è un altro mondo); Al sofo par che il campanil del duomo Stia a veder se mai passa un galantuomo.

Lo storico, che mira un po' più là E confronta il presente col passato, In lui vaghegini le trascorse chà, Senza pensar che quel chi è stato è stato; E, in mezzo al pianto che dagli occhi clice, Tira finor la pezzuula e così dice: Quando sorgeva questa mole altera, Che i secoli sidar suncrisa i socerzo.

Nessuno stava da mattina a sera Il sigaro a funnar su e giù pel Borgo (1); Ma operosi crescevanu alla gloria, All'industria, al commercio e alla vittoria. Non dico già che in ceppi con le spose

Albiansi a star barbarici signori: Eli dioguardi I coteste le son cose Clie furo al tempo che passaro i Mori: Ma almeno quella man che il ferro tenne Svolga or più libri e temperi più penne!

(1) Leggiate molto frequentate in Pisa.

<sup>(2)</sup> Alludesi alle perenni scaturigini d'acqua che si sono recentemente trovate nello scoprire in gire tutta la base del campanife, e ai tentativi fatti per proceingarle.

Troppo piccoio e in un troppo leggero Mi sento al piè di così grave altezza, Che in tutti rinverdir debbe il pensiero Della passata italica grandezza: Pria fummo grandi e ricchi; or siam pice

Pria fummo grandi e ricchi; or siam piccini, E ci han portato via tutti i quattrini. Pazicuza! — Almen se man rapace e ostile Alleggeriti ei ha di tutto il resto.

Ci glorierem d'avere il campanile, Diavol mai ebe el rubino anche questo! E dato che il potessero rubare, Dove se lo dovrebbero cacciare?

Le piramidi sue vanti l' Egitl mondo E vanti Caria il mausoleo, del mondo In fra le sette meraviglie ascritto; Ma un campanil più magieo, più tondo Di questo certamente io non rifrovo Nel mondo vecchio, ne nel mondo nuovo.

Non pretendo però di mascherarlo De' versi miei con lunsingluero addobbo, Perchè sarchbe proprio un adularlo Il dir che non è gobbo, quando è gobbo; Ma bisognu, guardandogli le rene, Convenir che per gobbo è fatto bene.

Voi pur di salde spalle e di piè fermo, Dalo che alcun vi ammonticasse addosso Tutti i trodici d'Amalfi, di Palermo E delle Baleari e quante posso Mai dirvi glorie di pisani croi, Gioco che ingobbireste ancora voi (1)!

LA PALSA ELOQUENZA DEL PULPITO.

Antonio Gundagaoli, Porsic giocoar.

Tu pur mi voi spronando, Eugenio mio, Perchè a ben predicar co' buoni autori, Che tu leggendo vai, t' aiuti anch'io. Io ti ringrazio, benchè più m'onori

lo ti ringrazio, benehè più m'onori Del merto; ma non so, se in darti oreechio Ricompensare io possa i tnoi favori;

Che di quest'arte nè maestro vecchio lo son, no posso di quel ch'io non faccio Ne ben ne mal ad altri farmi specchio.

(4) Per bris, per festivita, per certa quale controltura che min ana sirtopa, al Guangoli fira innodera poeti gicossi con ha fore l'ugasile. Funge com morde, sta sulle general, elemino di tuti lo genere, niuos eguando a dito. Pure gras poeta non pusò dirie; il socome di controle della controle di controle di congrato della controle di controle di controle di carte, è ututo ofiora. Cerdinumo dorre avverirer che alcune possi, di quelle che si situmo delle migliori civit Gersese, suon hanno qui quetato travar luogu per motivi facili a indivistura.

Zuncapa. Poerier.

Pur farò tutto, se di far procaccio Quel ch'io possa, e se i pregi di quest'arte È i difetti a me noti a te non taccio.

E i difetti a me noti a te non taccio. Suppongo che a spiegar le sacre carte Ti volgi per quel fin per cui lo devi, E non per plauso o vil denar cercarte.

Sol tra le varie strade quai più brevi, Quai sian più certe, intendere vorresti; Perchè giù di sentier nulla ti levi. Tu vedi alcuni ch' umili e modesti

Il paludoso suol vanno radendo; Altri vanno eol vol presso i eelesti.

Del padre il carro un di guidar volendo, Fetonte, un tale avviso ebbe a sentire, Come da un buon poeta antico intendo (4):

Tropp'alto, o figlio mio, non voler gire Nè troppo basso: se starai nel mezzo, Non ti potrà nericolo avvenire.

I vizi ehe biasmore io son avvezzo Eccoli, se ti piace; ove niuno

Sen dolga, d'occusar non ho ribrezzo; Tito, o Pietro ehe sia, s'inganna ognune Che dell'arte oratoria vuol for nompa

E del più fino mostrasi digiuno.

Chi vuol ch' ogni artifizio suo si rompa,

Catchi mortrada i un ch' abbia ingenno ad a

Cerehi mostrario; un ch'abbia ingegno ed arte, Vorrò che d'esso fuor nulla prorumpa. Colui di vera astuzia non ha parte

Che eerca per astuto esser scoperto, Ma quel che sotto man seambia le carte. Pur le lor merci mettono all'aperto

Molti degli orator che i primi rostri Salgono per favor, se non per merto. Quanto gli antichi dicitor da' nostri Eran diversi! se fama non mente.

Quei che nel dire fur creduti mostri.

Venir vedeuni in pubblico qual gente
Che vuol parlar polchè il bisogno il vuole,
Ma d'artifizio nou ne sa niente (2).

(t) Cioè da Oxidiu, it quale nel 2 libro delle Metasuorfani, a proposito dei consigli che da il sole at figlie Fetonie prima di afildangli it carro, gli fa dire:

Altius egressus celestia tecta cremabis; taferias terras: Medio tutissimus ibis. Z. (2) Omero uel terso dell'Hisde ei da uu bellissimo

esempio di questa difficii arte del nascondere l'arte stessa, perchè gli udituri di nulla sospettando si lascinu trasportare dall'oratore. Aatenore, raccontaudo l'ambasciata de' Gerci a'Troiani perché losse restituita Eleaa, così dipinge Ullisse io atto di arringare:

Quando poi sur-L'itaco doce a ragionar, lo scultro Stavasi la piedi con lo sguardo chino E contitto al terren, ne or alto or basse

58

Studiavan di coprir colle parole La sottifissim' arte e la malizia Soprafina imparata a buone scuole.

Non temendo d'inganni, era propizia Loro ogni orecchia, infineliè trionfava La studiata inganuevole imperizia. lo non dico che d'arte iniqua e prava Armar si deggia il banditor del vero, E far ei quel che in altri necusa e brava; Ben dico che, nutrendo ardor sincero

Di sterminar del rio peccato il danno, Oprar dee con occulto magistero. Felici que' ehe all' ommalato sanno Quell'amaro celar che abborre e schiva,

Altrui giovando con pietoso inganno! Or salpa a vele gonlie dalla riva L'orator grande; e vôto di tesoro. E sol di vento pieno, in porto arriva. Mostra d' ogni periodo il bel lavoro,

E prima di ferire aecenna l' areo E le saette al vizio ornate d'oro. Uccellator non vidi mai che, al vareo Aspettando la preda, in pompa metta

Quel laccio che aver vuol d'accelli carco. Nè vidi pescotor elle l'amo getta Mostrar per gloria a' pesci il curvo uncino, Se quindi cibo alla sua mensa aspetta.

Eppur sovente l'orator divino, Che il' uomin pescator fu già chiamato, Mostra a chi l'ode l'amo acuto e fino.

Dopo che avra pescato e ripescato. Goda dunque del plauso che gli fanno: Non miri quanto pesce abbia pigliato. Benchè ad esso vergogna, agli altri danno, È al fin tal plauso, se ben dritto vede,

Che i cor non a'ndolcir, ma a prender s'hanno. Lode è il pianto di chi dal tempio riede; Ch'ei lodevol divenga, questa è lode, E più dei plausi numerar le prede.

Perche d'esser chiamato padre gode, Se i figli, ch' ei non ebbe per natura, Nemmen per grazia acquista fra elii l' ode ? Fate plauso alla nobile orditura: Non ammirate voi di ramo in ramo La bella division di tanta cura.

> Movea lo scettro, ma teneulo immoto In zotica sembianza, e un dispettoso Detto l'avresti un uom balzano e folle: Ma come altin dal vasto petto emise

La sua gran voce e simili a dirotta Neve invernal piovean l'alte parole, Verno mortale non avrebbe alloro Con Ulisse conteso; e noi ponemmo La maraviglia di quel suo sembiante.

Vedi Vincenzo Monti, Lezioni d'eloquenza, IX.

E di suddivision l'altro ricamo? Non l'ammiro, che opposto lo comprendo A quell'arte elic tanto intender bramo. Se Demostene o Tullio in mano prendo O d'essi al par Grisostomo facondo, Di molte ease il filo appeno intendo. L' orazion, qual albero fecondo, I vacii ramuscelli ha da coprire Di frutta e foglie col color giocondo, Ne come al crudo gel nuda apparire: Chè lin le varie fila d'una foglia

Natura d'un bel verde suol vestire. Il logico al suo dir non einga spoglia, E scarnato e anatomico ragioni, E mostri l'ossa a chi veder le voglia: Ma tu perchè non vesti i tuoi sermoni Di muscoli, d'arterie e d'un bel panno, Che copra l'ossatura che vi poni? Discorsi în questa guisa non si fanno

Dalla natura, e dove aifin dal saggio I precetti dell'arte a prender s' hanno? V'ha chi in suo dir d'ogni scienza un roggio Vuol pur che brilli: onde si mostri ingegno Che d'ogni chiaro studio ha fatto saggio. E mentre d'eloquenza ambisce il regno, Di fisica, di storia e d'aritmetica Non senza sforzo il suo discorso è pregno. L' eterna grazia alla virtii magnetica

L'odi agguagliare, l'attrazion spiegando, Schernendo la folha peripatetica. Poi venir le sue forze calcolando Per dritto e inverso, e se un po più s'avanze, Quasi vien eifre d'algebra adoprando. Anco al fulgor che dall' etcree stanze Ne scende l'assomiglia, e qui ben cade

L'addoppiata ragion delle distanze. Ad un saggio eostui che persuade? Se non ch' ei poche sa scienze ed arti, E nulla poi di persuader le strade. Ve'i peccator che stanno ad ammirarti!

Dormono intanto al suon di tua eloquenza: È questo un far d'apostolo le parti? Piaceti, tu mi dici, ebe io sin senza Di tai lumi? A me no, eh'anzi vorrei Che d'ogni eosa avessi conoscenza,

Ma come ape da mille fiori iblei Stilla il mel, nè alcun fior quel però esprime Per l'infinito magister di lei : Così tal parla l'orator soblime,

Che incognito sapore in lui si sente Di qual scienza più si cerebi e stime. Lodar Publio non posso, che presente Abbia si il libro che cita o l'istoria

Ch' ogni minuzia gli ritorni a mente. In Tullio qualche dubbio di memoria

Quanto mi piace! e posto il trovo ad arte:

Arilua forse era a Tullio alcuna gloria? E se tu pur, Grisostomo, in tue carte Erri talvolta il computo de' tempi, Chi il posseduto onor vorrà sremarte? -Fia debil eura di cervetti scempi

Citar Pagi ed Usserio, e voler sempre (1) Segnare il di de' riportati esempi. Non son dell'orator queste le tempre.

Molto meno del sacro, che fa d'uopo In maggior cura il suo pensier distempre, Mentre fissando vai se prima o dopo Ciò accade, a me sospetto vien, tel giuro,

Che to nulla più badi al primo scopo, In cambio di fissare un tempo oseuro E chiuderlo ne' limiti più certi,

Conviene i peccator stringere al muro. Questi tuoi fini qua e là scoperti Di far comparsa, oimèt padre, son quelli Che i cor degli uditor lascian deserti.

Evvi chi pinge i floridi arhuscelli E le dipinte rive, e dolcemente Col gesto segue i gorgheggianti augelli, E vuol mostrar che nell'età ridente Corse di Pindo il florido sentiero,

Chè anco gli tórnan que' fantasmi a mente. Altri ha studiato in un decennio intero Chi ha molta feccia in pure frasi aecolta. Di Certaldo e d' Etruria onor primiero (2);

E fa di fiorentin motti raccolta. E'1 pan eeleste adulterando incrusca All'orrevol brigata che l'ascolta,

Animiro la leggiadra lingua etrusca: Biasimo quel noioso infrascamento Che ogni pensier d'ignote frasi offusca. Il gran Vocabolario ogni momento

Squadernar converria per risapere Del Vangelo che corre il sentimento. Di fiori e frondi aver tanto pensiere, Poichè io son tanto a mal pensare disposto,

Mi è indizio di ecrvel vano e leggiere-Se fu di Boccadoro (3) il nome posto Al Bizantin, non fu ered' jo per quello

Che in atticismo avesse il primo posto : Ma perchè, del Signore angel novello, Parlava più celeste che terreno. Ti eito volentier questo modello,

(1) Pagi Antonio, n. 4621 . m. 4690, religioso franrescano, fu nomo di grande erudizione e più grande modestia, Intraprese l'esame degli Annali del Baronio e ne corresse gli errori eronologici anno per anno. --Usher, ovvero Usserio Giacomo, arcivescovo di Armagh, n. a Dublino 1580, m. 1656, fa nno dei più dotti uomini del suo tempo e molto si segnalò negli stirdi sto-

(2) Giovanni Borcaccio, (3) San Glovanni Criso-tomo (borca d'oru).

Perché d'ogni bellezza il trovo pieno, E la sua scuola basterà per molte A chi brama de'cor reggere il freno, Meglio dunque sarà colte o non colte

Usar tutte le voci, tu ripigli, Dalle piazze lombarde a easo tolte? Risponderò che se gli attenti figli

Non capissero, o padre, il tuo toscano, Forza sarà, che ad altro dir t'appigli:

Chè ehi inteso non è discorre invano; Se però una retoriea novella

Non dà altre leggi del discorso umano. Vedi però che una gentil favella Non mai ti manchi tra la colta gente:

Stima si mostra all' uditor con quella. La ruggin della spada a lei niente Di forza aggiunge, anzi la toglie: a questo

I zelanti, più ch'altri, banno a por mente. Pereliè lo studio di lingua è niolesto. Aleun mortificato uomo dabbene

V'oppose contro un ottimo pretesto, Disse elte pulizia si disconviene

A sacro banditor di penitenza: Così spiritual eomodo s'otticne.

Ma tu dell'apostoliea eloquenza Avrai l' idea come d'un'onila pura Che invita a bere la svogliata udienza.

lo fuggo chi per massima trascura Ogni arte e studio, e stolido presume D'essere un Mareo Tullio per natura:

E versa un lordo d'eloquenza flume, Di fango misto, di paglia e d'arena, A furia predicando il liuon costume.

O nerborute genti, buona lena Diavi il eiel, buone braccia e petto forte, Nè il'altro poi non vi prendiate pena.

E dove manchin le ragioni accorte Con eui formare a' cori un saldo nodo, Gridate : inferno, inferno, colpa e morte. Ma non vi fate a creder che in tal modo

Paolo parlasse, o alcun di lor elle il mondo Col suono empiro: io per me apprava e lodo D'ogni arte umana, d'ogni stil facondo Diffidar sempre, e cominciar datl'alto,

Pregando il ciel che al dire accresca pondo, Di lingua fral che spera un vano assalto, Se grazia non iscendo ad aiutarla Contro di colpa il duro antico smalto?

Chi degli uomiui a Dio molto nan parla, Non sa parlare agli uomini di Dio: Misero all' aria invan cinguetta e ciarla,

Ma Agostin sento, il pastor ilutto e pio, Che dallo studio gli altri non dispensa, E porge eol suo studio escrupio al mio.

Di lui, del gran Girolamo l'immensa Erudizion m'opprime e d'altri eento:

E saper quanto basta alcun si pensa? Chi vuol del necessario esser contento, Tantn it restringe alfin chr in man gli resta Presunzion, ignoranza, Inganno e vrnto. Timor di perder tempo alcuni arresta: Nel desiderio di soper disereti Non trovano lettura utile onesta. Quai eiarlatan detestano i poeti: Non è buon libro la storia per loro: Gli autor profani non confanno a'preti. Solo di porbi testi fan tesoro

Cotti e ricotti, e d'alcun padre santo Che avranno al mattutinn udito in coro. Però la noia non annoia tanto, Affe, ne tanto il dispiacer dispiace,

Quanto il lora parlar divoto r santo. Lelio e Crispin (sia con lor bunna pace) Fanno troppo il fareto; che la stola Tanto scenda tra'l volgo, a me non piace. Lieve secna non è l'eterna scola, Ne con ridicol dramma ben s'invita Ad udir di Gesù l'alma parola-

Vostra favella sia di sal condita, L' Apostol dice, e non sdegnò parlando Usar grazia l'istessa eterna Vita.

Ma il saggio ne conusca il comr, r'l quando Sia I profano dal saero ognor diviso: Abbia scurrilità perpetuo bando. Se il Bizantin talor s'accosta al riso Tosto addosso n'è poi grave qual monte, E sorprende qual fulmine improviso. Altri sospira e battesi la fronte,

E al ciglio di pietà, che il cor gli stempa, Mostra d'aver le lagrime già pronte. Or qual sibilla s'aggira e divampa E mugghia e spesso, il piè battendo, imita

Lo scalpitar della ferrata zamna. Se da forti ragion non sia segnita L' orrenda boce, n' anderà disperso Il rauco suono e tornerà fallita.

Chi vuol ch'io torni di lagrime asperso Dalle parole sue, pianga egli stesso, Nè mi faccia del gatto il turpe verso.

Un forte affetto se sia bene espresso Trionfa: ma se mal, eredimi, il sonno Tenere o il riso non mi fia concesso. Quelli che a lagrimar mover non ponno Movono l'uditor verso la porta,

Se voglion pur de' cori fare il donno, Vuoi regola d'affetti esatta e corta. O messagger del cielo? In te raccendi La fiamma che Giovanni arde e trasporta. Come si destan violenti incendi Da fulmine ehe in selva acceso piomba

Tra'l eoufaso fragor di tuoni orrendi:

Cosi l'etereo ardor fischia e rimbomba,

Acceso dalle rapide scrutille Che il Grisostomo sparge dalla trombu-O sacre a'nostri di famose squille, Dell' aer van ehe in voi apesso 5' accoglie-Solo io vi veggo empir cittadi e ville.

Non già al cedro superbo l'ampie spoglie Sfrondate, o lo stendete al suol; ma state Soavemente a ventilar le foglie. Oimè! che ferir forse paventate

Talvolta, e, perchè piaga alta non faccia, La spada del Vangelo rintuzzate.

Non già che l'orator erudel mi piaccia Che dal facil rigor d'una sentenza Alla sua vita eredito procaccia.

Ma il partito sol loda l'eloquenza Che spiega a suo piacer grazia, e morale: lo cerco del Vangel la quinta essenza. Nè fia bisogno al testo originale

In nulnito ricorrere; il Vangrio Tanto e ancor più in latin forse non vale? L'arabo e'l siro e forse l'estranghelo

Cita or chi solo il buon latino apprese, Per gloria letteraria e non per zelo. Meglio è si spieghi in lingua del pacse Il difficil latin che eitar mai

Un testo di version che non s'intese. In pulpito ei vuol prudenza assai, Che due Vangeli alcun rozzo non creda

Per quella erudizion che tu gli dai. Al maestro teologo si ceda Il notar come i traduttor di Ponto

O nana Sisto discordar si veda: E del più antico libro render conto, Come nel suo miglior da Dio guardato D'età non sollro il più leggiero allronto. lo non so quanto debba esser lodato

Nemmen colui che tra più sensi veri Il più areano di quelli avrà cercato: È il senso letteral, che di pensieri Novi non è fecondo, pon da parte, E studia voli e fabbrica misteri.

Peggio sarà, se dalle prische carte Di chi è d'interpretar maestro e padre Si discosti, inventando a proprio marte (1). Di saggio questa età feconda madre Molto fa, se di Cristo il detto ascolta Qual è, senz' altre spiegazion leggiadre. Così il verbo divino ha più ricolta; Dell'alta anagogia nie' fia che pensi

La sacra gente in monaster sepolta. Quel ehe ottenne in Bizanzio are ed incensi Da ogni sccol per questo ha somma lode Fra que' ehe interpretaro i divin sensi,

(t) Mode latino, suo marte.

Che la lettera stessa spiegar gode, E l'orator, no'l mistico facendo, Intende Erode, se si legge Erode.

Non sempre il senso letteral comprendo; Ne quel solo a trovar veracemente Poco ingegno vi vuol, per quanto intendo. Convien l'antiche istorie avere a mente, E dell'autor l'età, l'uso, lo stile,

E più eh'altro lo scopo aver presente. Quest'è ben più, che farla da sottile, Inventando a spiegarlo un pio riflesso. Dell'ignoranza tua velo gentile.

Ogni altro senso è sacrosanto anch' esso; Ma d'un ehe i copi più sicuri e pronti Porga al predicator trattasi adesso. Quanto roro è chi dalle sacre fonti

Ognation predictor trattast accesso,

Quanto raro è chi dalle sacre fonti

Quello spirito sugga che vi scorre,

E quel divino stil nel cor s'impronti!

Tanto a ottener, non s' han le labhra a porre

Leggermente a quell'onde, o i brevi testi A stille a stille qua e là raccorre; Ma a larghi sorsi degli umor celesti Tutte inaffiar le fibre della mente,

Siechè d'uman pensier nulla vi resti. Allor un'aura scorrere si sente Che l'anima solleva, allor s'intende

La libertà del cicl easta, innocente, Che di tutto discorre e non offende; Che con Dio franca parla e tiensi giusta,

Obliando dell' uom l'egre vicende.

Da una sfera d'idee bassa ed angusta
Esce allor la pietate e tale appare
Che ognun si piega alla sua luce augusta.

Allor crolla del mondo il vile altare; Si spengono le fumide facelle Che parcan già si luminose e chiare.

Si crede allor che sopra l'auree stelle Pietà sia nata, e non, coore altri dice, Infra le mura di fratesche celle. Tu, cui d'ingegno il ciel tempra felice

Diede e sensibil cor, tanta grandezza Attingi là donde ogni ver s'elice; E al grande e al ver la giovin alma avvezza (1).

Lorenzo Mascheron), Sermone,

(1) Questa rermone arieggia lo stile delle satire dell'Ariegia, quelle sille facile e tato spierare natural brio, dure tatto piece quel non so che indefinibile che i Franceici diamanso deblomo, e noi non male, is creda, di-remono ari abble negligerata, uma studista sprezustura. Tratutasi un più più purce, un po più nerrota foreibre più ratutasi no più più purce, un po più nevro fareibre più nuale portion al uno debaseri certairi, dapocide V it.-i il squintas essensa del precetti ed avvecilmenti più importanti per chimoque vogita precedere sietara nella via della serze doponena. Giorga paragoneri il preceste servel il preceste servel il preceste devenir.

#### LE AVVENTURE DI EN PAPPAGALLO.

Era Lorino un pappagal gentile, Per la bella Dalinda tutto amore; Per lei, elte, quando ancor sul primo aprile Con amabile sposo legó il core, Seco in dote recò pur quest' augello Di vaghe piume, sensitivo e bello.

Biogna dire, per parlare il vero, Che era Lorino pien di sentimento; Sapeva in dolce modo lusinghiero Chiamar la sua Dalinda ogni momento, Rammentarle il marito dolcemente E l'amico di casa in tuon languente.

Sì prepotente era perciò l'affetto Cir'ella portava al suo Geld Lorino Che il tenes nel secreto gabinetto Scul trapunto d'irono a lei visino: Se alcun veniva ad inchinar la dea, 11 fido pappagal tutto vedea. Onde imparò quei card detti e modi Che stan scritti nel codice galante: A tempo sospirar, tributar lodi, ora fare il rivicso, ora il essenatr, Dir certe parolucce si potenti Che ne' fatti d'annor opran portenti.

Prima devi saper che da fanciulla Era stata Dalinda in un collegio; E si può dir che fino dalla culla Bevè quelle virtudi or tanto in pregio: Chè adesso noi vediam le donne istesse Filosofe, linguiste e poetesse.

Sapea si beu Dalinda di (rancese Che nata in Francia tu l'avvesti detta; E se veniva damerino inglese, Sapera digrigi qualche parsoletta; Che sapese il latino ho qualche indirio, Perchè in chèsa legras empre l'uffizio. Descriver ti sapeva all'improviso Del mondo tutto ogni minuta parte; Mostara siccome il ciclo fa divio, Ti sapeva additar Venere e Mante; Ti narrava la morte di Didone, D' Annibale, di Sencea e Catone.

Ora tu vedi ben, caro lettore, "
Quanta sapienza al nostro Pappagallo:
In breve tempo ei diventò un dottore
E non temeva di cadere in fallo;

mone con quella di Gaspare Gozzi sull'itesso argamento per vedere la differenza dello sille e de'concetti: Il Mascheroni tratto l'argomento più a fondo; il Gozzi quel poco ch'ei ne toccò rese can più sapere, con più nerbo, accennanda più cose che a prima fronte non sembri. A. In breve tempo il farile intelletta Divenne enciclopedico perfetto.

Ti parlava di cuffic è uastri e fiori, Di stoffe peregrine, oltremontane, D'anceldoti galanti e dotci amori, Di tristi eventi e di vicende strane, Di cantanti e filosofi severi, Di pittori, poeti e romanzieri.

Iusomma, per finir, questo volatile Che sorti da natura eccelsi doni, All'ingegno cosi pronto, versatile, Alla franchezza nel tener questioni, Ed al sapere universal, profondo, Lo diresti scolaro del bel mondo.

Oh fortuna fatal, destin tiranno! Quando preudi un mortale a selterno, a gioco, Trabalzi dalla gioia nell'affaono. Crudele! ne cominci mai per poco: Ecco il sapiente, ecco il gentil Lorino Abbandonato, misero e tapino.

Dalinda, la sua bella protettrice, Sconsigliata, col facile consorte Cadde nell' indigenza, ed infelice Ora sospira nell' avversa sorté. Il pappagal con tante doti e tante

L'elbe per pochi seudi una contante.

Ma anche con questa ei riflorzò l'ingegno,
Si francò nelle lingue europee;
Per trionfar nell'anuroso regno
Sotto tal senola amplificò le idee;
E a gorgheggiare in musica imparò
Patetici andantini e bei rondò.

Pacticia andantini e bei rondo.

Tosto la nostra sagga Virtuori di prima ;

Onde creatice soccione soccione soccione di consultari di consulta

Vide di pappagalli immenso stuolo Liberi andar dal monte al piano, al colle; Fra cespugli spiegar sicuri il volo, Trescare in nuodo lascivetto o nuolle; Or tra le frondi, ora fra l'erbe e i fiori Cautare dolcemente i lieti amori. Mentre Lorin nel florido, giardino

Mentre Lorin nel florido giardino Godeva assorto un giorno il fresco rezzo, Un attro pappagzi si fe' vicino E domandollo con amabil vezzo; Pol, fatti aleuni brevi complimenti, Entrò in parole e tenne questi accenti: Scousigliato, infeliev, e perché mai Anni vivere servo ed in catena? Perché si mansueto te ne stai Dove un capriccio feminil ti mena? Per un insulso bacio ed un boccone Dèi far Padulatore ed il buffone?

Vien nieco fra le selve, ove la vita È cara e son doleissimi i piaceri: Tutta natura a sè ti chiama e invita A giorni più beati e lusinghieri: l'invita il bosco, il prato, il ruscelletto.... Rompi quei lacci e non temer: l'aspetto.

Di Lorin nel sensibile cervello Produsser questi detti gran sconiniglio; E giudicò conveniente e hello L'amieluevol progetto ed il consiglio. Mentre un di la padrona in compagnia

Ridea, scherzava..., ei spiegò il volo e via.

Gli si fe'intorno e fecegli gran festa:
Ognun l'inchina, ognun lo guarda e onora
L'alta sapienza e l'anima modesta:
All'ignoto mottifiche linguaggio

Lo predica cisseun gran personaggio, E qui s'apri a Lorino un campo vasto Da spiegare il poter dell'intelletto. Vide il costume ed il parlare guasto, Vide il modo di vivere imperfetto; Onde ei riformatore intende e vuole A quel buio portar novello sole.

Primo osservò un pensare dottrinale Che sol provien da rancidi precetti, Lu misurato stil sesquipedale Che non si parte dagli antichi detti, Ed un argomentar giusta i voluti E logici e retorici statuti.

Un seriver solo certe vecelie cose O di storia seccante o poesia, Piene d'allusioni favolose E piene di mortal monotonia;

Uno scriver da vero precettista, Ossia, per meglio dir. da classicista. Lorin, tanto fornito di buon senso, Che scorse tutte l'europee contrade,

Ch' ebbe l' inestimabile compenso Di conoscer lo stil di questa etade, Vide che vi vuoi altro che precetti Per inualzarsi e per destare affetti. Comineiò a dimostrar che il vero, il grande

Non nella mente, ma nel euore ha forza: Il sentimento lene lene spande Un non so elte, elte a palpitar ei sforza; Pereiò in bel modo voglion esser seritti Tristi amori e virtin, vizi e delitti.

Narra tosto un diluvio di novelle, Di racconti, romanzi e dramni impuri, Di cronache, leggende di donzelle, D'avvenimenti tolli a tempi oscuri; Fa sorgere i crociati e'l lor valore, E i trovador cantar versi d'amare. Descrive fra dirupi un monastero Rischiarato dai raggi della luna, Il' donna innamorata il giorno intiero Piange l'amico e duolsi che fortuna Le abbia tolto per sempre il caro oggetto,

E invan si straccia il crin, si batte il petto. E fra le macchie mostra alto, castello Chiuso da pante e da saracinesca; Dove un signore prepotente e fello Consuma i giorni in amorosa tresca; Ed uno stuol di bravi e d'assassini Che rubano ed infestano i vicini.

Nè ciò gli parve assai: vedi un marilo, Che tutto pieno di gelosa rabbia, D' innocente consorte ha il sen ferito, Mira scorrerne il sangue sulla sabbia.... Vedi orribile spettro insanguinato Ad additure il talamo macchiato,

A queste ense inaudite e nove Menár grande rumore i pappagalli, Cangiar stile, si misero alle prove A scriver feste seducenti e balli, A descriver fanciulle e cari amanti, Seduzioni, rapine, stragi e pianti.

E tralignando dalla vera scuola, Si resero funesti al buon eostume. Spira amore fatale ogni parola, Di nura religione è spento il tume, Ennur si vuol questo moderno stile Dal sesso masculmo e feminile.

E tutti i poppagalli letterati Col novo stil si fonno originali. Col novo stil si vedono stampati Periodiei fascicoli e giornali; E così pur col novo stil di moda Si biasima, si critica, si loda.

Subito nasce il tuono di buon gusto, L'amor pei ballerini e le cantanti; Lodano i giornalisti il merto giusto, Fanatici si mostran, deliranti: Sguaiatezze di donne e di zitelle Son prodigi venuti dalle stelle.

O pappagalli, cosa mai credete Con il vostro saper, col caugiar tempre? Pappagalli ridicoli voi siete, E pappagalli resterete sempre. Tornate pur, tornate ai mudi aviti E nou fate da stolidi impazziti (1). Giuseppe Saechi.

Scene di moderni costumi.

(1) Auche il bravo Succhi, giovinetto, corteggiù le muse innanziché tutto si vulgesse a quegli studi più

#### IL SALE EO IL TABACCO.

Di San Domingo, angelica contrada, Ti sia beniguo il sol de' suoi fulgori, Piova su te perenne la rugiada, E le tuc zolle benedette infiori. Chè il sol tuo seno, o fortunata terra, Della gran pianta il primo germe serra.

Beato il vento che all'amica sponda Il magno Genovese (4) un di spingca, Beato il ciel seren, la placid' onda, Che all' isola felice il conducea, E tre volte beato il Toledino,

Che scoprir seppe il vegetal divino ! Sulto spirar del millequattrocento Hermandez di Toledo, a' in non fallo, L'eletta pianta con felice evento Alle spiagge recò del Portogallo: A lui sien grazie, ed al suo nome immenso

S' alzi dovunque il tabacchesco incenso. Fu allar che della terra oltre confine Il caro vegetal si sparse in fretta. E imperatori e principi o regine Tutti cercar di questa pianta eletta; Tanto è ver che tal crba arci-divina

Per sinonimo porta: Erba regina. Il tabaccare, come vulgo dicesi, È un piacer che nell'anima si sente: Solo una presa oli come benedicesi! Oh come scende a rischiarar la mente! E tutti elie una presa almen fiutarono Ob quanto di tal presa si gloriarono! Quanti il tabacco mai vantaggi dona,

Vantaggi eui vien meno ogni favella l Se vuoi stringer la man d'una persona Ti hasta offrirle un' umil presicella: Ti mette il sonno in qualche brutto intrico? Eccoti in tasca il vegetale amico.

severi che, meglio compresi dall'età nostra, gli valsero più stabile rinomanza. Ma a chi legge questi versi dorrà certamente che questo suo primo amore non avesse più lunga durata; tanta è in essi la scorrevolezza del numero, la spontancità dello stile, la finezza dell'ironia, tanto il brio dell'invenzione. È una satira tutta urbana sparsa di schietti sali, che scherzando corregge, senza che mai s'attacchi mordace alla pelle. Se qua e la si togliesse qualche piccola improprietà di lingua, se alla frase si desse qua e la un giro più elegante, e quando una mossa più vibrata, più rapida, cose che l'antore, volenda, far potrebbe con poca fatica, si vorrebbe collocare fra le cose più elette che in questo genere si scrivescre ai di nostri. Tuttavolta, così quale appare, è tale da non temer molto i confronti anche dei mi-

Net di che il magno imperator de' Franchi A Mosca vide tramontar suo fato, Oh quanti prodi rifiniti e stanchi Precipitando sovra un suol gelato Prendean tabacco I e quella presa, oh sorte! Li toglieva dal sonno e dalla morte. Così que' pochi il lor paterno ciclo

Rividero scampati a tauti guai; Che se taoti guerrieri in grembo al gelo S'addorucutur per non destarsi mai Fu perelie in Mosca il harbaro Cosacco Arse gli appalti ove vendean tabacco.

» Ma il labacco, che tu tanto decanti n È una cosa da trivio, è vilo è immondo, Ah! tu sgarri, tapin, fra tanti e tanti Che fiutaron tabacco a questo moodo Ti basti il dir che Federico il Grando Ayea tabacco insin nelle mutande.

Fiuta tabacco il medico sagare, Quando fruga i vocaboli dell'arte; Tabacca nucl'ei il causidico loquace Per cerear modo d'imbrogliar le carte; Tabacca il matematico gelato Per ritrovar del circolo il quadrato.

Fiuta tabacco il dotto professore, Che mai dal lungo predicar si stanca: Che se in mezzo al scientifico fervore Per disgrazia un vocabolo gli manca, Tosto una presa in opportuno aiuto Gli manda un sonorissimo starnuto.

Fiuta tabacco l'usuraio che aspetta Nella sua reto il facile merlotto, Fiuta tabacco anch' essa la vecchietta Per inventare i numeri del lotto, Tabacca lo svenevole zerbino Per far veder l'argenteo scatolino.

E anch'io stridulo corvo del Parnaso, Quando manca la rima al mio concetto, Invece del rimario accosto al naso Una sol presa di tabacco eletto, Ed ecco spunta della penna in cima Precipitevolissima la rima. E poi v' lia alcun si scarso di cervello

Che non ha letto il Galateo del Casa, Che schiude il varco a certo venticello Che fora meglio tener chiuso in casa? Allora e conti e dame e in piazza o in chicsa Tutti al vicin ne chicdono una presa.

Ma lasciamola lì. Già tutti sanno Quant' util porti una propizio presa, Per cavarri talor da qualche affanno. Il che poi costa una si scarsa spesa, Chè in questo tabacchiesco scarabocchio Si dee parlar dell'ottonan ebibocchio. Ottomano non già', chè omai la terra

Adotto tutta un si gentil sistema

Omai che ne'costumi non v'ha guerra, E di copiarli presesi per tema; lo voglio dir che del fumar s'intendo, Ch'or la mia musa a celebrare imprende.

Tutti gli uomini appresero quest'arte; Fra i primi il labbro fu dell'Alemanno Che lieto aodò di tal scoperta a parte, Fatta, qual crede un storico britanoo, Da un certo Jéan Nicot di Liogundocca Venuto al mondo colla pipa in bocca.

Ditelo, fumptor', che bel piacere, Quando di buoni cibi è l'epa piena, Sovra disteso morbido origilere In tutta pace abbandonar la schiena, E per lunga odorifera cannella Mandar il fumo in spire ed in anuclla!

Mandar il fumo in spire el in anucla! Quando solingo e in mio penier risiretto Vo passeggiando per remita via, Calco nel vaso il vegetal diletto, E in lui travo una cara compagnia: Col fumo in bocco e colla pipa in mano » Mio ben non cape in intelletto umano (1). « Ma qui talum mi fa la nera facco si Dicendo che il pipare è coa vile; Ma un costume che tutto il mondo abbraccia In costume sarà bello e gantile; Pocibe divote saper ben via pure:

Consensio gentium est lex naturæ (2).
Fuma la pipa il sucido facritimo
Quando sul ponte al sole si spidocchia;
Fuma il cigaro il morbido zerbino
Quando al balcone la sun bella adocchia,
E, se nol può il fulgor della sun faccia,
Acciecaria col fumo almen prosaccia.

Sotto gli ardenti rai del solfione Funto il villico tarchiato; Per avvezzarsi al funo del cannone Anch' esso fuma il giovine soldato; Sempre ba la pipa in boera lo seroecone Per non patri il mal d'indigestione.

E il robusto marin che solca audace Del mar l'interminabile pianura, Quando in tempesta il ciel tutto si sface, Non silderia con anima secura L'onda che sovra il suo capo trabocca, Se non avesse la sua pipa io bocca.

Fuma scorrendo le deserte selve Sul suo camello l'Arabo veloce; Cacciando irato le rabhiose belve Anch' esso fuma l'African feroce, E magnifico pur fuma in Pekino Satto il suo padiglione il mandarino.

<sup>(1)</sup> Petrarea, Sonetto:

Levommi il mio pensier in parte ov'era, ecc.

Obblia le eure dell'immenso impero Il gran dominator dell'Oriente, Quando di tutta sua possanza altero Posa sugli aurei drappi mollemente, E la bella Circassa al suo ginorchio Gli empie di eletta foglia il gran chihocchio.

Fusinato Arnablo, Ciculata,

MOOO DI PAGARE 1 DEBITI.

lo so d'un tal clie si trovava al secco, Con una fame che mettea pietà, Più non sapendo dove dar di becco, Si mise a passeggiar per la citta, E a quanti aorici s'imbattea per via Ripetea la seguente sinfonia:

a Avresti per piacer sei curantani?
In ona lettera in posta clie m'aspetta.
Danmi un guartin, tel rendero domani, n
E via di questo passo, in mezz'oretta,
Questi un quartino, st'altro un carantano,
Si rittovò mezza sorvana in mano.

En mio compagno, el stesso me l'ha detto, Tutti i denari al gioro avea perduti: Eran quasi due giorni, poveretto! Che non toccava cibo, e così acuti Sentiasi ai fianchi del digiun gli artigli Da scusare l'golin se mangiò i ligli.

Il terzo giorno, per distrarre un poco L'appetito che in corpo gli ruggia, Si mise a giornzar così per gioco Davanti l'uscio d'una trattoria, Quando l'odor ch'usciva dal fornello-Tutto ad un tratto gli aguzzò il cervello.

Vede per esso un caue fi vicino Cho in santa pace si rodeva un osso: Egli cava di tasca il mocrichino, E quatto quatto gli si cala addosso, Al collo glielo allaccia, ed in cucim L'avvinta belva dietro a sè trascina.

Poi s'asside al tagliere apparecchiato, E il suo Melampo gli si accoscia a pièc Ordina un riso, un lesso, uno stufato, l'n pasticcio, un arrosto, un entrenets, E con cura amorosa al fido cane Va dispensando le carraze e il pane.

Come s'ebbe impinzato a crepapelle, Domanda il conto: a Sette lire — Bene. « Caceia le man per tutte le scarselle, Fruga e rifruga, e il borsellin non viene; Il camerier lo guarda, ed egli: « Ov'è Dunque la borsa?... ah! la lasciai al caffe.

In un battere d'occhio vado e vegno. Che se di me non ti fidassi mai

Zoncaoa. Poesie.

Guarda, ti lascio il mio Melampo in peguo; Ma hada beu ele non ti scappi, sai... » a Non dubiti, signor. » Egli esce in fretta, E il cameriere è anorra li che aspetta. E qui cent'altri stratagenmi e cento, O lettori, mi corrono alla mente; Ma perché troppo vasto è l'argomento

A voi basti saper che lo studente, O bene o male, porta fuor le spese Infin che arrivi il primo di del mese.

Fusinato Arnaldo.

Lo studente di Padora , parte II.

GEL ESSUE

Ma alimè! che sovra il limpido sereno Di questa vila spensierata e altegra Veggo spuntar colla tempesta iu seno Una gran nube minacciosa e negra, E in cima ad essa una ligura infame Che porta seritto sulla fronte: Esame.

All'apparir di questo spettro esoso l'a fremito, un segoniento universale: Al vivere aglitato e fragoroso É successo un silenzio sepolerale, E di grannglia la città si veste Quasi colpita d'improvisa peste.

Son deserte le piazze e le contrade, Spupolati i caffe degli studenti; Son rinchiusi i teatri, e per le strade Di notte tempo più muggir non senti, Sturbatori dei sonni padovani, I cori del Nabucco e dell'Ernani.

A quanto a quando qua e la disperso Qualche studente mroutri per la via, Che a capo chino e in sno pensiero immerso Non ti guarda nemmeno e possa via, Brontolando tra i denti qualche brano Di diritto canonico o romano.

All'alba se ne van soil, soletti, Passeggiando le Aquette indietro e avanti Coi loro inseparabili ristretti; E la sera come umbre vagolanti Si veggono girar di qua e di là Pei deserti bastion della città.

E questi declaniando a voce bassa Recita una lezione di botanica; Quegli spiega alla rondine che passa Un astruso quesito di meccanica; St'altro conida, sospirando, al vento 1 paragrafi del regolamento.

Ma è giunto il giorno degli esami. Fir nome Esce dall'urna, ed a quel nome Tizio 8º alza dal hanco e, pallido siccome Un condannato elie s' avvia al supplizio,

Mogio mogio s'avanza e la persona Lascia cader sulla fatal poltrona. A destra e a manea va girando gli occli, Si piega, si contorce, si dimena; Colla man va fregandosi i ginocchi, S'arrovescia all'indictro colla schiena,

Per mettere l'orecchio alla portata Di ricever la provida imbeccola. u Mi dica un po'ele cosa è dolo? - Oh bello! Un paese tra Padova e Venezia -Ma bravo! e la caluanio? - È un venticello -Benone! e il capolumo della Svezia? -

Benone! e il capoluugo della Svezia? -Roma - E i tre regni della gran Bretagna? -L'Inghillerra, la Scozia e... e... la Spugna Giaccliè veggo ch'ella è tanto provetto

Nello studio geografico, verria Chi' ella dirmi sapesse quale stretto Posto tra Francia ed Inghilterra sia? \* Il nostro Tizio, a tal quesito astruso, Straluna gli occhi e resta li confuso.

Impictosito il professor cortese, Quasi per dargli la risposta in bocca, Rinnova la domanda, e a più riprese Del vestilo la manica si tocca: St' altro, rimesso sulla buona strada, Bisonule trionfante: a E la velada (4), n

Dopo vent minuti finalmente Egli esce fuor da quel secondo inferno, E va via xufolando allegramente Come se avesse gundagnato un terno. a Com'è audata? - Benon, per eccellenza: Ho fatto un esamone ila eminenza. »

Ma allorquando ne' suoi certificati, Invece di trovarci l'emineuza, Vede due lunghi pali appiericati Con un conforme o un poca diligenza Pieno di meraviglia e di spaveuto S'anparecetta al secondo experimento.

Qualch' altro, che la pensa da prudente, Nella lista si pon dei refratturi, O, accusando una febbre intermittente, Monta in vapore e vola ai patrii lari, E tra le cacce e il vin novello oblia Le noie e il mal della passata via (2).

> Fusinato Arnaldo. Lo studente di Padova, parte III.

(1) I Veneziani chianzana relada quei soprabito elte

dai Mismei è detta moraine e free dai Francesi. Z.
(2) Le possi edel Fusinato sensui sona popolari in tutta Italia, e moritamente se guardisi al brio del concetta, alta viera della ulle, alta postatueita devi conqualema si razvonannha pure per nobile scopo veramente filosofico. Non sempre però vi troversi quella finezza di tocco, quell'atticisma di liugua per cui solo esfatta genere di poccia si razconanda strus solo i esI VIAGGI.

" Chi hatte? - Amica mano. - Entri. - Perdona. Gentilissimo Ippolito, se i tuoi Dolei studi interrompo: e spezzo il filo Dei concetti febéi. - Lieve scingura: Rannoderollo. - Al tuo eampestre io venni Ricetto suburban... - Grazie ti rendo. - Perchè la patria senza un tuo eongedo Non velli ... - Intesi. Tu al gran giro dunque T'apparecchi? - Al gran giro. lo vedrò, spero, Con diletto l'Europa. - E con diletto Te l'Europa vedra. Quando ei lasei? - Tra poehi soli. - E qual di tanti regni Tosto visiterai? - Con piè sospeso Stommi alle mosse: ondeggio aneor s'io debba Goder prima di Francia o di Lamagna. - Goda di te Lamagna o Francia prima, Del Moncenisio o del Brennéro il balzo Fra te sorga e l'Italia, il ciel ti guidi E non vengeti men salute e borsa. » Non pare, udendo la costui dubhiezza, Molto ad altri importar sotto qual clima Vada egli a trarre il fiato, e che il suo peso L'equilibrio potria romper del globo? Ma qual furia, demon, fistol, folletto Entro ai figliuoli dell'Italia in corno. Che nulla più nelle natie contrade, Non i compagni lor, non le lor dame, Riticuli, e il mar l'un varca, e l'altro l'alne, E ela a tremar di freddo in Russia corre . Chi a sudare in Ispagua? O mio buon Flacco, Sommo di poesia mastro e di vita.

Parlo, veggo Parigi; in core ho Loudra: Il più picciolo lurgo è Londra al saggio. Risplendo il sole sul tuo capo? I campi Si coloran di verde, il ciel d'azzurro? Virtute usar ti si concede? Affetti Di marito senlir, senlir di padre,

Ben tu il dicesti: Con cavalli e navi

Cerchiam vita beata : è qui , se vuoi.

Sempre nell'avvenir, cui par più chiaro Quel di che spunterà, miglior la terra

Che non premi col piè! Parigi ho in core;

Ahi mortal miserabile, che vivi

Muta chi passa il mar l'aria, non l'alma (1).

temporanei, ma anche ai posteri, pel quali sorà morto quell'interesse dell'attualità che accresce il pregia delle cose del giorno.

(1) Coelum, non animum, mutant qui trais marc currunt.

Coelum, non animum, mutant qui trans marceurrunt.
 Strenna non exercet inertia: novibus atque
 Quadrigis petimus bene vivere.

Hor. Erist, XI, lib. 1. Z.

Farti un amico? Non ti muorer punto:
O sei felire, o non sarai, tel giuro.
Se poi, cambiato stile, oggi l'umana
Felicità fuori dell'uom soggiorna,
E or sottu questa gode, or sotto quella
Latitudine star, bella fanciulla,
cui trottar si pult dietro e a qualetie albergo
Soprarrivaria, io stesso a te la destra
Porzo, e nel cocchio tuo ti spingo io stesso.

Perge, e nër coessuo bus spingir in staretistic Più degna e ravio in terecia ed arricchire Di passo in passo; come nobil fiume, Che tanto cresce più quanto dal fonte Più s'allontana, tornò sempre in tode. Non vinggiò Piagora 7 ano Piato 7 » O lettor mio, parli crindite: mere Damque, or vigo tu n'abila, osserva un poco Che ad arricchir di passo in passo e, come Che ad arricchir di passo in passo e, come

Ecco Gherardo, che da me poe'anzi Venne ad aecommiatarsi. Otto anni o dieci Ne'suoi lunghi il tenea portici foschi Padova, antica del saver maestra; Ma qual perito saltator che passa Per molti cerehi, e non ne tocca un solo, Così per le scienze e l'arti tutte Con bravura ei passò. Di là scampato, A un ospite d'idee popol novello Aprì una mente vergine. Il drappiero Della natia città meglio fornito, Il più ingegnoso sarto; l'usuraio Difficil men, la men difficil ninfa; Guerre d'amor, d'amor paei, e i diurni Scandali ed i notturni; le più fine Odorifere essenze, e le bevande Di maggior pregio, o congelate o calde; E delle scene italiche i più netti Trilli, gruppi o passaggi, e i più arrischiati Vortici o salti, ed i più fermi appiombi, Stanza nel liscio cerebro trovaro. Con tal merce ei s'imbarca; odi, qual reca.

Letto è più molle, più avvenente ostessa; Se con più nerbo il vettural tucsano Bestemnii, o il romagnuolo. Sopra quanti Nelle cueine e stalle ai re d'Espara S'agitan cueinier, pascon destrieri; Quanti cerare nutre astori e cani. I nomi delle Tàbili onde Parigi Malamente s'adorna, e degli esperti Ristorator (1) de'non vulgari ventri

Saprà qual tra Partenope e la Dora

 Ristoratori si chiamono in Parigi coloro che uffrono di che non ristorar solamente, ma riempier lo stomaco con un pranzo della maggior varietà e squisitezza. Su per le dita avrà: su per le dita Tutte di Londra le taverne e I bagni, E I cavalli più rapidi, ed i galli Più bellicosì e di più chiara stirpe, E i più tremendi pugili; preclaro Dottor di tosti e tè, di ponchi e birre, Ed atto a sostener, sempre che a lauto Convito siede, la hritanna ehbrezza, Ma non temer ch'ei narri a lungo quali L'arti sono e i commerci, e dove meglio Le piante si governino n le genti. Più che le statue, le colonne e i quadri, Lo innamoraro delle stanze i ricehi Tessuti addobbi. Se gli augusti templi Con ordine d'Ionia o di Corinto Sorgan, non ti dirà, ma in lungo e in largo Compassolli del niè. Sale non vide. Ove i dotti s'adunano, ma in altre Dottamente danzò. Le torri tutte Sali, fuor quelle in cui vêr l'anree stelle I vegghianti suoi tubi Urania appunta (1). Quai neglesse giardini? È ver che orrore De'botanici sempre in lui destaro Le velenose frondi; e per inganno, O un estivo a schivar subito nembo, Entrò ad un bel museo, dove schierate Terre vedeansi e angei, marmi e farfalle. Su queste si curvò figlie dipinte Della fervida estate. Oh chi potesse Di tai colori rivestir le membra! Su quai lane risplende, o su quai sete Tal porpora, tale oro e tal zaffiro? Mossi a pictade gli avrian tulta un giorno L'imagine dell'uomo, cil in farfalla Trasformato l'avrian d'Ovidio i numi.

Ma perehè con profetico ardimento Di Gherardo io favello? Al patrio fiume Ritornò Fabio, e le onorate gesto Suonano ancor su i più giocondi labbri. L'erto cammino i gallici destrieri Tardava alquanto. « Orsů , t'affretta. Dormí? « Il conte al postiglion che fa del sordo, Prende allor la pistola, e il ferreo cane Tira indictro col dito. Al suon non grato Colui, sordo non più, la faceia volge, Scende di sella, i destrier scioglie e, muto Rendendoli alle greppie, al calle in mezzo Laseia il signor nel cocchio suo, qual nave Cui stanchi manean di subito i venti, E crespa cada la gonfiata vela. Quel che oprasse io non so: sn che alla terra Vicina giunto, benehè a stento, v'ode Che la Lucilla, antico idol suo dolce, Danza con plauso che l'oreliestra vince.

(1) Le sperole od osservatorii astronomici.

Fu ratto a lei. Fredde accoglienze trova, Di verginella pupillette. A lei Il seguente mattin si riconduce: Ma dell'entrar nulla è. Mentr'ei minaecia Di sfondar la rea porta, ed eeco useirne L'anteposto piebeo drudo, e con franche Parole il conte ributtar, che irato Sovra il tergo rival da d'una canna. Malcauto lui , ch'ivi a non molto in mezzo Si trovò de'sergenti! "A un mio par? - Tanto Qui si costuma. » L'eroe sbuffa indarno, Ne l'impresso metal, elle indarno mostra, Da tre di o quattro di prigione il salva, Poi la città che di quel regno è capo L'accoglie nel suo grembo. Ei che repeate Di lui si parli erode, ed al suo nome Pensando e agli avi onde Jascio nendenti Le affumicate imagini su i muri, Tutto d'argento si ricuopre e d'oro; La corte e il lupanar, palagi e bischo Del par frequenta; al fin tornar gli è forza. O patria avventurosa, álzati e incontro Movi al bel liglio tuo che riede carco Di non facili allori, e illustre a farti Riede e felice. Ha men un'occliio in testa, Non tien di che pagar l'ultima posta, L'ossa Vener gli tarla, apprese male L'altrai linguaggio, o il suo quasi perdéo, Ma pranzar vide il re, ma la regina Gli lancio un guardo nel giardin; ma stette Sul grande, oltraggi uon sofferse; aperto Gli venne un club (1) e dedicato un libro.

Come l'accorto Greco (2) e il pio Trolano (5), Che in Cartagine l'un, l'altro in Coreira (4), Di nube avvolti, entraro, il mondo Aleeste Girò: nol vide alcuno. E pure Aleeste Tosoni, eroci, giarretiere, chiavi Conobbe, se l'ascolti; ed cibe il cuore l'una duchessa, il eni ritratto in smulto, Che dal uncreino ei compror, ti ostenta,

Bello, o Muzio, il mirar cestumi nuovi.

Non è ver? — Nuovi? — St. — Douvinque andai,

Si hee, si mangla, si passeggia e dornue.

— Questo io sapea. Pur lanti e si diversi

Governi, o Nuzio? — Tribunali e piati

Per tutto son, carceri e forche. — Adunque,

Onal destire vecchio che guadeliiera. dove

(1) Club chiamasi anche fuor d'Imphilterra una conpagnia d'aomini che si radunano in un luogo o per certa conformita di pensare su afemi punti, o semplicencale per mangiare e bere insieme, punto nel quale gli uomini più facilmente che lui ogni altro conformansi.
(2) C'isse.
Z.

(3) Eura.

(4) Ora Corffi.

Z.

L'onda manchi ed il vento, o mulin volge, Tu così, passi consumando assai, Nulla vedesti: era lo starti il meglio.

Meglio lo starsi cra per Livio, Questi Con la sola sal labbro itala lingua D'Italia usci. Qual delle varie genti Può giudicio formare? Quel cie d'un dramma Chi la fivella in cui fu scritto ignora. Seorge se mal vestiti o he gli attori, Se ben dipinto o mal sono la secne; Ma la natura degli ceruti e il nodo, E dei costuni di quanto e degli affetti

Densa gl'involve impenetrabil notte. Oh tenace di Stefano memoria Maravigliosa! Ei mi parlò d'un tordo Che in Losanna mangiossi ha già vent'anni. Francia, dopo quel tordo, Anglia e Lamagna Trascorse : cento monti e cento selve, Laghi, fiumi, ruscei, torrenti e mari Gli passaron davauti, e fitto in mento Restogli il cotto volatore. A mille Gli comparvero e' a mille in aurec sale. Per ameni verzieri, al giuoco, al ballo, Doane e donzelle; e una purpurea guancia, Benehè da lui lodata, e nn occhio nero, Benchè possente in lui, snidar non valse Dal suo ecrebro il portentoso augello, E piantarvisi in vece. Or dalle scosse Del cocchio e dai trabalzi, onde men bene Digerì cotal volta, ci si riposa Su i buon sofà della sua patria; e mentre Altri il San Pietro o il Colosseo ricorda, Chi la scuola d'Atene e chi l'Apollo, Stefano parla di quel tordo, come Caldi ne avesse ancor gli atomi in borca,

Ma che un più lungo canto io gli consperi Merita Orazio. Alle animate tele Di cui la sua città poco non s'orna Non levo il ciglio mai. Sbarcato in Roma, Quadri contenipla e quadri; e non provando Diletto alcun, si maraviglia, quasi Della frusta allo scoppio o al suon del corno Si destasse in un cor quel che dell'arti Senso ingenito è in tutti, e in molti dorme. Sa prischi nummi rugginosi e verdi, Su figurate pietre o gemme incise, Pende gran tempo ed in sosnetto casca Non di romana atoria e storia greca Qualche tintura gti bisogni, e teme Sia ennsiglio non buono il proprio argento Dare agli osticri, onde nyvedersi meglio Dell'ignoranza propria. Oh bello! oh raro! Ma del museo tra sè ride il eustode. Che far ? Dar volta ? Non so qual vergogna Non gliel consente così tosto. Quindi, Poiche guardo, non vide Ausonia tutta,

Esce d'Ausonia. Ordini o leggi ammira, Scuolo ammira e academie, e tutto nuovo Gli sembra e spesso la ana Italia accusa, Che di ciò ch'egli loda lia in sè gran parte, E nuelli ammaestrù che oggi le ponne Mordono ingrati della lor nutrice. Tra la gente leggiadra e negli ostelli Usa degl'inviati, e o tace, o fiori Risponde a cuori o, di spiccar bramoso, Danna i consigli della ezara a mensa Del russo imbasciator, cesare danna Tra i nanni del Germano, Trionfante In eocchio d'oro appar con tal ch'ei crede Gran donna, ed è vil putta : il men sagace Truffiere il gabba, Col ministro al tine Del prenee suo, perché ammonirlo degna, Romnesi e, senza torre un sol congedo, Dispare a un tratto, come reo di furto O d'omicidio. Ed è già in patria. Oh quanto Scura è mai questa Italia! Alri come posso Vivere io qui? Gli antichi amici incontra, E non ravvisa più: le antiche belle, E gli omeri alza. Oh ninfo della Senna! Quello era garbo. Nausca i nostri frutti, Torce il grifo su i vini, e non v'ha salsa Che il palato gli appaghi. Altro non vedo Che ignavia, inopia, squallidezza e sempre Le angle ghinée suonangli in boeca e i duchi Di Portland e di Leeds; nè il proprio fuoco, Che di carbon non è, lo scalda il verno. Vive Orazio così, biasmando tutto, E da tutti biasmato, Ultrice febbre L'assale intanto; ed ei col suo Parigi, Che lo scherni, con Londra sua, che a lui Punto non riguardò, su i freddi labbri, L'ultimo fiato spira, ed al sepolero Non l'accompagna cittadiua stilla. Forse di lui più senno Irzio non ebbe, Ma festivi ebbe e scintillanti motti. Non che grazia e beltà, Costui moderno Parve Alcibiade: co' Francesi a cena Versi cantereliava; a rompicollo Cavaleava con gli Angli e la scaltrita Volpe inseguia; co' Batavi l'olente Vapor tiro per la sattile cauna, E di titoli e quarti e saugni antichi Co' Germani parlo. Fama è che freilda La Svezia a lui non fu, Malta non calda. Tra gli elvetici monti egli da mailre Libera parea nato, e su la Neva Col piè tra i ceppi: ci pien di tolleranza Religiosa, qual per molte piagge Il Danubio real, che or protestante, Or cattolico scorre, or nusulmano. Ma puote albero mai che si tranianti Spesso e il'una si muti a un'altra terra

Prosperar molto? Irzio io contemplo: trarne Un'effigie vorrei: vana opra, Come Camaleonte, de' vicini oggetti Prende i colori, e tanto da sè stesso Varia che in lui molti e nessuno io scorgo. Ah non s'invidii a lui sorte a) strana! Nulla è il mortal ch'esser vuol tutto ; amiei, Patria, parenti, cittalin, vicini Nomi son vani a cui l'amico spunta D'in su piaggia qualunque, e patria è il mondo. I politici donimi abbracciò tutti, E stretto un solo non no tenne: tutte Penetrii a fondo le divine scuole, E di religion qual bruto manca. Sarà, Proteo novello, or tigre, or drago, Cinchiale ora, or leon, ma un mostro sempro, Oh felice chi mai non pose il piede Fuor della terra nel cui grembo naeque! Egli il cor non lascio fitto in oggetti Che di più riveder quasi dispera, E ciò che vivo ancor, morto non piange, Dunque assai doglie non ci stanno intorno Nel paese natio? Vuolsi che ancora D'in su remota piaggia il mal ei surga. Vuolsi, spandenilo l'esser nostro, offrire Maggior bersaglio di Fortuna ai colpi. Ma più teneri forse e più conformi Trovar conlidi e più costanti amici Là 've diverso ciel, genio diverso, Favella, modi, arto e natura, un muro Fra quell'alme e la tua levan si alto? O se morte importuna, alle eui branche Destrier non ti sottragge arabo o trace, Su l'ormo tue venisse, ami tu dunquo Che nella stanza d'un ostier ti colga, Lontan da' tuoi , tra volti ignoti e in braccio D'un servo elle fedel pria, ma corrotto Dal vagar lungo anch'ei, tuoi bianchi lini, Le fine sete e i preziosi arredi Nangia con gli occhi, e nel suo cor l'uccide? Non pietà di congiunto, non d'amico Picta s'accosta al doloroso letto, Per chiuderti le ciglia: debilmente Tu non istringi can maneante mano Mano a te cara; e poichò invan cercasti Degli ocelii moribondi un earo volto, Li chini sul tuo seu con un sospiro. Ne temi ancor non la continua vista Del reo costume, cho più ardita o adorna Nelle città più grandi alza la fronte, Te nella tua virtude almen raffreddi? O speri che l'orecchio impunemente Feriran sempre le omielde voci Di que' maghi ingegnosi a cui sul labbro Vero il falso diventa, e falso il vero, Mentre ai sofismi lur si larga via

Aprirà il cor già ramnollito e guasto?
Cò di cui s'ornerà force il ton spirto
Non val tanti perigli, o in ogni clima
Quello s'appercale che saver più grova.
Te atesto, senza uscir dal natio loco,
Connocce può, erro a te atresa con el merzo
Connocce può, erro a te atresa con el merzo
E natura seguir. Non vedi come.
Par che ti chiada d'ogni parte il passo
L'azzurra volta del rieurvo cielo?
Così di rimaneri ove nastecsi!

La prudente natura assai ti dice. Me pur (giammai senza dolor nol penso) Me pur desio delle lontane cose, Tedio delle vicine e la vaghezza Di raccontare un di sul patrio fiume Le meraviglie viste e dire lo fui, Condusse fuor di questi colli, ed aspri Varear mi féo monti nevosi e a genti Navigar d'altra lingua e d'altre usanze: E mi parea che nou potesse avviso Nella mente dell' uom cader più sano. Ahi qual error! Da mani ostili io forse, Da nemiei fuggia barbari lidi? L'acr questo non è ch'io bebli prima, Questo il terren ch'io pria toccai? Sepolto Non mi giace qui'l padre, o non mi vive Qui concorde fratello e madre amante? Me dalla suora, è ver, spazio erudele Divide, ma non sì ch'io, se veloce Nello vene ineguali il morbo estremo Troppo non correrà, te, dolce suora, Mirar non possa anzi che i lumi io chiuda. Ma giuro a voi, colli romiti, a voi, Foreste brune, argentee fonti, giuro Ch' jo più quiuci non parto. Ed in qual core, Non che nel mio, elte s'è oggimai ravvisto, Potrebbe or de' viaggi entrar l' affetto? Di guerra incendio arde per tutto: Armi, armi, Grida il Germano, il Batavo ed il Belga, Francia in altrui le volge ed in sè stessa, E con unghia superba all'infelice Polonia squarcia il sen l'aquila russà: Ne men che quelle della terra chiuse Le vie scorgo del mar, che vele inglesi Cuoprono e ispane, e dall' oceaso all' orto Il piratico vola ingordo abete. Rompesi quel gran perno a eui l'Europa S' aggira intorno e s' equilibra; audace Ambizion, maligna invidia, stolto Degli altari paterni odio infelice, Fame di plausi popolari e d'oro, Che dell'amor di patria e di più giuste Leggi e più eguali le sembianze usurpa, Scuoton la Gallia intera, ed una buía Di spavento e di duolo immensa nube

Si distendo sul mondo. Altri la spada In seno amico, in sen fraterno immerge; Luogo altri e non destin, muta ramingo; Questi la patria veode, e quei non osa Difenderla col sangue; offronsi nuovi Di scelleranze aspetti e di seiagure; E nelle menti, ch'ò il peggior de'gini, Ben confondonsi e mal, colpa e virtude. lo fra taciti boschi, acque sonanti, Valli secrete, inarborati asili, Fra soavi riposi, ozi tranquilli, Fra i buoni agricoltor, fra l'innoceute Popol degli augelletti e degli armenti. E in compagnia delle celesti mose, Questa vivrò che mi concede il fato Secura, erma, pensosa e di piaeeri Melanconici sparsa, oscora vita. Chi mai puote abbastanza in si rio tempo, Quando sete del meglio al peggio guida, E giro il guardo, ed una man non veggio Che il ruinoso secolo sostenti. Chi celarsi abbastanza? Un saver tronco, Della barbarie non miglior, travia L'uom, che mal pianta il piè così nel falso Lumo abbagliante come in cieca notte: Mentre per tanti crudeli atti e tante Vittime sventurate, a cui la nostra Pietà si dee, così l'interno senso Di giorno in giorno si consuma e sponta Che al lin madre, germano, amico, snosa Nel buio della tomba (il dico, o il taccio?) Scenderan non plorati; e quell'istinto S'estinguerà, non date ai bruti, e parte Preziosa di noi, che in un ei unisce, E per eni dalla turgida pupilla, Al pianto ch'empie uneo una guancia ignota, La simpatica lagrima ci cade. Dio grande, ah! non voler che la fattura Più bella di tua mano e a te più cara, Sì gran piaga riceva; e voi, mie selve. Con l'ampia ombra ospital de'vostri rami Ricopritemi si che più novella Del mondo insanguinato a me non giunga. Ricopritemi, o selve, in sin che passi La procella tremenda, o di salute Folgori almen fra le tenébre un raggio. Scorcherà morte in me prima il suo dardo? Pietosa mano a coltivarvi usata Sotto voi mi riponga; e in mezzo a voi Le non ambiziose ossa, che stanche Dagl'infortuni son più elle dagli anni, Rozzo difenda e senza nome un sasso. Ippolito Pindemonte. Parsie.

ppolito Pandemoute. Parair.

### IL PARNASO.

Crepa per mezzo, maladetta gazza, Che il sonno mi rompesti! lo queste voci, Abbandonando le scaldate piume, Mandai dal sen testè contra un augello. Se a dritto o a torto, Moutanari, ascolta.

Sul Parnaso io mi stova, e al fiauco m'era La musa che dettommi i versi primi, Erato, sparsa di ridenti rose La bionda chioma, e in verde manto avvolta, 4 Scorgi tu, disse la curtese diva. Poggiato ol tronco del più antico alloro Ouel verchio là, che un generoso ardire, Beuchė gli occhi di luce ambo sien muti, Spira dal volto, e nel conuto crine, Che s'erge a lui d'in su la fronte, il sacro Furor dimostra onde gli ferve il petto? « Tosto il gran padre io ravvisai che or tanto Sudor mi eosta, Omero (1); a cui di contra Sovra un bel sasso d'ellera vestito Sedea Virgilio, che le sue pupille, Il più srhictto raggianti e vivo lume, Levate e fisse tenca sempre in lui. Composte avea le chiome, e de suoi panni Tutte con lunga cura cran le nieghe Divisate, acconciate: ma del veglio Meonio ai fianchi un'ampia vesta e ricca Con negligenza nobile e con certa Grazia sprezzata s'aggirava intorno.

Spicear da loro io non sapca gli sguardi, Quando dolce per man mi prese e altrove La dea canora mi condusse; cd ceco Per dirupi, per balze e per burroni Pindaro, che con furia entro i più cuni Lanciasi abissi, e, come assorto il credi, Lieve dai precipizi e intatto emerge. Flacco, che di seguirlo alcuna tema Mostrava nel sembiante, i cauti passi Per vie movea men perigliose e forti. Poscia, drizzato alla mia volta il piede, Terso m'offrì uno specchio, in ch'io me stesso Veder non dubitava; e iu vece, oh nuova Meraviglia! di questo a me la nota Foceia o di quello, e il volto mio non mai, Render pareami il venesin cristallo. a Ti basta? o braml, ripigliò la musa. Nuovi oggetti mirar? - Da questo monte Giammai, risposi, io non vorrei partirmi. « Allor guidommi a un prato ove pascea,

(1) Allude alla versione deil'Odisses, alla quale attendeva allora il poeta. Z.

Fistoleggiando d'un ruscello in riva, Teocrito le agnelle: al suon divino S'inargentava della greggia il vello, Oro l'onda menava, e della luce Dello smeraldo coloriasi l'erha.

Di là passamma a un'eltra costa, in cui si statio vidi cole s'aggrappara a un nudo Balzo precipitose: indi, girsta La rupe alquanto, m'appari Juccano, Cho, l'indecile Pegaso salito, Non troppo beuvi si regges sul tergo, E or da questa cader porte, or da questa cader porte, or da quella segono, el un elumento fietdio, Lui riguardando da un opposto celle, Lui riguardando da un opposto celle, Alle labbra onocessi il mio Catullo.

« Figlia di Giove, io dissi, alenn de'vati Non mi s'offerse ancor che Italia mia, Poiche mutato ebbe favella, ornaro, - Vieni », riprese, e, dell'ambrosic chionie L'alma fragranza pel rotto acre indictro Mandando, precedeami. I bei vestigi Sieguo, ed uom trovo di sublime aspetto Che in un largo scolpía non veceliio marmo. Strumenti rozzi ci maneggiava e dura Era la pietra ed o risponder sorda; E ammirande n'uscian figure vive, Quai d'ira, quai di duolo e quai di riso Così atteggiate che moveansi I volti, E I lamenti s'udian, s'udiano i canti, # Solve illustre Alighier, salve! # io sclamai Verso il toscano artefice, che punto Gli occlii dall'opra e lo scarpel non tolse. M' inoltro allor con la mia scorta, e fosca Selva incontro mi vien, dove un olato Fanciul che ha nicinbra del color del foco Nuovo bersaglio agli alti tronchi afligge. Il cantor melanconico di Laura S'avvolgea per la selva, ed un suo arco Portava in mano e un suo turcasso al fianco, Donde frecce traca che il segno in mezzo Colpiano. Bembo (1) eon immensa turba Gli andava dopo (2): areo simile in vista Simili freece avea ciascun, ciascuno Piantava in terra il passo, il braccio alzava, E la mira prendea non altrimenti Che di Laura il cantor; forte anche il dardo Fischiava, e pur sempre iva il colpo a vôto

Trapassammo la selva, e in un fragrante Giardino uscimmo. Oli gli stupendi fiori Che intento e curvo su le pinte niuole

(1) Genode ammiratore ed imitatore del Petraren.

(2) Allude alfa innumerabile turba dei petrarchisti del ciaquecento. Z. Il Trissino (4) eoglica! La dea mi disse Che greei erano i fior; ma, non so come, Si scoloravan, henchè còtti appena, S'appassian tutti e rimanean d'odoro Nelle man vicentine affatto spenti.

Chi nensato avria mai che altri cavalli. Dall'alizero in fuor, Pindo nutrisse? Due, l'uno d'un color, l'altro pezzato, Passeggiavan del par vasta pianura, « Belli così ch' io di spiceare un salto Leggier da terra e di sedervi sopra Non potei rattenermi. Assaggiar volli Ouel d'un colore in pria, che di sè dicomi Diletto non vulgar: se non ch' io, sempre Sentendolo ir d'un modo, e portamento Non cangiar mai, giù ne discesi in breve. E non però di contemplar l'altera Cervice, il nobil pelo e quelle giuste Si ben tra loro armonizzate membra, Saziavansi gli nechi. Indi il pezzato, Sul collo a cui, quale a destrier numida, Non eran briglie, coraggioso io salsi. Poichè con vario passo, ed ora il trolto Prendendo, or l'ambio, un calle avea calpesto, D' improviso in un altro a forza entrava. Poi tornava sul primo; e quando il corso Di galoppo stendea per vie fiorite, Quando tentava le più inculte, e in due Anen o in tre luoghi incespico. Pur tolto M'avrei di stargli tutto il di sul dosso, Se non mi richiamava Eralo antica, Da cui sentii che di Torquato quello, Questo di Lodovico (2) era il destriero (5).

Scoprire inoltre mi fu dato il Berul Cue interno gli scelcan, quasi dabbene Figliuoi che al padre lor siedono interno. Ridea l'arguto spirto, e gli altri anch' essi Rider volcan; ma chi storeca la bocca, Chi sghignazzava, e di li paterno riso, Di natura più assai che d'arte dono, Non era un sol che ritraesse a pieno.

Deh qual piacer mi ricercò le vene, Quando Alananni (4) il meritato serto, Che due secoli e più gli ornava il capo, Si trasse, o iu fronte a Spolverino (5) il pose!

(1) Autore del poema intitolato: L\*Italia liberata dai Goti, poema modellato infelicemente sull'Hisole. Z. (2) Ariosto. Z. Legare altrove Euripide il coturno
Di Metatstais in piede e di Malfei (1),
E a quel d'Allieri Sofocle degnava.
Chi è colui che solitario e in vista
D' uom che riposa l'adolgaico fianco,
Giace all'ombra di un'elce annosa e bruna,
Col plaigno ai labbri e con la sferza in pugno?
Gli occlai, o Mihano, alla celeste volta
Leva, e del tuo Parin ringrazia i numi.

Poeti indi m'apparvero che ancora Spiran l'aure vitali e per l'Ausonia Citareggiando van, quali lo tempie Incoronati d'odoroso lauro, Quai di cavolo ignobile e di bicta, Che alle genti talor scothrano alloro. » Ghirlande vili, Erato, qui? - Parnaso Nnn si chiude ad alcun, la dea rispose, Finchè in vita riman: di vita uscito, Sol chi degne di noi cose cantava, Salire a noi, se gli talenta, puote. w Tacque; ed io pria nelle corone vili, Che più avanti si fean, gli sgnardi fermo, Chi di terra alza pouderosi sassi Con sforzo tal che già le gonlie vene Scoppiano, e sehizzan gli ocelii a lui di testa. Chi le pictruzze inutili, che bagna L' onda corrente di Permesso, unisce Tra lor, quasi un musaico, in su la riva, Questi, ove fango adocchia, il piè di botto Vi mette e sembra che imbrattarsi agogui, Quegli così si ravviluppa in certi Vestiti suoi dal erin sino alle piante Ch'io delle forme sue nulla più scerno. Crucciomi, e a tal che, d'imbriaco in guisa, Serpeggiando cammina e tentennando, Piego lo sguardo: ma la dea cortese, a Non ti curar di lor, disse ridendo. E in quei cui einge il glorioso crino L'arbore elle castissima donzella Fu sul Peneo t' affisa. » Oli quai preclari Vati eli'io tosto riconobbi! Ad uno Quel citarista onde Savona è Tche (2), Scontraudosi con lui, bacia la fronte; Un altro a gora con Ovidio corre. Di mirti alberga in bel boschetto un terzo Col gaio Anaereonte, e o tra l'erbette Sonnacebioso abbandonasi o a sedersi Lentamente si drizza e sovra il netto Ambe incrocicchia le oziose braccia,

7..

<sup>(3)</sup> Allude al diverso carattere dei due famosi poemi;
La Gerusolemme liberota e L'Orlando furiaro, egregiamente raffigurati dal poeta nei due cavalli. Z.

<sup>(</sup>i) Autore del famoso poema didascalico intitolato. La coltivazione. Z.

<sup>(5)</sup> Autore del poema diduscatico iotitolato: La colticuzione del rim. Z.

Scipione Maffei storico, eradito, filosofo e poeta valente; autore della Verona illustrota, opera di vasta e molteplice dottrina, e della Merope, tragedia lodalissima.

Z.

mo. (2) Chialurera.

Che di quelle dirò moderne donne Che glirhande di fiori in compagnia Di Corinna Intrecciavano, e di Saffo, Di Stampa, di Fedele e di Colonna? Con Terpsicore in danza i ratti piedi Sfotgorra vidi a un glovinetto. Vidi Chi da Calilope rievere la troma a uti El l'abbocava; e un suono usciane a Si scossero e curvaì la cima i lauri.

Mentr'io lo ciglia in questi e in altri prodi, Beandomi, intendea, l'aere ad un tratto S' accese intorno di più viva luce, E di lamno un fulgor trascorse; e tutto Così rimase tacito ed immoto Che in ramo foglia non tremava, « Giunge, Gridò la diva, Apollo giunge, il nostro Divino re, che dall' Ausonia, dove Tanti gli sorgon templi, ardono altari, Ritorna. Al nume inchina, e franco parla, Se da lui nolla brami. n Egli stringea Con la mutata Dafuo i capci d' oro, Che cadeaugli su i bianchi omeri, o dietro Purpureo manto si traca: gli stava Nella sinistra la gemmeta lira, L'eburneo picttro nella destra e tali Scoccavan raggi di beltà dal viso, Che il mortale occhio sosteneali appena. Con basso eiglio io m'appresento c, a O, dico, Padre dell'arte, e degl'ingegni sire, Tu sai di che sudor per queste amate Pendici senbre io mi bagnai la chioma. Signor, qual fia di me, com' io deposto M'abbia il mio fral, la tua sentenza? In bando Con quei che sealdo meno il tuo bel raggio Dovro quinci restarmi, o le vocali Visitar potrò ancor selve iudovine, E delle sacre inspiratrici fonti Su i margini sedermi? » Impaziente Della risposta io già taceami, e il core Mi sentia batter fieramente in petto: Se non che appunto in quel che alle parole Il Dio schiudea le non fallaci labbra, Quella importuna, insipido trastollo D' un' ancella domestica, che dorme Soyra il mio capo, mal vissuta gazza, Così prese a squittir elle rotto il sonno Mi scappò dalle eiglia; ed io, d'Apollo, D'Erato in vece e del canoro monte, Scòrsi, poichè già il sol per li secreti Spiragli entrava, lo cortine bianche Del letto mio, da cui sbulzai veloce, Ed afferrai la penna, e queste carte Vergai rhe a te, buon Montanari, io mando; Montameri, fra i nomi a me diletti

Novello nome, e non però men caro Zoncada. Poesie.

Di quegli antichi onde nel mio pensiero Non languirà giammai la rimembranza (1). Ippolito Pindensonte. Poezie.

#### L' AVABIZIA.

O gregge affascinato, o stuol grifagno, O tu che il pasto affann e il fonte asseta, Fu, lungi da ogni amor, solo al guadagno Intendi, e sci nel resto anacoreta. Uor, che rivo esser dec, diviene stagno Per te, che dal mattin fino a compieta Stretto t'aggiri Intorno al chiuso argento Come intorno alla macine il giumento.

Il teoro per quei che usar noi sanno E un ben che in mal du ori s'ambàsi è on raugio Cho or ne goida, or ne abbagila, e che d'impanno Caosa è allo stolto, e di progresso al saggio. So che men rischia tence e meno affanno Tiliro all'ombra dell'agresie faggio (Che Creso in trono sotto aurato tetto; Ma non sempre la paglia ò il miglior letto. Se già volca llossofia perzente.

Cho For sotterra ognor dormisse ignoto, Forse era invidio di mendica gente, E in cenci umili ambizioso volo: Penuria spesso è di vilià sorgente, Spesso è reo consiglier lo serigno voto: Ma fausto don del cielo è il colmo serigno Sotto le chiavi di pensier lenigno.

Godi, Arpagon (2): col corno pien la copia Te benedisse: in te sé stesso il Nonie (Mendiche turbe esclamano) ricopia, E Dio te pose a noi soccorso e lume.

(t) Anima caadida, souvissima, il Piadensante era più disposta per natura ai curi estri meloneonici, onda si acquistò si bella fama, che non fosse al satireggiare. E noa pertanto, vago ch'egli era di provarsi ia ogni génere di porsia, come spesso avviene di chi non abbia sortito ingegno creature, valle mettersi solle orace del Gozzi e del Parini, chè nel suo modo di sferzare i vizit mi è avviso ritragga appunto dell'uan e dell'altro. Del Gozzi tenne la mossa, per così dire, della frase, il dialogo, le figore; del Parini l'irooia e a tratti la gravità de' concetti , la pompa delle imagini : asa non ebbe nè la rapidita e la disinvoltura dell'argoto Veneziano, nè la squisita eleganza e la profonda filosofia dell'autore del Giorno. Tottavia le epistole e i sermoni del Veronese non sono da annoverarsi fra le cose di che meno si onori il moderna Parnaso italiano, se guardisi atta verità dei ritratti, all'iotendiamenta morale, a certo non so che di benigno, di soave nella stessa censora, a certa vaghezza d'insagini che ricordano il cantore delle Poesie campestri.

(2) Nome di avaro famoso nelle commedic. Z.

Porgi invocato alla fraterna inopia, Qual madre all'augellin che non las piume, Porgi il pasto: e tu il core hai chiuso e il pugno. E vuoi che sol per te bioudezzi il giugno?

Ma invidiar del volgo i lari iguadi Ti fa l'or eli'emple i tuoi per ua sciagura, Nentre II cici, che ti prospera, deludi, E il suo favore a te divien tortura. Per la crescente massa aucli e sudi, Qual nocchier fra le sirti, e di più dura Pena a te stesso apri infinita via, Mentre t'arde dell' or l'idropsisa.

Doma i vizi l'età: pelo canuto Abbia Tarquinio, c alla sua schiatta infesto Non sorgerà il coltet, fama di Bruto, Che armò di Collatin lo sdeguo onesto; Nè in bianco crine al Xanto (!) avria nociuto, Come (è' in biando, il pasto (!) avria nociuto,

Freddi nedhell e sedl nedema

Freddi vestiboli e scnil pologra Muovuno al certigian nausea di corti: Fin regal dignitis sembra più magra Quando non funge è il goudolier dei morti. I detti mei l'Diceteian consagra, Cha allin, privato, bictole uegli orti Pianto, e a chi vuol riporto in soglio intuuna: No; più stimo i mici cavoli a Salona.

Ma clà uon giova ai martiri dell'oro, Robben sia poco il fiato che lor resta; Sempre sotto al martel cresce il lavoro, Nè mai per questi artefici v'è festa. Par nascente al decrepito il tesoro Che stanca a Diofante omai la testa, E dà il peculio anco alla gotta i vanni: Crescono insisme l'avarizia e gli anni.

Ne laudo l'uom che predigo disperde 1 tesori dal padre suo raccolli, E la messe divora ch'è ancar verde, O lascia i campi, per negghienza, inculti. Perde i tesori uom prodigu, li perde Pur men d'avaro che li tien sepolti: Li perde L'gon nel gioco e in folli imprese, E trionfa sconfitto dalle spese.

La boria oltre il poter lo pasce e veste, Però il suo sfoggio altri pur veste e pasce; Ma gli avari son tacite tempeste Fataji all'or qual ruggine alle grasce.

Tu soffoghi il peculio, o rea semenza,

Ch' estingui, quantu puoi, la providenza.

(1) Finnse della Troade. Z.
 (2) Parade liglinolo di Prianso, il quale avendo rapita
Eleoa a Menelso fu causa della guerra di Troia. Z.

Benebè ogni via t'impregni la scarsella, Col tuo tormento, che gli eredi ingrassa, Qual caruelice, assidua ti flogella Miscria, frutto della picna cassa. Lacero hai tetto e manto; e ogni procella Franca fino alle viscere ti passa: Nè di scherno ti cale nè d'ingiuria, Ma col di sorgi a meditar penura.

Il giro de' tuoi campi, e l'ais immensa Mille nibbi, o Arpagon, stancar potra; Ma le messi sottra; che il suul dispensa, Già colle, e ubertà cangi in carestia: Cosi dei Traci alli imbandita mensa Le vivande toglica l'immonda arpia, E di Fineo su i cibi invan presenti Stenden l'unghion tra la forchetta e i denti. Con tome vitto il vottre a i servi strieme.

Në a'figli è più cortese o all'egra moglic: Lattuglue e cavoli in lucerun intigne, E conta del bassilico le foglie. Il pozzo e la cisterna son sue vigne, E avarizia il fatò da tutte voglie: Ne spende infermo in medici prudenti, Ma le membra consegna a esperimenti.

Se gliel coucedi, struggerà i serati Vasi ancor pieni; e pissoli e patene Sull ara istessa cangerà in ducati, E al Nume aurato radorà le schieuc. Getterà in mar, pris de barili amati, Dal grave pin (se mal l'onda il sustiene) Getterà i figli suoi, benchè non speri Le balene di stonneco leggieri.

Dimmi: son di pictà forse più degni I rei che volgono il continuo remo Di te che del guadagno infami ordegni Volgi in vil pena fino al giorno estremo! Benchè crepino i succhi d'oro pregni, Par sempre il lucro all'avarizia scemo, Se non è furto; e lo divien una destro, Oual legitlimo involssi al capestro.

Tutto è avarizia: a questa dea segreta Serve catelora e toga e spada e chierica. Ugni scrittor, sia storico, o pocta, Tronde al danar, no fronda vuol chimerica. Vali costui che al suon della moneta S'agina si che par fanciulla interica? I figli infetta uncor, cui par restia, Se mezzo lo colpì, l'apaplessia. Serchetti e borce a quei, non catechisui,

Mostra; i mendichi intitola assassini, E tutti del commercio i giudaismi Insegna come classici latini. I decrepiti servi agli ostracismi Dauna, e un Cerbero oppone ai cappuccini. Searsi di soldo odia i parcuti, e infermi, Pria della tomba, li regala si vermi. O tu, sordo a ogni pianto e cor di pietra, Nè febbre o morte del vicin ti scuote, Nè ottieu giustizia, ne favore impetra, Nè ti pare uom che le bisacce ha vite. In te non seati il più bel don dell'etra, Non sai che l'altrui duol del nostro è cote? Che amor di sè, d'altrui, noi dalle selve Richiama e ne distingue dello belve?

Në dottore al bet nodo në dottrina Noi trae, nell'uomo cerità è natura, E indizio ver di parte in noi divina, Che non tene pierton di sepoltura. Nai sforza a lagrimar pietà regina, Se l'esequie incontriani d'età immatura, Se avien sull'urna oriano nido, o trema Pratito il ladro sulla scala estrema.

Gli orti al villano, al cittadinu i tetti Questa muni, në invento ispep o chiave. Qued d'altri al nostro, e il nostro agli altrui petti Fé seudo, e patto a noi detti soave. Poi l'inomo alternò all'inom soccorso e affetti, Në il danno altrui del suo stimi men grave. Come insegni alta manca aitur la destra, Si l'uom all'uom nevessità muestra.

Pue l'nomo all'uom per fanc d'oro è lupo; Ma il vitto ai lupi, a te il danaro è spronc, Che ti escria per bosco e per dirapo, Per via, per piazza a esercitar l'unghione. Forse all'incel f'oro vice ald cupo, Sol perchè effigie esprima, arme e iscrizione? Perchè vice, dimai, o tu, che lo zecchino Come un quadro rontempli del Guercino (1)?

Ma pergio ancor, se apri in mun, se n' exee L'oro, e dai sacco il trae maggior delitto. Alt' n'esce a stille, torna a fiuni, e cresce in ampie somme, che menti lo scritto: Conie s'uffre l'uncin nel pasto al pesce, Così all'unon nudo e dall' mopia affilito Tu spictato offir un laccio per sostegno, E ne vuoi tutto, fin le menbra, in pegno. Gena indarno il mendico in atrio algente.

Gema indamo ii mendico in atrio algente Spogli l'arc, i parenti, esponga i figli, Ma l'usure ti poghi e con la mente Veggia neco in sogno i tuti vicini artigli. Questi teme del debito l'urgente Pena, e tu del danar temi i perigli. Miseri entrambil son d'affanno in gara Così la gente povera e l'avara. — Cruda fane dell'ore, atrore dec.

Cruda fame dell'oro, atroce dea,
 Che fugò virtin, onor, libertà e pace;
 A lei cede, più che alle guerre, Astrea,
 E pec lei lin l'altar divien mendace.

(t) Gias Francesca Barbieri, detto it Guercino, perchè cieco d'un occhia, vnolsi da alcusi il più gran pittore della scuola tombarda. Z. Questa noi spinge, come a palma elea (1), O come a gloria di scalata audare, Del luero a gareggiar nel eorso immondo, Si che ne par restio l'esser secondo. Teco or ragiono, o genitur d'ignara

Figlia, che intese il tuto decreto e tacque, Da te spinta a limenco. Già pressa all'ara Sta lo sposo, che a te più che a lei piacque, Ricco è costui; questa virtú t'è cara, Nè cerchi come vive e come nacque; Te nuovo Aerisio, amoe d'eroi nou move,

Te nuovo Acrisio, amoc d'eroi non muove, Ma cedi a pioggia d'or, che a tutti è Giove (2). Sa che il genero tuo spedi uno zio

Col tisco, è ver, ma canterò ai parenti Che in lui tua figlia lia un angelo di Dio, E diru l'empio pillola accidenti. Verrà gloria al luo tello e danno al mio, Se i finti io svela o gli arsi testamenti, I parti oppressi, il barattier collega, L'oscena zeca, e il tralimala botteza.

Né fuoco insieme e umor, né in un sol petto Sta capidigia e fé, virtiu e telonio. La lucente magia del pien sacchetto Fe iniqui Verre, Dolahella, Antonio. Giunta il sangue del Bio consegna al ghetto, Simon fa della chierra tuercianonio;

Simon fa della chieren mercimonio; E pei soldi v'è pur chi gli anni accorcia Al padre, e i figli offre al coltel di Nurcia. Sotto apparenze di viriù si cela Il vizio e di hel titolo s'onora.

Il vitio e ili hel titolo s'onora.
Par modestia, par scuno e eaŭtela
Quell'avarizia che in scritar divora.
Ma nè serigni, nè figli a tal tutela
Mai fisherò. Chi sua pecunia adora
Ai vezzi dell'altrui nan è di sassa:
Dall'avarizia al furto è un breve passo,

Quante Erifili (3), oltime, vegg'io! Nè inulti Starian tanti sotterra i Palidori (4), Se mesti a noi parlassero i virgulti, Come a Enca, spie del sangne e, dei tesori.

(t) Per palma clea intendi quella che si dava ai vincitori dei giucchi alimpici, così detti dalla città di Olimpia nell'Elide. (2) Allude atla famosa favola di Danne figlio di Acrisia.

(2) Antone and tamona around a panel guore turris.

Vedi la bell'ode di Orazio: Inclusam Dannen turris.

Z.

(3) Eriille per Ingordigia dell'ara tradi il marito Am-

(3) Eritile per ingordigia dell'ara tradi il marito Amfloraa, che per sun cogione mariva nella spedizione dei nette a Tebe. Vedi le favale. Z.

(4) Paliloro ultimo figlio di Primo, cui il padre con grando quantità d'oro avera mandato a Polimentore re di Tracia, 200 genero, perchè glielo eustodisse satvo durante la guerra. Ma Polimentore, increditat che fu Troisi dai Greti, per equidigia d'ara, eccise Polistoro, Vedi Virgilio, Exton. lib. Ill., Dante Pencar, XX, t.15, Orsicio MEXA, XIII, Extripide Eccas, ecc. Z. Pur la prole spogliar coi graffi occutti Osaste, o madri, e superar tutori; Pur voi (tanto non feo tigre in caverna) L'uccideste, e fremè l'ombra paterna.

Ma il suon dell'or cangia alme oscure in chiare, E ognor le segue della fama il suono. Chi pel trono dà il sangue e per l'altare? Per la pecunia dà l'altare e il trono. Non per erescer tesori osa peccare Urban, ma per serbarli e segugio e buono Sembra il cristian che incenserà il demonio, Se apostasia gli salva il patrimonio.

Ne danaro si vuol per trarne onore, Ma onor si vuol per trarne poi danaro, Si che tal ch'esser può legislatore, Per guadagno maggior resta notaro. Vedi Olao, che del bene ostenta amore, Se il ben si vende in certi di più caro: Ma di virtù poi merca il vilipendio, Se dal vizio ha più nobile stiendio.

Se dal vitto ha piu nobile stipendio.
Muori, o guerrier, per le monete in campo,
Piloto in mare; offri per l'or la vita;
Non temer d'armi, ne di nubi il lampo
Siegui la Furia che ricchezze addita.
Sia del tesor, uou della patria, seampo,
Il rischio luo; ne nobile ferita
T'accresca onor, ma, se danar l'appresta,
La cicatrice ano en d'orso è onecta.

Senza pecunia non val nome, o rango, Nè par santo chi è in ciel se non s'indora: Coi merit del danar chi vien dal fango Va in alto: il ricco domina ci ninamora, M'opprime, e in tribunal ride, s'io piango; E in corte ci ne chiesa indietro lo resto, e fuora, Se costui vien, che d'esser ricco ha il frutto In orni soglia. Chi ha danari, ha tutto.

Pereio sulle tue scale, o Ugon, se vedi Dottrina a te prostraris, amor, giustizia, Conte, duce e pretor lecearti i picdi, Reverenza ti par eiò eh' è avarizia. È idolatria dell'or quella che credi Sacrata a te umillà, lode, amicizia. Questa che ti fa onor devota schiera Teme pe'suoi danari, o ne' tuoi spera.

Chi l'or ehe Pirro offria spregiar sostenne, Chi spoglio Perce, e ritornò mendico, (Duri esempi I) avean sotto alle cotenno D'ignuda probiote il fumo antico. Ma tu cerca il danar, non donl'ei venne; Il tempo a croi pitocchi ora è nemico. Dunque il mel prendi, e lascia a quei le pecchie: Di Mida hai l'or (1), nessun vedra la orecchie (2).

(t) Vedi Ovidio Metam, XI. Z. (2) Angelo Maria d'Elci (n. in Firenze 1754, m. in AL MARCHESE GINO CAPPONI.

Il sempre sospirar nulla rileva.
Petanga.

# Palinodia.

Errai, candido Gino: assai gran tempo E di gran lunga errai. Misera e vana Stimai la vita, e sovra l'altre insulsa La stagion ch'or si volge, Intolleranda Parve, e fu, la mia lingua alla beata Prole mortal, se dir si dec mortale L'uomo o si può. Fra maraviglia e sdegno. Dall'Eden odorato in cui soggiorna, Rise l'alta progenie, e me negletto Disse o mal venturoso e di piaceri O ineapace o inesperto, il proprio fato Creder comune, e del mio mal consorte L'umana specie. Alfin, per entro il fumo De'sigori onorate, al romorio De'erepitanti pasticcini, al grido Militar, di gelati e di bevande Ordinator, fra le percesse tazze E i branditi eucchiai, viva rifulse Agli occlii miei la giornaliera luce Delle gazzette. Riconolibi e vidi La pubblica letizia e le doleczze Del destino mortal. Vidi l'eccelso Stato e il valor delle terrene cose,

Visona 1824), telto a suo modello Giovennie, ci die e satire che, schhene cadano troppe volte nell'rpigrammotiro, sono dagli intelligrati molto lodate e per lo sti e serrato, pirno di cose, e per l'attico sapore della lingua, e per la evidenza dei ritratti morali eh'rl sa disegnare con ropide mo forti pranellate. Tali ritrotti però riescirrbbero più istruttivi d'assai se, onzichè le più spiceate anomalie del vizio, colpissero carattrri più fatili ad incontrorsi nel mondo. Anche la soverchia erudizione nuoce in qualche parte alla pienezza dell'affetto, e per questo lato si assomigliano alquanto alle satire di quel bizzarro ingeguo di Salvator Rosa, Vollero aleuoi appuntare l'aso ch'ei fece nella satira dell'ottovo rima; a toeto per oestro rredere, e perrité la forma esteriore puco importa quanto al concetto, taddove non si tratti d'imitare col suoni le cose, come ovviene assai spesso nella lirica, e perchè, e questa è ragione che vale per mille, perchè alla prova non apparyr che si fatto metro guastasse. Nel resto abbondaco gli esempi di poesie bernesche scritte in ottava cima; e che altro è mai la poesia bernesca se non se un rivolo della satira? Abbiamo dril'Elri anche degli epigrammi in sut far di Marziale, senza prrò le sue sottigliczze, orguti e frizzanti, e poche ma squisitissime poesie latine che lo dimestrano uno de'più profondi ronoscitori della lingua di Virgilio e di Orazio, poesie che potrebbero disputare la palma con quelle tanto celebrate del Fracastoro, dei Flaminii, del Sanazzaro.

E tutto fori il cerso ununo, e visil Come nulla quaggii dispiace e dura. Nă men conobhi ancer gli studi e l'ope Supende el l'acuno e la virtudi e l'alto Supende el l'acuno e la virtudi e l'alto Da Marceco al Catai, dell' Orse al Nia-Felicità sull'orme a gara ansando Rergii, imperi e danetti e gli fenerla O per le rhiome fluttouti, o certo Per l'estremo del bas (i). Coli vedendo, per le restremo del propositione del propositione del propositione del mio grave, antice per receptione del mio grave, antice per per catalo del mio grave, antice per per catalo del mio grave, antice

Aureo secolo omai valgono, o Gino, I fusi delle Parrhe. Ogni giornale, Gener vario di lingue e di colonne, Da tutti i lidi lo promette al mondo Concordemente. Universale amore, Ferrate vie, moltipliei commerci, Vapor, tipi e choléra i più divisi Popoli e elimi stringeranno insieme : Nè meraviglia fia se pino o quercia Suderà latte e melc, o s'anco al suono D'un ecalser donzerà. Tanto la possa Infin qui de lambierbi e delle storte. E le marchine al ciclo emulatrici Crebbono, e tanto cresreratuto al tempo Che seguirà ; poiché di meglio in meglio Senza fin vola o volerà mai sempre Di Sem, di Cam e di Giapeto il seme.

Ghiande non eiberà certo la terra Però, se fame non la sforza: il duro Ferro non deporrà. Ben molte volte Argento ed or disprezzerà, contenta A polizze di cambio. E già dal caro Sangue de'suoi non asterrà la mano La generosa stirpe: anzi coverte Fien di stragi l'Europa e l'altra riva Dell'atlautico mar, fresca nútrice Di pura civiltà, sempre che spinga Contrarie in campo le fraterne sekiere Di pepe o di cannella o d'altro aroma Fatal eagione, o di nielate canne, O eagion qual si sia ch'ad auro torni. Valor vero e virtù, modestia e fede E di giustizia amor, sempre in qualunque Pubblico stato, slieni in tutto e lungi Da' comuni negozi, ovvero in tutto Sfortunati saranno, afflitti e vinti;

(1) Pellicia in figura di serpente, detta dal tremendo rettile di questo omne, nota alle donne gentiti de'tempi nostri. Ma come è uestita di moda, potrebbe anche il senso della parola andare fra poco in dimenticauza. Però non surà superfina questa noterella. Perché diè lor natura, in ogni tempo Starsene in fondo. Ardir protervo e frode, Con mediocrità, regneran sempre, A galleggiar sortiti. Imperio e forze, Quanto più vogli o cumulate o sparse, Abusera chiunque avralle e sotto Qualunque nome. Questa legge in pria Scrisser natura e il fato in adamante; E co' fulmini suoi Volta (1) nè Davy (2) Lei non caucellerà, non Anglia tutta Con le macchine sue, nè con un Gange Di politici scritti il secol novo, Sempre il buono in tristezza, il vile in festa Sempre e il ribaldo : incontro all'alme eccelse In alme tutti congiurati i mondi Ficno in perpetuo; al vero onor seguaci Calunnia, odio e livor: eibo de'forti Il debole, cultor de'ricchi e servo Il digiuno mendico, in ogni forma Di comun reggimento, o presso o lungi Sien l'eclittiea o i poli, eternamente Sarà, se al gener nostro il praprio albergo E la face del dì non vengon meno.

Queste lievi reliquie e questi segni Delle passote età, forza è che impressi Porti quella che sorge età dell'oro: Perrhé mille disrordi e repugnanti L'umana compagnia principii e parti Ha per natura; e por quegli odii in pace Non valser gl'intelletti e le possanze Degli nomini giammai, dal di che nacque L'inclita schiatta, e non varrà, quantunque Saggio sia nè possente, al secol nostro Patto alcuno o giornal. Ma nelle cose Più gravi intera e non veduta innanzi Fia la murtal felicità. Più molli Di giorno in giorno diverran le vesti O di lana o di seta. I rozzi panni Lasciando a prova agricoltori e fubbri. Chiuderanno in coton la scabra nelle . E di costoro copriran le srhiene. Meglio fatti ol bisogno, o più leggiadri Certamente a veder, tappeti e coltri, Seggiole, canapè, sgabelli e mense, Letti ed ogni altro arnese, adarueranno Di lor menstrua beltà gli apportamenti: E nove forme di paiuoli, e nove

(1) Volta Alessandro (n. a Como 1755, m. 4826) evibebrrimo fisico, javeotore della famosa pila, donde poi origloarono tante scoperte.

(2) Davy Umfredo (n. 1778, m. 1829), uno dei più grandi sienziati d'Inghilterra, notissimo per la lampada

grandi srienziali d'Inghilterra, notissimo per la lompado di sicurezza, ad uso de'minatori, intena a tutelarli dallo frequenti esplosioni del gas infiammabile cui andavano soggetti nelle viscere della ferra. Z. Pentole sumirerà l'arsa cucina. Da Parigi a Calia, si quivi a Londra, Da Londra a Liverpool, rapido trato Saria, quant'latri imagiara non osa, Il emmino, anzi il vulo: a osto l'ampio Vic del Tannigi fia dicelsus el varco (1), Opra arbla, immortal, di'oser dischiaso Dorca, già son mod'anni. Illuminate Neglio chor son, benele sicure al pari, pelle città sovrane, a bulo freza Di sublità città le vie naggiori. Tati diolezne e si besta sorte

Alla prole veguente il ciel destina. Fortunati eolor che mentre io scrivo Miagolanti in su le braccia accoglie La levatrice? a cui veder s'aspetta Quei sospirati dì, quando per lunghi Studi fia noto, e imprenderà col latte Dalla cara nutrico ogni fanciullo, Quanto peso di sal, quanto ili carai, E quanto moggia di farina inghiotta Il patrio borgo in ciascun niese; e quanti In eiascun anno partoriti e morti Seriva il vecchio prior: quando, per opra Di possente vapore, a milioni Impresse in un secondo, il piano e il poggio E credo anco ilel mar gl'immensi tratti, Come d'aerce gru stuol che repente Allo late campagne il giorno involi, Copriran le gazzette, animo e vita Dell'universo, e di savere a questa Ed alle età venture unica fonte!

Quale un fanciullo, eou assidua cura, Di fogliolini e di fuscelli, in forma O di tempio o di torre o di palazzo, Un edificio innalza; e come prima Fornito il mira, ad atterrario è volto, Perchè gli stessi a lui fuscelli e fogli Per novo lavorio son di mestieri; Così natura ogni opra sua, quantunque D'alto artificio a contemplar, non prima Vede perfetta ch'a disfarla imprende, Le parti sciolte dispensando oltrove. E indarno a preservar sè stesso ed altro Dal gioco reo, la cui ragion gli è chiusa Eternamente, il mortal seme accorre Mille virtudi oprando in mille guise Con dotta man: chè, d'ogni sforzo in onta, La natura crudel, fanciullo invitto, Il suo capriccio adempie, e senza posa Distruggendo e formando si trastulla. Indi varia, infinita una famiglia Di mali immedicabili e di pene

Z

(1) Allude at femoso Tunnel.

Preme il fragil mortale, a perir fatto Irreparabilmente: indi una forza Ostil, distruggitrice, e dentro il fere E di fuor da ogni lato, assidua, intenta Dal di che nasce; e l'affatica e stanca, Essa indefaticata; insin ch'ei giace Alfin dall'empie madre oppresso e spento. Questo, o spirto gentil, miserie estreme Dello stato mortal; vocehiczza e morte, Ch'han principio d'allor che il labbro infante Preme il tenero sen che vita instilla: Emendar, mi cred'io, non può la lieta Nonadecima età più che potesse La decima e la nona, e non potranno Più di questa giammai l'età future. Però, se nominar lice talvolta Con proprio nome il ver, non altre insompia Fuor ele infelice, in qualsivoglia tempo, E non pur ne' civili ordini e modi , Ma della vita in tutte l'altre parti, Per essenza insanabile e per legge l'niversal ebe terra e ciclo abbraccia, Ogni nato sarà. Na novo e quasi Divin consiglio ritrovar gli cecelsi Spirti del secol mio: ehè, non potendo Felice in terra far persona aleuna, L'uome obbliando, a ricercar si iliero Una comun felicitade: e. quella Trovata agevolmente, essi di molti Tristi e miseri tutti un popol fanno Lieto e felice; e tal portento, ancora Da pamphlets, da rivisto e da gazzette Non dichiarato, il civil greggo ammira.

Oh menti, oh senno, oh sovrumano acun Dell'età ch' or si volge! E ehe sicuro Filosofar, che sapienza, o Gino, f più sublimi ancora e più riposti Subbietti insegna ai secoli futuri Il mio secolo e tuo! Con che costanza Quel che ieri schernì, prosteso adora Oggi, e domani abbatterà, per girne Raccozzando i rottami e per riporlo Tra il fumo degl' incensi il di vegnente! Quanto estimer si dec, che fede inspira Del secol che si volge, anzi dell'anno, Il concorde sentir! con quanta cura Convienci a quel dell'anno, al qual difforme Fia quel dell'altro appresso, il sentir nostro Comperando, fuggir che mai d'un punto Non sien diversi l E di che tratto innanzi, Se al moderno si opponga il tempo autiro, Filosofando il saper nostro è scorso!

Un già de'tuoi, lodato Gino, un franco Di poetar maestro, anzi di tutte Scienze ed arti e facoltadi umane E menti che fur mai, sono e saranno,

Dottore, cmendator, a Lascia, mi disse, I propri affetti tuoi. Di lor non cura Questa virile età, volta ai severi Economici studii e intenta il eiglio Nelle pubbliehe cose. Il proprio petto Esplorar ebe ti val? Materia al canto Non cercar dentro te. Canta i bisogni Del secol nostro e la matura speme, » Memorande sentenze? ond'io solenni La risa alzai quando sonava il nome Della speranza al mio profano orecchio Quasi comica voce o come un suono Di lingua che dal latte si scompagni. Or torno addietro, ed al passato un corso Contrario imprendo, per non dubbi esempi Chiaro oggimai eh'al secol proprio vuolsi Non contradir, non ripugnar, se lode Cerebi a fama appo lui, nia fedelmente Adulando ubbidir: eosi per breve Ed agiato commin vassi alle stelle. Ond' io, degli astri desioso, al canto Del secolo i bisogni omai non penso Materia far ; chè a quelli , ognor erescendo , Proveggono i mercanti e le officine Già largamente: ma la speme io certo Dirò, la spenie onde visibil pegno Già concedon gli dei ; già, della nova Felicità principio, ostenta il labbro De'giovani, e la guancia, enorme il pelo,

Luce della famosa età che sorge! Mira dinanzi a te come s'allegra La terra e il cicl, come sfavilla il guardo Delle donzelle, e per conviti e feste Qual de' barbati eroi fama già vola. Cresei, cresci alla patria, o maschia certo Moderna prole. All' ombra de'tuoi velli Italia crescerà, erescerà tutta Dalle foci del Tago all'Ellesponto Europa, e il mondo poserà sieuro. E tu comincia a salutar col riso Gl'ispidi genitori, o prole infante, Eletta agli aurei di : nè ti sosuri L'innocuo nereggiar de'esri aspetti. Ridi , o tenera prole; a te serbato È di cotanto favellare il frutto : Veder gioia regnar, cittadi e ville, Vecchiezza, gioventii del par contente. E le barbe ondeggiar lunghe due spanue (1). Giacosto Leopardi. Opere.

Oli salve, o segno salutare, o prima

(4) la questa potinodia del Leopardi ravisi Pironia del Parini, ma più acre, più pungeote; v'è il riso di Gnovenale e di Democrito, v'è non so che di beflardo, di sprezzante, di disperato che il rattrista e cooturba, come in certi versi del terribile Aligbieri. Ta scati, s SUL SEPOLCRI OI UGO POSCOLO

Delio, non già eli'io di saver, d'arguto Sottilissimo senso, a eui ne un solo Pur de' minimi fugge, il vanto impugni All'esimio Clitarco, o a lui m'attenti Folle adeguarmi ed inviargli il guanto: Ma ier, quand'ei della loquace sera Nel erocchio il lieto frascheggiar soppresse, Librando i versi onde l'altera splende Di feral luce anima d'Ugo, e quelli Con ehe Ippolito i euori ange e consola. (Facciasi dritto al ver) già non lasciommi Pago ei così ch'io me gli acqueti in tutto. Dunque (1) se, i tratti delle perie vie Quell' animoso a trasvolar, de'suoi, Non de'vanni direèi, s'impenna il tergo, E se quest'altro non amo le tracre Che al tenue conversar de'ricambiati Fogli segnava il venosin maestro, Daremio a colpa? E come poi d'iniquo, O di stolto giudicio osiam purgarci Allor che tipo di sè stessi e a nullo Ligi vantiamo al ciel Pindaro e Flacco? Ed in altro mi spiaeque: o a cotal voce Lite intentava, per negar che vera Cittadinanza avesse, o a bipartita Unisillaba eoppia il naso avverso Raggrinzava e le labbra, e paventava Ogni bello ordimento. In nebbia forse Di erasso error raccolto, io mal discerno; Ma gli aurei doni delle sante muse, Cred'io, con pietra eimentar (2) si denno Altra da quella che sceglica Clitarco. Chi teco il dir mi vieta? Anco del mio

Sentir su quelle note averti chieggio Consepevole, o Delio. È doler cosa Consepevole, o Delio. È doler cosa Senza timido vel, sia pur qual vuolsti, Tra i cari simidi proferir sun mente; E la memorio delle sante muse, A chi già tempo vaglieggiolle e n'arse, è voluttasie ebe le vene tinonda. Tu pur con meco a ragionar di loro Godi ritrarti, se talor di tregua Ne son ecertaei i pubblici libelli

vedi che Il poeta serisse col cuore che menava sangue, irato a sè, al moodo, alla oatura. Rileggi quaoto è detto del Leopardi nella nustra natrodozione. Z.

(1) Danquere, ce. L' autore accuna qui io bel compedio le principali censure che alcuni moveano alle puesie del Poscolo e del Pindemonte.

(2) Con pietra ciuentar, ce. L'espressione è tolta dagli orefici, i quali ciocentano o provano la boata dell'oro e dell'argento alla pietra detta paragone. E gli elenchi e i competati. On come ratti Van quegl'istanti I On come allora in petto, Alle ingenue parole onde il elato Tuo senno emerge, il pieno animo esala, Sento i vestigi dell'antica flamma E in nova quasi gioventi rifarmi!

Duaque il legno sciogliani. Principio sia Da quel else Ugo al suo dir principio assunse, E, in ordine, di lui poscia e dell'altro Di passo in passo seguitiani le vio, Tal che le parti ad una ad una, e il tutto In for vero seorgiam, Delio, che dici? Impresa ardua affrontammo. E tu il credesti? Oh! male abbiasi il gel di si squisito Disaminar: ch'io già sento nel mezzo Delle cose rapirmi. Ecco le chiare Sponde del tosco fiume. Alt! chi vegg' io Solo e peusoso e così ficro in vista Misurar queste arene (1)? Oh sommo spirto! Nè la tibia famosa, un di conforto All'irate tue duel, pur ti accompagna? Deh? come erebbe il tuo pallor, come erra Disperato lo sguardo l Ahi! ben si legge, Che morte è il tuo desio. Quale Ugo il vide Ove Arno è più deserto, o tale io il miro; Chè nou parole, a vero dir, non tratti Son di pennello, ma viventi forme Quelle ond'ei lo appresenta. - Infra quest'urne Crudel talento a ragionar di morte Or ti mena, o Vittorio! A cotal fine Già non fur poste. E tu venivi un giorno Con istinto più mite e ne tracvi All' alte imprese tue stimolo e nervi.... Deli il nostro imaginar, Delio, difeada Pictoso Iddio! ch' uomini noi, l' umano Consorzio e noi niedesimi a cotanto odiu Non ei rechiam miseramente. A noi Dolce tristezza e di laudevoli opre, Chè il ponno assai, maestre sian le tombe; E l'inno accompagniam che te beata (2) Predien, o pia Firenze. Almi lavaeri, Odorate convalli e ia sul pendio De'colli elette vigne, infra gli olivi Case da lunge biancheggianti, ameni Silenzi della luna, or elii vi ninso Altra volta così elie in tanta brama Ne accendesse di voi? Nè più leggiadro, Në in più cara giammai vista ne apparve Quel vinitice d'anior candido Cigno (5) Onde suonan tra noi si dolci nomi Sorga e Valchiusa. Oh te beata, oh molto

Predicted add cicl, hells Firemez! Il vago side to leave tu la voce inflormata a quel grande e ud altri mile. Gen fantemata a quel grande e ud altri mile. Gen fante tutal sividista e altera Doni furon del cicl; ma son tus laude Le serdate reliquie e i marmi augusti, Onde grato terror, misto a subdime Receveraus, mila nebrido al corre; fantemata de la companio de la companio de la companio del cicle de la companio della mile della motte al floro hume Della lampada sacra, e alaza le teste E fuer mostrarii infino alla cintora E ragionar fin olor le grandi ombre.

Delio, è pur vero; alta virtude abbonda In queste che a compor le morte spoglie Religiosa cura innalza o scava Lugubri case. E quante al cener muto Sacrar memorie ed amorosi uffici La pietà de' viventi ebbe in costume ' Esca fur sempre di possenti affetti. Sien grazic o plauso ai due (1) che utile sfogo Quindi ecrearo al mesto ingegno e forte Sepper così colla magia de' versi Gl' impressi in loro dal funereo tenja Propagaro in altrui moti e pensieri. Di seste armuta, e tutta angoli e cifre E masse e spazi. l'età nostra ride Dell'altrice di sogni antica etade; Ma la perenne di cipressi e cedri Sui lagrimati avelli ombra olezzante, E la lieve fra i rami aura che mitte Atomi invola di profusi unguenti, E il concorde con lei mormorio dolce Del purissimo fonte in vario errore Tra le fiorite margini vagante, Non ti fan quasi invidiar, leggendo, Quei di ehe poco nella mente, e tutto Ragionava nel cor? quand' uom dicca: Con quest'oechi vid' io gli oechi morenti Del caro amico în vêr l'aperto cielo Natar, cereando il sole; una scintilla lo stesso adunquo ne torrò elie possa Laggiù, dove l'amato corpo dormo, Parte recar della diurna lampa (2),

Parte recar denia duran annja (2).
Certo, se in sua ragion più linanzi cresco
Questo nostro saper, tutti la terra
S' ingoierà disfatti i monumenti
Di quei che furo: anco le candide urne,
O Pinidemonte, che no' bei recessi
Locau dell'ampio ville e di copiese
Lagrimo bagaan vedore britanne
Ed orbi padri; anche lo tetre sale

Allude ai versi con cui il Foscolo descrisse Vittorio
 Alfleri lungo l'Arno e fra le tombe di Firenze.

<sup>(2)</sup> Te beata, gridai ec. — Così Ugo Foscolo.
(3) Il Petrarca.

<sup>(1)</sup> Ugo Foscolo ed Ippolito Pindemonte.
(2) Allude alle lampade perpetue che si mettevano nelle urne dei morti.

Della contrada etnéa (1); sol ne'tuoi carmi Ne apparirà vestigio; e aleuna forse Anima eletta sentirà per loro Come, temprate di funébro vista, Le tacenti delizie eran più care; Nè potrà teco, senza un gel che tutta Di gradovol ribrezzo la distringa, Per le lungho aggirarsi opacho chiostre, E quali crano vivi, e dell'antico Moto voder rianimati i volti Degli stanti cadaveri, e il singulto E i deliri amorosi e le querele

E i gridi udir delta devota gente. Per te, patria mia dolce, oniai del novo Senno l'aggiri al vertice propinqua; Chè gli ammirati dal concorde voto D'infallibili orecclie e muti al corc Gorgheggianti Demetri, Arbaci o Ciri (2) Godi far di versata ampia dovizia Dispettosi o superbi; o quanto in marmi Ed in perenni segni oro cangiassi Per gl'illustri sepolti, entro ai voraci Gorghi dell' Adria ti parria sommerso. Dov' io ferisco, io 'l so. Portati in pace, Chè ben ti stan, gli amari detti; è questa L' ira d' Ugo, ch' io bevo, c m' inacerba. Ingrata! Un solo (5) dl te nato avesti, Ai primi seggi della gloria surto, Alunno delle muse; ardito e casto Intelletto, e divin labbro, che a fronte Locar ben puoi di quanti egregi fenno Aurea nomar qual fu più bella ctade: E poca terra ed obbliata il copre! Chi leverà più voce in tua difesa, Se di lento stupor, di plumbeo senso Ti accusi e belli lo stranier superbo? E. « Oh male, esclami, oh mal per te di un tanto Saggio vegliate notti! Ei con quel suo, Di nullo esemplo imitator, ne mai Imitabile altrui, sublime riso, Piacer ti volle, e la viltà snudarti Di lor che soli nominar sai grandi,

Ma fur concenti ai sordi scogti e all'onde. » Ed è pur vero? lo nol dirò; chè indarno Scerner vorrei se ad insensata fibra, O alla gretta avarizia, o alla gelata Sapienza, o del par deggiasi a tutte Origini sì fatte, in te congiunte, L'ingrato animo tuo. Ma tu fai bello

(1) Della Sicilia, della quale sono famose le catacombe.

Qual meglio ad uum piaccia scagliarti oltraggio. Noi pur, noi pure eco facciam: talvolta Ciò che a pietà si nega, ottien vergogna. Oh rio dispetto! Ali! ben tu il seuti, amico, Ch'io ti veggio turbarti e trar dal seno Disdegnosi sospiri. E pur l'acerba Tua giovinezza e l'invido recinto Che fu de'tuoi primi anni a guardia eletto Ti victaro il mirar sovra gl'infermi Fianchi e l'infermo piè proceder lente Le altere forme, e il più che umano aspetto Del venerando vecchio e le pupille Eloquenti aggirarsi e vibrar dardi Di sotto agli archi dell'augusto ciglio. Ne tu la immensu delle suo parole Piena sentisti risonar nell'alma Allor che apria dalla ispirata scrapua I misteri del bello, e, rivelando Di natura i tesori amni, abbracciava E le terrestri e lo celesti cose. E a nie sovente nell' onesto albergo Seder fu date all' intime cortine De'suoi riposi, o per le vie frequenti All'egro pondo delle membra fargli Di mia destra sostegno; ed ei seendea Meco ai blandi consigli ondo all'incerta Virtù non men che all'imperito stile Porgea soccorso; ed anco, oh meraviglia! Anco talvolta mi bear sue laudi. Ali! poichè d'oro a me conia non venue. Di ch'to far possa all'alta ingiuria ammenda, Chè non mi lice almen colla divina Arte de versi ordir si nobil opra Cho allo più tarde età di lui ragioni, E quanto io l'adorai sempro ridica? Or quando, o Delio, ella ò impossibil cosa. li pictoso desìo d'altro s'appaghi. Me le deserto glebe ove a migliaia Comini stipa immemorata morte Vedran sovente per la mesta selva Delle eroci stampar l'orme devote, E di pensier, di pianti e di parole Espiatrice offrirgli ostia gradita. lo to pur voglio alla feral campagna Seguace, o Delio; ivi riposan l'ossa Pur di tua madre: misera! che al giorno Ti espose appena, c, mentre a te raccolto Nel talamo infelice i primi dava Sguardi e sorrisi, ecco l' cterna notte

Premer il latte dal suo petto e, a lungo Consolar di sue voci i tuoi vagiti-Quando pei campi del celeste azzurro Sfavillano le stelle, e senza luna E a mezzo il corso più tace la notte,

Gravo gli occhi amorosi, o le fu tolto

Studio sedendo dell' amata culla,

<sup>(2)</sup> Gorgheggianti Demetri, ce. Accenna le evormi somme che si spendono nello stipendiare cantanti da teatri. (3) Un solo, er. Giuseppe l'arini, a cui venoe immertal fama principalmente dal Giorno,

ZONCADA. Poesic.

Moverem noi: di meditar si addoppia Lena e vaghezza allor; nè di profano Riso ad occhio volgar faremei obbietto. Già del sacro pensier tutta mi piace L'alma occupar. L'ora composta batte; Omai la via ne adduce. Ecco, l'immensa Pompa ammiriam delle rotanti sfere. A tutte pose indeclinabil legge Dell'Eterno il voler, nè d'un sol punto Preteriranno. Ab al! questa, ebe in noi Vive, e l'aita armonia tutta ne intende, È una scintilla dell'Eterno; il dritto Già non teme di morte; e, quando il frale Che la eirconda se ne va sotterra, Ella rivola dell' Eterno in grembo. Ha qui confine il dir. Taciti e nsolto Quella beata speme in eor volgendo. Già ingannammo la via.... Ma oh! qual da lunge Al cuor mi suona un rotto fragor cupo?.... Più e più s'avanza. Son le tarde ruote (1) Pel sassoso cammin traenti il muechio Della carne piebea, else ier die' morte Preda a ingoiarsi alla vorace terra. Giunge il plaustro funesto; e, dove aperta Voragine l'aspetta, il timon piega. Entro a globi di fumo infausta luce Di pingui tede gli rosseggia ai lati. Già già scoprirsi il gran feretro io veggio. Chi son quei duo membruti i quai balzaro Sulle misere spoglie, e, fra le risa E le bestemmie, un per le braceia e l'altro Per le piante le afferra, e i nudi corpl Concordi avventan nella vasta buca? Così forse, o mia patria, era sepolto Il tuo poeta. Ahi! dalla atroce idea Rifugge l'alma spaventata. Altr'ora Segneremo all'andar. Meglio se ad altro

Ne avesse il vago imagiane cosolotti Ore, qual sari nelle liusdate carle Loco che, a sè la devizia mente Altettando, la torni na so proposto? Ecco adombrarsi nel danzar dell'Ore, Soave inganno, e alla faggeste vita Ultima dea, la Speme; ecco giacerai, Consaletta di molti unafre, le quote Ossa nel patrio suolo. E gran vestigio Della molta del 13 usono urifa e querte Di inespiato lémure, e il notturno Orrer, nell'onde cubbé d'asonimi d'arme Risonante e di trombe e di cavalli: 1vi gentile g'finia e l'immortale

 Son le tarde ruote ce. I morti dello spedale sono di notte condotti al cinaterio so un carro. Di piropi vivissimi e di perie, Molte commendan l'uno e l'altro seritto Egregie cose; e s' io vorro d'Elettra Morente il voto, e il non creduto carme Rammentar di Cassandra, e i passi incerti E il brancolar del Cieco entro le tombe Interrogate, converrà che tutti, Quai si giaccion gli accenti, io ti ridica; Chè searso torna il ragionare e fioco. Ma dimmi: a queste, che, di nobil opra Non volgare ornamento, io tesso e iniloro Spontanee laudi non vorrai che intera, Se ad altri mai fien conte, acquisti jo fede, Quelle additando che fuggir non lice Ad umana natura, in tanto lume Non colpabili mende? Ove gli sguardi In povero tessuto offendan molte O nausconti macchie, ottimi sempre Di chi si tacc estimerò il consiglio. Na qui d'Eurito nou ti aggliaccia il vôto Attieizzar; nè, dilsattendo l'ale Con vano studio di Icvarsi a volo, Infelice si adima entro al suo loto Il palustre Filarco. E oh voi beati, Ugo e Ippolito, entrambi, a cui l'aserea Larva, che il secol delirante infesta, Dell'intelletto non falsò la lucel Mostro enorme e diverso, ella dell'arte S'erge tiranna, e con mirabil fraude Di Natura e del Vero occupa il seggio. Na dai sembianti e dalle membra strane Discerner puoi, se umana forma od altra Debbi, e quale, nomaria. In nuove fogge Ripiegata, dagli ómeri le scende Di color mille sereziata stola, Ove giammai non conosciuti in terra Fiori e fronde creò l'errante ornello. Fitta gli sguardi in ver le nubi, e il destro Indice alzato, a lunghi passi, a salti, Ad incondite danze ha per costume Lanciar ebbra le piante. In cotai guisa, Costei per tutta Italia si gavazza A traviar, se il possa, anco i migliori. O giovinetti l dalla rea fuggite; Chè non credibil di virtù maligna La venefica vista influsso piove: E i miseri ehe vana adesea e tragge Maraviglia e diletto a riguardaria, In ogni senso ottenehrati e vinti, Cons'nom else vegga per febbril letargo, » Di cose che non son nè ch'esser ponno » lu lagrinicvul modo empion le carte.

Delle veraei Parche altimo metro (1).

Quasi in aurco trapunto insigni fregi

(1) Acceuna alcuni luoghi del carme di Ugo Foscolo.

Zelo del retto e giusto duol ni han quasi Ad emular l'inesorabil Cromi, Coll'importumo declamar, sospinto; Ne finor quanto minacció di lieve Nota l'ingenuo favellar distinse. Proceda umai. Tu vedi ben quai vie Piacquer diverse ai duo diversi ingegni. Ove mesta di grato opaco rezzo Tacita siede una valletta amena, Con portamento umil questi (1) l'erboso Clivo lento passeggia e, i mansueti Occhi di cara lagrima stillanti Al cicl levando, ad or ad or sorride. Ma quei (2), else al suo veder limiti sdegna, Su per gli erti dirupi e per gli alpestri Massi trascende, e'l più espedito giogo, Di balzo in balza perigliando, acquista; Quivi si pusa e la supposta terra Tutta discorre d'uno sguardo e freme. Tai l'uno e l'altro il mio pensier li finge ; E ad ognun, s' io non erro, unica quasi Puoi taccia appor, di sua virtú il soverchio. Mentre dell'uno il dir fa di modesta Semplicitade e di natio candore Sua più diletta laude, e apporir gode Coore limpidu rio elle nulla asconde, Troppo forse talvolta umil serpeggia, E v'ha eui sembri oltra il dover profuso: L'altro colà dove di pochi aggiunge Lo intendere e il sentir, trappo si piace. Deh! perch'io pur con si leggiadra imago (5), Buon Pindemonte, ad abbellir non vaglio, Qual tu sapesti, l'amiebevol biasmo? Chè a lui medesmo reverenti e sehiette Ben si farian di rinovarlo ardite Pur le mie labbra; nè il vedrei lo sguardo, Qual chi sdegnoso fastidisce e spregia, Torcer da me, se al generoso petto Così s'aprisse il mio parlar la via: Sublime, austero ingegno, a suo talento Gracelii la turba; di sovran poeta Deliito serto avrai. Sol ti ricordi Ch'uom ad uomini parli; e foggiar gli altri Su quel che in tuo pensier tu ti creasti Più che umano modello indarno speri-E aneo aggiugner vorrei: Perehè, ai eccelso E amator sempre d'ogni eccelsa cosa, Delle umane speranze oltre alla tomba Spinger il volo non curasti (4)? Indarno

Mille di ciò colla feconda mente Sai eumular difese; io non t'assolvo. Pon mente, o Delio; e dalle due vedrai Prime fonti ch'io ilissi alla parola Seender vizio talor, come al concetto E all'ordin pur che in suo cammin lo scorge. Ordine han retto entrambi, e qual con molto Contender di pensieri alfin lo elegge E il serba ognor ehi di sua mente è donno; Ma tutta d'Ugo in occultarlo è l'arte, Si ehe a stento il discopri. Aperto e nudo L'ama Ippolito sempre; e, qual fors' anco A pedestre sermon laude non fora, Delle sentenze sue rado o non mai Si attenta annello traseurar, dal primo All' obbietto secondo, e quindi innanzi Di grado in grado trapassando. Or lice Di tradito talvolta, e spento affetto Colpa asserirgli nel soverchio vezzo E vagheggiar di ripetute voci? E il ver sia pure: di maligna lente Che i raggi offusca abbarbagliante e scerne O aggrandisce ogni macchia a nol non piaccia Il guardo armar. Già di costui ne tragge Irresistibil forza in quel profondo Di sua mesta doleezza: a tal virtude Il ciel formò quest'anima gentile Sovra qual altra or ha sua stanza in terra. Al planger suo chi non ti piange, Elisa? Soave, onesta amien, ottima madre, Dunque fu vano quel brillar di speme, Che ai lunghi strazi del rio morbo tolta E salva ti promise al casto amante? Alfin cedesti! Oh di che amor, di quanto Amor per te nel puro core egli arse! Or ehe farà? Di quai dolei querele Empie le valli che Adige feconda, Narrando il soo delor! Solo un conforto Sostienlo in vita e della gioia il raggio Talor gli pinge sulla fronte: il giorno Mira da lunge dell'eterna pace, In eui fia ehe più bella ei ti rivegga E alla tua santa compagnia ritorni. Stinmo, o Delio, ad udirlo; e tu l'ascolta Dal ciel, beato spirto. Ob come tutti Per te\_ne immerge inebriati i sensi

(1) Questi. Il Pindemonte. (2) Quei che, ec. Ugo Foscolo.

(3) Con si leggiadra imago. Quella di Arctasa e di Alfeo.

(4) Spinger il colo, ec. Accusa Ugo Foscolo, che parlando di sepoleri non accennò la vita avvenire e le speranze che ha l'acomo al di là della tomba. Però da lode at l'indemonte di avet tocata questa parte noblissima det sono tema, notando invere in la un procedere troppo prosairo di seatenza in seatenza, e una soverchia cura di abbellire il discova con ripettioni studiate di parole e ron altri somiglianti artittai, nei quali si spegue l'affrito.

Entro al pensier della seconda vita,

Quando, di tempra incorruttibil fatte,

E in sottilissim' etere converse, Non più dolor, non tardità, non lutto Conosceran queste caduche membra; Nè avrem di terre o d'ocean conline A nostra libertade, e il cielo immenso Discorreremo a vol lucide forme, Sempiterni cantando inni di laude E tessendo, alibracciati in dolci nodi, Sempiterne carole al sommo Iddio (1)! Glovanni Torti.

Sui Sepoleri di Ugo Foscolo.

LA PUESIA (2).

Ad Eugenia Gentilomo.

Mentre di rote instrutto e di pesanti Magli e di funi e di stridule seghe Il secol manovale (3) ansa e risuda, Qual senno, Eugenia, è il tuo, lieve scorrendo Col pollice gentil sulle inspirate Corde d'etrusca lira? Ove pur tanto Imperiosa poesia ti parli E l'astringa a segnar di novell'orme I suoi negletti calli, a che non prendi Tamburo invece o cimbano squillante A norma di tua voce? o quello almeno Da' braminici templi a noi venuto Roboante tamtàmo, al eni fragore Rabbrividì dapprima, indi contento Il teatro fe' plauso, e men accette Ebbe lo tibie tenero-gementi (4)? A cotai suoni l'armonia del verso Contemperando, le ritrose orecchie De' moderni lettor più d'un poeta Rese indulgenti, il proprio nome in bocca Mise alle belle, ed occupò più volte Le facce de giornali all'insolvente Scrittor poco benigne, Sdegnosetta Mi guati e ridi? Qual canto sè stesso

(1) Vedi il giudizio sul Torti nella prima parte a

(2) Vedl sutta poesia i bei sermoni IV, V, XI del Gozzi,

(3) Non sia chi da questo epiteto colga motivo di appormi ch'io stoltamente derida gli utili studi tecnologici de'uostri giorni. Derido l'esagerata ed esclusiva venerazione per tati studi, con pregiudizio di attri non meno utili al consorzio civile,

Poesia novella É ana canna di broazo alta e gagliarda Confitta in un polmon pieno di vento Che, mantacaudo, articoli parole E ratti versi.

G. Gozzi, Sernone XI.

« Ostinato amator della sua musa » (1) Quel tuo divin concittadino, e tale Tu sei, ben veggo. Dal cammin vetusto Che il cigno di Valchiusa amando corse, t) da quel else tracció d'orme immortali Il cantor delle gioie e delle pene Date in eterno al popolo defunto. Non ferro o foco svolgerti potria; Chè l'amor del perfetto è in te natura, Sian danque cletti i carmi, ed il pensiero

Secondi obbediente la parola; Quello dal senno universal de' saggi D' ogni loco ed ctà, questa dall' usn Corrente avvalorata. Ma ti fia Necessario cercar con sottil cura Come il retto giudizio e l'osservanza Delle leggi al sermon patrio prescritte Ti si perdoni, e tu ne vada illesa Da nota di servil gramo intelletto, Non sai come ottener tanto perdono? Molto agevole è il mezzo. Sconoscenza D' ogni pudor, volubile, avventata La vita, e assiduo sulle labbra il riso (Non quel che inliora il conversar gentile, Ma quel che spegne ogni onorata fiamma), Arti son queste e pregi onde s'illustra L'ignoranza di molti e lode ottiene, Forse il nativo ingegno e il preservato Gusto dall'inondante corruttela Nulle faran tanto secure aite? E li fia poco se, d'ingenua e schiva, Ti fai beffarda, perfida, impudente, Ad aver nome di stupendo e raro Mostro di poesio, s'anco non varelii Il limite oltre cui niegano il bello Consistere ed il retto, e disennata Nel baratro co'più non ti precipiti? Baccante ai salti, a' pampini del crine, Non fin creduta ed al brandito tirsa, Chi Orfeo pur anco non ammazzi e squarei?

Ebben; cecoti in pronto altro consiglio. Come buon saettiero ultima in fondo Al turcasso si tien delle adunate Frecee qual è più aguzza e più secura, Ultima anch' io ti additerò quell'arme Contro la qual non giova elmo nè scudo, E a cui forza sarà che alfin soggiaccia La centocani critica volgare. Un'insueta mission ti fingi, Interminata, e so impossibil, meglio, Il non possibil fin dell' opre umane Scusa il mancato effetto, e all'impotenti Prove insperata maraviglia impetra. O il fine cui mirar da immemorate

(t) Parini.

Eddi i savo onesti padri esponi Can parole maggiliche e sonanti, Quasi trovato tutto novo e tuo. Tromba, dogata tunies e palchetto Fanno minrodoso l'acqua fresco, E mutann in Galeno il Gambacorta (1). Chi l'occhio por vorrà nelle secrete Sunne a indager qual sii fida consorte O dilignete mudre? Amassa dogmi lavece nel viuo etermi, onde il Teatro, Il Magazzin, in Strenna, la Rivista, Ti mostiri suttaceno e dottoresso.

Ma prima che tu ponga, anmaserisal Accortamente, il più sal cammin novo, Anco una volta, qual chi si diparte Ilo molto amsta cosa e lungamente lottugia a vagdergiaria, il sobre unono di consultato della consultato della consultato di consul

# ARTE E NATURA.

Antico iletto: se non ch'altro, in opra Porrai la forca a cacciar via Natura, Fia vana prova; tornerà Natura. Antico detto, ma Dorante, rozzo Come il'alma di membra, o che l'ignora O che nol prezza. Penetra arrogante Di Domitilla il chiuso gabinetto, E arguzie, credità del Pastor fido, A impronte scosse di singulto scocca. E Claudía? da maligno erpete rosa Mezza la faccia, e mani e piè deforme Di sporgenti bernoccoli, susurra Leziosi saluti e fa d'occhietto. Fosse giovine akmen! ma ben due lustri Scorser da che accetto, tra lieta e mesta, La dedica dell'ode oude Valerio, Poeta da raccolte, aecompagnava Al letto nuzial la più fanciulla Delle einque sue figlie. E qual speranza S' hanno costor con smorfie ed epigrammi Ammantellar beruoccoli e singhiozzo? Tanta averne dovrian quanta Liborio, D' Arpagon pronipote in linea retta, Di compensar con annual banchetto

(t) Notissimo cavadenti in Venezia.

Quotidiana fame. Non minore È la follia d'Ermenegildo, ingombro Di muffate novelle e triti adagi L'ottusa mente, Invan shadigli ed orchi Volti al softitto fan chiara la noia Che dell'insulso narrator si mesee Ai prolissi sermoni: Ermenegildo Procede imperturbato, e quando al fine Dal chiaceherio eiascun s'addorme o nicehia, Ride il gaglioffo e sè, ridendo, applaude. Abhominevol razza, e per cui vano È il detto: - impara a ben pesar te stesso, -Assai men m'è discaro Tcodoro, Inesorabil giudice di quanto Pur d'un minimo pollice trapassa Il segno dall' usanza statuito. E a cui Natura dic'tal ceffo e membra Shilicate così quai forse un giorno Nell' eremo le vide Antonio santo; M'è discaro assai men, se l'odo sciorre A selvagge sentenze il nasal urlo, Di Nicodemo che frasette conia Di bisso e di bambagia con boccaccia Che di Vulenn ricopia l'officina E con alma cui tal atrio s' attaglia. Ti fe'boia Natura; e a che mi parli Di nastri e lisci, non di corda e scure? -Ma forse elle non sia di lode degno Inverniciar rustico tronco e farlo Alla vista piacevole ed al tatto? -Chi il nega? Ma se tanta è la scabrezza Ch'ogni vernice escluda, ti sovveuga Che gli npposti tra lor dansi rilievo. Dorilla il sa che le indulgenti membra Di veli avvolge, e tien l'occhio ristretto Cui d'atro cerchio orlàr l'ebbre vigilie. Ouindi è che il tristo vezzo onde snatura Più d'un sè stesso shandeggiar non socro, Nè manco sminuir co'versi miei; Tal scudo è l'interesse che nol passa Oual sia più aguzza archilochea saetta.

Non per questo tociom; ma qual fu visto pli volte Egilo del magnate al cenno, Cui prono alora el adorando uccella, Surregar al Vangolo i'Alcorano, Con men ribolda intenzion, si muti Tenora el acota, o punzeceliare si tenti Que'che troppo sollecti si fanno Di natura segueria ania valletti. Quel da Venosa qui ritorra in campo: Quel de Venosa qui ritorra in campo: De la venosa qui ritorra in campo: Per con veno del ritoria del proposa de

Al precetto suggel sia la novella Non finta o racconciata. Or fun vent' anni, Visitai Demarini, alto ornamento Dell' italica scena, in quel che ad esso Per consiglio venia non so qual nnovo Alunno del eoturna. « Ebbene, a'ferri. Qual erederti degg' io? Carlo od Icilio? - Carlon, rispose il candidato; e prese Tanto del largo che da' fieri gesti N'andasser salvi specebi e porcellane E della bella non ha guari sposa Da Napoli condotta il biondo capo. Attentissimo ascolto, e tra me dico: Nato fatto per l'arte è cotestui! Ve'come arrossa e impallidisce e piange Lagrime vere! Ma a rincontro il grande Recitator provetto: " Piano, amieo; O risparmia quel pianto e difilato Torna a' registri e a' computi interrotti. Pianga l'accento ma il levato dosso Della man trovi il eiglio asciutto come In Padova e in Pavia de laureandi Il borsettino al tramuntar del mese, w Tal parlò Demorini; io che ne traggo? Nulla. Pensi ciascun qual più gli torna. Ma dubbio fia qual prender deggia a norma, Il novello oratore arte o natura, Dubbio, dico, a chi guardi in voi che fate D'erculci gesti e di stentorea voce Si largo sfoggio in pubblici e privati Convegni; e mentre son labbra e pupille Etna e Vesevo, il cor serbate freddo Più che dell'Iura l'ultimo caeume? In voi specchisi, in voi che rado parla, E accesa manda dall' acceso petto La parola, e n'ha in premio avversi voti, Beffarde risa o duro alzar di spalle. Ben disse quel moderno: Al pensier velo È la loquela (1), O Ulisse, o Alberico (2),

Famosa sentenza del signor di Talleyrand.
 Vedi:

... un dei Früil della Frebla creata Grido nu els Ondone crudelli. Tatto che data v.º l' Publisma posta. Lectenti dal viso del vei els persone con el come del proposition del vei el come del proposition del vei el come del proposition del vei per previo en la viso veno del l'un sovegna, Dismit dati es'; e, «l'o non ti diobrigo, Al fondo della piciencia ir mi cuoregna. Rispose admunyer le ona freia Alberigo; del fondo della proposition della reperio del proposition del propo

Il Volpi così ei spiega l'allusione alle frutta del mal orto: « Alberigo de' Manfredi, signori di Faruza, frate Perché costui uon v'elhe in disciplinas' Altro, hen altro che i nottami aggusti Del cavallo e le frutta del mal orto Il nome vostro renderian famuso. Nè la senteura creder vo' prolicua Alte sole tribune; ma qualunque O serive o parla se que giovi esperto. Cosi non lia, pur quanto aplenda il sole, Vano l'esempio del notturno bacio In Gelsemani dota al Nazareno.

#### GLI STEOL UTILL.

L'amieo mio (1) ello l'aride dottrine Di squisita parola ornar procaccia, E dai pallidi templi d' Esculapio (Sia detto alla pagana) usa talora Ritrarsi all'ombra de' cirrei boschetti, Non l'altrieri notò vati e oratori Al vecebio tempo in publilielie e private Faccende aver posto la mano e il senno; Diversi da' moderni, a eui trastullo Di vacui giorni son odi e romanzi, O, a' lor dotti viaggi ultima Calpe, Estetica stillata in anostegmi. Vero parlò l'amico mio, nè gli era Scemo il giudizio della grama febbre Che de'filosofanti invade aleuna Volta il ceréliro e, in barba al Galilei E al moltiplice sofo di Stagira (Non all'umane discipline avversi), Bestemmiar li fa Dante o il Certaldese. Uso a rider fra me di quell' irsuta Sanienza cui son lode sunrema I salmi del ferètro e gli cnitafi. Pesai l'accorto detto; e di rincontro Risponder m' avvisai eiò die ne' versi. Cui forse indarno di spruzzar m'ingegno Dell'aceto d' Archiloco, s' accoglie,

Molte ragion fan altri dagli antichi I moderni scrittor: tutte ridirle, Annoverar saria quanti Dorilla Amanti spennaceliò dal di che venne D'oltre Alpe avventuriera infin che intatta Consorte si concesse al dabben conte; E ridirne sol una, scema prova Faria, come a ritrar intero Crispo

godente, il quale essendo iu litigio cogli altri frati det suo ordine, fiane di volerii comporre e rappacificare con loro, e iavitali ad no lusiissimo coavito; e ulsto il segoo a' anoi sgherri che, quando comandasse che si portassero le frutta, uccidessero tutti i coavitati, vrone a den del' suoi perversi disegni. Z.

(f) Il dottor Paolo Zannini.

L'acquetta propinata al ricco zio, Troppo contro la tosse a regger saldo: Ma il fatto è fatto, e, senza più proemi, Confessiam pur che v'ha più d'un eui piace Tra versi e ciance e studi alfin remoti Dal possibil presente diportarsi; Ma non già tutti o i più; ch' anzi non mai Tant'arti e tanto varie in un sol uomo Si vider giunte come al secol nostro, Nè mai tanto poligono il sopere, Che a ben mill'altre qualità s' ammoglia. Sogno forse o mentisco? Oda ehi vuole. Archeologo è Tazio o paraninfo? La lingua e il polso de' malati esplora, O de' mal destri i pensamenti Iroldo? E Doroteo, benehê nel dir si pareo E d'ogni uso leggiadro insofferente, L'anticamere studia o i tamburlani? A questo e a quel del par válto han l'ingegno. Così se di Romilda alcun mi chiede La patria, in dubbio sto se quella io dica Drlla chioma, del petto, ovver del fianco. Naeque al bello Crispino. A lui da' primi Anni spirò l'amica aura che svolge Del bello I germi, ma sentir que' germi Presto la brezza avversa; onde Crispino, Mal atto a steuti, fe'ragion del tempo, Da indi chiosator d'Omero e Tullio L'abbaco elesse, e tanto il Machiavello. Quanto corre da principe a vassallo. Canchero venga alla celebrità! Gridò forte; e di lì non molti mesi, Canehero all'onestà ! ma sotto voco, Saper vo' tu chi sia Crispino adesso? Tutto è Crispin dal di che si fe' nulla. Onnipotenza dell'accorto nulla, Riverente t'adoro. È Crispin dotto, Bello e ricco Crispin, giovin, gagliardo, Degli anni in onta e della cachessia. Laureato non fia elsi da Crispino Non n'ha l'assenso: ei solo è il Campidoglio. Or nun t'è avviso ch'ei da più non sia Che a giorni suoi Tirteo vate e guerriero, O Cicerone consolo e avvocato? Tutta rivolta a progredir, condanna All' inedia, alle beffe, l' età nostra Le scrupolose coscienze e schive. Pondo esser vuol ehe a traboccar costringa In favor nostro la bilancia, pondo Di peccata o virtú fia quel medesimo. E come per avverse ombre più spiceano In tela gai color, più sale in pregio A reità congiunta la dottrina. Merti conformi struggonsi a vicenda, Dissimili fan presa e mule doppia. Chimica nuova, e da Stilpon l'impari

Chi l'alma ha di Stilpone e di Stilpone L'orn uccella e i diplomi. Costantino, Poco di froili esperto e euor imbelle A scannar l'amistà, con altro ingegno Si fe' euccio che lambe e con la coda Articola visibili saluti. Tutto buon, tutto caro, o quando frema Nel ventre di Seian rapa indigesta, E il ciel ehe tuona e rivereuza intima. Con tal arte fia scala poesia Alla scranna pretoria e dal Pargaso Aspetteran giustizia i litiganti. Dove te lascio, o Fefautte, o gloria Prima, del secol miu? Strilli Sandrina. A cinque lustri vedova pudica, E per la bocca d'orfani digiuni Mandi dall'altro mondo il suo lamento Maso, accoppato racconciando i tetti Di baronal palagio; è il Dio di sopra Delle vedove il padre e de'pupilli, Gl' iddii terreni son per Fefautte. Ma che? Se Tigellino apra le sale Muschio spiranti e della notte ignare. Bisognan trilli o pulicizia? Parte Della comun salute è la laringe. Ma qualche mostra di virtù pur giova; E mentre l'amistà ti racci sotto, E il pugnal vibri in frodolenta notte Al petto dell'amico, i santi e Dio, Dal eor esclusi, all'util gargarismo Sovente per la bocca ti sciaguatta. Una cotal vernire liberale Fin anco giovar può; le genti grosse Udran talor filippica sonante Da chi stilla il cervello a goccia a goccia Indi a lisciar mendace complimento Che Caligola muta in Marco Aurelio. Che so vuoi studi pur utili senza Mistura di forfatti, all'impudenza Ti raccomanda e alla stregoneria. Morto è Dolcin, che delle tenui cose Faera monti e salia suvr'essi in cinsa In gigante eresciuto di pigmeo. Aurea mediocrità perì il tuo mastro! Ma vive al filosofico garbuglio Saverio e versa sgangheratamente Dal pieno labbro torbida dottrina, E, di natura bieco esaminante, Ciù che sponte non n'ha, per virtù cava Della rota premente e della corda. Vive il beato Evandro all'eminenti Accademiche seggiole translato A cavalcion d'elenchi e di programmi-Usi mutati! Un di postumi libri Altri fean chiare, or libri nascituri. Cessiam, chè l'ura omai trabucea, e vuolsi Di sdegnato misantropo la taccia Causar, dove son taute a caritade Dischiuse braccia, e carità risuona Dall'Alpe al faro ogni gazzetta e cetra.

#### EPICEBIO DELLA PAZZIA.

È morta la Pazzia! Piangete, o voi Suoi fidi alumi, la Pazzia ch'è morta. È morta la Pazzia! Non la ci tolse Già, come l'altre, qualità di gelo Nè di calor; uon guecia, non renella, Non spasimi trasmessi di chotèra;

La Pazzia, strano a del mori di nois. Strana e in verma i credibile novelta! Nè le genti credena. Gane le genti la estason non credica; quantunque arvino Giovani impensieriti e nuovi credi Phi che Arpapane a sponsive restili. Na lessi l'altro ier su pe'artelli Teatralti i Accorrate; è la Puzzia Cab fallo querta erra. Oh in melensa, Oli la granna Pazziali Bon ella è morta, un consultato del presenta (On la granna Pazziali Bon ella è morta, su sono di presenta di presenta Statio chi agginza pazzia poli se gli attasibile chi agginza poli fela exertelli !

È morta la Paggia! Morta, rincto . Di fredda noia. Il seggiolon su cui Tirò le calze vendesi un vil prezzo Di cinquanta fiorini, sottosopra, Dal rigattier colà girato il canto. Dicon già già nel compri e vi s'installi Un precettor di computi recente, Se nol fa suo chi hiascica l'omega. E il berretto a sonagli, alii vitupero! Chi, chi se l'usnrpò? Pensatel Un grave Soprastante allo grasce, in concorrenza Con un fabbro di rugiti provetto. Venerabili zueche, a cui s'addice Poco inver tal coperchio! E la dogata Veste a molti color quanti ne mostra Il prato a primavera, o dal palehetto Teodelindo, la dogata vestu, Dico io, chi l'indossò? Nullo per anco; Ma corre voce sia per farue acquisto, Qual vesta da corruccio, una gentile Vedova quadrilustre. On propriamento Mutate sorti ed abiti fallaci l

É morta la Pazzio! Quanti valictii Senza facenda giran per la piazza, Cui, mentre visse, fea grasse le spese Quella fra tutte liberal signora! Quanto ancelle devote a' suoi servigi, Ch'avean bel tempo, logoran le dita Su' ferri da calactie, o liponando Van pazienti serion natassa ? 1 anoi evalli, chè nou men di cento Pranti opura ne tiene da selta e teno, Pranti opura ne tiene da selta e teno, El canarini suni, le sempre deste Suc calandre a l'illar, quantinque poce Glistoto boccon, ne'inanchi hanno lo spicolo. Seminati a frumento i suni giardini, El apocciola su le bollente il lardo. Seminati a frumento i suni giardini, El e instanou sun latte son gove in cui vien posto a maserari il ino. In cui vien posto a maserari il ino. Le più risuase? Sensa nome un sasso.

Perocché fu talun che sull'amata Spoglia jucider volca non so che motto, E ne richiese uu almo enigrafista; No il cattivel rispose: Inntil opra! Basta il casato chi vi scriva e l'anno. Or qual proprio potca dirsi il casato Della Pazzia, che in ogni tronco ha innesti De'rami suoi? Qual proprio sua l'etade, Se daechè mondo è moudo ognor fu viva: Viva non pur ma sempro adulta e in liore? Ahi! ahi! ne quattro righe a lei concesse Fur di necrologia? Tro volte prese A scriverle la penna un giornalista E tro lascio cadersela di mano, Pensando else nessuna delle frasi Da oltre quarant'anni consuete Potea venirne accomodata al caso. Siechè questa leggiadra o gloriosa Donna, come dicea, morta di noia, Non ebbe pur quel misero tributo Alla memoria sua che otticne il sarto, La squaldrinella, il birro, il lavaceci. È morta la Pazzia! Su via, piangiamo

Il nustro impero, e il desiato alloro Gettar possiam senz'altro sulle brage A scoppicttar, chè n'avran spasso i putti. E sopiente il mondo, or ch'ella e morta Oursta regina degli scherzi, il mondo È tutto in peso, numero e misura. Nou più scambietti; hauno il calzar del piombo Gl'imberbi al par delle incalvite nuche. É fallito Paruasso; ser Apollo Campa la vita ad affilar rasoi; E le muse, costretto tutte nove A piloccar, perduta hun l'immortale Venustà della faccia. Or che mature Le fauciulle stimiani tocchi i diciotto, E decrepite ai venti, è proprio il tempo Di vantar una fresca giovanezza Di sopra a tremil'anni! Ahi! ahi! E morta la Pazzia, che vi fea sempre

Noi noeti, almen noi. Caddo con essa

Vergini e giovanette, le nuie care Figlio di Giove; e noi, vostri devoti, Sam costretti a cucir no'ditionari (1) Disparati pensier, seguendo l'orme Dell'abbici, che compilur si noma Tra mortali odierni, o tra'celesti Detto sariusi ubborraceiare uu giorno.

Or sia qui pose, ma non fine al pianto: E tu vale, o Puzziu; vale, o reina; E nove esequie al rinovar d'opni anno, Come gii il morto Adone, e nuovi earmi Aspetta; tanto almen che dalle scuole Il compitar, primo a poeti e forte Incitamento, non sia posto in bando (2).

# LE ULTIME SCENE.

Mute sono le vie: tuona ne'templi Penitenza; e como uno ad uscio fassi Od a finestra, più non vede in frotta Correr le genti, con cerato tele Travisate la faccia: unzi que'dessi Cho ieri udisti le facezie stolte Dello Zanni imitar, o 'ngonuellati Sesso mentir vedesti e in su le piazze Esser zimbello della impronta plebe, Uomini da faccende, alle consorti Ed a' figliuoi di contenenza e scunu Sputan oggi sentenze. Oh strana forza De'calendari, io dico, e a'di passati Vola il pensier, e in un la mano al foglio: Seggo, detto, ti scrivo. Or soffri e leggi. E'non è guari, mentre ad opra inteso Stavi tu forse che l'umana razza Vicppiù sproni a virtude, io giovin donna Di vicina città trassi nel grembo Popoloso con altre, al grido presa

(1) Allude al Dizionario della conversazione che al pubblicavu in Venezia, allu compilazione del quale attendeva l'autore. Z.

(2) Neveo Carrer! thi if consible dappresse, et in a qualche cour delite vicinel, elve e settler darigger il course, legeculo queste pagine che ritragguan si al vice course, legeculo queste pagine che ritragguan si al vice dellori d'amalanta fils quale nan susta in strappa un ritraggia manure d'appti lagrina. Be cossibilit, pra la tau consecura postuna d'averce de un lecle appressa dell'esta consecura postuna d'averce de un lecle appressa dell'esta met al 'one direct' le desta col biospus, une l'esta unté a 'one direct' le desta col biospus, une l'esta unté a 'one direct' le desta col la consecura postuna d'averce de un lecle au de l'esta de l'esta del l'esta de la consecura postuna d'averce de l'esta de l'

ZONCADA. Poesie.

Di giuochi e danze care al nostra sesso. Giunsi su l'annottar. Fervea la pressa Nel maggior campo. Vado. Ecco mi serra D'uomiui e donne una trineca, qual niuro Insuperabil, saldu. Or un di cozzo Dammi ne fianchi; or mi rinrta e preme Le spalle un ultro, con villana prova I gombiti ulternando. Mi pensai Che m'arian morta, Allor, fatto scabello Degli altrui piedi a'piè, de'bracci altrui A'miei puntollo, in un caffe vicino l'ricovrai con affannata lena. Eran vuoto le stunze. Incantucciato, Serrato nel mantel, forte russavu Un sol; che alle migliain dello genti, Si crucciate al di fuori, entrar disdice, Moda crudel, jusin cho l'ora scocchi. Il beato battaglio ulfin percuote La maestra campana. Eccu primiera Sculettando s'uvanza umpia matronu, Che alle trine, a'cincischi, a'fiorellini, Anzi ehe donna, fondaco di merci Detta l'avresti. A lei venian dallato, Con lento il gravo passo seguitando, Un garzoncel bilustre, ed avvenente Figlia d'età maggior. Qualche gran fatto Mi eredei cho si fosse. A me vicina S'accosciu, e un risolin, stando aul grave, Sottecchi nii concede. A cento lezi Uno starnuto segue. Per usanza Il capo io chino, e un grau mercè disserra La chiavica all'inchieste. E patria e nume E stato o stanza e quanto in casa e fuora lo m' abbia saper vuol. Quindi sui narra, Non ricerca, i suoi casi, e del taceagno Sospettoso marito e de' non sciocchi Figli arrozziti, perchè lor si vieta Usar le veglie; e come di soppiulto Quivi condotti, perchè almen la figlia, Che da marito ò pur, veduta fosse, Volca più dir; ma balzelloni eutraro Quattro u sei perdigiorni, o a'lor cachinni Drizzo tosto di gana orecchi e mente. De' bellimbusti lu contenta ciurma Si volge al sonnecehiante. Eh dormiglione, Che non fostu con noi? Vegniam dall'oste, E nosco fuvvi la vezzosa Frinc, De'teatri splendor. Pesei non piglia, Babbion, chi dorme. Steude l'attro ullora Shadigliando le cuoia, e il più facondo Del casto crocchio a lui pingo le forme Dal capo al piè della notturna diva-Al maestro pennel, con un sogghigno Che svela l'ino cor, la unova Ortensia Fa plauso e ammieca; poscia, a Oh pazzi! n scluma, Alla figlia rivolta; prrossa questa,

Sta il putto ammirativo. Dei festanti Uno s'addà di noi. Nel sovrannosto Cristal si mira: la ricciuta chioma D'una man si compone, e difilato Alla mia volta vien; ma pe' suoi ferri Terren nun trova, e alla fanciulla volge Il traguardo e le piante, altri aliando Le vanno intorno; ed e'si tiene e loda, Come di quadro in fiera, or le pupille, Or eli aurei crin ed or l'acerbo seno. Gli occhi al suol fisa, vereconda in atto, L'impacciata donzella; ei dell'amante, Che molti deene aver, ne parla e chiede. La punzecchia la madre e le garrisce, Che non regge alla celia; indi l'escusa Se all'anticaccia l'ha eresciuta il padre. In quel, come del chiuso escon gli armenti, Entran carnoscialando a dieci a dieci, D'ogni età, d'ogni sesso, i maseberati In varie fogge. Il domerin ghermisce A quest'una la man, a quella il braccio, E tal punge co'motti, e negli orecchi Ad altra tal di notti in dolci spese Cure d'amor va zufolando, a modo Che lodano I vicini, Intempestiva L'aurora spunta; amor di pace scuole La prudente matrona, e alla fanciulla, Sol perchè tardi, la partita intima, Or il cervello in su le carte, amico, Pereliè ti stilli? Infin che di tai scole Si gioveranno i figli, o tai custodi Lor darà gentilezza, è vana speme Che il mondo muti; e per mutarlo, eredi, Ben altro vuolsi che sermoni e ciauce. Candida micia in femina vezzosa Gl'iddii cangiaro: lieto stuol d'amanti Sedeale intorno. Un topolin repente Sbuca da un lato: in piè balza la bella; Ratto earpon si laneia, il topo insegue, Adunghia, addenta, strazia e se no pasce. Lungo costume di natura ha forza, Nè si cangia natura: - il gatto è gattu,

# L'IPOCONDRIA.

# A suo cognato.

Gognalo mio, vi sono certi pazzi
Che vivono a casaccio, come dire,
A guisa che farebbero i ragazzi;
Lascian le cose andar come sano ire,
Senza mai darsi un sol pensieru al mondo;
Finisca ei pure quando vuol finire.
È il falto di costor tutto giovendo,
E tengono lo stare in festa, in riso

Per tale un ben che non può aver secondo; Maggior di quel che ban l'ombre nell'eliso, Di quel che spera ritrovar nel ciclo Chi crede di Maometto al paradiso. L'lo so anch'io che loro luce il pelo,

E non li coglie di vecchiezza il gelo;

Ma giunge il punto in eui suole natura

Chieder vendetta dello ingiuste offese; Ne indarso chiede, chè l'ottien sieura. E l'allegria non è tanto cortese Da prodigar suoi beni a tale o quale, Ma tardi o tosto fa pagar le apese.

Per ginnta parmi che la pensi male Chi star vuol sempre allegro e spensierato, E terminarla come lo cicale. Il ber vien più gradito all'assetato,

Più apprezza libertà chi fu prigione, Più la salute quel che fu ammalato. Però dovriano tutte le persone Che aleun piacero vogliono gustare,

Usarne con assai moderazione.

Chi'l buon umor sapesse ben temprare
Con qualche fastidiume o dispiacere,
Vivrebbe assai più lieto ch'ei non pare.
Jo non intendo già che per godere

Debha talun ficearsi nella testa Di trambasciar, volere o non volere; Dico sol che sarebbe cosa onesta Mescere la tristezza all'allegria, Avere un po' di quella e un po' di questa:

Tristezza, voglio dir melanconla; E se alcun mi chiedesse di qual sorte, lo gli accomanderei l'ipocondria. Stimeranno le genti poco accorte Che ogni gaudio dal core abbia sbaudito

Chi sempro temo d'esser presso a morte: Ingannavami anch'io così a partito; Na, lode al cielo, ho conoscinto il vero, Mercè d'un galantuom che m'ha chiarito. L'ipocondria non è nè un mal intero

Nè uno stato perfetto di salute, Ma così fra li due medio sentiero. Or la conosco intus et in cute; E in dir di lei non facciu l'indovina,

Ma cose posso dir da me vedute. Si sveglia chi l'ha indosso la mattina Protendesi e barbuglia: ahimè dolente! Datemi presto qua la medicina. E quanti mali aver può nella mente

Qualunque sperto físico dottore Ad un ad un vi narra ch'ei si sente. Se alcun ricorda poi febbre o dolure, Ell'è spacciata, non vi da più pace, E qui vede nua piaga e là un tumore.

S'alza del letto alfin quando a Dio piace

Sol per provare se si regge ancora, O se i piedi e le cosce ha di bambace; E va piangendo come ho da uscir fuora? Mi gira il capo, e tremo a nervo a nervo; Venite intorno a me prima che mora.

Tosto chiamate la fantesca, il servo, Il medico, il notaio e il sacerdote, Fin che favello e mente ancor conservo. Allor comincian le dulenti note: Dell'anima si acconcia, e dice addio Alla moglie, al figliuolo ed al nipote. Chi non direbbe allur, eognato mio,

Il pover uomo ha poco da campare E sarà in men d'un' ora a' piè di Dio? I congiunti si fauno a lacrimare; Corro quest'uno a for che giunga il prete, Quest'altro il funeralo ad ordinare.

Ma quei che adesso in agonia vedote. Dal detto al fatto sorge salvo e sano: È ipocondria; miracolo il credete. Scuotesi e si rinforza a mano a mano; Al festin va la sera ed allo scotto. Come può andar ogni fedel eristiano.

Saria più tondo assai dell' O di Giotto Chi non dicesse che un dolor di denti Delle magagne sue conta per otto. l'per mo dico che cotai portenti

Non sono nè ben sani nè ammalati, Ma quadrar ponno tra'convalescenti; E se i convalescenti son beati, Como già il Gozzi n'ha mostrato un giorno, Questi sono di lor più fortunati.

Han sempre quelli chi lor dice intorno: Béi poco vino, mangia poco pano; Vuotano questi la cantina e il forno. Stan quelli alla catena como un cane;

Questi, se torna lor, vanno a diporto, Nè badan più alla notte o alla dimane. Pensa poi s'egli sia lieve confurto Il trovarsi la sera lesto e gaio

Chi la matlina si eredeva morto. Diresti: E' van pel buco dell'acquaio. Fa che tu a fondo li conosca, e impari Che son tessuti su d'un huon telaio;

E a furia di parganti e lattovari Star for l'anima in corpo a suo dispetto, Come l'oro entro a' scrigni degli avari; E col purgarsi, con lo stare in letto, Col fare il tutto ognor pensando al poi, Van più tardi dogli altri al cataletto. Per giunta non han cura che gli annoi, E s'odono che il mondo va in bordello,

Sputan, dicendo pian: Salute a noi, Di costor non avria viver più bello

Chi fosse un Epicure in carne ed osso. Di gioia padre, e del piacer fratello,

E quel ch'io vo dicendo qui alla grossa Tu sai meglio di me che cosa sia; Anzi non so ciò che ignorar tu possa: Ben so che è un don del ciclo ipocondria (1). T. Albarelli Vordoni, Sermoni.

IL GIUOCO.

Pensate, a'io mi taccio molto o poco, Ed anzi come gracchia non cinquetto, Or elic le lodi in campo escon del giuoco, Il ginoco è proprio un elisir perfetto, Un'essenza di vita e di salute

E s'altro è ben miglior di quel e'ho detto. Quelli cui Dio concesse la virtute Da intender quanto giova e quanto vale, Tutti diran che mie rime son mute. Primo egli è cosa pura e naturale

Che non s'insegna ma con noi ci nasce, Prima che l'uom conosca il ben dal male. Appena questi è uscito dalle fasce, Non pensa più di poppa nè di culla . E mille giuochi inventa e in lor si pasce. Gli canti nanna? del dormire è nulla: E fa a capo nasconder con la fante, Od a stacciaburatta si trastulla.

Poi come vien negli anni un poco avante, E si rifà di sodo membra e snelle, Di nuovi giuochi si dimostra amante. Le pallottole vengon, le morelle, E fare a tira e allenta e all'altalena . Giuocare a pari e caffo e a cruscherelle.

Anzi, siccome quando il ciel rimena Il nuovo april, la rondinella riede A far suo nido dove amor la mena: Poi come il verno avvicinarsi vede, Colla nuova famiglia si trasmuta,

Il mar travalicando a miglior sede: Così de' giuochi il vario stil si muta, Come si vengon le stagion cangiando, E l'un si prende e il vecchio si rifiuta. Or si fa al maglio, ed ora ai rulli, quando Alla palla, a piè zoppo; o questo e quella,

Se la trottola vien, poi caccia in bando. Ma in questi di, che primavera bella Le dolci di Favonio aure ne adduce, A più bel giunco i giovani rappella,

Drago, che a più color nell'aer luce, Com'arte e bizzarria li compartiro, Si volve, e un sottil filo lo conduce.

(t) La Vordoni è da collocarsi fra le migliori poetesse dei tempi nostri, sia per la suavità dello stile, sia per certa schiettezza d'imagini e nobiltà di sentire che accenna il gentile animo dell'autrice. Fra i suoi sermoni ve n'ha più d'uno che il Gozzi non isdegnerebbe. Z.

Sorge la testa di saldo papiro Di canne armata, e digradando scende E s'avvolge la coda in lungo giro. Incontro al veuto bilicata pende Do tre lili la fronte uniti in groppo, Donde lo spago fino al suol si stende. Dalla man elie la tira quinei intoppo Soffrendo, e quindi dal cozzar del vento, Prende per via di mezzo alto il galoppo. Co'plausi i fanciulletti più di ceoto L'accompagnan, le palme alto battendo : Qual tenta il filo, e qual vi tira drento. Il drago a giuoco sè stesso sentendo, Più in alto acquista e più dell'aer piglia; E dallo spago più trutta prendendo, Fugge si ratto che strale somiglia, Tanta che fra le nuhi il capo sguazza, Tenendo in lui levate ognun le eiglia. Jvi la coda dimena e diguazza In mille ruote, ch' or raggropps, or scioglie, Come anguilla che l'onda in alto sprazza. Ma quando il sol del nostro ciel si toglie, E la notte, di stelle il vel trapunta, Ricomparisce nelle brune spoglie; Una molta leggiadra e nuova giunta Si fa dei putti al hel volante drago: La qual jo son per dirvi senza cunta Perehè notte non celi il suo andar vago, Con lume dentro un mobil lanternino Per uno anel s'infilza nello spago: E per fargli pigliar suso il cammino, Gli si appicca alla testa per cappello, D'imbnto in guisa, un lieve cartoneino. Poseia condottol con tutto l'anello Per lo spago ben venti o trenta bracela,

Si lascia andar quanto sel porta quello. Così levato per la nuova traccia, L'aria che sotto gli venta e il sospigne. Suso alto al groppo difilato il caccia, Quivi scintilla, quivi si dipigne Di rossigno color tra l'altre stelle, Delle quai per corona egli ai eigne. Avvenne allor che quell'alme fiammelle, Vedendo questa creatura ignota Errar con nuovo passo alto da elle . Com'uom eui cura subita percota, Si soffermar per maraviglia e, fuore Di corso tratte, rupper la sua ruota.

E fu allor che l'antico tenore Fu rotto in cicl nè si trovò più I passo Do ravviarsi di quel primo errore: E l'orehestra degli astri ita è in conquasso Chè nessun fea la propria parte, e dove S'aspettava il tenor si canta in basso; Vo' dir, son le stagion fuori del dove; Onde a mezzo l'aprile abbiamo il verno,

E al tempo del ealor la vento o piove. Ma per tornar di mia sentenza al perno. Vedete che quei semplici sollazzi Faceano al mondó un earnovale eterno. Quelle erano delizie e gusti pazzi : Ma ora il mendo ha raffinato il gusto, E tien per zuecherine i sorbi lazzi. Ma con quei giuochi andava seco il gusto E l'innocenza e la limpida gioia, Di ch'ora a noi non è rimaso frusto. Or altri giuochi ci tolgon la noia; Ed essendo pur tristi, per ristoro Paghiam la fune che ci strozzi al boia. Siede fra l'ammontato arzento e l'oro L'avaro hiscazzier, che tende il laccio Croechiar facendo il lucido tesoro.

Intanto questo e quell'altro uccellaceio, Tratto al fulgor dell'ingannevol esca, Scherza e svolazza intorno al bel paniaccio. Quegli coo atti c con rider l'adesea: L'altro si cala, poi torna, e non parte Però, ehè nella pania al fin s'invesca. Entra in partita omai: guata le carte Con livid' occhio, non forse fortuna Contra lui meni sua volubil arte. Vinto ha l'un tratto: sogghignando: E una. Grida e s'applaude e la posta raddoppia; Chè già i zecchin con l'animo raguna. Qua ti voleva il biscazzier, che scoppia S'altri, contento al poco, volta l'ale; E con la speme i sempliciotti alloppia.

To' l'altro punto, che t' ha detto male,

Ito è il guadagno : ne però si resta,

Caricando le poste, l'animale. Perde la quarta, gli falla la sesta: Finehè, fatto del resto igoudo e brullo, A perder solo il farsettin gli resta. Nè per vedersi si diserto e nullo, Si hatte l'anea; anzi ponsa del come Vendicar della sorte il rio trastullo: E spera d'afferrarla per le chiome: E intanto vende la posata, il vezzo, Il monil, la dornta elsa ed il pome; E torna baldanzoso al primo vezzo, Finehè d'ogni aver suo scosso e disfatto, Si cooduce sul lastrico da sezzo. Vedi là Graffio col cappel giù tratto

Ladro al padron del raso e del scarlatto. E vedi Cencio, che con mille serocchi Maugiò le case, e'fondi ha saccheggiato Del padre, che tenea cavalli e cocchi: Con dicei scudi che ha teste huscato Sopra le figlie, corre la sua lancia, O su la speme d'un lontan legato.

Su' eigli: teme non alcun l'adocchi

Ma tracollar veggendo la bilancia,

Bestemmia il biseaiuol, morde le dita, E via le carte e le candele lancia: Ed alla mortic vedova e romita Torua a gran notte, che da sera a mane Sta lavornudo a procurar la vita.

Monta le scale; e con le aperte mane Singhiozzar l'ode, e i figlioletti ignudi Piangendo al padre domandar del pane. Egli la casa vôta ci muri nudi

Veggendo, arrabbia; e la moglie tempesta, Perchè a lui proveder più non si studi; E i figliuoi batte; i quai sotto la testa Alle coltri cacciando, pur col pianto

Onetan la fame che si gli molesta. Ne si remmenta lo spictato quanto Lor lasciò il nonno di ricelezza, e ch'esti Sciupò della dotal somma altrettanto.

Ahi! quello è giuoco? e gl'ingegni son quelli Ch'a bel conforto ei mostro natura? Ah rio costume! ah tempi ininui e felli? Dal ricco marmo che l'avel tuo tura Fuor metti il capo, o buon Sordel; chè il caso Porta che del tu'onor ti preuda eura. Vedi il tuo figlio ch'è di qua rimaso, Vedi il tuo sangue si gentile e chiaro Come porto'l valor di vaso in vaso.

L'ampie ville, i giardin, che ti levaro Fra i primi (e fa, se sai, ch'or non ti sdegni), Nome e padrone in ciabattin cangiaro, Il qual softiando fastidiosi sdegni, In aureo carrozzin la via rifrusta: Ma porta a'polsi dello spago i segni:

E'l tuo figliuol, che tai boccon si gusta, Va gretto a piedi, mentre passondo ode Scoppiar del risalito asin la frusta. Ma che fa'l ricantar queste melode? Se in van per ira dello strazio indegno

Ogni buon cittadin dentro si rode, Oh! sarà mai che nell'antico regno Torni il candore d'innocenza amico, E prescriva Virtnte ai giuochi il segno?

Degli aurei tempi di quel secol, dico, Quando coi figlinoletti in bella mostra Giucar solca trescando il padre antico; E ferir torneamento, e correr giostra,

Una cannuceia cavalcando in eorao. Di che ride or la nobile età nostra, Già I cinquantesim'anno omai m'è corso Fra mille maii della vila accrba; Pur dirò lieti giorni aver trascorso,

Se a veder tanto bene il ciel mi serba (1),

A Cesari. Il giuoco.

(1) Se il Cesari avesse scritto gli altri suoi versi di lena come questo capitolo, collo stesso brio, colla stessa venusta sarebbe da collocarsi fra i buoni poeti; ma per AL CONTE GIOVANNI ROVERELLA.

# Epistola.

Degno d'età miglior, candido amico, Libero vate, a eui bella mercede Rende Italia d'amor pe'doni eletti D'attiche grazio 'n suo sermon trasfuse, Perehè non anche, o Roverella, in petto A spegner valgo la possente fiamma Di forti carmi altrice, or che la immane De'tiranni possanza e la fortuna Fan di nostre contrado aspro governo? Per lo sparso a torrenti ausonio sanguo No'campi di Lamagna, o tra le rupi E le lande d'Iberia, e sui ruteni Ghiacci più largamente, o (orrendo a dirsi!) Nelle civielle pugno .... in basso è volta L' italica virtà. Fremendo, è vero, Pur ebiniam la cervice a ferreo giogo; E, ben che a molti sulle labbra, in core De' pochi ahi veramente il santo regna Desio di libertà, la domatrico De' perigli più rei magnanim' ira, Che, dopo secol tanto! ascolti ancora Fremer dentro dall'urna ove le sacre Del Cantor de'tre rezni ossa compose L'invidiata indarno Emilia nostra. Mentre incensi ha Neguizia, alto locata, La sul uudo terren langue Virtute. Della nemica a tutti colpi obbietto: E men de'buoni'l plauso o'l premio eterno Fa forza a' nostri cor che la codarda Paura de' carnefici, e l'infame Brama di calpestar qual fango il capo Della misera plebe, a cui per magne

Fonte di verità. Ben mille e millo Deriveran da lui mistici rivi: E tutti i forti ebe dell' Alpe a guardia Vigili stanno con ausonio ardire; E'l Friulau modesto (1); e'l Sardo prode; E d'Insubria o Liguria i generosi; E'l Veneto gentile; e quanti infiamma Tra'l Po e'l Reno e la marina e'l monte (2) Di costanza e valore a prove eccelse

Opro a nobilo onor salir si vieta.

Pur da sventure tante, e dai medesmi

Delitti nostri a sgorgar presso è un largo

mala sorte non sono che una eccezione felice, poichè la natura gli aveva negato l'estro poetico. (1) Quantunque anco i Friulani abitano l'Alpl, quella parte è guardata da truppe indesche. (2) Le quattro legazioni, essia la Romagna. Dante la eiregerisse con questo verso; ora i confini di essa

sono in parte mulati,

La patria caritate; e'l grande Etrusco, Ond'or novella su l'Ausonia 'ntera Luce e spemo si versa (1); e i buon' nepoli Di Collatino e Tullio; e quei che l'alma Partenope alimenta a gloriose Antique gesta; e l'isolan else duca Al sublime furor Procida s'ebbe; Itali tutti ! alfin, con l'altre colpe, In quei di verità mistici rivi Terger godranno la nefanda lue Di fraterna discordia. Una la gara, Ma divina sarà - Bella, su quanti La diva Civiltà popoli educa, Rifar la patria di virtù soavi E fortissimo a un tempo. Il ciel sortinne In tal di forme maestà sovrana, Spirto possente a valicar l'immensa Regione de' nembi e al primo sole Salir veloce ed affisarsi 'n ello; Perche noi stessi alle pupille industre Benda opaca tessiamo? O della eterna Repubblica di Cristo ognor di nome Noi cittadini chiameran le genti? Ma tu, cui regge sapienza tanta E gli affetti e 'i peusier, m' ascolti e taci! Ben veggio, del desir fidato all'ale, Troppo, o Giovanni, il mio sperar sublimo. L'arbor divina, a cui nudrir, le vene Dell'uno Giusto emunte fur sul colle Della cieca Sionne, ancor le frondi Sovra l'orbe universo, ahi! non dispiega: E'l popolo erescinto al santo rezzo, L'eterce poma dispettando, ai frutti Volge or la brama else dal fimo han vita , Però sinceri avvicendar gli amplessi Ohbedienza con poter ricusa: Licenza e Tirannia, gemina prole Di Satanno, le corna alto solleva, Disertando la terra.... Oh qual di scuri E di catene o d'ignivomi bronzi Orribil tuono! Disperata all' arme Precipita la plebe, all'arme il sire, Qua di natura il dritto, e là del trono, I perigli fa cari. In due si partono Falangi e cittadini: a ritta il padre, I figli a manea: traditor l'un l'altro Bestemmia, e scaglia l'un dell'altro in petto, Santa gridando sua ragion, la morte. Nelle squarciate viscere il vicino L'ugne al vieino infigge, e'l palpitante Cor ne svelle insultando.... Ah pace, pace, Pace, una volta! o Iddio, che avvampa in ira,

(1) Questa epistola fu scritta mentre gli scienziati italiani erano radunati in Pisa. La più tremenda folgore giù piomba, Tutto a disfar d'un colpo il seme umano (1). A. Castagnoti. Epistota.

## AO UN CANTANTE.

V'è tal che mentre canti e in bella guisa Lodi e monete accatastando vai, Rammenta i dolci che non tornan mai Tempi di Pisa. Pazzo che almanaccò per farsi nome Con un libraccio polversos e vieto,

Lasciando per il snon dell'alfabeto
Crome e hiscrome!
Or lu Mida diventi in una notte;

E via portato da veloce ruota Sorridi a lui che lascia nella mota Le searpe rotte;

Ed ei lieto risponde al tuo sorriso, E l'antica ansistà sente nel seno Che a te lo ravvicina, a te che almeno Lo guardi in viso.

Vedi? passa e calpesta il Galateo Lindoro, amor d'inverniciato dame, E d'elegante anonimo bestiame

Tisico Orfeo.

Eceolo, ognun si scansa, ognun trattiene
L' alito e schianta ansando dalla tosse;
E creste all'aria e seggiole commosse....
Ei viene, el viene.

Svenevole s' inoltra e sdoleinato
Gira, ciarla, s' inchina, e l' occhio pesto
Languidamente volge, e fa il modesto
E lo svogliato.

Pregato e ripregato ecco sorride
In atto di far grazia ai supplicanti,
I buffi arriccia in su, si tira i guanti
E poi si asside.

Piange intanto il filosofo imbecille

E dietro l'arte tua chiama sprecato
L'oro che può lo stomaco aggrinzato
Spianare a mille.

Piange di Romagnosi che coll' ale Dell'alto ingegno a tanti ando di sopra, E i giorni estremi sostento coll' opra D' un manovale. Pianto sguaiato ehe del mondo vecchio

In noi l'aggia trapianta e il malumore.

(1) Piena ell'à guesta enistata di carananini a

(1) Piena ell'è questa epistola di magnanimi sentimenti edi verità vecchie si, ma che si vorrebbero meno dimenticate. La dignità del verso, la leggiatria dello sitie corrispondono assai bene alla bontà del concetto. It Castagnoli è auche buon lirico, come vedreno più iunanti.
Z. Purehè la pancia il cuoco, ed un tenore C'empia l'orecchio, Che importa a noi del nobile intelletto Che per utile nostro anela e stenta, Del poeta che bela e ci sgomenta Con un sonetto? Dell'ugola il tesoro e dei registri Di noi stuccati gli sbabigli appaga:

Torni Dante, tre paoli ; a te, la paga Di sei ministri. Signor! tu che alla pecora tosata Volgi in aprile il mese di gennaio,

Volgi in aprile il mesc di gennaio, E secondo il mantel tarpi a rovaio L'ala gelata, Salva l'educatrice arte del canto:

A te gridano i palchi e la platea, Miserere, signor, d'una trachea Che costa tanto. Anzi del eranio rattrappiti e monebi Gli organi lascia ehe non danno panc,

E la poca virtu che vi rimane

Cali nei bronchi.
S'usa educar, lo so; ma è pur corbello,
Bimbi, chi spende per tenervi a scuola!
Gola e orecchi ci vnole, orecchi e gola,

# LA CHIOCCIOLA.

Peste al cervello.

Viva una bestia Che unisce il merito Allų modestia. Essa all' astronomo E all' architetto Forse nell' animo Destò il concetto Del eanocchiale E delle scale: Viva la Chiocciola, Care animale. Contenta ai comodi Che Dio le fece, Può dirsi il Diogene Della sua spece. Per prender aria Non passa l' uscio. Nelle abitudini Del proprio guscio Sta persuasa E non intasa: Viva la Chiocciola. Bestia di casa. Di cibi estranci

Acre prurito

Senza appetito: Essa, sentendosi Bene in arnese, Ha gusto a rodere Del suo paese Tranquillamente L' erba nascente : Viva la Chiocciola, Bestin astinente. Nessun procedere Sa colle bnone, E più d'un asino Fa da leone. Essa, al contrario, Bestia com' èc Tira a proposito Le corna a sè. Non fa l'audace

Svegli uno stomaco

Ma frigge e tace: Viva la Chioceiola, Bestia di pace. Natura, varia

Ne'suoi portenti, La privilegia Sopra i viventi, Perchè (earnefici Sentite questa) Le fa rinascere Perfin la testa, Cosa mirabile Ma indubitabile: Viva la Chiocciola, Bestia invidiabile;

Guff dottissimi
Che predicate
E al vostro simile
Nulla insegnate;
E voi girovagbi,
Ghiotti, scappati,
Padroni idrofobi,
Servi arrembati,
Prego a cantare
L'intercalare:
Viva la Chiocciola,

Bestia esemplare (1). Giaseppe Giusti, Poesie complete.

(1) Perché del Giusti, che è riputato il più valente satirico dei tempi nostri, si riportino qui così pochi ecempi non istupiramo certamente coloro che hauno sale in zucca. Det merito del poeta che dire quando tutta ttalia ne parta ? Vedi fi bell'artico che suf Giusti serisse G. Rovani ia non so qual numero dell'Itolia municofe.

#### I SALUTI.

Compagni di viaggio in questa valle Di lacrime, d'imbrogli e di sventure Fintantochè non le voltiam le spalle, Per levarei da queste seccature Couvien che ci adattianto a certe usanze Benché talvolta sembrino un po'dure. Chè se non ci adattiamo, avrem sembianze Di zotici villani, e andran dicendo Che noi non conosciamo le creanze. lo de'saluti qui parlare intendo, E e'è panno pe'giovani e pe' vecelii; Argomento però elio io non pretendo Conoscere per pratica. Si specchi Quindi ciascuno su le mié parole, E non su me per far salamelecclii. lo fra quanti camminau sotto il solo Credo d'esser de' meu proporzionati A inchini e riverenze, e me no duole : Chè so i vantaggi elio hanno riportati, Scappellandosi n tempo ed in cadenza, Tanti e tanti di me più fortunati. Ma-quei che non è nato a questa scienza Mal ne sopporta il tirocinio, e muore Senza saper che sia una riverenza. Che mi giova in utroque esser dottore, O in Parnasso ottenere uno sgabello, Se non posso far visita al trattore? Or me n'avvedo: più eho di cervello Valea meglio giocar di gambe o braccia Ed esser men geloso del cappello! Ma oramai che volete che ci faccia? Il cominciare adesso mi par tardi: E possibile mai cho m'assucfaccia, Ora che i nervi zotici e gagliardi Hanno preso tutt'altra direzione? Mi potrebbe succedere, Dio guardi, Collo sviarli qualcho contorsione E forse forse ancora una rottura, Mediante un toreipiedi o un scivolone. E per cagion d'una scappellatura, Poffareddio ei maneherebbe questa! Andar dieci anni prima in sepoltura. Lasciatemi ire col cappello in testa E permettete ehe io canmini dritto Per quella via che a battere mi resta: Finchè compiuto il noioso tragitto, Pojehè chiuso m'avran dentro l'avello Ouesto si legga sulla tomba scritto: Per un vate bizzarro di cervello Recita un requie col cappello in capo Ch'egli a nessuno si cavò il cappello! Ma tu non seguir me perelië m'incapo

Nell'antica abitudin che ho già preso. Non torna conto tel dico da cano. Di quel ebe fo non darti per inteso, Ma cerca di badare a quel ebe dico, Che moneta sarà tutta di peso, Odi dunque: non essere nemico De' saluti, saprai già mi figuro Che questo è un uso universale o antico. E il sottrarscue affatto t'assicuro (Massime se per ahito costante) Ch'è prova sempre d'animo un no duro. Certi dicon d'andar soggetti a tante E così forti distrazion cho spesso Non vedono chi passa lor davante. Questo titol di scusa per se stesso Non urova che miseria sorprendente: Chè chi l'adduce viene a dir: Confesso D'aver cotanto piccola la meute Che qualsisia pensier l'occupa tutta, È un vasettino che s'empie con niente. Ma divien poi la scusa assai più brutta In un tal cho per finta distrazione Vuol far ereder che ha un'anima costrutta In modo tutto nuovo, e le persone Non vede pereli'è assorto in gran pensieri, E forse in carne e in ossa è un gran minchione. Altri poi v'han per folle orgoglio alteri, Che eredon d'avvilirsi a saluture, E salutati rimangono interi. Ora tutti costor soglion peccare Per cuore a gentilezza mal disposto, Ma in altro modo aneor si può mancare. Si può mancar saltando al lato opposto, Sicchè da questo e quello tu dovrai Mantenerti dei pari ognor discosto.

IL FUMO DEL TABACCO. Non mi ricordo ben chi disse il primo Che l' uomo è un animal d'imitazione, lo per me un gran filosofo lo stime. C' è pericol che fosse Salomone?... Basta sia chi si vuole, questo è un fatto Che siamo tutti seimmie in conclusione. lo qualche volta rido come un nintto Alloreliè vedo ecrti burattini Che non son niente più d'ogni arfasatto, E poco men si credon che divini E quel che sono se lo sapranno essi: Ma viva Dio, se andate lor vicini, Lo saprete anche: voi così potessi Vedere il lor cervello, in fede mia Vorrei scommetter tutto quel elle avessi Che di proprio non han che la pazzia .... Oppur non han di proprio ne anche questa; Che molti (benedetta economia !)

Cercan di risparmine peelin la testa, E o non pensano, o pensan coll'altrui, Casi nel loe cervello è sempre festa. Ed ecco intanto la cagion per cui

In certe cose si cammina poco, Perchè di rado un va co'piedi sui. E questo, che a voi detto par per gioco O quasi appiecieato colla gomnia, Non è ozioso e di prologo tien loco;

Imperocché, ammettendo come donima Che un gernic initativo in tutti cova, Fate attenzione che in ultima semma La ragion del fumare anco si trova.

Poelii son quei elte si confessin giusto; E se volcte farue un po' la prova, Audate a dimandare a un bellimbusto Che non fa che fumar : Perché fumate ? Risponderà: Perebè ei provo gusto.

Or ne convengo, ma non fumavate Due anni addictro; via sincecamente All' origine prima rimontate. Come fu in somma che vi venne in nicute

Di masticar quel truciolo la prima Volta? per gusto no sieuramente. Nil volitum ni cognitum che in cima Tradotto viene a dir : quel ehe non pria

Si sa, në può volersi, në si stima. E questa è natural filosofia Soprattutto applicabile al sigaro, Che di prima impressione è porcheria.

Dicendo prima intender voglio, è chiaro, Chi non l'ha mai provato; chè se l'uso. Che può far parer dolce anche l'amaro, A chi'l tien tuttavia fra i labbri chiuso Gli cangia il puzzo in un odor soave,

Non distrugge l'assiema addette suso; Ma serve a darei tutt'al più la chiave Del come spesso canginsi in natura

Le più strane abitudini o più prave. Onde chi seevra d'ogni abbellitura La cronaca del peimo sigaretto

Volesse eaccontar senza impostura, Dovrebbe die così; Ouel benedette Sigaro da peincipio mi faceva Venie voglia di eccer (con rispetto):

Ma poi dall'altra parte non aveva Cocaggio d'astenermene, perchè Tutti quei che fumavan mi pareva Che acquistassero un certo non so che

Indelinibil quasi, ma che in fondo Senza il sigaro non aveano in sè. Pecchè molti conobbi che nel mondo Parean venuti per consumar pane

E gravitar sul globo inutil pondo, Esseri spensierati del dimane Ambir solo la vita d'un momento.

Zoxeana, Poesie.

Aiitonii parlanti in forme umane. Eppue dal di che colla testa al vento Li vidi andare in volta con in bocca Un sigaretto ancorchè mezzo spento,

Qual da magica verga che ove tocca Fa peodigi e può ancora senz'ostacolo Trasformare in un pelago una rôcca, Essi così dappoich'un tabecnacolo Di funto la loc bocca diventò

Parveco trasformati per micacolo. Quel che in fondo si fosser non lo so,

E forse neppur essi lo sapevano; Ma quel che in dubbio mettee non si può, Perch' io stesso l'ho visto, è che godevano

Riputazion superlativa in tutto Dal di che in bocca il sigar si mettevano: Riputazion l'idiota avea d'istrutto,

Di forte il liacco, d'uom lo sharbatello, E anche talvolta d'avvenente il brutto. E che t'importa il non aver cervello

Se crede ognuno elie tu n'abbi assai? D'opinion vivon Dante e Stenterello! Con essu tion si giuoca a tu me l'hai;

È moneta che pagasi in contante, E me la piglio quando me la dúi. Per me non è il men dotto l'ignorante Quando i più dotti sa tenere addietro.

La scienza anzi possiede più importante, Dicono il mondo un mar; sì, ma di vetes, Quindi meglio lo solca il più leggiero,

E il più grave o vi rompe o resta indictro. Or, per tornare al quia, se col pensiero Ritorno a quell' ctà che pare un segno, Quell'età che il giudizio non è intero,

Di dir la verita non mi veegogno, La prima volta anch'io fumai per boria, Per far la scimmia altrui, non ner hisagua, Io mi eredeva d'aequistarmi gloria

Se a forza di fumar mattina e sera Otterrei sul mio stomaen vittoria. E in vecità prima d'averla inteca Pagai lo scotto a più d'un tabaccaro,

E talor mi fu notte innanzi sera. Quante volte al coffe chiesi un sigaro, E potean dirmi: Menti per la gola; Lo stomaco fa voti pel fornaro!

Ma poi siccome tutto al suo lin vola, Fuma, torna a fumace e poi cifuma, È inutile di farne più parola. lo fumo, tu fumi, quegli fuma,

Noi fumiam, voi fumate, tutti fumano .... Funto aneh' jo; così il tempo si consunua. Dunque color che di fumar costumano Funtino pur, ma salva la decenza In riguardo a color con eni custumano.

Finnar senza l'esidicita ficenza

Delle persone a cui tu l'avvicini. Sarà un fallo di massima indecenza. Item fumar fra donne e fra bambini Iguoti a questo gusto, che (fra noi Possiam dirlo) non è de'sopralini! Questo disdice ancor ..... Del resto poi Anche il fumo può aver la sua morale Se nel farvelo uscir dite fra voi : E così passa la vita mortale!

#### COME AL DIVENTI FAMOSO FACILMENTS.

Gli uomini quasi tutti nelle vene Hanno un maledettissimo einismo. Per cui son pochi dati a far del bene. Mettiti questo in capo: l'egoismo, L'odio e l'invidia regnan da per tutto, E se il manto talor del bigottismo Cuopre queste magagne e fan men brutto L'uomo parer di quel che l'è in sostanza, Il mal che v'era non riman distrutto, Quindi lo sperar chiara rinomanza Per qualsisia bell' opera che hai fatto, Credimi, è un' ingannevole speranza. Credimi, sì, tu lo vedrai col fatto. Che, per merito elle abbi, ultroneamente

Gli uomini lode non ti danuo affatto. Miran gli uomini, e maliziosamente (Quasi che del tuo fatto non s'avvedano) Mirano e stanno zitti eternamente. Nè paghi di far eio, se mai prevedano

Che alcun guardar ti possa e darti lode, Impediscono aucor elle altri ti vedano. Se di fama desio dunque ti rode, Innanzi tratto abbi per fermo che

Fama senz'impostura non si gode. Ned hai bisogno chiedermi il perchè Se il canto precedente hai letto già: Poiebe se dissi: Quanto al mondo v'è.

È un' impostura almen per la metà, Anche la fama includesi nel quanto; Nè mi par che vi sia difficoltà.

Ma non parliam del precedente cauto: Il perchè to lo trovi anche in ostura, Nella qual non v'è cosa ebe abhia il vanto Di mostrarsi e di far piena figura Senza indossar la veste del mistero; Il ehe vuol dir che il ver senza impostura

Non vale, ancorché sia degno d'impero : Mentre al contrario (faeci osservazione) L'impostura vale auche senza il veru. Ne ciò nasce da umana imperfezione,

Ma nasee dacchè il ver non reca un vivo Diletto se sia spoglio d'illusione.

Perchè il vero in sostanza è difettivo

E ha bisogno di pascer di promesse, Le quali vincon sempre l'effettivo Suo potere, e se inganni egli non tesse A dilettare e a muover non è abile. Usa coll'uom delle imposture stesse La natura, poiehè gli rende amabile La vita a furia di sottili inganni Senza i quali sarebbe insopportabile: E gli scorrono i giorni, i mesi e gli anni Che spende, ognor gabbato e ognor contento. In cercar pace ed in troyare affanni! Ne ciò tel dico in forme di lamento: Ma si per farti meglio persuaso Che l'impostura è il primo fondameuto Per acquistarsi fama; e se hai buon naso. Ed il mondo conosci niente niente, Ti dei convincer che io non parlo a caso. Ma tu dirai : Sentiamo finalmente, Senza tanto vagar, come si fa Per divenir famoso facilmente? Eccomi son con te. - Se t'avverrà Di sentir qualche volta commendare Ovunque una persona, e ti parrà Falso per conseguenza che a lodaro Gli uomini non s'inducan si per fretta. Non per questo ti dèi far ingannare Dalle apparenze; a dar giudizi aspetta. Vedi se ti riesce bel bellino, Senza mostrare che non vuoi dar retta A tante lodi, di risalir fino Alla loro sorgente: io quasi quasi (Quantunque non aia eerto se indovino) Vorrei scommetter che di cento casi Ve n'è novautanove in cui, se dato Ti sarà di trovar le prime basi Delle lodi che t'hau maravigliato, Con maggior maraviglia le vedrai Comineiar dalla bocca del lodato. Dunque, se brami fama, ora lo sai Ouel ch'hai da far: tu stesso a lodar te Senza riguardo alcuno imprenderai. Così facendo, aupponiamo elie Di dieci che t'ascoltano un vi sia Che presti alle tue lodi intera fe. Se quest' nno (foss' anco per mania

Ti lodan vari, in breve una raccolta Di fama avrai che può giovarti all' uopo; E questa, come vedi, con non molta Difficoltà, chè nou ti ci bisogna Che un poco di franchezza e lingua sciolta. Si sa, devi deporre la vergogna, E persuaderti ancor che t'è permesso

Quest'sltro fa lo stesso, e un prima e un dopo

Di dire in lode tua qualche menzogna.

Di chiacchieraro e senz'alcuno scopo)

Ti loda con un altro, e via via

L'ungersi gli stivali da sè stesso Non è punto difficil, nua frattanto Si può ben dire ch'è un mestiere auch'esso, E che non basta mettere da canto La modestia per farlo cou effetto; Bisogna ancora possedere akquanto D'nn certo non so che, di quel far netto Che pur molti solleva alto da terra. Se tu potessi fare un viaggietto In Francia, per esempio, o in Inglilterra, Ti potrebbe esser molto vantaggioso E sopratutto nella prima terra; Dove, dopo brevissimo riposo Di pochi giorni, avresti già imparato Como si fa per divenir famoso. Del resto se la Francia t'ho citato, Non creder elso la scuola sia francese: Per divenir famoso a buon mercato Una è la strada in qualsisia paese, Dalla quale non puoi deviar punto, Se desio d'aver fama in te s'accese. Ed è si facil che per questo appunto Qualche cervello un'poco singolare Di batterla ha vergogna; ma in buon punto Spero che tu non ti farui pigliare Da questa malo intesa schifiltà, E vorrai scnza scrupoli adottare La via che adotta la pluralità. Il primo passo, come ho detto sopra, Per poterti acquistar celebrità È quel, che i pregi tuoi tu stesso scopra: Ma se tu non adotti anche altri modi Avrai perduto invano e tempo ed opra-Giova molto che tu la lingua snodi In lode tua fino a venirno fioca: Ma dèi trovare inoltre un che ti lodi Pubblicamente, e questo è il vero giuoco; Un che faccia sonare a manca e a dritta Il nome tuo finchè n'empia ogno loco. Ti ci vuole un la cui parola scritta

E pubblicata in un foglio volanto Mari e monti in un attimo tragitta, E ciascuno si curva a lei davante Perch'è investita d'un poter col qualo Può, se vuol, far la barba ancora a Dante. Quand' uno è direttore d'un giornalo Ne può più d'un bascia, pereli'è padrone Assoluto di rendere immortale

In qualsisia materia anche un minchione: E cieca fede il suo giudizio acquista Presso qualunque gener di persone. Perchè quand'uno è fatto giornalista Nessuno guarda più quel ch'era prima, Forse neppur lo conoscea di vista,

Forse non distingues tra prosa e rima. O il suo nome sapea serivere a stento ....

E por che gli sia giunto in un momento, Quasi dal ciel calato per miracolo, l'in carico di scienza e di talento l Ti pioveranno articoli a bizzeffe. E il nome tuo lontan le mille miglia Risoneri famoso e avrai ventura Tal che a molti inarcar farà le ciglia,

Oggi la voce sua pare un oracolo. Ed ieri niuno lo volca sentire: Ma l'ignoranza d'ieri non fa estacolo. Or tutto questo te lo volli dire Perchò ti persuada che non pnoi Fare a meno, se brami conseguire Fama, d'umiliarti a'piedi suoi: Al giornalista chiederla pertanto T'è necessario, ed egli, o prima o poi, Te la concederà, se sotto il manto Tu vivesti finor della sua grazia, E non facesti mai tanto ne quaoto Per non mertarla più. - Se, verbigrazia. Non ti sci mai burlato de' giornali (Lo che fora per essergli in disgrazia Il massimo de'vizi capitali); Se per non salutarlo non avrai Talor finto astrazioni ecrebrali; Se nemnieno per burla bai detto mai Che non v'è profession più screditata Del giornalista, i cui pensieri omai Si sa che vivon solo nna giornata: Insomnia se di queste ed altre beffe Niuna te ne sarà rimproverate, Fossi anche un ciuco od un baron coll' effe. Per trasformarti in una meraviglia

Ma dacch'è giornalista, ognun lo stima,

Ecco dunque la via che l'assicura Molta fama, la quale almen sarà Romoreggiante se non duratura .... Ma cho ti preme quello che avverrà Da qui a ceot'anni? In vita sii famoso, Dopo morto ci pensi chi vivrà. L'esser più o men di tempo glorioso Poco monta se male io non discerno, Oggi o diman vien l'ora del riposo, Cho tosto o tardi morte fa governo, E di tutti o di tutto - via, sii saggio;

Vuol che la fama tua duri in cterno? Basta, il mezzo d'averla, se hai coraggio, Lo sai .... ma, per durare eternamente, Credimi non può aver questo vantaggio La fama che s'acquista facilmente!

#### ESTIMAZIONE PUBBLICA.

La fama è un male - l' ha lasciato detto Anche Virgilio, e sì che quel sapiente Se ne doveva intendere un pochetto.

Che una volta attaccato al cuore umano Lo rode e lo consuma lentamente, Come it tarlo consuma piano piano Il legno: e contro un mal di questa spece Qualunque sia medicamento è vano, Forse sarà pereliè così ci fece (E non volle altrimenti) la natura : Se no, come spiegar che dove invece llisognerebbe spendere ogni cura Onde vivere in pace ed in segreto, Al contrario chi vive vita oscura E conseguentemente assai più quieto, La più parte lo calcolan siecome Calcolan l'issilon nell'alfabeto? Dallo sbarbato a chi ha bianche le chiome, Tutto si fa, fin anche i più nefandi Delitti a vólte, per acquistar nome. Follemente sperando ehe tramandi I nomi loro ai posteri la storia E alla celebrità li raccomandi: Come un else per laseiar di sè memoria Prese di petto lo spedal de' matti Credendo entrar nel tempio della Gloria. Del resto ove d'ambir fama si tratti Non per opere insulse o scellerate, Ma per chiari non men che utili fatti, Ovver per generosa caritate, L'ambirla sarà sempre debolezza. Ma deholezza degua di pietate. Moltissimi di fama hanno vaghezza, Ma non tutti l'aequistano, e sovente

Fana malum -- è un mal primieramente

Arrivano certuni alla vecchiezza Stanchi d'aver sudato inutilmente Per aver fama, senza che glien tocchi Un apiec : perché fra tanta gente Che han tutti un naso, una boera e due occhi, E presso a poco son di forma uguale, È difficile il dar tanto negli occlui E tanto alzarsi sulla generale Misura da costringere chi vede A interrogar curioso: Chi è quel tale Che essendo un uomo aneli'ei, pure possiede Un non so che di strano che non hanno Tutti, e la folla in qualche cosa eccede? Chi può dir quante cose gli uomin fanno Per aver fama, ed in particulare Certi che nulla sono e nulla sanno? Ouesti si veste in modo singolare, Che forse a lui neppur del tutto garbo, E gode se lo stanno ad osservare. Quegli si lascia eresecre la barba Quando altrni non si veile un pelo in faccia, t) se la rade della moda in barba.

Alcuni, purchè d'essi non si taccia

E il nome loro tra la folla suoni,

De' Puleinella per parer buffoni, E in ciò riescon suesso altre l'intento, Altri senza saper d'esser minehioni, Benchè sforniti di virtu e talento, Benehè di nulla abbiano esatte idec. Vogliono a forza elle eiasenno attento Dalla folla delle anime plebee Li miri sollevarsi, e fanno sfoggi Di cani, di carrozze, di livree, O di palazzi che servir d'alloggi Potrebbero ad asiatiei monarchi, Affinché per tai mezzi in fama poggi Il nome lor d'altronde oscuro, e inarchi Lo spettatore attonite le ciglia Qual se vedesse monumenti ed archi: E sclami preso dalla meraviglia: Che livree! che carrozze! che palazzi! Ma che cani! che lusso! che mobiglia! Chi non sapenilo come il tempo ammazzi, Per non vivero oscuro, si contenta Rappresentar l'archetipo de' pozzi, Ed al popolo favola diventa, Che ozioso il vede da mattina a sera

Si contentan di battere la traccia

Ricoperto d'adultera visiera Mostrasi (spento per magia di pronte Odorifere essenze il tanfo antien) Intruso duca, cavaliere o conte. Chi, dal nulla per oro e per intrico Divenuto possente, a fama ambisce, Benehè d'ingegno e ili virtà mendico; E onde di lui si parli costruisce Magnifico palagio, e si dall'ima Base l'estolle elic ne shalurdisce Lo spettatore, che, da fondo a cima Misurandol fra sè, pensa alla vile Del padron rivestito origin prima. E chi, perchè si smentirhi l'umile Culla in cui giacquo avvolto in rozzi panni, Poi fatto ricco d'anima gentile Brama nomea che sperga de'prim'anni

Caracullar su d'araba giumenta,

E le plebee celar fattezze conte.

Chi, per fare obliar sua bassa sfera

Del nuovo ricco van dai quattro venti Strombazzando la nobil sua natura, E cella bocca piena a due palmenti Lo proelamano sempre e in ogni loen Sollicco e scudo alle alfamate genti. Ma qualeledano, che connece il giucco E sa che il detto dista assai dal fatto, Agli Orazi moderni crede poco; Come all'a natico non credeva affatto

La fangosa rotain, e con usura

Gli risarcisca del natale i danni.

Parassiti ingrassati alla pastura

Quando cou carmi alla lusinga esperti Vendera fumo per amor del piatto. Quinti è che ne' miracoli di certi Miracsorpici Augusti e Merenati Pono creole egli ha sempre per incerti, O almeno almeno per esagerati. Certi poi vi han che, purche al ciel saliia Faccia II lor nome, e vengano addituti, Sono capaci di passar la visi

Sono capaci di passar la vita A raccor creta, oppur medaglic antiche, Od a raccapezzare un'assortita Quantità di ragnuole o di formiche, O di stinchi rubati al nutrimento

Di cardi, di borragini e d'ortiche; Od a struggersi quasi a fuoco lento Pensando notte e di, finchè la chioma Di bionda o negra facciasi d'argenio,

E portan eome gli asini la soma Per porre assieme quattro scarabocchi, E credon d'aver fatto Roma e toma. E par che la camicia non gli tocchi Il sedere, e diciotto abbian tirato Con tre dadi, se posson dar negli occhi

Probabilmente a qualche scioperata E sentir dir: Vrdete quello là? Ha mille vasi antichi — ha radunato

Fra ragni ed altri inseili non si sa Clie numrro — la un magnifico musco D'ossa di morti — la pubblicati già Vari scritti e fra gli altri un Galateo — Ila fatto trenta duelli — la perso al giuoco

Una gron somma, e l'ha vinta un Ebreo ....
E via di questo gusto. Or dite un poen:
Aliorche avrete faticato tanto

Per far sapere al mondo, in primo loco, Chi siete, poi quel che sopete e quanta Sapete, che guadagno avrete voi Fatto y via rispondete. Ma fraitanto

La gente (dite voi) parla di noi — Leggiadro avanzo! meglio veramente Che la gente badasse ai fatti suoi,

E tacesse gli altrui (1). — Lorenzo Borsini. Nuorissimo Galatco.

(1) Il Brariai shetto, nome ch fi nitrabre regli struu più d'un lungo, li forma portire qui est faitre per l'erare quet nou so che di orbito, ell reliaso che scoro porta nun lunga servici di prestit. dei nomigli merali, men ch'egil neglesso ai tanto di poeta, Cas nou perparta la lingua, se tropo queso ci compiete della ciaria cili certa naturale risionalosa, non gli reglereza no molta assonatera ei consigli, uno coman rogalisme del mando, e un fare dilivotito, quotatare quati cine del nundo, e un fare dilivotito, quotatare quati cite del mando, e un fare dilivotito, quotatare quati cite del consecuta del consecutare quati consecutare quatificare quati consecutare quatificare qua

# LE COMPARAZIONI.

Dat renium corvis. Box.

Ma, o musici, son eose da fratelli Il volerci veder quasi distrutti? Lo so che vo'sancte d'esser belli, Ma gli hanno da campare ancora i brutti (1). No ci siamo nel mondo ancora noi, E siam fatti di carne come voi. Ali pur troppo è così, sorte tiranna! Pei povcri poeti oggi è spiovuto (2), E pei musici sol casca la manna; Voi stunan perle, e noi quanto uno sputo; Vni vivete da veri gaudenti (5), E noi tenghiamo l'anima co'denti (4). Io mi shattezzerei, corpo de'frati, Pereliè color che lianno una bella vnec A tutti i desinar sono invitati: Ed il poeta fa segni di croce (5), E al solt in su e in giù fa cento giri, Allunea il collo e campa di sospiri (6). Scute un molle cantor l'ambra e le rose,

E d'ungenti odoroi la sparso il crine, lla sempre in bosca e principi e reine, Sempre aspetta una lettera che porici L'invito d'andra tosto a una gran corte. Sulte galantere non sta il porte. E fortunette a lui non gacue tocca, Perchi nan ci vuol versi, ma moneta, Prenci non ha, ma un resicchiobi in borca.

O pagar la soflitta, o in domo Petri (7). Un cantante coi grandi entra in vettura E coi magnati a tavola si pone E per dei mesi sta in villeggiaiura;

 Na gli kanno da campare ancora i brutti — Maniera comune per dire: debbon vivere ancora i più disgraziati.

(2) E spioruto, — Finito di piovere, cessata la felicità.
(3) Goudenti, — Era il oone d'un ordine di fruit cavalieri instituiti da Urbano IV, poi soppressi dai papi per i loro disordini. La loro vita volutinosa è passata in proverbio.

(4) Tener l'anima co'deati. — Esser si magra rifinito che par che si stia per spirare.

(5) Far segui di croce. — Viver d'aria.
(6) Allunga il collo e campa di sospiri. — Lo stesso

ehe viver d'aria.

(7) In domo Petri. — In prigione; maniera comune alimiendo alla prigione ove fu messo s. Pietro.

E'ver che ei è un pochin d'indiscrezione, Che il fan tanto cantar ch'egli si sgola; Ma quella bella tavola consola.

Il vate per le vie mesto cammina,
Ed in faccia a palazzo d'un signore
Sta il fumo ad odorar della cucina;
E sopra o un pasticcier proprio ei muore;
Ed un desiuarin quaudo gli danno,
A cantar durerebbe per un anno.

A un trillo sta tutta la gente cheta, A bocca aperta cd inarcote ciglia; E quando canta un povero pocta Chi chiocchiera, chi dorme, chi sbadiglia: Un violinaccio gli fa ziro ziro (1).

E poi per lui va col cappello in giro.

Il musico gentil molle adagiato

Sta in sale ricche di eristalli e d'oro:
Da un loto un clavicembalo accordato,

Sul caminetto in vago ordine uniti E bigliettini, e visite ed inviti.

Sta il vate scamiciato e nudo il collo A una tavola che ha tre piedi soli, Per somigliare al tripode d'Apollo; Su pezzucci di carta i versicciuoli Volano per la stanza e per la villa, Come le profezie i cella sibilla (2).

D'oro ha un cantante la persona carca E vaghi annelli in tutte le sue dita, E per fargli veder la mano inorca; La guardaroba è d'ogni beu fornita; Ed a monti la le scatole e i cammei Che donati gli fur da'senidei.

Il vate pien di tema e di modestia Le dita vergognoso si rimpiatta, L'unghie per non mostrar della gran bestia (5), E sol le nielte fuor quando si gratta: Del valore d'un soldo nou fa acquisto, Ne gli darebber da basiare un Cristo (4):

Con quel bel pelliccion e il nanicotto Dugento inverni sfidano i cantanti: E con quel pastranuecio mezzo rotto, Sgambettauo i poeti tremolanti; E svoltano ed indietro tornan spesso, Chè hanno vednto i ereditori o il messo. Un cautor con la paga e il beneficio Ingrassa come un ortolana in stia (1), E se la gode e sta in barba di micio (2); Una mummia il poeta par che sia E un di quei stentarelli secchi secchi, Non si as come stia su que'due stecchi (5). Ha un viso lungo lungo, rifinito,

Che pare useito fuor dello spedole; Ha uns barbuccio che pare un romita, Un codin come quello del maiale: Un cappello che sembra un spicchio d'aglin E che ripara l'acqua come un vaglio (4). Ha un vecchio vestituccio di stamina

Con le maniche tutte rattoppate, Regge le tasche con una foreina, E son dentro di pelle foderate; E quando è a qualehe buon desinarettn, Vi fa sgusciare un'ala di galletto.

Ha un par di colzonucci corti, coltu, naparacchio si potrebbe farne (5); Invece di botton, due spilli torti.
Invece di botton, due spilli torti.
E quando gli si attarcano alla pelle,
Il povero signor vede le stelle (6).
Nere ha le calze, tutte bucherelli,

Ma l'ingegno vien subito ol riparo; Se le inciufrigna con due punterelli, E inzuppa un bel ditin nel colamaro: Ogni di dà le scarpe al ciobattino, Ma le dila fan sempre capolino (7).

Pananti. Il poeta di tentro.

IL VIAGGIO A PIEOI OEL POETA.

Sempre i poeti de'viaggi fero, E sempre con onore han viagginto.

 Come un ortolane in stin. — Chiamasi stin una stretta stauza ove si mettono ad ingrassar gli uccelli in ispecie gli ortolani.
 Barba di micio. Aver mangiato e goduto come

(2) Barba di micio. Aver mangualo e gottuto come il gatto, detto anco micio, che, dopo essersi ben riempito, si liscia Il muso ed i bufil.
(3) Quei due stecchi. — Gambe secche come steechi,

fuscelli aguzzi.
(4) Ripara l'acqua come un raglio. — Pieno di fori

(a) Alpara i acqua come un regio. — I caso di toli come un vaglio. (b) Ferne apnararchio. — Un paio di vecchi calzoni che i contadini pongono sopra un palo per spaurir gli

uccelli e farii aliontanar dai campi seminati.

(6) Vede le stelle. — Soffrire acuti dolori che te stelle par di vedere.

(7) Far capolino. — Metter una parte del capo fuora e ritirarel.

che è forse il mammouth, certi denti d'elefanti.

(4) Non darebbe a baciare un Cristo. 

Non renderebbe il più piecolo servizio.

e riti

<sup>(4)</sup> Zira ziro. — Manura di contrafor il rumore iograto d'un entivo violino.
(2) Come le profezie della sibilla. Si dice che la sibilla di Cama seriveva le sue profezie sopra aride

sibilia di Cama seriveva le sue profezie sopra aride foglie agiate da veuti. (3) Unghie della gran bestia. — Il popolo prende per unghie d'uo aoimala che chiama la gran bestia.

Col bossolo girava il divo Omero (1), Ed il Tasso correa da spiritato (2): Fu Ovidio accompagnato in una terra Somigliante al contino di Volterra (3).

lo gli altri non osservo, e i lor trastulli Non sto a veder como osò far Nasone. Benché abbia un po' di vena, il dottor Lulli (4) Non m' ordina sanguigne; acqua e bastone; E benchè faccia anch' io versi da eieco, Una camunda non mi mona seco.

Nè son tenuto per un vagabondo, E un misero la gente non mi crede. Passo per un che ama veder il mondo, Che per meglio veder viaggia a piede. E per un Creso, è ver, non mi si tiene,

Ma si conosec ch'i'son nato bene.
Di tutto io faccio dalla parte mia
Per poter nucritar questo rispetto;
Mc ne vo' adagio adagio per la via,
Per mostrar clue lo fo per mio diletto.
Per mostrar clue lo fo per mio diletto.
Per mostrar cho ho da spender, si domanda
Dove si trova la micilio i locanda.

Mi do anco l'aria di naturalista;
Vado osservando con il capo basso,
Ed un'erba od un fior strappo, o fo vista;
Or metto in tasca nna conchiglia, un sasso;
E quando mi do l'aria di pittore,
Sto un punto a contemplar delle mezze ore.

Quando son presso a qualcho paesetto, Vo dietro a un eiglio o iu qualche fossatello; E se sudato son, seggo un pochetto. Mi spolvero la veste ed il cappello; Poi dove scorre una fontana pura, Mi rifo bella utta la figura.

Poi quando sento ehe non son più stanco, Cavo di tasca un paio di searpini, Mi metto al collo un fazzoletto bianco, Tiro fuori la gola e i manichini, Mi rilego la coda, e sulla testa Mi do una nanpatina lesta lesta.

Mi do una nappatina lesta lesta. E poi giù me ne vengo passo passo, E preso son per un villeggiatore

(1) Il divo Ouero. — Si sa che Omero era eleco e povero; il bossolo s'appella quel piccol vaso di latta elne i ciechi portano attaccato al bastone e in cui ricevono il denaro. (2) Ed il Tasso correa da spiritato. — Il Tasso, per

malinconia e per amore divenuto folle, fuggi da Ferrara, corse à piedi Pitalia, e fu arrestato come un vagabondo alle porte di Torino.

(3) Somigliante al confiso di Volterra. — A Volterra in recolori le franche de la confiso di Volterra.

si mandano in conlino alcuni rei. Sul ponto cusino fu rilegato Oridio.

(4) Il dottor Lulli. — Era il medico de\*pazzi a Firenze.

Che fuor del luogo è andatu un poco a spasso; Dall'artigiano e dal lavoratore Delle gran scappellate mi si fa, E son lin preso per il podestà.

E sou im preso per n pouesta.

Entre all'alloggie oeu disinvoltura
E dico: Ho fatte conto di restare.
Se chielon dove è la cavalestura,
Rispondo: Volcan farmela pigliare;
Ma è il più bel giorno che si può vedero,
Ad ire a pietig di è proprio un piacere.

E, per non aver l'aria d'esser stracco, Sembro per la cucina un terremoto, E ripeto a ogni po': Corpo di bacco, Fa veramente bene un po' di moto l Se volesser supere dove io stassi (1), Rispondo: Sto qui oltre a quattro nassi.

lo pur viaggio e non cotanto male, E nou vi son ragioni così strambe; Vado in maniera la più naturale, Servendomi eioè delle mie gambe: E faccio un passo dopo l'altro passo, Per mio divertimento e per mio spasso.

Ma sento dirmi da qualche signore: Questo gran strascinarvi che voi fate, A dire il vero, vi fa poco onore. Sarete galantuomo, ma scusate... lo so in quel ma quello che si racchiude; Mi avete stuzzicato ove mi prudo (2).

E' ci ha Domeneddio le gambe fatte Per servir di sostegno alle persone E per portarei dove l'estro batte, Non perchè le si tengan ciondolone: E un gentiluomo se ne può servire Senza i grandi avi suoi fare arrossire.

È vero, e me ne son sovente accorto, Che s'incontrano alcuni incoorceienta, E mortificazion spesso sopporto Che arrossirebber forse i miel parenti: E andambo si va spesso di sghimbesrio; Che arcossi più suo dritto e il suo rovescio. Or, torvando pozzanghere per tutto, Sto conse un polo in nezzo del cammino, Or, per mettere il piè sopra l'asciutto, Salto che par e fe faccia il ballerino. Ora scendendo, sguscio, sguiscio o ruzzolo, per salfe fou mello sameruzzolo.

Le piante mi sento or tutte recidere, Se poso il piè sopra una punta aguzza; Or se le scarpe fan bocca da ridere (3),

Dovrebbe dire stessi; ma la rima!
 M'avete stuzzicoto ore mi prude. — Sul soggetto di cui mi piaco di discorrere.
 Or se le scarpe fan borca da ridere. — Quando

(3) Or se le scarpe fan borca da ridere. — Quando le scarpe s'aprono, si dice : fanno bocca da ridere, par che ridano. Fa ben sospirar me qualche pietruzza; E se le gambe fossero di stucco, Cadrei come la statua di Nabucco.

Or fa uu caldo che infiamma le budella, E la sferza ilel sol tanto mi batte Che il capo nui va in pezzi e mi vagella. Or s'aprono del ciel le cataratte, E piove a rotta, e, per maggior contento, Accompagnata vien l'acqua dal vento.

Accompagnata ven l'acqua dat vento.
Dal peso adesso camminar non posso,
E mi Jaguo d'aver preso il mantello,
E dalla rabbia il getterri nel fosso.
Or non si può neumen stender l'ombrello.
E va il cappello in precipizi orrendi;
Tel do per giunta, se tu lo riprendi.

E cento m' lanno data l' incumhenza Di rimetter qualcosa a qualche amico: Ed è per me la vera penitenza L' incaricarmi di qualunque plico, Che con tanti fagotti pel cammino, Somiglio propriamente il procaccino.

Allorché mi trapassa una vettura, Il postiglione con lo sguardo tetro Si volla e dà una bella frustatura, Credendomi ell'io sia montato dietro; E sebben non abblio si trista effigie, I passeggeri han l'occhio alle valigie. Se scorgo una carrozza ove suppongo

Che possa riconoscerni qualcuno, M'arquatto dove posso e mi ripongo, E il mantello vorrei di Lionbruno (4). Ma il diavol vuoi che questo caso duru M'accada quando io son fra l'uscio e il muro.

Allorchè ho da passar per un paese Ov'abita un signor che mi conosce, Ne bramo esser veduto in questo arnesc. Negli spasimi sono e nelle angosce; E per non incontrar quella figura, lo striscio per lo più dietro le nutra.

Ma come il suo destin paossi evitare y la quello appunto, in quel subbito incrapao. E sou ci è modo di spattaiolare, E invano ci appole tutto mi trappo. Guarda, guarda chi c'èl; grida da lunge; Der man mi piglia ci meco si congiungo. Dava sveto il eavallo 7 mi douanda. L'ho lasciato qui presso a un'o setrici: E non so fare intendere in che londo,

lo, che mentir si facile non posso,

Non vi so dir come divento rosso.

le pertava.

 II consist di Leobrano. — I nostri novellisi hamue parlato d'un assutello di Licobrano che, come Panuello di fiige, impediva che fosse vedota in persona che E farmi pel paese il Gierone (1);
E quando pagherei per riposarmi,
Mi fa girur per tutto a processione;
E vuol ricondurmi anco all'osteria
Dov'è il caval secondo la bugia.
S'io chiedo all'oste se ci fosse un letto,
Ed dopo con orgoglio e con dispetto
E dopo con orgoglio e con dispetto

Ei vuol poi per disgrazia accompagnarmi,

Volta il ilorso e risposta altra nou dona.

Mi par d'essere a Londra, dove il nome
Vi chiesle il servitor, poi Not at home (2).

Or gli osti non ricevon forestieri,
E non v'è un letto vuoto, chè fra poco

E non v'è un letto vuoto, chè fra poco Giungo una compagnia di cavalieri. Chi lia carità m'insegna un altro loco, Dove è una frasca ed ogni razza viene. E, Là, mi dice, voi starcte bene.

E perché son le searpe tutta polvere, Ed ho le calze piene di pillacchere, L' uste ad aprirmi non si sa risolvere, E meco son le eameriere quacehere. Una stanza non ho da galantuomo, E se mi elinama, dicono: Oh quell'uomo!

In quegli alberghi poi hendelttissimi Veggo correr le serve e i camerieri, Në sento gridar altro che Lustrizsimi, Chi chiamano? comandin, cavalieri; E veggo una gron tavola imbandita, E a me giammai, Signor, resti servita. Quando chiedo d'andarmene a dormire, Vien lo stallier con un lumiccio in mano.

Una sedia non v'è nè un cauterano; Il lume lo stallier mi posta a terra, E uscendo a chiave in camera mi serra. Il letto, oli ciel! io che son si pulito, (In quel letto chi sa chi altri ci è statu?) Se vo'dormir, convien dormir vestito. Due altri letti o canili lo all'altra lato,

E sette scale almen mi fa salire

E e'insaccan sessanta vetturali.

Che fan tutta la notte urli infernali. E tutti questi incomodi perché! E simili disprezzi perché vedi Far dalla gente a un uomo come te? Perché ti veggon viaggiare a picili E eredon che tu sia roba ordinaria E che tu abbia le tue terre in aria.

Perchè non son venuto in tiro a sei, Gli squatteri perfin mi stan tant' altu? (1) Far per il pace il Gicerone. — Chiomasi a Bonna il Cicerone il letterato e sovente il servitor di piazza

che mena a vedere le rarità del paese.

(2) Not at home. — Non è in casa. Risposta frequente alle case inglesi.

Che? non son buoni anco i quattrini miei? Non pago puntual come un appalto? Son io partito mai dall'osteria Che m'abbian dato dietro per la via?

Ma queste alla fin fin nou son sassate, E non è sempre amica la sperpetua. Le strade non son sempre indiavolate: Qualche giorno v'ò pur eh'ò lux perpetua; E molti osti, sebben giunga pedone, Guardan l'aria e distinziona le persone.

E dico all'oste: Che mi darà ella? Gi la del pesce? pollami ce ne sono? Mi metta un bel cappone in bastardella, Duo piccioni e vin vecchio, ma del buono. L'oste risponde: Avrà det vin di Chianti, Che non si doua a tutti (viandanti.

M'usan serve e serventi ogni riguardo, E subito mi portan da sedere: Alla cena non v'è tanto ritardo, E s'io non ho la stanza delle spere, Mi danno una stanzetta ch'è vicina,

Ma non è tutta affatto la cucina.
Di dir m'ero scordato che vicino
Alle città con quel grande imbarazzo
Di tanti plichi, acciò che un procaccino
Non mi credan davver, prendo un ragazzo
Che alla locanda me gli porta. Or torno
Al luogo ove restai quell' altro giorno.

S'io metter mi volessi a raccontare Ctte bella cosa ell'è, che bella vita, I di che proprio avea preso l'andare, Vedrete, qualeun subito m'imita; E un par di searpe subito si mette Con doppia suola e un giro di bullette. In un di tatto è all'ordin pel viaggio, E unel viaggio non mi casta un occhio.

E quel viaggio non mi costa un occluio. Per avere cavalli e l'equipaggio, Non son costretto a far più d'uno scrocchio; E in viaggio per far troppo il signore, Non si va poi sotto del curatore.

In quanto a dire un amen son vestita, Son senza cincistiar giù nella strada; Accetto a qualche canova l'invito E un flaschettino in corpo è la mia biada; E quando poi le viscere son calde, Le gambe ancora quelle le stan saide.

Io vo con chi mi garba per la via; Lo pianto se ni va poco a fagiuolo (1). Vo'un pochiu chiaccherar? sto in compagnia, Mi piace meditar? voglio star solo. Io uno bado a nessun, niuno a me bada, Vo e vado e stn, fo sol quel che mi aggrada. Or seguo uno stradello tortuoso Ed or da un monticel rapido caggio.

 Mi ra a faginolo, — Incontra il mio genio. Zoncana. Porsie. Se nii sento un po' stracco, mi riposo; Se sono in gambe, seguito il viaggio. Or fo lungo il mio giorno, or lo fo corto, Et omnia boua mea mecum porto.

Or siedo all'ombra delle ameue piante, E mi distendo sopra un soderello; Scorre dappresso un fonte morunorante, E lieve aleggia un grato venticello; Ed appena sou giù, l'occhio s'appanna Senza bisogno della ninna nanna (1).

Con quanto ardor, con quanta compiacenza Colgo um raspolo d'uva o un pono aurato Che il buon villano nppur la providenza Sembran pel viandante aver lasciato! Se lo sete, a un chiaro liumicei ni abbasso, M'empio la man tre o quattro volte e passo.

E il libero de esmpi aere spirando, Spiro pur l'aure sacre degli dei. Me ne vado giù giù canterellando O l'attrui rime oppure i versi miei; E i miei pennelli con soave cura

Tingo ne bei color della natura.
Ne pei larghi sentier che rumorosa.
Siegue la turba arrivasi al diletto,
Ma sol per qualche stradellina ascusa.
O in cheta valle o in placido boschetto.
Solo manta dai saggi e da quei pochi.
Che amano i cheti e solitari lochi.

E fuori dei piacer che si procura, Andando a piè, saggio viaggiatore, Allorchè interrogar sa la natura E la pace trovar dentro al suo core, Molti altri graziosi ne conosco, Oltre quelli che dan la valte e il bosco.

Devotamente tutti i santuari Si visitan di quelle vicinanze; Si dicono de'vespri e de'rosari, Ma si mangiano ancor buone pietanze. lo non dico che a far s'abbia il tartufo, Ma è buon talvolta un desinare a ufo.

Se in quelte parti è qualche vilieggiante, lre a fargli una visita conviene E informarsi in bel modo obbligante Se l'aria di campagna gli fa bene; E cortesia Di tenergli un poebin di compagnia.

Or piover vuole, ora un tempaccio fassi, Ed a partir non ci sarà mai fretta; E una di quelle visite farassi Come fu fatta a santa Elisabetta. Si ricomincia allin l'timerario, E ci si ferma a un altro santuario.

(1) Senza bisogno della niuna nanna. — Espressiono e suono imitativo del moto della zana che si barcolla per addormentare i bambini.

Così con dei rapponi e delle starne Abbiam scialato senza fare spesa; Ci siam rimessi molto bene in carne, E di più dieci libbre almen si pesa. Ma questo poi mi fa vero piacere L'esser trattato come un cavaliere. Na tali osnizi, tali santuari.

L'esser trattato come un cavaliere.

Ma tali ospizi, tali santuari,

Che prima cran frequenti per le vie,

Ora son iliventati un po'più avari;

Sicchè la s' ha da far con le osterie:

E da houtis vien oste, oste nemica,

Dice il poeta, e il dica pur, lo diea.

La so io se ci niglia per il collo.

La so io, se ci piglia per il collo, E se l'oste degnissimo si mette A scorticare il hisgraziato Apollo, E di Marsia costul fa le veudette. Mu sono di Lucea per servirla, e anch'ivi (1) Ce ne sono de'buoni e de'cattivi.

Spesso mi trattan come un paperotto, Quando l'ora del sonno s'avvicina; E chiano i 'oste per pugar lo scotto. Quei dice può aspettar a domattina; Grossi i lenzuoli son, ma di bucato, Ed lo uno ozaluzzin, ma separato.

Non levo al conto mai nè anco una erazia, E do una buona mancia al cameriere. Quei tutto consulato mi ringrazia E, se la staffa non viene a tenere, M'augura cento beni o meco viene

Due passi acciò la strada lo pigli bene. Così quando rimango a un' osteria, Altri pensier non ho elte della cena: Ne alle velette ogone d'uopo è ch' io stia che la stallier non mi rubi la vena; Ne l'oste, che in suo pro soltanto falla, M'agginnge: E trenta soldi per la stalla.

Se trovo un oste che abbia del briecone E nii voglia levar fino la pelle, Seguito ancora a battere il taccone. Se l'oste è buono e le accoglienze belle, E se trattato bem mi ci ritrovo, Per una settimana ci fo il covo.

E che pretende qualche nuvolone Che va in carrozza tutto pettoruto, Che con disprezzo vil guarda un pedone, Ne degna nemmen rendere il saluto, E crede che non siam gente ben unta? El ci cos 'e' gli è carne strascicata.

Se parte per due di, son cose grandi, E chiede se gran risici si corre,

(1) Ma son di Lucra per servicta. — Mainera comune de Lucchesi. Quando si domanda loro di che pacee sono, rispondono: Per intlo ce ne son de buoni e decattivi, di Lucra per servirta.

Passa da tutti a prendere i comandi: Del gran viaggio sun sempre discurre, Un mese avanti un gran baule aggiusta, E gira coi stivali e con la frusta. Si fa prestar le carte e il mappamondo Per veder dov' è Ronta e Barberino, E crede aver girato mezzo mondo, Quando l'erta sali di Pratolino E quando ha visto il porto di Livorno E per il Pesciatin fece ritorno (1). Ma cosa fanno ehiusi in questi cocchi E passaudo così sempre di volo? Li vedo quasi ognor stare a chiusi occhi, Aprir la bocca allo sbadiglio solo; E sopra quelle seggiole curuli Gli è proprio un viaggiar come i bauli. Or v'è un caval che in terra ti vuol porre; Ora un ch'è buono a raccattar le sferre : Ora un che dietro alle altre bestie corre : Ora uno che si butta per le terre : Ora un che alla ragion nol puoi ridurre, E alla Sardigna si dovrà condurre (2). Or resta nella mota scussa scussa; Or urta la carrozza e si fracassa; Or dà in un sasso, ora in un niuro bussa; Or sulle pietre eigolando passa; E ad ogni sbilancione, ad ogni scossa, In tritoli ti vanno tutte le ossa. Or si fanno le cose tanto ninne Che ogni due miglia un secolo si none. Or sì poeo di tempo ci rimane, Che non si può finir nè anco un boccone. Non il nostro voler, ma far conviene Quello che a' postiglioni in espo viene . Or vi voglion di più dare un cavallo, Ed or non v'è da eavaleare un grillo: V'è un calessaccio che va sempre in fallo, Un vetturin bestemmiatore o brillo, Il postiglion che non è mai satollo, E i postier che vi piglian per il cullo. Dei vetturini dalla eterna lite, Dogli schiocchi e dalle urla sconsagrate, Dai rigni delle bestie invelenite, Dalle pietre scommosse e stritolate,

(1) E per il Perisitia feer ritorno, — Alcuni giovaoi gentilionenii fiorentini usetti dalla direction det natestro vannoa a Pista Livorae e teranano Fisea e Frienza per Pescala la val di Nicole e Fistolo; e questo si etianna it vinggio. (3) E alla Sardignas si dorric contentro. — Si chiama Sardigna uno luogo faor delle porte di Firezor eve si gettano è cavalli mosti. Discham per intertro andare alla Sardigna per morire: ma questa ciprensione è solamente della lingua vidgata.

Dal cigolio de' mozzi e delle ruote.

Chi può parlar, chi fursi intender puote?

E tenti ognor che la carrozza sbarri E nei balzi precipiti e nei borri; the mentre sagra il comluttor de' carri, Come il eustode delle sette torri. Il diavolo pel ciuffo te l'afferri, E tutti nell'inferno vi sotterri.

Ed affogati in quei calessi stretti Avete gli ossi macolati e rotti Dalle scosse e dagli urti maledetti. Dovete viaggiar tutte le notti; Siete da' ladri svaligiati tutti, E a casi vi trovate anco più brutti.

E bisogna aspettar tutti i momenti Perchè quello discenda e quel rimonti-Se vuoi metterti a far de' complimenti, Del pranzo non ti toccano che i conti: Mangiar dèi quel ehe ti si mette avanti; Stai male, e spender dei molti contanti.

Quello si movr, si rizzo, si fruga; Quei tosse, sputa e la carrozza allaga : Quei pigiato ti tien come un'accinga; Quei ti ilà un calcio ehe ti fa una piaga : Con quello non s'incontra e non si lega, E con quest'altro ei è sempre una bega, Colei piena è di saerhi e di fagotti, E costei porta quattro o cinque putti. C'è accanto una figura del Callotti (1),

E di faccia due rustici Margutti (2), Che nel posto davanti si son fitti, E sembra che ce gli abbiano confitti. Vuoi l'aria? l'altro aprir non vuol nemmeno,

Vuoi correre? ei desidera andar piano. Vuoi parlar? gli è un buzzone, un ventre pieno, E non risponde e sta come un villano, Desideri di far un sonnellino? Ei la battola sembra del molino.

Pei paesetti è poi la seccatura : Dagli straccioni non ei si ripara; Corre la folla dietro alla vettura, E grida e allo sportel le mani para. Se non dai nulla, e se dai poco ancora,

Ti mandano all'inferno e alla malora. E giunto al luogo poi dove rimani, Una turba t'assal di bricconcioni Che i fagotti ti strappan dalle mani;

Ed i bauli sopra gli spalloni Quand' han portato questi birichini, Ti domandano il doppio dei quattrini. Meglio è star sol che nual accompagnato,

Dicono quelle che non han marito; Chè gran eastigo è l'aver sempre a lato O un seccatore od uno scimunito

(1) Figura del Collotti. - Brutta figura, Dol pittore Callot the faces benissimo delle bruttissime fisonomie.

(2) Rustici Margutti. - Rozzi, villagi.

Un manualucco che sta sempre muto, O un hattolou che neppur fa una sputo.

O voi clir ci guardate il'alto in bassa, Perchè noi siamo a piè povere genti. Ringraziate le ruote ed il fracasso

Che non sentite certi complimenti; Ringraziate i destrice tanto veloci, Chè sentireste peggio delle voei.

Eh? signorin, else state a corbellare; Degli esempi se n'è visto più d'uno: La pasqua tutto l'anno non può fore (1); S'ha da tornere al giorno del digiuno; Ora sfarzo si fa, gli è un bel conforto;

Ma da piè rimarrà dopo il più corto (2). O padroncin che andate in sì bei eocchi, Con chi l'avete fatto il babbomorto (3)? Eh ci è stato a eercarvi il Cavalocchi (4) Con due figure col cappello torto,

Si lamentano i servi e i lavoranti, E eostor fanno orecchic di mercauti (5).

Ouel gonfianuvoli ha la timonella, E a Gesú morto ha tutti i panni lani; Quello guida i cavai con le budella (6),

Dice il proverbio de Napoletani; E quella coltricetta a mezza strada

Vende il caval per comprargli la hiada Onel eicen corre e in una trave cozza.

E dà sopra uno stipite e stramazza, Pon sotto un pover uomo e te lo mozza, E un giorno egli medesimo s'ammazza.

Ma ehi ha mitidio (7) e la sua vita apprezza, Non la fida a una hestia da cavezza. lo ner me non dipendo da nessuno.

O mi muova o mi fermi, o resti o vada. lo non ho da pensare altro che ad uno, E a dare al corpo mio solo la biada. Se casco, mi farò una stineatura; Ma però la collottola è sicura.

(1) La pasquo tatto l' anno non può fare. - Non si può sempre scinlare.

(2) Da piedi rimarra il più corto. - Ridursi povero dopo aver tutto consumato.

(3) Fare il babbomorto. - Si dice fare un babbomorto quando si prende in imprestito dagli usurai col patto di restituire alla morte del padre. Gli usurai danno allora il denaro a interessi orribili. Questo e riprovato dalla legge e dalla mòrale. (4) II copalorchi. - Chiamasi cavalocchi l'uomo di

legge, ma cavilloso astuto, quello insomma che cava gli occhi. Si chiama con altro nome mozzorecchi. (5) Fare orecchio di mercanti. - Finger di non sentire.

(6) Quello guida il caral con le budella. - Spropriarsi delle cose necessarie per le cose di lusso.

(7) Ordine, modo; talvelta vale giudisio, come ia questo caso.

Pedetentias cosi fo i mici viaggi E con mollo risparmio di quattrini. Ma le scarpe ho pagate, e gli equipaggi Pagati non avran quei milordini (). Giacche avvisto mi son ch'l'ci riesco, Non vo'più che il caval di San Francesco (2). Vanità tutto, fiore che le vetture,

Vanità tutto, fuor che le vetture, Diceva sempre San Filippo Neri. Mi chiamo anch'io signor Filippo; eppure Me ne vo a piedi molto volentieri. O San Filippo vi stimo e vi venero; Ma San Francesco era un po'manco tenero.

E senza ire a cercar carrozze e cocchi, lo vo come Pitagora e Talete (5), Rousseau, del Turco e Raimondo Cocchi (4),

(1) Milordini. — Che fanno pompa e fasto.
(2) Il coral di ann Francesco. — Il bastone, come Punava san Francesco e quelli della sua regola, che hanno l'obbligazione d'audare a piedi.

(3) Pitagora e Talete. — Si sa che quei filosofi sono andati a picdi a visitare gli ierofanti, i magi e i ginuosofisti.

(4) Si conoscono le passeggiate solitorie di Giangiacomo Rousseau. Il dottor Del Turco, famoso viaggiatore E come andar Stewarl sempre vedete. Passano l'ore che non te ne n'avvedi; E la cosa così va pe'suoi piedi (1).

Filippo Pananti.

U porta di teatro.

n piroli, toscano, usomo rinomato per i suoi talenti, per i suoi talenti, per i suoi taleggi e per le sos atrasee periperio. Raimondo Cocchi; Righe del fiancoso dottore Autonio Cocchi; era suono di singolariesimo ingegoo ci un de' più len taleni che ha prodotti la Toccana. Stevant e un inglese che ha cores a picoli tutta l'Ecorqua. Si avrebbe potato nominare il fiancoso posta Southey gran singifiari tore a piedi; il suo viargilo portico di Syugna è interessantissimo.

(1) La astira del Pananti è triviale e apsperficionamiche no, me spoutanne e sposo conditta di lei saki, Riesce strano il vedere come on aotore che ai ben consocra i più bei modi della lingua partata in Toutannoni che i sparse col sacco nel uso Portin di tentro, tatti-toche tatvolta questo uso romano porcito ai diretto, tatti i intatti i uni di cresitieri e no localismi.

# FAVOLE

## LA LITCOIGLA.

Gii sulle penue taeite La notte apriva il volo, E il manto aceure ed umido Disteso avea sul suolo. La vaga seena e vario D'ogni terrestre oggetto Confusa era in un torbido Ed uniforme apetto. Seotean l'aurette trenule Le molli ed umid'ali A lusingar la placida Ouiste de'mortali:

Quiete de mortali:

E a ristorar le tenere
Erbette, uscia dal gremlo
Delle notturne nuvole
Un rugiadoso nembo.
Sotto l'amielte tenebre
Per l'aer queto e ombroso
Movea dorata lucciola
Il volo luminoso.
Sull'ali aperte librasi,
Or s'enge ed or s'abbassa,

E, il negro orror di lucida Traccia segnando, passa. Il lume incerto e instahile Che intorno ella diffonde Con moto alterno e rapido Or mostrasi, or s'asconde. Tal se di selce rigida Batte l'acciaro il seno, Berev scintilla accendesi E subito vien meno. Intorno a lei di semplici Fanciulli un stuol s'aduno, E stupido ne seguita Il vol per l'aria bruna,

E insiém concordi giurano Che, in paragon di quello, Più vago mai non videsi Nè meglio ornato augello. Invan di piuma candida

Il eanarino è cinto; Invan d'oro e di porpora Il cardellino è pinto. Or più nel buio all'aurco

Fagian non si dà loda, Nè del pavon rammentasi La varia occhiuta coda, L'occhio sprezzante all'umile Turba seguace volse L'alato insetto, e tumidi Detti così disciolse: lo da nortale origine

Non sono già discesa; La luce ehe circondami Fu su nel cièlo accesa. Vedete là que lucidi Punti che chiaman stelle

Punti che chiaman stelle? Sol perchè me somigliano. Bisplendon così belle. Del ciel queste che formano il più grato ornamento, Altro non son che lucciole Del vago firmamento. E quei che tanto beillano

Sul capo de' eegnanti, Dalla mia luce appresero A splendere, i diamanti, v Così vaneggia; e stupidi I semplicetti seco Tutta la notte traggesi

Dietro per l'ace cieco.

Ma già s'imbianca, e indorasi
Il balzo d'ociente,
Già l'nmid'ombre fuggono
Innanzi al sol nascente.
Le stelle già si celano

In faccia al nuovo alboec, Già Febo il capo fulgido Eege dall'onde fuoce. Della süperba lucciola Allor che fu? disparve Ogni bellezza equivoca, sol qual era apparve; Piccolo insetto sordido

Allora fu veduto, Che d'uopo ha delle tenchre Per essee conosciuto. » Voi che d'un falso merito

" Talor, vili impostori, " Brillate in faccia a'semplici

" Ignaei animiratori :
" Voi che fra gente stunida

" Nel buio risplendete,

" Che il sole alfin discoprasi " Sopra di voi temete.

LA RORTE E IL MENICO.

Stanea la Moete un giorno Dalle gravi fatiche quotidiane E dalle stragi umane, Qualche sollievo diedesi a cercare, E pensò di creare Fra li suoi più capaci Ed abili seguaci Il suo prime ministro. E degli affari sui E la somma e il poter fidare a lui. Onde, avendo intimato Un consiglio di stato; Fece saper che ognuno Che a posto si onurifico aspirasse A raccontar venisse i merti suoi, Ch' ella udirebbe e seeglierebbe poi. Ecen che in folto stuulo Tutti i moebi più rei vengono a volo; Già dall'impuec fanci Soffio spirando venenoso e rin, Di macchie sparsa livide e funeste S' incammina la peste, E la sieguono intorno dappertutto Solitudine, orror, ruine e lutto. Smunta, scarna, mostrando Le nude ossa e la pelle irrigidita, Vien la Tisi ed addita I merti suoi nell'infinita schiera Delle persone troppo delicate, Che pria del tempo los giunsero a sera, Non finico, se tutti ad uno ad uno Gli orridi membri del concilio orrendo Di descrivere intendo-Già si sedeano in cerchin, Ed attendean con palpitante core La gran decision. Morte frattanto Gli occhi girava intorno All' oerido soggiorno, Dove vuota rimasa era una sede, Come chi cerca alcuno e non lo vede: Ed ansiosa i lumi or da una parte. Oe dall' altra volgea. Nè fra' suoi fidi il medieo vedea.

Così parlar s'udi: Yeggo ben io Che il merito il più grande è il più mudestn; Ma non sarà per questo Defraudato del premio: io ben conosco Quanto al medico deggia; egli mi serve A spopolar la terea Prù dell'istesa peste e della gueera.

Alzando allora la tremenda voce

Alzosi allora, e il medico fu tosto Dalla Morte ministro principale Dichiarato con fremito confuso, Che per quell' antro cupo alto rihomba. Al rauco suon della tartarea tromba. O voi che professate Quest'arte salutar, non v'adirate: Parla de'tempi e de'medici antichi

La favoletta mia, Di voi non già, perebè chiamar vi fate, Per nostra buona sorte, Ministei di Natura e non di Morte.

II. OIUDICE E I PESCATORI-

Ci narrano i poeti Che, allor quando mancò l'età dell'oco, Astrea fuggi dalle moetali soglie, Ma nel fuggir le caddero le spnglie; E si dice che sieno Quelle vesti formali, Che adornano i legali Che nelle rote ovver nei parlamenti Prendono il nome illustre D'auditori, avvocati o presidenti. Di tai spoglie pertanto un di vestito Con fronte maestosa. Aceigliata e rugosa, Ove pinti pareano i gravi e seri Affoliati pensieri, Stavasi un uom ebe, al portamento, agli atti Ed all' aria importante Che si vedea sulla sua faccia espressa. E' rassembrava la Giustizia istessa. Da lui non molto lungi Due laceri, meschini pescatori, Con rustici clamori Facean aspra contesa Per decider fra loro a chi spettasse Un' ostrica che insieme aveano presa. Dell' infelice pesca di quel giorno Era l'unico frutto: Batteano il dente asciutto Fameliei ambedue; l'ostriea aperta Era sul suol, che col soave odore Dell'acidetto umore, Onde gli scahri gusci eran stillanti, Accresceva la fame a'litiganti. Stavan già per decider l'aspra lite All'uso de' sovrani Col venire alle mani : Giacche pare una regola Da'sommi metafisiei o politici Fissata e posta omai fuor di questione, Cioè : che chi ha niù forza, ha niù ragione, Or mentre i nostri duoi Bravi e affamati eroi, Per più degna cagion ch'Ettore e Achille E ben mill'altri e mille E della vecchia e della nuova istoria Illustri pazzi indegni di memoria, Col pugno stretto ed alto Correvano all' assalto, Comparve ad essi avante Del nostro grave giudice il sembiante. Subito per rispetto Il piè trassero indictro i combattenti E piegaron la fronte riverenti. Parve dal cicl quest' nomo a lor mandato, E convenuero entrambi Ch' ri tosto decidesse ogni lor piato. Egli accettò l'offerta, e volle prima, Perchè in regola ogni atto camminasse, Che l'ostrica in sua man si sequestrasse.

A lui ciascuno espone

Tosto la sua ragione.

lo la vidi primiero, Un di loro dicea, Indi mostraila a lui. E l'altro rispondea: A porvi su le mani il primo io fui; E d'una cosa il possesso si prende Quando la mano sopra vi si stende. Il giudice frattanto Le ragioni ascoltava E l'ostrica odorava: E quando ebbero detto, Con grave e serio aspetto I due gusci divise, Ed uno in mano a ciaschedun ne mise : La polpa per sua sportula o mercede A sè stesso doversi ci giudicò, E in faccia agli affamati litiganti In bocca legalmente la cacriò; Ed esclamando che adoprar conviene Colla gente dabbene Giustizia e carità, La masticò con molta gravità. « Voi che cadeste un giorno fra gli artigli a Di quelli che d'Astrea si chiaman figli, a Dite voi, per la gloria,

» S'ell' è favola questa o vera istoria. IL PANCIULLO E LA VESPA.

Un vispo fanciullino Che appena il suol con fermo piè segnava Se ne gía saltellando entro un giardino, E tra' fiori e tra l'erbe egli scherzava. Una vespa dorata D'aento dardo armata Si libraya sull'ali Entro il verde soggiorno E s'aggirava al fanciultino intorno. Al lucido colore, Dell' oro allo spicadore Onde brillava il fraudolento insetto, L'avido fanciulietto Di farne preda subito s'invoglia: Tosto per l'aria vuota La cava man velocemente rota Dietro del susurrante animaletto; Ma cade il colpo invano, E la vespa di là vola lontano! Ratto la segue il fanciullino, ed ella Per l'aria agile e suella In mille giri e mille si rivolge, E altin stanca si posa Sul molle sen d'una vermiglia rosa. Il fanciullino attento,

Tacito e lento lento

Sulla punta de nie lieve cammina, E a lei già s'avvicina; Rapida aller la mano Sonra del flor sospinge, E la rosa e la vespa insieme stringe. La vespa irata allora, Tratto subito fuora L' aseoso ago pungente La tenerella incauta man trafigge Con ferita eocente:

Inalza al cicl le strida Smaniante il fanciullin chiedeudo siuto E cade sopra il suol quasi svenuto.

« Giovanetti inesperti, che correte " Dietro un desir che ben non conoscete.

« Sta nascosto il veleno.

« Apprendete, apprendete " Che de' più bei piacer sovente in seno

IL TOPO E L'ELEFANIE

Un topo vanarello, Perchè avea qualche volta dimorato Entro i fori del portico d'Atene E disputar filosofi ascoltato E rose delle dotte pergamene. Un di con ficro tuono ed arrogante Così prese a parlare a un elefante: Deli non andar superlio Perchè sì grande ti creò natura; L'enorme tua statura lo nulla stimo, perchè so che in mezzo Della natura all'opere ammirande Non esiste në il piccolo në il grande. Questa tua vasta mole Sol ti fa disadatto ed infingardo: Per lo cammin più largo Annena volgi il niè lento e restio: Guarda, guarda com' io Ognor leggiero e snello M'aggiro, e passo in questo lato e in quello: Tu tracado a gran pena il fianco lasso Muovi anclante il passo; Quando ti osservo bene in verità, Povera bestia, tu mi fai pietà. Volca più dir, ma da un aguato a un tratte Shalza veloce il gatto, Che coll'esperienza Mostrogli in un' istante, Onal sia la differenza Fra un topo e un clefante. « Quando lo sciocco vantasi

« Di forza o di sapere, " Alle prove dislidato, " Se lo vuoi far lacere.

LE BOILE DI SAPONE. OSSIA LA VANITA' DEI OESIDEBII UNANI.

Un fanciullin scherzevole A trastullarsi intento, Getta il sapone e l'agita In pura onda d'argento. Sciolto e battuto animontasi In spuma biancheggiante,

Che nel viscoso carcere Racchiude l'acre errante. Sottil cannello immergevi: Fra i labbri indi l'aggira. E il fiato tenuissimo

Soavemente spira. Stendesi l'onda duttile Al lento urto gentile, Cede, s'allarga e piegasi In globo ampio e sottile. Dal tubo allora spiceasi, Nuota dell'acre in seno. Spinto dai lievi zefiri Nel liquido sereno.

Del sole il raggio tremulo Mentre lo fere e indora, Sull' onda curva e mobile Varia scherzando ognora. Spiegando ora il settemplice

Misterioso lembo, Forma improvisa un' iride Sul curvo ondoso grembo; Or come in specebio nitido In breve spazio stretti

Confusamente niugousi l circostanti oggetti. Licvi rotar si mirano Sui tremuli cristalli

Le torri, i tetti, gli alberi, 1 monti e insiem le valti. Un fanciullin più semplice, Cui 'l gioco è affatto ignoto, Vi ferma l'occhio attonito. Fiso lo guarda e immoto.

Rotar per l'aria miralo Senza saper che sia; Tosto d'averlo invogliasi. Toccarlo già desia. Ondeggia il globo lucido, Or sale, ora declina;

Ratto il fanciullo seguelo, A lui già s' avvicinu; De'piedi in punta drizzasi, Le mani in alto stende

Quanto più puote, ed avido Già quasi il tocca e premie. Vér lui con lieve salto, Mo l'aria urtata celere Lo risospinge in alto. S'intiamma allor più fervido Il fanciulletto, il volo Fiso ne segue; ed eccolo Cala di muvo al suoto.

Impaziente lanciasi

Fiso ne segue; ed eccolo Cala di nuovo al suolo. Corre il fanciul, chè perderio Un'altra volta tene, E fra l'ansiose ed avide Palme anelante il preme. Ma tocco appena perdesi,

Ma tocco appena perdesi, Sparisce in aer vano, Scoppia, o sol goccia sordida Lascia al fanciullo in mano. « Uomo ambizioso e cupido,

" Che sudi in seguitare

" Un ben che lusingandoti

" Si bel da lungi appure;

" Quando sarai per stringerio " In sul fatal momento,

In sul latal momento,
 Deluso allora e stupido
 Stringerai solo il vento.

# L'ASINO EO IL CAVALLO.

Nel campo equestre un nobile destriero Stava di voghe e ricche spoglie ornato, E parea che invitasse il cavaliero Col ferore nitirito al giuoco usato, Ondeggia spasso il crin sul collo altero, E biancheggia di spuma il fren dorato; Tende l'acute orecchie, il freno scoto E colla ferra zampa il soul percote.

Sopra lui spicca il cavaliero un salto, E gli parla or col freno, or colla voce: Ed egli or su due zampe ergesi in alto, Or col piè deretan slutza feroce, Or volteggia, or s' acconcia a un finto assalto, Or va con Lardo passo, or con veloce: Di spettatori il cinge ampia corona E di festiri applassi il canpo suona.

In mezzo ai spettatori un asinello Stava di duro basto ornato i dosso, Su cui sedeva un rozzo villanello Con un bastone in man noceliuto e grosso: L'asim mirò spettacolo i lielo, E si senti di gloria il cor commosso. Non solo i letterati, overe gli eroi, Gonfia la gloria ancor gli asini e i buoi. Ed initare il corridor volendo,

Spicca un salto veloce si che appena Se n'avvede il villan, che giù cadendo si trovò rovesciato in sull'arena.

ZONCADA. Porsie.

Nel campo equestre allor sen vien correndo, E strani salti e calci intorno mena: Risuonon le fischiate da ogni canto, Ed ci col raglio suo s'applaude intanto.

355

Sorge il villan e colla mano afferra Il noderoso suo duro randello, Ed infuriato addosso si disserra Al horisso e stupido asinello; Fugge l'asino invan, saltella ed erra, Lo siegue il legno in questo lato e in quello; E in mezzo ai colpi e ai sibili di scorno Alla stalla natio fece ritorno.

"Veggio ogni di nel mondo asini altieri
"Che d'uguagliarsi ardiscono ai destrieri;
"Na non ban tutti (ed è questo un gran male)
"Sempre dell'asin mio la sorte eguale.

# LA SCIMIA O SIA IL BUFFONE.

Uno scimiotto assai sudicio e brutto, Imitator dell'azioni umane, Betta Iruttezza sua cogliendo il frutto, Fece il buffon per guadaguarsi il pane; E con burte e con scherzi anche insolenti Ben spesso divertir sopen le genti.

In quella casa dove egli vivea, Guadagnato di tutti avea l'affetto, Niun più lo sguardo al pappagal volgea, Il can si stava in un canton negletto; El fatto ardito si prendea piacere Di selernir le persone più severe.

Talor se in casa il medico apparia Con posso grave e con fronte rugosu, Il traditore a un tratto gli rapia L'autorevol parrucca maestosa, E gli rapia con essa in conseguenza Tutta la gravità, mezza la scienza.

Bello era poscia il rimirarlo ornato Della parrucca stessa in aria mesta Avvicinarsi al letto del malato, Tastare il polso e poi erollar la testa: Parea che a farlo al buon medico eguale Nancasso sol la laurea dottorale.

La scuffia al capo, al tergo egli adattava Il manto col cappuccio fluttuante, El ricercati vezzi egl'imitava D'una leziosa femina galante: Or fiso sullo specethio un riso apriva, Or eol ventaglio giocolando giva.

Ma sopra tutto contrafar sapea Gli atti, le riverenze, il portamento De giovani galanti, quando avea In dosso d' un zerbin l' abbigliamento. l'n occhio ci volca sagace e fino A distinguer la bestia e lo zerbino. Cosi svegliando il riso egli assai spesso Buscava qualche dolce e buon boccone: È vero che talvolta anche represso Era il suo troppo ardir con il bastone; Ma se il baston gli eroi solfron talora, Solfrir non lo divese la seginia ancora?

Un di che sazio alquanto e nauseato Era alfine il padron di questo gioco, Volle, mostrando il derisoro burlate, Alle spese di lui ridere un poco: Lo specchio appende, svolge il molle cuoio E su vi striscia rapido il rasoio.

E su vi striscia rapiuto il rassito.
În tepid'i onda indi il sapon discioglie;
E colla man così l'agita e scuote
Che in alta e bianea spuma si raccoglie,
Ond'egli il mento intridesi e le gote:
Cauto muovo il rasolo, e il viso rade,
Stride frattanto il pel reciso e ende.

Compita l'opra, della seimia in faccia, Lascia gli arnesì e celasi lontano. Corre la seimia e intridesì la faccia, Poi del tagliente ferro arma la mano; Na le gote e la gola si recide: Urla il buffone, ed il padrone ride.

u Voi che de' grandi fra le mense llete

u Voi che de' grandi fra le mense llete

u L'istesso impiego della scimia avete,

u Pensate al suo destin; chè prima o poi

« Una simile sorte avrete voi.

#### LA ZUCCA.

Dolevasi una zucca D'esser dalla natura condannata A gir scrpendo sopra il suolo umile: io, dicea, calpestata Mi trovo ognor da ogni animal più vile, E dentro il limo involta, E nel crasso vapor sempre sepolta Che denso sta sull'umido terreno, Mai non respiro il dolce aer sereno. A cangiar sorte intenta, Volse e rivolse i rami scrpeggianti Ora indictro, or avanti, Strisciando sopra il suol con gran fatica, Tanto che giunse a un'alta pianta antica: I pieglievoli rami avvolse allora Al tronco della pianta intorno intorno, Strisciando chetamente e notte e giorno : Talché fra pochi di trovossi giunta Dell' albero alla punta; E voltandosi in giù guardo superba Gli umil' virgulti che giaccan sull' erbo-Questi ripieni allor di meraviglia, Chi mai, dicean fra loro, Portè con lieve inaspettato salto

Quel frutice negletto tanto in alto? Rispose il giunco allora: Sapete con qual arte egli poteo Giungere all'alta cima? Vilmente sopra il suol strisciando prima.

" La zueca degli onor la strada insegna " A chi gli onori a prezzo tal non sdegna.

#### LO STRUZZO.

Da parte, olà, da parte,

Un corpulento struzzo o temerario.

Alzarmi a volo io voglio,

Grido pieno d'orgoglio

Cedono tutti il loco

Gli auguli joini di curiosità.

Olis, guardac, occhi se potete,
Disse, el l'ardite voci
Ferrona eccompagnete
Da un concento uniforme di fischiate,
El però no le cure, o non lo intende;
Le riebri ali steude
Le riebri ali steude
Intili contenti di di alta impresa.
Intili contenti.
Mentre si si crefe fra le nubi a volo,
Le grevi zampe sento fisse al suolo;
Batte invan l'ali, invan s'agita e soude,
Na scotarsi dal suo gliamma non puote.

" Voi, belli spirti che la sorte udite
" Di questo strazzo, dite:

» Quando fra i vostri sogni d' Elicona » V'alzate in sullo cime

Valzate in sullo cime
 E con ventose risonanti rime
 Sognate di volare a Giove in seno.

" Sognate di Voiare a Giove in seno,

" Desti al suon di fischiate

" Vi ritrovaste mai sopra il terreno?

# IL FANCICULO E I PASTORI.

Lorenzo Pignotti. Favole.

Al lupo, al lupo l ainto per pietà! Gridava solamente per trastullo Cecco il guardian, esiocchisimo faneiullo; E quando alle sue grida accorrer la Vide una grossa schiera di villani, Di cacciatori e cani, Di forche, pali ed archibusi armata, Fece loro sul nusso una risata,

Ma dopo pochi giorni entrò davvero Tra il di lui gregge un lupo ed il più fiero. Al lupo, al lupo I il guordianello grida; Ma niun ora l'ascolta. FAVOLE 366

O dice: Ragazzaccio impertmente, Tu non ci burli una seconda volta. Raddoppia invon le strida, Urla e si sfiata invan, nessun lo sente: E il lupo, mentre Cecco invan s'affanna, A suo bell'agio il gregge uccide e scanna.

« Se un uomo per bugiardo è conosciuto, « Quand' anche dice il ver non gli è creduto.

# IL VECCHIO E LA NORTE.

Un miserabil uom, carico d'anui E non pochi malanni, Portava ansante per sassoso calle Un gran fascio di legne sulle spalle. Ecco od un trutto il debol piè gli manea, Sdruccialo e dentro un fosso Precipita, e il fastel gli cade addosso. Con voce e lena affaticata e stanca Appello disperato allor la Morte, Che ponga fine alla sua trista sorte. Vieni, Morte, dicea, famni il favore, Toglimi d'una vita di dolore. Ch' ho o fare in questo mondo? ovunque miri, Nou vedo che miserie e che martiri: Qua di casa il padrone Domanda la pigione; Il fornaro di là grida che senza

Ma morrò troppo tardi ed a fatica. Ai replicati inviti ecco che viene La morte a un tratto colla falce in mano E gli domanda in che lo può servire. Sentissi il pover uom rabbrividire, Chè credea di parlarle da lontano, E con pallida faccia e sbigottita Rispose in voce rauca e tremolante: Ti eliamai sol pereliè mi dessi aita

Denari omai non vuol far più eredenza.

Se tu non vieni, la mia gran nemica,

La Fame porrà fine alle mie pene;

- A portar questo fascio si pesante-« Quando è lontana poco ei spaventa
- « La morte; ma qualora s'avvieina, " Oh ehe brutta figura che diventa?

## IL PADRE, IL FIGLIO E L'ASINO.

Sopra un lento asinel so ne venia Un villan curvo il tergo ed attempato: Il figlio a piò faceagli compagnia, E giano insieme ad un vicin mercato,

Scontraro un passegger, elic al padre volto Disse, forse per prenderne solazzo: La cosa non mi par disercta molto. Mandare a piè quel povero ragazzo!

Il vecchio vergognossi, e fece il liglio Montare in sella, e o piè prese il sentiero; Ma non erano ancor ondati un miglio.

Incontrarono un altro passeggero Che disse: Mal ereato ragazzaceio, Che una forca tu sei corto si vedo; Di cavalcaro hai cor dunque, asinaccio,

E il vecchio padre tuo mandaro a piede? Il padre allora: io vorrei pur contento Rendere alfin ciascun per quanto posso: Facciamo un'altra prova; e in quel momento

Dell' asino ombedue montano addosso. Ma nuova gente incontrano in cammino Che grida e porge lor nuove molestie: Guardato discrezion I quel bestiolino

Ha da portar due così grosse liestie! Grida il vecchio: Oh che gente stravagante! Eppure un'altro ancor ne vo' provaro: Smontano a terra entrambi, e scosso avante

L'asino a senno suo lasciano andare. Eceo novello inciampo; e dir si sento Qualeun che passa: lo non conosco offe Di que due più stordita o sciocca gente; Mandan l'asino scosso e vanno a piè.

Il vecchio allor grido: Più non ci resta Che portar noi quell'asin, ma sarebbe Pazzia sì strana e sì solenno questa Che l'asin stesso so la riderebbe.

"Cho concludiam? Che aver l'approvazione a Di tutto il mondo o star con esso in pacc « Essendo un' impossibil pretensione, a Sarà meglio di far quel cho ci piace.

# LA CICALA E LA FORMICA. Mentre in stridule note assorda il ciclo

Una cicala sul fronzuto stelo, Sotto l'estivo ardore, Tutta intrisa di polve e di sudore, granelli pesanti lo formica Lenta, ansanto si trae dietro a fatica, E con provida cura Empie i granai per la stagion futura. Di lei si burla la cicala, e intuona Stridendo una canzona Con eui si prende le formiche a scherno.

La cicala di fame mezza morta, Della formica piechia ecco alla porta E le donanda un po' di carità. Sorella, in verità, Risponde la formica, sui dispiace, Il verno è lungo ed incomincia adesso; E sai che il primo prossimo è, sè stesso. u Spensicrato iulingardo, è preparato

Ma poi venuto il verno,

« Ancora a te della cicala il fato.

IL TOPO CAMPAGNOLO E IL 10PO CITTABINO.

Avvenne tempo fu Che un topo campagnolo invito a cena Un topo di città; E si dette ogni pena Per onorarlo: in tavola gli pose Ed acini sceltissimi di vena. E le vivande a lui più preziose, Per le solennità serbate solo; Cioè a dire un po' di raviggiolo, E un pezzo aneor per lui di prelibata Carne secca intarlata. I rusticani cibi nauscando, L' ospite altier li guarda appena e passa; Arriccia il naso e, or questo, or quel liutando, Appena il dente ad assaggiare abbassa. Con aria poi d'interna compiacenza, Vôlto al compagno, disse: lo pur vorrei Farti sentir qual sia la differenza Da queste alle vivande cittadine: Venir meco tu dêi, Le rupi e i boschi abbandonar, chè alline,

Credimi, non si sa Gustar la vita che nelle città. Gli erede il buon villano, e col fuvore Della notte in cittade entrano, e in grande . E ricco ostel passar fra lo spiendore Dell' argento e dell' oro in amnia sala . Ove di varie nobili vivande, Avanzi già d'un lieto Festin notturno, il grato odore esala. Siede già sopra morbido tappeto

Il campagnuol stupito: Corre il compagno in questo ed in quel canto; E i cibi di sapore il più squisito

Ad esso reca intanto. E ne fa pria da bravo scalco il saggio. Pien di buono appetito

L'altro dimena il dente e il muso s'unge : A gustar nuovi cibi ognor coraggio Gli fa quegli e lo stimola e lo punge. Assaggia, amico, questo buon ragú. -Di grazia, amico, non ne posso più. --Eh via, ehe smorfie! questa gelatina Gusta, perchè è divina -Tu mi farni crepar. - Quel fricando Non trascurare. - Oibò, -

Sentilo; l'odor suo molto promette. -No. - Tuffa in questa salsa le basette. A un tratto con orribile fracasso Si spalanean le porte: entran staffieri,

Sguatteri, camerieri;

E rimbombando va dall' alto al basso

Di due cani acutissimo ululato A tai vicende usato, Il topo cittadin fugge e s'asconde: L'altro intanto s'imbroglia e si confonde. Scampò, ma a rischio d'esser malmenato. Poieliè fu la paura un poco queta, Restati soli, escì dalla segreta Buea e al compagno disse: Amico, addio, Torno al boseo natio: Chè queste pompe e questi regii tetti E le vivande più squisite e buone, Fra rumori, inquietudini e sospetti,

Mi farebbero troppa indigestione (1). Lorenzo Pignotti. Favole esopiane.

#### BORRA ER IL SOLE.

Ed era accesa Tanto la lite, e si bollia lo sdegno, Ch' eran sul punto entrambi Di perder il contegno, Per gran ventura Quivi passo vicino Un pellegrino, Che non avea vettura. Allora il vento Disse: Cotanto contrastar che giova?

Sopra quel passegger facciam la prova;

Chi far potria più memoranda impresa:

Un di borea ed il sole

Vennero a gran contesa

(Come tra i bravi suole)

(1) Anrelio Bertóla nel sun Saggio sopra la favola , quantunque con qualche titubanza, perdonabile la chi parlava di autore vivente e allora celebratissimo, diede un giadizio molto assennato sulle favolo del Pignotti (II. 1739, m. 1812). Ei loda adunque nel toscano fovoleggiatore la ricchezza delle descrizioni, il brio delle Inagini, certa leggiadria negli scherzi; ma non approva l'avere mutata troppo spesso la favola la satira od epigramma, due cose affatto disdicevoli ed olla semplicita del genere ed al fine morale a cui mira. Questo è in sostanza il giudizio del Bertóla, levate le frasi di complimento e come chi dicesse cortigiaoesche che fanno velo al suo pensiero. Ciò non tolse che il Pignotti si proclamasse nelle scuole il priocipe dei favoleggiatori Italiaal. Non si può aegare che havvi la parecchie sue fovole mirabile naturalezza e disinvoltora, come ju altre si nota nos so che di lirico o di arguto che offende il buon gusto. Quanto alla lingua è trascurato onzichè ao , e i medi forestieri ed i neologismi vi abbondauo, Anche la morale noa è sempre ne lo più opportusa ne lo più sana, e troppo spesso si tradisce il segunce degli enciclopidisti francesi un po' cicco. Chi ponga in bilancia i pregi e difetti delle sue favole dovrà dolersi perchè il Pignotti, chr poteva, non desse all'Italia il suo La Foataine. Z.

E il vincitor sia quello Che più pronto a rolui toglie il mantello. Il sole alla proposta Prova tosto acconsente; Prova che veramente Per due si fatti eroi di fama antica Esser parea di picciola fatica. Così fatti d'accordo, Ecco il fiero aquilon spiega le piume Con cui fremendo su le balze alpine Ha per antico barbaro costunio Syeller talora alle foreste il erine. E già si avventa ed a rapir s'accinge Il desiato trionfal mantello; Ma il passegger si cinge E si ravvolge in quello. Doppia borea lo sforzo, incalza, preme, Urta per ogni parte, E congiurate insieme Usa la forza e l'arte : Ma colui quanto più soffiar lo sente, Tanto il mantello ticn più fortemente. Più volte alla battaglia Ritorna e fa portenti Onesto Achille de'venti, Ma sempre invano: alfin fremendo d'ira Lascia l'inutil pugna e si ritira. Allora il sole Al cimento si pone, e a poco a pocn Con dolce foco Il viandante investe, E nelle membra Dai pori della veste Passa e passor non sembra: E già il calore Internamente accolto Ampio sudore Gli fa cader dal volto: Attin il pellegrino Il mantello si scioglie e lo depone, E il sol vince aquilone. Dalla favola apprendi Che, se condurre intendi Gli nomini al tuo niacere. Più delle forze vaglion le maniere.

#### IL GRANCINO E IL SUO FIGLIO.

D'un bel siume reale, io non so come. Eransi i pesci alguanto inciviliti: Sapean chiamarsi, non più muti, a nome E far delle adunanze e dei conviti: Ed in perticolar su l'aria bruna Darsi tempone al lume della luna. Unito a loro un granchin pur vivea

Là dove il fiume la limacrioso il letto.

Che avuto già fin da due lune avea Dalla cara consorte un figlioletto, Cui fu, siccome a cittadin, permesso Gire al notturno amabile congresso.

Onde il buon padre d'erndir procura. Come è dover, la tenera sua prole: Or gli compon galante la figura, Or gli adorna i concetti e le parole; Ma sopra tutto poi lo vnole intento Ai maestosi passi e al portamento.

Figlio, a lui dice, che tu porti in lodo Sempro il passo in avanti ov'hai la faccia: L'andar traverso è disusato modo, Che sembra omai che ai nostri di non piaceia. Guarda tuo padre. E, in questo dir, si vede Muovere il granchio padre obliquo il picde.

Onde il figlio, seguendo il patrio esempio, Obliqui volge anch' egli i passi suoi E dice: O padre, il mio dovere adempio Quand'io fo quel che fai, non quel che vuoi; Dalle stesse opre tue prendo consiglio : Quel che fa il genitor può fare il figlio.

Voi che a nome del ciel sul cereo enore Di tenero fanciul vegliar dovcte, Ammonitelo sì, quando l'errore In lui del vizio incominciar vedete; Ma pensate che poi nulla vi giova, Se il medesimo vizio in voi si trova.

## IL CANNOCCUIALE DELLA SPERANZA.

Un giorno la Speranza Per eiaschedun mortale Fece un bel cannocchiale. Questo, come è d'usanza, Dall' un de' lati suoi Ingrandisce l'oggetto oltremisura, Dall'altro lato poi Mostra piecola e lungi ogni figura. Se l'uom dal primo lato il guardo gira. Il ben futuro mira: Guarda dall'altro lato. E vede it ben passato.

#### IL ZEFIRO, L'APR E LA ROSA.

Un dolce zeliro Con l'ali d'oro Senrea su florido Colto terren. Ove odorifero Spanden tesoro Rosa purpurca Dat motte sen. Egli con avido Fiato e dimesso

Del fiore amabile Bania Podor:

Ed aggirandosi Nel luco istesso, Volgeavi l'alito

Non sazio ancor. Quando pur giuusevi Ape dorata,

Che in seno al tenero Fior si posò E dal suo calice

La delicata Ambrosia a suggere Incomincia.

Allor d'invidia Il zefiretto

L'neuto stimolo Nel cuor senti. Forte sdegnandosi

Che un vile insetto Del ben partecipe Fosse così.

Ondo su fragile Stelo le penno Battea, eredendosi

L'ope fugar: Ma l'ape immobile Sempre si tenne,

Ne l' urto placido Parea curar. Alfin con impeto

Mosso dall' ira La troppo amabile Rosa agità,

E parve borea Che il turbo spira, Poichè le gelide

Nubi aduno. . Dall'urto fervido

Scacciata allora Vide fuggirsene Quell' apc, è ver ;

Ma, il fiore infrantone, Distrutta aucora

Vide I' origine Del sno piacer. O folle invidia,

Talor tu vuoi L'altrui distruggere

Felicità: Ma spesso adopriti Ai danni tuoi,

E il mal che fabbrichi

Tuo mal si fa.

IL LOPO E LA VOLPE.

Nel più tacito e cupo

Orror d'oscura notte Una volpe ed un lupo

Sbucaron fuor delle natie lor grotte: E prendendo il cammino Verso lo stesso rustico abituro,

S' incontraron per via molto vicino Al destinato loco,

Ove credean trovar pasto sicuro. Pria sbirciaronsi un poco, Poi disse il lupo: E, dovo vai, comare?

lo, la volpe rispose, In un pollaio a questo bosco appresso,

Signor, vado n rubare. - Son le solite cose.

Il lupo replicò; pur ti confesso Che sì fatto pensier non disapprovo,

Anzi ancor io nel caso tuo mi trovo. E men vado all' ovile a far lo stesso. Vuo' tu che in quel che restaci di via Ci faceiam compagnia?

- Oh! volentieri, tosto Disse l'astuta volpe; onor mi fate Quando si vi degnate

Prendermi per compagna: il destro posto Prendete e andiam di coppia. Il lupo avea D' una folle albagia colma la testa:

Perciò subito questa Precedenza si prese e ne godea,

E alla volpe dicea: lo veggo ben che il tuo dover comprendi, Quando a tun voglia un tale onor mi rendi.

Così compagui andaro Per qualehe tempo a paro,

Uno con muestá. L'altra con amiltà. Se voi saper voleste

Quali tenner per via ragionamenti Queste persone oneste, Nol saprei dir, chè nol dice la storia

E ne pure i commenti;

Ma, nensate! jo mi credo a loro gloria Ch' egli stati saranno

Tutti discorsi belli, E ragionato avranno Di galline o d'agnelli.

Giunsero alfine ove una densa fratta Il sentiero chiudea; sol da una parte,

Fatto forse con arte Stretto valico apria

Al passegger la via. La volpe allor tiratasi in disparte Chino la fronte di rispetto in segno, FAVOLE 359

E con ciglio dimesso Al lupo, come ad animal più degno, Cedè cortesemente il primo ingresso. Il lupo a tal onore, Fece tanto di core; E glorioso intanto Gonliando il muso alguanto, E se navoneggiando in modo bello,

Nel valico inoltrossi. Or qui celato Aveva un villauello D'una ferrea tagliuola il tristo aguato: Onde tra l'ombre il lupo v'inciampo Col piè superbo e preso vi restò. Allora, oh! tosto smesse

Ogni caricatura, E una vecchia paura Eutrogli addosso e all'albagia successe; E chiamando la volpe, a lei dicea: O volpe mia fedele, Vieni, porgimi aita, Se da questo crudele

Periglio scampo, io ti dovrò la vita. Ma la volpe rispose : Signor, queste son cose Che si debbono a voi per preferenza: Statevi, se vi siete; E, se mel permettete,

Men vado: addio, vi faccio reverenza. lo non dirò elie sempre quei elie stanno In pretension d'onori e di rispetti Abbian del lupo il danno: Diro bensì che mai

Nessun di loro aspetti Di guadagnarvi assai.

# LA DONZELLA E LA SENSITIVA.

Una vaga donzelletta, Semulicetta, Che sedea d'un fiume in riva, La sua man su le ritrose Foglie pose Della pianta sensitiva. Molle fu, fu delicato L'urto dato,

Come appunto era la mano: Pur la pianta si riscosse E commosse Le sue frondi in modo strano;

E le feo così ristrette Che pur dette Manifesto e chiaro segno Che da quella benché liclia Verginella

Esser tocca aveasi a sdeguo.

Cio vedendo, alto stupore Entro al core Quella vergine raecolse; E a colei dalle sue dita Rifuggita

In tal guisa i detti voise: Pereliè mai, rustica pianta, Mostri tanto Schifflth quand' io ti toeco?

lo non credo già che porte Aspra morte

A una pianta un lieve tocco. Così disse: allor la schiva Sensitiva

Doleemente a lei rispose: Bella ninfa, mi diè tale Naturale

Chi ordinò tutte le cose; E allorehè toccar nil sento S' io pavento. E raccolgo mia verdura.

Non son folle, o capriccioso, Ma fo cosa

Che da me vuol la natura. Bella ninfa, per tuo bene Forse viene Che mi parli e eiò m'inchiedi: Se modesta e saggia sei,

Far tu dêi Ouel che fare a mo tu vedi.

#### IL TOPO IN DISPENSA.

La gola è all'uom nemica e spesso inlida Lusingando il tradisce; ed ei sel vede; E temendo il periglio, ov'ella il guida, Di resister risolve e poi le cede. Na piange allor che di costei l'amaro Frutto raccoglie, e più non v'è riparo.

Si pure avvenne a un topo giovinetto, Che, del gran mondo non esperto aneora, Un di tra la penuria e tra il difetto Stette digiun dall'una all'altra aurora. Onde eorse alla madre e prese a dire: Dunque, o madre, così dovro morire?

Deh! tu che sai di tutto il vicinato Ogni magione, ogni segreto loco, Additami ov'io possa il desiato Cibo trovar che mi conforti un poco. Se no, la vita mia col dente sciogli: Madre, tu la mi desti, e tu la togli.

La madre era una topa, per maestra Già da'simili suoi mostrata a dito, Che mille volte avea veloce e destra Gatti , veleni e trappole schernito.

Essa il meschino a consolar si pose; E con tenero affetto a lui risposo: Figlio, colà da questo suol non lungo

Che del ricco padron serve alla mensa. Ma pria che là tu volga, o figlio, il piede, Senti e memore serba il mio consiglio: Se il tuo desio nel satoliarti eccede, Si minaccia si tuoli giorni alto periglio; Chè il tuo corpo satollo in nuodo alcuno Non passerà dove passò digiuno.

E se per sue facende aleun repente
Coli ne viene e la il gatto in compagnia,
Quel nemico crudel di nostra gente
T'abbranca allor su l'impedita via.
No già il morir satollo è miglior sorte;
Cibè, o di fame o di gola, è sempre morte.

Cliè, o di lame o di gola, è sempre morte. Quel che or ti dico, il dissi pure un giorno, Con sospir mi rimembra, a un tuo germano; Ma non prestommi fede; e il suo ritorno Io poi ne attesi lungo tempo invano. Dehl tu fai ciò che il labbro mio ti dice, Frena l'avida gola, e vai felice.

Il piccol topo, udito ciò, si messe Pieno d'avidità tosto in viaggio: Entra nel foro angusto, il qual concesse Al corpo smunto facile il passaggio. E già ilentro egli giungo e già si scaglia Su la trovata immensa vettovaglia.

Rode per qualche tempo, e poi rammenta Della sua genitrice il caro detto: Onde al faro ne va; tenta e ritenta Se al suo corpo ingrossato ei dia ricetto. Trova chi; ci pur vi passa, e fra sè dice: Rodere ancor qualche boccon mi lice.

Torna all'opre contento, e va con pace Su vari cihi esercitando il dente; Poi s'arresta dubbioso, e se capace Sia il foro prova, e ben capace il sente; Perciò torna alla mensa, c, mentre riede, Un'vasto cacio marzolino ei vede. Gliotto di si buon eibo, ci vi si getta, Lasciando all'appetito il freno seiolto; E mentre il dente all'esercizio affretta, Poco di roder erede, e rode molto: Alfin sazio al forance ei corre, e il trova, (Abi scoperta fatal) stretto alla prova.

(Ahi scoperta tatal:) stretto alla prova, Allor tra il pentimento o la paura Ritenta; e pur la via trova impedita; Roder eerca gli ostacoli e procura Così rodendo agevolar l'uscita: Ma la fortuna a'voti suoi nemica Rende vana e perduta ogni fatica.

Ben vede allor dolente e disperato Che la sua fuga è un'impossibil cosa; E gli suona nel core il non curato Avviso della sua madre amorosa; E già pargli veder no'suoi timori Che il nemico l'afferi e lo divori,

Talor crede mirar la pallid'ombra Del suo german che lì rimaso uceiso: Vede la fronte di tenebre ingombra, E di gelido sangue il fianco intriso; E gli par che in accenti orridi e mesti Gli ripeta: Ahi germanol ahi che facesti!

Mentre in si fatta guisa il cor gli rode L'inutile rimorso e lo spavento, Stride la chiusa porta: entra il custode, E seco il gatto alla sua caccia intehto. El riperende la fuga aggle e presta, Ma l'angusto sentier la fuga arresta.

Lo scorge il gatto e, simile a saetta, A lui s'avventa e con l'artiglio il tiene: E già lo fauci a divorarlo affretta, Pasto caro e gradito alle sue cene. Tale è del topo il fine; e vuole il fato Che per troppo mangiar resti mangiato (1).

Luigi Clasio. Forole.

(1) Le favole di Luigi Fincchi, che per metafrasi greca volle chiamarsi Casto, vanno collocate fra le migliori, sic che alli indura dello sifie el alla purgataza della lingua si badi, sia che alla bontà della morale farite, sopontanea, sempre opportana. Se avesero un pui più di brio e di sovità nel concetto, non exireri a dar loro Laplana su quantet si eristere i to Italia.

Z.

# EPIGRAMMI

Tu ognor dici mal di me, Ed io sempre ben di te; Ma, capir non so il pereliè, Nessun vuol prestarei fè.

Tutto critichi, Albin, tutto ti spiace. Hai tu pensato mai Che a tutti spiacerai, Se a te nessuno piace?....

Carlo Roncalli.

Voi clie la patria e i padri miei eercate, Di più garrir cessate: Vane son le contese e cieco il zelo; È mia madre Calliope e patria il cielo (1). Melch, Cesarotti.

Se de'mici versi vuoi Dir tutto il mal che puoi, Di' che son come i tuoi.

Mentre legge assai pensa Appio e sta eheto. Forse studia? Si, studia l'alfabeto.

> Perchè Martin eon indefessa gola Ripete a ogni parola: Io feci, io dissi, io fui? Parla ei di sè, perchè nessun di lui.

(1) Offero. Zoncada. Porsie. Son nato in Pella, in Babilonia estinto: Tutti, o stranier, fuor che me stesso, lio vinto (1).

> Lo scrigno degli avari È simile all'inferno; Se v'entrano i denari, Non n'escono in eterno.

Ad un ghiotton ehe, dopo aver mangiato Di molti piatti, ripetea sovente: — Ora sigilia, odesso ho sigiliato, — Ma non cessava d'aguzzare il dente. Tal che quanti venian piatti novelli, Tutti per la sua paneia eran suggelli, Sorridendo il corives copite disec: Fratello, certe panee benedette Son come il libro dell'Apocalisse, Che de sigili ne contava sette.

L. Grossi.

Quel povero else langue Senza soccorso alcuno, Ignudo, egro, digiuno, Ha sulla fronte scritto: Son de' ricchi un delitto.

Vedo due disputar: vuoi eh' io decida? Ragion chi parla, e torto ha quel che grida.

(1) Messaudra Mugno.

Da tre cose il ciel ti guardi, Anzi quattro, assai moleste: Dalla guerra, dalla peste, Dalla fame e dalla bile Letteraria e feminile.

Cem. Bondi.

Come Alessandro in questi marmi scolto Degl'indomiti spirti arde di guerra! E par che dica, eretto agli astri il volto: O Giove, abbiti il ciel, ch' è mia la terra (1).

Un poeta un po' pedante Dava leggi e teorie Ad un circolo ascoltante Delle varie poesie; E or de' comici scrittori Ragionava ed or de' lirici : Tragici, epici cantori Distingueva dai satirici; E seguiva pur co' melici.... Qui una dama: Vi rammenti, Disse, amico, de'fameliei, Che non son i nien frequenti.

Ai magnifici davanti Nel saloue di Vicenza Fremean liti e litiganti: Quando un giudice all' udienza Strepitosa ed importuna, - Olà, zitto! a dir si mise: Già sei cause abbiam decise Senza intenderue pur una.

Sav. Bettinelli.

Mena ilice a suo gran vanto: - Nulla a me costa il mio canto. -Mai non disse un vero eguale; Costa appunto eiò che vale.

L. Cerretti.

Signore: Mi burlate: la seuvla del figliuolo Sessanta seudi per un anno solo! Se fossi pazzo..., costa meno un bue Maestro: Compratel dunque, chè ne avrete due, Ofelia Cimetéo.

Dieeva in tribunale un avvocato Guercio d'un occhio e di due lenti armato:

(1) L'Alessandro di Lisippo (dal greca).

In questa causa io non produco niente Che superfluo s'estimi o indifferente, Perchè dunque, rispose un de' curiali, Venir qua con due vetri negli occhiali?

Un tal tenca discorso a un altro tale Che si vestia; quand' ecco che di botto Si tacque e, finchè l'ultimo ativale Non gli ebbe visto in piè, non fe' più motto. Allor soggiunse: Il fil ripiglio adesso Che rientrato veggovi in voi stesso.

Rime piaceveli d'un Toscano.

Sharre c catene ferree Veggo intorno al portone: Bestie qui più non passano, Dov'entrera il padrone?

Grido il dottor Melito: I'n ragazzaccio ardito Sulla testa una zuera mi senglio Con colpo sì bestiale Che tutta si spezzò. lo gli risposi: Qualc?

A donna vecehia e rieca unissi Cloro. Amico, gli diss' io, sposasti un secolo. Ei mi rispose: È ver, ma il secol d'oro.

Egle al pitter Daliso

Disse: Dell' arte tua son grande amica. Ed egli a lei: Seuza che tu lo dien, Lo conosco al tuo viso.

Gio, Gherardo de Rossi,

Quando la pestilenza Vide arrivare il medico a Vicenza, Per un tratto ai afflisse; Poi, conosciutol, disse: Andiamo ad altra gente:

Qui farà meglio il mio luogotenente. Incerto.

Nel di della battaglia, Togliendosi da dosso Il cimiero e la maglia. Un Guascone fuggiva a più non posso. Alcun gli disse; Si vilmente erdi? E dov'è il tuo coraggio? Ed ci? Nc'piedi.

Lesse Tirsi a Dorilla un suo sonetto. Ed ella: Oh bello? cosa avete detto? Sosteneva un dottore
Che ha fatto tutto bene il Creatore.
Un gobbo ad esso: Guardami le rene.
E quei: Per gobbo tu se' fatto bene.

Fece compra un villau d'un barbagianui Dicendo: Un dotto assicurato m'ba Che tali bestie vivono mille anni. Voglio veder se l'è la verità.

Fit. Paoauti.

Epigrammi, dice Bavio,
Ogni sciocco far ne può. —
Ogni sciocco ? E Bavio no?

Due gran pregi in te diversi Unir sai con arte ascosa: Scrivi prose che son versi, Scrivi versi che son prosa.

Non ha ser Prospero
Più dente alcuno:
In quasi un secolo
Non fe'un digiuno.
Ma l'occhio a leggere
Gli serve ancora:
In quasi un secolo
Non lesse un'ora.

D'un poeta a un gran banchetto Disse un ghiotto parasito: Buon quel vostro epigrammetto! È piccaute, è saporito.... E il poeta, sordo un poco: Ilai razione: ho un bravo eucco.

Una femina proterva,
Or eontessa, un tempo serva,
Disse irata a un calfettere
Che l'aveva altrui posposta: ,
Bestia! impara il tuo mestiere. —
El ei pronto fe'risposta:
La eontessa mi può dire

Come debbasi servire.

Havvi un giuoco, disse Ernesta,
Che parer fa senza testa.
Ed Argia: Se parli un poco,
Bello e fatto sarà il gioco.

Degli sciocchi è inimenso il numero; Ma di te, direa don Rocco, Non conosco un uom più sciocco. Ed Ilgon, che gli cra appresso, È, rispose, assai difficile Il conoscere sè stesso.

Giuseppe Capparozzo.

Umanisti da scolari In età quindi avanzando Detti siete umanitari : E, di grazia, uomini quando?

Giace un uom raro a questa tomba in fondo, Felice scopritor d'un nuovo mondo. Cristoforo Colombo ? No: ser Rocco, Che visse onesto e non morì pitocco.

> Mori Giulio intestato, Ed eceone il perché: Piglio a dir sempre usato, Dir luscio non poté.

Gli scritti necrologici
Di pregio non son privi:
Certuni perchè muoiono
Si sa che furon vivi.

Che usasti ti dai vanto Assai la coscienza. Ma perchè usarla tanto Da rimanerne senza?

t. Carrer

Della freschezza tua, del tuo colore Giudice me non già, cerea un pittore (1). Gio, Veludo.

Puro cor; easta mente, onore e zelo
Di madre amante e di fedel consorte
Avrian potuto disarmar la morte;
Ma la bell'alma era aspettata in ciclo (4).
Fel. Romani.

Perchè si spesso in fondo il sapieute, Un professor di giure un di richiese, E sale invece chi non sa niente? Ma subito riprese Di fisica un dottore ivi presente: Come no, se per legge naturale Quello che pesa men più in alto sale?

(1) A donna imbellettata. (2) Sul sepolero di Rosa Morandi di Senigallia.

#### **EPIGRAMMI**

Mrglio co'morti il conversar pretendi, E tra mille volumi d'ogni sesto Li guardi e nulla leggi e nulla intendi: Davver co'morti un conversare è questo. P. Canal,

364

Col testuggineo pettine elegante Rassetta ad ogni istante Il conte Aurelio la capellatura. Uomo delicatissimo, sa bene Il conte che conviene Della roba non propria aver gran cura.

Nel escokhe di Gileren
Dell'eidde di Namet () discorse ere;
E in qual provancia della Francia su
E in qual provancia della Francia su
Ella chiedera. E rispondera Arghi:
Nantes I in Piccardio.
— Non è grande città della Bretagna
Sulla Loire? soggiume altra compagna.
Di geografia verbe poca pratica,
Mactivo di grammatica
Name della dell

Ha ragione Bernardo
Di chiamarmi bugiardo:
Tal nome bo meritato
Ouel di che l'ho lodato.

Virgilio: Nantes in gurgite vasto.

Bennassù Montanari.

Vorrei, disse Pancrazio
Ad un poeta, che imitaste Orazio.
Ed io, rispose il vate,
lo vorrei che imitaste Mecenate.

Diceva donna Flavia:
Scommetterei la testa
Che domani tempesto.
E Alcone: Per si poco
Non voglip entrar in gioco.
Norb. Rosa.

Meravigliando vai Se alcun da Ismen non fu lodato mai. Tanto esaltar sè stesso usa che a lui Non resta tempo da lodare altrui.

(1) Editto promulgato da Enrico IV l'anno 4598 a favore dei protestanti.

Il vecchio Pedro è morto finalmente, Clie ottant'anni impiegò nel far niente; E senz'aiuto d'un'apoplessia Non ritrovava di morir la via.

Ecco il ritratto d'Ireneo. — Di lui Ove le mani son? — Come vederle, Se le tien sempre nelle borse altrui (4)?

Marco I' elogio funebre
Oggi con grande onore
Ha detto in lode di mio zio dottore;
Ed a tutti ha mostrato
Ch' altri piu sobrio al mondo non è stato,
Scordando nel calor dell'orazione.
Che morto è il pover uom d'i indigestione.

Allorchè parla l'oratore Ernesto, V'ha chi biasma lo stil, la voce e il gesto; Na mentre fa un inchino e ne va in pace, Oh questo è un punto poi che a tutti piace!

Stassi d'Argon la spoglia derelitta In questo avel che orror di morte offusca; E va gemendo, chè nel sasso è seritta Una parola che non è di Grusca (2).

Fosti fischiato, e son li amici in duolo; Ma, Lucio mio, chi t' ha insegnato mai A far tragedie con un morto solo? Perchè il cantante Orsini

È pieno di zecchini?

E Alfonso letterato

E sempre disperato?

La ragione è questa:

Oggi l'ugola val più della testa.

Tutte le lingue ha in testa don Fedele:

Ad una mosca che il punse repente, Vanne, gridava Argon, bestia insolente. Allor la mosca a lui: Forse men male Fa di tna lingua rea l'acuto strale?

llai letto in quel giornale il lungo articolo, Che la canzon di Lucio erge alle stelle? Strofe robuste e belle, Fervide tutte d'apollineo foco. — E pur si dice paco. — Idee sublimi, altissimi concetti, Soavità d'afletti,

(1) Ritratto di un esattore (del francese).
(2) Epitafio di un pedante.

Ganzon che fra le classiche Merta distinto loro. — E pur si dice poeo. — Poeo, perchè? Perchè tutto è concesso Allo scrittor d'articoli In lode di sè stesso.

Confessavasi Orsin che in un sol die Detto egli avesse almen cento bugie; E il confessore a lui: Figliuol mio coro, Dirne tanto in un giorno è caso raro! Ma sono, o padre, un giornalista, e lodo Cantanti e letterati in vario modo. E il confessore a lui: Figliuol mio caro. Dirne in un di si poche è caso raro!

Nudo al mondo io son venuto, Nudo giacio qui sotterra; Non ho dunque in questa terra Guadagnato, ne perduto.

Zefirino Re.

# POESIA LIBICA

AL MEBITO.

Ode saffica.

Cadde Minorca: di Crillon la sorte Ride superha fra le sue ruine; Sprezza di Gade su l'erculeo fine Elliot la morte.

Del Giove ibero al fulminanto orgoglio Catpe resiste, e all'ire sue risponde Come al eanuto flagellar dell'onde Marpesio scoglio.

Woshington euopre dai materni sdegni L'omerieona libertà nascente, Di Rodney al nome tace il mar fremente; Tenono i regni.

Hyder sen fugge; su i trofei britanni Siede Coôte, ma le schiere ha pronte: Crollano i serti su l'incerta fronte D' Asia ai tiranni. Altri ne canti le guerriere sesta.

Antri ne eantri le guerrière gesta,
A me le corde liriche ineguali
Orror non seuote con le gelid' ali
D'aura funesta.
Tessere abborro su nictosa lira

Un inno lordo di fraterno sangue,
Sento i singulti di chi piange e langue,
E di chi spira.
Non crescon palme su'l castalio rivo,

Ne il fertil margo alto eipresso adombra; Protegge i vati con la doeil ombra Palladio ulivo:

Venite al rezzo de' bei romi suoi, Della natura difensori augusti; Non gli ebri duei di rapine onusti, Voi siele eroi. Vosco Pinello (1) presso me si ossida; Caro all'amore delle sergie genti; Giù eternatrice per le vie dei venti Fama lo guida.

Cinger gli voglio l'onorate chiome, E dove Morte saettar non puote, Oltre il confine dell'età remote, Spingerne il nome.

A lui sul volto candida traluce L'anima bella che racchiude in petto; Nè la percuote di malnato affetto Torbida luce.

Prudenza il guida ne' dubbiosi eventi, Che nel futuro con cent' occhi guarda, Pronta nell' opre, ne' giudizii tarda, Parca d' accenti,

Il braccio gli arma di severe pene Giustizia, ai doni e alle preghiere sorda; Seco è Pietade, che l'offese scorda,

L' ire traltieue:
Pietà germana della Fede, a cui
Deve i costumi placidi e soavi,
Più che agli esempi e allo splendor degli avi
Baccolti in lui.

Nè spargo i versi di mentita frode, Nè schiavo rendu il faeil miu pensiero; A Luni saera e all'immutabil vero È la mia lode.

Me non seduce l'onistà, non preme Bisogno audace nè venal timore, Stolta non punge d'insolente onore Avida speme.

(4) Quest' ode fu stampata in una raccolta d'applausi poetici per la pubblica felicità della città e commissariato di Sarzana nel governo gloriosamente compiuto dal marripese Giureppe Finello Solvaço. Libero nacqui; non cangiò la cuna I primi afletti; a non servire avvezzi, Sprezzan gli avari capricciosi vezzi Della Fortuna.

AL MARCHESE C. R.

DELUSO NELLE SUE SPERANZE DA UNA CORTE.

Ode saffica.

Fugge l'autunno. Spoglia le frementi Selve decembre di canute fronde, Tornan lottando a dominar su l'onde, Protervi i venti.

L'anno riussec, nè la sacra insegna Ti fregia ancora l'onorato petto? In preda agli curi l'ambizioso affetto, Delio, consegna.

Sarai felice, se vivrai privato; Lascia la sorda cortigiana stanza: Chi non è schiavo drila sua speranza Regna beato.

Basso virgulto lentamente scuote
Borca stridendo, ma le quercie opprime:
Non unil colle, ma superbe cime

Giove percuote.
Più siedi in alto, più la tua caduta
Sarà fatale (1): mille inquieti aduna
Emoli Invidia; gli ode la Fortuna,

Ride e si muta;

Forluna ingiusta, che d'aurate spoglie
L'umili adorna case dei pastori,
Ed a chi nacque fra gli aviti allori
Spesso le toglie.

Paternio imita, che sprezzo costante Le sue lusinglic. Non seduce il merto Del facil volgo nei gindizi incerto L'aura incostante.

Non temo insidie, non velata frade; Titoli illustri, vano onor non merca; Noto a sè stesso, dell'oprar non cerca Premio nè lode.

Sta su la soglia dell'iniqua corte

L'astuto Inganno; faggi i suoi favori;
Son quei che ti offre inistitosi onori

Ami e ritorte.

Il quinto lustro mi ombreggiava il mento Quando le volsi disdeguoso il tergo; Or nell'asilo del paterno albergo Dormo contento.

 Tolluntur in altum nt lapsu graviere cashint, disse Claudiano e disse più da poeta.

Z. Molesta eura non mi sparge intorno Freddo sospetto con i foschi vanni, Non mi prepara meditati iuganni Il nuovo giorno. Ride a' mici voti la disercla mensa,

Non chria madre di discordie pazze, Chè a rari amici le capaci tazze Fille dispensa;

Fille occhi-nera, la cui bionda treccia Ceruleo nodo tortuoso morde, Che alle lusinglie dell'aurate corde

Le rime intreceia.

A me che giova, se il giacial Britanno
Del mar conserva l'ottenuto impero,
Se invido il Galto, se il geloso Ibero

Ne fia tiranno? Se, lento l'arco, di Crimea le dome Barbare genti stan dormendo in puec, Se d'Alexiowna debellato il Trace

Venera il nome?
Per me non porta su tonante prora
Indiche merci timido noceliero

Dal nuovo mondo ne dal tido nero Sacro all'aurora. Divette selve per l'ondoso piano Valin ministre di fraterna morte.

Volin ministre di fraterna morte, De'regi penda la dubbiosa sorte Su l'occano;

Sparse di sangue vegga le rapite Messi l'inulta americana terra; Spingan degli avi i lor nipoti in guerra L'ombre tradite....

lo bevo e canto: ché il lischiar nemico Delle bistonie procellose rote Dei patrii boschi il pio turbar non puole Silenzio amico:

Nè può bersaglio dei tartarei strali Rendermi invidia viperina d'opre; Dai colpi suoi sotto un allor nii cuopre Amor con l'ali.

AL Formidabile,

VASCELLO BELL' ANMIRAGLIO ROBNEY.

Per l'indo liutto instabile;
Porti superba della gloria il figlio
La prora formidalile.
I suoi primi anni a debellare impavidi
L'ire dei forti appresero,
E ad un croe di cinque lustri pavidi
Mille guerrier si arresero.
Bannanta accessi il ciarmo in cui code:

Vanue, fatale ai regi anglo naviglio,

Rammenta ancora il giorno in cui cadeano Havre dei tetti i enhaini; Nella vindice mano a lui splendeano Della sua patria i fulmini. Predar le limme i legni ostili ed arsero: Dei vinti fra le tenere Voci la speme della Senna sparsero Di vergognosa cenere. Langara e Grasse invan gli fero ostaculo; I momi lo resolorano

Fra i ceppl, e al volgo d'Albion spettacolo Il suo trionfo onorano. Perché le navi Vaudrevil disciogliero Dal porto, ove sedeono? Non può il gallico genio a Rodney togliere

AT SHENOR GROBGIO VIANA

L' impero dell' oceano.

Ode saffica (1).

Ozio agli dei chiede il norchier per l' oude Del vasto Egoo, se il ciel fremendo imbruna, Se negra nube minacciosa asconde Gli astri e la luna; Ozio, Viani, chiede il Medo e il Trace, Ozio il cultore dell'eòe maremne: Ma, oli Dio! non pouno comperar la pacc

L'oro e le gemme.
Onor, ricehezza a dissipar non vale
Gli aspri tumulti dell'umane menti
E le volanti per le regie sale
Cure frementi (2).

Cure trement (2).

A parea mensa vive senza affanno
Chi i cibi in vasi savonesi accoglie,
Në i cheti sonni a disturbar gli vanno
Sordide vostie.

Che mai cerchiamo sconsigliati, quando Son pochi i lustri della nostra etade? Cangiar che giova dalla patria in bando Clima e coutrade?

Sale la nave, del destrier sul·dorso
Con noi la cura torbida si asside,
Agil qual cervo e più veloce in corso
D'enro che stride.

Godi il presente, l'avvenir trascura, Soffri gl'insulti dell'avverso fato; Non puote il figlio della polve impura Esser beato.

Nei di robusti l'Aléssandro sveco Cadde, Vittorio illanguidi vecchiezza;

(1) Quest'ode è quasi una versione di quella bellissiona di Orazio, Otium divor rogot in patenti. Z. (2) Rende assai feliremente il latinu: Curus loquanta circum tecta voluntes. Z. Me oblía la morte, mentre fors e teco
Tutta ferezza.

A te sorride per la spiaggia erbosa
Flora, e le messi più di un campo aduna,
E presto in dote recherà una sposa
Xuova fortuna.

Lo spirto tenue dal latino stile A me la parca conseguó benigna Ed insegnomni a disprezzar la vile Turba maligna.

AO ALCUM GRITICI.

Ode saffica (1).

Mevii, tacete: mi balena in viso
Del dio di Pindo il provorato sdegno,
Empi tremate: chi deride è degno
D' esser deriso.

Veggo l'insidie preparate, sento Dei detti amari il velenoso fiotto, Simile al flutto che ne'scogli rotto

Dissipa il vento.

Potrei punirvi, ma sì vil non sono,

Spezzo l'ultrice licambea saetta.

Degni non siete della mia vendetta...

lo vi perdono.

Il vostro biasmo la virtù non morde,
Muore nascendo, e freddo oblio l' assale;
A me lusinga Eternità con l' ale
L' itale corde.

Vivo nei boschi ove abitar son use D'Asera (2) le dive: voi disseta l'onda Mesta di Marsia; l'abborrita sponda Fuggon le muse.

Cangiato in eigno riderò de' stolti
Figli del fango; senza nome intorno
Errar dovrete del fatal soggiorno
Corvi insepolti.

Ma.,.il suol vacilla! fremon l'auro inquiete! Il ciel si oscura! fra l'orror traluce Dei nembi un solco di maligna luce! Mevii, tacete (5).

Fantoni, Poesie Uriche.

(1) Quest'ode fa di solito grande impressione uni gioiuntiti, che può commovre i tabolta fine all'ettorissimo, di che serbe lo qualche memoria risolendo a'mici anni giovanili: ma chi ha gauto fino e vero semiforato di possia el trova iroppo artifizio rivorico; e non farda ad accorgersi che il calore che l'anima non more dal cuore, ai hene dallo studio, dal proposito di far effetto.

(2) Città o piuttosto borgata della Beozia, patria di Esiodo. Z. (3) Vedi, pel giodizio solle poesie del Fautoni, l'introduzione a questa seconda parte, pag. 13. Z. SOPRA LA MURTE.

# Sonetto.

Morte, che se'tu mai? Primo dei danni L'anna vice i ne ni teroțe i etne; E vendetta del ciel scendi ai tiranti, Ciel I Vigile tuo braccio incata e preme: Ma P infelier, a cui dei lunghi affami Grave è l'inocreo e marta in cure la speme, Quel ferro implora trocator degli anni E rick all'appearts dell'ore estreme. Fra la polve di Marte e le veende T sidia il lopresta dell'ore esteme. E li suggio sema impallidir ti attende. Morte, the se'tu dunque? Un ombra oscura, bu bene, un mais, che diversa prende Dueli affatti dell'omo forma e natura.

SULLA MORTE DI GIUGA.

Gitò l'infame prezzo, e disperato
L'albero assere il venditor di Cristo:
Strinse il laccio, e colo cropo abbandonato
Dell'irto ramo, penazior fu visto.
Dell'irto ramo penazior fu visto.
Delarto la stronza in suon rabbinos e trinto,
Delarto la stronza in suon rabbinos e trinto,
Ch' emplea l'Averno di contanto acquisto.
Shorcò dal varco affin con un raggitio.
Allor giustizia l'alberto, e, sul monto
Verl sangue di Gesti ingeneto il dito,
Sentenza d'immortal pianto initiato,
Sentenza d'immortal pianto initiato,
E lo piambò selegnosa in Arberonte.

и.

Piombo quell' slima all' infernat riviera, E ai fe' gran tremuto in quel momento. Balavar il monte, ed undegdiva al vento La salma in alto strangiata e nera. Gli angeli dal Calvario in su la sera Partenda e volo testieraro e lento La videro da lunge, e per pavento Si fer dell' al e gili orchi una visiera. I demoni fratunto a l'arec tetro Callir l'appena, l' inforde spalie Coda, un'estanto de rece eran feretere Coda, un'estanto l'arec Coda, un'estanto l'arec perser di Signe, e al szgaladonal relieperser di Signe, e al szgaladonal relieperse di Signe, e al szgaladonal relieszgaladonal relieperse di Signe ш.

Pecitic rigness aves l' alma digiuna L'antica gravità di polpe e d'oss, La gran sentenza su la fronte bruna la riga aparre trasperente e rossa. A quella vista di terror percossa. Va la grate perduta: altri s' adann Dietro le piante che Cacilo lingrossa, Altri si tufin antie rea laguna. Verzogano egli pur del suo dell'intescili. Sente graffiare con la man lo acritto. Sente graffiare con la man lo acritto. Ma più terro il rendon l'anima felia: Dio tra lo tempo ilitil'avea conflita:

# No sillaba di Dio mai si cancella.

Uno strepito intanto si sentia, Che Dite introna in suon profondo e rotto: Era Gesù ehe, in suo poter condotto, D'averno i regni a dehellor venis. Il bicco peccator per quella via Lo scontrò, lo guatò senza far motto:

Pianse affine, e da' eavi occhi dirotto Come lava di foco il pianto uscia. Folgoreggiò sul nero corpo osceno L'eterca luce, e d' infernal rugiada Fumarono le membra a quel baleno.

Tra il fumo allor la rubiconda spada Interpose Giustizia: o il Nazareno Volse lo aguardo e seguitò la strada.

PER LE QUATTRO TAVOLE BAPPRESENTANTI BEATRICE CON DANTE, ECC.

Canzone.

Nell'ors che più l'alma è pellegrina Dai sensi e, meno delle cure ancella, Segue i sogni che il raggio dini nel sole, Quattre grau dame di heltà divina Nel romino silenzio di mis cello son venute a far meco alte parole. Tutte in adorne sole Splendean varie di foggio. E in varia veste Quattru al par le seguina sorrane e gravi Umbre in atti soavi Di tutto amore, lo, rire adorai giù queste

(1) Voolsi che questo quarto socetto noa sia del Monti, ma per la sua bellezza, se pur nan fosse, è degno di esserto.

Spesso in maruni ed in tele, immantinente Le riconobbi, e mi tremo la mente. La mente mi tremò smarrita e vinta Di stupor, di letizia e di rispetto, E sclamar volli : Oli dell' ausonie muse Gran padri e duci! Ma sul cor respinta Mori la voce: chè il soverchio affetto L'oppresse e dell'useir la via le chiuse; E con idee confuse La riverenza mi stringea aì forte Di quelle dive elle i miei spirti attenti Agli aspettati accenti Aprian già tutte dell' udir le porte. Fatta innanzi la prima, ed in me fisse Le luci, in dolce maestà si disse: Beatrice son io. Questo d'oliva Ramo al mio crine sovra bianco velo, Se ben leggesti, il mostra e il verde manto E la veste in color di fiamma viva. Ma perchè la bellezza ond' io m' inciclo Trascende la mortal vista, che il tanto Non nè potria ne il quanto, Sculta in tuo cor ne assunsi una terrena. Guardami ben. - E l' tutto in lei m'affissi ; E intera allor chiarissi La sembianza che pria venne non piena. Ma qual si fosse, aperto io nol favello; Chè velato pensier apesso è più bello. Ben, seuza frode al ver, dirò che quando All' attouita mente appresentossi La simiglianza dell'amato viso, Come padre deliro, lagrimando, Quella divina ad abbraceiar mi mossi: Si m'avea tenerezza il cor conquiso. Con un grave sorriso Ella represse il mio non sano ardire E seguito: Dell'altre a te venute Donne d'alta virtute Ti giovi il nome glorioso udire. Questa al mio fianco è Laura di Valebiusa, Lungo sospir della più dolce musa. A dir quant'era il suo valor vien manco Ogni umano parlar. Nel suo mortale

Di vero angiol sembianza ella tenea;

Omero, attento a riguardar se l'ale

Il bel fianco, parca

Cosa adorolla e in tanta

Tal che in mirarla ognun guatava al bisuco

Mettean la punta. E ognor ch'ella movea

Spicear suo volo al regno onde discese.

Fiamma d'amore il suu fedel s'accese:

E (ciò le basta) che suo saggio animite

Colpa dunque non fu se come santa

Colpa era non amarla ed in sì vago Volto sprezzar del suo fattor l'imago.

Minor di grido, ma del vanto altera

In lei vedi onestate, alto sembiante E cortesia che tutti invola i cuori. Negli adri suoi colori Vedi il duol di che l'ange un caro estinto. Vedi in lei tutta, contemplando fiso Il delicato viso, Tal di virtudi un misto, un indistinto, Che dicon l'une all'intelletto: Ammira: L'altre gridano al cor: Guarda e sospira. Quel caro volto ehe guardingo preme Del cor l'arcano in portamento altero Di Leonora il nome assai ti dice. Regal contegno e amor mal vanno insiense: Pur la bell'alma nel rival d'Omero, Più elie l' uom grande, amò l' uomo infelice. Or che il chinso le lice Arcano aprir, l'amor taciuto in terra Gli fa palese in eielo. Ed ci beato Nell' oggetto adorato Dell'ingiusta fartuna oblia la guerra : E tuttavolta dell'amata al piede Trema, avvampa, assai brama e nulla chiede. Tali noi vide nella prima vita Stupito il mondo. La belta che père, E quella che del rogo esce più viva, Si de' nostri amador l' alma rapita Inflammar elie, levandosi alle sfere, Di einseuna di noi fece una diva-Sulla romulea riva Nuovo d' arte porteuto oggi e' india Pennelleggiando : e fa dubbiare a prova Se più potente mova De' colori o de' carmi la balia: Tanta, in mirarne, i riguardanti piglia Riverenza, diletto e meraviglia. Or tu, di Clio cultor, cui grande amore I volumi a cerear trasse di questi Delle italiche muse archimandriti (Oui d' un sorriso mi fer essi onore. Che allegrommi i pensieri e di modesti Li fe' a seguirne le grand'ornie arditi ) , Tu di strali forbiti Alla lor cote arma la cetra, e segno Fanne il valor del giovinetto Apelle Che di grazie novelle Crebbe nostra beltà. Mostra elie degno Sei di laudarlo, e de' pennelli il vanto, Se puossi, adegua col poter del canto. Bice sì disse. E a lei di generose Laudi datrice si fer l'altre intorno Col favellar che i grati sensi esprime E l'abbracciàr. Poi volte alle famose Ombre, il cui labbro così larga un giorno Spandea la picna del parlar sublime,

Fu 'l grande che cauto l'armi e gli amori .

Vedi Alessandra nella terza, e vera

Ridir le dolci rime Godean che fatte a noi le avean si conte. Indi presa d'amor ron casto amplesso Ciascuna a un ponto istesso Baciò beata al suo cantor la fronte: E di subiti rai lucente e bella Ogni fronte brillò come una stella:

Anzi come un bel sole. E tal negli orrhi Del repente splendor l'impeto venne Che l'inferma pupilla nol sofferse. Tutti radder gli spirti come tocchi Da fulmine: e atupor tanto mi tenne Che in gran buio la mente si sommerse; Fiuchà l'erranti e sperse Forze de'sensi alle lor vie tornando,

Rivoche seco la virtà che intende. Sciolto dall'atre bende Girai lo sguardo e, gli spiragli entrando Già dell'imposte il sol, conobbi tutta L'alta mia visione esser distrutta.

Ma distrutta non è del sentimento La fervida potenza, e quelle dive Imagini davanti ancor mi stanno: Ancor nell' alma risonar ne sento Le parole, e dar vita a forti e vive Fantasie rhe volar basso non sanno. E nondimen non hanno Penne eguali al tuo vol, spirto gentile, Che ravvivi dell'angelo d'Urbino Il pennrllo divino. Troppo a onorarti la mia lingua è vile,

Troppo incarco mi dier quelle il eui velo Oui fai si bello rhe men bello è in cielo. Ed elle di Jassuso alle beate Donne d'amor ne fan mostra eol dito, Si che ognuna di te par s'innomori

E brami d'acquistar nuova beltate Nelle tue tele. E rerto a te spedito Cred'io qualcuno dai celesti cori A triarti i colori,

A insegnar la grand'arte onde si rrea Beltà perfetta, di natura il bello Armonizzando in quello Cui rapita nel ciel porge l'idea: Alta armonia, si tua che già natura

Da' tuoi pennelli ir vinta s'impaura. Alla gentil rhe della Neva infiora Le sponde al folgorar di sue pupille, Va, rivente mia ranzone, e dille: Ercelsa donna che fai tua grandezza Il santo amor dell'arti. A riferirti grazie, a salutarti M'invian di loro eve virtù s'onora Bice, Laura, Alessandra e Leonora; E fra tanta belirzza

Ti pregano esser quinta. - A lei di'questo.

Nettuno ai verdi alipedi Lasciò cader le briglie.

Cantava il vate odrisio E dolce errar sentivasi Su l'alme greche il ranto.

O della Senna ascoltama Novello Tifi invitto: Vinse i portenti argolici L'aéreo tuo tragitto.

Tentar del mare i vortici Forse è sì gran pensiero Come occupar de'fulmini

Deh! perchè al nostro secolo Non diè propizio il fato D'un altro Orfeo la cetera, Se Montgolfier n'ha dato?

Applaudi, Europa attonita, Al volator naviglio. Non mai natura, all'ordine Delle sue leggi intesa,

Dalla potenza chimica Soffri più bella offesa. Mirabil arte ond' alzasi

Di Sthallio e Black la fama, Prra lo stolto einico Che frenesia ti chiama.

Tu l'acre sguardo avventi, E invan celarsi tentano Gl'indocili elrmenti.

Se chiede perché vai si rozza e grama, Di'rhe in lutto nascesti, e ch'io, di mesto Vel gli occhi avvolto, sol di nianto ho brama,

AL SIENOS DE MONTCOLFIES

Ouando Giason dal Peko Spinse nel mar gli abeti E primo rorse a fendere Co'remi il seno a Teti,

Su l'alta poppa intrepido Col fior del singue acheo Vide la Grecia ascendere Il giovinetto Crfeo.

Stendea le dita churnee Su la materna lira: E al trario suon chetavasi Dalle tenaci tenebre La verità traesti. E delle rauche ipotesi Tregua al furor pocesti. Brillò Sofia più fulgida Del tuo splendor vestita, E le sorgenti apparvero Onde il ercato ha vita. L'igneo terribil aère, Cho dentro il suol profondo Pasce i tremuoti, e i cardini Fa vacillar del mondo. Reso innocente or vedilo Da' marzii corpi useire, E già domato ed utilo Al domator servire. Per lui del pondo immemore, Mirabil eosal in alto Va la materia e insolito Porta alle nubi assalto. Il gran prodigio immobili I riguardanti lassa. E di terrore un palpito lo ogni cor trapassa. Toce la terra, e suonano Del ciel le vie deserte: Stan mille volti pallidi E mille boccho aperte. Sorge il diletto e l'estasi In mezzo allo spavento, E i piè mal fermi agognano Ir dietro al guardo attento. Paco e silenzio, o turbini: Deh! non vi prenda sdegno Se umano salme varcano Delle tempeste il regoo. Rattien la neve, o Borea, Che giù dal crin ti cola: L'etra sereno e libero Cedi a Robert che vola. Non egli vien d' Orizia

A insidiar lo voglie: Costa rimorsi e lagrime Tentar d'un dio la moglie. Mise Teséo nei talami Dell' atro Dite il piede: Punillo il Fato, e in grebo Fra ceppi eterni or siede. Ma già di Francia il Dedalo Nel mar dell'aure è looge : Lieve lo porta Zefiro.

E l'occhio appena il giunge. Fosco di la profondasi Il suol fuggente ai lumi, E come larve appaiono

Città, foreste e fiumi.

L'alme agghiaceiar dovria; Ma di Robert nell'anima Chiusa è al terror la via. E già l'audace esempio l più ritrosi acquiata; Già cento globi ascendono Del eielo alla conquista. Umaoo ardir, paeifica

Certo la vista orribile

Filosofia sicura. Qual forza mai, qual limite Il tuo poter misura? Rapisti al eiel le folgori,

Che debellate innante Con tronehe ali ti caddero E ti lambir le piaote. Freoò guidato il calcolo Dal tuo pensiero ardito Degli astri il moto o l'orbite. L'Olimpo e l'infinito.

Svelaro il volto incognito Le più rimote stelle Ed appressår le timide Lor vergioi fiammelle. Del sole i rai dividere,

Pesar quest'aria osasti; La terra, il foco, il pelago, Le fere e l'uom domasti. Oggi a calcar le nuvolo Giunse la tua virtute.

E di natura stettero Le leggi ioerti o mute. Che più ti resta? Infrangere Anche alla morto il telo, E della vita il néttare Libar coo Giove in ciclo.

IL GIORNO ONOMASTICO DELLA MIA DONNA. Non avea le porte ancora

Ben dischiuse al di l'aurora, E nel eiclo ancor splendea L'alma stella dionea, Ouando jo sazio di riposo Di mia cuecia useia, bramoso Di mirar sull'ardue cime Di Brianza il sol sublime Sollevarsi e, dei colori, Che la notte avea rapiti Rivestendo l'erbe e i fiori, Ridestar co' dardi igniti Nello cose la sonita Allegrezza della vita. Così mosso il piè, repente Ecco farsi a me presente

Una larva, una figura Di sembianza grave e seura, Che ravvolta in negro velo Pria mi strinse il eor di gelo. Poi di tacito diletto Mi tentava il dubbio petto. Muta in me lo sguardo affisse Alcun poco e altin si disse: on turbarti, lo son nudrice

Non turbuil. In one nudries
Non turbuil. In one nudries
No little of the service
No little of the service
No little of the service
Ai poet in pristrie;
Ai poet in pristrie;
Ai poet in pristrie;
Ai poet in pristrie;
Ai poet che il destino
Volgon astri iniqui e crudi
Delle muse i dolei studi,
E. di ileta si fe bruna
A' tuni versi in fortuna,
Vengo a farti compaguia.
Ni ravvisa: istra fatto
Fui già teco, e son chimmata,
Iten lo sai, Malinconia.

O dell'anime pensose, Ma infeliei e a tutti ascose, Fida amica e consigliera? lo risposi, al dolce tôsco. Che in me versi, ti conosco. Si, sei dessa; e al certo è vera La virtà che da te seende. E ne' mali il cor l'intende. Vero è ancor che il regno tutto Delle muse or giace in lutto. E che allegra più non suona La mia cetra; ma perdona. Questo giorno averti a lato No davvero non poss' io. Saero è il giorno all' amor mio, A colei che amico fato Diè compagna alla mia vita, A colei che con piè forte Fa eh' io calchi la mia sorte, E mi salda ogni ferita: Alma invitta e in sè sieura Contra i colpi di ventura. Fuggi adunque. Tu venisti In mal punto. I pensier tristi

Qui son tutti oggi sbanditi; Qui là gioia de conviti Sola regna. Ed il gentile Che a banchetto signorile N' ha raecolti, in compagnia No non vuol Malinconia. Con civil ripulsa onesta Fnor dell'uscio in questo dire

on civil ripulsa onesta Fnor dell'uscio in questo dir lo metteva quella mesta Avversaria del gioire. Cleta rheta a capo chino Ripres chia i suo cammino, E ura identi mermorès: In Allan i aspaterro. E già chiaro il sol vinces Di Brianza l'emiderio, E di schietti raggi empies Il vallon di Carvareio. Lieto alzando a ini la fronte, Salve, dissi, eterno fente Della luee; e come pora Tu la vibri alla naturea, Così puri e ogner sereni Lan mà doma i suoi di meni; a ma doma i suoi di meni;

E sia questo, allor eh' ei torni, Il più bel di tutti i giorni.

Donna, dell'alma mia parte più cara, Pereliè muta in pensoso alto mi guati, E di segrete stille Rugiadose si fan le tue pupille? Di quel silenzio, di quel pianto intendo, O mia diletta, la cagion. L'eccesso De'miei mali ti toglie La favella e discioglie In lagrime furtive il tao dolore. Ma datti pace, e il core Ad un pensier solleva Di me più degno e della forte insieme Anima tua. La stella Del viver mio s'appressa Al suo tramonto: ma sperar ti giovi Che tutto io non morrò; pensa ehe un nome Non oscuro io ti lascio e tal che un giorno Fra le italiche donne Ti fia bel vanto il dire: lo fui l'amore Del cantor di Bassville, Del cantor che di care itale note Vestì l'ira d'Achille. Soave rimembranza aneor ti fia Che ogni spirto gentile A'miei casi compianse (e fra gl'Insubri Quale è lo spirto che gentil non sia?). Ma con eiò tutto nella mente poni Che cerca un lungo sofferir chi cerca Lungo corso di vita. Oh! mia Teresa, E to del pari sventurata e esra Mia figlia, ohl voi ebe sole d'aleun dolce Temprate il molto amaro Di mia trista esistenza, egli andra poco Che nell'eterno sonno, lagrimando, Gli ocehi mici chiuderete! Ma fia breve Per mia cagione il lagrimar; chè nulla,

Fuor che il vostro dolor, fia che mi gravi Nel partirmi da questo, Troppo ai buoni funesto, Mortal soggiorno, in cui Così corte le gioie e così lunghe Vivon le pene, ove per dura prova Già non è bello il rimaner, ma bello L'uscirne e far presto tragitto a quello De'ben vissuti, a cui sospiro. E quivi, Di te memore e fatto Cigno immortal (chè de' poeti in ciclo L'arte è pregio e non colpa), il tuo fedele, Adorata mia donna, T'aspetterà, cantando, Finchè tu giunga, le tue lodi; e molto De' tuoi cari costumi Parlerò co'celesti, e dirò quanta Fu verso il miserando tuo consorte La tua pietade: e l'anime beate Di tua virtude innamorate, a Dio Pregheranno ebe lieti e ognor sereni Sieno i tuoi giorni, e quelli Dei dolci amici che ne fan eorona: Principalmente i tuoi, mio generoso Ospite amato, che verace fede Ne fai del detto antico, Che ritrova un tesoro Chi ritrova un amico (1). Vincenzo Monti. Poesie teriche. LA MELANCONIA. Fonti colline Chiesi agli dei: M'udiro al fine, Pago io vivro. Nè mai quel fonte Co'desir miei. Nè moi quel monte

Fonti colline
Chiesi agil dei:
M'udiro al fine,
Pago io vivino.
Ne mai quel fonte
Co'dest' miel,
Ne mai quel mot
Co'dest' miel,
Ne mai quel mot
Co'dest' miel,
O'dest' miel,
O'dest' miel,
Di miglior dono
Vommece altier:
D'un's alona para,
Che la beliezza
Della natura
Della natura
Della natura
Della natura
L'in può di l'empre
L'in può di l'empre
Dipinto sempre
Il ciel sarà:

Ritorneranno
I fior nel prato
Sin che a me l'anno
Ritornerà.
Melanconia.

Ninfa gentile, La vita mia Consegno a te:

I tuoi pisceri Chi tiene a vile, Ai piscer veri

Nato non è. O sotto un faggio fo ti ritrovi Al caldo raggio

> Di bianco ciel, Mentre il pensoso Occhio non movi Dal frettoloso Noto ruscel;

O che ti piaccia
Di dolce luna
L'argentea faccia
Amoreggiar,
Quando nel pet

Quando nel petto
La notte bruna
Stilla il diletto
Del meditar:
Non rimarrai,
No. tutta sola:

Me ti vedrai Sempre vicin. Oh come è bello Quel di viola Tuo manto e quello Sparso tuo crin!

Più dell'attorta
Chioma e del manto
Che roseo porta
La dea d'amor,
E del vivace

Suo sguardo, oh quanto Più il tuo mi piace Contemplator! Mi guardi amica La tua pupilla

Sempre, o pudica Ninfa gentil; E a te, soave Ninfa tranquilla, Fia sacro il grave Nuovo mio stil.

<sup>(</sup>t) Vedi intorno al Monti l'introduzione a questa seconda parte, pag. 48.
Z.

IL MATTINO,

Candido nume, che rosato ha il piede E di Venere l'astro in froute porta, Il bel mattino sorridendo riede, Del gii propinquo sol nessaggio e scorta-Fuggi dimanzi a lui notte, che or siede Sovra l'occideotale ultima porta, Con man traendo a sè da tutto il cielo E in sè stesso piegando il foso velo.

E intorno a lei s'affollano battendo Faultami e larve le dipinte piume, E gli Amori che lagannsi fuggendo Del sollecito troppo e chiaro lume. Più non s'indugi: sovra il colle ascendo? O in rivs calerò del vicin fiume? Scelgo la via che monta e novo in fretta Il sole ad iocontrar su quella vetta.

Oli quali mi sent'io per le colline Fresche fresche venir dolci aure in volto, E ciò portar che accorte pellegrine Tra gli odor più soavi hanno raccolto! Pare che voluttà l'aureo suo crine Abbia testè disviluppato e sciolto, E sparsa l'immortal fraganza intorno Ond'e superbo il giovinetto giorno.

Non voluttà cite dai procace aspetto, Dai sen nudo e dagli occhi ebbrezza apira, Ma quella cite lo sguardo in sei ristretto O tiene o a riguardar modesto il gira, Cui tra bei veli appena il colmo petto, Come luna tra nube, useir si nirra, E cite sparse ha le man de'lior più gai, Che spesso odora e non isfronda mai.

Più non regna il allenzio: ecco d'ormenti, D'augei cattori mille voci e mille, O'acri cipolio, gridar di genti, Oude i campi risuonauo e le ville; Meatre con iterati ondeggiamenti Scoppian le mattutine aerce squille, E gemer a'ode delle braccia nude Sotto all'alterno martellar l'incude.

Par sia satura, quando il cici raggiorna, Di mano allora del gran Mastro uscita, O almen ci appar di tal freschezza adorna Che ben diria un pottri ringiovenita: Na oime? I che splende alquatole c più non torna Il soave mattin di nostra vita; Splende, e non torna più quella, che inflora Gli auni primi dell'uona, si dolce aurora. D'alte speranze inflora e d'alte vogile,

D'alte speranze infiora e d'alte voglic, D'aurati sogni e di felici inganni. Quella poi viene che l'incanto scioglie, Grave alla faccia, al portamento, ai panni, Quella filosofia per eui l'uom eoglie Nuova felicità conforme agli sani, E un ben, se certo più, meno vivaee, Una tranquilla, si, ma fredda pace.

Benebè ancor celì l'infiaramata fronte II sol dietro a quel giogo alto ed alpestro, Pur su le nubi, che dell'orizzonte Rosseggian qua e là nel sen cilestro, Pur lo veggi to del contrapost monte Su l'inforato vertico silvestro. Pur... Ma ve'ch'egli è sorto, e che dal polo Seccio agni anube, chè impera vuol solo.

Felice import? Quanto bello ei lûce E in che soave maestà serena! Maestà di gentil monarca o duce Che l'ocebio anmirator ferisce appens. Come di un vivid' oro e d'una lune Trenolante e azzurrina egli balena! Poi la ristringe al quanto e purga affatto, Onde men grande e più luceute è fatto.

To ti saluto e inchino, o di natura Custode e ad occhio uman visibil dio. Che senza le fora la terra? oscura Mole cadente nell'orror natio. Questa de' prati a me cara verzura, Questi ombrosi passeggi a chi degg'io? Chi primavera di bei lior corona? Chi di tante ricchezze orna Pomona?

Pur raro a te lo sguardo e l'alma ingrata, O re del mondo, il mortal basso intende. Vive nolturio e in camera dorata, Quavi a te in onta, mille faci accende: Le cene allunga, e quando la rosata Luce ne'suoi bicchier fere e risplende, Questa luce, ch' or me di gioia ingombra, L'odia e la lugge, e cerea il sonno e l'ombra.

E pur quel caro a lui néttaro acceso, Che su i colmi hicchier gli ondeggia e gioca, lla da te quella grazia, e da te preso lla quel nobile ardir di cui s'infoca. Pur maturo da te quell'for si reso Che su le vesti sue divide e loca, E quel diamante, che polisce e integlia, La man ne ingemma, e gli occita si vulgo abbaglia.

Chè, qual rosseggi, rimenando il maggio, Nella rosa, e biancheggi entro i ligustri, Tu sci che, in loro imprigionando un raggio, Il diamante e il rubin colori e illustri. Smaili dietro le gemme altri men saggio: Che son, sena' opra di sculture industri? Ma sena'arte o lavor vergine rosa Molece due sensi può, bella e odorosa.

Vidi talor la tua infocata afera Uscir della tranquilla onda marina, E vidi l'ocean, che specelno t'era. Tutto acceso di luce porporiua. Pregai che l'increspasse aura leggiera, E nuova meraviglia ebbi vicina: Scorsi di più color l'onde ripiene. E noi tanto dell'arte amiam le scene? Di si vago e mirabile oriente Spesso godei quand' io solcava il mare: Pur non vorrei la dolce erba presente Col soggiorno cambiar dell' onde asuare. Oui pur del sole i rai veggo sovente, Mentre da foglie e rami egli traspare, Rapirue verde, e a me condur tesoro Di liquidi smeraldi e d'ostro e d'oro.

Il rugiadoso prato, che biancheggia, Tutto al levar del sol s'ingemma e brilla. Il rivo d'uno sguardo il sol dardeggia, E il rio volge in ogni onda una favilla. Erge de' fiumi ancor la muta greggia Talvolta al sol l'attonita pupilla, E il sole anch' ella, in sua letizia muta, Quanto i belanti e i volator, saluta.

Congiungo a queste aneli' io la mia favella, E, de'miei colli errando per le cime, Con meraviglia della villanella, Che l'estasi mia vede, alzo le rime, Fin che lunghe son l'ombra, e i campi bella Varietà d'aureo e di scuro imprime, E l'azzurro del ciel vincono i monti. Che lunge in faccia mia levan le fronti.

Meglio che tra cittade angusta e bruna, Volano al puro aere aperto i carmi: Oui Cirra in ogni colle, ed in ciascuna Fonte Permesso rimirar qui parmi. Forse giunge il mio canto in parte alcuna, Bench' io voglia tra lochi ermi celarmi: 'Che non giungano, o Silvia (1), a le sue note, Benehe romito, non bramar chi puote?

Così appunto, in quest' ora alma e vitale Che il sol de' primi rai l'etere inonda, Lodoletta montante, che su l'ale Si libra e nuota nella lucid'onda, Vibra il suo canto solitaria, e tale D' aureo lume oceano la circonda . Che si toglie allo sguardo, e in quello avvolta Nessun la vede, e da ciaseun s'ascolta.

Oh, com' è questo ciel, sia tale il core! E più non ne rannuvoli il sereno O follia, che par senno o dolce errore, Che offre tazza d'ambrosia, ed è veleno. Sol chieggo che alle corte ed ultim'ore, Quando vien l'anno della vita meno, Quello almen tra i miei sensi, alle cui porte Sta l'alma per vedere, io serbi forte.

Ma s' io ciò (sole, ascolta ancor), s' io mai Alla madre cessar l' omaggio antico

(1) La relebre Silvia Verza.

Di rispetto e d'amore, o ne'suoi guai Dovessi un di uon ascoltar l'amico: Se fosse per levar non finti lai, Senza un sospiro mio, l'egro mendico, O da me in vista nulla men dogliosa L'orfano per patire o l'orba sposa;

Possano d'impreviso entro un eterno Orror notturna gli occhi miei tuffarsi, Ed al tuo, sacro sol, lume superno, Di trovario non degni, invan girarsi: Ne più quindi apparisca a me l'alterno Delle varie stagion rinovellarsi, Nè sul pallido ciel mirar vicino Goda il ritorno del gentil mattino.

#### IL MEZZOGIORNO.

La 've gode uno stuol di folte piante liamo con ramo unir, fronda con fronda, Ora condur mi piace il passo errante, E del fiume viein premer la sponda: Del fiume, a cui di verde ombra tremante Quelle spargendo van la rapid'onda, Mentre sul pinto suol tessono un arco Che alle fiamme del ciel chiude ogni varco. Di meriggiar tra il folto han pur costume Ora i più vispi volator canori: Ma tema alcuna dell' ardente lume Non turba, o farfallette, i vostri errori. Parte battendo in faceia al sol le piume Fa varia pompa di pitture e d'ori, Parte di fiore in fiore si trastulla.

Ed ora che l'acuto ardor del giarno Fuori all'erbe ed ai fior l'ambrosia tragge. Non più carche di cera, ma ritorno Fanno gravi di mel le perchie sagge. Farfallette oziose, il nieglio adorno Cedete a lor di queste verdi piagge: Questa è gente operosa, e le giornate Spende in util fatica; e vol scherzate. Rassomigliate voi quelle donzelle Chr. non salendo all' onor mai di donne. Godon sol di mostrarsi ornate e belle,

Come se tutto lor pincesse e nulla.

E di vari color spiegar le gonne:

Ma gereggian le industri api con quelle Che, delle case laro vere colonne, Sudano in bei lavori, e l frutti sanno Mostror delle lor cure al fin dell'anno, Sediam: della stagion non tempra il foco Anche il salo mirar dell'onda fresca, Su la cui faccia il ventolin del loco

La punta all'ali sue bagna e rinfresca? Onda, che la città vedrai tra poen,

Di', prego, al dolce Idalio mio (1) eb'ei n'esca ; Lasci le ignite mura, e un giorno almeno Tenti qui meco all' amistade in seno.

Che s'egli manca e qua non drizza il piede, Solo non io pro vivo quest'ore; Che meco all'ospitale ombra qui siede O il divin dell' Erialno cantore, O quel su le cui carte ancor si vede Arder la più gentil fisuma d'amorre Qual mai non arse in uom dopo nè prima, Né fu versata così dole in rima.

Tale de l'incaoto de' celesti earmi, Tal doleczza uel sen mi serpe ed erra. Che un nuovo mondo allor mi cinge, e parmi Nuove forme vestir l'aere e la terra. Già tutto mi s'avviva: i trouchi, i marmi, Ogni crba e fronda mi'anima rinserra: « L'onda d'annor, d'amor mormora l'aura », E intenerito i lor chiede una Laura.

Nè men con l'altra di vagar mi giova Per abitata o per solinga strada, E veder dame e cavalieri in prova Di cortesia venir, venir di spada; Mostri di forma inusista e nova, Castel che sorga d'improviso o cada, Opre d'ineauto ove maggior si chiude, Che tosto non appar, senso e virtude.

Poi rivolgo lo squardo, e sul pendio Della collina, ove son d'oro i campi, Le falei in man de mietitor vegg'io, Sotto il pendulo sol, dar lampi e lampi. Ma tu, buon mietitor, frena il desio E non dolerti che di man ti scampi E alle povere man della pudica Spigolatrice resti alcuna spiea.

So, tua mercede, sostener nel verno Potrà sè stessa tra le angustic avvolta, Solleverà di te prece all' Elerno, Che sempre quella d'un cor grato sacolta: El anco di stagion nemica a scherno La nuova tua s' indorerà ricolta, E vedrai che la tua d'altrii pietade, plù che le piogne ei il sol, giova alle biade.

Ir leggendo taior mi piace ancora Qualche bella d'amore istoria finta, Cui di dolce eloquenza orna e colora Penna in anglici inchiostri o in franchi tinta.

(1) Coi rhama l'autore l'amico suo cente Andrea Nagarola, Questo cavaliere, manono di vità due ami e mezzo dopo scritti questi versi, cioè mell'inverno dell'amon 1737. Dono ilettrato e huno cittadino, avendo sostenuto più volto pubblici impiephi. Pa poi d'una sossità di mandrer e d'una puerca d'ecostumo ordinarla, e mori in età aucor fresca con invidiabile e rara costanza.

ZONCADA. POESIC.

Qui più d'una mia propria e più talora D'una vicenda tua chiara e distiuta, Zenofila gentil, legger m'è avviso

E di lagrime dolci aspergo il viso.

O tu, tu la cui sorte ai destin mici
Parca pur che dovesse ir sempre unita,
Chi detto avrebbe un di ch'io condurrei
Dalla tua si diversa or la mia vita?
Mentr'io questo ragiono, appena sei
Tu forse di tue piume al giorno uscita,
Ed ora siedi al lumo suecchio, dove

Visita un di le mie romite sportle: Ecce venirti ad incontrar per via Con le più rosce frutta e le più bionde Le forosette della villa mia. Tattenle questo zefiro, che l'onde Agitar del tuo crin forse desla, E, più che da'lior suoi, spera diletto Da quanto ti fiorisce in volto e in petto.

Mediti nuove fogge e piaghe nuove.

Meravigliando Cromi al di novello Parmi immobile star sovra l'aratro, Veggendo il campo rivestio e bello, Ove prima giacea più nudo ed atro. Sai, gli dirò, qual magico pennello Questo di colli rabbelli teatro? Vedi tu questa rosa, e là quel gigilo? Le mano, qui pero la vicea il cettio

La mano qui poto, la volse il ciglio. Frutto de'suoi sorrisi e non del sole È quest'acre si lucido e screno; De'liati suoi, non d'erbe e di viole, Frutto è quest'acre di fragranza pieno. Un dolce resto delle sue parole Ondeggia none del liquid'acre ni seno. Del 1 serbi a lungo di quel snon la traccia, E taccia intanto di rivo, e il busco taccia.

#### LA SERA.

Imagine di questa manna vita, Che siccome al suo fin più s'avvicins, Più del cammin par correre spedita Quel resto che dal ciel le si destina, È il sol, quando con bella dipartita, Ch'è ritorno ad altrui, ratto declina, E tinge il muro del ritiro mio D'un rosco raggio che par dirmi: Addio.

Dalla sua grotta in sen d'aira foresta. Ove condanse il di chiuso e iontano, Esce il Silenzio, e della grave testa A' suoi ministri accenna e della mano; Onde subito il cocchio a lui s'oppresta, Sul qual benebè qua e là discorre il piano, Pur nè di calpestio mai nè di ruote Nè di sferza romor l'aura persuote. Ma tanto aucora ei domioar non pare Che non susurro alcun fera gli orecchi; E or pur la villanclia a quelle eliaire Fouti che sul mattin lo făro specchi Per attigner s'affecta, e a legiolare Cantando va degli ondeggianti secchi, Mentre forse da un lato e fu lia mira E dal ruviulo cor su lei sospira.

E dal ruviolo cor su lei sospira.

Dalla capanna in ruole bianche ed alre,
Dolce al villan rieliamo, il fumo socende,
Dalla capanna ove solerte madre
A preparar fa parca cena intende;
Mentre il fanciulto corre incontro, e al padre
La faccia innalza, o le ginocchia prende,
E arcani amor va balbettando: stanco

Quel più non sente e travagliato il fianco. E il figlio in alto leva, ed entro viene; E il minor fratellin tolto, ed assiso, L'un sul ginocchio, e in braccio l'altro tiene, Di cui la mano scherzagli sul viso: La madre ora al bollir dell'olle piene Ed ora a quei tre eari la l'occhio fiso; E giù la mensa lor fuma, non senza f due sali migliori, famo e innocenza. O bella sera, amabil dea fra mille, Che non suonnno i miei versi più dolee, E il gentile tuo viso e le pupille, Onde melanconía spira sì dolce, E il crin che ambrosia piove a larghe stille, E quel, che l'aure rinfrescando molce, Respiro della tua bocca rosata,

Che non ho per lodar voco più grala?
Ma o sia che rompa d'improviso un nembo,
Che a le speuzzi il bel crin, la primavera,
O il sen nuda e alla veste alzando il lembo
L'estate incontro a le mora leggiera,
O che autunno di foglie il easto grembo
tioda a le ricolmar, te, dolte sera,
Canterò pur; s'io mai potessi l'ora

Tauto o quanto altungar di tua dimora, Già toria a cassi il caccitor vagante; Ah! sì crudo piscer me non invita L'inoccute a mirar pinto volante Cader dell'alto e in ciel lasciar la vita, O a sentirio non morto e palpitante Tra le mie cade e sanguinoso dita. Più mi piace, campestre cavaliero, Sol mio Druno vagar ratto destriero.

Vien dalla stalla: ci rode il ferreo morso E trema impaziente in ogni vena: Nille de'passi suoi prima del corso Perile, e in cor batte la lontana arena. Vedelo poi volar con me sul dorso Fanciulta che dell'occhio il segue appena; Vede sutto a' suoi piè la bianca polve, Che s'altra a globi e la via tutta involve. E talor gioverà per vic novelte Porlo, e piagge tentr nou tocche avanti; Porderni volontario, e di donzello Suurrite in bosco e di guerrieri erranti I lunghi casi e le vicende helle Volger nell'alma, e sognar larve e incanti: Poi, riuscendo al noto calle e trito, Goder del movor discoperio sito.

Ma già il sole a mirar non resta loco Che in quello nubi a cui l'instabil seno Spleode di fugliva ambra e d'un foco Che al torcer sol d'un guardo mio vien meno. Par che il colle s'abbassi; e a poco a poco Fugge da solto all'occhio ogni terreno: Già manca, già la bella secoa verde Entro a gran ombra si ritira e nerde.

Oh così dolcemente della fossa Nel tacito calar sen tenebroso, E a poco a poco ir terminaodo lo possa Questo viaggio uman caro e affaocoso! Ma il di, ehe or parte, riederà: quest'ossa lo più non alzerò dal lor riposo; Ne il prato, e la gentil sua varia prole Bivedri più, ne il dolce addio del sole.

Forse per questi ameni colli un giorno Moverà spirto amico il tardo passo: E chiedeodo di me, dol mio soggiorno, Sol gli fia mostro senza nomo un sasso Sotto quell'(co a cui sovente or torno Per dar ristoro al lianco errante e lasso, Or pensoso ed immobile qual pietra, Ed or voci (ebbe vibraudo all'etra.

Mi coprirà quella stess'ombra morto, L'ombra, meotr'io vivea, si dolce avuta, E l'erba, do'miel lumi ora conforto, Allor sol capo mi sarà cresciuta. Felice te dirà fors'ci, elto, scorto Per una strada, è ver, solinga e muta, Ma donde in altro suol meglio si varca, Giungesti quesi ad ingauora la parca.

L'alme stolte nodrir non aman punto II pensier della loro ultima sorte, E che solo ogni di morendo appunto Può fuggirsi il morir, non faosì accorte. Così divien come iuvisibil punto II confin della vita o della murte; Onde insieme compor quasi n'è dato Di questo e del venture un solo stalo.

#### LA NOTTE.

Uià sorse, ed ogni stella in ciel dispose Notte con«mano rugiadosa e bruna; Piena nell'orbe suo splende, e le cose Di soave color tinge la luna; E della villa e delle popolose Città la gente si rinserra e aduna: Ma qui su questa rupe, ond'uom non veggio, Signor del mondo abbandonato, io seggio.

Come nella natura che sospende
Ogn'opra agli occhi è la quiete augusta !
Come da un cor che la sua voce intende
Questo silenzio universal si gusta !
Universale, se non quanto il fende
Cupo tenor di musica locusta,
E romorosi più nella profonda
Oujete o rio tra i sassi, o al vento fronda,

Insieme con le fresele aure notturne Voian le dolei calme e i bei riposi, E i genii che dormir nelle diurne Ore e godon vegliar eo' cicli ombrosi, E con sordo aleggiar le taciturne Giole tranquille ed i piacer peososi : Mentre su colle e pian disteso giace Quell'orror bello che attistando piace.

Quale nella rapita alma s' imprime Forza di melanconieo diletto! Com'è genile a un tempo ed è sublime Dei gran teatro, ove ora son, l'aspetto! Qui non s'ascolta, è ver, sospiri e rime Da non virile uscir musico petto; È ver qui non s'ammira in pinta scena

O danar ninfa o gorgheggier sirena. Në qui gran sale d'immortal lavoro Sorgon, dove le faci a mille a mille S'addoppian ne'eristalli, illustran l'oro. E l'aria tutta accendon di faville; Ed in giostra venire osan tra loro Tremule gemme e cupide pupille: Regna lo scherzo e il riso, ed ire e paei, Care più, se più son l'ire vivaci.

Mirabile è ciò tutto; e di quel bene Che dal mondo gentil tanto s'apprezza, E di quelle ch'ei dice utili pene, Me pur nell'età mia puose vaghezza. So i 'anistri d'uo ballo, o delle cene La non vulgare ed erudita ebbrezza; So di quanta ventura è l'andar vinto Da due ciglia, due guanee e un cor dipinto.

Ma, o ch'io vaneggi in questi giorni meno, O che or di follia saggia in preda io sia (Chè per necessità nell'uom terreno Forse s'annida ognor qualche follia), Questo pian fosco, questo ciel serno, La visibil di tanti astri armonia, D'ogni seena o palagio, e di quel ravche mal l'arte offiri possa, è a me più caro.

E parmi nuocer men quella elic in loco Notturno sì, ma liber' aura nasce, Che la chiusa, di eui l'avido foco Delle inlinite fiuccole si pasce. Perchè la danza e dell'ineerto gioco Duran così le ricercate anibasce, Che ogni fiamma, al manear dell'esca pura, Languendo accuserà le infide mura.

Quindi ogni guancia al fin pallida e, smuuta, Più che per colpa del vegitire, del ballo: Ne val, se ad arte colorita ed unta Fu prima in faccia al consigiler cristallo; Ché sotto il roso ancor trapela e spunta Vittorioso il crudel bianco e il giallo, E, come stelle d'annebbiato cicle, Le iofdicii pupille appunna un velo.

Dob splendan sempro a me fe care stelle fin così puro elici come or le miro! Mentr'io su l'ali del pensiero a quelle M'ergo che tragga ignota forza in giro, E nelle terre incognite e novvile, Audace pellegrioo, entro e m'aggiro, Veggo ablitanti, e sovra tutto impressa Con vario stil la sapienza istessa. E se, fermando l'instancali passo

Per quel di mondo in mondo alto viaggio, Dal freddo Urano estremo il guardo abhasso, La terra scorgo, e quest'uman legnaggio, Come oscuro il potente, il grando basso, Semplice il dotto, e mi par folle il saggio! Come vario, ma l'uom sempre veggi io Sotto fa scorza dell'eroe, del dio!

Ma qualo dal viein secreto boseo
Soavissimo canto si dischiuse?
Dolce usignuol, la voce tua conosco,
Cho il suo nettere sempre in me diduse.
Sempre io 'iannia' tristo è il tuo genio e fosco,
E te compagno for dicoo le muse:
Ebbi geoio conforme io pure in sorte,
Ed entra i giovinetto a quella corte.

Pera chi al bosco tuo t'invola e udirti Crede riuchiuso in carcere molesto! Cantor non compro tra gli allori e i mirti Udir ti dee; che il tuo teatro è questo. Solo di terra e ciel può convenirti Tacito aspetto e dolcemente mesto, E libero varcar di ramo in ramo: Schiavo e avvillo alcun yeler non amo.

Tu, hende l'ombre da presenza rotte Non sien di luno o d'astro aleun, pur suoli Tesser musiche voci, e della notte L'orrop più tendrouso orni e cossoli. Ambo il canto innatziam tra rupi e grette, paghi, quantunque non uditi e silo. Che non cerra il piacer nell'altrui ioder Chi al preprio cer di solidiar soi golet. O note, suttes deità, che nata si monta di acce nin del soi virgi.

O notte, antica detta, che nata Sci pria del sole e più del sol vivrai, Venerata da me, da me cantata, Fin cli'io respiri aura di vita, antirai. In quella prima età, chiusa e celata Tra un manto oscuro tutto e senza rai, Stavi oziosa e nel pensoso ingegno Volgendo i fasti del viein tuo regno.

Poi sorta, e in eocchio d'ebano, frenando Sei destrier hruni con la manca mano, E con la destra argentos settro alzando, Regina uscisti fuor dell'oceano, Coronota di stelle e dispiegando Manto genmato per l'eterco vano, E con impressa nella fronte nera La soave di Cintia argentea sfera.

Salve, gran dea: te da sue torri onora L'osservator d'areaui vetri armato, Se mai qualelle tua gemma ignota oncors Nel velo o nel cria tuo scoprir gli è dato. Ma tutta rimirarti e tutte a un'ora Goder le tue hellezze è a me più grato. Nottr, de'vali e cor teneri amico, Coroni il nome tuo la mie fatica.

# A ISABELLA ALBRIZZI.

Saggia Isahella, od alta opra d'ingegno La souve lau voce in van uni aprona. Se d'Eliona un fior non seppi ancora. Se d'Eliona un fior non seppi ancora. Se grece de luo bamilin sa i giorni primi, Gentil bensì, ma piccol tena, come Potret, quantunque al lune de l'une squardi, O tela epica ordir, nelle cui fila poi metta in van il seuto dente il tempo, O si calazarmi i tragici colurni. Che dalle mie profesolo orme stampate

Sul tosco Pindo esca un' eterna luce? No, stagion non è questa in eui le dotte Giovi accender lucerne e ai muti fogli Con la penna febea dar voce e canto. Or Marte regna: il freno a lui del mondo Luseia, e con Temi, delle sacre leggi Custode attenta, e eon le caste muse Nel suo più interno ciel Giove si chiude. Chi fia che, armato d'innocente cetra, Non già di spada micidiale, speri Che il tempio della gloria oggi gli s'apra? Benchè di lauro il crin si cinga, indaruo Percuoterà le luminose porte, Se dalle verdi foglie ond' egli è cinto Purpureo non distilla umano sangue. O tu, tu sotto il cui scarpel divino Si rammollisce un duro marmo e pensa, Canova illustre, che in sì bassi tempi Tante volvi nel sen greche faville, Del tuo scarpello Italia stolta a torto Superha va: nobile è sol quel ferro Che nel petto dell' nom la morte imprime.

Ma se in pregio è così quell' arte cruda Che l'omicidio ed il furor consacra, Non è in gran parte de'poeti colpa? Tu il dicesti, Isahella; ed io raccolsi Tosto quell'aureo detto e in cor me'l posi. Qual suggetto ai poeti, oimè! più caro Che forti scontri di guerrier feroci, Colpi assestati con funesta cura, Ingegnose ferite e stragi industri? Nè peccan solo le apollinee carte. Tele dipinte, effigiate argille Metalli incisi, seriei trapunti Di scudi ed elmi, di loriche e spade Pompa barbara fan; tutte quell'arti Che la pace nutrica esaltan l'ormi, E co'suoi distruttor conginra il mondo. Non vedi come in mezzo all'urto esulti Dell'opposte falangi e delle rôcche Folgoreggiate su i famanti sassi Storica penna? Con alcun ribrezzo S'aggira, è ver, tra le civili guerre: Ma civili non son le guerre tutte? Ma non avvinse con fraterno laccio Tutti natura? E non è il proprio sangue, Nou le viscere sue, che l'infelice Forsennato mortal lacera e sparge? Tai cose in me talor solo rivolgo

Tra le frondose vivide parcti Che ombreggian la tua tempe, e che percosse Da' tuoi fulgidi rai tornan più verdi, O il suol ti veggan disegnar col piede, O sul tergo di candido destriero Passar rapida troppo a quel desio Che alberga in lor di vaglieggiorti a lungo. Questi sereni di, queste tranquille Purparee sere, queste notti azzurre Rinasceran nella mia mente un giorno, E per me si dirà: Deh come ratto Volò quel tempo! E in quella fredda etade Che l'uom sol quasi di memoria vive Il più dolce saran de' miei pensieri. E forse allor con qualehe amico spirto Farò tai detti: Quell' amabil donna Tra i vaghi boschi, ove rinehiusa ai lunghi Giorni estivi tessea leggiadro inganno, Volle udir dal mio labbro il gran Torquato. L' alta bellezza del divin poema, Che dal labbro m' uscia, nell'infiammate Dotte pupille sue vedeasi tutta, Come in lucido specehio, e a me Goffredo, Ammirato da lei, parea più grande. Udir piaequesi ancor l'arte felice, Onde il buen Caro dalle lazie corde Trasse il pio duce su le corde tosche: Senonchè si dolen, che qual sul volto Suol dell'opposta Cintia il raggio aurato

Del sole hianelieggiar, tal non di rado Dagl' italiei carmi ripercosso Tornasse argento di Virgilio l'oro. Come l' asta d' Achille il più gagliardo Figliuol di Priamo atterri, al fine io lessi Nell' Iliade novella che sul margo Del Medoaco pacque, opra famosa Del gran testor di quel difficil verso (1) Cui la gentil dell'echeggiante rima Barbarie mai non rabbellisee. È fama Che un di Calliope au l'aonio monte La smirnéa tromba da un antico alloro Staccando, ambe le mani a lui n' empiesse; E che intrepidu il labbro ad essa posto, Si dolei e forti e vari ei fuor mandasse Per lo greco metallo itali suoni Che le Tespiadi, che gli fesn corona, Si riguardaro attonite, e chinata Gli avrian la fronte, se da un'alta rape Non compariva in quell' istante Apollo.

Quest, o Isabella, doi tuo verde asilo Soavi oci eruditi in quell' etade Che seder favellando si compiece, Mi seran tema presisono e lungo; Quando dirio como due betie dive, certeias di Amisti, sorognosi ognora Della tua villa su l'aperte soglie La man porgrado e sorridendo sitrai; E come non poten ruvida e bassa Entrarri e alquanto riammervi un'almo, E non unicirce poi cella e gentile. Nell' oppidali si oque del tuo Lemmo Mettere il piede limacciono e torbo, e poi terrarleo Ivor limudo e arzurro.

Pasci degli altrui versi, o donna, intanto L'avida mente, e non curar de' miei. Dello splendido volto dell' augusta Calliope ancora io non sostenni il lampo, Melpomene, mentr' io sotto un oscuro Ciclo e rimpetto ad un'orrenda balza Tutto ai tristi piacer l'animo apriva, Degnommi, è ver, d'un grazioso sguardo: E il foco, ond'esso riempiemmi, io tosto Corsi a versar ne' tragici lamenti. Ma finchè al termin suo questa non giunge Gran tragedia europea, no, il sanguinoso Pugnale in mano io non ripiglio. Quando Dalla sua propria sorte oppresso giace Così ciascun che i veri altrui disastri Appena il cor gli strisciano passando, Soleheranno il suo cor d'alta ferita Finte o antiche vicende e roveseinti Nella scenica polve ingiusti troni?

(1) Del gran ce. Il Cesarotti,

Dirai ch' Erato aucora, Euterpe, Clio Nell' onda tersa d' Aganippe lava Le dorate sue trecce; ed io ti giuro Clie, se una pur di quelle dee canore Ver me sorriderà, tu non m'udrai Ne cantar nuovo cittadin che insigne Di libertà s' erge maestro, mentre Cento nell' alma sua tiranni cova: Ne uom scettrato che diurno letto Si fa del trono, su eui dorme e donde, Ove destisi mai, vibra un ignaro . Fulmine, obimè! su le innocenti teste. E lascerò ebe nobili fanciulle, Senza che fuor delle mic corde uscito Le scorga un inno, il piè movano all'ara, Spose gioconde, o rigide vestali; Ma il tuo vago bambin, ma le infantili Grazie onde a'orna, ma quel fior che sorge, Quel raggio che si lucido s' innalza, Mi verrà su la cetra: mi verranno Del padre suo le virtù dolei e il senno; E di colei che il ciel gli scelse in madre, Più spesso ancor che la beltà del viso, Quella più cara ancur d'un caldo core, Quella più rara d'un felice ingegno.

### I SEPOLCRI. A UGO FUSCOLO.

Qual voce è questo, che dal biondo Mela Muove canora e ch'io nell'alma sento? È questa, Ugo, la tua, che a te mi chiama Fra tombe, avelli, arelie, sepoleri, e gli estri Melancopici e cari in me raccende. Del mequio cantor su le immortali Carte jo vegghiava, e dalla lor favella Traeva jo nella nostra i lunghi affanni Di quell' illustre pellegrin che tanto Pugno pria co' Troiani e poi col mare (1). Ma tu, d'Omero più possente ancora, Tu mi stacehl da Omero. Ecco già ride La terra e Il cielo, e non è piaggia dove Non invermigli april vergini rose. E tu vuoi cli'io mi einga il crine incolto Di cipresso feral; di quel cipresso Che or di verde si mesto invan si tinge, Poscia che da' sepoleri è anch'esso in bando, Perchè i rami cortesi incurvi e piagni, O della gente che sotterra dorme Solice amico? Nè garzon sepolto, Che nel giorno primier della sua fama La man senti dell'importuna parca, Nè del tuo duolo onorerai fanciulla Cui preparava d'Imeneo la veste

(t) il Pindemonte attendeva altora a tradurre l'Odissea di Omero, L'eroe qui accennato è Ulisse. L'inorgoglia nasère, e il di che ororate Devece le menhe e d'innece la veste Devece le menhe e del garon sul espo Cresce il carlo e il orito sul espo Cresce il carlo e il orito e il cardo, O l'interrotto genito lugabre, Cui dall'ermo sua casa innalaz il gufo Langa-ulujante della luna ai raggio, La sola è che rissoni in quel deserto Voce del mondo. Alia sciagurata catar, Che il viver rende el il mori più samori.

Na delle piante all'ombra e dentro l'urne Confortate di pianto è forse il sonno Della morte men duro? Un mucchio d'ossa Sente l'ouor degli accerchianti marmi O de' custodi delle sue catene (1) Cale a un libero spirto? Ah! non è solo Per gli estinti la tomba. Innamorata Donna, che a brun vestita il volto inchina Sovra la pietra che il suo sposo serra, Vedelo aucora, gli favella, l'ode, Trova ciò ch' è il maggior ne'più crudeli Mali ristoro, un lagrimar dirotto. Soverehio alla mia patria nn tal conforto Sembro novellamente : immota e sorda Del cimitero suo la porta è ai vivi. Pure qual pro, se all' amoroso piede Si schiudesse arrendevole? Indiatinte Son le fosse tra loro, e un'erba muta Tutto ricuopre: di cadere incerto Sovra un diletto corpo, o un corpo ignoto, Nel core il pianto stagneria respinto. Quell' urna d' oro che il tuo cener chiude, Chiudera il mio, Patroelo amato: in vita Non funimo due, due non saremo in morte. Così Achille ingannava il suo cordoglio, Ed utile a lui vivo era quell' urna (2).

Il divin figlio, se talor e di false, Che Grecia imaginò, dir lice il vero, Il divin figlio di Giaptio (5) volle Il vama seme formar d'inganni dolet, D'illusioni amabili, di sogni Dorati amiore di diorate larve. Questa, io sento gridar, fu la sua colap; Go puniser l'augel che il cor gli rode Su la rupe caucasso, e non le tolte Dalla lampa del cei el sere faville. Quindi l'umon a rifar Pronnétei nuovi Si viguojo, e dell'umo, non che il pensiero, Si viguojo, e dell'umo, non che il pensiero,

(1) Chiana custodi delle catene dello spirito i sepoltri, che custodiscono il corpa, entro al quale lo spirito alterga come inceppato.

L'interuo senso ad emendar si danuo. Perdono appena da costoro impetra Quel popol rozzo ehe le sue capanne Niega d'abbandonar perchè de padri Levarsi e andar con lui non ponno l'ossa. Perdono appena la selvaggia donna Che del bambin, cui datte poppe morte Le distaceò, va su la tomba e spreme, Come di sè nutrirlo ancor potesse, Latte dal seno e lagrime dagli occhi: O il picciolo ferétro all' arbor noto Sospende e il vede, mentre spira il vento, Ondeggiar mollemente e agli occlii illusi, Più ehe di bara, offrir di eulla aspetto. Ma questi grati ed innocenti errori Non furo ancor ne' popoli più dotti ? Ma non amò senza rossor le tombe Roma, Grecia ed Egitto? A te sia lieve La terra, o figlio, e i bassi tuoi riposi Nulla turbi giammai, dice una madre, Quasi alcun senso, una favilla quasi Di vita pur nel caro corpo ereda. Memorie alzando e ricordanze in marmo, Tu vai pascendo, satollando vai L'acre dolor ebe men ti morde altora. Men da te lungi a te paion quell'alme Di eui le spoglie, ond'eran cinte, hai presso. Che dirò delle tue, Sieilia cara,

Delle tue sale sepolerali, dove Co'morti a dimorar scendono i vivi? Foscoto, è vero, il regno ampio de'venti lo corsi a'miei verdi anni, e il mar sicano Solcai non una volta, e a quando a quando Con piè leggier della mia fida barca Mi lanciava in quell'isola, ove Ulisse Trovò i Ciclopi, io donne oneste e belle. Cose ammirande io colà vidi: un monte, Che fuma ognor, talora arde e i maeigni Tra i globi delle fiamue al ciclo avventa. Tempii else vider cento volto e cento Riarder l' Etna spaventoso, e aneora Pugnan con gli anni, e tra l'arena e l'erba Sorgon maestri ancor dell'arte antica-Quell' Aretusa (1) ehe di Grecia volve Per occulto cammin l'onda d'argento, Cont'è l'antico grido, e il greco Alfeo, Che dal fondo del mar non lungi s'alza , E costanti gli affetti e dolci l'acque

(1) Favoleggiossi che Alfro, inusmorato di Arctuso, tolse ad inseguirita, Diana cambiò in fonte la sva compagna; ed Alfro, convertito in Biuma, attraversò le acque del mare senza mischiarsi punto con esse, per raggiungere Arctuso nella Sicilia, dove questi due fiumi si confindono.

Serba tra quelle dell'amara Teti.

<sup>(2)</sup> Omero, Hinde, lib. XVIII e XXIII,

<sup>(3)</sup> Prometeu.

Ma cosa forse più ammiranda e forte Colà m' apparve: spaziose, osenre Stanze sotterra, ove in for nicchie, come Simulaeri diritti, intorno vanno Corpi d'anima vôti, e con que panni Tuttora in eui l'aura spirar fur visti, Sovra i muscoli morti e au la pelle Così l'arte sudò, così caccionne Fuori ogni umor che le sembianze antiche, Non che le carni lor, serbano i volti Dopo cent'anni e più: Morte li guarda E in tema par d'aver fallito i colpi. Quando il cader dell' autunnali foglie Ci avvisa ogni anno che non meno spesso Le umane vite cadono, e ei manda Su gli estinti a versar lagrime pie, Discende affor ne' sotterranei chiostri Lo stuol devoto: pendono dall'alto Lampade con più faci ; al corpo amato Ciascun si volge, e su gli aspetti smunti Cerea e trova ciascun le note forme; Figlio, amico, fratel trova il fratello, L'amico, il padre: delle faci il lume Così que' volti tremolo percuote Che della Parca immemori agitarsi Sembran tafor le irrigidite fibre. Quante memorie di dolor comuni, Di comuni piacer! Quanto negli anni Che si ratti passor viver novello! Intanto un sospirar s'alza, un confuso Singhiozzar lungo, un lamentar non basso, Che per le arcate ed echeggianti sale Si sparge, e a cui par che que' corpi freddi Rispondano: i due mondi (1) un piecol vareo Divide, e unite e in amistà congiunte Non fur la vita mai tanto e la morte

Na stringer troppo e scompigliar qualehe alma Questa scena potrin. Ne' campi aviti Sorge e biancheggia a te nobil palagio, D'erbe, d'acque, di fior cinto e di molta, Che i tuoi padri educaro, inelita selva; Riposi là, se più non bee quest' aure, L'adorata tua sposa. Un bianco marmo, Simbol del suo candor, chiudala e t'offra Le sue caste sembianze un bianco marmo. Ma il solitario loco orni e consacri Religiou, senza la cui presenza Troppo e a mirarsi orribile una tomba. Scorra ivi e gema il rio, s'imbruni il bosco, E s'incolori non fontan la rosa Che tu al marmo darai spiccata appena. Non odi tu per simil colpo il fido Pianger vedovo tortore dall'olmo? Quando più freve il di, quando più i estupi

(f) Quello dei vivi e quello dei morti.

Tariono, il verde orror della foresta, Che il sole indora qua e là, tl accolga. Nel rio che si lamenta e in ogni fronda Che il vento scuota sentirai la voce Della tua sposa: con le amiehe note Sotto il suo busto nella pietra incise Ti parlerà: Pos, ti dirà, pon freno, Caro, a tanto dolor : felice io vivo. E quando il più vicino astro su i campi La smorta nua luce notturna piove, Pur t'abbia il bosco; candida le vesti E delle rose che di propria mano Per lei spiccasti incoronata il capo La tua sposa vedrai tra pianta e pianta; Ambo le guance sentirai bagnarti Soavissime lagrime, e per tutta Scorrerti l'alma del dolor la gioia.

Così eletta dimora e sì pietosa L'Anglo talvolta, che profondi e forti Non meno che i pensier vanta gli affetti, Alle più amate ceneri destina Nelle sue tanto celebrate ville, Ove per gli occhi in seno e per gli orecchi Tanta m'entrava e ai innocente ebbrezza. Oli elii mi leva in alto, e elii mi porta Tra quegli ameni, dilettosi, immensi Bosehereeri teatri! Olı ehi mi posa Su que' verdi tappeti, entre que' foschi Solitari ricoveri, nel grembo Di quelle valli ed a que colli in vetta! Non recise coth bellies scure Le gioconde ombre, i consueti asili Là non cercuro invan gli ospiti augelfi: Nè primavera s'ingannò, veggendo Sparito dalla terra il noto bosco Che a rivestir venia delle sue frondi. Sol nella man del giardinier solerte Mando lampi colà l'acuto ferro Che rase il prato ed agguagliollo, e i rami, Che tra lo sguardo e le lontane scene Si ardivano frappor, detto corresse. Prospetti vaghi, inaspettati incontri, Bei sentieri, antri freschi, opaelii seggi, Lente aeque, e mute all'erbe e ai fiori in mezzo, Precipitanti d'alto acque tonanti, Dirupi di sublime orror dipinti: Campo e giardin, lusso erudito e agreste Semplicità; quinei ondeggiar la messe, Pender le capre da un'acrea balza, La valle mugolar, belare il colle, Quinci marmoreo sovra l'onde un ponte Curvarsi, e un tempio biancheggiar tra il verde Straniere piante frondeggiar che d'ombre (1)

(t) Acceona le piante portate dall'America ed ombreggianti il spolo britanne. Spargan americane il suol liritanno, E su ramo che avca per altri augelli Natura ordito augei cantar d' Europa; Mentre superbo delle arboree corna Va per la selva il cervo, e spesso il capo Volge e ti guarda; e in mezzo all'onde il cigno Del niè fa remo, il collo inarca, e fende L'argenteo lago: così bel soggiorno Sentono i bruti stessi, e delle selve Scuoton con istupor la cima i venti. Deh perchè non poss' io tranquilli passi Muovere ancor per quelle vie, celarmi Sotto l'intreccio ancor di que' frondosi Rami ospitali, e udir da lunge appena Mugghiar del mondo la tempesta, urtarsi L'un contra l'altro popolo, corone Spezzarsi e scettri? Oh quanta strage! Oh quanto Scavar di fosse e traboccar di corni E ai condottier trafitti alzar di tombe (1)!

Nè già conforto sol, ma scuola ancora Sono a chi vive i monumenti tristi Di chi disparve. Il cittadin che passa Gira lo sguardo, il piede arresta e legge, Le scritte pietre de'sepoleri legge: Poi, suo eammin seguendo, in mente volge Della vita il brev'anno e i di perduti, E dice: Da qual eiglio il pianto io tersi? Non giovan punto, jo sollo, i carraresi Politi sassi a una grand' alma in cielo, Dove altro ha guiderdon che gl'intagliati (2) Del Lazio arguti accenti, o le scolpite Virtú curve su l'urna e lagrimose. Ma il giovinetto che que' sassi guarda Venir da loro al cor sentesi un fuoco Che ad imprese magnanime lo spinge. Figli mirar di eui risplenda il nome Ne' secoli futuri, o mia Verona, Non curi forse? Or via, que' simulacri Che nel tuo foro in miglior tempi ergesti, Gettali dunque al suol : cada dall'alto Il tuo divino Fracastor (5); dall' alto Precipiti e spezzato in cento parti Su l'ingrato terren Maffei (4) rimbombi. Bello io vorrei nelle eittà più illustri Recinto sacro ove color che in grande Stato o in umil cose più grandi opraro Potesser con onor pari in superbo

Letto giacer sul loro guancial di polve. Quell' umano signor per la sui niorte Piangenti sol non si vedran que' volti Che del cenere regio adulatrice L'arte di Fidia su la tomba sculse : Quel servo che recò la patria in corte E fu ministro e cittadino a un tempo: Quel duce che col nudo acciaro in pugno L'uomo amar seppe, e che i nemici tutti, Sè stesso ed auco la vittoria vinse; Quel saggio cha trovò gli utili veri O di trovarli merito: quel vate Che dritto ebbe di por nel suo poema La virtu, che nel petto avea già posta: Scarpello industre i veri lor sembianti Ci mostrería: nella sua sculta imago Questi, mirate, ha la bontà che impressa Nel eor porto; quegli la fronte increspa E al comun bene ancor pensa nel marmo. Oui nelle vene d'un eroe che trasse Dagli occhi sol de' suoi nemici il pianto (1) Scorre il bellico ardir : là un oratore Così stende la man, così le labbra Già muover par che tu l'orecchio tendi : E in quella faccia else gli è presso, il sacro Poetico furor vedi scolpito. La pietra gode, e si rallegra il bronzo Di ritrar qua e là scettri elementi, E giusti brandi, e inviolati allori, Cetre soavi e non servili o impure. Quando la scena del corrotto mondo Più i sensi attrista, ed il cor prostra, io entro Nel cimitero augusto e con gli sguardi Vado di volto in volto : a poco a poco Sento una vena penetrar di dolce Nell'amaro che inondami, e riprende Le forze prime e si rialza l' alma. Ma, in quel vôto colà 've monumento Non s'erge aleun, quali parole nere Correr vegg'io su la parete ignuda? Colui che primo di que' grandi ad uno Che nel bel chiestro dormono con l'opre Somialierà, deporrà in questo loco La testa e, in marmi non minori chiuso. Sonni anch' ei dormirà non meno illustri. Così le non mal nate alme dai lacci D'un vile ozio sciorrinnsi; e di novelli O in guerra o in pace salutari eroi Feconda torneria la morta polyc.

Bella fu dunque e generosa e santa La fiamma che l'accese, Ugo, e gli estremi Dell' uom soggiorni a vendicar ti mosse, Perché taior con la febea favella

(1) Morde i più dei conquistatori, rovincoi al nemici non men che ni propri concittadini.

<sup>(1)</sup> Allude alle guerre incessanti de tempi ne quali SCEME

<sup>(2)</sup> Le iscrizioni ai morti facevansi quasi tutte in latino. (3) Celebre medico del secolo XVI e porta latino di

aquislta eleganza. (4) Di Scipione Maffei, antore dell'opera Verona illu-

strata, il Pindemonte scrisse un bell'elogio.

Si ti nascondi ch' io ti cerco indaruo? È vero ch'indi a poco innanzi agli occlu Più lucente mi toroi, e mi consoli: Così quel liume (1) che dal puro laco Onde lieta è Ginevra esce cilestro, Poscia elle alquanto viaggiò, sotto aspri Sassi enormi si cela, e su la sponda Dolente lascia il pellegrin, che il passo Movea con lui: ma dopo via non molta Shueare il vede dalla terra, il vede Fecondar con le chiare onde sonanti Di nuovo i campi e rallegrar le selve. Perehè tra l'ombro della vecchia etade Stendi lunge da noi voli sì lunghi? Chi d' Ettor non eaoto? Venero anch'io Ilio raso due volte, e due risorto, L'erba ov'era Micene, e i sassi ov' Argo; Ma non potrò da men lontani oggetti Trar fuori ancor poëtiche scintille? Schiudi al mio detto il core : antica l'arte Onde vibri il tuo stral, ma non antico Sia l'oggetto in eui miri: e al suo poeta, Non a quel di Cassandra, Ilo ed Elettra, Dall' Alpi al mare farà plauso Italia.

Così delle ristrette e non percosse Giammai dal sole sotterrance case, lo parlava con te, quando una tomba Sotto allo sguardo mi s'aperse, e abi quale! Vidi io stesso fuggir rapidamente Dulle guance d'Elisa il solit' ostro, E languir gli occhi, ed un mortale affanno Senza posa insultar quel seo che mai Sovra le aorbasce altrui non fu tranquillo. Pur del reo morbo l'inclemenza lunga Rallentar parve; e già le vesti allegre Chiedeva Elisa, col pensiero ardito Del bel Novare suo l'aure campestri Gia respirava; ed io, credulo troppo, Sperai che seco aucor non pochi soli Dietro il vago suo colle avrei sepolti. Oh speranze fallaci! Oh mesti soli, Che ora per tutta la celeste volta lo con sospiri inutili accompagno! Foscozo, vieni e di giaemti uo nembo Meeo spargi su lei: ravvisti a tempo, I miei concittadin miglior riposo Già concedono ai morti; un proprio albergo Ouindi aver lice anco sotterra, e a lei Dato è giacer sovra il suo cener solo. Ecco la patria del suo nome impressa: Che delle madri all'ottima la grata Delle liglie picta gemendo pose.

(t) It Rodano. Qui il Pindemonte per bello e gentil modo tocca l'oscurita che s' incontra tabiolta nel carme di l'igo Foscolo.

ZONCADA. Poesie.

Rendi, rendi, o mia cetra, il più soave Suono che in te s'asconda, e che a traverso Di questo marmo al fredd' orecchio forse Giungerà. Che diss' io ? Spari per sempre Quel dolce tempo elle solea cortese L'orecchio ella inchinare a' versi miei-Suon di strumento unian non v'ha che possa Sovra gli estinti, cui sol fia che svegli De' volanti del ciel divini araldi Nel giorno estrenso la gran tromba d'oro. Che sarà Elisa allor? Parte d'Elisa Un' erba, un fiore sarà forse, un fiore, Che dell'aurora a spegnersi vicina L'ultime bagneran raride stille. Ma sotto a qual sembianza e in quai contrade Dell' universo nuotino disgiunti Quegli atomi ond' Elisa era composta . Riuniransi e torneranno Elisa. Chi seppe tesser pria dell'uom la tela Ritesserla saprà ; l' eterno Mastro Fece assai più quando le rozze fila Del suo nobil lavor dal nulla trasse; E allor non lia per circolar di tanti Secoli e tanti indebolita punto Nè invecebinta la man del Mastro eterno. Lode a lui, lude a lui sioo a quel giorno.

### LA SOLITUDINE.

Pien d'un coro pensier che mi rapiva, Giunto io mi vidi ove sorgean d'antica Magion gli avanzi su deserta riva.

Cinge le mura intorno alta l'ortica, E tra le vie della cornice iofranta L'arbusto fischia e tremola la spica. Scherza in cima la vite o ad altra pianta, In giù cadendo, si congiunge e allaccia,

E di ghirlande il nudo sasso ammanta:

E con verde di museo estinta faccia
Sculto nume qui giace, e l'umil rovo
Là gran pilastro rovesciato abbraccia.

M'arresto; e poi tra la folt'erba movo: Troppo di eardo o spina al piè non cale, E nel vòto palagio ecco mi trovo. Stillan le volte, e per l'aperte sale Passa utulando l'aquilon, ne tace Nel cavo sen dell'oziose scale. E pender dalle travi odo loquace

Nido, entro cui tenera madre stassi

I frutti del suo amor coyando in pace, Quindi sul campo con gli erranti passi, Per via diversa dalla prims, io torno: Veggo persona tra i cespugli e i sassi.

Sedea sovra il maggior masso, che un giorno Sorse nobil metà d'alta colunna: Abbarbicata or gli è l'edera intorno. M'appresso; ed era ossequiabil donna: Seenden sul petto il crine in dno diviso, E bianca la copria semplice gonna, Par che lo sguardo al ciel rivolto e fiso Nello nubi si pasca, o tutta pòsi L'alma rapita nel beato viso, Chi sei? le dico; ed ella, i rai pensosi Chinando, Solitudine m'appello. O diva, sempre io t'onorai, risposi.

Mettea dal mento appena il fior povello, Ed uscendo (tu sai che parlo il vero) Dal folleggiar d'un giovanil drappello,

In disparte io traeva; e se un sentiero Muto e solingo a me s'apria, per esso Mi laseiava condur dal mio pensiero. Poseia delle città lodai più apesso Rustico asilo, e più che loggia ed arco, Piaequemi un largo faggio e un brun cipresso.

Questo so ben: ma elie sovente al varco Un nume t'aspetto, pur mi rammento, Rispose, e che per te sonar fe' l'arco. E stato fora allor parlar col vento

Il parlarti de'eampi, e morie stato Far un pesso lentan dal tuo tormento. Ma tutto de'tuoi giorni era il gran fato Seguir la tua giovine maga, e meno Curar la vita elle lo starle u lato

E, dal torbido sempre o dal sereno Lume degli occhi suoi pendendo, berne L'incendioso lor dolce veleno. -

È vero, è ver: ma chi mirar l'eterne Può in man d'amor terribili quadrella, E non alcuna in mezzo al cor tenerne, S'egli al fianco si pon d'una donzella Che ad una fronte che qual astro raggia Giunga în se stessa ogni virtu più bella; Che modesta ci sembri e non selvaggia,

Varia ne mai volubile; che l'ore Viva tra i libri e pur rimanga saggia? Ora l'età, l'esperienza e il core Già stanco ed il pensier, cho ad altro è volto, Di me stesso potran farmi signore.

Sorrise allor sorriso tal, else al volto Senza tor maesta crebbe dolcezza, La casta divagae così dir l'ascolto:

Molti di me seguir punge vaghezza; Ma vidi ognor come a poc' alme infondo

(1) Queste personificazioni prolungate di astrutte idee non sono da imitarsi, perchè, fermando la mente in cosa che realmente non è , rompono l'illusione. Personificazioni siffatte reggevana assai bene col politeisma; col principio cristiano, movente dall' Uno assoluto, non le pouno stare che come figure e quindi brevi e foggevoli. Fiamma verace della mia bellezza. ---Alcun mi segue, perchè scorge immondo Di vizi e di viltà quantunque ei mira: Questi non ama mo, detesta il mondo. Non ama me chi del suo prence l' ira Contro destossi ed in romita villa Esule volontario il piè ritira:

Ma la luce del trono, onde scintilla Su lui non balza, egli odia, odia l'aspetto Del felice rival elle ne sfavilla.

Non ehi la lontananza d'un soggetto Piange che prima il fea contento e pago, E gli trasse partendo il cor del petto; Ma d'un romito ciel si mostra vago, Per noter vagheggiar libero e oscuro Pinta nell'aere l'adorata imago. Questi voti d'un cor, che non è pare,

Odio; e di lui ehe in me cerea me stessa Solo gli altari e i sagrifizi io curo. Ma quanto a pochi è dagli dei concessa

Alma che sol di sè si nutre e pasce! Cli'ogni di che a lei spunta è sempre dessa! Ch'ognor vive a sé cara! Uom che le ambasce Del rimorso, torcendo in se la vista, Paventerà, questi per me non nasce, Questi sol qualche ben nel vario aequista

Tumulto, perchè in lui strugge e disperde La conoscenza di sè stesso trista. Ma su lucido colle, o per la verde Notte d'un bosco, co'pensieri insieme E co' suoi dolci sogni, in cui si perde, Passeggia il mio fedele; e duol non preme, Se faceia d'uom non gli vieu contro alcuna, Perchè sè stesso ritrovar non teme; E nel silenzio della notte bruna Estatielio fissar gode lo eiglia

Nel tun volto soave, o argentea luna; E per l'ampia degli astri aurea famiglia Gode volar; di mondo in mondo passa, Passa di meraviglia in meraviglia. Levando allor la fronte trista e bassa, Deh! grido, se ti piace il culto mio,

E ehe pensi di me, saper mi lassa. Il tuo culto sprezzar no, non poss' io: Ma seesso appena dalle gialle froude Avrà l'autunno il lor ramo natio Che tu darai le spalle a queste spende, E d'altro filo tesserai la vita Ove città sovrana esce dell'onde.

Ne però dal tuo core andrà sbandita La voglia di tornare al bosco e al campo, Tosto che torni la stagion fiorita. E se nol vieta di due ciglia il lampo, Se una dolce eloquenza non ti lega, Ti rivedrò; ne temo d'altro inciampo.

Ciò detto, in piè levossi; ed io: Deh! spiega

Se ancor mi s'apparecehia al core un dardo. Ello, già mossa: Il labro tuo mi prega Di quel che dubbio pende anco al mio sguardo. tynolito Pindemonte. Poesie (1).

#### ANACREONTICHE.

O platano felice, Ch'io stesso un di piantai, Bello fra quanti mai Levano il capo al ciel; Come si presto, dimmi, Le folte braccia hai stese.

Ne l'ira mai ti offese Di turbine crudel? Quel nome che t'impressi Nella corteccia verde

Lungi da te disperde Il nembo struggitor. Anch'io lo porto in seno Scritto per man d'Amore; Ma sento nel mio core Fremere il nembo ognor.

Ascolta, o infida, un sogno Della trascorsa notte: Parevami le grotte D'Alfesibko mirar; D'Alfesibko, che, quando Aiza la verga bruna, Fa pallida la luna, Fa pallida la luna. Padre (io gridai), nel fianco Ilo una puntura acerba:

Con qualche magic'erba Sanami per pictà. Rise il buon vecchio e disse; Fuggi colei che adori.

Fuggi colei che adori. Erbe per te migliori Alfesibéo non ha.

Guarda che bianca luna! Guarda che notte azzurra! Un'aura non susurra, Non tremola uno stel.

L'usignuoletto solo Va dalla siepe all'orno

(1) Vedi il giudizio iatorno a questo poeta a carte 313. E, sospirando intorno, Chiama la sua fedel. Ella, che il sente appena, Già vien di fronda in fronda E par che gli risponda:

E par che gli risponda:
Non piangere, son qui.
Che dolei affetti, o Irene,
Che gemiti son questi?
Ah! mai tu non sapesti

Non t'accostare all'urna Che il ecner mio rinserra: Questa pietosa terra È sacra al mio dolor.

Rispondermi così,

E sacra al mio dolor.

Odio gli affanni tuoi,
Ricuso i tuoi giacinti:
Che giovano agli estinti
Due lagrime o due fior?

Empia! Dovevi allora Porgermi un fil d'aita Quando traea la vita Nell'ansia e nei sospir. A che d'inutil pianto Assordi la foresta? Rispetta un'ombra mesta E lasciala dormir (1).

tacopo Vittorelli, Rime scelte.

A LUIGIA PALLAVICINI CADUTA DA CAYALLO SULLA RIVIERA DI SESTRE.

# Ode.

I balsami beati
Per te le Grazie apprestino,
Per te i lini odorati
Cle a Citeren porgenno
Quando profano spino
Le punse il pie divino,

(1) Oh la soave cosa che sono questa ausercentishe del Vitterdi las goardi al vezzo, alla leggideria, all'onosa del Vitterdi las goardi al vezzo, alla leggideria, all'onosa escapre facile del verso! Na poi se miri ai soggetto ed all'intendimento afinto appasal, desumali a te stesso: A che giava si fatta pocsia! Questo eterso cantore d'I-reace ed Boori fa eggi versumente pocta, eggi a osi se to logi la forma, tatto togli, non avendo ritratto nel busono nel tempi, non uso passione serse, nomipararia, rificaso di quella che ispirava davvero Suffo, Anarresoato, Ti-ballo?

Quel di che insana empira Il sacro Ida di gemiti, E eol erine tergea E bagnava di lagrime Il sanguinoso petto Al eiprio giovinetto.

Or te piangon gli Amori, Te fra le dive liguri Regina e diva! e fiori Votivi all'ara portano D'onde il grand'arco suona Del figlio di Latona.

E te ehiama la danza Ove l'aure portavano Insolita fragranza, Allor ehe, a'nodi indoeile. La chioma al rosco braccio Ti fu gentile impaccio.

Tal nel lavaero immersa Che fior, dall'eliconio Clivo eadendo, versa: Palla i dall' elmo liberi Crin su la man che gronda Contien fuori dell'onda.

Armoniosi accenti Dalla boeca volavano, E dagli occhi ridenti Traluceano di Venere I disdegni e le paei, La speme, il pianto e i baci.

Deh! perchè hai le gentili Forme e l'ingegno docile Vôlto a studi virili? Perehè non dell'aonie Seguivi, incauta, l'arte,

Ma i ludi aspri di Marte? Invan presagbi i venti Il polveroso agghiacciano Petto e le reni ardenti Dell'inquieto alipede, Ed irritante il morso Accresce impeto al corso. Ardon gli sguardi, fuma La bocca, agita l'ardua Testa, vola la spuma; Ed i manti volubili Lorda e l'incerto freno Ed il candido seno,

E il sudor piove, e i crini Sul collo irti svolazzano, Suonan gli antri marini Allo incalzato sealpito Della zampa ehe caccia Polve e sassi in sua traccia.

Già dal lito si slancia

Sordo ai clamori e al fremito,

Già già fino alla paneia Nuota... e ingorde si gonfiano Non più memori l'aeque Che una dea da lor nacque. Se non che il re dell'onde

Dolente aucor d'Ippolito Surse per le profonde Vie dal tirreno talamo: E respinse il furente Col eenno onnipotente.

Quei dal flutto arretrosse Ricaleitrando e, orribile! Sovra l'anehe rizzosse; Seuote l'areion, te misera Su la petrosa riva Strascinando mal viva.

Pera ehi osò primiero Discortese commettero A infedele corsiero L'azil fianco femineo E aprì con rio consiglio Nuovo a beltà periglio!

Che or non vedrei le rose Del tuo volto si languide, Non le luci amorose Spiar ne'guardi medici Speranza lusinghiera Della beltà primiera.

Di Cintia il cocchio aurato Le cerve un di tracano. Ma al ferino ululato Per terrore insanirono. E dalla rupe etnea Precipitar la dea.

Giojan d'invido riso Le abitatriei olimpie Perehè l'eterno viso Silenzioso e pallido Cinto apparia d'un velo Ai conviti del ciclo:

Ma ben piansero Il giorno Che dalle danze efesie Lieta facea ritorno Fra le devote vergini, E al eiel salia più bella Di Febo la sorella.

ALL'AMICA BISANATA-

Ode.

Qual dagli antri marini L'astro più caro a Venere Co'rugiadosi erini Fra le fuggenti teuebre

Appare e il suo viaggio Orna col lume dell'eterno raggio, Sorgon cosi tue dive Membra dall'egro talamo

E in te heltà rivive, L'anrea beltate ond'ebbero Ristoro unico a'mali

Le nate a vaneggiar menti mortali. Fiorir sul caro viso Veggo la rosa, tornano

I grandi occhi al sorriso Insidiando, e vegliano

Per te in novelli pianti Trepide madri e sospettose amanti. Le Ore, che dianzi meste

Ministre eran de farmachi. Oggi l'indica veste,

E i monili eui gemmaoo Effigiati dei Inelito studio di scalpelli achei,

E I candidi coturni E gli amuleti recano Onde a'cori notturni

Te, dea, mirando, obliano I garzoni le danze,

Te principio d'affaoni e di speranze. O quando l'arpa adorni

E co'novelli numeri E co'molli contoroi Delle forme che facile Bisso seconda, e intanto

Fra il basso sospirar vola il tuo canto Più periglioso; o quando

Balli disegni, e l'agile Corpo all'aure fidando Ignoti vezzi sfuggono Dai manti e dal negletto

Velo scomposto sul sommosso petto. All'agitarti, lente Cascan le trecce, nitide

Per ambrosia recente. Mal fide all'aureo pettine E alla rosea ghirlanda

Che or con Palma safute april ti manda. Così ancelle d'amore A te d'interno voluno Invidiate l'Ore.

Meste le Grazie mirino Chi la beltà fugace

Ti membra e il giorno dell'eterna pace. Mortale guidatrice D'oceanine vergini

La parrasia pendice Tenea la casta Artemide E fea terror di cervi

Lungi fischiar d'areo cidonio i nervi-

Lei predico la fama Olimpia prole; pavido Diva il mondo la chiama, E le sacrò l'elisio

Soglio ed il certo telo E i monti e il carro della luna in rielo. Are così a Bellona.

Un tempo invitta amazone, Die il vocale Elicona: Ella il cimiero e l'egida

Or contro l'Anglia avara E le cavalle ed il furor prepara.

E quella a cui di sacro Mirto te veggo cingere Devota il simulaero

Che presiede marmorco Agli arcani tuoi fari

Ove a me sol sacerdolessa appari. Regina fu, Citera

E Cipro ove perpetua Odora primavera Tenne beata e l'isole

Che col'selvoso dorso Rompono agli euri e al grand'Ionio il corso, Ebbi in quel mar la culla:

lvi erra ignudo spirito Di Faon la fanciulfa : E se il notturno zefiro

Blando sui flutti spira, Successo i liti un lamentar di lira: Ond' io, pien del' nativo

Aer sacro, su l'itala Grave cetra derivo . Per te le corde colie.

E avrai, divios, i voti Fra gl'inoi miei delle insubri nepoti.

SONETTI

Ch' altri non ho che me di eni mi lagne, PETR.

Solcata ho fronte, occhi incavati, intenti, Crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto, Labbro tumido, acceso, e tersi denti,

Capo chino, bel collo e largo petto; Giuste membra; vestir semplice eletto; Ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti; Sobrio, umano, leal, prodigo, schietto,

Avverso al mondo, avversi a me gli eventi; Talor di lingua e spesso di man prode; Mesto i più giorni e solo, ognor pensoso,

Pronto, iracondo, inquieto, tenace: Di vizi ricco e di virtù, do lode Alla ragion, ma corre ove al cor piace: Morte sol mi darà fama e rinoso,

Ne più mai toccherò le sacre sponde Ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde Del greco mar da cui vergine nacque

Venere e fen quelle isole feconde Col suo primo sorriso, onde non tacque Le tue limpide nubi e le tue fronde L'inclito verso di colui che l'acque Cantò fatali ed il diverso esiglio

Cantò fatali ed il diverso esiglio Per cui bello di fama e di sventura Baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

To non altro che il canto avrai del figlio, O materna mia terra; a noi prescrisse Il fato illacrimata sepoltura.

Par tu copia versavi alma di canto Su le mie labbra un tempo, aonia diva, Quando de'miei fiorenti anni fuggiva La stagion prima, e dietro erale intanto

Questa, che meco per la via del pianto Scende di Lete vêr la muta riva: Non udito or t'invoco; oimè! soltanto Una favilla del tuo spirto è viva.

E tu fuggisti in compagnia dell'ore, O dea! tu pur mi lasci alle pensose Nembranze e del futuro al termin cieco.

Però mi accorgo, e mel ridice amore, Che mal ponno sfogar rade, operose Rime il dolor che deve albergar meco.

Che stai? già il secol l'orma ultima lascia. Dove del tempo son le leggi rotte Precipita, portando entro la notte Quattro tuoi lustri, e oblio freddo li fascia:

Che se vita è l'error, l'ira e l'ambassia, Troppo hai del viver tuo l'ore prodotte; Or meglio vivi e con fatiche dotte A chi diratti antico (1) esempi lascia. Figlio infelice e disperato annante, E senza patria, a lutti aspro e a te stesso, Giovine d'anni e rugoso in sembiante.

Che stai? breve è la vita, e lunga è l'arte: A chi altamente oprar non è concesso Fama tentino almen libere carte.

(1) Temo di perder vita fra coloro Che questo tempo chiameranno antico. E secco è il mirto, e son le foglie sparte Del lauro, speme al giovenil mio canto: Perchè dal di ch'empia lienza e Marte Vestivan me del lor sanguineo manto, Cieca è la mente e guasto il core, ed arte

Vestivan me del lor sanguineo manto, Cieca è la mente e guasto il core, ed arte La fame d'oro, arte è in me fatta e vanto. Che se pur sorge di morir consiglio, A mia fiera ragion chiudon le porte

Non son chi fui; peri di noi gran parte:

Questo ebe avanza è sol languore e pianto;

A mia fiera ragion chiudon le porte Furor di gloria e carità di figlio. Tal di me schiavo e d'altri e della sorte, Conosco il meglio ed al peggior m'appiglio, E so invocare, e non darmi la morte.

Te, nudrice alle muse, ospite o des, le barbariche genti che ti han doma Nomavan tutte; e questo a noi pur fea Lieve la varia, antiqua, infame (1) soma. Ché se i tuoi vizi e gli anni e sorte rea Ti ha morto il senno ed il valor, di Roma In e viveva il gran dir che avvolgea

Regali allori alla servil tua eliioma.

Or ardi, Italia, al tuo genio ancor queste
Reliquie estreme di cotanto impero;
Anzi il tossano tuo parlar celeste

Ognor più stempra nel sermon straniero,

Onde, più che di tua divisa veste, Sia il vineitor di tua barbarie altero (2).

(4) Monatrum horrendum, informe, ingena, dice Virgilio di Politeno; Dante, per dorci un'idea terribile della pioggia infernele, rincalia l'insagine cogli epiteti occumulati dicendo:

> lo sono ol terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda, greve

e Giovanni Della Casa in quel suo famoso sourtto sul sonno serive:

O sónno, o della queta, umida, ombrosa Notte placido figlio.

Owere us, ad lagrandire l'insgine, moltiplicare gli epitel, come si pos ocogeren ad oni ratto nell'ano e nell'altro soo poema. Miousici prichaso alveni, misusici non sono queste the finno i prandi seritori. Verrisimes ma sena queste grandi seritari non sono. U difficile si de he nameno spontace del concetto, che il concetto sia tole che non sembrino un secorgimento di chi servi, sun una sua fermo naterale. Non pengano l'ologorana, si tremanta le figure ridute na arte, a specifico, a reprettorio tertorio.

(2) Per la sentenza capitale contro la lingua latina proposta nel gran consiglio cisalpino l'onno 4798. Uit di, 3 io non andro sempre fuggendo Di gente in gente, me vedrai seduto Su la tua pietra, o fratel mio, gemendo Il fior de'tuoi gentili anni caduto. La madre or sol suo di tardo traendo Parla di me col tuo cenere muto; Ma io deluse a voi le palme tendo E sol da lunge i mioi tetti saluto.

Sento gli avversi numi e le secrete Cure che al viver tuo furon tempesta, E pregn anch'io nel tuo porto quiete. Questo di tanta speme oggi mi restal Straniere genti, almen le ossa rendete Allora al petto della madre mesta.

Perché laceis il rumor di mia catena, bil lagime, di spome e di smor vivo E di silenzio; chè pietà mi affrena Se con lei parto, o di lei penne e scrivo. Tu sol mi accolti, o solitario rivo, Ove ogni notte amor seco mi mena, Qui affido il pianto e i miei danni descrivo, Qui affido il pianto e i miei danni descrivo. De controlle del diole la pianto e i mei danni descrivo. E narro come i grandi occhi ridenti Arsero d'immedati parcin il mo ovore.

E narro come i grandi centi ridenti Arsero d'immortal raggio il mio core, Come la rosea bocca e i rilucenti Odorati capelli ed il candore Delle divine membra e i cari accenti M'insegnarono alfin pianger d'aniore.

Era la notte; e sul funerco letto Agonizzante il genitor vid'io Tergersi gli occhi e con pietoso aspetto Mirarmi e dirmi in suon languido: Addio. Quindi, scordato ogni terreno obbietto,

Erger la fronte ed affissarsi in Dio; Mentre disciolta il crin batteasi il petto La madre rispondendo al pianto mio. Ei, volte a noi le luci lacrimose, Deli basti! disse; e a la mal ferma palma Annougibi il cano, lacque, e si nascose.

Appoggiò il capo, tacque e si nascose. È tacque oguun: ma allin, spirata l'alma, Cessò il ailenzio, e a le strida amorose La notturna gemea terribil calma. DEI SEPOLCHI.
A IPPOLITO PINGEMONTE.

All'ombra de' cipressi e dentro l' urne Confortate di pianto è forse il sonno Della morte men duro? Ove più il sole Per me alla terra non fecondi questa Bella d'erbe famiglia e d'animali, E quando vaghe di lusinghe innanzi A nic non danzeran l'ore future, Nè da te, dolce amico, udrò più il verso E la mesta armonia che lo governa (1), Ne più nel cor mi parlerà lo spirto Delle vergini muse e dell'amore, Unico spirto a mia vita raminga, Qual fia ristoro a'di perduto an sasso Che distingua le mie dalle infinite Ossa che in terra e in mar semina morte? Vero è ben, Pindemonte ! Anche la speme, Ultima dea, fugge i sepoleri; e involve Tutte cose l'oblio nella sua notte; E una forza operosa le affatica Di moto in moto; e l'uomo e le sue tombe E l'estreme sembianze e le reliquie Della terra e del ciel traveste il tempo. Nu perchè pria del tempo a sè il mortale

Invidierà l'illusion che spento Pur le sofferma al limitar di Dite? Non vive ei forse anche setterra, quando Gli sarà muta l'armonia del giorno, Se può destarlo con soavi cure Nella mente de' suoi ? Celeste è questa Corrispondenza d'amorosi sensi, Celeste dote è negli umani; e spesso Per lei si vive con l'amico estinto, E l'estinto con noi, se pia la terra Che lo raccolse infante e lo nutriva. Nel suo grembo materno ultimo asilo Porgendo, sacre le reliquie renda Dall' insultar de' nensbi e dal profano Piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, E di fiori odorata arbore amica Le cencri di molli ombre consoli. Sol chi non lascia credità d'affetti

Sol chi non lascia credita d'alletti Poca gioia ha dell'urna; e se pur mira Dopo l'esequie, errar vede il suo spirto Fra'i compianto de'templi acherontei (2),

(1) Epissole e poesie campestri d'ippolito Piademonte. (2) « Nam iom supe homines patriam carosque parenteis « Produkteront, viatra enkerusia TEMPLA petentes. (Locrezio, lib. III. 85). E chiamavano templa anche icieli (Ferenzio Escano at. III, se. 5. Ed Emilio presso Varrono Be limpun tatana his. V.l.) O ricovrarsi sotto le grandi ale Del perdono d' Iddio: ma la sua polve Lascia alle ortiche di deserta gleba, Ove nè donna innamorata preglii, Nè passegger solingo oda il sospiro

Che dal tumulo a noi manda natura. Pur nuova legge impone oggi i sepoleri Fuor de' guardi pietosi, e il nome a' morti Contende. E senza tomba giace il tuo Sacerdote, o Talia, else a te cantaodo-Nel suo povero tetto edueò un lauro Con lungo amore, e t'appendea corone; E tu gli ornavi del tuo riso i canti Che il lombardo pungean Sardanapalo (1), Cui solo è dolce il muggito de' buoi Che dagli antri abduani e dal Ticino Lo fan d'ozi beato e di vivande. O bella musa, ove sei tu? Non sento Spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, Fra queste piante ov' lo siedo e sospiro (2) Il mio tetto materno. E tu venivi E sorridevi a lui sotto quel tiglio Ch' or con dimesse frondi va fremendo Pereliè non copre, o dea, l'urna del vecchio, Cui già di calma era cortese e d'ombre, Forse tu fra plebei tuosuti guardi (3) Vagolando, ove dorma il saero capo Del tuo Parioi? A lui non ombre pose Tra le sue mura la città, lasciva D' evirati cantori allettatrice, Non pietra, non parola; e forse l'ossa Col mozzo capo gl'insanguina il ladro Che lascio sul patibolo i delitti. Senti raspar fra le macerie e i bronchi La derelitta cagna ramingando Sulle fosse e fumelica ululando, E useir del teschio, ove fuggia la luna, L'upupa e svolazzar su per le croci Sparse per la fuuerea campagna, E l'immonda accusar col luttuoso Singulto i rai di che son pie le stelle Alle obliate sepolture. Indarno Sul tuo poeta, o dea, preghi rugiade Dalla squallida notte. Ahi! sugli estinti

Lodi onorato e d'amoroso pianto.
Dal di che nozze e tribunali ed are
Dier alle umane belve esser pietose
Di sè stesse e d'altrui, toglicano i vivi
All'etere maliguo ed alle fere
I miserandi avanzi che natura
Con veci elerne a sensi altri destina.

Non sorge fiore ove non sia d'umaoe

H Giorno di Giuseppe Parini.
 H boschetto de'tigli nel sobborgo orientale di Milano.
 Cimiteri suburbaoi a Milano.

Testimonianza a' fasti eran le tombe (1), Ed are a'figli (2); uscian quindi i responsi De' domestici lari (3), e fu temuto Su la polve degli avi il giuramento: Religion che con diversi riti Le virtù patrie e la pietà congiunta Tradussero per lungo ordine d'aoni. Non sempre i sassi sepolerali a' templi Fean pavimento; ne agl'iocensi avvolto De' cadaveri il lezzo i supplicaoti Contaminò; nè le eittà fur meste D'effigiati scheletri : le madri Balzan ne' sonni esterrefatte, e tendono Nude le braceia su l'amato capo Del lor caro lattante, onde nol desti Il gemer lungo di persona morta Chiedente la venal prece agli eredi Del santuario. Ma cipressi e cedri. Di puri effluvi i zefiri impregoando, Percnne verde protendean su l'urne Per niemoria perenne, e preziosi Vasi aecoglican le lagrime votive (4), Rapian gli amici una favilla al sole A illuminar la sotterranea notte Perelië gli occlii dell' uom cercan morendo Il sole, o tutti l'ultimo sospiro Mandano i petti alla fuggente luce. Le footane, versando acque lustrali, Amaranti educavano e viole Su la funebre zolla (5); e chi sedea A libar latte (6) e a raccontar sue pene

 Se gli Achei avessero innalzato un sepolero ad Unsee, oh quanta gloria ne sarebbe ridondata ol muo ligliuolo! « (Odissea lib. XIV, 369.)

Ai cari estinti una fragranza intorno

- (2) Ergo Instauramus Polydaro funns, et ingens - Aggeritur tumulo tellus; stant manibus AR.E. - Cazuleis inseste vittis otraque cupresso. (Virgillo, Æncid. lib. III, 62. ibid. 303; lib. VI, 477.
- ARA SEPULCRI.)
  Uso discesso sino a tempi tardi di Roma, come appare da molte iscrizioni funebri.
  (3) « Manes anime dicuntur melluria meriti quae in
  corpore unatro Geni dicuntur; corpori renuntiantes, Le-

mures; cum dumos incursionibus infestarent, Larvæ; contra, si faventes essent. LARES familiares. • (Apuleio, De deo Socratis.) (4) I vasi lacrimatorii, le lampade sepolerali e i riti

funchri degli untichi.
(5) - Nunc non e manibus illis,

Nune nun e tumulo fortunataque favilla
 Nascentur viole ?
(Persiu, sat. 4, 38.)

(6) Era rito de'supplicanti e de'dolenti dividere presso l'are e i sepaleri.

Illius ad tumulum fugiam supplexque sedebo
 Et mes cum muto lata querar cinere.
 (Tibullo, lib. II., eleg. VIII.)

Sentia qual d'aura de beati elisi (1), Pictosa insania che fa cari gli orti De' suburbani avelli alle britanne Vergini (2), dove le conduce amore Della perduta madre, ove elementi Pregaro i genii del ritorno al prode Che tronca fo' la trionfata nave Del maggior pino, o si seavii la bara (3). Ma ove dorme il furor d'inelite geste, E sien ministri al vivere civile L'opulcuza e il tremore, inutil pompa E inaugurate imagini dell' Orco Sorgon cippi e marmorei monumenti. Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo, Decoro o mente al bello italo regno, Nello adulate reggio ha sepoltura Gia vivo, e i stemmi unica laude. A noi Morte apparecchi riposato albergo, Ove una volta la fortuna cessi Dalle vendette, o l'amistà raccolga Non di tesori eredità, ma caldi Sensi e di liberal carmo l'esempio.

Sensi e di liberal estruo l'escuajo.

«A egregice cosa il forte suino acentidono
L'urne doi forti, o Pindemonto; e bella
E, soata famo al peregri la terra
Che le ricetta. Io quando il monumento
vidi ove posa il corpo di quel grande (4)
Che, temprando lo sectiro i regastore,
di aliòr nei strona, e al ale grossi svela
Di che laprime grondi o di dei saujao;
E l'area di colto dei morro disiposolo di colto di consultationo di colto di

(1) Memoria Iosia: in compositione unguenterma facta opus pigmentarii. » (Ecclesiastic, cap. MX, 1). E in un'urna sepoterale:

> EN MYPOIS SO TEKNON II TYXII

» Negli ungonetti, o figlinolo, l'anima tua: « (Inerizioni antiche illustrate dall'Indio Gastano Marini, p. 183).
(2) « Vi sono de'groui borghi e delle piecole città in Inghilterra, dove previsamente i campi santi offrono ilsolo passeggio pubblico alla popolatione; vi sono sparzi motti ornamenti e notita delizia campestre. « (Ercole Silvas (Arte de'giardini inglest), page. 337).

(3) L'ammiraglio Nelson prese in Egitto n'Francesi l'Oriente vascello di primo ordine, gli taglio l'albero maestro, e del troncone si prepurò la bora, e la portava sempre con sò.

(4) Mansolri di Nicolò Machiavelli; di Michelangelo, architetto del Vaticano; di Galileo, precursore di Newton; e d'altri grandi nella chiesa di Santa Crece in Firenze. Zoncapa. Poesie. Onde all' Auglo cho tanta ala vi stese Seembro primo le vie del firmamento: Te benta, gridai, per le feliel Aure pregno di vita e pe' lavacri Che da'suoi gioghi a le versa Appennino! Lieta dell'äer tun veste la luna Di luce limpidissima i tuoi colli Per vendemnia festanti, e le convalli Popolate di case e d'oliveti Mille di fiori al eiel mandano ineensi: E tu prima, Firenze, mlivi il carme Che allegro l'ira al ghibellin fuggiaseo (1); E tu i cari parenti e l'idioma Desti a quel dalce di Callione labbro (2) Cho Amore in Greeia nudo o nudo in Roma, D'un velo camilidissimo adornando, Rendea nel grembo a Venere Celesto (3); Ma più beata che in un tempio accolte Serbi l'itale glorie, uniche forse Da che le mal vietate alpi e l'alterna Onnipoleuza delle umane sorti Armo e sosianze t'invadeano ed arc E patria e, tranne la memoria, tutto. Che, ove speme ili gloria agli animosi Intelletti rifulga ed all' Italia, Quindi trarrem gli auspicii. E a questi marmi Venne spesso Vittorio ad ispirarsi, Irato a'patrii numi; errava muto Ove Arno è più deserto (4), i campi e il ciclo Desioso miranilo; e poi che nullo Vivente aspetto gli molcea la cura, Oui posava l'austero, e avea sul volto Il pallor della morte e la speranza. Con questi grandi abita eterno: e l'ossa Fremono amor di patrisf. Ah sì ! da quella Religiosa pare un numo parla; E mutria contro a' Persi in Maratona, Ove Atene sacrò tombe a' suoi prodi (5), La vietà greca e l'ira. Il navigante Che veleggiò quel mar sotto l' Enbea,

Vedea per l'ampia oscurità sciutille Balenar d'elmi e di cozzauti brandi,

(1) È parere di molti storiel che la Divina Commedia fosse stata inconincinta prima dell'edilo di Daute.

(2) Il Petrara nacque nell'eille, di genitori fiorentini.
(3) Gli antichi distingueano due Veneri; una terrettre e ausuale, l'ultra celeste e spirituale (Platone, nel Coneillo; e Teorrito, epigram. XIII), ed nycano riti e sacrettoti diversi.

(4) Coal io scrittore viali Vittorio Afferi negli ultima anni della sua vita, Giace in Sunta Croce.
(5) » Nel campo di Marquone è la sepoltura degli Atenicai morti nella bathquis; e tutte le notti vi s'intende un nitri di cavattili, è deggonis finatami di combattenti. -(Pausania, Vingojo nell'Attica, c. XXXIII). L'indui d'Embos siche i'mpetto alla spinggia ove sbarco Dario.

50

Fumor le pire igneo vapor, corusche D'armi ferree vedea larve guerriere Cerear la pugna; e all'orror de'notturni Silenzi si spandea lungo ne' eampi Di falangi un tumulto e un suon di tube E un incalzar di cavalli accorrenti, Scalpitanti su gli elmi a' moriboudi,

E pianto ed inni e delle parche il canto (1), Felice te, che il regno ampio de' venti, Ippolito, a' tuoi verd' anni correvi! E se il pilota ti drizzo l'antenna Oltre l'isole egée, d'antichi fatti Certo udisti suonar dell' Ellesponto I titi (2) e la marea mugghiar portando Alle prode retée l'armi d'Achille Sovra l'ossa d'Aiace (3). A' generosi Giusta di glorie dispensiera è morte: Nè senno astuto nè favor di regi All' Itaco le spoglie ardue serbava; Chè alla poppa raminga le ritolse L' onda incitala dagl' inferni dei.

E me, che i tempi ed il desio d'onoro Fau per diversa gente ir fuggitivo, Me ad evocar gli eroi chiamin le muse Del mortalo pensiero animatrici. Sicdon eustodi de' sepoleri, e quando Il lempo con sue fredde ale vi spazza Fin le rovine, le Pimplée fan lieti Di lor canto i deserti, o l'armonia Vince di mille secoli il silenzio. Ed oggi nella Troade inseminata

(1) « Veridicos Pareze experunt edere cantus. » (Cotallo, Nozze di Tetide, vers. 306). Le Purche cantando vaticinavano le sorti degli nomini

nascenti e de'morenti.

(2) - Gli Actici innalzana a'loro eroi il sepolero presso l'ampio Ellespouto, onde i posteri navigatori dicano: Questo è il monumento d'un prode anticamento morto (Hinde, lib. VII, 86). E noi dell'escreito sacro de' Danoi ponemun, o Achille, le tuo reliquie con quelle del tuo Patroclo, edificandoti un grande ed inclito monumento ove il lito è più eccelso nell'ampio Ellespontu, acciocche dal lontano mare si manifesti agli uomini che vivano e che vivranno in futuro (Odissea, lib. XXIV, 76 e seguente).

(3) . Lo scudo d' Achille innuffiato del sangue d'Ettore fu con iniqua sentenzo aggiudicatu al Laerziade; ma il mare lo rapi al naufrago facendolo nuotare nau ad Itora, ma alla tomba d'Aiare; e manifestando il perfido giudizia dei Danai, restitui a Salamina la dovuta gloria (Analesta reterna poetarum, editore Brunck, vol. III, epigramm, anonima CCCXC). Ho udito che questa fama delle armi portate dal mare sul sepolera del Telamonio prevaleva pre-so gli Eolii che posteriormente abitaruno flin. » (Pausania, Vioggio sell'Attica, c. XXXV), Il promontorio retéu che sporge sul bosforo tracia e celebre presso tutti gli antichi per la tomba d'Aisce.

Elerno per la ninfa a cui fu sposo Giove, ed a Giove die Dardano figlio (2), Onde fur Troia e Assaraco e i cinquanta Talami e il regno della giulia gente. Però che quando Elettra udi la parca Che lei dalle vitali aure del giorno Chiamava a' cori dell' cliso, a Giove Mandò il voto supremo e, Se, diceva, A le fur care le mie chiomo e il viso E le dolci vigilie, e non mi assente Premio miglior la volontà de' fati. La morte amica almen guarda dal ejelo, Onde d' Elettra tua resti la fama. Così orando moriva. E ne gemea L'Olimpio; e l'immortal capo accennando Piovea dai crini ambrosia su la ninfa E fo' sacro quel corpo o la sua tomba. Ivi posò Erittonio, e dormo il giusto Cencre d' Ito; ivi l'iliache donne Scioglican le chiome (3), indarno ahi ! deprecando Da' lor mariti l' imminente fato: Ivi Cassandra (4), allor che il numo in petto La fea parlar di Troia il di mortale, Venne e all' ombre cantò carme amoroso, E guidava i nepoti, o l'amoroso Apprendeva lamento a'giovinelli; E dicea sospirando: Oli se mai d'Argo, Ove al Tidide o di Lacrte al figlio Pascerete i cavalli, a voi permetta Rilorno il ciclo, inyan la patria vostra Cercherele! le mura, opra di Febo, Sotto le lor reliquie fumeranno : Ma i penati di Troia avranno stanza în queste tombe; chè de numi è dono Servar nelle miserie altero nome. E voi, palme e cipressi che le nuore Piantan di Priamo, e crescerete abi l presto

Eterno splende a' peregrini nn loco (1)

(1) I recenti viaggiatori alla Troade scopersero lo reliquie del sepolero d'Ilo, antico Dardanide (Le-Chevalier. Voyage dans la Tronde, seconda edizione. - Notizie d'un viaggio a Costantinopoli dell'ambasciadore inglese Liston, di M. Hawkins, e del D. Dallaway), (2) Tra le molte origini de' Dardanidi , trovo in due scrittori greci (lo scoliaste antico di Licofrone al verso 19. - Apollodoro, Bibliot. lib. III , cap. 12 ) che da Giovo e da Elettra, figlia d'Atlante, nacque Dardano: genealogia accolta da Virgilio e da Ovidio (Encide. lib. VIII, 124. - Fosti, lib IV, 31).

(3) Uso di quelle genti nell'esequie e nelle inferie : . Stont manibus arec. · Et circum Hindes crinem de more solutæ.

(Virgilio, Encude, lib. III, 65. · Fatis aperit Cassandra futuris - Ora, dei lussu, non unquam eredita Teucris.

(Virgilio, Encide, lib. 11, 246).

Di vedovili lagrimo innaffiali,

Proteggete i mici padri: e chi la scure Asterrà pio dalle devote frondi Men si dorrà di consanguinci lutti E sanlamente toccherà l'altare. Proteggete i mici padri. Un di vedrete Mendico no cieco (1) errar sotto le vostre Antichissime ombre e brancolando Penetrar negli avelli e abbraeciar l'urne. E interrogarle, Gemeranno gli antri Secreti, o tutta narrerà la tomba Hio raso due volte (2) e due risorto Solendidamente su le mnte vie Per far più bello l' nltimo trofeo Ai fatati Pelidi (3). Il sacro vate, Placando quello affiitte alme col canto, I prenci argivi eternerà per quante Abbraccia terre il gran padre Oceano; E tu onore di pianti, Ettore, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, o finchè il sole Risplenderà su le seingure umane (4). Ugo Foscolo. Porsir.

## INNO A GIOVE.

E dove, o muse, è l'alto ingegno, e dove Così santo per voi petto s'accende Che degnamente dir possa di Giove? invan nel raggio, che penetra e splende Per l'universo, mortal occhio è fiso, Perocchè Giove sol se stesso intende :

Ch'ei non vagia ne gli antri, e col sorriso Oni non confortava a lo fraterno Dire minacce, iscolorata il viso.

(1) Omero ci tramandò la memoria del sepolero d' llo (Hinde, lib. XI, 166). È celebre nel mondo la povertà e la eccità del sovrano poeta.

- . Ouel sommo . D'occhi cieco e divin raggio di mente,
  - « Che per la Grecia mendicò cuntando: . Solo d'Ascra venian lo fide amicho
  - · Esulando con esso, e la mai certa
  - Con le destre vocali orma reggendo;
  - « Cui poi tolto alla terra, Argo ed Atene,
- E Rodi a Smirna eittadin contende: · E patria ci non conosce attra che il ciclo. (Versi di Alessandro Manzoni in morte di Carlo Im-
- bonati). Poesia di un giovine ingegno nato alle lettere e caldo d'amor patrio: la trascrivo per tutta lode e per mostrargli quanta memoria serbi di lui il suo lontano amico.
- (2) Da Errolo (Pindaro , Istorica V, epod. 2) e dalle amazoni (Hiade, lib. III, 189).
- (3) Arhille e Pirro nltimo distruttore di Trojn,
- (4) Vedi il gindizio sul Foscolo a pag. 499 parte t, e l'epistola del Torti: Delio, non gia, ecc. a carte 219.

Che misuralo ancor da le superne Rote il tempo non era, ed era Giove, Che in sè chiudeva lo bellezze cterne;

Chè niun diè vita e forma e mente a Giove: Egli in terra ed in ciel vige diffuso, E moto o vita d'ogni cosa è Giove

Da le folte tenébre ov'era chiuso Ei trasse il lampo che fa bello il sole, E quanto stava in un misto e confuso.

Per lui questa librossi opaca molo; E incominciar pel voto i tondi balli

Le sfere ubbidienti a sue parole. Sorser le rupi, giacquero le valli, Ebbe termine il mar, corser lo fonti,

Parver de'laghi i limpidi eristalli: Le quercie, i pini, i cerri alzar le fronti; D'auro soavi e di frondi e di fiori Rallegrò primavera i prati o i monli-

Spiegar, cantando in ciel, mille colori Gli augei, belaro le vellose torme;

Gioì la terra al suon de' primi amori. Strisciaro al suol lo serpi, orrende forme, Ringhio il cinghial, ruggi il leone e l'orso,

Natò coi pesci la balena enorme. La tigre maculata inarcò il dorso, Traversò lento la foresta il bue.

Sfidò il destrier, nitrendo, i venti al corso. Ma l'uom poi la maggior d'ogni opra fue,

Nobil erento, poichè ad esso il volto Giovè segnò de le sembianze sue, E gli diè spirto, che dal corpo sciolto

Al ciel poi vola, e perche al cielo aspiri, Ritto è l'umano capo e al ciel rivolto; E perehè i tanti armoniosi giri Misuri, e in millo mondi, o in mille soli

L'alta possanza contemplando ammiri-O luce che ti mostri e in un l'involi, E si dolce riscaldi il nostro petto

Che d'ogni mal quaggiù ne racconsoli, Perchè ti levi dal mortal concetto

Tanto che a dir di te ogni labbro è fioco, O a mo non dai valor pari all'affetto? Chè, per sonare in questi versi un poco

La gloria tua, forse potria chi m'ode Tutto infiammarsi del vital tne foco.

Ma, poichè innanzi a te, mar senza prode, Caggion le vele dell'umana mente, Poiché mia lingua è muta a la tua lode : O sommo Giovo, rivolgi elemente

Gli occhi a la terra, e non fian scarsi i voti Che prostrata al tuo nome offre ogni gente. Templi per ogni-loco a te devoti

L'uomo, quanto più puote, orna e sublima; Per ogui loco hai riti e sacerdoti.

Vedi la popolosa Asia, elie prima T'adorò ne le stelle, or di che zelo

Ti cole e pon d'egui pensiere un cima. Vocil bout è remini ai venti, al gelo Palităli, mecri, ignuti, onde piacerti, Vergibia le notit riquardando il ciclo. Tal un feco ai ceccia e tal dugli crit Soegii nel mar si lancia, altri a la terra Per digiun rende l'osa catro i daserti. L'Arabo e il More o l petto la man serva Mentre il tuo nomo inveca, umilemente Ar le pregando nel tempi i s'atterra. Lera lo mani e il viso a l'oriente l'Atmericane, e ta i d'iligiura

Ne l'astro più benigno e più lucente. E la legge d'amor, ehe la natura Pose nei cor, la songia Europa insegna, E il fattor secrno da la sua fattura. Voto ed offerta ribe di te sia degna Cert lono sale al riel; ma tua bontade Bassezza d'uman prego non isdegna.

Tu mandi in ogni suol pioggie e rugiade; Tu ogni gente di puro onde dissett; Cresci per tutto armenti, arbori o biade. Per tutto de le stelle e de'pianeti Piovi i fecondi influssi, e a'preglii nostri G'irati venti e le procelle acqueti,

I buoni csulti e gli empi insegui e prostri: Spiri ai garzoni valore o baldezza; De le vergini caste il volto innostri. Per te prudenza e senno ha la veceliezza, Per te giustizia i regi; ed ai viventi

Da mille rivi scende l'allegrezza.

Che un popol s'armi di valor consenti,
Di sapicaza un altro; e si dispensi
Diversi beni alle diverse genti.

Non desti a noi di posseder gl'immensi Tesor che l'Indo aduna, e nou ei desti I balsami odorati o i pingui incensi: A noi d'Italo prole hai dato questi Vaghi g'ardini e questi colli adorni, Che tu fra l'uno e l'altro mar chiudesti. N'hai dato l'arti saute, oode raggiorni

N'hai dato l'arti saute, oode raggiorni La luce per la qual Grecia fu bella, E onde fugga iguoranza e più non torni. N'hai dato la doleissima favella

Che prià canto i tre regni, e Laura poi Fe'gloriusa ne la terza stella: Poscia disse gli amor, l'armi e gli crui; E, s'indi estineo aue prime faville, Vuoi che tutti or riprenda i lumi suoi; Perocchò spiri a tal (1) che nostre ville

Fa sonar de la tromba, al mondo sola, Ond'è cotanto invidiato Achille.

Costui sa gli altri eom'aquila volu,

(1) Menti.

E del novo Messandro si fa degro, Perichi I) etto gl'inflammi e la parola. Del lungamente questo soro ingegao, Giove, ei guande, questo reggi o guida; Clee giunga a l'alto medistato segno Ta di care speranze il cor gi influid. Nel di che per la sua prole vezzona (1) rel di care speranze il cor gi influido Nel di che per la sua prole vezzona (2) or vita, o menti, o amor del cuiverno, vita, o menti, o amor del cuiverno, Ne l'inno, suo dal tempo liu sommeran. Sogni relliquia in pera non va sotterra Del sermos che diò forza al sacro verno « Al qualle la posto mano ce cide e terra (2), « Al qualle la posto mano ce cide e terra (2). « Al qualle la posto mano ce cide e terra (2). «

ALLA TOMBA DEL PETRARCA IN ARQUA".

P. Costa, Poesic,

#### Canzone.

Verde e solingo colle Ch' al mio vate gentil tanto piacesti Che vivo c morto riposar qui volle, Tu ehe vivo il vedesti (Quanto t'invidio t) e di bei lauri einto Trar sua vecchiezza a lenti passi e gravi Per queste ombre soavi, Quando del prisco italico valore Pensier gravosi e mesti Qui portava nel volto, ancor dipinto De la doleczza elie vi pose Amore; Di', qual parte di quest' ombrosa chiostra Copre l'avanzo de la gloria nostra? Ecco, io ti veggio, o solo E più che gemma prezioso sasso! Fortunata quest' aura e questo suolo A cui rivolge il passo

Cupidamente ogni anima bennata Che qui godo inchinarsi e star pensosa;

Che sospir più soavi unqua non spera:

E ogni anima amorosa

ghevolezza del secondo.

(1) Fu detiato quest'inno la occasione delle norze della figlia del Monii ou cente trevineri.

(2) Il Cosas, a quale è più de lobere il prosistore che non il potta, el tancio mon pretanti qualche l'avro che non il potta, el tancio mon pretanti qualche l'avro manta moda, rivel y col dualio man infecto degli antichi, bonan paute su solois armonis, togamo che l'egga queste l'armonis, togamo che l'egga queste l'armonis della manta della consistente della mantalia attituta l'avreceptat nome faccos qui quera per informazzi tattà a'exerceptat nome faccos qui quera per informazzi alla martine l'avrece del minera, act l'avra de la revenite visconti del minera act l'avra de la revenite.

lo veggo amor che lasso Si volge a l'urna dolorosa e guata; La sacra Poesia, cinta di nera Benda, con mano a' tristi oechi fa velo: Credo la guardi con pietade il cielo.

E Amor così le dice: Quivi seder con lagrimo e con lutto A me veracemente, a mo s'addice. Vedi a che m' han ridotto Diversi tempi e tralignate genti, Ch' io porto di lascivia abito e nome; E ben sa'l mondo come La più gentil fra lo gentili rose Questi mi fece, e tutto Pudico innanzi a giovinetto menti, Col suo sì doice lamentar, mi pose: In lui, sommo intelletto o puro core, I divini pensier spirava Amore.

Ed olla a lui : Ben parmi Che più a me si convegna il van disio Oui disfogare e piangere o lagnarmi; Amor tu'l sai, com' io Presi l'alme più schive e più selvagge Di mia beltate allor ch'el mi diè veste Eletta e si celeste Doleczza elie sono per lunga etade;

Or donna vil che il mio Nome si toglio, o i nuovi ingegni tragge Dietro sua vauità, che beltade, Vaga di strani fregi usci del fango: Ella gode onorato, ed io qui piango.

O cener benedetto.

Or cener muto che una pietra guarda, E già stanza d'altissimo intelletto: Ben cred' io che ancor arda, Volta quaggiù, la tua santissim' ombra Di quell'amor magnanimo e corteso Che ben d'altro l'accese Che d'occhi rilucenti e di crin biondo. O sol, ch' ogni più tarda Reliquia bai vinto di barbarie' ombra E adorno ancor di gentilezza il mondo, Or chi ti cela? or cho saria mesticro Di te che apristi ai più superbi il vero.

Canzon, sovra quest' urna Poni un serto di lauro ed un di mirto; E la querela affettuosa o il canto Leva umilmente a quel divino spirto, A quel sovrano italico decoro, E lui ringrazia: intanto

lo bacio il suolo, e questa tomba adoro.

SUL TRAFFICO DE' NEGRI.

(1829)

Nome di saggio, di gentil, d'umano, Secol novello, invano Speri per filosofici argomenti, Mentre a stampar di fiera Abbominosa crudeltà consenti Pel tuo lucido calic orma sì nera.

Al patrio snol, dolce qual sia, rapite Mille innocenti vite Dolorano colà sul mal concesso Lido ove corse il forte Ligure e l'alta eupidigia appresso Col delitto ridendo e con la morte.

Abi sventurati, a eui dal sirio ardore Insolito colore Per le misere carni si diffonde ! Voi mereadante inferra Barbaro, e tragge oltra vastissim' onde Lente glebe a sudar d'ignota terra.

O sbigottito mio pensier, tu vedi Mal sugl' infermi piedi Reggersi quelle estenuate membra; Tu vedi ad uno ad uno

Cader que' volti che discarna e smembra Il dolor, la fatica ed il diginno. Fise le luci al suol, poggiando stanco All' aspra marra il fianco;

Pensano muti li lor natio ricetto, Pensano i vani lai De' cari figli, al eni soave aspetto Non potrun gli occhi consolar più mai, Dispictato flagello li rispiuge

Al duro affanno, e tinge L'arso terren dell'infelico sangue. Da ria febbro percosso Altri senza conforto a terra langue, L' oscura pelle maculata in rosso. Consunto d'ogni lena altri in tenaco Sonno profondo giace

Dondo più non sarà ch' arte il ridesti Vien di tue degno voglie Vieni, Europa, a veder gli effetti onesti E qual di tua virtù frutto si coglic. Di cari affetti o d'amorosi amplessi

Nulla gioia ò per essi; Mesta sorge l'aurora, alcun la sera Dolce senso non porta, Non rido il cicl, non torno primavera, Ogni letizio di natura è morta.

Ne' tristi petti a poco a poco è spento L'alto uman sentimento;

Spento è quel germe che talvolta in rude Abitator di selve Per sè stesso è possente a dar virtude; Uomini furo, ed or son fatti belve.

Tuona, o sdegno di Dio: vindice telo, Di natura e del eielo Fulmina l'onta, i rei tiranni prostra Struggi le scellerate Catenc: E voi, della grand'omhra vostra, Voi schermo a tanta indignità, tremate.

Ove drizza le vele ed il governo Quella nave che a scherno Ha l'Atlante che mugge e il ciel che avvampa? Ahi ch'ella appressa i lidi Dell' adusta Guinea! Célati, seampa,

O tu che incauto al margine ti fidi. Come l'altiveggente aquila pioniba Ove annido colombo, Così l'empio naviglio a quella riva: Un vil pezzo d'argento Nuova turba fa misera e eaptiva! Già nave e grida se ne porta il vento.

CARME SULLA PASSIONE DI GESU' CRISTO.

Giovanni Marchetti. Possic.

Che eerchi in faccia a questi altari, o figlio? In me, pel tuo peccato ostia innocente, Volgi amoroso in me l'animo e il eiglio. lo son colui che da la eterna mente

Eterno sono; e mi condusse in terra Misericordia de la umana gente: Il fine io sono de l'antica guerra: Pianta' in abisso di vittoria il segno, E il re superbo incatenai sotterra, Che non feci per tòrti al giogo indegno? lo di mortale verginella in seno. Quant' è duopo, abitar non ebbi a sdegno :

E come il termin natural fu pieno, Cercava quella dolce madre un tetto, Chè non la colga la notte al sereno. Una stalla a Betlem ne diè ricetto, Qui posai ne la greppia in fra i giumenti; E m'erano le stoppie ispido letto. Poi-tribolando con più duri stenti, Fuggii per balze il reo temer d' Erode

Fra i sozzi numi de l'egizie genti. Di la tornato a le natali prode, Mi travagliai molt'auni in umiltade, Mentre levar di me grido non s'ode. Ma giunto è il di, ferrigne menti ingrate Di Giudo, il di che non udiate udendo,

(t) Vedi il gindizio sulle poesie del Marchetti parte I

pag. 485.

E in pien lunie vedendo non veggiate. Ecco il soave magistero imprendo D' amor fra voi, troppo a voi nuovo, e il vero Col presagito novellar vi apprendo. Ahi razza di cor pingue e mal pensiero! Che maraviglia se il mio dir vi pare Involuto d'ambagi e di mistero! Già non vi fur l'opere mie più chiare: Veggenti i cicchi, e a nuova vita i morti. E sotto ai possi mici stabile il mare. Miseril e d'uopo è alfin, quando mie sorti Fien con quelle de' rei, ch' io da voi pena, Perdono un ladro al paragon riporti! L'animo intendi, o figlio: amor mi mena A ricordarti quai del tno riscatto Crudi miei strazi la misura han piena. S'avvicinava omai l'ora elle fatto Fosse il figliuol de l'uoni preda del forte. E consumasser gli empi il gran misfatto, Già numerato ha il prezzo ili mia morte L' infido amico, e seco si consiglia Di giugnermi per vie scercte e torte. lo con lui stesso e con l'altra famiglia De' miei mi assido a l'ultimo convito; Quivi turbato deelinai le ciglia, E, Un di voi (dissi), un di voi mi la tradito! E quegli intanto si prendea del mio Pane, e intingea nel mio piattello il dito! E tu, Pietro, tu pur!... Ma indarno; eli' io. A sazīar la mia pictade immensa, Avea bramato con lungo desio Di raccorre i miei cari a quella mensa; Ne vo' l'opra tardar che la mia carne In eibo a l'uom e il sangue mio dispensa. Ed ei pur osa il traditor gustarue. Lasso! ingolato egli ha la sna condanna Che nel sangue gli scorra e in lui s'incarne. Ma già mortal tristezza il euor mi affanna; Già vengon faei ed arme; e la masnada Veduto ha il erudel bacio e non s'inganua. Non m'accompagna per la mesta strada Pur un de'miei! Quando è il pastor percosso, Convien che il gregge sperso se ne vada. lo stetti innanzi al giudice che mosso Parve d'orror, di zelo a'miei protesti, Si che le stole si stracciò di dosso. Oh, sacerdote, come ben fingesti! Tutti abbianı (disse) la bestemmia udita; Che più ne è d'uopo interrogar chi attesti?

O voi, ehe lieve noncuranza irrita, E a eui lingue piacenti e capi inchini Lusingan la superbia de la vita; Non son jo quei elle sovra ai scrafini Seggo a destra del Padre? or via, mirate Quai mi rende la turba onor divini. Di risa altiu, di sputi e di guanciate

Stanchi, e del mal concilio alacri al cenno Menammi avvinto ad altra potestate. Oui da erudel vid'io timido senno Deliberarsi che al favor d'Augusto Il vero e il dritto prevaler non denna, Su, chi d'odio più holle, o più rohusto Nerbo ha di braccia, il petto irto e le terga Snudi, e gareggi a flagellare il giusto. A strazio poscia del dolente s' erga Ridevol seggio; nè a lo scherno manchi La porpora, il real serto o la verga. Or ve' come gli afflitti omeri stanchi Al grave tronco sottopor mi è forza, E inverso il monte strascinare i fianchi. Ben d'uopo egli è che adamantina scorza Ti fasci il cor, se duri a cotal vista, Nè il tuo Signore a lagrimar ti sfarza.

Omai la vetta il leuto passo acquista.

Lasso! or quale appressate a le labbra arie
Bevanda di si tetro amaro mista?

Ahi già le membra illividite e sparse
Di sangue, a l'inciemento acre iguude,
Tutte senton le pinghe inaccebrase!

Ahi già, posate in sul letto aspro e rude

Le ginocchia, mi adagio e le man stendo Ai chiovi e ai colpi de le massa erude l Ferve il lavuev: al martellare orrendo L Opra suecedo di levarmi in al netu. Mirami, o figlio, come in eroce io pendo! Qui fanno al pariente anime assalto Motteggi rei: ben tu, di Dio figliuolo, Di costassi ti puoi spiecar d'un salto. Deb percile intanto io chiani gli cochia si suolo? Come ti stavi, o mudre, a rigunardarmi,

Muta, impietrata de l'immenso duolo!

Di sete avvanpo, Aiti de gl'infausti carmi
Qual non la sul mio capo adempimento!

Alti, Padre I ala percile, o Padre, abbandonarmi!

Tutta affine è compisto. Or vedi spento
Veil sul petto ricadergi il mento
Così dopo martiri fatti e immeto
Così dopo martiri fatti e immeto
Muor per vostra salute; e in morir sento
Che i niù sarreti inratal i atulo ammet

Muor per vostra salute; e in morir sento Che i più sarcei ingrati a tanto amore! Tu non esserlo, o figlio. In cuce sovento Volgi la storia de le nostre pene. Sempre la croce ti si pinga in mente. D'annara picka, di couforto e spene Questa inagene è fonte; e in lei mirsoniene, Questa ognor ti farà vicere amando Me in pria, cho c'annai tanto, e per me poi Gli uomini tutti come è ei li mio comando: Gli inomini tutti, anco i nemieti tuoi,

Gli nomini tutti, anco i nemici tuoi, Anco i miseri e gl'imi, anco i ribaldi E chi bestemmia i nostri altari e noi. Per lei verrà che immoti stieno e saldi Contro al piacer fallace i tuoi desiri, Nè mai brutto appetito il cuor ti scaldi. Non è chi fiso in questa imago aspiri Altri a vincer di fasto e di potere.

Altri a vincer di fasto e di potere, O i vòti onor del mondo invido ammiri. Qual tristo evento, o qual d'uman volere Feritate o ingiustizia, a chi lei guarda, Non è a portar più facilo e leggiere?

Il tempo vola, ne un momento tarda Le il con de estrema ai mali il giusto spera, Le il reo da lungi con oror sogguarda. Colà venuto, sentirai com era Tutta un sogno la vita, o sol la eroco Costante avrai consolatrico vera.

Volto a lei fia l'avanzo di tua voce; Lo sguardo a lei, se la parola tace, L'ultimo sguardo ne la lotta atroce: Così verrai beato alla mia pace (1).

G. Torti. Poesie.

# IL VIAGGIO MALINCONICO.

.... Tucitum vivit sub pectore vulnus. Vinc.

Com' uom che, ignoro della via, si metto Per ignoto cammino alla ventura, Mesto in core e pensoso, a lo mie belle Colline io dissi ed alla patria addio; Perocchè forte ancor mi preme e strugge In vano pianto la memoria e il fato Di lei che morto dispictata o fera (2) Rani nel fiore de begli anni suoi. Nè de'congiunti, nè d'amici il dolco Mi rattenno desio, ne l'amor santo D'unico figlio; e nou la chiara e bella Generosa amistà che a te mi strinse, Egregia donna, onor del mio paese, Amor de'tuoi: chè, dove aspra ne incolga Una sciagura, auco la terra istessa Che ne diè vita, e i teneri parenti Testimoni del pianto, e i dolci amici Crescon travaglio all'affannato core. Invan l'austero di sofia precetto O labbro che commiseri all'afflitto Parla, e invan di ricordi e di parole Studia conforto ove la doglia abbondi; E il balsamo che dolce a le ferite Scende, e d'oblio le sparge e le rinserra, All'arbitrio del tempo è conceduto.

(1) Vedi il giudizio sul Torti parte t Prose pag. 195. Z.
(2) A che quel fera, che dice assai meno dopo il dispictula ?
Z.

Me prima, errante pellegrino, accolse Tra i verdi laurl e Il margine Gerito E il tumulto dell'onde e i sacri ulivi Il buon padro Benaco. A'mici verd'anni, Seguendo il caro delle muse invito, Stanza qui m'ebbi; chè fra queste rive, Siecome udisti, germino la prima Fronde eh'io einsi poetando al erine. Per man della speranza e dell'amore Tratto, qui venni allora, e tutto interno Rideami: e lieto il ciclo era, e la terra Bellissima, e festivi i colli e l'acque, E l'invocata Pallade, i severi Studi m'aprendo del viril suo petto, Lena mi porse per seguir la dolce Arte del canto e sue sante vestigia. Ma che non puote il tempo? E che non cangia Di licte in triste nostra mente afflitta Per travagli confusa? Oscuro il lago Parvemi, e mesto il ciclo, e lagrimoso Deserto il celle, e nel silenzio muta La sucra selva; e quando, le natturno Ore avvisando, in flebile lamento Udii le squille ricordar la prece Che devoto mortal debbe agli estinti Porsi l' orecchio, ahi lasso! e per l'immenso Piano dell'acque e per le valli e gli antri E gli spechi romiti un miscrabile Pianto levarsi da per tutto intesi. Certo le ninfe, del mio duol pietnse, Fean corrotto fra lor della perduta Mia dolce sposa; ricordando i giorni Delle nozze festivi in ch'io la trussi A diportarsi per le ville opime E le amene isolette che la bella Romana Lesbia e il tenero Catullo Ebbero care, Ahimè! chi detto avria Che vedovo e solingo e alibendonato Per l'orme istesse ancer, uinfe pietose, Destin mi fosse di tornar fra voi?

Stretto d'amare rimembranze, il passo Recai ver' Baldo, che dal verno irsute Leva le fronti trarupate al cielu: Pur com' uom cui disvia cura profonda Dal retto intender della mente. E vidi La uon pria vista anene, ma riverita Dentro all' intimo petto, per le accolte Arti felici e i liberali ingegni, Regal Vorona. Infra que'savi un seggio Il mio buon genio apparecehiomni; ond'io Fui degnato del Circo o del Liceo, Cui già vide il cantor del molle Itiso E il divin Fracastoro. Al cader primo Della tacita sera ecco per l'ampie Contrade e i calli obliqui in gran faccenda Vociferando dileguarsi il populo,

Ricovrando al suo tetto, e al convenuto Cenno avviarsi timida e sospesa La verginella per udir parole D'amore: ed io, cercundo esca all'intenso Dolor, mi volsi nel silenzio al loco Infrequente: al sepoleri, ove le mute Cencri e l'armi stanno de' potenti Scaligeri. Nessuno nneor nii occorse Monumento che parli all' intelletto Più di questo. La storia ivi sta scritta Dei secoli feroci. Il brividio Della morte mi prese; e tutte a toudo Rigirando le sbarre onde si einge, Dentro a quell'arche mi parean commosse Fremer l'ossa, e sonar l'arme, e rizzarsi Dalla cintola in su le ferree facco Dei sepolti, vegliando alla difesa Del monumento. Ahi, che dormian l'eterno Ineceitabil sonno ullor cho ardito Stranler ruppe gli avelli, e ruzzolando Nella polve, monili e giaco o iusegne Tolse agli scheltri, e il manto e le corone. E al pugno chiuso ardi 'nvolar la spada! E come l'un pensier dall'altro scoppia . Qui mi soccorse ancor che nel ricinto Della città, devoto a la memoria Di Giulietta e Romeo, funebre un sasso Disventurato amor pose, e la tarda Pietà d'avvorsi genitori. Ond'io Avidamente ne cercai per l'ombre Della notte, sostanda ove d'antichi Tempi scorgea le venerande impronte; Ma nè più cippu alcun dell'infelice Cappia rammenta i nomi, nè delubro Più ne guarda le spoglie, o sol fra poche Alme cortesi la memoria vive Del fiero caso, Indarno ad ogni sasso Mi atterrai lagrimando, indarno a tanto Amor compiansi; perorchè l'acerba Istoria ancor mi ragionava in mente Di quell'amico fraticel. - Cercato A morte e a strania terra esule uscito Romeo, pur lo promisi la salvo addurgli Quando che fosse la sua donna e traria Dalle ingiuste del padre altere voglie: Però che a'miei ginocchi amendue fèrsi Nel segreto gli amauti, e benedetti Nella sagramental pace gli strinsi. Onde per mio consiglio ad ogni sguardo Ouclla mesta si chiuse e, simulando Fiere angosec, per lagrime e digiuni Svenne, e a tutti fu chiaro il suo morire; Perch' lo d'alta virtù nappo le porsi Che assonna e tutti della vita i moti Sospende: uffici e sensi. A a mia fede Creduta ella, sostenne esser condotta

Nel sepolero de' suoi : la dove, ahi lasso! Dileguata la turba e seiolto il pianto, Scender dovea per involaria, e meco Rediviva condurre a securtade. Volo fidato dell'esilio al loco Tali avvisi recando indarno un messo; Ma quello sveuturato come seppe Per fama il caso e tenne per dolore Morta la donna, d'un cotal suo tosco Fatto securo, disprezzò l'editto Che il perseguin, tornando alla sua terra Non altro più che per vederia estinta Aucora e in un con ella seppellirsi. Odi sventura! Ardito o tutto chiuso Nel suo dolor, venne furtivo all' arche Abbandonate, o con ferrati ingegni Tolse la sbarra, e dentro si sommerse L'infelice; avvisando a fioco lume, Che avea con seco in testimon dell'opra, La poverella, le man giunte al petto E in bianco lino avvolta, in sulla polve De' padri suoi. La vide, e senza mente Stette immoto sovr' ella singhiozzando E tremando; ma poi ehe venir meno Parve il ginocchio, o al cor stringersi il sangue, Beyve il tosco mortale, abbandonandosi Sovr' all' amato corpo. E non è tutto Oui ancor di che dolerti abbia, o cortese: Chè il filtro, onde sopita ebbi la donna, Scioglica già i sensi, o nel divincolarsi Ouel misero, tra i freddi abbracciamenti, Con raceapriceio fremere la vita Senti per quelle membra e tremar tutte E scaldarsi a' suoi baei.... Amor di tanto Fu lor benigno, e tanto ancor di vita Bastò per abbracciarsi e saper come Amando ancora si moriano insieme, L'un di veleno e l'altra di dolore. Tardi io sorvenni al monumento, alsi lasso!

Piangendo io il dico, o tu piangendo serivi. Del cor l'angoscia alleviar cercando Che mi stringea, dall'ombra e dai ricinti Corsi notturno al puro aperto ciclo: Al gran ponte ehe l'Adige attraversa Sovra marmoree torri. Ivi il sereno Acre spirando, mi parea elle tutto Fosse pace d'intorno: i campi e l'ondo E la città soggetto, a eui dal balzo D'oriente splondea la bianca luna. Ma novello di patria ira intervenue Fra quel silenzio alto argomento, e nuovo Pianto; eli'ambo le rive, intra cui scende Mormorando il sonante Adige altero, Vid'io scomposte e desolate. E quale Stupisce e geme, di lontan tornando, Il montanar sul campo o ne la valle,

ZONCADA. Poesie.

Se torrente improviso impeto fece; Chè traportati i limiti o confusi De' poder vede intorno, e dove all'aura Bionde sorgean le messi, esser palude E steril rena e sparse arbori e massi: A questa imago mi pungea la vista Di que' lochi, cui lunga ha combattuto Di servaggio vicenda aspra e di pugne. Nè pur qui lieto è l'uom, nè fortunata La terra; che talor sorge e s'avvalla Per cumuli e per fosse, orrendo a dirsi! Suona qui l'aere ancor di pianto e gridi; Fuma ogni gleba ancor del sangue; e tratti Dall'odio antico ond'arsero gli spirti De' combattentl, per le gelid'ombre Della notte ululando e lamentando Vanno le pugne a rinovar per campi. Piu lungo indugio non sostenni; e volto All' attica Vicenza, i digradanti Beriei colli, o il bello ordine e i fregi Lodai del circo olimpico, e i palagi Onde il sovrano architettor die nome Alla sua patria e splendido decoro. Del bel tempio che al nome di Maria Sorge sul colle o i cittadini affida Desio nii prese; e con immenso affetto Del portieo saerato sottentrando Gli archi, i riposi e gli umili perdoni, Corsi del monte in vetta, e vio più lieve La riverenza mi rendea del loco E il desiderio alla salita il passo, Ivi all'amor degli angeli, all'afflitta E benedetta Madre, opre e pensieri Purgando, anch' io di lagrime e di mirra Segrificio profersi; e il cor, sepolto E assiderato in pria, libero farsi Dal pianger molto e palpitar lo intesi.

E me l'euganca terra infra gli illustri Antiei accolse; e come ognor più intenso Il desiderio mi pungca dell'alma Vinegia, le correnti onde felici Dell'umil Brenta, mi reenr nell'alto Di sedenti paludi e al mar sonante. Come lungi apparir vidi fra l' acque La gran cittade, Oh salve, jo dissi, altero Prodigio, o forte dell' adriaca Teti Inelita figlia! lo di te molto udia Memorar nell'infanzia: ed or le imprese Tue prisehe in guerra e i consoli e i trionfi E la comprata libertà col sangue De' tuoi figli; o lodarne udia le moli Superbe e gli edilici e le barriere Opposte all'iracondo Adria, che infranto Mugge irato a'tuoi piedi e si ritira. Ma ben laude maggior ti si convenne; Che alle vinte dal ferro arti divine,

Eauf dalla Grecia, ospital sede. Net two grembo progetti si aprichi tempi, Gui in barbarie perseguia crudele Con gli incendii, oro gli odi e le rajone; Quindi leggi e custumi e sensi e modi Umani anca apprendesti e libertode E del bello l'amor quando per tutta Luslia cera igonomana e furur cieco. E benchè vinto abbia mortal fortuna Quel temuto lion che sovra l'acque Ruggia di Teli riverito e grande, Chiere vestigia moro della tua princa

Gloria discerno e la possanza avita. E dell'arti maestre a me fu schiuso Quivi il gran tempio, a cui veglia custode Un caro amico (1), ed ammirai la scola Dei veneti pennelli e l'opre eterne Del vivente Prassitele: che quale Lassù ministra il néttare ai celesti Ebe danzante, anco qui spira e parla Dall' italico marmo Ebe seconda; Quella appunto che, in bronzo effigiata, Tuoi lari adorna, ottima Tosi, e il dolce Offre tripudio della vita e il riso A' scelti amici che ti fan corona. E qui (siccome a pellegrin cui duro Fato costringe ad esular dal caro Proprio paese alcun porge la destra, E ne storna il dolore, e nell'afflitta Anima induce la speranza) un dolce (2) Amico, un chiaro delle muse alunno E delle medic' arti, a me fu incontro; E mi raccolse e salutò, siccome Campato a morte o naufrago sbattuto Da gran tempesta ebe raggiunga il lito Fuor d'ogni speme. A salutar' consigli Il labbro aperse il mio buon Redi; e l'arti E le grazie e le muse, a cui solenni In sua ricea magion sacrò gli altari, M' aduuò intorno; ma salute increbbe All'egro spirto, ed a' conforti il cuore Non s'aprì, chè ferito e tutto chiuso E suggellato me l'avea la morte. Così forse dell' Itaco ramingo Ti fu udito, cui Pallade condusse Per fieri scogli e rischi e casi avversi E per lieti giardini e dilettose Isole, di cui dolce un canto uscia Ai naviganti di sirene e ninfe Che legavano i sensi e de' più schivi Molcean l'alfetto; ed egli immoto e chiuso A la dolcezza che movea dal lito

Ed agli ineanti, in gran pensier sepolto Di Penelope sua, guardava indarno Dell'alta poppa all'Itaca lontana.

Me poscia il Brenta e l'antenorea terra Rivide ancora, a satisfar la vista Con la presenza degli illustri amici, Di cui la fama m'avea detto i nomi E la benevolenza e l'opre egregie. E qui'l sulfureo giogo e le bollenti Aeque sotterra e la valcania fiamma Maravigliando i 'vidi, e più mi piacque Quel sì caro ad amor queto ritiro Del mio Petrarca, che, l'error fuggendo Del secol guasto e le sventure e i casi. Per aver pace là si trasse, e pianse Di lei la morte che beata e bella Ed amorosa lo si ndia dal cielo L' aspra ferita del suo cuor piangendo, Pietà mi vinse di me stesso, e rotto Dalla fatica del cammin, la fresca Ora del vespro e il solitario loco Di posar mi fe' vago, e qui mi vinse Placido sonno. Fra que' verdi allori Onde il sacro si cinge ospite asilo, Vera e presente mi apparia del vate L'ombra e con questi detti a me fu sopra : - Figlio, che piangi omai? Le fatali onde Sospir non varca di mortale o prego; Nè fia morte per lagrime pietosa. Non quadrilustre amor, non l'onorato Verso in ch'io vivo fra i gentili ancora Mi valse, ahimė! per ritornar fra' vivi Ouella else tanto sopr' ogn' altra amai. E compiè sua giornata innanzi sera. Ma ben, se contro morte inutil parve Il furor sacro di Callione e il canto, L' itale muse m'apprestàr robuste Ali per tormi alla nemica etade E ai falsi ingegni; ond' io, quasi colomba, Uscii fra tristi augelli al ciel poggiando. Cessa tu pur l'inutil pianto e segui Le mie vestigia che la gloria accenna; Se pur vera di te la rinomanza Ni presagi da' tuoi verd' anni un dio. Svégliati ai grandi esempli ; e la viltade Vinci e la turpe indifferenza, avversa A le bell'opre : e la ruina e il lutto Canta all' Italia di Sionne (1) e il nuovo Ilio verace che l'antico ha vinto. --Ouesto mi disse e sparve. E il generoso Conforte in cor mi posi, e nella mente Vigor nuovo mi corse e nnova lena: Ma desto, ahi lasso! affisai gli occhi, e vidi Sola dinanzi a me starsi una tomba,

Sola dinanzi a me starsi una tomba.

(1) L'Ariel prese a scrivere la Gerusalemne distrutta,
poema epico, che poi aon condusse a compimento.

tl conte Leopoldo Cicognara, presidente della regia accademia di Belle Arti.

ccademia di Belle Arti. (2) Il consigliere dutt, Francesco Aglietti.

#### L'ANGELO CUSTODE

Te dall'Eterno eletto
De' suoi fidati a euro,
Angelo benedetto
Che guardi di aventura
Chi t'è commesso, e provido
Governi l'avvenir;

Te compagno, te duce,
E quando che ritorno
Fa la diurna luce,
E quando muore il giorno,
Te le pie madri invochino
Lor prole a custodir:

Ler prole a eustodir:
O che, tolta alla poppa,
Corra festante al gioco,
O a vicin rio con troppa
Anaia si stringa o al foco,
O si dilunghi a ripide
Corse, intentate ancor;

O ai casi della vita Movano adulti i figli, La varia, l'infinita Mistura di perigli Tentando onde a sollecito Fine si vive e muor.

Te luce, te consiglio,
Te a ben oprar conforto,
In questo nostro esiglio
Invocherem; chè il torto
Commin ne schivi, e l'animo
Informi di virtù.

Commessi a la tua guida N'ha Dio, nascendo a questa Misera vita infida Che vola e non s'arresta; Lampa tu se' che illumini La tenebria quaggin.

Sposata al nostro frale, L'alma in balía de' sensi Vaneggia e non sa quale Delle due vie conviensi Per sè medesma eleggere, Incerta del suo ben:

Chè in duo sentier partito È il cammin nostro. Porge, Con mal distinto invito, L'uno salvezza; e scorge L'altro in fallo, e fra gli orridi Abissi a metter vien.

Tu dolce nella mente Spiri il migliore, Ignoto Angelo providente, Soccorri al tuo devoto: Per lui del tuo consiglio Elezion si fa.

Tu gli ragioni in core
I buoni avvisi; il volto
Scopri del traditore;
Lo scevri dallo atolto;
Lusinghe, occulte insidie
Da paventar non ha.

Tu salutar consiglio

Di ben sortiti amori,
All'inesperto figlio
Che il tuo soccorso implori
Noti la pia che tenera
Compagna a lui sarà:

Letificando i giorni

Di questo viver breve, Quel talamo gli adorni Che ristorar lo deve; Ne' tuoi consigli arbitrio Cieco destim non ha. Pria che del vecchio Adamo La colpa fosse tolta, Te la magion d'Abramo Spesso accogice, ehe in molta Cara dovizia agli osolii

In Mambre festeggió.
Diviso dai parenti
Per lunga estrania via,
Fidando a' tuoi portenti
Pellegrinò Tobia,
E consolato e incolume
Al genitor tornò.

D'un santo veglio suona La querimonia ancora, Che l'ancico abbandona Suo figlio e lo avvalora Di buoni avvisi, all'ultimo Amplesso del partir.

a Oh sventurato, oh solo
A tardi anni sostegno,
Carissimo figliuolo!
Qual sicurtà qual pegno,
Tranne ehe Dio promettere
Mi puote il tuo reddir?

Fra gli esuli abbandoni I tuoi congiunti; incedi Ramingo fra i ladroni Dell'Araméa; fra 1 Medi Madre non fia sollecita D'estranio pellegrin,

Che dica: Tu se' stanco,
Te quest'ombra consoli
E questo desco; a fianco
Siedi de' miei figlioli;
Doman ti scorga il fulgido
Sole nel tuo canumin.

Gioco d'avverse genti, Errante per le selve, Dall'ire de' torrenti Dal morso de le belve, Chi fia che tra i pericoli Regga l'incerta età? Chi fia de'passi tuoi Compagno, o figliuol mio?

Pietoso aleun de'suoi Messi ti assenta Iddio: Qual ch'egli affidi, al termine D'ogni desio verrà, » E tu quel priego udisti.

Angelo benedetto, Umano atto vestisti: Simile nell'aspetto A viator che mediti Nuovo cammin tra sé;

E provisti i sentieri. Cortese innanzi a lui. Salvo dagli stranieri Lo riducesti a' sui : Lena e vigore insolito Gingnesti al giovin niè

Del Tigri la veloce Onda correa con teco; Per te spegnea il feroce Mostro: rimedio al eieco Soo genitor, elic in Ninive

Rivide ancora il sol. In festa a lui s'aperse La casa di Raguele. Che sposa gli proferse Del sangue d'Israele ; Nè lunga ebbe fra gli esuli Stanza quel pio figliool:

Cliè, dall'arti malvage Solvo di demon rio. Dall' inospita Rage Ternando al suel natio. Al nome tuo quel reduce Pose solenni altar. Chiamandoti con lode

Di forza, di consiglio, Di santo, di custode, Di luce al nostro esiglio, Da Dio sortito agli uomini Angelo tutelar.

Quegli ehe in te confida Non perirà. D'agguato Di mano parrieida Campando, inosservato Passo : a la posta è vigile Indarno il masnadier. Svelta di balza alpina

Sovr'al suo capo in basso

Se rompe una ruina, Tu la diverti, o il passo Disvii da quella, e libero Gli additi altro sentier. Se a Infidi seogli affisso

Scrolla a' suoi piedi il suolo, Sul discoverto abisso Tu lo sorreggi a volo: Ode la valle fremere

Della caduta al suon. Se in gorgo ampio profondo Per easo a cader viene, S'erge a levarlo il fondo, O l'acqua la sostiene: I turbini, le folgori Tremende a lui pon son.

Tu fuce all'intelletto.

Per la diritta via;

D'ogni desio verrà.

Tu seudo a la persona, Angelo benedetto. A' fidi tuoi perdona Lo errar sl spesso; assistili, Guardali con pietà. Ouello elie a te non piace Il nostro amor non sia; Guidane lieti in pace

> Qual che tu affidi, al termine LA CONVERSIONE DI SAN PAOLO

Dove corre furiando, Di superbe iro brisco? Arde l' elmo, stride Il giaco, Scosso a' fianchi esulta il brando: E in balía d'agil corsiero Venta all'aure ampio eimiero.

Come scrpe, esterrefatto Dall'arsura, erge le squame : Come lupo a eui la forne Persuado ogni misfatto: Reca il ferro quel crudele Sui redenti d'Israele.

Chi vi salva dal feroce, Verginelle, caste spose? Il sinedrio in man gli pose Le speranze della croce. Chi può tôrre a quegli artigli, Caste madri, i vostri figli?

Lui Sión rammenta ancora Mente e braccio a turbe rie. Forsennato per le vie Ir gridando: Mora, mora: Congiurato guastatore

Degli eletti del Signore.

Co'ribaldi a schiera uscio Saulo anch'ei, cercando a morte L'innocente, il santo, il forte, Olocausto caro a Dio: Lui che primo il sangue diede A sigillo della fede.

A sigillo della fede.
Gia sbracciati gli fan guerra,
Già l'opprimono co' sassi.
Si com'angelo che passi,
Le ginocchia piega a terra,
Supplicando perdonato
Agli stolti quel peccato.

Plaude al fatto; e, il manto intriso Di quel sangue, ai prieghi insulta Del morente, ed insepulta Vuol la spoglia dell'ucciso: Come segno tra le selvo Di sgomento all'altra belve.

Ma quel sangue ond'era asperso Non domanda in ciel vendetta. Dell'indegna polve abbietta Piacque al re dell'universo Porre al tempio eterna base, Farno degno eletto vase.

Quei ehe l'arso ateril ramo
Rabbelli di fiori e fronde,
Che d'un cenno aperse l'onde
Nanzi ai profughi d'Abramo:
Quei che puote quel ele vuole,
Ch'arde i mondi e ferma il sole,

Ch' arde i mondi e ferma Sovra il capo baleuando Di costni, raggiò repente. Negli orecchi tonar sente: Dove corri furiando ? Non ricalcitra, quel Dio Che perseguiti son io.

Chè il destiere in sua balia Giù dagli omeri l'ha scosso. Fatto è cieco, ma veggente Nuova luce accoglie in mente,

Nuova luce che risolve D'ogni labe il vecchio Adamo: Nuova grazia il cui richiamo Dai sepoleri ode la polve, Aspettava quel fuggiasco Nella splendida Damasco.

Dal terror che intorno uscia Di quell' ebbro infelionito In Damasco sbigottito Vivea in lagrime Anania, Paventando oltri flagelli Sovr' ai timidi fratelli.

E raccoltili, siccome I pusilli del Signore. Dalle insidie e dal terrore Li guardavo di quel nome; Li guardava da quel brando, Nel segreto a Dio pregando. Ma, conforto all'umil servo,

Dio parlava; e lo sgomento E il novissimo portento Rivelò, di quel protervo. Chiara lampa Dio lo disse Della Chiesa ch' egli afflisse.

Dei eredenti ecco il flagello Dal sinedrio a te decreto: Ecco il tigre immansneto Trasmutarsi e farsi agnello: Tra le fanci del erudele Fier lione olezza il mele.

Sorgi, o servo. Del eredente Sovra il tapo impon le mani; Tu co'doni sovrumani Ne fortifica la mente. Da quel labbro gran portenti

Costernato udran le genti.
Di sua voce aperto il suono
Udrà il barbaro, udrà il Greco;
Crederanno, e trarrà seco
Alla voce del perdono,
Rinnegato il prisco orgoglio.

Palestina e il Campidoglio. Zelatore de'Iratelli Non esigli, non ritorte, Non aterrori della morte, Non affetti a Dio rubelli Quel pio labbro faran muta Nell'aringo combattuto;

E il poter della parola Co' prodigi confermando, Del novissimo suo bando Cho atterrisce e che consola, Il martirio fia sigillo Della fe'cui Dio sortilla. »

Salve, o grazia: o d'ammirande Opre madre in sulla terra ! Nel tumulto e nella guerra Che ne stringe da più bande, Astro splendido, tu sorgi Benedetto e a Dio ue scorgi.

Del possente tuo soccorso
Giova i fincchi, affrena i baldi.
Se non apiri, se non scaldi,
Punge inutile il rimorso:
L'uom mal puote, e volge ad ima
Nel terrestro mortal limo.

## GLI APOSTOLI.

Come branco d'agnelle shandato Cui percosse il fragore del tuono: Come cervi dinanzi al latrato Che da' veltri accorrenti s'udi : Riparando a segrete dimore. Vanno in fuga, sperduti si sono Quegli eletti, cui primi il Signore Di sua dolce parola nodrì. Lui rimaso agli oltraggi, ai supplici, Si dilegua l'imbelle congréga. Spergiurati si fanno gli amiei, Nequitose le accolte tribù. Fra i discepoli è morta lu fede; Chi lo fugge, chi il vende, chi il nega; Chi, risorto di morte, nol crede; Più nessuno confessa Gesù. Qual fia dunque che vegli a difesa D'un vangelo fidato agl' imbelli?

Qual fia scudo ehe salvi la Chiesa ? Qual del tempio la pietra angolar? Labil opra di giunco e d'arena Cni bufera incessante flagelli: Fragil leguo eui tutta la piena Tempestosa va contro del mar.

Ma superbo, aspro d'armi, gigante Levi il capo insultando Golía . . . . Vana mostra! a un fanciullo dinante, Atterrato di fionda, spirò-Sorge innanzi al dormente Nabuco Di metalli ampia mole...! Si svia Picciol sasso di rupe caduco,

Tocca il masso, che a fondo crollò, Dio di gloria l Diversa misura, Che del mondo ogni vista trascende, Tu ponesti; c l'inferma natura

Corte ha l'ali, seguendo il tuo vol. Per te il fiacco sul forte prevale, Col lione l'agnello contende ; Per te sorge incorrotta, immortale Nuova messe da sterile stuol.

Immolato l'agnello, compiute Le promesse, lo Spirto è disceso: Quel di grazia, d'amor, di salute, Di scienza supremo dator. Nuova luce, novello conforto, Virtù nuova que' fiacchi ha compreso;

Escon tutti annunziando il Risorto, Il salito alla gloria Signor. Come polye snll'ali del vento

Vota aparsa nei campi diffusa: Come l'eco ripete l'accento

Vie più lunge allargandone il suon:

Cresce innanzi de' giusti la scola, Prima abhietta, temente, confusa; L' universo ode l'alta parola, L'ode e trema atterrita Sion.

Ella è vampa che scalda e avvalora; È rngiada che il campo feconda. Pioggia estiva ebe i germi ristora. Fresco rio che rinverde il terren.

Ella è turbo che aforza, che atterra Quel che incuntra con orma profonda : Ella è suon di sgomento e di guerra Al superbo che contro le vien-

Dove or sono quegli ebbri, que' stolti Cui Sión riprovata ha deriso? Ouc' sprezzati, nell' ombra sepolti, A tant' opra sortiti au in ciel? Chi rattienti, chi infrena lor voce Che secura ogni forza ha conquiso? In che parte si tacque la croce, L'ignominia di tutto Israel? Quale nscendo ad ignoti perigli Per la terra non anco abitata,

Da Babele allargandosi i figli, La crescente famiglia partir : Tal di Solima ai termini uscita Della terra, si sparse ispirala L'alma scola, e ai messaggi di vita Tutti i cori e le menti s'aprir.

Picciol prima, gigante or si volve A' trionfi lo stuol de' credenti (1); Come frana che il tempo dissolve Per le chine di giogo nival,

Che per clivi rotando s'ingrossa, Sforza chinsi, travolge torrenti: Trema il monte, la terra n'è scossa; Scontro alenno a frenaria non val. Oh chi visto adunati gli avesse

Que'puslili in segreto convegno Rammentarsi le udite promesse, Confidersi in Colui che verrà! Quai delusi di folle pensiero,

Quai dementi elie sognano un regno, Lo scettrato, il baldante guerriero Gli sehernia di nemica pietà. Li derise il sinedrio profano,

Li cacciò, ne fece aspro governo; Ma parlaro, e non vista una mano Le cervici superbe calcò.

(1) Salvo anche il rispetto ad Orazio, che niuno più di nel ammira, di cui è notissimo il lungo paragone tra i figli dell'aquila e Druso e Tiberio, figliastri di Augusto vincitori dei Rezil e dei Vindelici ( vedi l'ode Quatem ministrum, etc.), le similitudini molto prolungate ci paiono poco dicevoli coll'indole della lirica poesia, che richiede estra, impeto, rapide le idee , gli affetti , quali sogliono essere nell'entusiasmo.

Lt derise fra l'aule lascive Roma avversa con voci di scherno; Ma del Tebro redento alle rive Fra gli allori la croce esultò. Qual mai lido rimoto, qual piaggia Non v'accolse, o messaggi del cielo? Qual mai gente d'ogn'arte selvaggia Non conobbe il risorto Gesù?

Quai deserti, quai terre, quai mari Non udir manifesto il Vangelo? Dove, o santi, non sursero altari Al gran Santo de' santi quaggiù ? Dall' irsuto Lapone all' ardente

Cafro ignudo accorreste a grand' uopo ; Udi il Greco, udi il Perso indolente Della fede il richiamo divin. Tolto all'ombra di morte, converso Fu lo Scita, l'adusto Etiopo . . . .

Chiuso a voi non serbò l'universo Qual che fosse più duro cammin. E, fratelli, raggiunti si sono Della terra gli spersi figliuoli : L' alma legge d'amor, di perdono

Per voi dolce fra i barbari usci. Tolto il dritto del forte al protervo, Sè medesmo l' oppresso consoli; La ragion del padrone e del servo Nanzi a Dio pareggiata sali! Non più schiava lamenti il portato Che di servi arricchisce il tiranno; Nasce a Dio chi dall' acqua è rinato.

Nel battesmo d'un solo Signor. Per voi, santi, i figliuoli d'Adamo Che un signore, che un padre non lianno, Son fratelli, son fratti d'un ramo, Cura istessa d'un solo cultor.

Là, diranno, seguendo i vestigi Del Maestro a sua gioria salito, Virtà nuove, novelli prodigi Nel temuto suo nome adopràr.

Vede il eieco; diritto procede Chi de' membri si giacque impedito; Chi nell'ombra di morte già siede Torna vivo a sommesso pregar. Tocco il serpe, dispoglia il veleno; Cessa il mare sue dure procelle;

Nel poter di Gesit nazareno Surgon opre d'arcana virtù : E siecome a fiammante donniero Sozion altre allumarsi facelle, Mille e mille del pio ministero Si fer parte, redenti a Gesù.

Qui, diranno l'età che verranno, Dio possente n'suoi servi soccorse; Il delirio del sangue, l'inganno

Qui degli idoli vinto si die.

E là dove più crebbe la guerra. L'apostolico sangue discorse .... Fu lor morte un trionfo alla terra. Fu crescente germoglio di fè (1),

Cesare Arici. Poesic.

IL POETA MORIENTE ALLA SPOSA (2).

# Anacreontiea.

Odi d'un uom che more, Odi l'estremo suon: Questo appassito fioro Ricevi, Elvira, in don-Quanto prezieso ei sia Tu déi saperlo appien : Quel dì che fosti mia Te lo involai dal sen. Simbolo allor d'affetto. Or pegno di dolor, Torni a posarti in petto Questo appassito fior. E in cor ti fia scolpito, Se crudo il cor non è, Come ti fu ranito. Come fu reso a te.

Redaelli.

(1) Dell'Arici, come poeta didascalico, s'è parlato a suo luogo; resta che qui agginngiamo qualche cosa sull'Ariei considerato come poeta lirico. Nelle odi adunque e negli inni, per nostro credere, non e quella aquisita eleganza che nella Pastorizio si ammira, il ritmo è scorrevole, non però condotto con quella sapiente armonia che traduce l'idea co' suoni; la mossa sente più to studio che l'ispirazione, seguendo il pedestre andamento della prosa, senza vero impeto, senza splendidi voli. In generale l'Ariei maneggia più muestrevolmente Il verso sciolto che non la rima ; nella sua tirica le imagini abbondano, non i concetti: e questo ei spiega, la qual cosa ad alcuni può sembrare un paradosso, ci spiega, dico, certa prolissità che vi si nota. Povero d'idee, le poche che gli si affacciano vagheggia, accarezzo con soverchio amore, e sminuzza si che poco o unila lascia a pensure. La frase, frutto ch' ell'è di innghi studi, è di solito ben tornita, chiara, leggiadra, rade volte vibrata e profonda. Per tetto comprendero in poche parole il mio giudizio, dirò che del poeta lirico egii ha la veste non l'anima; appaga il gusto, lusinga l'orecchio, il cuore non commove; persuade la ra-

gione, non rapisce la fantasia. (2) Versi dettati dal Redaelli morlente; furono posti la musica da valentissimi maestri.

PSICHE, FANCIULLA CHE RAPPRESENTA L'ANIMA NOSTRA.

#### Sonetto.

Creatura gentil, vaga angioletta, Che sei l'imago dello spirto umano, Ta quella sembri prima figlia eletta Che del divino Fabbro uscia di mano. Puro è il bel velo, vereconda o schietta L'aria del viso, o il guardo umile e piano; E splendi si fra noi cosa perfetta

E spiendi si fra noi cosa perfetta Che nulla hai di terrestro e di profuno. Ma di chi la soave alma sarai, Se non di lui ebo largo ti comparte Tanta dovizia di celesti rai?

Altri il sembiante e il erin con minor arte Ritragga; ci sol per via non tocca mai Potca scolpir di se la miglior parte. M. Missirini,

> INNO AL PATRIARCHI, O DE' PRINCIPII DEL GENERE UMANO.

E voi de' figli dolorosi il canto, Voi dell'umana prolo incliti padri, Lodando appellerà; molto all'eterno Degli astri agitator più cari, e molto Di noi men laerimabili nell'alma Luce prodotti. Immedicati affanni Al misero mortal, nascere al pianto, E dell'etereo lume assai più dolei Sortir l'opaca tomba e il fato estrenio, Non la pietà, non la diritta impose Legge del ciclo. E se di vostro antico Error, che l'uman seme alla tiranna Possa de' morbi e di seiagura offerse, Grido antico ragiona, altro più dire Colpe de' figli, e pervicace ingegno, E demenza maggior l'offeso Otimpo N'armaro incontra e la negletta mano Dell'altrice natura; onde la viva Fiamma n' increbbe, e detestato il parto Fu del grembo materno, o violento Emerse il disperato Erebo in terra.

Tu primo il giorno e le purpurce faci Delle rotanti stere e la novella Prolo de campi, o duce antico o padre Bell'umana famiglia, e tu l'erranto Per li giovani prati aura contempli: Quando le rupi e le deserte valli Precipito l'alpina onda feria D'inudito fragor; quando gli ameni Futuri sezzi di lodate cruti E di cittadi romorose ignota Pace regaava; e gl'inarati colli Solo e muto ascendea l'aprico raggio Di Febo e l'aurea luna. Oh fortunata, Di colpe ignara o di luguhri eventi. Erma terrena sede! Ob quanto affanno Al gener tuo, padre infelice, e quale D'amarissimi casi ordine immenso Preparano i destini! Ecco di sangue Gli avari colti e di fraterno scempio Furor novello incesta, o lo nofande Ali di morte il divo etere impora. Trepido, errante il fratricida, e l'ombre Solitarie fuggendo o la secreta Nelle profonde selve ira de'venti, Primo i civili tetti, albergo o regno Alle macere enre, Innalza; o primo Il disperato pentimento i ciechi Mortali egro, anelante, aduna e stringe Ne'consorti ricetti: ondo negata L'improba mano al eurvo aratro e vili Fur gli agresti sudori : ozio le soglie Scellerate occupò; ne' corpi inerti Domo il vigor natio, languide, ignavo Giacquer le menti ; o scrvitù le imbolli Umane vite, ultimo danno, accolso, E tu dall'etra infesto e dal mugghiante Su i nubiferi gioghi equoreo flutto Scampi l'iniquo germe, o tu cui prima Dall'aer cieco e da'natanti poggi

Segno arrecò d'instanrata speno La candida colomba, e delle antiche Nubi l'occiduo sol naufrago uscendo. L' atro polo di vaga irl dipinse. Riede alla terra, o il crudo affetto e gli empi Studi rinova e lo seguaci ambasce La riparata gente, Agl'inaccessi Regni del mar vendicatore illudo Profana destra, e la sciagura e il pianto A novi liti o novo stelle insegna. Or te, padro do' pii, te giusto e forte, E di tuo seme i generosi alunni Medita il petto mio. Dirò siccome Sedente oscuro in sul meriggio all'ombre Del riposato albergo appo le melli Rive del gregge tuo nutrici e sedi, Te de' celesti peregrini occulte Bear l'eterco menti; o quale, o figlio Della saggia Rebecca, in su la sera, Presso al rustico pozzo e nella dolco Di pastori e di lieti ozi frequente

Aranitica valle amor ti punse

Della vezzosa Labanide: invitto

E di servaggio all'odiata soma

Amor, eh'a lungi esigli e lunghi affanni

Volenteroso il prode auimo addisse,

Fu certo, fu (nè d'error vano e d'ombra L'aonio canto e della fama il grido Pasce l'avida plebe) amica un tempo Al sangue nostro e dilettosa e cara Questa misera piaggia, ed aurea corse Nostra caduca età, Non che di latte Onda rigasse intemerata il fianco Delle balze materne, e con le greggi Mista la tigre ai consucti ovili E gnidasse per gioco i lupi al fonte Il pastorel; ma di suo fato ignara E degli affanni suoi, vôta d'affanno Visse l'umana stirpe ; alle secrete Leggi del cielo e di natura indutto Valse l'ameno error, le fraudi, il molle Pristino velo; e di sperar contenta Nostra placida nave in porto ascese.

Tal fra le vaste california selve Naco heata profe, a cui non sugge Pallida curu il petto, a cui le membra Fera tabte uno demari e vitto il bosco, Fera tabte uno demari e vitto il bosco, Lirrigua valle, înopinate il giorno Dell'atra morti incembe. Ob contra il nostro Seellerato ardinento incremi regni Della saggia natura I il idi e gli antri E le quiete selve apre l'invitto Nostro furer; le violate geniti Al peregnito affanto; agl'igmortii Al peregnito affanto; agl'igmortii dell'altri periodi peri

# L'INFINITO.

Sempre caro mi fu quest'erme colle, E questa siepe, fe nd tanta parte Del'Utilimo orizonte il guardo esclude. Na sciendo e mirando, interminiati Spazi di la da quella e sovrumani Siemie profrondinsima quiete lo nel pensier mi finga, ove per poco I cor non si spazura. E come il vento Odo stormir tra queste piante, fu quello Indinio silenzio a questa voce. El contro e del processo del processo

CANTO NOTTURNO IN UN PASTORA ERRANTE DELL'ASIA.

Che fai tu, luna, in eiel? dimmi, che fai, Silenziosa luna? ZONGAGA. Poesic. Sorgi la sera, e vai. Contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga Di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga Di mirar queste valli? Somiglia alla tua vite La vita del pustore. Sorge in sul primo albore, Move la greggia oltre pel campo e vede Greggi, fontane ed erbe; Poi stanco si riposa in su la sera. Attro mai non ispera. Dimmi, o luna: a che vale Al pastor la sua vita, La vostra vita a voi? dimmi ove tende Questo vagar mio breve, Il tuo corso immortale?

Mezzo vestito e scalzo, Con gravissimo fascio in su le spalle, Per montagna e per valle, Per sassi acuti ed alta rena e fratte, Al vento, alla tempesta, e quando avvanipa L' ora e quando poi gela, Corre via, corre, anela, Varca torrenti e stagni, Cade, risorge e più e più s'affretta, Senza posa o ristoro Lacero sanguinoso; infin eh'arriva Colà dove la via E dove il tanto affaticar fu volto Abisso orrido, immenso, Ov'ei precipitando, il tutto obblia. Vergine luna, tale

È la vita mortale.

Nasce l'uomo a fatica,

Vecchierel bianco Infermo.

Ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento Per prima cosa; e in sul principio stesso La madre e il genitore Il prende a consolar dell'esser nato. Poi ehe erescendo viene, L'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre Con atti e con parole Studiasi fargli core E consolario dell'umano stato: Altro officio più grato Non si fa da parenti alla lor prole. Ma perchè dare al sole, Perchè reggere in vita Chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, Perchè da noi si dura? Intatta Inna, tale È lo stato mortale.

Ma tu mortal non sei, E forse del mio dir poco ti cale. Pur tu solinga, eterna peregrina, Che sì pensosa sei, tu forse intendi, Questo viver terreno, Il patir nostro, il sospirar, che sia; Che sia questo morir, questo aupremo Scolorar del sembiante, E perir dalla terra o venir meno Ad ogni usata, amente compaguia. E tu certo comprendi Il perchè dello cose, e vedi il frutto Del mattin, della sera. Del tacito infinito andar del tempo. To sai, tu certo, a qual auo dolce amoro Rida la primavera, A ehi giovi l'ardore, e che procacci Il verno co' suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri, Che son celate al semplice pastore. Spesso quand'io ti miro Star così muta in aul deserto piano, Che, in sno giro lontano, al eiel confina ; Ovver con la mia greggia Seguirmi viaggiando a mano a mano; E quando miro in ciclo arder le stelle, Dico fra me pensando: A che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo Infinito seren? che vuol dir questa Solitudino immensa? ed io eho sono? Cosl meco ragiono: e della stanza Smisurata e superba, E dell' innumerabile famiglia; Poi di tanto adoprar, di tanti moti D'ogni celeste, ogni terrena eosa, Girando senza posa, Per tornar sempre là donde son mosse, Uso alcuno, alcun frutto Indovinar non so. Na tu per certo, Giovinetta Immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, Che degli eterni giri. Che dell'esser mio frale, Qualche bene o contento Avrà fors'altri: a me la vita è male. O greggia mia ehe posi, oh te beata, Che la miseria tua, eredo, non sai!

Quanta invidia ti porto Non sol perchè d'affanno Quasi libera vai: Ch'ogni stento, ogni danno Ogni estremo timor aubito scordi; Ma più perchè giammai tedio non provi-Ouando tu siedi all'ombra, sovra l'erbe, Tu se' queta e contenta:

E gran parte dell'anno Senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, E un fastidio m'ingombra La mente, ed uno spron quasi mi pungo Si che, sedendo, più che mai son lunge Da trovar pace o loco. E par nulla non bramo E non ho fino a qui eagion di pianto. Quel che tu goda o quanto, Non so già dir : ma fortunata sei, Ed io godo ancor poco. O greggia min, nè di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei; Dimmi: perebè giacendo A bell'agio, ozioso, S' appaga ogni animale; Mo, a'io giaccio in riposo, il tedio assale? Forse s'avess'io l'alo Da volar su le nubi. E noverar lo stello ad una ad una, O come il tuono errar di glogo, in giogo, Più felice sarei, dolce mia greggia, Più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, Mirando all' altrui sorte il mio pensiero : Forse in qual forma, in qualo

# AMORE E NORTE.

Stato che sia, dentro covilo o cuna,

È funesto a chi nasce il di natalo.

Muor giovane colui ch'al ciclo è caro. MENARDRO. Fratelli, a un tempo stesso, Amore o Morte Ingenerò la sorte Cose quaggiù sì belle Altre il mondo non ha, non han le stelle. Nasce dall'uno il bene. Nasce il piacer maggiore Che per lo mar dell'essere si trova; L'altra ogni gran dolore, Ogni gran male annulla. Bellissima fanciulla, Dolce o veder, non quale La ai dipinge la codarda gente, Godo il fanciullo Amore Accompagnar sovento; E sorvolano insiem la via mortale, Primi conforti d'ogni saggio core, Nè cor fu mai più saggio Che percosso d'amor, nè mai più forte

Sprezzò l'infausta vita,

Ne per altro signore Come per questo a perigliar fu pronto: Ch'ove lu porgi aita, Amor, nasce il coraggio, O si ridesta; e sapiente in opre, Non in pensiero invan, siecome suole, Divien l'umana prole, Ouando novellamento Nasce nel cor profondo Un amoroso affetto, Languido e stanco insiem con esso in petto Un desiderio di morir si sente: Come non so, ma tale D'amor vero e possente è il primo effetto. Forse gli occhi spaura Allor questo deserto: a sè la terra Forse il mortale inahitahil fatta Vede omai senza quella Nova, sola, infinita, Felicità che il auo pensier figura: Ma per eagion di lei grave procella Presentendo in suo cor, brama quiete, Brama raccorsi in porto Dinanzi al fier disio, Che già, rugghiando, intorno intorno oscura. Poi, quando tutto avvolge La formidabil possa, E fulmina nel cor l'invitta cura Quante volte implorata Con desiderio intenso, Morte, sei tu dall'affannoso amante! Quante la sera, e quante, Abbandonando all'alba il corpo stanco, Sè beato ehiamò a' indi giammai Non rilevasse il fianco Nè tornasse a veder l'amara luce! E spesso al auon della funebre squilla, Al canto ehe conduce La gente morta al sempiterno oblio , Con più sospiri ardenti Dall'imo petto invidio colui Che tra gli spenti ad abitar sen giva. Fin la negletta plebe, L'uom della villa, ignaro D'ogni virtù che da saper deriva, Fin la donzella timidetta e sehiva, Che già di morte al nome Senti rizzar le ehiome, Osa alia tomba, alle funeree bende Fermar lo sguardo di costanza pieno, Osa ferro e veleno Meditar lungamente E nell'indotta mente

La gentilezza del morir comprende. Tanto alla morte inelina

D'amor la disciplina. Anco sovente,

Che sostener nol può forza mortale,

A tal venuto il gran travaglio interno

O cede il corpo frale Ai terribili moti, e in questa forma Pel fraterno poter Morte prevale; O così aprona Amor là nel profondo Che da sè stessi il villanello ignaro. La tenera donzella Con la man violenta Pongon le membra giovanili in terra. Ride ai lor casi il mondo. A cui pace e vecchiezza il ejel consenta, Ai fervidi, ai felici, Agli animosi ingegni L'uno o l'altro di voi conceda il fato, Dolei signori, amici All'umana famiglia. Al cui poter nessun poter somiglia Nell'immenso universo, e non l'avanza, Se non quella del fato, altra possanza. E tu, eni già dal cominciar degli anni Sempre onorata invoco, Bella Morte, pietosa Tn sola al mondo dei terreni affanni, Se celebrata mai Fosti da me, s'al tuo divino stato L' onte del volgo ingrato Ricompensar tentai, Non tarder più, t'inchina A disusati preghi. Chindi alla Ince omai Questi ocehi tristi, o dell'eta reina. Me certo troverai, qual si sia l'ora Che tu le penne al mio pregar dispieghl, Erta la fronte, armato, E renitente al fato. La man ehe flagellando si colora Nel mio sangue innocente Non ricolmar di lode, Non benedir, com'asa Per antica viltà l'umana gente; Ogni vana speranza onde consola Sè coi fancinlli il mondo, Ogni conforto stolto Gittar da me; null'altro in alcun tempo Sperar, se non te sola; Solo aspettar sereno

Quel di eh'io pieghi addormentato il volto ALLA PRIMAVERA, O DELLE PAYOLE ANTICHE.

Perchè i eelesti danni Ristori il sole, e perebè l'aure inferme Zefiro avvivi, onde fugata e sparta Delle nubi la grave ombra s'avvalla;

Nel tno virgineo seno.

Gredono Il petto incrine
Gli angelli al vento, e la durana luce
Novo al'amer dessio, miva speranza
Ney Demetrati bucito i fira la sciolta
Primie induca silo commonso belve;
Force alle stanche e nel dobre spedie
Limmen monti freta
Limmen del commonso
Innanzi tempo T Ottuchristi o spenti
Di Fedo i reggi al misero non sono
In sempiermo? el anno,
Primarera odorsta, impari e tenti
Queeto gelido cor, questo ch'amara
Net flor diegli simi avol vecchicaza impara ?
Hel flor diegli simi avol vecchicaza impara ?

Vivi tu, vivi, o santa Natura? vivi e il dissueto oreechio Della materna voce il suono accoglie? Già di candide ninfe i rivi albergo, Placido albergo e specchio Furo i liquidi fonti. Areane danze D'immortal piedo i ruinosi gioghi Scossero e l'arduo selve (oggi romito Nido de' venti): e il pastorel ell' all' ombro Meridiane incerte ed al fiorito Margo adducea de' fiumi Le sitibonde agnelle, arguto earme Sonar d'agresti Pani Udi lungo le ripe; e tremar l'onda Vide, e stupi, che non palese al guardo La faretrata diva Seendea ne'caldi flutti e dall'immonda Polve tergea della sanguigna caecia Il niveo lato e le verginee braccia,

Vissero i fiori e l'erbe, Vissero i bosehi un di. Conscie lo molli Aure, le nubi e la titania lampa Fur dell'umana gente, allor cho ignuda Te per le piagge o i colli, Ciprigna luce, alla deserta notte Con gli ocehi intenti il viator seguendo, Te compagna alla via, te de' mortali Pensosa imagino. Che se gl' impuri Cittadini consorzi e le fatali Iro fuggendo e l'onte, Gl'ispidi tronehi al petto altri nell'ime Selve remoto accolse, Viva fiamma agitar l'esangui vene, Spirar le foglie, e palpitar segreta Nel doloroso amplesso Dafoe e la mesta Filli, o di Climene Pianger credè la sconsolata prolo Quel eho sommerse in Eridano il sole. Nè dell'umano affanno, Rigide balze, i luttuosi accenti Voi negletti ferir mentre le vostro

Ma di ninfa abitò misero spirto, Cui grave amor, eui duro fato escluse Dello tenere membra. Ella per grotte, Per nudi seegli e desolati alberghi. Le non ignote ambasce e l'alte e rotte Nostre querele al eurvo Etra insegnava. E te d'umani eventi Disse la fama esperto, Musico augel ehe tra chiomato boseo Or vieni il rinascente anno cantando. E lamentar poll' alto Ozio de'campi, all' ser muto e fosco, Antichi danni e scellerato scorno, E d'ira e di pietà pallido il giorno, Ma non cognato al nostro Il gener tuo; quelle tuo varie note Dolor non forma, e to di colpa ignudo, Men caro assai la bruna valle asconde, Ahi ahi, poscia che vôte Son le stanze d'Olimpo, o cieco il tuono, Per l'atre nubl a le montagno errando, Gl'iniqui petti o gl'innocenti a paro In freddo orror dissolve; e poi ch'estrano Il suol nativo e di sua prole ignaro Le meste anime educa, Tu le cure infelici e i fati indegni Tu de' mortali ascolta, Vaga natura, e la favilla antica Rendi allo spirto mio; so tu pur vivi,

E se de'nostri affanni

Cosa veruna in eiel, se nell'aprica

Pietosa no, ma spettatrice almeno.

Terra s'alberga o uell'equoreo seno,

Paurose latebre Eco solinga,

Non vano error de' venti.

LA GINESTRA, O IL PIORE DEL DESERTO.

> E gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la tuce.

the la ture.

Gui as l'arida sehiena

Del formidabil momits

Sterminator Vesvo.

La qual null'atto allegra arbor ab fiore,

Tuoi cepi solitari interno spargi,

Contenta dei deserti. Ano ti vidi

Per tuoi stein shellir l'ermo contrado

Che singon la cittade

Che singon la cittade

Che lingon la cittade

Che lingon la cittade

Leil cardiato lumero

Par che col grave e taciturno aspetto

Di te nel petto mio,

Faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol, di tristi Lochi e dal mondo abbandonati amante, E d'afflitte fortune ognor compagna. Questi campi cosparsi Di ceneri infeconde, e ricoperti Dell' impietrata lava, Che sotto i passi al peregrin risona; Dovo s'annida e si contorce al sole La serpe, e dove al noto Cavernoso covil torna il coniglio; Fur liete ville e colti, E biondeggiàr di spiche e risonaro Di muggito d'armenti; Fur giardini o palagi, Agli ozi de'potenti Gradito ospizio; e fur città famose, Che coi torrenti spoi l'altero monto Dall'ignea bocca fulminando oppresse Con gli abitanti iosieme. Or tutto intorno Una ruina involve; Dove tu siedi, o fior gentil, e, quasi I danni altrui commiserando, al cielo Di doleissimo odor mandi un profumo Cho il deserto consola. A queste piaggo Venga colui che d'ionalzar con lode Il nostro atato ba in uso, e vogga quanto È il gener nostro in eura All'amante natura, E la possanza Qui con giusta misara Anco estimar potrà dell' uman seme, Cui la dura nutrice, ov' oi men temo, Con lieve moto in un momento anoulla In parte, e può con moti Poco men lievi ancor subitamento Annichilare in tutto. Dipinte in queste rive Son dell'umana gente Le magnifiche sorti e progressive. Qui mira e qui ti specchia, Secol superbo e scioceo, Che il callo insino allora Dal risorto pensier segnato innanti Abbandonasti, e, vôlti addietro i passi, Del ritornar ti vanti, E procedere il chiami. Al tuo pargoleggiar gl'iogegui tutti Di cui lor sorte rea padre ti fece Vanno adulando, aneora Ch' a ludibrio talora T'abbian fra sè. Non io Con tal vergogna scenderò sotterra: E ben facil mi form

Imitar gli altri c, vaneggiando in prova,

Ma il disprezzo piuttosto che si serra

Farmi agli orecchi tuoi cantando accetto:

Mostrato avro quanto si possa aperto: Bench'io sappia che obblio Premo chi troppo all'età propria iocrebbe. Di questo mal, eho teco Mi fia comune assai finor mi rido. Libertà vai sognando, e servo a un tempo Vuoi di novo il pensioro, Sol per cui risorgemmo Dalla barbarie in parte o per cui solo Si eresce in civiltà, che sola in meglio Guida i pubblici fati. Così ti spiacquo il vero Dell'aspra sorte e del depresso loco Che natura ei diè. Per questo il tergo Vigliaceamente rivolgesti al lume-Che il fe' palese; o, fuggitivo, appelli Vil ehi lui segue, o solo Magnanimo colui Che, sè sebernendo o gli altri, astato o folle, Fin sopra gli astri il mortal grado estolle. Uom di povero stato e membra inferme Che sia dell'alma generoso ed alto. Non chiama sè nè stima Ricco d'or ne gagliardo. E di splendida vita o di valente Persona infra la gente Non fa risibil mostra; Ma sè di forza e di tesor mendico Lascia parer senza vergogna, e noma Parlando, apertamente, e di auo cose Fa stima al vero ugualo. Magnanimo animalo Non eredo iu già, ma stelto Quel che, nato a perir, nutrito in pene, Dice, a goder son fatto, E di fetido orgoglio Empie le carte, eccelsi fati e nove Felicità, quali il eiel tutto ignora, Non pur quest'orbe, promettendo in terra A popoli cho un' onda Di mar commosso, un fiato D'aura maligne, un sotterranco crollo Distrugge ai ch'avanza A gran pena di lor la rimembranza. Nobil natura è quella Ch'a sollevar s'ardisce Gli occhi mortali incontra Al comun fato, o cho con franca lingua, Nulla al ver detraendo, Confessa il mal cho ei su dato in sorte E il basso stato e frale; Quella che graede e forte Mostra sè nel soffrir, nè gli odii e l'ire Fraterne ancor più gravi D'ogni altro danno, accresce

Alle miserie sue, l'uomo incolnando Del sun dolor, ma dà la colna a quella Che veramente è rea, che de' mortali È madre in parto ed in voler matrigua. Costei chiama inimica; e incontro a questa Conginuta esser pensando, Siccom'è il vero, ed ordinata in pria L'umana compagnia, Tutti fra sè confederati estima Gli uomini, e tutti abbraccia Con vero amor, porgendo Valida e pronta ed aspettando aita Negli alterni perigli e nelle angosce Della guerra comune. Ed alle offese Dell'uomo armar la destra, e laccio porre Al vicino ed inciampo, Stolto erede così, qual fora in campo Cinto d'oste contraria, in sul più vivo Incalzar degli assalti, Gl' inimici obliando, acerbe gare Imprender con gli amici, E sparger fuga e fulminar col brando Infra i propri guerrieri. Così fatti pensieri Quando fien, come fur, palesi al volgo, E quell'orror che primo Contra l'empia natura Strinse i mortall in social catena Fia ricendotto in parte Da verace saper, l'onesto e il retto Conversar eittadino, E giustizia e pietade altra radice Avranno allor ehe non superbe fole, Ove fondata probità del volgo Così star suole in piede Quale star può quel eli'ba in error la sede. Sovente in queste piagge, Che, desolate, a bruno Veste il flutto indnrato, e par che ondeggi, Seggo la notte; e su la mesta landa In purissimo azzurro Veggo dall'alto fiammeggiar le stelle, Cui di Iontan fa specchio Il mare, e tutto di scintille in giro Per lo vôto seren brillare il mondo. E poi ehe gli occhi a quelle luei appunto, Ch'a lor sembrano un punto, E sono immense in guisa Che un punto a petto a lor son terra e mare Veracemente; a cui L' uomo non pur, ma questo

Globo ove l' nomo è nulla,

Nedi guasi di stelle,

Seonosciuto è del tutto: e quando miro

Quegli ancor più senz' alcun fin remoti

Ch'a noi paion qual nebbia, a cui non l'uomo

E non la terra sol, ma tutte in uno. Del numero infinite e della mole, Con l'aureo sole insiem, le nostre stelle O sono Ignote, o così paion come Essi alla terra, un punto Di luce nebulosa; al pensier mio Che sembri allora, o prole Dell' uomo ? E rimembrando Il tuo stato quaggiù; di eni fa segno Il suol eh'io premo; e poi dall'altra parte. Che te signora e fine Credi tu data al Tatto, e quante volte Favoleggiar ti placque, in questo oscuro Granel di sabbia, il qual di terra ha nome, Per tua cagion, dell'universe cose Scender gil autori, e conversar savente Co'tuoi piacevolmente; e che i derisi Sogni rinnovellando, al saggi insulta Fin la presente età, che in conoscenza Ed in civil costume Sembra tutte avanzar; qual moto allora, Mortal prole infelice, o qual pensiero Verso te finalmente il cor m'assale? Non so se il riso o la pietà prevale. Come d'arbor cadendo un picciol pomo, Cni là nel tardo autonno Maturità senz'altra forza atterra, D'un popol di formiche i dolci alberghi Cavati in molle gleba Con gran lavoro, e l'opre E le ricchezze ch'adunate a prova Con Inngo affatiear l'assidua gente Avea providamente al tempo estivo, Schiaccia, diserta e copre In un punto; così d'alto piombando, Dall' ntero tonante Scagliata al eiel, profonda Di ceneri, di pomiei e di sassi Notte e ruine, infusa Di bollenti ruscelli, O pel montano fianco Furiosa tra l'erba Di liquefatti massi E di metalli e d'infocata arena Scendendo immensa piena, Le cittadi che il mar là su l'estremo Lido aspergea, confuse E infranse e ricoperse In pochi istanti: onde su quelle or pasce La capra, e città nove Sorgon dall' altra banda, a cui sgabello Son le sepolte, e le prostrate mara L'arduo monte al suo piè quasi calpesta. Non ha natura al seme Dell' uom più stima o enra

Ch'alla formica: e se più rara in quello

Che nell'altra è la strage, Non avvien ciò d'altronde Fuor che l'uom sue prosapie ha men feconde. Ben mille ed ottocento Anni varcàr poi che spariro, oppressi Dall' ignea forza, i popolati seggi, E il villanello intento Ai vigneti che a stento in questi campi Nutre la morta zolla e incenerita, Ancor leva lo sguardo Sospettoso alla vetta Fatal, che nulla mai fatta più mite Ancor siede tremenda, ancor minaccia A lui strage ed ai figli ed agli averi Lor poverelli, E spesso Il mesebino in sul tetto Dell' ostel villereccio, alla vagante Aura giacendo intia notte insonne, E balzando più volte, esplora il corso Del temuto bollor, che si riversa Dall' inesansto grembo Sull'arenoso dorso, a eui riluce Di Capri la marina E di Napoli il porto e Mergellina. E se appressar lo vede, o se nel eupo Del domestico pozzo ode mai l'acqua Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli, Desta la moglie in fretta, e via, con quanto Di lor cose rapir posson, fuggendo, Vede lontan l'usato Suo nido, e il pieciol campo Che gli fu dalla fame unico schermo, Preda al flutto revente, Che crepitando giunge, e inesorato Durabilmente sopra quei si spiega. Torna al celeste raggio, Dopo l'antica oblivion, l'estinta Pompei, come sepolto Scheletro eui di terra Avarizia o pietà rende all'aperto: E dal deserto foro Diritto infra le file De' mozzi colonnati il peregrino Lunge contempla il bipartito giogo E la eresta fumante, Ch' alla sparsa ruina ancor minaccia. E nell'orror della secreta notte Per li vacui teatri, Per li templi deformi e per le rotte Case, ove i parti il pipistrello asconde,

Come sinistra face

Che per vôti palagi atra s'aggiri,

Che di lontan per l'ombre Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.

Corre il baglior della funerea lava,

Così , dell'uomo ignara e dell'etadi

Dopo gli avi i nepoti, Sta natura ognor verde, anzi procede Per si lungo cammino Che sembra star. Caggiono i regni intunto, Passan genti e linguaggi: ella nol vede; E l'uom d'eternità s'arroga il vanto. E tu, lenta ginestra, Che di selve odorate Queste campagne dispogliate adorni, Anche tu presto alla crudel possanza Soccomberai del sotterraneo foco. Che, ritornando al loco Già noto, stenderà l'avaro lembo Su tne molli foreste. E piegherai Sotto il fascio mortal non renitente Il tuo espo innocente: Ma non piegato insino allora indarno Codardamente supplicando innanzi Al futuro oppressor; ma non cretto Con forsennato orgoglio inver le stelle, Nè sul deserto, dove E la sede e i natali Non per voler ma per fortuna avesti; Ma più saggia, ma tanto Meno inferma dell'noni, quanto le frali Tue stirpi pon credesti O dal fato o de te fatte immortali (1). Giacomo Leopardi. Poesic.

Ch' ei chiama antiche e del seguir che fanno

# I PROFUGER DE PARGA.

# Parte prima. La disperazione.

- « Chi è quel Greco ehe guarda e sospira,
- " La seduto nel basso del lido?
- a Par ehe fissi rimpetto a Corcira
- s Qualche terra lontana nel mar. ---
- « Chi è la donna che mette ppo strido
- « In vederlo una rôcca additar ?
  - Ecco ei sorge. Per l'erto cammino " Che pensier, che furor l'ha sospinto?
  - » Ecco ei stassi ehe pare un tapino
  - « Cui non tocchi più cosa mortal. -
  - " Ella corre il raggiunge dal cinto,
  - " Trepidando, gli strappa na pugnal. -« Ahi, ehe invan la pietosa il contrasta!
  - " Già alla balza perduta ei s'affaceis; a Al suo passo il terren più non basta;
  - « 11 suo sguardo su i flutti piombò.

(1) Quanto al giudizio sul Leopardi, vedi parte II, nell'introduzione, pag. 56.

- » Oh spavento ! ei protende le braecia: -
- « Ob sciagura ! già il salto spicco. --« Remiganti, la voga battete:
- . Affrettate: salvate il furente. a Ei delira un' orrenda quiete :
- u Muore e forse non sa di morir. -
- " O giù forse il meschino si pente;
- " Già rimanda a' suoi cari un sospir. " Disse Arrigo. - E de' remi la lena
- L'ansia ciurma su l'acque diatese ; Ma a schernirlo dall'ima carena
- Fra i tacenti una voce salì:
- " Che t' importa, o vilissimo Inglese, « Se un ramingo di Parga mori? »
- Quella voce è il dispetto de' forti Che, traditi, più patria non hanno. -Que' voganti alle belle consorti Corciresi ritornan dal mar. -

Con lor passa a Coreira il Britanno Poi ehe i venti al suo legno mancar. -

Come il reo che dà mente all'accusa, Senti Arrigo l'ingiuria e si tacque: Come il reo che non trova la scusa, Strinse Il guardo, la fronte celò; E dell' isola avara ov' ei naeque

Sul suo capo l' Infamia pesò. Ma un nocehiero i eompagni rincora; Sorge un altro e lor segna un maroso : Ecco un altro si affanna alla prora; Il governo da poppa ristè. -Ecco un plauso: - " Su! mira il tuo sposo,

Mira, o donna, perduto non è. n -Quando Arrigo posarsi al naviglio Vede il miser, su lui s'ahhandona; E, qual madre a la culta del figlio. Su le labhra alitando gli vien; Della vita il tepor gli ridona:

I nocchieri a quel corpo grondante Tutti avvolgono a gara i lor penni: Tutti a gara d'intorno all'ansante Gli affatica un' industre pietà. -

Gli conforta il respiro nel sen.

Noto a tutti è quell' uom degli alfanni, Ognun d'essi la storia ne sa. S' ode un pianto: - discesa alla apiaggia

È la donna che invoca il consorte, E alla voga che a lei già viaggia Più veloce scongiura il vigor. Infeliee! un' angustia di morte Le travaglia la speme nel cor.

A quel prego, su i banchi, - giuliva Del riscatto. - la ciurnia s'arranca. -Già vicina hiancheggia la riva; -Sotto prora già l'onda sparì. -Già d'un guardo il salvato rinfranca La compagna de' tristi suoi di. -

L'uom di Parga all'ostello riposa : La sua stanca popilla è sopita. -Ma, a custodia dell'egro, la sposa Quanto è lunga la notte veglió; E a spiarne, tremando, la vita Su lui spesso rieurva penò.

Nella veglia angosciosa il Britanno A la donna aoccorre e le dice : « Perchè taci e nascondi l'affanno?

" Ah! mi svela i segreti del duol: " Narra i guai che al deliro infelice

« Fenno esosa la Ince del sol. » ---

Era Il chieder dell'uom che prepara Un conforto maggior che di pianto; E a lei acese su l'anima amara. Come ad Agar la voce del ciel, Quando gia pel deserto, ed a canto

- Le gemea l'assetato Ismael. -. O cortese, qualnaque tu sia, « No, d'aprirti il mio cor non mi pesa;
- " Ma ove l'angiol di Parga t'invia
- a A veder di sne genti il dolor. u Se tu ascolti parola d'offesa,
- " Non irarti, ma pisngi con lor. " --Ogni fiel di rampogna futura

Temperò con tai detti l'onesta: Poi, qual douna che Il tempo misura, Fe' silenzio e allo sposo tornò; La man lieve gli pose alla testa

E. contenta, un suo voto mando: " Da le membre è svanito l'algore, a Ahl sien placidi i sonni, e dal ciglio

» Si trasfonda la calma nel core : « Nè il funestin vaganti pensier

« Che gli parlin di patria d'esiglio,

« Che gli parlin d'oltraggio stranier, » ---Oltre il mezzo è varcata la notte. ---Nel tugurio le tenchre a stento Da una poca lucerna son rotte Che già stride vicina a mancar. -

Fnor non s'ode nno spiro di vento, Non un remo che hatta sul mar. -Tace Arrigo. - La Greca al asside A ridir le sue pene : e sovente Il sospir la parola precide,

O l'idea ne la mente le muor, Perché al letto dell'uomo languente La richiama inquieto l'amor.

#### Parte seconda.

# Il reconto.

#### ı.

Quando Parga e il suo popol fioria, Anch' io spesso nell'alma guata; La gentil volutta d'esser pia. Or cauluta all'estremo de' guai, Mi conforta che almen su me torna Quella pièta che agii altri donai. Oh! se un di per mo lieto regiorira, Se un di mai rivedrò quelle mura la mi l'estre di la fie dissippia.

Se un un mai riveero queile mure, Da eui l'odi di Añ ci distorna, Se mai vieu ch'io risalga secura A posar sotto il tiglio romito Che di Parga incerona l'altura; Fra i terrori del turbo sparito, Un rifugio lia dolce al cor uno Bammentar chi m' ha salvo il marito. Ahi! perossa dall'ira di Dio,

A che parlo speranza di pace, Se di morte il feroce desio Forse ancor nel mio sposo non lace?

> Mu i sonni son placidi; Svanito è l'algor; La calma del ciglio Trasfusa è nel cor. Oh Dio l noi funestino Vaganti pensier Di patria, d'esiglio, D' oltraggio stranier.

#### 1.

Dalle vette di Suii domata L' infedele escroi le mie genti Che una sede ai fuggiaschi aveau data. Là, su i templi del Dio de' redenti Eccui il rosso stendardo dell' empio Elevar le sue corna lucenti. Quei che indisse a Gardichi lo scempio,

Quei che rise in vederlo, ha giurato Rinovarne su Parga l'esempio. La sua tromba suono lo spietato;

Noi la nostra: — e scendenmo neil'ira Sul terreno d'Aghià desolato; Sul terren che le caste sospira

Sue donzelle vendute al servinggio, E scannati i suoi prodi rimira. Gl'infelici eran nostro liguaggio, Nostri i campi; e a punir noi scendemmo Chi insultava al comune retaggio.

ZONCADA. Poesie,

E noi donne, noi pur combattemmo; O, accorrendo al tuonar de' moschetti, Carche l'armi al valor provedemmo. La vittoria allegrò i nostri petti; E il guerriero asciugando la fronte Già cantava i salvati suoi tetti.

Già le spose recavan dal fonte l'n ristoro ai lor cari, e frattanto La vendetta cantavan dell'onte. —

La vendetta cantavan dell'onte. —

a Ah! cessate la gioia del canto:

" Due fratelli il crudel m' ha trafitto;

"Due Iratelli il crudel m'ha trabilto;

L'un su l'altro perironmi accanto. "
Così in Parga una voce d'afflitto
Rompe i gridi del popol festoso

Che ritorna dal vinto conflitto.

Alui! chi piango i fratelli è il mio sposo.

Fur l'ultime lacrimo

Fur l'ultime lacrimo
Che il miser versò:
Poi eupo nell'anima
Il duol rinserrà:
Con negri fantasimi
Più sempre il nodri;
Ahi misero! I misero!
La vita abborri.
Ma il souno più aggrevasi;
Ridorna il tepor;
Trasfusa dal cigilo
La calma ô nel cor.
Oh Dioi la or l'ientimo

# D'oltraggio strauier.

Come ascito alla strada il ladrone; Se improviso lo stringe il periglio, Riguadagna a gran passo di burrone; Là si accoscia e dal vil nascoudiglio Gira il guardo ed agogna il momento Di spiegar senza rischio l'artiglio:

Vaganti nensier

Di patria d'esiglio,

Tale Ali si sottrasse al eimento.
Poi rivolto all' infausta pianura,
L'attristò d'un feral monunento. —
Ma que' marmi non son sepoltura
Che piangendo ei componga al nipote;
Arra son di sua rabbia futura. —

- Sorge un vecchio, e predice: a Remote a Ah! non son le vendette del vinto;
- Oggi ei fugge, doman vi percote.
   a D'armi nuove il suo fianco è ricinto;
- " E alle vostre la punta fu scema
- n quel di che l'avete respinto. Consigliera de' stolti è la tenna.

Stolto il veglio e chi udillo! — Fu questa Delle nostro sciagure l'estrema.

Noi vedemmo venir la tempesta: E dov'è elle cercammo salute? Nel covil della serpe! - Ob funesta Cecità de le menti canuto l Oh de'giovani incauta fidanza l Oh vigilie de' forti perdute l Più di libere genti la stanza Non è Parga. Un' estrania bandiera È il segnal di sua nuova speranza. La sua spada è una spada straniera: I non vinti suoi figli all' Inglese Han eommesso che Parga non pera. De' tementi egli il gemito intese '

E, signor delle vaste marine, Come amico la destra ei stese. Ecco ei siede sul nostro confine, Ecco ci giura nel nome di Cristo Far secure le genti tapine. -Ahi qual fè ei è serbata dal tristo,

A ebe laccio il mio popol fu côlto! Sál' quest' uomo su cui mi contristo, Questo forte che il senno ha sconvolto. -

Ma l'ansie cessarono; Più lene è il sopor : La calma trasfondesi Dal ciglio nel cor. Oh Dio I non la turbino Lugubri pensier, Crucciose memorie

D' oltraggio stranier. IV.

Squilla in Parga Pannunzio d'un bando: -Posti a prezzo dell'Anglo noi siamo, Come schiavi acquistati col brando. -

Vano è il pianger; schernito è il richiamo. Già il vegliardo dell'empia Giannina Co' suoi mille avanzarsi veggiamo. Già già tolta all' inflessa vagina Sfronda i cedri del nostro terreno L'insultante sua sciabla azzurrina. Egli viene: - dal perfido seno Scoppia il gandio dell' ira appagata : La bestemmia è snl labbro all'osceno. Non è il forte ehe sfidi a giornata, È il villano che move securo A sgozzare l'agnella comprata.

Ah! non questo, o Britanni, è il futuro Che insegnavan le vostre promesse; Questi i patti, o slëali, non furo.

Pur, quantunquo doinse ed oppresse, Le mie genti al superbo Ottomanno Non offrir lo cervici sommesse.

Un sol voto, di mezzo all'affanno, Un sol grido fu il grido di tutti; " No per Dio! non si serva al tiranno " -

Quindi al crudo paraggio condutti, Preferimmo l'esiglio. - Ma questi Ch' oggi to m'hai scampato dai flutti, Fin d'allora in suo cor più funesti Fea consigli; e ne' sogni inquieti Io, veggbiando, l'udía manifesti

Darmi i segni dei fieri segreti. --. Ma i sonni prolungansi ; L'affanno cesso:

Le membra trasudano; Il cor si calmò. Serene le imagini Ti formi il pensier:

O sposo, dimentica L'oltraggio stranier. Eran quelli i di santi ed amari,

I di quando il fedele si atterra Ripentito agli squallidi altari, Ove l'inno lugubre diserra Le memorie del lunghi dolori Con che Cristo redense la terra.

La, repressi i profani rancori, Offerimmo le angosce a fiuel Dio Che per noi ne patì di maggiori. Poi, gemendo il novissimo addio, Surse e l'orme de' suoi sacerdoti

Taciturna la turba seguio. Quei ne trasser là dove, remoti Dai trambusti del mondo e viventi Nel più caro pensier de' nipoti,

Sotto il salcio da i rami piangenti Dormian gli avi di Parga sepolti. Dormian l'ossa de' nostri parenti. Oui, scoverte le fosse, e travolti

I sepoleri, dal campo sacrato Gli onorandi residui fur tolti. -Ab! dovca, su le tombe spronato, Il cavallo dell'empio quell'ossa A' ludibri segnar del soldato? -Da pietà, da dispetto commossa Va la turba, e sul rogo le aduna

Che le involi alla barbara possa. Guizza il fuoco: - all'estrema fortuna De' suoi morti la vergin, la sposa I recisi capegli accomuna. Guizza il fuoco: la schiera animosa

De' mariti il difende; e appressarse La vanguardia dell'empio non osa. Gnizza il fuoco, - divampa; - son arse Le reliquie de padri - ed il vento

Già ne fura le ceneri sparse. -Quando il rogo funereo fu spento, Noi partimmo: - e ehi dir ti potria La miseria del nostro lamento? Là piangeva una madre e s' udia

Maledire il fecondo suo letto.

Mentre i figli di baci copria-Qui toglievasi un'altra dal petto Il lattanto e, fermando il cammino. Con istrano delirio d'affetto Si calava al ruscello vicino, Vi bagnava per l'ultima volta Nelle patrio fontane il hambino. E chi un ramo, un cespuglio, chi svolta

Dalle patrie eampagne trae Una zolla nel pugno raccolta.--Noi salpammo. - E la queta marea Si coverse di lunghi ululati,

Sicchè il di del naufragio parca. --Ecco Parga è deserta. Shandati I suoi figli consuman nel duolo I destini a cui furon dannati. -lo qui venni mendica; e eiò solo Che rimanmi è quest' uom del mio core

E i pensier con che a Parga rivolo. Ei non ha che me sola, e il furore De' snoi sdegni, e de' morti fratelli Questi avanzi di pianto e d'amore. Li rinvenno all'aprir degli avolli;

Carità sì severa ne'l puuse Che, gcloso, alla pira non dielli, Ma compagni alla fuga gli assunse.

Parte terza.

# L'Abominazione.

Nunzia cara dell'alba già spira Una hrezza leggiera leggiera Che agli aranci dell'ampia Coreira Le fragranze più pure involò. --Ecco il sol ehe la hella costiera Risaluta col primo sorriso. E d'un guardo rischiara improviso . La capanna ove l'egro posò. --

È quel sol che fra belliei stenti Rallegrava agli Elléni il coraggio. Quando in petto alle libere genti Della patria fremeva l'amor, Quando al giogo d'estranio servaggio Niun de'Greci curvava il pensiero, E alla madre giurava il gnerriero

Di morire o tornar vincitor. Come foglia in halia del torrente, Alti, la gloria di Grecia è sparita! L'aure antiche or qui trovi, e florente Delle donne la bruna beltà.

Ma in le fronti virili scolnita

Qui tu scorgi la mesta paura,

Qui l'impronta con cui la sventura Le presenta all'umana pietà. Sol, eho a libere insegno vedrai

Batter forse qui ancor la tua luce, Sol di Scheria, i tuoi limpidi rai Sien conforto a un tradito guerrier: Oui, vagando a rifugio, il conduce D'una sposa il solerte consiglio; E tu qui fra la morte e l'esiglio, Fa ch'ei scelga il più mite voler. --

Dal guancial de suoi sonni al mattino L' nom di Parga levò la pupilla : Il palloro è sul volto al meschino, Ma il terror, ma l'angoscia non v'è. Un ristore che il cor gli tranquilla Son gli olezzi del giorno novello: E quel sol gli rifolge più bello Che perduto in eterno erede.

Ma perchè, se il suo spirto è pacato, Perchè almen nol rivela il saluto? Perchè a lei che il sorreggo da lato Con un hacio ei non tempra il dolor? Perchè immoto su l'uom sconosciuto Il vigor de' snol sguardi s' arresta? E ehe suhita fiamma è cotesta Che in la guancia gli vive o gli mnor?

Ben Arrigo la vide: - e compreso Da che affetto il tacente sia rose, Come l'uom che propizia un offeso, Questa ingenua parola tentò:

- " O straniero, al tuo cor doloroso " So che orrenda è l'assisa ch'io vesto;
- a So ch'io tutti qui gli odi ridestò « Che l'infida mia patria mertò.
- « Ma se i pochí che seggon tiranni
- " De lo sorti dell'Anglia, fur vili;
- a Tutti no non son vili i Britanni « Che ritrosi governa il poter.
- « Premian croci ingemmate e monili
- " La spergiura amistà di que'pochi;
- " Ma l'infamia ehe ad essi tu invochi a Mille Inglesi invocarla primier.
- a Mille giusti, il cui senno prepone
- a Al favor de' potenti i lor sdegni, a Mille giusti in le vie d'Alhiono
- " Pianser pubblico pianto quel di
- " Che aggirato con perfidi ingegni
- « Narrò un popol fidente od amico,
- a Poi vendato al mortal suo nemico
- " Da quol hraccio che scampo gli offri; u Oli rossor! Ma il sacrilego patto
- u Nol segnò questa man ch'io ti stendo;
- » Ma non complice fu del misfatto
- " Questo petto elio geme per te. --
- " Non tu solo se' 'I miser. Tremendo,
- u Ben più assai che l'averla perduta,

- « Egli è il dir: La mia patria è coduta " In obbrobrio alle genti ed a me.
- » Per l'ingiuria ch'entrambi ha percosso, " Or tu m'odi, o fratel di dolore!
- « lo nè il suol de'tuoi padri a te posso
- « Né la bella ridar libertà;
- " Ma, se in te non prevale il rancore,
- " Se preghiera fraterna è gradita, « Dal fratello ricevi un'aita
- « Che men grami i tuoi giorni farà, » --Così l'alma schiudea quell'afflitto; Così, largo di doni e di pianto, Col rimerso egli sconta il delitto, Il delitto che mai nol macchio. -

Piange anch'essa la Greca; e di tanto Il penar del pietoso l'accora Che le par mai vennta quell'ora In cui mesta i suoi casi narrò.

Ella tacc, e col guardo prudente, Vedi! il guardo ella cerca allo sposo. Vedi come n'esplora la mente! Come in volto il travaglio le appar !-Chi sa mai se dell'uom generoso Fien disdetti i soccorsi od accolti? --Ma una voce prorompe; -- s'ascolti;

È il ramingo che sorge a parlar:

- " Tienti i doni e li serba pe' guai " Che la colpa al tuo popol matura.
- " La, nel di del dolor, troversi
- " Chi vigliacco ti chiegga pietà.
- " Ma v'è un duolu, ma v'è una seiagura " Che fa altero qual uom ne sia còlto:
- " E il son io; nè chi tutto m'ha tolto
- " Ouest'orgoglio rapirmi notrà. " Tienti il pianto; nol voglio da un ciglio
- « Che ribrezzo invincibil m'ispira. --
- " Tu se' un giusto: e che importa? sei figlio
- " D'una terra esecranda per me. --
- « Maladettal dovunque sospira
- " Gente ignuda, gente esule o sebiava, " Ivi un grido bestemnia la prava
- " Che il mercato impudente ne fe.
- " Mentre estenta che il Negro ai assolva,
- « In Europa ella insulta ai fratelli;
- # E qual prema, qual popol dissolva
- u Sta librando con empio saver. -
- « Sperdi, o cruda, calpesta gli imbelli!
- « Fia per poco. La nostra vendetta
- " La fa il tempo e quel Dio ehe l'affretta,
- " Che in Europa avvalora il pensier. --
- « lo vivea di memorie; e il uno senno " Da manie, da fantasmi fu vinto.
- " Veggo or l'ire che compier si denno; --
- « E più franco rivivo al dolor. « Questa donna che piansemi estinto,
- " Questa cara a cui tu mi rendesti,

- « Più non tremi: n disegni funesti « Più non fia che m'induca il furor.
  - « Forse il di non è lunge in cui tutti
- « Chiameremei fratelli, allorquando " " Sovra i lutti espiati dai lutti
- " Il perdono e l'oblio scorrerà. --
- « Ora gli odii son verdi: e nefando
- " Un spergiuro gli intima al cor mio,
- " Però, s'anco a te il viver degg'io,
- « Sappi ch'io non ti rendo amistà:
- " Qui staro, nella terra stranjera; " E la destra onorata, su cui
- « Splende il callo dell'elsa guerriera,
- « Ai servigi più umili offrirò, -« Rammentando qual sono e qual fui,
- « I miei figli, per Dio! fremeranno;
- « Ma non mai vergognati dirauno: « Ei dall'Anglo il suu frusto accattò, «

L'uom di Parga giuro; - nè quel giuro Mai falsato dal miser fu poi; -Oggi ancor d'uno in altro abituro Desta amore a chi asilu gli diè:

Seerne il pasco ad armenti non suoi Suda al solcu d'estranio terreno; Ma ricorda con volto sercno Che l'angustia mai vile non fe'. Fosca fosca ogni di più s'aggreva

Su lo spirto d'Arrigo la noia; Nessun dolce desir gli rileva Qualehe bella speranza nel sen; Non gli ride un sol lampo di gioia; Teme irata ogni voce eli'ei senta: Vede un cruceio, uno scherno paventa Su ogni volto che incontro gli vien.

La sua patria ci confessa infamata. La rinega, la fagge, l'abborre; Pur da altrui mal la soffre accusata. Pur gli duole che amarla non può-Infelice! L'Europa ei trascorre; Ma per tutto lo insegue un lamento, Ma una terra che il faccia contento, Infelice! non anco trovo. Va ne'climi vermigli di rose,

Lungo i poggi ove eterno è l'ulivo, A traverso pianure ebe erbose Di molt'acque rallegra il tesor; -Ma per tutto, nel piano, sul elivo, Giù ne' campi, di mezzo a' villaggi Sente l'Anglia colpata d'oltraggi, Maladetta da un nuovo livor. -

Va in le valli dei tristi roveti. Su pe'greppi ove salta il camoscio, Giù per balze ingombrate d'abeti Che la frana dai gioghi rapi; --Ma ove tace, ove mugge lo stroscio Quando l'alta valanga aprofonda,

Da per tutto v'è un pianto cho gronda Sovra piaghe che l'Anglia ferì. — Varca fiumi e di spiaggia in ispiaggia

Varca fiuni e di spiaggia in ispiaggi Studia il passo a cercar nuovo calle; Per ciltà, per castelli viaggia, Në mai ferma l'errante suo piè; — Ma per tutto, di fronte, alle spalle Ode il lagno di genti infinite, D'altre genti dall'Anglia tradite, D'altre genti che l'Anglia vende (1).

Giovoun! Berchet, Poesie.

## CANTO DI UN TROVATORE.

Bello al pari d'una rosa Che si schiude al sol di maggio È Folchetto, un giovin paggio Di Raimondo di Tolosa; Prode in armi, ardito e destro, Trovator di lai maestro. Chi lo vede al di di festa

Su un leardo pomellato Fulminar per lo steccato Con la solda lancia in resta, A san Giorgio lo ragguagtia Cloi il dragon vince in battuglia: Se al tenor di meste uote Sciorro il canto poi l'intende, Quando il biondo erin gli scendo In annella ner le gote.

Tocco il cor di maraviglia Ad un angiol l'assomiglia. In sua corte lo desia Qual signor più in armi vale, Non è bella provenzalo

Non è bella provenzalo Che il sospiro ci non ne sia; Ma il fedel paggio non ama Che il suo sire, e la sua dama.

(1) Chi volesse discorrere della popolarità di questo poeta, che fu detto il Beranger dell'Italia, farebbe opera vana come chi recusse acqua al mare. Molte e diverse furono e saranno per lungo tratto di tempo ancoro le cause di essa, e tutte si evidenti che ognuno pnò indovinarle. Noi lasciando doll'un de'lati il concetto per pon esamioare che la forma , diremo che niuno seppe meglio di lui immedesimore l'idea col numero, per guisa ehe non si possano a niun patto separare. Rapido nello mossa, caldo nelle figure, luminoso nelle sentenze, sarebbe forse quanto alla formo il più lirico dei moderni poeti Italiani, se non vi scorgessi troppa oniformità d'andomento. Le novità che il Mauzoni introdusse nell'ode egli ottemperò felicemente all'iudole propria, tanto che ne uscisse uno stile che è totto suo, e di lui pure puoi dire essere stato ottimo padre di corrotti figli, erestore eioè di una turba di sciocchi imitatori. Z.

D'un baron di Salamanea Essa è figlia, e Nedia ha nome: Nero eiglio, nero chiome, Guancia al par d'avorio biauca; Non è vergino in Tolosa Più leggiadra o più sdegnosa. All'amor del girovinetto La superba non s'inehina. « Sente ancor della fucina » Fra sè dice con dispetto:

Sente ancor della fucina v
 Fra sè dice con dispetto:
 No, sì basso il cor non pone
 La figliuola d'nn barone. v
 Piango il paggio e si lamenta
 Notto o di sulla mandola,

Piango il paggio e si lamer Notto o di sulla mandola, Di lei canta, di lei sola La sua cobla e la sirventa; La quintana corre a prova, Lance spezza: e unlla giovo. Ond'ei langue come liore

In sul cespito appassio:
Smunto il viso, n'è smarrito
Delle fragolo il colore;
E si spegne a poco a poco
Ne' cerulei sguardi il foco.
Ne moria, ma gli fur pronte
Le larghezze del suo sere:
Ei lo cinse cavaliere.
Di Narbona lo fe' conte;

Di Narbona lo fe' conte;
E in un giorno gli diè sposa
La leggiadra diselegnosa.
Forte d'armi apparecchio s'aduna
Di Tolosa pei campi e pel vallo,
Che far tristo un ribelle vassallo
Il signor di Provenza giurò.
Non vi manca bandiera nessuna

Di baron, di cittado soggetta: Verso Antibo già il campo s' affretta, Ne'suoi piani le tende piantò. A Folchetto che a par gli cavalca Dolecmente Raimondo favella

a Perchò sempre si mesto? la bella Che sospiri, fra poco vorrà. Di Narbona il cammino già calca t'n corrier che a chiamarla ho spacciato; Troppo presto da lei t'ho stroppalo;

Del tuo duolo mi strinse pietà. «

Ecco il giorno in che Nelda s'attende,
Ecco un altro, ed no altro succede;
Passa il quarto ed il messo non riede,
E la bella aspettata non vien.

La città combattuta s'arrende; Già caduto è il ribelle stendardo: Vien Folchette al sno fido leardo; Chè più nullo rispetto lo tien. Alla volta del grato castello

Alia volta del grato castello Tutto un giorno viaggia soletto,

Poi, sviandosi verso un borgbetto Che di mezzo agli ulivi traspar. Leva gli occhi nl veron d'un ostello Al cui piè l'onda irata si frange,

E vi scorge una donna che piange Intendendo gli sguardi nel mar. Al nortar della bella persona,

Al sembiante, al vestir gli par dessa. Palpitando al verone s'appressa: Ella è Nelda, più dubbio non v'è. Sulla strada il cavallo abbandona.

Di sospetto tremante a lei vola : " Tp, mia sposa,-le grida-qui sola? E piangente?... di', come? perche? "

Sciolta le chiome, pallida, E nor secura in viso, Schiudendo dalle trepide Labbra un superbo riso,

La bella a lui rivolta, « Scostati-disse-e ascolta.

a In me un'antica, ingenua « Schiatta macchiasti, o vile:

« Chè ti levo dal trivio,

« Ma non ti fea gentile « Quel tuo signor villano

« Che mi ti diede in mano. " Non io patir l'ingiuria

a Potei del sangue e il danno, " E concedetti, ahi misera l

« A un cavalier britanno « Prezzo di mia vendetta

« Ouesta beltà negletta. e Ei m'ha tradita: al subito

« Romoreggiar ch' io sento

u Balzo fra il sonno, e tacite « Veggio spiegate al vento

" Di quel fellon crudele " Ratte fuggir le velc.

a Cader due volte, sorgere a Due volte, il sole io vidi

« Soletta errando in lagrime " Sn questi ignoti lidi: " Spettacol, mostra a dito

u Dal volgo impietosito. a Or che mi resta? supplice

" L' onta del tuo perdono

« Implorerò spregiandoti? « Si abbietta ancor non sono.

« Quanto vedesti, al mio

" Padre tu annunzia. Addio. " Dice e al terrazzo avventasi, E ratto dalla sponda D'un salto si precipita Col capo in giù nell'onda;

Sonar pel eurvo lido S'intese un tonfo e un grido.

Fra i eiechi scogli infrantasi Il delicato fianco, Spari; ma tosto emergere Fu visto un velo bianco . E l'acque in cerchi mosse Farsi di sangue rosse.

Non diè una lagrima Il cavaliere: Qual è di nere Armi vestito,

Soletto e tecito Lunghesso il lito Si dileguò. I venti muggono,

Biancheggia l'onda; Ei dalla sponda D'una barebetta Guarda In florida Term diletta

Che abbandonò. In fra le nordiebe Nebbic viaggia. Già sulla spiaggia

E d'Albione; Ed ecco affrontasi Con quel barone Che lo tradi. Le lance abbassano,

Piglian del campo: Ratti anni lampo I due gionnetti Con tanta furia

S' urtur coi petti, Ch'un ne mori. A un nunto snudano

Entrambi il brando E fulminando, Di colpi crudi Con vece assidua Elmetti e scudi

Fan risonar. Ma, il grave anelito Frenando in petto, Ecco Folchetto Al traditore

Con fero giubilo In mezzo al core Pianta l'acciar.

Pallida, pallida Divien la faccin Che la minaccia Spira pur anco. La destra il misero Si preme al fianco, Vacilla e muor.

Allor nel fodero

L'acciar ripone; Guarda il barone Che giace ucciso, Nè rasserenasi Pertanto il viso Del vincitor.

All'estremo confin della Spagna, Sulla vetta scoscesa d'um monte Che dal piede nell'onde si bagna Alla verde Provenza di fronte, Sorge un ebiostro che Bruno fondò. Pochi eletti l'assuso rarcolti

Vivon d'erbe e di strane radici, Coi cappucci calati sni volti, Cinto ognun di penosi cilici Che depor, finch' ei vive, non può.

Sonar gli archi d'un portico acuti Fa una squilla a rintocchi percossa: L'un con l'altro guardandosi muti Stanno i monaci intorno a nna fossa Atteggiati di cupo dolor. —

Chi è quel vecchio che in terra si giace Colle braccia inerociate sul petto? — Il tremante chiaror d'una face Gli erra incerto sul volto. — È Folchetto, Il baron di Narbona che muor.

Bianca, bianca la barba fluente
Della tunica il cinto gli passa;
E all'alterno respir, mollemente
Ondeggiando, or si leva or s'abbassa
Come fanno lo spumo del mar.
Ma fra l casti pensieri di morte

Nella mente del vecchio serenn, Di quell' orn solenne più forte Un' imagin ribelle balena Cui non valser tant' anni a domar.

Qual la vide nell'ultimo giorno Col erin nero per gli omeri sciolto, Vagolarsi ancor vede d'intorno Tutta in lagrime, pallida il volto, E pur bella, la sposa infedel. —

Santo vecebio! e ti spunta morendo Una stilla segreta di pianto? Che t'affanna? — Alt t'intendo, t'intendo: Riveder lei che amasti già tanto Non potrai fra gli eletti nel ciel.

LA RONGINELLA.

Canzonetta.

Rondinella pellegrina, Cho ti posi in snl verone, Ricantando ogni mattina Quella flebile canzone, Che vuoi dirmi in tua favella, Pellegrina rondinella? Solitaria nell'oblio,

Dal tuo sposo abbandonata, Piangi forso al pianto mio Vedovetta sconsolata? Piangi, piangi in tua favella, Pellegrina rondinella.

'Par di me maneo infelice Tu alle peune almen t'aftidi, Scorri il lago e la pendice, Empl l'aria de'tuoi gridi, Tutto il giorno in tua favella

Lui chiamando, o rondinella, Oh so anch'iot... Ma lo contende Questa bassa, angusta volta, Dove solo non risplende, Dove l'aria ancor m'è tolla Donde a te la mia favella Giunge appena, o rondinella. Il settembre innanzi viene

E a lasciarmi ti prepari; Tu vedrai lontane arene, Nuovi monti, nuovi mari Salntando în tua favella, Pellezrina rondinella:

Ed lo tutte le mattine, Risprendo gli occhi al pianto, Fra le nevi o fra le brine Crederò d'udir quel canto Onde par che in tna favella Mi compianga, o rondinella.

Una croce a primavera Troverai su questo suolo: Rondinella, in su la sera Sovra lei raccogli il volo: Dimmi pace in tua favella, Pellegrina rondinella (1).

Tomaso Grossi, Poesic.

(1) Quanto allo stile, all'audamento, ciò che si è detto del Berchet può applicarsi alle poche ma squisite tiriche che il Grossi sparse con avara mano nel suo Morco Visconti. Come in ogni sua cosa, pur in queste trionfa nella parte descrittiva a nell'affetto, pel quale anzi non ha chi lo pareggi. Nella canzonetta della rondinella, oramal popolare lu tutta Italia a fuori, come forse ninn'altra poesia, è da ammirare nna cotale spontaneità di numero, d'imagini, di concetti, unica forse fra i poeti italiani dei giorni nostri. Diresti che idee, parole, armouia tutto uscisse d'un getto, niuno sforzo vi appare, per guisa che si parrebbe nou si potesse fare altrimenti, E non pertanto quant'arte vi si unsconde! Quante difficoltà avrà dorute superare il poeta scrivendo in una lingua si schifiltesa nel verso, massime nel lirico, qual'o la lingua italiana!

INNO A SANT' ELMO.

Eco al tepido sol ringiovenisce L'alma nature a guisa di fanciulla S'singhirlanda di rose e di viole. Gitta per ogni sispel fluiamenspino D'ambra l'olezzo, e il flore di siringa Nel color degli ananti si dipinge. Al manderlo odoroso o al nuovo timo Volan le pecchie come grappol dense : E le lunghe lor trecce i sitihondi Salel bagnan nel vivo umor del lago.

Ora stagion comincia in eui le basse Navicelle dal porto osan levarsi: E lascia i figli e la consorte cara L'ardito pescatore insofferente Di povertate (1): al picciol muro appende Della casetta sua le reti e gli ami, E fatto mercator cerca le vaste Foci del Nilo e i regni di Soria. Pure innanzi al portir l'are devote Visita d'Elmo ai naviganti amico, Serti vaghi portando e cere ardeuti: Fidato di recar nel suo ritorno E serti e cere di più nobil vista. Eeco all'impulso di propizio vento S'inturgida la vela: ci varea e il sommo Già tien del dubbio pelago: ma nudi E negletti non son, lui dipartito, D'Elmo gli altari; chè non rado a quelli Ne vien la famigliuola shigottita, Umida gli occhi e pallida le gote : Da che la moglie pia sul prominente Balzo i segni avvisò della fortuna, Dalla region di noto e di libeccio Montar vide le nubi e a mezzo il volo Parer smarriti li marini augelli: Quindi ad Elmo si prostra e del possente Nome fa risonar l'eco del tempio.

Nê indario al citatini delle sidere Contrado la tremante aura pervicio D'umil preghiera. Chê più volle ai fisechi Renigiator da truce onda somnersi Fa predigo d'aita e di salvezza. Più vole sopra lor fe grazione L'eterna intelligenza, a cui dell'etra Si commiser le sorti e delle stella L'armonicle vivende. Al suo dimando, L'armonicle vivende. Al suo dimando, L'armonicle vivende. d'origo governa, Spavento dei nocchier, disperse i tripial Equore influsie a digomebrò le piogge

(1) Indocilis pauperiem pati.

//or. Ope 1, lib. 1. Z.

Dell' Iadi nimbose ed in lor vece Dei Gemelli brillar fe' la serena Assidua luce. Con eburno scettro Aecenna imperioso ai quattro venti Nobile un genio che i furor ne regge, Gl'impeti ne misura e il vol ne infrena. All'acrea di lui sede talvolta Ascese Elmo divino; o quel d'eterni Fior redimito e chiuso in anrea stola, Che de'raggi parea del firmamento Tessuta, incontro a lui mosse i fragranti Vestigi e il domando del suo desire; Il quale udito, seintillar fo'un riso Di grato assenso ed inchino lo scettro Mirando. Si quetar l'ire do'venti Sal canuto océano e molli fisti Di zefiro spirår nell'agil poppa. Ma sovente ci medesimo innanzi accorso Ai periglianti nel marin travaglio Della prossima aita un certo segno Porse e dei mesti esilaro lo spirto: Quindi il chiaror che subito lampeggia Sull'antenne supreme e lambe e guizza A quelle intorno con volubil fiamma, Suo messaggio è ereduto e di Sant'Elmo Vien detto il fuoco e si dirà mai sempre. -Molta è ragion però se del benigno

Elmo ai devoti simulaeri intorno I peregrin del mare alzan le palme: E se lacere vele, infranti remi, Scheggiati rostri e vesti umide e rotte In votiva ordinanza empion gran parto Del sacro muro : ne copiose maneo Le pinto tavolette ornano il loco. Questa ritragge un tempestoso orrore Di pelago mugghianto in fra gli scogli () d'Istria, o di Dalmazia, o dell'Egeo, Dove un afflitto navicel trapassa Illeso per portento: altra in au gli occlii Figurata ti pon deserta spiaggia, Su cui discanigliata e lacrimosa Erra una madre con al fianco i granui Figliuoletti, che al suo dolor fanno ceo, Vedi colà da negra onda gittato Sulla sabbia un sommerso, a eui dal lembo D'una sdrucita vela ascosto è il viso. Sopra gli vien la donna impallidita E con trepida man dubbiosamente Alza la tela; il guata, il riconosco E stà nell'atto di cader già vuota Di senso e di respiro in sull'estinto. Ma palesan le cifre ivi supposte Come sorvenne a lei l'ausiliatore Elmo in quel punto, e il naufrago dischiuse Novellamente al sol le erranti luci Della casta moglier fra i dolci amplessi.

Ridir troppo ne fia quanti son casi lvi d'affanno in giubilo conversi, E noi sospinge il largo tema. — Salve.

Dei regni della bella eternitade Incitio cive. Numerose treppo Son le tue lodi, e non parrà leggiero Se di tanto splendor poca favilla Noi raccogliam, sembianti all'avvisato Micitior che nei solchi ha le granose

Mictitor elle pei soleth ha le granose Biche costrutto e misurar desia L'accolta messe: el move entre gli aparsi Abbondanti manipoli e d'ogunun e Sceglie una coloma spiea: e noi scegliamo Fra'tuoi merti così quelli che fede Porgon di mille inenarrati. Salve, O bene asceso all'immortal convito, Salve, o pictos ne'mortali difansi.

In qual parte raccorre ami tu spesso Gl'incensi e i prieghi? o quai son terre e prode Al name tuo più care? è forse il lido Ove su largo poggio entro gaglierdo Castello che del tuo nome fregiusti Onor ricevi e la soggetta ammiri Napoli bella e sua marina lieta, Che d'incontro t'arride e fuor solleva Le chiomate isolette, a cui per mezzo D'innumerati schifi e soettie Biancheggiano le vele? Ami più forse L'erta costiera che l'armato inchina Celeste cavalier dal qual difesa Contro immane dragon fu la donzella? E dove in foggia di mural balestra Sul verde balzo e Inngo il mar si stende Genova che le sue marmoree logge Fa di pensili fior d'arbusti e fronde Come l'antica Babilonia piene? Nè già ti prende oblio dell'umil sabhia Che la Macra dirompe e delle azzurre Onde che il cigno savonese udiro (1). Te supplica, adorando, ivi una gente Che per alpestri gioghi e per sassose Ripide chine sue capanne ingiuuca: E col remo alternando asce e bidenti Vendemmia or le sue vigne e delle apriche Selve il rigoglio soperchievol tronca, Or tenta l'oceáno e trova i regni Dei dipinti Caici al mondo estremo, Seguitando quel soleo che primiero Il temerario Ligure discluiuse. Te Albenga invoca e te la fertil Nizza,

Te fra Cariddi acuta e fra i spamosi

(1) Gabriello Chiabrera, nativo di Savona.
Zoncada. Poesie.

Che tra i glauchi uliveti in su le fredde Del precipite Varo acque fronteggia. Gorghi di Scilla il sieulo nocchiero Tremendo e perigliando in cor rappelia. A le l'equorea celma, a le la brezza Palecia del mattino, a le che il grave Scirocca sollo a turbinar non prenda fichiele, pregnado, il cialabro pilota: inchiene, pregnado, il cialabro pilota: Gli snelli capidogli, o che d'intorno Delle punice ripe erri all'inchiesta be'ramoni corelli, a bianco petto Vago monile, mentre portan l'aure Dalla prossima rupe il molle suono Di rapto fisato e la sottil fregranza, l'argunta del pregnato si a sottil fregranza.

Che partesi da' cedri e dagli aranci. --Oueste, o superno, al tno cospetto saero Oneste e non altre omai sorgon preghiere, Sorgone voti dall'ausonio seno, Poi che t'invidia il fato aver dal cielo Cura miglior che d'umili barchette. Passò la gloria nostra e i di famosi Quando ogni porto ed ogni mar correvano Temute selve di latine antenne. Ben sai, ben sai su nella tarda etade Mentre il norico brando alle disfatte Nazion' rendeva spaventevol luce, Come un tosco drappel d'Arno le foci Tenne e sommise la marine intorno. E vider la Capraia e la Gorgona Tornar lucente di terribil ferro Il pisano navile e d'ampie prede Carcato sì che n'ebber pompa immensa I rostrati trionfi. Aller qual prode Arabo duce sopra il mar sangnigno, O qual temuto Abencerage in riva Dell'aureo Beti (1) non cangiò sembianti Delle trombe tirrene al forte squillo? Fin per entro le sue torrite alambre (2) Con subito terror spezzárgli quelle I sonni voluttuosi, onde arme intorno Arme ei grido fra l'ombre, ed in un punto Perder si paventò gli almi diletti Dei tepidi lavacri e le fontane Giù zampillanti iu concavi alabastri, L'ombre soavi, i profumati unguenti E d'inaccessi talami le gioic. -Prossimo segue dei Trion la luce

Dietro alla Ince del gran nome tosco La ligure virtù; ma innanzi a tutti

(t) U Quadalquivir che bagna Siviglia nell'Andalusia,

(2) Alambra propriamente è il nome det famoso palazzo dei re mori in Granata. Qui si pone per tutte le reggie dei tempi della dominazione degti Arabi in Ispagna. I suoi concivi lampeggiò qual sole Doria, che non so dir se prode fosse O magnanimo più. Grave sen' gia Dei destin genovesi il suo naviglio, E sulla prora sua muta s'assise La fortuna d' Europa. Un sol pensiero, E della patria, avea: nè trovò pace Mai fino al di che intera le riscosse La dolce libertade. Entrar vittrici Sue vele in porto. Egli scendes per mezzo De l'onda popolar grave incedendo Simile a un nume: gli guerniva un' elsa Il fianco, e sulle spalle ampie cadeva Lo splendor della chioma. Innanzi stette Ai convenuti padri e lor tai sensi Disse: O patrizif, o cittadiui, è salva La patria nostra; io dai franceschi artigli E dall'ispana tirannia l'ho franca, Or la serbate voi libera e forte. M'offre Carlo il diadema : io sul suo capo L'onta riverso del colpevol dono. Libertà non comprende egli e la spregia. Tacque: e sull'alma di ciascun più viva Lampeggio la letizia. -

In mare immenso Corriam largo sentier, ma dal proposto Segno non lunge; poi che tu dall'alte Tue sedi al generoso, unico gesto Sorridevi, plaudendo, Elmo divino, Si care tieni e si fomenti e cresci, Al tuo poter, l'itsle glorie tutte. Nè dagli altri immortali eri discosto Certo quel di che sull'ionio scesi Vider con liete ciglia i negri flutti Di Crissa e l'azio scoglio e le sassose Echinadi fumar d'odrisio sangue (1). Chè, rivocando a sè gli antichi spirti, La dispersa sua prole in un restrinse Italia e da barbariche ruine Tutta salvò la seonoscente Europa. Otto vele traean dalla fastosa

Utto vete fræm distala fastoss
Palerimo c dalla fertite Messin
I Sienii gaşliardi ai qualı il prodo
Cardona impera; dai istini porti
Dietro il gran Colonnese cern sisplate
P O'tala le genti e di Nettuno in lieri
P O'tala le genti e di Nettuno in lieri
Di Ligrario comonia più che cinquanta
Legni siegianda la veruiglia consulta
E trenta no scioglian dal verdo mergo
Di Partone pe bella ai quali indica
Avaro Bazzanese. In prima schiera
Pur mondimanco e più dell'altre assai

Eccelse sublimavano e frequenti Le venete galeo sembianti a rupi D' sipi scoscese fra minori altezze D'erbosi colli. Tutto chiuso in arme Sulla poppa sorgea dell' ammiraglia Düodo invitto e simile splendeva All'astro mattutin, se da la eima D'un'aërea pendice il scintillante Bel capo estelle. - O ninfe d'Adriano Con le dipinte gondolette a prova Fendete la laguns e giù versate Nembo di fior dal ponte di Rialto; Perocchè dubbio non è il vincer dove Spiega le insegne il veneto valore, Ed a'suoi duei son goerriero palme Domestie' arté. -O gemma d'occidente,

O bel fior di cittadi, alma Vinegia l L' immertal genio dell' enotrie genti Fuor dell'amili canne e fuor del loto D'ermo isolette ti levò, t'assise Altera sopra l'acque e maestosa, Lungo portento ai secoli futuri l Qui di valor, di libertà, di senno Tutte nazion vincevi o qui ponesti L'arduo seggio dei mar, stupenda Roma Dell'oceano. Ob quanto bella, quanto Pomposa e ragguardevole risplendi, Pupills d'Ansitrite l la meszo ai flutti Giganteggi superbs, e da la lunge Le dorato tue eupolo e le hiancho Torri d'incontro al sol raggian tal lume Qual le imperlate mura e i cristallini Alberghi del possente angiol che guarda Dal ciel commesso i procellosi abissi. Che fu? qual nebbia luttuosa infosca L' aure serene tue, qual duol ti copro Come una veste? or chi converte in pianto La reggia del piacer, chi la moderna Vaga sede d'Alcinoo funesta? Ahi le mille triremi e i trofei mille Chi t'ha rapiti? dove son le insegne Dei popoli fiaecati, ove i sconfitti Re feroci e lo barbare reine A spettacol menate in sulla prua Dell'alto Bucintoro? ove di Polo L'ardimentoso pino, allor che i lidi Sacri del Gange visitasti o i figli Pacifici di Brama, allor che nuove Plaghe scuopristi e le lucenti porte Onde l'austro procede? Abi tutto sparve! Sepoleral solitudine e profondo Squallor possiede i ricchi, ardui palagi, Ove gran prenci e gran monarchi furo Da liberal patrizio ospiti accolti, E seder fra suoi pari erogli avviso.

Mute son fatte le marmore sale Del ventelo sansalo, e più nessuna Eco ripete la tonante vece per le diopato ratte quando librava. Del mondo i fati sull'adriaca lance. Del mondo i fati sull'adriaca lance. Del che chi, a cuttorni na sul fastigi del consente del consente del consente del consente del ricordo del consente del ricordo del consente del consent

INNO A SANTA ROSALIA.

Pien di belle corone in su la fonte Di Gerico tessute e pleno il petto D'inni sonori, a te vengh'io, famosa De'Siculi regina, e te saluto, Nobil Palermo, I tuoi giardini lo lodo E le eupole eccelse e il ben munito Porto con l'altre tne moli superbe: Ma di satir aut Pellegrino giogo, Di tue verdi pianure ispida fronte, Il cor mi grida e quivi nmilmente Le ghirlande depor di Palestina Sul tumulo di Lei ebe le tue sorti Gnarda e tutela dal sidereo scanno. Nè il discoperto volto delle atelle Splende su quella tomba e non la copre Marmorea testaggine di tempio O di stupendo mausoleo: ma il sasso La eigne di montana atra spelonca E rozzo fanle padiglion le bianche Stalattiti che appese ivi appariro Fin da quando del mar v'ebbero letto Le informi belve. E non pertanto il loco, Mercè di tna pieta, popol sicano, L'ombre sue folte e lo squallore antico Del tutto ha scosso, ehè di gemme adorni Ridon gli altari e intorno al pio sepolero Mille lampade d'or versan perenne Tremnia luce. Molte etadi e molti Di eiel rivolgimenti e di fortuna Già su quell'antro valicàr, ma vive Intatta la sua gloria e rigermoglia Pari al cespo amenissimo di rose Tra le sue selei nato onde di pura Delicata fragranza è l'aër pieno: Nè del saero arbuscel gli odori e l'ombre E i fior vedranno in verun tempo estinti I pellegrini al loco arduo venuti. Peroceliè il seme suo denoser quivi

E irrugiadăr di qualeleduna stilla Di nettare i calati entre la grotta Angeli eterni: e fu nel giorno appunto Che taciti e dolenti ei sepeiiro La bella anacoreta e dell'occulta Tomba toccăr visibil segno il flore Onde la diva s'avca tolto il nome.

Ma quando tra la sieula famiglia Spuntar fu visto l'amoroso inme Della sua leggisdria? ne' di famosi Dell' immortal Ruggero, allor che tetra E scolorata tramontò la stella Del bugiardo profeta e sesse il verde Suo seguo alle cattoliche bandiere, Nel tuo porto, o Messina, entraron mille Navl spiegando la purpurea eroce Ed ai remi sedeano i ben ehiomati Normanni. A più color vaghi dipinte E di lucenti sendi incoronate Eran le navi onde reggeva il corso Guiscardo col minor d'anni Raggero, Figli del buon Tancredi ambo e inquieti Cercatori di fama (1). Ad essi Intorno. Siccome al bruzio cacciator dell'orsa Stuol di fieri mastini, usi a gran rischio, Animose si strinsero le genti Sicane, e dalle torri di Palermo Giù calàr le abborrite argentee lune. Tutte così dal brando e dall'ardire Fiorly le glorie de normanni eroi. L'uso serbando e l'arti bellicose Del popol ehe laseiò l'antico nido Di Dania e i templi del ecleste Odino, E le tazze vuotò nell'ampie sale Degli azzurri Britanni, allor ebe Astinga Fumò di sangue, e Aroldo lacrimato Cadde stringendo la sua d'or bipenne, Regale insegna. Non gir oltre, o mio

Non gr oute, o mos
Pennier, radendo d'inghilterra i lidi
E l'isole d'inghilterra i lidi
E l'isole d'inghilterra i lidi
E l'isole d'inghilterra i lidi
Torna ill'Isalis belle i il guardo allias
Ne gioghi di Quisquina. Arabo castello
Voriat colà dore d'altero seme
Concetta e di riculteras ampie e di terre
Lore de l'isole si in meque.
Lore enda fionali si incepta.
Isole e de l'isole si incepta.
Isole e de l'isole de l'isole de l'isole
Isole e de l'isole de l'isole
Isole e l'isole e l'isole
Lore soli lavorie, il fatno aperto
Che alban prote el conquisit cen l'armi
Sul Sarzemo. Ance d'azaurre e d'ore
Sulcanie.

(1) Vedi parte prima. Storië, pag. 62, 77, 79, 80

Ridon ancor gli accasi molograni Pra i pericali contra consergazion la carche alabastirie i hei tampili Delle tremule fonti. Ali fortunato Di Rosalia parente anche foi caro Per memore trolo del grau compuisto Entre l'aula maggior serbare appesi Ai dostifi statigi i tendi seudi, Bell'Opra di Damseco, e le ricurre Scimistre coi les nugeritali freni Cle l'araba reggena biacohe pulcelre Quando d'Ortoch disektiria ill'acque.

In tale albergo adunque e di tal padre Nata costei senti per tempo al core Arder due generose alme faville, Forte pietà nel cielo ed amor santo Del suol natio. Carissima cresceva Ella al gran re Ruggero e sua beltade Di tanto vezzo giovanil fioris Che senza lei parea manebevol cosa Ogni giostra, ogni danza, ogni convito. Stupian di sua beltà quanti scettrati Cavalieri sedeano allo regali Mense del pro Ruggero incliti raggi Di sua corona e quante di Baiese O d'Altavilla alpestre o di Ronno Sopra nave giugnean, quanti redditi Dal devoto oriente alle ospitali Porte salivan dell' etnèo signore. Eran leggiadro ai trovatar subictto Le avvenenti sue forme intemerato E dell'anime lor casto sospiro, Ma più che gli altri in gentil fuoco ardea Beltramo di Girgenti Era costui Poeta insieme e condottier felice Di guerra, e comceliè florido d'anni, Molte avea già pei regni di Soria Dure imprese compiute: indi rivolto Di nuovo alle contrade d'occidente Tutti percorse poetando i lidi Della Provenza si trovatori amica, E nella gaia corte di Tolosa Cantò rime d'amor si novamente Che avanzò l'arte del romanzo stile: Or per la bella Rosalia volgeva Gran fiamma in petto e lei nelle pictoso Sirvente e pello tenere ballate Sola inchinava del suo cor regina: Lei di tutte dieca vergini il fiore. Lei scesa di lassù vera angioletta A schiudergli la via che al ciel conduce Per più corto sentier, per più sicuro Di quel che scioglie il voto in Palestina . Non è guerrier, dicea, non è barone Degno di cinger mai dorati sproni O sul guanto levar destro sparviero

Che non invidii al mio fuoco sublime: E quando chiusa nell'argenteo velo E nel bianco ermellino entra per mezzo D'armati battaglier che n lei d'intorno Palleggian l'aste e ondeggiano i dipinti Pennoni, l'assomiglia ivi ciascuno Al mite astro di sera allor ebe spunta Fra gli alti pioppi del sonante Oreto E le acute lor cime agita il vento. Questi in soave melodia temprati Casti sensi d'amor significava Il trevatore, e a te, vergine santa, Nel cor scendea con le parole il volto. E la terza accendesti alma favilla Che infortunata si morrà nel pianto. Or tu degna scoprir per lo mio labbro Al mondo cieco, o diva, in che pur guisa La forte esrità del suol natio, Moltiplicate in te crebbe sublime Tanto ch'ogni minoro incendio vinse; E per che fiera di dolor vicenda E di lacrime ambascia alfin nell'alto A trionfar con gli angeli ti pose

A'coronati Maccabei daccanto. Molti segni improvviso eran comparsi D' ira celeste; da nessun percosse Mettean le squille un suon lento e funebre, E in valle di Mazzara un simulaero Di Nostra Donna aprir gl'occhi si disse \* E chiuderli frequente: oltre costume Divampò l'Etna e più terrore accrebbe Con sotterranei tuoni e con profondi Rimugghiamenti else le bolge estreme Parean crollar degl'infernali abissi, E risentite gia n'avea repenti Scosse con miserevole ruina L' infelice Catania. Entro i cenobi E le auguste basiliche fur visti Nell'urne preziose i taumaturgi Corpi atteggiare a grau mestizia i volti, E di Reggio la fata (1) in su l'azzorro Etra che a Scilla ed a Cariddi incombe Per più di figurò tetri fantasmi Di guerra e tinse di sanguigno il ciclo. Ma quel che di paura e di sgomento Maggior percosse i siciliani petti Fu di Messina una fanciulla uscita Del senno e da profetico furore D' un tratto invasa. Per le vie frequenti

(1) La fata morgana, che i Francesi dicono mirage, è un fenomeno ottico singolarissimo che frequentemente si ammira nello stretto di Messica, fenomeno che si deve alla straordinaria refrazione dei raggi lucidi che emagano dagli oggetti. Z.

Della città giva costei, lo chiomo

Discarmigliando e la diseinta vesta Lacerandosi a brani: al eiel levava Poscia le searne braccia, e Guai, diceva, Sicilia, a te, misera terra, guni ! Giù nel levante io veggo il falso Greco Che aguzza contro te l'arme di Giuda Attradi, attendi... o perchè freme il suolo D'invêr ponente? a terra ecco mi gitto E porgo orecchio... è il calpestio guerriero De' betici cavalli! oh di quant' armi Lampeggian là quelle territe alambre! Ve', ve', più folte di marine spume Biancheggian fluttūando in sugli aperti Piani di Vega le bendate fronti: Odi l'empio lor duce, odi else giura Sul tuo più sacro altar aui crismi santi Pascer di pingue avena il suo corsiero.

Tali e sì fatti uscian dall'invasato Petto i presagi, a ognun l'anima incerta Ravviluppando: ma palesi in breve Di tanto sdegno le cagion ai fero, Chè il velame aquarcionne un uom romito Del monte Tauro. Indomita e superba (Questo garrian le genti) avea costui Mezzo corsa la vita e di gagliarde Molte castella a sè fatto l'acquisto Per valor, per fortuna e per ingannu. Poi nell'umil eilicio tramutando Il ferreo giaco in muto ermo recesso Di sdruscito castel fra rupi e franc Deserte di fornir fere disegno L'ultim' etade, e allor che si conobhe Sul passo della morte, a duo compagni Romiti supplico d'esser disteso Sulla cenero nuda, ove tradotto Appena, di colore e di sembiante Mirabilmente si muto, dischiuse Indi con fermo suono in queste voci Il labbro : O fior d'Esperia, o di tre mari Lucente sposa, ove è la copia antica, Ove le moltitudini nudrite Dell'abbondevol pane, ove la pace De rozzi easolari e i bei vigneti E le greggi saltanti? orribil macco N'han fatto i tuoi baroni ed il lor ferro Strugge le care messi e i poverelli Tetti diserta; ma quel Sommo a cui Pur del verme calpesto il moribondo Gemito sale udi la pia guerela Delle calcate plebi e voi a'appresta, O pasciute d'orgoglio altere stirpi, A schiantar tutte e disseccar col soffio Dell' ira sua. Deli! chi sarà pietoso · E magnanimo in un tanto che voglia Per riscattar altrui perder sè stesso? Pur veggio, o parmi, un' inclita virago

Uscir del vostro sangue e sulla giovine Testa... ma proseguire oltra gli tolse L'anima fuggitiva ed nn sol fine Ebber la vita e le parole insieme. Errò per molte orecchie immantinente L'inspirato sermon del solitario E in cor di Rosalia come in polito Rigido acciar s'impresse a verbo a verbo.

Era il di delle palme, e con novelli Rami d'olivo al maggior tempio a stuolo Il popolo traca: quivi con esso Entrò seguita da sergenti e paggi La divina fanciulla. Spaziava Per le inarcate volto un lento suono Di gravi salmodie col qual pareva Fra devota accordanza una tranquilla Tenera luce che piovea lunguesso Gli alti pilieri e intorno al rilucente Massimo altar elle tutto vaporava D'incenso. Entro a quel nuvolo sottile Il dorato splendea paludamento De' sacerdoti : e lo maggior ministro Sulla monda patena offria devoto L'azimo pane, allor che Rosalia Fatto il gran voto a Cristo in sacramento Sulla bionda cervice intemerata Invocò l'ira ne' celesti accolta. E pe' Siculi suoi l'alma proferse Solennemente. In vision notturna L'ordine allor del sacrificio apprese L'occulto loco e il memorabil die Lassu decreto.

In porto eran saliti Del popolo d'Amalfi i gloriosi Legni con messi e doni. Alla regale Splendida cena che i messaggi accolse Amalfitani Rosalia comparve D'un soave pallor le guance, aspersa, Toccò l'arpa Beltramo, e tal dischiuse Dolce una vena d'amoroso canto Che a danne e a cavalier l'alma commosse. Ma china al suol di Rosalia permase La tremula pupilla e più crescea L' almo concento e piu discolorava. Poi d'un subito moto in piè levossi Qual se una voce udita o visto un cenno Fatale avesse, e di pictà dipinta Girò lo aguardo estremo (ali ! liero istante) Nel gioviu trovatore e con un mesto Lento sorriso gli apari d'innanzi Per aempre.

Dalle deuse ombre notturne Avvolta e custodita usci non vista Per ermo calle e divoro la via Che allo falde mettea dell'inaccesso Pellegrino. Tra pruni irti e convolti,

Tra d'elei e faggi inerocchiate sterpi, Per letti di torrenti e per ciglioni Di ripid' erte anelando spingeva Sue grucil' orme ove salire appena Osò del capriol l'aëreo piede. E in cotanto travaglio avea l'intera Notte omai valicata, omai la vetta Tenea suprema, allor ehe al destro fianco Della pendiee un tremulo splendoro Uscir notò come d'un foro angusto, E comunque affannata e di fatica Rotta le membra a quel chiaror sottile S'avviò drittamente. Una spelonca Ouivi trovò con fuori un picciol varco. Mezzo da spine e da ginepri ascoso. Entrò per esso e vide, ob meraviglia? Fuor del vivo del masso uscire un fuoco Nitido e lleve d'una lingua in forma, Qual mira il viandante a Pietramala Tosto ehe annotta, e quel sottil chiaroro Tutto lo speco alluminava intorno. Aperto su d'un sasso era un volume, Ove l' occhio posando Ella, leggeva: » Cinque figliuoli il vecchio Matatia n Ebbe, e ciascun per la sua patria terra n Fu prodigo del sangue e della vita. n L'alto silenzio del selvaggio loco Solo rompeva un suon d'acque cadenti Che abbondevoll ognor per più fessure Gemendo e zampillando facean rivo. Prossimamente là d'altro forame Scorgean dentro la grotta irsute foglie D'indico fico e i frutti rubicondi Sulle verdi lor cime uscian maturi E folti. Queste cose ella avvisava L' una poi l'altra e rispondevan tutte A ciò che l'alta vision le aperse. Un pio sgomento allora, un improviso Sacro terror la vinse, e giù caduta Sui trepidi ginocchi al suol distese L' affannata persona, e il delicato Petto battea sul ruvido macigno. Lunga pezza così la gioviu forte Tacita e chiusa in sno pensier ai stette: Poscia in suon più che umano alzò dai cupi Dell' anima recessi una tal prece : Giusto e forte Signor, per la cui mente Con perpetua ragione è governato Questo mondo nniverso, io negli abissi Del core ndii tua formidabil voce, E l'aura intesi che la mia fralezza Levò dal fango: ecco fra i tuoi portenti, Signor, son giunta all' ultimo scalco Di questo eccelso altar del pattuito Perdono, ecco sovr'esso io son distesa, Ecco l'espiator fuoco del eielo

Vittima inerme e mansueta aspetto. lo del vegeto sol la cara luce Più non vedrò: sepolta anzi che estinta L'angelo della morte avrò dallato Quando fra patimenti e fra diginni Ancor vivro. Padre del cicl. ricevi Dunque la patteggiata ostia e ti placa: Viva la patria mia secol felice D'amor, di fratellanza e di virtude; Viva e del mondo sia lucente insegno, Più gloriosa ognor quando più bella. Tacque e la debil fronte alzò con atto Pien di mestizia, indi seguì tai voci: Pietoso Dio eh' ogni miseria tolli Dall' anime contrite, or non t' offenda Questo mio pianto estremo e questo prego: Consola tu, per lo tuo sangue il chiedo, Consola della misera canuta Madre il cordoglio e delle sue diserte Lacrime chiudi l'abbondevol fonte. E pur l'affanno disperato acqueta Nel petto di colui che m' amò tanto, E se possibil è, volga il pudico Suo foco altrove e di beati affetti Beatissimo viva... E qui spezzolle Il duol la voce, e giù cadde sul duro Gelido sasso con la smorta faccia-Con quel rapido corso onde ritorno Fe' Gabriel da l'umil Nazarette Saliva rapidissima per l'alto La nobil prece : e come grato un giorno Spandean odor lassú di Moria i fumi Dai cento altar di Salomone ascesi, Per l'alte sfere un'immortal fragranza, Non sensibile a noi forme terrene, Spandea così della fanciulla etnéa L'angoscioso olocausto. Un angiol mosse Di quivi e la pendice erta erollando Un rigido macigno la su la bocca Dell'antro ruinò, che tutto il chiuse Alla mortal veduta, e sì lo fece Della bella romita albergo e tomba. Salve, o forte virago, o del sereno Ciel panormita graziosa stella, Salve, o locata sugli eterni troni. Dal giorno che serrò l'orrido speco L'angiol di Dio, ver le sicane rive Mosser con aureo piè liete danzando Le beate venture : all'empio Marte Civil fu fine e al popol derelitto

Porse Giustizia delle leggi seudo.

Curuli alto a' assise, ed i togati

Parlamenti preserisse. Allor caduti

Là per molt' anni rifuggita in ciclo

Libertà ridiscese, e in man recando Le civiebe ghirlande in su le auguste Morser la polve etnéa l'Arabo truce E il falso Greco: allor quante fiate Sfolgorando fuggi della vagina Il brando di Ruggier, tante il raccolse Nelle suo braccia la vittoria allegra, E suscitossi a lui titol di grande. Aquile fur dell' occano invitte Allor l'etnée triremi, e paventaro Tutte patrio do' venti il lor vessillo. Poscia ai miseri di, quando ogni segno Trascorse la francese oltracotanza E giustizia di Dio più nol sostenne, Per mezzo i minacciosi accorrimenti, Fra i uotturni enlloqui o le sappiatte Congreghe ti mescevi, o generosa, Conr' elettrica fiamma ed i più schivi Petti temprando alle magoanim' ire Maturavi nei cor la gran vendetta. Di notte di silenzio e di mistero Tu il Procida cingevi, o tu quel erollo Desti primiero alla funerea squilla Cho il fiero incomineiò vespro di sangue.

# INNO ALLA CHIESA PRIMITIVA.

Col guardo della mente innamorata, Giovino Chieso, alla tua imagin cara lo volentier ritorno, e di begl'inni Perpetuo vorria farti monilo.

Varcando i eleil, che s'aprit siccome Cortina immensa, ai Genitor saliva-Cotuli che l'impalios sulla vermiglia Vetta del colle, e tin vedova e meta, Conscia do tuoi destini, in negra stola I sepoleri abitavi a quel pensando Vitorioso di che in sul Tarpoo Fra l'aquije latine entro l'augusto Libaro impressa aplenderia il erroce.

Giù pel declivio intanto de'esrnali Piacer correvan con lena affannata Lo schiatte degli umani, e il divo lampo Dello celesti eose ed immortali Fosco appariva ai rintuzzati ingegni, Nè avvisarlo sapea de l'alme ottuse L'eterco senso, in quella forma appunto Cho al rude Gröclando uso le fami Saziar nel sangue putrido dell'orche Nullo aveglian sapor le pellegrino Dapi de' regi. Omai scherno del volgo Eran d'Opi e d'Urano i tenebrosi Abbracciamenti o quella ehe n'uscia Plebe di numi ed invadea le stelle. Orrida e brulla in fra solinghe nubi Ergea la cima Olimpo favoloso, E sgombro de' suoi tuoni o senza spettri L' Acheronte fluia. Ne' vuoti templi Freddavan l'are e squallida sorgea L'edera abbarbicata ai derelitti Simulacri : tacca de' penetrali L'acre bugiardo, muti eran gli accordi De'eitaredi e la solenno autica De' rápsodi canzone era pur muta: Chè i duri cor più non schiudeva il tocco Delle vergini muse, ed elle il sacro Elicon disertando allo ospitali Ombre fuggian dei cedri del Taborre E di Gerico al fonte o di Siloc. Simili al fior così ehe le dipinte Care faglio disgombra ad una ad nna. D'ogni lor veste radiosa o bella SI spogliavano l'alme o così nudo Vergognar di sè atesse e impauriro. Ma tu pietosa, o madre, all'imbestiato

Umano seme, col tepor mirando Dell'aura paraeleta entro ogni petto Rapida festi germogliar la fede; A quel soffio vivente ingiovanite Rinverdir le speranze, in eima ai caldi Ingegni balenår gl'innati veri E le vaglie del cor fatte sublimi Ale spiegår d'angelica farfalla Per le profonde vie dell'infinito. Allor d'oro la veste e d'oro il peplo Mite esultando poesia riprese, E al divin capo suo dette il diadema In cui s' inflette d' ogni cosa il raggio E più vago vi splende: allor l'intatto Suo nappo a delibar succhi soavi Prima concesse di Prudonzio al labbro, Ed a votario intero lo proferse Quindi al sommo Alighier che larghi sorsi Vi bevve d'ineffabile delcezza. Poscia delle meonie acquo ricolmo A Torquato il donò eho le battaglie Cantò pictose, ed al britanno Omero Cho il apperbo diceva angiol caduto E le paradisincho bellezzo Donde il muliebre vaneggiar ci eselusc.

# LA SCAMPAGNATA.

Al collo di San Bartolo (1) n' andammo L'altre di per solazzo. Un drappelletto

(4) Coni è denominato un picciolo monte accosto a Pearro dettin in antico Monte Accio. La vose accupagenta che da il titalo a questa idillic non è voce di Cruse, nu l'aco quosibilamo di tutta l'Italia e i par aufficiente a tegitimaria. Dicisimo il simbat il poche attre probe inna successi propositi di posta di protra di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di considera di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi di propositi di propositi di propositi di la propositi di propositi Eran d'amici, Ernetto e il uso cugino Cao le tred ciotali care figliusie: Sosto io venivo e settimo il fineicilio Del nico castalo il qual tre lustri or centa E par membruto, rugiudoso e vispo Conce un giuvine lusuo. Al palazamo Sistimumo del Gorchiato, ospite più force del control del Gorchiato, ospite più Gorcho, più tempo anestoto catro le amelio Selvatich ombre, dalla rea fortuna Cercò rigirare e tregua al suo dolore. Surro è il hel leso e nel vicin queresto Arque cadenti ancor serbasi un ceo Misteriosi di Sestenne cunto.

E sembran l'aure mormorar Torquato. Sotto una folta pergola, rimpetto Alla queta marina, Ernesto ed io Sull' crbe ci adagiammo, un lungo e puro Piacer con gli occhi assaporando: a destra Erano clivi d'alte fratte adorni, " Eran pometi disgradanti al largo Piano cui bagna sotto verdi pioppe E con vaghi meandri insolca e parte L' Isauro, d'Appeuuino umil lavacro Che assai di fama più che d'acque abbonda, A manca ci ridea l'adriaca Teti Tremola e crespa e per lo eicl sereno In tutti li suoi seni azzurreggiante, Là fean lieto veder destre barchette Che a gonfia vela e pinte da huon vento Sdrucciolavan aull'oude al par di hianchi Cigni nuotanti per marmorce conche. Una mirabil scena anco porgea Con suc rustiche forme ivi la dura China che straripevole ed alpestre Sott'esso noi scendea contorta al primo Lembo del mare, e tutta d'odorate Ginestre e di volubili vitalbe Fioriva: per le sghembe erte viuzze Saltellavan le capre ed in sul pizzo D'un aspro tufo un villanel sedeva Col zufolo alla bocca, e quell'arguta Rozza armonia correa lontan lontano Per la vasta marina, e si sperdeva Confusamente col fremer dell'onde.

Noi godevam così del hello sguardo Pure a grand' agio, e su per le briuose Erbe Infrattanto folleggiavan licte Le tre fancialte appresso ad un tevriero Ch' agile come vento e più che nebbis Leggier correva e risorrea tuttora, Simite a spola che in teluio è mossa. Vien qua, dicea la Lisa, a me a me, Dolee Filiato; e quel come baleno A la Lisa correa vien qua, Filinto, Su per lo poggio allora di rincontro Gridavagli l'Agnese; e quel repente Vêr lei si disserrava: in cotal forma Seguia lor festa, o il collo intorno iuterno Spesso Filinto, ripetea, Filinto. Sazie di questo entrar cantarellando Nel propinquo giardino, ed alla gara Venner dei mazzi, a chi più colmo e ricco L'avrebbe e di color meglio distinte. Oh il bel giglio, il bel giglio ! - oh ve' fortuna ! Cotesto pelargonio erami ad uopo Por digradar le tinte - o cara gioia Di gelsomino! or vieni, e come sposo Fra queste mammolette entra per mezzo -Così movean le snelle mani interno E le allegre parole a far deletto

D'ogni tesor che primavera infronda. Ma la cara Adelina indi scomporsa Era, Adelina che d'infanzia usciva Ne ancor del tutto, e di heltade assai Vincea le primonate : ove se' ita Garrivan le sirocchie, o pazzerella, Ove se' ita ; ed ecco la gentile, Come angioletta ch' esce di sua nube, Uscir di mezzo a un tenero laureto, Con una ghirlandetta in sulla testa D'azzurri fioralisi : oh! sopra quante Di mia giovine età dolci niemorie Mi coloran la mente, oh! la più vaga E più beata: a me ch' ella sapca Di sue grazie infantili e superbette Deliro e spasimante, a me d'incontro Con certa disprezzata leggiadria Mosse, e con gli occhi parea dire, Amico, Or gioisci a veder com' io sou bella. Al collo mi girò le ritondette Braceia, e parlò: Terenzio, io ti prometto Questa che di mia man poc'anzi ordiva Coronetta gentile, e di vantaggio Darti nel mezzo della fronte un bacio Ben saporoso, a patto che ne faccia Quelle the puove udir rimo leggiadre (Leggiadre le cred'io) che alla distesa Scriver ti vidi, or fa tre giorni, a sera: E finsi non addarmi e proseguiva Pure a legger d'Erminia e di Tancredi. Tacque; e del premio e dell'invitto insieme La lirigatella tutta si commosse: Fecermi vezzi, fecermi preghiere

Lunga fiata: io diei la voce al canto.

Amor, che bamboleggia
Per frode e si trastulla,
D'accrbetta fanciulla
M'innamora.

Non son tre soli ancora Che il doppio lustro vide, E tenerella ride Sua bellezza. Appunto è sua vaghezza Come di fior che il grembo Non più ehe al sommo lembo Apre e dipinge. A desiar ne stringe Che sua stagione avanzo E le prime fragranze Ecco diffonde. Lasso! ehe ben rispondo D' acerbs etade si fioro Il semplicetto core E i desir vagbi: Ne vien eh' ella gli appaghi Se non di festa e gioco, In ella non lis loco Altro talento. Dinanzi come vento Talor mi si dilegua Nè soffre ch' io l'insegua E non m'ascoita. Nell' orto alcuna volta Scinta il bel piede sale S'un giovin pero al quale I pomi fura. E mentro in questa cura Trattiensi io la rimiro E le lancio un sospiro, Ed ella ride: Poi se un bel pomo vide Tra frondo rosseggiare,

Mi dice io tel vo'dare. Ecco io tel' prendo: Allor to palme io stendo In allo con gran fretta; In viso ella mi getta Alcune foglie. Le sue più secese voglie Son per l'aperts valle Far di molte farfalte

Prigioniere, O dietro al suo levriero Mover l'errante piede E far di fiori prede Alle campsgne. Doglia non è che bagne Ouel suo rosato viso Cho s' adorna di riso E queta pace:

Nel suo pensier si tace D'amor la conoscenza E di tutta innocenza Si fa bella.

ZONCADA. Possie.

A par di colombella Vive sincera e pura Che sa sua dolce eura Il suo bel nido; Cui del colombo il grido Non giunge o nol conosce, Non sa d'amor le angosce No il diletto: Gode il natio boschetto, Gode il pampineo colle, Va su per l'erba mollo Vagolando. O tutte l'ali sizando Dells solinga torre

Tacqui, e la bella creatura in volto Già di porpora accesa alle mie tempie Con tal vezzo girò la sua fiorita Ghirtandella, con talo la sulla fronte Le tumidette suo labbra m'impresse E mi sorrise ch'a pensarlo ancora D'infinita dolcezza il cor trabocca,

Va sulle cime a sciorro

Il suo lamento.

# I PATRIARCEL.

Sia principio da voi famose stirpi Di tutte genti, augusti vegli e padri, Dell'umana progenie archimandriti: Ouaggiù nell'aér denso e nella euna Notte dells prigione, ov' io son chiuso, Non fiaccalo però d'alma e d'ingegno (1), All'alta fantasia s'aprano i tempi Da vol percorsi, e il bello essa ne goda Più non risorto e il dolce n'assapori, Quasi memoria che nel eor si sveglia Del piacer che allegrò l'età novella, Quando innocenza di sue bianche penne Gelosa ei cuopria. Salve, o gran culla Del sangue di lafeto, o valle aprica Di Senzare, dove il sol nascente Sulle prime raggio teste mortali! Per le tue selve solitarie, inculte, . Da le quai più non sorge eeo d'umana Voce, nè suono di picehiante scure: Per lo tue piaggo irrigüe di fonti, Onde non escon più lunghi belati Di greggi ed armonia d'agresti canne, Stanzio felice, come in proprio nido, Di voglie intemerata e di pensieri

(1) L'autore concepiva questa poesia, mentre era chinso nel secondo ponte del vascello l'Italiano in Vemeric

La mortale famiglia, - E non pertanto (Ahi! sorti umane) sotto brevi soli, Rapido, occulto germinò nei petti Il seme delle colpe. Allor corrotta Fu nostra carne, allor fu in due partito Nostro lignaggio e disegual si fece Di parlar, di costume e di sembianza. Una parte di lui, come percossa Da aubito spavento o da secreto Terror, vagava per buie contrade, Per acute boscaglie, lavan sudando E trafelando a scuotersi dal capo Le funeste influenze: ognor con essi Sta il frutto esizial dell'anatema Impresso dentro l'alme e nel lor sangne Da Caino trasfuso: orrido vitto A costor procacciavano le membra Sanguigno e palpitanti delle uccise Belve, perentro le cui vuote lustro Sgomentati dal folgore o dal sonno Vinti ei giacevan. Di midolle estratte All'ossa de'lioni eran eibati I pargoletti, eh'entro un'aspro, irsuto Zaino sospesi alle materne spalle Gian erranti col padre, e primo studio Di lor tenere mani avean gli acuti Strali e degli orsi i spaventosi teschi: Ferine, smisurate a lor crescevano Le ferree membra, o parver pieni i boschi Di giganti: ne questa, immobil sede Ritenner mai; dall'ansia della tema Esagitati ramingavan sempre Com'onde d'oceano, o come nubi Pei deserti del cielo. - În altre terre Con altri angurii Intanto un adamita, Che Set nomossi e lieta al suo parenté Fe'la tarda vecchiezza, erasi misto In maritale amor con giovin bella, Che in grembo raccoglieva Il santo seme Dei figliuoli di Dio, vasta progenie D'ottimi nati, che cammin non fece Nel consiglio degli empi: a lor fu vaga Giocondissima stanza il giovin mondo, E incominciossi un vero secol d'oro.

Della recente gonial sas fora Natura eusbernido entro il commosso Universo: imprimea vigor stupendo Di vita: torregiavano le selve D'encenti tronchi, ed una quercia sol Ombrecol sufficiente a numerosa Mandra offeria: propagioi infinite, Comechè seuza artav, in ogni zella Mettan le biade, e ratto a meravigia Creseva in bacco ogni virgulto: pregni Di più elette fragrame erano i liori; Ppi limpide di vana e più profondo Rompean le fonti, e in cima al pruno agreste Sotto più caldi soli maturava Soavissimo il frutto. Un moto, un'aura Fremea di senso in tutte cose, un fuoco D'istinti arcani e ai bruti e ai vegetauti Più largo si credè spiro largito Da la gran mente, onde il lor vario suono, Le voci, il canto, i murmuri, i susurri Parver loquela d'alti sonsi piena E mistiebe talor lingue di Dio All'uom puro parlanti, e quindi il cieco Volgo trascorse a favolar d'avite Bistonie quercie, e ai lauri d'Aracinto Prostrossi e alle colombe dodonce Interpreti del Fato. - Avean nel core I figliuoli di Set voglie tranquille Di tutta pace, e vi dormivan l'ire E le cupidità che sì erudele Entro I tumidi petti alzan tempesta. Non desiår però mover fuggiasco Il piede, ma colà dove ridea Di Ince oriental tepida zona, Dove in pingui pianure argenteo flutto Volgea l'Eufrate alzar lor padiglioni, E i presepi ferniar del doppio gregge, E ai cari estinti con sembionze afflitte E con lacrime pie acavàr le tombe. Lor diletto non fu colpir di strale Augelli e fere e insanguinar le mense Con le luride carni. Or dolce latte Con poma rugiadose, or le odorate Fraghe ed I favi, che nell'elei antiche Ponean le pecchie, faro il lauto cibo E la ricchezza di lor picciol desco. Sorgeva il sole, ed ei sorgean puranco Dai letti fuor, che intiepidir nel verno O di pardo o d'agnel velluta spoglia; Di verdi zolle un'ara ergean sul colmo Della prossima balza, al di nascente Volte le facce e supplici adorando Chi ripiene ha di se le stelle e il mondo. Ad attigner la viva onda più pura Per li santi lavacri ivano intanto Le figlie giovinette al vicin fonto Con l'idrie sul capo e le disciolto Pel collo virginal corvine chiome. Quivi un giorno sorvenne il vecchio fante D'Abramo ed alla florida fanciulla Di Batuele addomando ristoro Di fresche linfe: ed ella unilemente, Senza indugio frappor, con ambe mani Chinògli il vaso e gli diè bere: a tutto Poscia fornir quel primo atto d'ospizio Per gli stanchi cammelli acque copiose Attinse e ne colmo più d'una fiata L'umide conche. - Or queste o simiglianti

Eran le eure-delle pie donzelle; Altre ai garzoni s'addicean; le mandre Moltiplicare, empier di messe i larghi Padiglioni del padro o di novelle Arti arricchir la pargoletta ancora Umaua industria. Sulla fredda notte, D'accanto al pecorile e in mezzo ai fidi Mastini, si giacean talor disciolti Dal sonno e, a divinar l'ora del tempo, O il voltarsi dell'anno, ivan spiando L'ascendere e il cader do'lucid'astri, Eterni peregrini. Allor gli aspetti Dei pianeti impararo, allor l'ardente Raggio d'Anubi e d'Orione armato La tempestosa luce, i lenti passi Del freddo Arturo e gli stellanti alberghi Cho per l'obliqua via rincontra il sole. Altri, assisi d'Eufrate alle correnti, Taciti, intesi a rimirar per l'onda O gru selvaggia o terso eigno il molle Elemento partir col bianco petto, Maturavano in cor l'andace voglia D'aprit cammino su per l'acqua e a frale Coneavo legno confidar le vite. Talun, men vago di perigli e chiuso Entro amene verzure, al misurato Suon delle incudi, al molle accento e al forte Che i volubili affetti informa o segue, Lor voce modulando, al tenor vario Che fan sovente i bei pennuti e l'aure E i rumorosi rivoletti insieme, Le soavi apprendean riposte leggi Dell'armonia. Nei calami silvestri S'infuse allor eon studiose labbra Vocale spirto, allor l'argenteo sistro Ripercosso allegrò le rozze danze. Poi quando il vespertino astro s'affaccia Dal resato occidente, e una pensosa Mestizia le gentili alme governa, Tutti faccan ritorno ai lor canuti Padri, ehc, accolti sui sedili agresti, A parlar s'adunavano di presso Al chiaro pozzo, ove di folte palme L'ombra ospitale discendea perenne, E dove offerto alla mortal pupilla S'era il Vivente. Con integro spirto E con libero senno i maggiorenti Delle tribù rendean quivi suo dritto A eiascuno, e le insorte ire quetando, Le cagion rimovean dei lunghi piati: Quivi dei sacrifici o delle nozze Gli ordini stabilian, quivi de'sogni Sviluppavano il senso o degli augurii. O appien felici lo non avea monarchi Che alle bilance di giustizia il peso Imponesser del braudo: alcun non era,

Che gridasse alle grati: Il mio podere Voi siete e la mia messe, in voi m'è a grado Stender la fate, e mio telento è legge. O fortunatil nè veruno ardiva Parlar nel nome del Signor dei ciei, Ne di gemme, uè d'or fasciato il critte Serrar dicevo, o disserrar l'olimpo.

Serrar diceva o disserrar l'olimpo. Coi regni della luce ancor stringeva Nostro pianeta un'amistà sublime, E col siderco popolo fruiva Un arcano consorzio. Impresso ancora Del sommo architettor sembravan l'orme Sul volto della terra, e tuttavia Suonar pareva per le valli e i beschi Un eco della voco onnipotente, Della voce che al sol raggiò la fronte. Sull'alpi più scoscese, o nel profondo Dei più romiti bosebi, ove taluno Correttor di tribù si riduceva, Dolce pascendo un suo pensier solingo, D'udir gli avvenne un sovrumano, ignoto Concento, che correa su per l'aperto Screno o diffondeasi interminato Per l'etereo convesso. O fosser voci D'alate essenze d'un in altro cielo Volanti, o l'armonia stessa degli astri Sensibile al mortal per pieciol tempo, E quanto sol col fuggitivo spirto Per impeto sublimo si scioglieva Dai ceppi della carno. Altri in notturna Ora, ner lume che vi fea cammino, Rimirò coruscar la lattea via, Forse a cagion delle radiose impronte Degli angellei passi, al ciel conversi O alla terra ehinati. Oh quante volte S'avvisaro i pastor ch'entro al secreto Orror dei verdi chiostri un più che uomo Si riparasse da profani aspetti l Così di luce si vestian le fronde, E i fior si fean quai genume, o le cortecce Trasudando mettean liquidi odori. Dipinte nuvoletto auco fur viste Veleggiar su per l'aria, il grembo acceso D'aurei boleni, e crede ognun che in quelle D'un subito raccolto Enoc fuggisse I nostri lidi, como in cocchio assiso, E a sconosciuto secolo n'andasse. Talor, mentro preghiero umili ergeva Al custode suo genio alenn dolente, Voce improvisa rispondea: Son teco: E a pallida fanciulla infortunata Che della madre pia sopra il recente Funebre sasso per gran doglia svenne, Sul bianeo viso ventilo sue piume Augiol pictoso ed inspirò la vita Con l'alito leggier del divin labbro.

Ma la scoppiata in sen dei nocchidi Voglia d'oro e di regno in su lo monde Anime espanse, a breve andar, si tetro Vapor d'abisso che lo menti offese E traviolle. Guerreggiate allora Fur le guerre fraterne; allora il mondo Fu dei tiranni. Dolorosi e muti Gli spirti di lassu preser congedo Dui nostri alberghi: si richiuse il ciclo, E grand'ombra il fasciò d'immensurato Terribil vano, Angosciasi d'amaro Desir l'orfano nomo, e qualche aspetto Di beltà va cercando al ciel simile, Mal sempre indarno, e un riso, una dolcezza. Chiede affannoso ognor ch'alito alenno Non tramandi di terra, o come nebbia Instabile non muti e non dilegui. E our la sete di non fragil beno Infinita gli cresce, o pure in eima De'snoi pensier vivace gli sfavilla La rimembranza dello cose eterne: Ouindi in cor lentamente il suo corruccio Divora, o ai luminosi astri solleva Le appannate popille. In simil forma Dei pennuti il maggior, cui da infuocato Celere piombo fu reciso il nervo Dell'ala, il penotrante occlio sospinge Vêr l'altezzo perduto e noll'afflitta Alma rincorre la memoria acerba, Quando signor dell'aria, oltre ogni giogo, Oltre ogni nube altero spaziando, Per l'immenso zaffiro il vol distese.

GIOVANNI MELL OVVERO DELLA COSNOGONIA.

Sicule muse, e non di paschi ameni No ognor di binodo forestete achive Mei vostro cantò, Meli che il nomo Totac dai favi libei, quelli che al grande Pastor di Siracusa avean l'agresti Labbra rigato d'immortal doleczza (1). Voi ne'templi d'Urania e di Sofia A man lo sollevaste e voi del trino Vel che nasconde a tutte ciglia umaue D'Iside santa l'ineffabil volto Alle pupille suo gran parte apriste.

Tra sparsi ulivi ad un poggetto in cima Lento adagiato in mezzo ai fior sedeva Grazioso il poeta in mezzo a un vispo Drapoel di garzonetti e di fauciulle

(t) Teocrito, siciliano, il più insigne fra i bucolici greci. Z. Che riserbo si fean d'ogni suo verso Nella tacita mente : era a lor destra L'alma Catania in visto, era da fronte Il Tirreno e l'Ionio e più discosto In vêr meriggo il capo maestoso Tra nuvoli spingen l'Etna fumante. Uscia quel giorno di sue gole un groppo Di roventi favillo ed un muggito Di sotterranci tuoni che lunghesso Il mare e per le valli di Simete Con rombo interminabile corres. Ne'vortici del fumo e nelle rogge Spesse scintille del terribil monte. Fuor di solere, immobili tenea Le ciglia il vate, e più in quel fiero aspetto Profondava lo luci e più crescea Il visibile ardor del suo sembiante: Alfin, da imaginoso estro rapito, Die con tai detti alla soverchia vampa Libero varco. - O primigenio foco Sacro elemento, e tra le forze auguste, Che natura aiutâr, la più sublime! Egli le fredde, ingenti, orride masse -Distempro per lo vano, ei le torpenti Virtudi scosse, agli atomi diè moto Intimo e vario ed amicizie arcane Spirò fra loro: accorsi indi per tutto Ai nuovi centri, si mischiar, s'infusero Con alte nozze e il vuoto nere empiero Di mondi innomerati, o questi, al forte Spesso richiamo che sì fer d'amore Lieti affrettando, in su le vie del cielo Incominciar dei coccbi fiammeggianti Le volubili corse. Udite, o ninfe, Udite, o selve etnee, carme famoso. Eran lo stelle, e per l'immenso vano Già pellegrina eterna affaticava Questa giovane terra, e ancor non orano Le belle italo aponde, ancor sun chiome Non nudria l'Appenino e non rompevano L'alpe nativa li lombardi fiumi: Chè natura a quei di del procreante Suo spirto non avea tutta compresa La mondial sostanza e ai magisteri Stupendi suoi ribelle tuttavia Durar pareva l'aspra mole inerte, Come nordica landa in che trapela A gran fatica la virtù del sole. Senza rattento allor, senza confino Muto stendeva e solitario impero L'océano, nè glauca onda volgea Com'oggi o sparsa di nevose spnme, Ma rubra e fosca e di sulfuree vene Intrisa. Acuminate uscian di quivi E senza nome le titanie rupi, Che allor di ferro lucicanti e d'auro

E di diafano quarzo, avean colore E lampi d'iridati ingemmamenti. Molti poi mongibelli e più tremendi Che al secol nostro e cupi un mar nel mare Ernttavan di fuoco: altri combusti Dal proprio incendio dileguavan giuso Nel pelago sommersi: altri per contro Sommossi e spinti dal profondo ardoro Come vela di mar sorgean repente A fior dell'onde e di vapor perenne Gittavan fumo. Entro gli acquosi abissi Maturavano intanto oscuri e pigri I germi della vita e già d'acuto Alghe o d'ingenti calami e di felci Sountava il verde, già di senso un'aura Le ramose madrepore scuotea E i punicei coralli. Udite, o ninfe, Udite, o selve etnee, corme famoso. Come donna gentil cho s'apparecchia Purpureo manto di regal matrona A ricamar di bei colori cletti, Che in until tele prin con rozze sete Sperimenta più dì l'ingegno e l'arte; Tal sè medesma a propagar la vita In miglior forme, in più squisita argilla La vergine natura iva addestrando, E tal di luce e di caloro un flusso Per lo terracqueo limo esuberava Cho giganti crescean sui nuovi lidi L'erbe e le fiere. Allor de l'Insalaia Sulle vaste pendiei errò l'enormo Leviatano e Beemot disteso La proboscide orrenda: alter pel vano Dei deserti volò con torreggiante Gran capo il cervo, o tra fungosi stagni Nuotò lo smisurato mastodonte E l'angue informe. Ma discoste ancora Le vitali semente eran pur molto Dallo perfetto idee, dagli increati Lucidi esempi che il pensier di Dio Fra sè vagheggia e dove immerso il guardo, Come a scorta fedel, tenea natura. Però novellamente i fondi abissi Del mar convolse o di più vivo spiro Penetrò le sostanze, il germe estinse De' mostri e cento ad organare intesa Mirabili portati. Alfin sembiante A duttil cera che s'innova e splendo In più nobile stampo usci rifatta E più bella di man de la divina Artefice la terra. Entro il suo letto Cadde il queto oceano; entro le cupe Del suol latebre si contrasse il fuoco. E sgombro di raligo in tutti i seni Rise di luce e di zaffiro il eielo. Di tior, d'arbusti e d'animanti allora

Parve nuova famiglia e la catena Girevolo degli enti e le bellezze Che armonizzando a Dio levan concento. Le bellezze eho totte indi raccorre Nel suo brevo confin (stupendo a dirsi) Sembrò dell'uomo il deiformo aspetto Ultimo-nato. O ninfo catanesi, Seguite il verso istorial cho beve Al fonte empedoeleo nuova doleezza. Possente è l'uomo o nel pensier di Dio Magnanimo profonda ei pur l'acuta Pupilla, ondo i principii dello cose E le mete supreme in parte avvisa Ministro di portenti. A lui natura Die lo scettro del mondo, a lui l'estreme Compier fatture del gran Mastro eterno E più sempre salir prossimo a Dio. Qual fu la terra, o muse, e qual degli enti Nell'aurora dei tempi il rudo aspetto, Finchè non parver l'uomo e sua compagna L'indomita fatien? Una foresta Squallida e muta, un regno amplo di fere Corso dai venti. Il suol ch'era pregnante Di vario seme e vergino di solchi E integro delle forze, al ciel spingeva Rapidamente millo arborce chiostro Forti, aspre, opache o le cui cime altere Sublimando parean seggio alle nubi. Quivi ogni bacca per vento eaduta In nuova selva rampollando uscia. Quivi de'cedri all'ombro o allo cortecce Dol balsamo audrici e dell'amomo In un fascio aggroppavansi la dura Elce, il tasso lugubre, i venenati Ippómani e i emposi irti roveti. Quivi tra pianto annoso immensa stipa Di congeste ruine e fitto ingombro Di tralci parasiti, e per ciò tutto In ogni dove un intricato orrore D'ombre perenni, un enpo ormo silenzio Cui rompevan talora ingrate strida Di voraci quadrumani allo interte Quercio avvinghiati, o l'urlo dolle tigri Nella strage esultanti, o l'abborrito Fischio dei serpi. Lo rompean più rado Ma con urlo maggior l'orrendo scoppio Dell'uragano, il crepitar sonoro De' vasti incendii, il fremito o il rimbombo D'inondanti riviere e d'ogni sorta Picne, cui l'arte non potea dell'uomo Nè fren nè legge, onde a furor versando, Struggendo, dilagando, or quinci or quindi Crescevano in paludi ampie e in lagune, Rari su cui sporgean delle sommerse Foreste i coni: ivi al voltar di molti Coccuti soli e d'umidi seilocchi

Grave vopor nocente e fieri spirti Uscian d'aure maligne e su per l'acque Infra notte correan livide fiamme Di tetra luce con gorgogli e fumi. Ratto fuggir dalle infelici sponde Quadrupedi e piumati, e sol talvolta -I sozzi coccodrilli in sul deserto Lido sporgean gl'immani corpi, e quando Più cupa arrovellavali la truce Rabbia del ventre, a proceiar movendo Lurido pasto, lunghesso le prode Tracano in frotta e per furor batteano Le digiune mascelle. In altra parte Altro sembiante di natura ed atto Incomposto parea: chè dove ai pigri Dormenti stagni o già corrotti e pregni Di misera mefite un varco ignoto Aprian più vaste alluvioni, o nuove Subite frane, o di montagne un fiero Dirupamento in sull'infetto loto La vegeta del sol luce piovendo Calda, incessante, acuta, in pieciol tempo Quel fecondo venia d'orride pesti. In pria di vermi e di ronzanti insetti S'empica la pingue argilla e d'ogni lato Ne brulicava: ignobili catervo Poi di scorpii, di rane o di locuste E d'idre e botte venenate e forme Altre cotali d'infelice parto Sorgean rapidamente, e quai sull'ale Come torbida nube in folta schiera Gir veduto gli avresti, e quali a sconci Salti sbucar da fitte melme e l'aure Fastidir gracidando: un repe o fischia E anodando ne va sue lunghe spire; Altri in sue scoglie imprigionato segua Livida traccia di schifosa spama, E tutti insieme in tutte parti e sempre S'avvolgevan sieuri a cento, a mille Ad infiniti. Per tal modo in grembo Di quel suol lutulento e per la muta Opacità de'boschi errar pareva Fuor di sua norma sempiterna il divo Spiracolo di vita, or per la vile Non sanabil materia in che fluiva. Or pel rigoglio delle forze indonse Che traliguar facea le stirpi antiche E il scivaggio lor frutto inamariva. Ma surse l'uomo, e ristorò natura L'arte sua prisca. O ninfe catanesi, Seguite il verso istorial che beve At fonte empedocleo nuova dolcezza. Parver gli umani, ed ebbe argini e freno Il liquido elemento, ebbe la piaga Dei coltri acuti e nereggiò sott'essi Il disboscato dorso della terra:

D'innocente belato e di taurino Mugghio suonar ic fertili vallee: Surser palagi ove marcian lagune, Di binde incoronarsi e di verzure Bagnate di sudor squallide sirti, Ed angusto si fe' d'Africa si mostri Più sempre il nido. Altor corse d'argento La sicula Aretusa, e certe sponde, Di bei platani ombrose, Aci conobbe, Aci che licto al grand' Ionio scende E alla sua Galatea mormora in grembo. Allor nei campi che lo Spergo irriga Biondeggiaron le messi alte e gremite Onde le pingui annone a se fornio Poi la mavorzia Roma, ed ivi il seggio Di Cerere feconda, ivi il ano carro E i suoi serpenti favolando pose La prisca gente: allor su lo scosceso Balzo ericino si spiccò sublime Di Venere il fastigio, e perse in voto Dedalo padre degli uman trovati L'idol famoso e a maraviglia bello Che, spirante nell'or per chiusi ordigni, (Tal corso grido) commovea sè stesso, Dei portenti avvenir segno e figura. Ne'tuol giardini allor, ne'tuoi pometi, Altera Siraeusa, indol più mite . Vestir le piante e i frutti insaporarsi In dolci guise, o rapir l'aure ai fiori Più morbide fragranze; allor vedesti, Lieta Agrigento, turbinar sull'Ipso Le trecento d'Esimeno quadrighe Tratte da bianchi corridor ciascuna E d'olimpiche palme incoronate: E lui bello di polve entrar le tue Mura superbe e i tuoi magni delubri Che con l'etadi ancor duran battaglia. Tal possanza è nell'uomo. Ignite vampe E tremuoti flegrei crollaron questa Nobil Catania un tempo e ne squarciaro Le membra autiche, ma spettabil piue D'inclite moli e di famosi ingegni Dal ceuere rinacque e giganteggia Sul mar tuttora con marmorea fronte. Rugge ne'cicchi abissi, ardo e caliga L'inestinto vulcano, e pel suo dosso Tra le freddate pomici vendemmia L'ardito vignaiol l'uve copiose, Poi di pampinea frasca ornato il crine Colma le tazze e i suoi furor distida. --Qui tacque il vate: di stupor sonve Lungamente atteggiate ebbe le fronti Il gioviuc drappello e parve il poggio D'insolit'eco risuonar lung'ora; Mentre il sol già calato oltre le azzurre Nebrodi cime accosto alle petrose

Fonti d'Imera, d'avvivar suoi stanehi Raggi fea segno e su per l'erbe u mille Moribondi color erescer la luce (1).

Terenzio Mamiani, Poesie,

UBANIA.

Poemetto.

Su le populee rivo e sul bel piano Dalle insubri cavallo esercitato, Ove di selve coronate attollo La mia città le favolose mura, Prego, suoni quest' inno; e se pur degna Penne comporgli di più largo volo La nostra musa, o sacri colli, o d'Arno Sposa gentil, ehe a te gradita ei vegna Chicggo alle Grazle. Chè dai passi primi Nel terrestre viaggio, ove il desio Crudel compagno è della via, profondo Mi solleeita amor ehe Italia un giorno Me de suoi vati al drappel sacro agginnga. Italia, ospizio delle muse antico. Nè fuggitivo dai laureti achei Altrove il seggio dell'eterno esiglio Poser le divo; e quando alla latina Donna si feo l'invendicato oltraggio, Dal barbaro ululato impaurite Taequero, è ver, ma l'infelice amien Mai non laseiàr; eliè ad alte coso al fine L'itala poesia, bella, aspettata, Mirabil virgo dalle turpi emerse Unniche nozze. E tu le bendo e il manto Primo le desti e ad illihate fonti La conducesti o nelle stanze sacre Tu le insegnasti ad emular la madre, Tu dell' ira maestro e del sorriso, Divo Alighier, le fosti. In lunga notto Giaceva il mondo, o tu splendevi solo, Tu nostro: e tale, allor ehe il guardo primo Su la vedova terra il sole invia,

(1) Chi vuol sapere per l'appento quanto l'antica ferma classica possa piegarsi al concetto moderna, quanto unn possa attingere alle greche fanti, rimanendo italiana nella sostanza, legga queste poesie del Mamiani. Tuttavia è forza confessare che se per la squisita eleganza della frase, per la sapiente armania del verso non teme confronti, non cost è da todare per quel non so che di pagano che in esso colora anche i più cristiani concetti. Troppo senti l'anima d'Omero, di Esioda, di Virgillo, d' Orazia nei leggiadri sempre, ma troppo frequenti richiami alle loro opere intmortali; l'idea cristiana varrebbe ammautarsi di veste più severa, più dicevole a suoi alti fini. Per tutto stringere in poco, diremo avere il Mamiani ne' snoi Inni fatta a un bell'incirca de' santi quel medesima che nel suo Genio del eristianezimo fece Châtenubriand dei nustri misteri.

Nol sa la valle ancora e la cortese Vital pioggia di luce ancor non beve. E già dorata il monte erge la elma. A queste almo d'Italia abitatrici Di lodi un serto in pria non colte or tesso; Chè vil fra'l volgo odo vagar parola Che le divo sorelle osa insultando Interrogar ehe valga all' infelice Mortal del canto il dono. Onde una brama In cor mi sorge di cantar gli antichi Beneficii che prodighe all'ingrato Recar le muse. Urania al suo diletto Pindaro li cantò. Perchè di tanto Degno la dea l'alto poeta e come Dirò da prima; indi i celesti accenti Ricorderò, se amica ella m' ispira.

Fama è ehe a lui nella vocal tenzone Banisse il lauro la minor Corinna. Misero! o non sapea di quanto dio L' ira il premea: ehè, alla famosa Delfo Venendo, i poggi d'Elicona e il fonte Del bel Pormesso ei salutando ascese: Ma d'Orcomeno, ové le Grazio han culto. Il cammin sacro omise. Il devio passo Vider da lunge e il non eurar superbo Del fatal giovanetto lo immortali, E promiser vendetta. Al meditato Inno di lode liberato il volo . Pindaro avea, quando le belle irate Aerie forme a mortal guardo mute. Venner seconde di Corinna al fianeo. Aglaia in pria su la virginea gota Sparse un fulgor di rosca luce, o un mite Ruggio di gioia le disfuse in fronte: Ma la fragranza dei eastalii fiori Che fanno l'opra dell' ingegno eterna Eufrosine le diede; e tu pur anco, Dolce qual tihia di notturno amaute, Lene Talin, le modulasti il canto, Di tanti doni avventurata in mezzo Corinna assurse: il portamento e il volto Stupia la turha e il dubitar leggiadro E il bel rossor con cho tremando al seno Posò la cetra; e, sotto la palpebra Mezza velando la pupilla bruna, Soave incomineio. Volava intorno La divina armonia che, con lo molli Ale i enpidi orecchi accarezzando, Compungea gl'intelletti, e di giocondo Brivido i cori percotes. Rapito L' emulo anch' ei, non alito, non ciglio Moven, nè prin dei sensi ehbe ripreso La signoria else verdeggiar la fronda Invidiata vide in su lo nere Treece di lei, che fra il romor del plauso Chino la bella gota ove salia

Del gaudio mista e del pudor la liamma. Di dolor nunto e di vergogna, ol volgo L'egregio vinto si sottrasse, e solo Sul verde elivo onde l'aeria fronte Spinge il Parnaso s' avviò. Dolente Errar dall'alto Licorco lo scorse Urania, dea cui fu diletto il fato Del giovanetto, e di biandir sua cura Nel pio voler propose. È nei riposti Del sacro monte avvolgimenti un bosco Romito, opaco, ove talor le mnse, Sotto il tremulo rezzo esercitando L'ambrosio piè, ringioviniscon l'erbe Da mortal orma non offese ancora. All'entrar della selva, e sovra il lembo Del vel cho la tacente ombra distende, Balza l' Estro animoso o delle accese Menti il diletto, e, nella palma alzata Dimettendo la fronte, il Pensamento Sta eol Silenzio, ehe per man lo tiene. · Bella figlia del Tempo o di Minerva V'è la Gloria, sospir di millo amanti; Vedo la schiva i mille, e ad un sorride, Ivi il trasso la diva. All'appressarsi. Dell' aura sacra all' aspirar, di lieto Orror compreso in ogni vena il sanguo Sentia l'eletto, ed una fiamma levo Lambir la fronte ed occupar l'ingegno. Poi eho nell'alto della selva il poso Non conscio passo, abbandono l'altezza Del solitario trono, o nel segreto Asilo Urania il prode alunno aggiunse. Come talvolta ad uom rassembra in sogno-Su lunga scala o per dirupo lieve Scorrer col piè non alterato all' imo, Nè mai grado calcar nè offender sasso; Tal, su gli aerei gioghí sorvolando, Discendea la celeste. Indi la fronte Spoglia di raggi, e d'ale il tergo, e vela D'umana forma il dio: Mirtido fassi. Mirtido già de' carmi e della lira A Pindaro maestra: o tal repente A lui s'offerse. Ei di rossor dipinto : - A che, disse, ne vieni? a mirar forse Il mio rossore? o madre, oh! perchè fanta Speme d'onor mi lusingasti invano? -Come la madre al fantolin caduto, Mentro lieto al suo piè movea tumulto, Che guata impaurito, già sul eiglio Turgida appar la lagrimetta, ed ella Nel suo trepido eor contiene il grido E blandamente gli sorride in volto Perch' ei non pianga; un tal divino riso, Con questi detti, a lui la musa aperse: - A confortarti io vengo. Onde si ratto « L' anima tua è da viltate offesa? »

Non senza il nume delle muse, o tiglio, Di te tant' alto io promettea. Deli! come. Pindaro rispondea, eura dei vati Aver le muse io erederò? Se eulto Placabil mai degl'immortali alcuno Rendesse all'uoni, chi mai d'ostie e di lodi, Chi più di me di preci e di cor puro Venero le Camene ? Or se del mio Dolor ti duoli, proseguia, deh! vogli L'egro mio spirto consolar col canto. -Tacque il labro, ma il volto ancor pregava, Qual d'uom ehe d'udiro arda e fra sè tema Di far parlando alla risposta indugio. Allor su l'erba s'adagiaro: il plettro Urania prese; e gli accordò quest'inno Che in minor suono il canto mio rinete.

Fra le tazze d'ambrosia imporporate, Concittadine degli oterni e gioia, De' paterni conviti eran lo muse Ne'palagi d'Olimpo, o le terrene Valli non uso a visitar; ma primo, Scola e conforto della vita, in terra Di Giove il cenno le inviò. Vedea Giove dall' alto serpeggiar già folta La vaga mortal orma, e sotto il pondo Di tutti i mali andar curvata o cicca L'umana stirpo: del rapito foco Piens gli parvo la vendetta; e all'ira Spuntate avea l'acri saette il tempo. Alfin più mite nell' eterno senno Consiglio il padro accolso ed - Assai, disse, E troppo omai le Dire empio governo Fèr della terra; assai ne' petti umani Commiser d'odii e volser prohe al peggio Le mortali sentenze. - Di felici Genii una schiera al dio faceo corona, Inclita schiera di virtù (chè tale Suona quaggiù lor nome). A questi in pria Scorrer la terra e perseguir le erude Dell' uom nemiche ed a più miti voglie Ricondur l'infeliee, impose il dio. Al basso mondo ove la luce alterna, Sceser gli spirti obbedienti, o tutto Ricercarlo, ma invan; chè non levossi A tanto raggio de' mortali il guardo, E di Giovo il voler non s'adempía. Però baldanza a quel voler non tolse Difficoltà, che all' impotente è freuo, Stimolo al forte: essa al pensier di Giovo Novo propose esperimento. Al desco Del Tonante le muse una concorde Movcan d'inni esultanza; inebriato Tacean le menti degli dei : fe' cenno Ei la destra librando; e la crescente Del volubile canto onda ristette

Improviso. Raggio pacato il guardo Alle vergini il padre; e questo ad elle D'amor temprato fe' volar comando: - Figlie, a bell' onra il mio voler ministre Elegge or voi. Non conoscinte ancora Errar vedete le virtù fra i ciechi Figli di Pirra: d'amor santo indarno Arder tentaro i duri petti e vinte Farsi dell'ardue menti aprir le porte: La forza sol dell' arti vostre il puote. La giù dunque movete : a voi seguaci Vengan le Grazie; e senza voi nien bella Già la mia reggia il tornar vostro attende. -Tacque a tanto il Saturnio; e, su gli estreni Detti, dal ciglio e dalle labra risc Blandamente. Al divino atto commossa Balzo l' eterea vetta, e d' improviso Di tutta luce biondeggiò l'Olimpo, Nel primo aspetto della terra intanto Il lungo duol delle virtu neglette Vider le muse: ma di lor la prima Chi fu che volse le propizio cure I bei precetti ad avverar del padre? Calliope fu, che fra i mortali accorta Orfeo trascelse: e aì l'amò che il nome A lui di figlio non negò. Vicina All' orecchio di lui, ma non veduta, Stette la diva, e de l'alunno al core Sciolse la bella voce onde si noma. Il bel consiglio di Calliope tutte Imitar le sorelle : e d'un gletto Mortal moestra al par fatta ciascuna, L' alme col canto ivan tentando, e l'ira Vincea quel canto delle ferree menti. Così dal sangue e dal ferino istinto Tolser quei pochi in prima; indi lo sguardo Di lor, che a terra ancor tenea il costume." Che del passato l'avvenir fa servo, Levar di nuova forza avvalorato. E quei gli occhi giraro, e vider tutta La compagnia degli stranier divini Che alle Dire fea guerra. Ove furente Imperversar la Crudeltà solea, Orribil mostro che ferisce e ride, Vider Pietà elte, mollemente intorno Ai cor fremendo, dei veduti mali Dolor chiedea: Pietà, degl' infelici Sorriso, amabil dea. Feroce e stolta Con alta fronte passeggiar l'Offesa Vider gl' iugegni provocando, e mite Ovunquo un genio a quella furia opporsi, Lo spontaneo perdon ele con la destra Cancella il torto e nella manca reca Il beneficio, e l'uno e l'altro obblia. Blando alla Dira ei s'offeria: seguace Lenta, ma certa, l'orme sue ricalea

ZONCAGA. Poesie.

Nemesi, e quando inesaudito il vede. Non fa motto ed aspetta. Un giorno alfine, Negl'iterati giri, orba dinanzi Le vien l'Offesa: al tacit' arco impone Nemesi allor l'alata penna; aggiunge L'aerca punta impreveduta il fianco. E l'empio corso allenta, Inonorata La Fatica mirar, che gli ermi intorno Campi invano additava, a eui per anco Non ehiedea della messe il pigro ferro Gli aurei doni dovuti : a lei compagno L'Onor si fea, se forse alla sua luce Più cara all' occhio del mortal venisse L' utile dea. Vider la Fede, immota Servatrice dei gluri, e l'arridente Osnital genio che gl'ignoti astringe Di fraterna catena: e tutta in fine La schiera dia nell'opra affaticarsi. Videro, e novo di pietà, d' amore Negli attoniti surse animi un senso Che infiammando occupolli. E già de' lieti Principii in cor secure, il plettro e l'arte Sacra del plettro ai figli lor le muse Donâr, le Grazie il dilettar donare E il suader potente. Essi alla turba Dei vaganti fratelli ivan cantando Le vedute bellezze. Al suon che primo Si sparse all' aura, disportiò l' antico Squallor la terra e rise; e tu qual fosti. Che provasti, o mortal, quando sul core La prima stilla d'armonia ti seese? Quale all'ara dei numi allor che il sacro Tripode ferve, e tremolando rosse Su le bragie atridenti erran le fiamme, \* Se la man pia del sacerdote in esse Versi copia d'incenso, ecco di bruno Pallor vestirsi il fuco, e dal placato Ardor repente un vortice s'innalza Tacito, e tutto d'odorata nebbia Turba l'etere intorno e lo rierca; Tal su i cori cadca rorido, e l'ira V'ammorzava quel canto, e dolce, invece, Di carità, di pace vi destava Ignota brama. All' uom così le printe Virtu fur conosciute onde besta. Quanto ad uom lice, e riposata e bella Fassi la vita. Allora in cor portando Il piacer dell'evento, e la divina Giocondità del beneficio in fronte, All'auree torri dell'Olimpo il volo Rialzăr le Camene. Ivi le prove Dell'alma impresa e le fatiche e il fine Dissero al padre; e pieno, in ascoltarle, Dalla bocca di Ini scorrea quel dolce Canto all' oreccliio dei miglior, la lode. Ma stagion lunga ancor volta non era,

Che nelle nove ritornate un caro Della terra desio nacque; ehè amene Oltro ogni loco a rivedersi è quello Che un gentil fatto ti rimombri: o questa Flesser sede che secreta intorne Religion eirconda, e, l'arti antiche Esercitando ancor, l'aura divina Spirane a pochi in fra I viventi, e danne Colpir le menti d'immertal parola. E te dal nascer tuo benigna in cura Ebbe, e Pindaro, Urania. E s'eggi, e figlio, Tanto amor non ti valse, ell'è d' nn nume Vendetta: incaute, che alle Grazie II culto Negasti, all' alme del favor ministre Dee, senza cui ne gl'immortai son usi Mover mai danza o moderar convite. Do for sol vien se cosa in fra mortall È di gentile, e sol qua giù quel canto Vivrà che lingua dal pensier profondo Con la fortuna dello Grazie attinga; Queste implera coi voti, ed al perdono Facili or piega. E la rapita lode Più non ti dolga. A giovin quercia accanto Talor felce ergogliosa il suolo usnrpa, E eresre in selva, e il gentil rame eccede Col breve enor delle digiune frondi: Ed ecco il verne la dissipa; e intanto Tacitamente il selitario arbusto Gran parte abbranca di terrene e, mille Rami nutrende nel felice tronco, Al grato pellegrin l'ombra prepara. Signor così degl'inni eterni, un giorne, Solo in Olimpia regnerai : compagna Questa lira al tue canto, a te sovente Il tue destine e l'amer mie rimembri.

Tecque, a porce la cetra: indi rivelta, Candish tree la ricineze aperte Le azurere penne si agilir sul lergo, Mentre nel fello della selva si puardo Del suo poeta s' invelò. La diva El ricionebbe, si, la terrer, di lista Maraviglia cempunto, il prezioso Deno (tenta in d'Infanimunta fronte Fremen d'Urania le parole e l'atta Promessa ei filas cie a comonsa coria, Memere ancor del police divine, Cen lungo mermoner gli rispondes.

## IL NATALE.

Qual masso elie, dal vertice Di lunga erta montana, Abbandonato all'impeto Di romorosa frana, Per lo scheggiato calle, Precipitande a valle, Batto sul fondo e vlà; Là dove caddo immobile Giace in sua lenta mole; Në per mutar di secoli Fia che riveggia il sole Della sua cima antica, Se una virtude amica la alto nel trarrà:

Tal si giaceva il misero Figliuol del fallo prime Dal di ehe un' ineffabilo Ira promessa all' imo D'ogai malor gravello, Onde il superbo collo Più nen potea levar.

Più nen potea levar.
Qual mai fra i nati all'odie,
Qual era mai persona,
Che al santo inaccessibile
Potesse dir: Perdona!
Far neve patto eterne?
Al vineitore inferne
La preda sua strappar?

Ecco ei è nato un parvole, Ci fu largito un figlio: Le avverse forzo tremano Al mover del suo ciglio: All'oom la mano ci perge, Che si ravviva e sorge Oltre l'antico onor.

Dalle magioni eterce Sgorga una fonte e scende; E nel burron dei triboli Vivida si distende: Stillano melo i tronchi: Ove copriano I bronchi, Ivi germoglia il fior.

O Figlio, o tu eui genera L'Eterno eterno seco, Qual ti può dir dei secoli: Tu cominciasti meco? Tu sei: del vasto empiro Non ti comprende il giro! La tua parola il fe':

E tu degnasti assumere Questa creata argilla? Qual merto suo, qual grazia A tanto onor sortilla? Se in suo consiglie ascoso Vince il perdon, pietoso Inmensamente Egli è.

Oggi Egli è nato: ad Efrata, Vaticinato ostello, Ascese un' alma vergine, La gloria d' Israello, Grave di tal pertato: Da chi'l promise è nato, Dond' era atteso uscì.

La mira Madre in poveri
Panni il Figliuol compose,
E nell' umil presepio
Soavemente il pose;
E l'adorò: beata!
Innanzi al Dio prostrata
Cho il puro sen le apri.

L'angiol del cielo, agli uomini Nunzio di tanta sorte, Non dei potenti volgesi Alle vegliate porte; Ma fra i pastor devoti Al duro mondo ignoti, Subito in luce appar.

E intorno a Lui, per l'ampia Notte calati a stuolo, Mille eclesti strinsero Il fiammeggiante volo, E accesi in dolce zelo, Como si canta in eielo, A Dio gloria cantàr.

A Dio gioria cantar.
L'aliegro inno seguirono,
Tornando al firmamento;
Fra le varcate nuvolo
Allontanossi o lento
Il suon sacrato ascese,
Fin ehe più nulla intese
La compagnia fedel.

Senza indugiar, cercarono L'albergo poveretto Quel fortunati, e videro, Siccome a lor fu detto, Videro in panni avvolto, In un prasepe accolto, Vagire il Re dol eiel.

Dormi, o fanciul, non piangere,
Dormi, o fanciul, non piangere,
Dormi, o fanciul celeste;
Sovra il tuo eapo stridere
Non osin le tempeste,
Use su P empia terra,
Come i eavalli in guerra,
Correr dinanzi a Te.

Correr dinanzi a Te.

Correr dinanzi a Te.

Dormi o Celeste: i popoli

Chi uato sia non sanno;

Ma il di verrà che nobile

Retaggio tno saranno;

Che in quell'umil riposo,

Cho nella polvo ascoso

Conosceranno il Re.

LA PASSIONE.

O tementi dell'ira veutura, Cheti e gravi oggi al tempio moviamo, Come gente che pensi a sventura Che improviso s' inteso annunziar. Non s'aspetti di squilla il richiamo; Nol concede il mestissimo rito; Qual di donna che piange il marito ' È la vesta del vedovo altar.

Cessan gl'inni e i misteri beati, Fra eui scende, per mistica via, Sotto l'ombra del panni mutati, L'ostia viva di pace e d'amor. S'ode nn carmo: l'intento Issia Proferi questo sacro lamento In quel di che un divino spavento Gli affanavar il fatideo cuor.

Di chi parli, o veggente di Giuda?
Chi è costui che dinanzi all' Etera
Spunteria como tallo di nudo
Terra, lunge da fonte vital?
Questo fiacco pasciuto di scherno,
Cho la faccia si copre d'un velo,
Como fosse un percosso dal ciclo,
Il novissimo d'ogni mortano d'ogni mortano

Egli è il giusto eho i vili hau trafitto, Ma tacente, ma senza tenzoue; Egli è il giusto, e di tutti il delitto Il Signor sul suo capo versò. Egli è il Santo, il predetto Sansone, Che morendo francheggia Israele, Cho volonte alla sposa infedelo La fortissima chioma lasciò:

Quei che siede su i cerchi divini, E d'Adamo si fece figliuolo; Ne sdegnò coi fratelli tapini Il funesto retaggio partir. Volle l'onțe, e nell'anima il duolo E lo angosce di morte sentire, E Il terror cho seconia il fallire,

Ei che mai non conobbe il fallir. La repulsa al suo prego sommesso, L'abbandono del Padro sostenne: Oh spavento I l'orribite amplesso D'un amico spergiuro soffri. Ma simile quell'alma divenne Alla notto dell'uomo omicida; Di quel sangue sol ode le grida; E s'accorge che sangue tradi.

Oh sparento! Lo stuol dei bellardi Baldo insulta a quel volto divino Ove intender non osan gli sguardi Gl'incolpabili figli del ciel: Come l'etco desidera il vino, Nelle offese quell'odio s'irrita: E al maggior dei delitti l'incita; Del delitto la gioia crudel.

Ma chi fosse quel tacito reo Che dinanzi al suo seggio profano Strascinava il protervo Gludeo, Come vittinia innanzi all'altar, Non lo seppe il superbo Romano; Ma fe' stima il deliro potente Che giovasse col sangue innocente La sua vil sicurtsde comprar.

Su nei cielo in sua doglia raccolto
Giunse il suono d'un prego escerato:
I celesti copersero il volto,
Disse Iddio: Qual chiedete sarà.
E quel sangue dai padri imprecato
Sulla misera prole ancor cade,
Che, mutata d'etade in etade,

Scosso ancor dal suo capo non l'ha. Ecco, appena sul letto nefando. Quell' afflitto depose la fronte, E un altissimo grico levando, Il supremo sospiro mando, Gli uceisori esultanti in sul monte Di Dio l' ir agià grande minaccia, Già dall' ardue vedette a' affaccia, Cuasi accennil: Fra poco verrò.

Oli gran Padre! per Lul che s' immola, Taccia alfine quell' ira tremonda; E dei ciechi l' insana parola Volgi in meglio, pictoso Signor. Si, quel sangue sovr essi discenda; Ma sia pioggia di mite lavaero: Tutti errammo; di tutti quel sacro richiamo Santo sangue cancelli l'erro cancelli rero

E tu, Madre, ehe immota vedesti Un tal Figlio morir su la eroce, Per noi prega, o regina dei mesti, Che il possiamo in sun gloria veder; Che i dolori, onde il secolo atroce Fa dei buoni più tristo l'esiglio, Misti al santo patir del tuo Figlio, Ci sien pegno d'eterno goder.

# LA RISURBEZIONE.

È risorto: or come a morte La sua preted fu ritolta? Come ha vinto l'atre porte, Come è salvo un'altra volta Quei che giacque in forza altrui? to lo giuro per Colui Che da' morti il suscibi: È risorto: il capo santo Più non pesa nel sudreio. È risorto: il capo santo E risorto di adil' un canto Sis il caperchio: rovesciato i Come un forre inchristo

Il Signor si risveglio-

Come a mezzo del cammino, Riposato alla foresta Si riscente il pellegrino E si scote dalla testa Una foglia inaridita Che dal ramo dipartita Lenta lenta vi ristè; Talo il marmo inoperoso

Talo il marmo inoperoso
Che premea l'area seavata
(iittò via quel vigoroso,
Quando l'anima tornata
Dalla squallida vallea
Al divino, che tacea,
Surgi, disse, io son con te.

Cise parola si diffuse
Fra i sopiti d'Isroele?
Il Signor le porte ha schiuse!
Il Signor, l'Emmanuele!
O sopiti in aspettando,
E finito il vostro bando:
Egli è desso, il Redentor.

Egil e desso, il recentor.

Pria di Lini nel regno eterno
Cho mortal sarebbe asceso?

A rapirvi al muto inferno,
Vecchi padri, Egil è disceso:
Il sospir del tempo antico,
Il terror dell'inimico,
Il promesso Vincitor.

Ai mirabili veggenti
Che narrarono il futuro,
Come il padre ai figli intenti
Narro i easi cho già faro,
Si mostrò quel sommo Sole
Che, parlando in lor parole,
Alla terra Iddio giurò:

Quando Aggeo, quando Isaia Mallevaro al mondo intero Che il Bramato un di verria; Quando assorto in suo pensiero Lesse i giorni numerati, E degli anni ancor non nati Daniel si ricordò.

Era l'alba, e, molli il viso Maddalena e l'altre donne Fean lamento in su l'Ucciso: Ecco tutta di Sionne Si commosse la pendice; E la scolta insultatrice Di spavento tramorti.

Un estranio giovinetto Si posò aul monumento: Era folgore l'aspetto, Era neve il vestimento; Alla mesta che 'l richiese Diè risposta quel cortese: È risposto; non è qui. Via coi pallii disadorni Lo squallor della viola: L'oro usato a splender torni: Sacerdote, in bianca stola, Esci ai grandi ministeri. Fra la luce dei doppieri Il Risorto ad annunziar. Dall'altar si mosse un grido: Godi, o Donna alma del cielo, Godi; il Dio eui fosti nido, A vestirsi il nostro velo, È risorto, come il disse: Per noi prega: Egli prescrisse Che sia leggo il tuo pregar. O fratelli, il santo rito Sol di gaudio oggi ragiona; Oggi è giorno di convito; Oggi esulta ogni persona; Non è madre che sia schiva Della spoglia più festiva I suoi bamboli vestir. Sia frugal del riceo il pasto; Ogni mensa abbia i suoi doni; E il tesor negato al fasto Di auperbe imbandigioni Scorra amico all'umil tetto, Faccia il desco poveretto Più ridente oggi apparir. Lunge il grido e la tempesta De'tripudi inverecendi: L'allegrezza non è questa Di che i giusti son giocondi; · Ma pacata in suo contegno, Ma celeste, come segno Della gioia che verrà. Oh beati! a lor più bello Spunta il sol de'giorni santi-

> Su la via che a morto guida? Nel Signor chi ai confida LA PENTECOSTE.

Mosse, alii stolto! i passi erranti

Ma che fia di chi rubello

Col Signor risorgerà.

Madro dei santi, imagine Della città auperpa. Del sangue incorruttibile Conservatrice eterna: Tu, ehe da tanti secoli Soffri, combatti e preghi. Che le tue tendo spieghi Dall'nno all'altro mar : Campo di quei che sperano. Chiesa del Dio vivente.

Dov'eri mai? qual angolo Ti raccoglica nascente, Ouando il tuo Re, dai perfidi Tratto a morir sul colle. Imporporò le zolle Dal suo sublime altar? E allor elie dalle tenebre La diva spoglia uscita Mise il potente anelito Della seconda vita; E quando, in man recandosi Il prezzo del perdono, Da questa polve al trono Del Genitor sali; Compagna del suo gemito, Conscia de' suoi misteri. Tu, della sua vittoria Figlia immortal, dov'eri? In tuo terror sol vigile, Sol nell'obblio secura. Stavi in riposte mura, Fino a quel sucro di, Quando su te lo Spirito Rinnovator discese, E l'inconsunta fiaccola Nella tua destra accese: Quando segnal dei popoli Ti collocò sul monte : E ne'tuoi labbri il fonte Della parola aprì. Como la luce rapida Piovo di cosa in cosa. E i color varii suscita Ovunque si riposa; Tal risonò moltiplice La voce dello Spiro:

L'Arabo, il Parto, il Siro In auo sermon l'udi. × Aderator degl' idoli Sparso per ogni lido, Volgi lo sguardo a Solima, Odi quel santo grido: Stanca del vile osseguio, La terra a Lui ritorni E voi, che aprite i giorni Di più felice età, Spose cui desta il subito Balzar dal pondo ascoso, Voi già vicine a sciogliere Il grembo doloroso,

Alla bugiarda pronuba Non sollevate il canto; Cresce serbato al Santo Quel ehe nel sen vi sta. Perchè, baciando i pargoli, La schiava ancor sospira? E il sen che nutre i liberi luvidiando mira? Nun sa che al regno i miseri Seco il Signor solleva? Che a tutti i figli d'Eva Nel suo dolor pensò?

Nova fraachigia annunziano
I cicli e genti nove;
Nove conquiste e gloria
Vinta in più belle prove;
Nova, ai terrori immobile
E allo lusiaghe infide,
Pace, che il mondo irride,
Ma che rapir non può.

Ma ene rapir non puo.

Oh Spirto I supplichevoli
A' tuoi solenni altari,
Soli per selve inospite,
Vaghi in deserti mari,
Dall'Ande algenti al Libano
D' Iberana all'iria Haiti,
Sparsi per tulti i liti,
Ma d'un cor solo in Te.

Noi t'imploriam: placabile Spirto, discendi ancora Ai tuoi cultor propizio, Propizio a chi t'ignora; Scendi e ricrea, rianima I cor nel dubbio estinti; E sia divina ai vinti

Il vincitor mercè/
Discendi, Amor; negli animi
L'ire superbe attuta:
Doma i pensier ehe il memore
Ultimo di non muta:
I doni tuoi benefica
Nutra la tua virtude;
Siccome il sol che schiude

Dal pigro germe il fior, Che lento poi su le umili Erbe inorrà non còlto, Nè sorgerà coi fulgidi Color del lembo seiolto, Se fuso a lui nell'estre Non tornerà quel mite Lume, dator di vita E infaticato altor.

Noi l'implorism: nei languidi Pensier dell'infeliee Scendi, piacevol Alito, Aura consolatrice; Scendi butern ai tumidi Pensier del violento; Vi spira uno sgomonto Che insegni la pietà.

Per To sollevi il povero Al eiel, eh'è suo, le eiglia: Volga i lomenti in giabilo, Pensando a cui somiglia: Cui fu donato in copia, Doni con volto amico, Con quel tacer pudico Che accetto il don ti fa.

Spira dei nostri bamboli Nell' innocente riso; Spargi la casta porpora Alle donzelle in viso; Manda alle aseose vergini Le pure giole aseose; Consaera delle spose Il verecondo amor.

Tempra dei baldi giovani Il confidente ingegno; Reggi Il viril proposito Ad infallibil segno; Adorna la canizie Di liete voglie sante; Brilla nel guardu errante Di chi sperando muor.

## IL NOME DE MARIA

Taeita un giorno a non so qual pendice Salia d'un fabbro nazaren la sposa; Salia non vista a la magion felice D'una pregnante annosa;

E detto salve a lei, ehe in riverenti Accoglienze onorò l'inaspettata, Dio lodando selamù: Tutte le genti

Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udiko avria i lontani
Presagi allor l'età superba! Oh tardo
Nostro consiglio! oh degl'intenti umani

Antiveder bugiardo l...
Noi testimoni che a la tua parola
Obbediente l'avvenir rispose,
Noi serbati a l'amor, nati a la scola

De le celesti cose; Noi sappiamo, o Maria, ch'Ei solo attenne L'alta promessa elle da Te s'udia, Ei, elle in cor la ti pose: a noi solenne

È il nome tuo, Maria. A noi Madre di Dio quel nome suona. Salve, heata! ehe s'agguagli ad esso Qual fu mai nome di mortal persona, O ehe gli vegna appresso?

Salve, beatal in quale età scorlese Quel si caro a ridir nome si tacque? In qual dal padre il figlio non l'apprese? Quai monti mei, quali acque

Non l'udiro invocar? La terra antica Non porta sola i templi tuoi, ma quella

- Che il Genoveso divinò nutrica I tuoi cultori anch'ella. In che lande selvagge, oltro quai mari Di si barbaro nome flor si coglie Che non conosca de'tuoi miti altari Le benedette soglio?
- O Vergine, o Signora, o Tattasanta, Clie bei nomi ti serba ogni loquela! Più d'un popol superbo esser si vanta In tua gentil tutela.
- Te quando sorge e quando cade il dic, E quando il sole a mezzo corso il parte, Saluta il bronzo che le turbe pie
- Invita ad onorarte.

  Ne le paure de la veglia bruna

  To noma il fanciulletto; a Te tremante,
  Quando ingrossa ruggeodo la fortuna,
  Ricorre il navigante.
- La feminetta nel tuo sen regale

  La sua spregiata lagrima depone,

  E a te, beata, de la sua immortale

  Alma gli affanni espone;
- A Te, che i preghi ascolti e le querete, Non come suole il mondo, nè de gl'ini E dei grandi il dolor col suo crudelo Discernimento estimi.
- Tu pur, beata, un di provasti il pianto; Nè il di verrà che d'oblianza il copra: Anco ogni giorno se ne parla, e tanto Secol wi corse sopra!
- Anco ogui giorno se ne parla e plora in mille parti: d'ogni tuo contento Teco la terra si rallegra ancora, Como di fresco evento.
- Di Dio la Madro aucor quoggiù dovea;
  Tanto piacque al Signor di porre in eima
  Questa fanciulla ebrea!
- O prolo d'Israello, o ne l'estremo Caduta, o da si lunga ira contrita, Non è Costei, che in onor tanto avemo, Di vostra gente uscita?
- Non è Daviddo il ceppo suo? con Lei Era il pensier de'vostri antiqui vati, Quando annunziaro i verginal' trofei Sovra l'inferno alzati.
- Deli! alfin nosco invocate il suo gran nome, Salve, dicendo, o de gli afflitti scampo, Inclita come il sol, terribil come Oste schierata in campo!

IN MORTE DI NAPOLEONE.

# Ode.

- Ei fu; siecome immobile, Dato il mortal sospiro, Stette la spoglia in memore Orba di tanto spiro, Così percossa, attonita La terra al nunzio sta;
- Muta pensando all'ultima Ora dell'uom fatale, Nè sa quando una simile Orma di piè mortalo La sua eruenta polvere A calpestar verrà.
- A calpestar verra.
  Lui sfolgorante in solio
  Vido il mio genio e tacque;
  Quando con vece assidua
  Cadde, risorse e giacque,
  Di mille voci al sonito
  Mista la sua non ha:
- Mista la sua non ha:
  Vergin di servo encomio
  E di codardo oltraggio,
  Sorgo or commosso al subito
  Sparir di tanto raggio,
  E scioglie all'urna un cantico
  Che forse non morrà.
- Dall'Alpi alle Piramidi,
  Dal Mansanare al Reno,
  Di quel securo il fulmine
  Tenea dietro al baleno;
  Scoppiò da Scilla al Tanai,
  Dall' nno all'altro mar.
- Fu vera gloria?... ai posteri L'ardua sentenza... Nui Chiniam la fronte al massimo Fattor, che volte in tui Del crestor suo spirito Più vasta orma stampar. La procelloss o trepida Gioia d'un gran disegno, L'ansia d'un cer che indocile Ferve pensando al regno, E'l giunge, e tieno un premio
- Ch'era follia sperar, Tutto ei provo; la gloria Maggior dopo il periglio, La fuga e la vittoria, La reggia e il triste esiglio, Due volte nella polvere, Due volte su gli altar.

448 Sommessi a lui si volsero Come aspettando il fato: «Ei fe'silenzio ed arbitro S'assise in mezzo a lor; Ei sparve, e i di nell'ozio Chiuse in si breve anonda. Segno d'immensa invidia E di pietà profonda. D'inestinguibil odio E d'indomato amor. Come sul capo al naufrago L'onda s'avvolve e pesa, L'onda su eui del misero Alta pur dianzi e tesa Scorrea la vista a scernere Prode remote invan; Tal su quell'alma il cumulo Delle memorie scese. Oh quante volte ai posteri Narrar sè stesso imprese, E sulle eterne pagine Cadde la stanca man! Oh quante volte al tacito Morir d'un giorno inerte. Chinati i rai fulminel, Le braccia al sen conserte, Stetle, e dei di ehe furono L'assalse il sovvenir! E ripensò le mobili Tende e i percossi valti E il lampo dei manipoli

E l'onda dei cavalli E il concitato imperio E il celere obbedir. Ali: forse a tanto strazio Cadde lo spirto anelo E disperò; ma valida Venne una man dal ciclo E in più spirabil acre Pietosa il trasportò; E l'avviò su i floridi Sentier della speranza. Ai campi eterni, al premio Che i desiderii avanza, Ov'è silenzio e tenebre La gloria che passò. Bella, immortal, benefica Fede, ai trionfi avvezza, Scrivi ancor questo; allegrati: Chè più superba altezza

. Al disonor del Golgota Giammai non si chinò, Tu dalle stanche ceneri

Sperdi ogni ria parola:

Il Dio che atterra e suscita.

Che affanna e che consola,

Sulla deserta coltrice Accanto a lui posò.

VERSI DA SCRIVERSI SOTTO IL RITRATTO DI VINCENZO MONTI.

Salve, o divino a cui largi natura Il cor di Dante e del suo duca il canto! Questo fia'l grido dell'età futura: Ma l'età che fu tua tel' dice in pianto,

DA CANTARSI DA UN CORO DI GIOVANETTI, ALLA PRIMA COMUNIONE.

Dopo il preparamento.

Sì, Tu scendi aneor dal eielo: Si, Tu vivi ancor fra noi: Solo appar, non è, quel velo: Tu l'hai detto; il credo, il so: Come so che tutto puoi, Che ami ognora i tuoi redenti. Che s'addicono i portenti A un amor che tutto può.

Dopo la consacrazione.

Ostia umil, sangue innocente, Dio presente, - Dio nascoso; Figlio d'Eva, eterno Re! China il guardo, Iddio pietoso, A una polve che ti sente, Che si perde innanzi a Te.

Dopo la comunione.

Sei mio; con Te respiro, Vivo di Te, gran Dio! - Confuso a Te col mio Offre il tue stesso amor. Empi egni mio desiro; Parla, chè tutto intende; Dona, chè tutto attende, Quando T' alberga, un cor.

LA BATTAGLIA DI RACLIODIO.

S'ode a destra uno squillo di tromba: A sinistra risponde uno squillo: D'ambo i lati calpesto rimbomba Da cavalli e da fanti il terren.

Quinci spunta per l'aria un vessillo, Quindi un altro s'avanza spirgato: Ecco appare un drappello schierato, Ecco un altro che incontro gli vico.

Già di mezzo sparito è il terreno; Gia le spade rispingon le spade; L'un dell'altro le immerge nel seno; Gronda il sangue; raddoppia il ferir.— Chi son essi? Alle belle contrade Qual ne venne straniero a far guerra? Qual è quei else ha giurato la terra Dove nacuee far salva. o morir?

D'una terra son tutti; un linguaggio Parlan tutti; fratelli li dice Lo stranicro; il comune lignaggio A ognun d'essi dal volto traspar. Questa terra da tutti nudrice, Questa terra di sangue ora intrisa, Che natura dall'altre ba divisa, E recinta coll'Alpe e col mar.

Ahil qual d'essi il saerilego brando Trasse il primo il fratello a ferire? Oh terrur! Del conflitto escerando La cagione esceranda qual'è? — Non la sauno: a dar morte, a morire. Qui senz ira ognun d'essi è venuto; E venduto ad un duce venduto, Con lui pugna e non chiede il perchè.

Ahi sventura! Ma spose non hanno Non han madri gli stolti guerrieri? Perchè tutti i lor cari non vanno Dall'ignobile campo a strappar? E i vegliardi, che ai casti pensieri Della tomba già sehiudon la mente, Chè non tentan la turba furente Con prudenti parole placar? —

Conce assiso talvolta il villano Sulla porta del cheto abituro, Segna il nembo che scende Ioniano Sovra i campi che arati ci non ha; Così udresti clascun che sicuro Vede lungi le armate coorti, Raccontar le migliaia de morti E E la piéta dell' arse città.

La, pendenti dal labbro materno Vedi i figli che imparano intenti A distinguer con nomi di scherno Quei che amiranno ad uccidere uu di; Qui, le donne alle veglie lucenti Dei monili far pompa e dei ciuti Che alle donne deserte dei vinti Il marito o l'amante rapi.

Ahi sventura! sventura! sventura! Già la terra è coperta d'uceisi; Tutta è sangne la vasta pianura; Gresce il grido, raddoppia il furor. Zoncana. Poesie. Ma negli ordini manchi e divisi Mal si regge, già cede una schiera; Già nel volgo, che vincer dispera, Della vita rinasce l'amor.

Come il grauo Ianciato dal pieno Ventilabro nell'aria si sponde; Tale intorno per l'ampio terreno Si sparpagliano i vinti guerrier. Ma improvise terribili bande Ai fuggenti s' affaccian sul calle; Ma si scuton più presso alle spalle Scalpitare il temuto destriu

Scalpitze: il temuto destrer. Cadon trepdid a' piè dei memici. Rendon l'arme, si danno prigioni: Il clanor delle turbe vittroi: Copre i lai del tapino che muor. Un corriero è salho in arcioni; Perendo un foglio, il ripone, s'avvia, Slerza, sprona, divora la via; Ogni villa si desta al romor.

Perchè tutti sul pesto cammino Dalle case e dai campi necorrete? Ognua chiede con ansis al vicino, Che giocouda novella recò ? Donde ei vengz, infelici, il sapete, E sperate che gioia favelli? Il fratelli launo uceiso i fratelli; Questa orrenda novella vi do.

Questa orrenda novella vi do.

Odo intorno festeroli gridi:
Sorna il tempio e risuona del cauto;
Ĝià s'inanitam dai cuori omicidi
Grazie di inul che abbomina il ciel.

Giù dal cerclio dell'Alpi frattanto
Lo straniero gli sguardi rivolve;
Vede i forti che mordon la polve,
Eli conta con giois crudel.

El i conta con giois crudel.

El i conta con giois crudel.

Le il conta con giois crudel.

Affrettstey, cupite le schiere, Sospendele i trionfi ed i giuochi, Ribernale alle vostre bandiere; Lo strauiero discoule, egli è qui. Vincitor I Sicte deboli e poebi? Na per questo a sfidarvi ei discende; E voglisso a quei campi vattende Ove il vostro fratello peri.—

Tu che augusta a'tuoi ligli parevi, Tu che in pace nutririi non sai, Fatal terra, gli ristrani ricevi: Tal giudicio comineia per te. Un nemico che offeso uon hai A tue mense insultando s'asside; Degli stolti le spoglie divide, Toglie il brando di mano a'tuoi re.

Stolto anch' esso! Beata su mai Gente aleuna per sangue ed oltraggio? Solo al vinto non toccano i guai; Torna in pianto dell'empio il gioir. Ben talor not superbo viaggio Non l'abbatte l'eterna vendetta; Ma lo segna, ma veglia ed aspetta, Ma lo coglie all'estremo sospir.

Tutti fatti e sembianza d'un solo; Figli tutti d'un solo riseatto, In qual ora, in qual prate del suolo Trascorriamo quest'aura vital, Siam fratelli; siam stretti ad un patto: Maladetto colui che lo infrange, Che s'innaiza sul fisceo che piange, Che contrista uno spirio importal I

I LATINI ALLA CADUTA DEI LONGORARGI.

Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti, Dai boschi, dall'arse fucine atridenti, Dai solehi bagnati di servo sudor, Un volgo disperso repente si desta; Intende l'orecchio, solleva la testa Percosso da novo erescente romor.

Percesso da novo erescente romor.

Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,
Qual raggio di sole da nuvoli folti,
Traluce dei padri la fiera virtù;
Nei guardi, nei volti confuso ed incerto
Si mesce e discorda lo spregio sofferto.
Col misero orgogitio d'un tenupo che fa-

S'aduna vogiloso, si sperde tremante; Per torti sentieri, con passo vagante, Fra tema e desire, s'avanza e ristà; È adocchia e rimira scorata e confusa Dei erudi signori la turba diffusa, Che fugze dai brandl, che sosta non ha.

Ansanti li vede, quai trepide fere, Irsuti per tema le fulve crinicre, Le note latebre del covo cercar: E quivi, deposta l'usata minaccia, Le donne superbe, con pallida faccia, I figli pensosi pensose guatar.

E sopra i fuggenti, con avido brando, Quai cani disciolti, correndo, frugando, Da ritta, da manca, guerrieri venir; Li vede, e rapito d'ignoto contento, Con l'agile speme precorre l'evento,

E sogna la fine dei duro servir. L'dite I quei forti che tengono il campo, Che ai vostri tiranni precludon lo scampo, Son giunti da lunge per aspri sentier Sospeser le gioie dei prandii festosi, Assusrero in fretta dai blandi riposi, Chiamati repente da squillo guerrier.

Lasciùr nelle sale del tetto natio Le donne accorate tornanti all'addio, A preghi e consigli che il pianto trouco: Han carca la fronte dei pesti cimieri. Han poste le selle su i bruni corsieri, Volaron sul ponto che eupo sonò.

A torme di terra passarono in terra, Cantando giulive canzoni di guerra, Ma i dolci castelli pensando nel cor; Per valli petrose, per balzi dirotti, Vegliaron nell'arme le gelide notti, Membrando i fidati colloqui d'amor.

Gli oscuri perigli di sianze ineresciose, Per greppi senz'orma le corse affannose, Il rigido Impero, le fami durăr; Si vider le lancie calate su i petti, A canto agli scudi, rasente gli elemetti Udiran le frecce fischiando volar.

E il premio aperato, promesso a quei forti, Sarebbe, o delesì, friotger le sorti, D'un volgo straniero por fine al dolor? Tornate alle vostre superbe ruine, All'opere imbelli dell'arse officine, Ai safelti bagnati di servo sudor.

Il forte si mesce col vinto nemico; Col novo signore rimane l'antico; L'un popolo e l'altro sul collo vi sta. Dividono i servi, dividon gli armenti, Si posano insieme su i campi cruenti D'un volgo disperso che nome non ha.

LA MORTE D'EBMENOARDA.

Sparsa le trecce murbide

Su l'affannoso petto,

Lenta le palme, e rorida Di morte il bianco aspetto, Giace la pia, col tremolo Guardo cercando il ciel. Cessa il compianto: unanime S'innalza una preghiera: Calata in su la gelida Fronte una mon leggiera Su la pupilla cerula Stendo l'estremo vel. Sgombra, o gentil, dall'ansia Mente i terrestri ardori; Leva all' Eterno un candido Pensier d'offerta, e muori; Fuor della vita è il termine Del lungo tuo martir. Tal della mesta, immobile Era quaggiuso il fato, Sempre un obblio di chiedere

Che le saria negato, E al Dio dei sauti ascendere

Santa del suo patir.

Ali! nelle insonni tenebre, Pei claustri solitari, Fra il canto delle vergini, Ai supplicati altari, Sempro al pensier tornavano Gli irrevocati di:

Quando ancor cara, improvida D' nn avvenir mal fido. Ebra spirò lo vivide Aure del franco lido, E fra le nuoro saliche Invidiata usch:

Quando da un poggio aereo, Il biondo erin gemmota, Vedea nel pian discorrere La caccia affaccendata. E su le sciolte redini Chino il chiomato sir:

E dietro a lui la furia Dei corridor fomanti: E lo sbandarsi, e il rapido Redir dei veltri ansanti; E dai tentati triboli

L'irto cinghiolo uscir E la battuta polvere Rigar di sanguo, colto Dat regio stral: la tenera Alle donzelle il volto Toreca repente, pallida D'amabile terror.

Oh Mosa errante! oh tepidi Lovacri d' Aquisgrano ! Ove, deposta l'orrida Maglia, il guerrier sovrano, Scenden del campo a tergere Il nobile sudor!

Come rugiada al cespite Dell'erba inaridita, Fresca negli arsi calami Fa rifluir la vito, Che verdi oncor risorgono Nel temperate albor;

Talo al pensier, eui l'empia Virtu d'amor fatica, Discende il refrigerio D' una parola amica, E il cor diverte ai placidi Gaudii d'un altro amor. Ma come il sol che reduce

L'erta infocata oscende, E con la vampa assidua L'imniobil aura incende, Risorti appena i gracili Steli riardo al suol; Ratto così dal tenue

Obblio torna immortale

L'amor sopito, e l'anima Impaurita assale,

E le sviate imagini Richiama al noto duol. Sgombra, o gentil, dall' ansio

Mente i terrestri ardori: Leva all' Eterno un candido Pensier d'offerte, e muori : Nol suol che dee la tenera Tua spoglia ricoprir

Altre infelici dormono, Che il duol consunse; orbate Spose dal brando, e vergini Inderno fidenzate; Madri cho i nati videro

Trafitti impallidir. Te dalla rea progenie Degli oppressor discesa,

Cui fu prodezza il numero, Cui fu ragion l'offest. E dritto il sanguo, e gloria Il non aver pietà. Te collocò la provida

Sventura in fra gli oppressa Muori compianta e placida, Scendi a dormir con essi : Alle incolpate ceneri Nessuno insulterà.

Muori; a la faccia esanime Si ricomponga in pace, Com'era allor ehe, improvida D'nn avvenir fallace. Lievi pensier virginei Solo pingea, Cost

Dalle squarciate nuvole Si svolve Il sol cadente, E dietro il monte imporpora Il trepido occidente; Al pio colono augurio

Alessandro Manzoni. Poesic.

Di più sereno di (1).

(1) Intorno alle poesie di Alessaodre Manzoni vedi quanto è detto in proposito a pag. 500 parte I, Prose, e nella introduzione dello it parte, Poesie a pag. 56 introduzione. Qui mi piace agginngere il giudizio del famoso Goethe, che, parlando degli inni, serivera fra le altre cose: « Queste poesie attestano che un soggetto, per quanto trattato , ed una lingua tuttochè per secoli maneggiata, riappaiono egnora freschi e novelit subito che un ingegno fresco e giovanile se ne impadronisca e se ne serva. E sia detto con pace di tutti, che un poeta oato ed edocato cattolico so usare delle dottrine della sua chiesa (è un protestante che parla) assai meglio che non i porti d'altre confessioni, dovendesi questi logegnare di trasportarsi colla sola fantasia nd una sfera dove resteranno sempre stranieri.

## LA SOLITEDINE DELL'ANINA

Je me mélais à la foule, vaste désert d'hommes! CHATTATURIAND, Rene.

Puriqi - Marzo 1840.

Oh Parigi, mi sento Trarre per te su turgido Mare pien di perigli o di spavento, Trarre in un cielo povero

Di luminose stelle, Contristato da turbi e da procelle. Sulle tue piazze freme

Irrequieto popolo Che desir violenti in petto preme, E le falangi galliche

Discorrono le atrade Impazienti di snudar le spade. Raecolti alla tribuna

I franchi Tullii ascoltansi Ai regi contrastar scettro e fortuna, Ed al funesto imperio

D'una venul parola Talor la peco popolar s'immola.

Ccreo poëti e savi E dal lor senno interrogo I pensamenti sulla fe degli avi, E ascolto con un magico

Dir di menzogne misto Altri dubbinr del Nume, altri di Cristo.

Entro i tëstri armato Del suo pugnal tartareo Il delitto passeggia incoronato,

Ed auree penne stillano A turbe ineaute in seno

Un ignoto mortifero veleno. lo dalla Senna il volo

Prendo ai silenzi eterei, In eul m'aggiro abbandonato e solo. Quindi lo sguardo impavido

Avvallo e sovra immenso Campo di teste i versi miei dispenso. Questo campo di vita

Che palpita, che s'agita Sempre, torna alla mia mente smarrita Conse nn deserto libico In cui da mane a sera

Mai non cessi il furor della bufera. Dono immortal di Dio É questa solitudine

Che in mezzo al delirar del secol rio Ci erea nel core un'umile Cella, una cetra, un'arn

Per cui la spina del dolor m'è cara.

Presso la prora in estasi Non pensa all' onde e non invoca il porto, Erra fra gli astri e libero Non sente il mar crudele Che abbatte il pino, e frange sarte e vele, Son l'aquila regalo

Che in mezzo a tuuni e folgori Va solitaria sull'indomite ale, E cerca nelle nuvole De' cicli il maggior lumo

Noechier son io elie assorto

Per figgervi degli ocehi il forte acume. Mi ferve in petto il culto

De' versi, mentre stringemi Delle genti la pressa ed il tumulto; E invano tenta offendermi De' Mevi il volgo nudace, Perch'io vo fra gli eterni e trovo pare.

Là incontro pellegrine Anime ehe pacifiche Si fer per giusto oprar lassù divine,

E penetro nel cerebio Di lor fidate stello D'ondo volgono a noi le luci belle.

Poi giungo all'ampie sfere Ove al gran Padro inenrvansi De' cento alati le devote schiere:

Son gli angioli che recano Con supplici sospiri Le speranze dell'uomo ed i martiri,

L'uno presenta a Dio Della tradita vergine

Il segreto rancor, l'aperto addio . Al mondo ingrato, il fervido Voto dai elaustri aecolto Mentro in candido vel nascose il volto-

Del reo che al ciel si duole Con penitenti veglie Reca un altro i sospiri o le parole,

Altri di schiavo popolo Narra al Signor le pene Nel miserando suon delle catene.

Qual porge le sagrate Stille di sanguo in bellica Tenzon pel santo patrio amor versate,

Qual d'innocente vittima Offre gli estremi accenti, Le voci del perdono e i patimenti.

Non so ritrar qui tutte Le intelligenze angeliehe

Impietosite delle umane lutte; L'arpe e gli alati mandano Una preghiera eterna Cui risponde l'amor che il ciel governa.

#### EA MALINCONIA

Arti - Marzo 1834.

Inno.

Oh! tenera diva, di caste viole Un umile serto circonda il tuo eria, E spesso con sante potenti parole A pianger m'inviti l'umano destin-Nell' ore che prova la vasta cittade Di cure venali muggente fragor, Tu mostri soliaga la bruna beltado Sul margo d'un rivo tra vergini fior. Colà spaziosa d'un piao, d'un faggio Bell'ombra invocata ti suole coprir. E ninfe e pastori ti prestano omaggio Co'flauti, eo'sistri, co'dolei sospir. Allor ehe la squilla del tempio saluta Le industri fatiche del giorno cho muor, Dal monte vicino ti yeggo seduta Sull' ultimo raggio dell' astro maggior. Il sole tramonta, la notte raduna I sogni vaganti pel rorido eicl; Ma tu non sparisei, nel sea della luna Ti mostri vestita d'un pallido vel-M' inviti, o mia diva, dal seggio d'argento Su tombe gelate m' inviti a seder; Fra i salci, e le croci nel core mi sento Del flebile invito l'arcano poter. Sull'erba funerea tuo fido consorte M'ascolti del padre la tomba invocar, E mentre m'additi l'avanzo di morte,

lo movo le amate reliquio a baeiar. Mi prostro devoto: paterno consiglio Aneora mi sembra dal eenero udir : Si, padre, l'intendo... mi dici: Oh! mio figlio, È un lampo la gioia, la vita un sospir. Le note eloquenti ripeter mi sento Da eterca melode, qual eco d'amor, E intorno d'un'arpa si espande il lamento Che rende più soero l'intenso dolor. Interrogo l'aura, la tomba, il eipresso, Qual spirto diffonda l'angelico suon; Te veggo, o mia diva, sedermi dappresso Coll'arpa che i nuati ti diedero in don. Davidde ispirato, quell'arpa divina Trattando, lo sdegno superno placò;

Quell'arpa dorata prestavi a Malvina, E de Caledoni le gesta eternò. Ah! tu mi rapisei: nell'estasi assorto Imniobil vagheggio tua bruna beltà; Mi manca sul ciglio del pianto il conforto,

Sellievo il più dolce che'l cielo ei dà.

Le fibre m'invade quel suono, quel casto, Ahi! sopra quest'urna mi sento morir; Deh! cessi, o mia diva, l'armonico incanto, Concedi eli'io metta dal seno un sospir. Già toechi altre corde, la lena smarrita

Richiami nei sensi, lenisci il dolor; Mi torna nel potto, sul eiglio la vita, E un' onda di pianto mi sgorga dal cor. Le stille soavi del pianto invocato All'arpa consaero else il cielo ti diè;

Col labbro da preci votive scaldato Tue laudi ripeto del tumulo al piè-Oh! eome nell'alma penétri possente Se tocchi le eorde d'un'arpa gentil!

L'inerte elle i sacri tuoi moti non seate, Estiato pon merta dell'urne l'asil. Oh! teaera diva, che svegli nel petto Patetiei sensi coi raggi del ver, Deh questo mio carme fra i salci concetto

Lo stampa degli anni sul breve sentier; E. quando Il mio frale deserto, obliato Fra iacogaiti scheltri dormendo starà, Di caati, di fiori lo serba onorato, E sovra gli prega perdono, pietà (1).

G. Regaldi, Poesie Seelte.

LA POESIA.

Disse a me la Poesia: Rado il moado mi ritrova Perchè il mondo è fuor di via: Sempre antica, sempre poya, Solende ognor la face min. Mai non muore Poesia.

M'ebber quelli che fur pris, M'avran quelli che verranno; È menzogna dir eh'io sia Dell'età soggetta al danno. E un sol loco asil mi dia. Da per tutto è Poesia.

(t) Che che ne dissero certi giornalisti d'Italia o fuori, le poesie del Regaldi, applauditissimo fra i viventi improvvisatori, mal ressero alla terribile prova della stampa. Tu et troverai onda scorrevole, belle imagini e bei concetti a trutti, ma non un bell'insieme, non stile elaborato, acconeio alle cose, non llinguo alenra, non bella varietà, troppo difficile lu chi deve spesso, per non restar mutolo, ricorrere a certe forme prestabilite. Anche i versi da lui pensati al tavolino risentono del mal abito dell'improvvisare; utile avviso ai veri ingegni perchè non s'iuvaghiscano di un'orte si poco utile e pericolosa. Ciò non pertanto si è rreduto pur di si fatte poesie dare un qualche saggio, perchè la letteratura italiano dei tempi nostri sia, per quanto la memoria ci soccorre, rappresentata in ogni sua parte.

Se una gente mi fuggia,
Che gentile o instrutta io resi,
A rifarsi umana e pia,
Da reconditi paesi
Altra gente a me venia.
Madre a tutti è Poesia.

lo l'Olimpo un tempo apria A gran popolo di numi; E all'accesa fantasia Aure, tronchi, sassi, fiumi Rispondeano un'armonia Di concorde Poesia.

Di concorde Poesia.

All'amabile follia

Ribellarono le menti,

Degli dei la compagnia

Venno a noia de' viventi;

Ma il mio regno non peria.

Sempre regno Poesia.

Il pensiero al cici salia, Vinto il lezzo tenebroso; E più grave melodia Si fo' ndire al cor pensoso Cho da Solima venia, Culta a nuova Poesia.

Il perdon, la cortesia
Stanno inveco dell'ingiuria,
Della rozza gagliardia;
Ove già fu circo e curia
V'è basilica e badia,
E v'alberga Poesia.
Vien d'un albero all'ombria
A colloquio colle fate:

Col giullare sulla via, Ne'castelli col magnate; Non v'ha parte ovo noa stia Come in seggio Poesia. Cianci pur la vil genia Nata in ira alla mia scuola, Cl'io mi spenga mai non fia

Finchè vivo la parola Che per me si nutre e cria. Tutto esprime Poesia. E se ogni anima restia Fossa al foco cho m'investe,

Fosse al foco cho m' investi Dell' asprezza lor natia Spoglicrò rupi e foreste, E vivran la vita mia; Perchè vita è Poesia.

Or che sai, seconda o ria Volga a te l'età, t' Incuora; Per trovarmi insisti, spia, Potral teco avermi ognora Tra gli affanni e l'allegria: Basta un cuore a Pocsia. LA SORELLA.

Solingo vissi, senza speranze: Serti e profumi, conviti e danze' Di nulla gioia m' crano al core, Vinto nel tedio, muto all' amore, Finch' io te vidi, pudica e bella, Dolce sorella, dolce sorella |

Quel ch' lo provassi la prima volts. Che di voleri m' accadie, ascolta. Parcami averti scontrato ancora, Ma ignoti il ocon m'erano e il ora. E dices il core: Non vedi f E quella La tua sordita, la tua sordita. Sorella f' Oh none, quanto sei care; Uggi soltanto dunque l'imparo! Ma non fia ch' altro più il labbro dica Nome d'amolta, nome d'amolt, nome d'amo

D'amor fraterno vestigi lo trovo Tra i fiori o l'erbe del maggio novo, L'oura elle a'salci lambe le chiome Ripeter parmi quel caro nome, Cantar volando la rondinella: O mia sorella, o mia sorella!

O il dorso prema d'agil destrievo O l'onda solchi su pia leggievo, Fra l'acque e il ildo, tra l'òra e i rami Non cessa istante ch'io te non chiami; Sempre un'intenso desio t'appella: Vient o scrella, vient o sorchi. Quando fortuna bievo mi grata, L'alma langurette lena ripiglis; E dicos Bruna gli occhi o le ciglia, Bruna del grate lo spresse annella,

Ho una sorella, bo una sorella.

Dacché la madre mi fu rapita
Per sempre tolto dalla mia vita
Credei l'affetto doice perenne
Che ni'ebbe in'cura, che mi sostenne;
Ma quell'affetto uni rinnovolla
La mia sorella, la mia sorella.

Deh! quando il giorno temuto arrivi Che di tna cara vista mi privi, Prima rhe il labbro divenga muto Possa l' usato darti salnto, E sia l'estrema mia voce quella : Addio sorella, addio sorella. La nel castello, sovr'esso il lago, Un infelice spirto dimora, Che ogni anno appare, dogliosa imago, La notte stessa, nella stess' ora, La notte e l'ora che si mori. Antica storia narra così.

Da me nè un bacio non sperar mai! Agnese al conte diceu secura. Ben tu la vita tormi potrai. Da che m' hai schiava tra queste mura. Tanto l'inerme donzella ardi !

Antica storia narra così. Talor sognando chi diale aiuto Dalla finestra pel lago mira, E intuona un canto sovra il liute Che dolce intorno mestizia spira

Mentre transonta languido il di. Antica storia narra così. È mezza notte; tutto si giace; Dietro le nubi passa la luna; Un grido s' ode, splende una face, Poi non s'ascolta più voce alcuna;

La face anch'essa ratto spari. Antica storia narra così. Che fu ? S' ignora. Ma tetra sale Al conte in viso calma feroce. Seese il silenzio sull'ampie sale, Ne più d'Agnese l'afflitta voce In sul tramente sonar a' udi.

Antica storia narrà così. Due ignoti vonno parlar al conte; Entrano, e l'useio l'ultimo chiude. Escono in breve mutati in fronte, Stringon le destre due daghe ignudo: Sangue v'è sopra eh'or ora uscì.

Antica storia narra cost. Fin dove scese l'acuta punta? Fe'tal richiesta Carlo al germano. Nel cor al sozzo ribaldo è giunta, Tanto che scossa n'ebbi la mano. Ove la suora, ivi ei pert.

Antica storia narra così. Ed or? De'sgherri bada al bisbiglio! Ma il vicin lago ne sarà scampo; Il fenderemo senza navialio. Disse e nell'onda furo d'un lampo. L'ardita coppie tal si fuggi.

Antica storia narra così. Ma nel castello, sovr'esso il lago, Un infelice spirto dimora, Che ogni anno appare, dogliosa imago, La notte stessa, nella stess' ora, La notte e l'ora che si mori.

Antica storia uarra così.

IL CANALLO D' ESTREMADURA

Batte il pian d'Estremadura. Indomabile un destrier; Tristo è il regno, o n'han paura Duchi, prenei e cavalier.

-Chi gli ponga freno e sella, Pur ch'ei sia di nostra fc. Sara sposo d'Isabella,

Sarà genero del re.-Così va di terra in terra Proclamando un benditor; Da sel mesi son ch'egli erra.

Nè comparve il prode ancor. Di Granata e di Castiglia Le contrade visito.

Vide Cadice e Siviglia, Tago e Duro valicò. D'Oviedo o di Pamplona

Trascorrea le piazze invan, E la Murcia e l' Aragona E il bel suolo catalan Ma un oscuro di Biscaglia,

Ricco sol del proprio cor, Si proferse alla battaglia Col selvazgio corridor.

Ai magnati parvo strano Quel coraggio, e lo beffar: -Se non hai la striglia in mano, L'arte tua non potrai far .--Non rispose, ma contenno La giusta ira dentro sè:

Ed attese finché ottenno D'esser tratto innanzi al re-Quivi giunto, tal ragiona, (Ma pria il capo si scopri):

-E cgli ver, sacra Corona, Ciò che intesi da più di? Che chi ponga freno e sella A un destrier che terror dà. Sarà sposo d' Isabella

E tuo genero sarà?--È mio bando quel che s'odo, La risposta fu del re; Questo il premio fia del prode, Purchè sia di nostra fè .-Tacque appena, che il valente

Mosse pronto pel sentier Dovo appar più di sovente L'indomabile destrier.

Poce va che fiero ascolta Un nitrito rimbombar, E la gente in fuga volta Solo il lascia a battagliar.

Era il sole a cader presso. E il re stavasi al veron,

lo pugnai per Isabella, La tua fede attienmi, o re!-

-Or ben dunque quinci parti Arrogante avventurier:

E tra noi niù non mostrarti.

Isabella avea da presso E moveale tal sermon: -Parti, sorto appena il giorno, Quell'ardito biscoglin; Cado il sol, nè fa ritorno; Qual no pensi sia il destin?-E la figlia rispondea: -Padro mio, non so temer: Nolto il volto promettea Dell'ineognito stranier. Disse appena, che di grida La contrada risuccio: Riedo il prode, e seco guida Il destriero cho domò. Una folla gii fa scorta E festeggia il suo valor: Ei senz'altro al re si porta Con a mano il corridor. -Ecco, ci dice, freno e sella Il destriero ebbe da me: Mia la mano è d'Isabella, E mio suocero tu se' .-Si conturba a quell'accento Il monarca, e vorria già... Ma un avanzo di spavento Verecondo e mite il fa. Indi parla: Ardita inchiesta, Biscaglin t'ascolto far: Il tuo stato manifesta. Perch' io sappia a chi perlar : -Di ciò allor non mi chiedesti Che a pugnar venni per te; Il mio stato son mici gesti, Essi parlano per me. A te basti saper questo, Che anch'io venero Gesii: Di me al cielo è noto il resto, Che m'arrise e meco fu. Ma il monarca gli ripiglia: -Biscoglin, garrir non val; Non fia sposo di mia figlia Chi non è sangue real. Chiedi vesti, ehiedi anella, Ogni cosa avrai, da me: Ma non chiedermi Isabella Se non sei sangue di re.--Non di vesti, non d'anella Il mio patte fu con te, A concedermi Isabella Obbligasti la tua fe.-

Se vuoi vivo rimaner .-Tacque l'altro, e un guardo bieco Sul monarca fulminò, Poi si mosse e trasse seco II destriero che domò. Non s'intese più novella Ne di lui, ne del destrier, Ma sul volto d'Isabella Siede un torbido pensier. Indi a un anno un re potente A rielijederla ne vien: Non ricusa ella, nè assente, Sempre tacita si tien. Ma il re padre ha pattuito, E le nozze si bandir; Da più parti al saero rito Genti veggonsi venir. Nell'augusta cattedrale Più o più calca ognor si fa, Colla mitra e il pastorale L'arcivescovo v'è già. Sulla porta in volto tetro Stan valletti e alabardier Per tener la plebe addietro E far largo ai cavalier. Già il real corteo s'appressa Delle trombe in mezzo al suon, lucominciasi la messa. E al suo posto ognun si pon. È l'altar parato a festa, Molte son le faci e i fior: Isabella è in bianca vesta Tra lo sposo e il genitor. Una voce sorda sorda, Che scorrendo intorno va, Di Biscaglia l'uom ricorda; Dice alcun: S'ei fosse quu! Ma il tremendo ufficio e santo Non appena incominciò. Della chiesa in qualche canto Un tumulto si levò. Manda l'organo un concento Quasi il tocchi arcana man, Ogni lume a un tratto è spento, E rimugge il tuon lontan. -Del mio regno ogni altra bella Poi de'moiti in terra snarsi Con gran dote avrai da me, Aprir vedesi un avel. Ma la mano d'Isabella E un destriero in su levarsi, Non avrà chi non sia re. -Cui ravvisa ognun per quel; - Non parlarmi d'altra bella. Ouel che sella s'ebbe e freun Non vo'dote aver da te: Dall'oscuro avventurier,

Dopo aver di tema pieno Il monarca e il regno intier. All'orrendo apparimento Chi stia fermo più non v'e: Tutti incalza lo spavento, E cogli altri sposo e re. Ma colei che al rito venue Senza opporsi nè assentir, Al suo posto si mantenne, Mentre gli altri via fuggir. Il cavallo a lei da presso Si va tosto ad accosciar, Ed invitala somniesso Sul suo dorso di montar. Confidente la dunzella Su vi sale e piglia il fren, E il destrier con essa in sella Fugge al pari del balcu. Fuori uscito della chiesa Tutta scorre la città, Poi, de' campi la via presa, Dove andasse alcun nol sa. Lo spavento a mano a mano Nella plebe si calmii, Ma calmarsi cerea in vano Il monarca, chè nol può.

Spenti i ceri di veder. Ode sempre un calpestio Come zanna di destrier. Chiede a ozum che gli s'accosta D'un stranier che dee arrivar; Ed udita la risposta, Si rimetto a interrogar. Così visse senza nicute Presso a un anno, e poi maneu, E al più prossinio parente La corona abbandono. Nun s'intese più novella, Dell'ignoto avventurier, E ne manco d'Isabella Che scomparve sul destrier.

Crede ognor tra un rito pio

### SONETTI.

lo son la rondinella pellegrina, Che passa i mari e cerca altro paese, Fuggendo il bosco o l'ospito collina E il tetto amico cui già il nido appese. Le amate case e la natia marina lo pur fuggo e d'anior l'eterne offese; Varcu rupi e foreste, e ognor vicina Stammi la cura che per suo mi prese. Zoncaga. Puesie.

O lungo sconosciuta erma riviera I miei guai vo narrando ai salci e agli orni, E chiamo lei che il cor veder dispera. Così meno in esilio o in pianto i giorni: Deh! spiri l'aura omai di primavera Cho a'nidi suoi la rondinella torni.

I verdi colli e l'odorata riva E l'aura dolce che dai colli spira, L'incurvo salcio cho ai venti sospira E a'miel felici di lieto fioriva. E quanto preme il piede, e l'occhio mira, Già di celesto voluttà m'empiva: Di tanto beno al cor, ch'arde e delira, Ahi ch'or soltanto la momoria è viva! E qui, dico, la mia donna s'assise; E qui, raggiante d'immortal bellezza, Caramente dai bruni occhi sorrise. Da indi si fuggi mia giovinezza Come lampo, o dal mio fianco divise Fur per sempre la speme e l'allegrezza.

L'immensità de'eicli e tuttaquanta La terra del tuo lumo orni e conforti, O sole! E quando altrove il di riporti. E il nostro aer di fredde ombro s'ammanta, Più mite astro spuntar tra pianta e pianta Veggo e l'erme abbellir case de'morti : Ridono a quel chiaror l'isole e i porti E il noccliier siede salla poppa o canta.

Tempo già fu che il tuo raggio a bearmi Usciva, o sole; e seco erano i gai Pensier di giovinezza o il foco o i carmi. Or, poi ch'altro mi fero il tempo e i guai, In te, pallida luna, amo speechiarmi. Tali ha il cor sue vicende. Alı posi omal!

O gioventii, languido in cor mi sento Sonar l'addio che sul partir mi dai: E come a'lai dell'arpa i proprii lai Musico labbro accorda in un concento.

Ti segue, ancor che indarno, il mio lamento: Così tosto da me dunque ten vai? Stilla pur del tuo dolce io non gustai; Vidi appena il tuo raggio, ed è già spento. Riedi e damnii i tuoi liori, o teco porta

Insiem l'edaci cure e i folli voti Ond'è la vita mia torbida o trista, A che l'ardor quando la luce è morta? Fuggì il tuo spirto, e il ror ne sente i moti; Giovine ho l'alua, e son canuto in vista.

58

Già chiesi, giovanil voto e speranza? Mandar, del tempo in onta o dell'oblio, A genti anco non nate il nome mio E do'mici dolci error la rimembranza. Or stanco, afflitto o spoglio di baldanza,

Incerto sempre ed all'oprar restio, Altra brama non m'arde, altro desio, Che d'anni queti e d'ignorata stanza.

Con quei ehe furo rivivendo, il danno Dimenticar vorrei ebo dal noioso Secol mi vien, superbo o pien d'inganno: Mostrarmi a pochi, agli altri tutti ascoso: E do' carmi curar sol quanto sanno Far gli ozi non indegni ed il riposo.

## Veni, creator Spiritus.

Ti cerco, avvivator Spirto secreto Dell'universa inenarrabil mole, Nel eupo abisso, oltre il cammin del sole, E in questo cor non mai sazio o quieto. Ma dall'inchieste pertinaci ahil micto Sol dubbii amari, o tumide parole: Dehl mi ti mostra como al tempo licto Del fido patriarca e di sua prole.

Anch' io parlar dallo stormenti frondi T'ascolti, e vegga di tua faccia il lumo Nel largo incendio dell'egizio rovo. O in qual forma più vuoi mi disascondi La tua presenza; ond'io metta le piume Per la via ello ognor bramo o mai non trovo.

#### IN MORTE DI GIULIETTA DANDOLO.

Non era il tuo sparir come di stella Che di notturno ciel fende il sereno. Benehè avesse ii bel volto e l'alma bella Del celeate assai più eho del terreno: Ma lentamente la vital fiammella Venne mancando all'agitato seno; Si spense do'ridenti occhi il baleno, Ammutoli la candida favella.

Nè quindi i cari tuoi lasciar potesti Meno afflitti partendo: i veri danni Antiveduti non son men funesti. Ben eol durar de'lenti estremi affanni Spazio a mostrar le virtú tutto avesti Ch' eran debito fregio a più lunghi anni.

#### A DON ARCANGELO GIUSTI.

Se dal faeile arringo a molti aperto, Ove colpa è virtu, vanto la frode,

Solingo meni i dì, scevro da lode E da biasmo vulgar, ti fia gran merto. Fu in altri tempi men reo calle offerto All'avito valor, se il ver so n'ode; Non chi vuol, oggi chi disvuolo è prode, Nè più rimane intemerato un serto.

Romor di fama che bugiardo suona Laseia a'grami intelletti, e tu cammina Sopra lor vanità ebo par persona. E, poi elle al peggio il secolo declina, Con altri poco o assai teco ragiona, Anima disdegnosa e pellegrina.

## IL XXIV SETTEMBRE.

## Parodía del 5 maggio (1). Il suono ultimo dato, Stette la gola armonica

La fu! Siccomo taeita,

Orba di tanto fiato;

Così halorda, stupida

La terra al nunzio sta, Pensando al trillo magico, Cho un zero più non vale. Nè sa quando una mimica Pedata a questa ugualo La teatral sua polvere A calpestar verrà. Lei tra il plaudente strepito Udi mia musa o tacque, E dell' accorso popolo, Cui piaeque ed anco spiaeque, A' battimani e a' sibili Frammisti i suoi non ha. Straniera ad ebbro encomio E a satira venduta. Della cantante insolita Seioglie sull' urna muta Un lepido epicedio Che forse non vivrà. Dal Tunnel al Vesuvio, Da Felsina a Parigi,

(1) Quest'ode parrebbe doversi piottosto collocare fra le poesie satiriche; tuttavia, quanto ulia forma, al suovimento, ritrae più che altro della lirica. E questo ci serva di scusa dell'averla, anziche fra quelle, qui fra le liriche collocata. La qual ragione se ad alcuni non entrasse, e forse non a torto, manco male; la riportico col pensiero cola dove sembri loro meglio nicchiarsi, c surà aggiastata ogui cosa.

Dietro quel canto corsero

Ghinee, scudi o luigi;

E fecer gl' impresarii

A gara per pagar.

Fu vera gloria? Ai posteri L'arduo problema. Noi Lodism I arte mirabile Di chi co' studi suoi Puote calcagna ed ugole Tant'alto sollevar.

Del genitor i providi Consigli e le ceffute : Incerte prime recite : Certissimo serato: Ouanto di buffo e scrio Il vivore può dar:

Tutto provo: il marittimo Nuoto e la schiena equina, Gl'inni ventosi e i solidi Sapor della eucina, Le nezze ed il divorzio, Il bevere e il fumar.

Ella si noma; e il secolo, Pien di superbie e d'ire, Gli orecchi squisitissimi Allunga per udire: Canta, nè più si disputa D'oppressi e d'oppressor. Ammala, o tanto merito

È in preda d'un salasso: Succedo alto silenzio Al tentral fracasso: Poi sorgono i diverbii: La muore, non la muor.

Come al andato apprendesi Sul dosso la camiscia, A toglier più difficile Quanto più fina o liscia, Che pria seguì sì docilo Il moto della man:

Fantasmi d'or le posero Assedio in quel momento: Oh quanto volte ai posteri Lascier in testamento Pensò qualche reliquia Del canto sovreman !

Oh quante volte, vistasi Vicina a morte certa. Stette eogli occhi immobili E colla bocca aperta, Assorta do' drammatici Certami al sovvenir!

E rimembrò le liquido Cadenze e le volate, Le fughe o le rischievoli Scale semitonate, Il vezzo dello lagrime, L'ineanto del gestir. Soggiacque alfin al cumulo

Di tante rimembranze.

Restò la spoglia esanime Incombro delle stanze. E in un corcheggio all'aria Lo spirto sen volò,

Il doloroso annunzio. Ratto spiegando l'ali. Sparso di frasi enfatiche Le facce do'giornali, E d'ozioso ehiacchiere

11 mondo popolò. Bella, famosa Italia, A tante palme avvezza, Tra' fasti tuol connumera Questa canora altezza. Che a cento lucrosissime Scritture si piezò.

Tu le contese ceneri Allo straniero invola; Ergi in colletta lapidi Ad eternar la gola Che su britanna coltrice Di solfeggiar cessò (1),

Luigi Carrer. Poesi

PER UNA MADRO TONORISSINA. Sonetto.

Vegliar le notti all'egro figlio aecanto. Col cor fra speme e fra timor diviso: Passarvi i di, sempre frenando il pianto, Col duolo in petto, e la letizia in viso: E col eiglio ver lui pendere intanto A ogni cenno, a ogni moto, ad ogni avviso;

E negli eccessi di dolor cotanto, Confortarlo d'un guardo e d'un sorriso:

(1) Nelle poesie kriche del Carrer hai forse della poesia più la forma che la sostagza; ma la forma è si leggiadra che paò fino a un certo segan coprire il vuoto delle idee. E veramente il concetto in case è poca cosa; le plù volte il poeta, anche nei soggetti più solenni, più fecoodi di idee, nno riesce a cogliere se non se quella parte che è più apporiscente, più atta a losingare l' lmaginazione, come puoi scorgere nella sua ode che s'intitola La poesia del secoli eristiani, L'arecchio vieno piacevolmente accurezzato dall'armonia del suo versa, sia che tratti il sonetto, sia cho l'ode o la ballata; il gusta nnn ha che a lodarlo: ma l'intelletto, che noo vi trova che approfundire, nun ne rimane molto soddisfatto. Fra le sue liriche voglionsi seguntare le ballate, nelle quali è più spontanea la vena, più viva la faotasia che non . nelle altre sne odi di genere più grave. Con tali avverteore riputium molto utile la lettura delle poesie di

questo gentilo Veceziano.

Tal fu il tuo stato, o donna; e allor che il piede Torcevi pur dal caro infausto letto, Stauco i numi il tuo pianto e la tua fede. Ma indarno, ahimè! Spento è il fanciul diletto :

E pur mertava una miglior mercede Tanto duol, tanta speme e tanto affetto!

> IN MORTE DI ANTONIO CANOVA.

Dunque allor che non tocche all'aura errante Suonan le corde di mia lira antico. Dovrò pei giorni sospirar tremante D'italo genio o di soave amica? Ed or, che alfin me libero e vagante Tenean le balze di collina aprica, Di Canova col nome intonar sento Della mesta elegia novel lamento? Sapea che lento all'uopo era il sottile

Stame onde Cloto il fuso in giro move. E che inerte giacea l'usato stile Fabbro immortat di maraviglie nove: Ma per la man del fisico gentile, E con l'arte che Apollo eguaglia a Giove. Quando spero del morbo il fin bramato. N'odo l'estremo irreparabil fato!

Ah! Italia, alı! Italia. Innanzi tempo a Dite Scesero e il grande elie vineca natura, Vinto sè stesso, in sulle volte ardite; E il discepol di Vinci, onibra immatura, Colle guance di rose aucor fiorite! Or eon più danno e più erudel ventura, In lui d'Europa, anzi del mondo onore, Giunge lo strat che gli trafigge il core!

Cara madre de'canti, alma donzella, Che regina precedi il casto coro, Tu da'cui labbri la smirnea favella Scendea sul Mincio nella tromba d'oro, Tu che spiri nel marmo ognor più bella, Arridi al lamentevole lavoro: Se maggior di me stesso or non mi rendi, Questa lira, tuo don, musa, riprendi.

Tempo verrà che quanto è raro e bello Non prezzi Ausonia; e, come ai di funesti, Strugga; o con l'irto piè Goto novello Socrate Insulti, e Washington calnesti; E verrà tempo ancor che nudo ostello Il Vatican sia fatto, e più non resti Chi dica al passeggier sull'erma via: Qui già visse Canova e qui scolpia. Tal pe'silenzi di Corinto e Tebe

Alza devoto il peregrin le tende; E mentre, chino fra le Incolte glehe,

Gerea (tanto del bello amor lo accende!)

Le sparse membra di Ciprigna o d'Ebe , Il gianizzer che Il guida e lo difende, Siede fumando; e, barbaro in Europa, Non chiede pur chi fu Glicone o Scopa.

Ma la bella e divina arte de'earmi Sola sfida del Tempo i danni e l'ira; E tu vivrai, Canova, ancor che i marnii Cedano al gel che da Boote spira . Se vate sorgerà che impugni ed armi Per te di corde la cillenia lira. Delt! se giova a grand'opre ugual desio,

Scusa, Febo, l'ardir, fossi quell'iol E tu cui diè si raro senno il fato, Podaliria scienza, e sol conforto Di speme offrivi al moribondo amato; Tu che in segreto ne piangevi, e scorto L'hai tranquillo esalar l'ultimo fiato; Gitta la verga dove l'angue è attorto, E il dio rinnega d'Epidauro all'ara,

Pur nell'estrema incnarrabil doglia, Per cui tragge nel pianto i giorni amari, Pensando a quanto di beltà si spoglia, L'adriaca donna che regnò sul mari, Pur gode atfin che la gelata spoglia In grembo abbandono de' patrii lari: E n'avran l'ossa, ove pagàr le genti D'onor tributo e di sospir dolenti,

Clic non valse a salvar vita sì cara.

Ben giusto fu, se non pictoso, il Dio, Ch'ov'ei spirò le prime aure vitati, E i primi marmi incise, e i primi udio Plausi al fanciul che mal fuggi snll'ali Stanche dal corso, debili al desio, L'addusse a riposar la membra frali; Qual se dovesse misurar dal lito Il gran cammin, che non parca fornito.

E chi la dritta interminabil via, Che battea con Lisippo e Cleomene L'altro maggior dalla cui monte uscia Ouel Giove che stupì le olimpie arene; Dal di che Michelangelo scotpia (Vanto maggior della novella Atene), Chi con orme più grandi e fermo passo Di lui calcava? e da sentier più basso?

A lui, dimesso il volto, in rozzi panni, Non era acheo modello imago e sprone; A lui non riso in sul fiorir degli anni L'arte sul labbri di gentil Chirone; A lui non impenno sull'Adria i vanni Il favor di Lorenzo e di Leone: Nè i piedi a lui del vero almen sull'orme Ponean del casto Donatel le forme.

Solo, come per cicli cd onde lucerte, Tra le sirti, gli seogli e il vento inlido, L'ardimentoso figlio di Lacrie Gintivo saluto l'itaco lido:

Solo, per calli ignoti e vie elecerte, scoper al bello sal Tebes od atta un grido: E a quel grido risponde e plauso panda La Neva, il Beite i a remota Islanda. A lui sorrido il marmo: a lui si duote, se Annor ne finge, o se il Craturare, o Lica; E melle rare forme obbedir suote, Se Errode astreggio, o se d'Adon l'amines: Per lui dall'alto dell'ecepta molo Sida Clemente opsi sembanas antica; E altero per Mosè trema Isdravillo, Muto nel sasso, a paragon di quello.

Ridea che (i cenni del Tonante uditi)
Fosser dai sassi, con sembiante altorno,
Fer man di Pirra e del consorte usetti
Gli comini al mondo, el Pebbe il vulgo a scherno;
Ma sreta il Grande sui ronnoteli iti
Delle favole argive il senno eterno;
Tante dai scabri marmi a'cenni suoi
Veggiam inide spparir, nami el croi,

veggami intre apparer; intant et cerve, veggami intre appare et anta Rivolgo il guarde capido e il penniero, Perchè il legizadre giovenii sembiante Dei Bismba non appar lucido accioni. Sembiante Dei Bismba non appare lucido accioni. Secol di linni e più di vanti altere, Raro cogliesti invitobili serto:
La modesta il vibbelli al pre del meto Nè te per l'alto del cammin trattenne.
La lord al suno del l'asonibiri carenti:

Nè te per l'alto del esamin trattenne La lode al sono del'usinghieri scensir: Nè te gli coor, che le animose penne Spesso troncatto all'alme anco più ardenti: Ne te il livro, che la gran via non tenne, Debli sui vanni affaticati e lenti; Ché dore aquila va, non giunge il guardo, Non che il volo d'astor, se ben non tardo. Ennur che val? Se al exenceso ed also

Apirto elle in se tante virtuti adana Movean superbi a rinova l'assalto Pluto co'vezzi e co'suoi don Fortuna! Ben avrà, dicea questa, un cor di smalto Se resiste a nostr'armi ci importuna, Dalle chiomo sostendo un largo nembo Di gemme e d'or, gli s'addormenta in grembo. Ma, qual nocchier che cautamente ardito

Vinse i perigli dell'equoreo regno, Se la sirte discopre appresso al lito, In soccorso il valor chiama e l'ingegno, Di Pluto incontro al lusinghiero invito Gli ò para e santa largisti sostegno E fa la sorte vergognar; chè sono I suoi spirti meggior d'ogni suo dono. Or chi potria con unova onda rubella

Prostrar tua mente, o riteutarne il vanto, Ostinato amator dell'arte bella, Se non val di fortuna opra od incanto? Se ogni nuovo suo don t'apre novella Via d'ascingar su qualche eiglio il pianto? E sempre in te, parco e contento, è l'oro Speranza agl'infelici o non tesoro?

E quando, scarsa di tesor chiedea Ausonia la ridente Ebe vezzosa, O d'Emo il volto, o con Adon la dea, O la casta d'Amor tenera sposa, E quando a nembi l'òr piorer facea Del Volga il figlio e d'Albion ventosa: L'orinos sempre dil mendico a parto Venner com te di quel de avanza all'arto.

To fra' sommi del mondo illustre e chiaro, Di gloria si, ma più del bello ardente, Sdegnando i fregi che del vulgo ignaro Fan grande agli cochi la più bassa gente; Generoso alla lode, al biasmo avaro, Di gran cor, di grand'alma e di gron mente, Ai miseri sostegno, ai buon conforto; Tu nictoso lu sommo E tu soi morto?

Peristi allor che con ingegno acheo, Nell' umil suol che di tua colla onori. Di Dedalo, d'Apelle e Prometéo Gli archi emulando, i marmi ed i colori, Triplice alzavi ed immortal trofco Qual non ebbelo Europa ai di migliori: Peristi allor che con lodato eccesso Vita avevi in altrui più che in te stesso. Diè un alto grido; e nell'aperto fianco Da sì gran colpo rinovar le offese Scorto l' itala donna, il corpo stanco, Al suol con lungo gemito distese. L'udia stupito l'Alemanno; e il Franco Non senza un moto di pietà l'intese. Ma come or fia che di Vinegia esprima Il duol col verso e colla mesta rima?

Di poco il varco d'oriento apriva Al sol l'ancella rosseggiante e brona; Ne già l'usato fremito s'udiva Ove il gioco lo turbe e il riso aduna: Muta e deserta è la famosa riva Che si specchia alla placida laguna: E se l'un l'altro incontra, in suo pensiero Par else dies col guardo: Ed è pur vero? E il vulgo all'opre faticose intento, La plebe inerte, e quei che tien diviso Dai frequentati lari inopia e stento, E il gondolier sovra la poppa assiso; Allor che i saeri bronzi in lor concento Rispondono al gioir del paradiso, La palma alzando e con l'orecchia attenta, Dicon: La luce di Vinegia è spenta,

Ma quei else antica od amistà novella D'inquieto desio più stringe l'alma, Vogliono almen, dovo il dolor gli appella, L'ultima volta riveder la salma Che albergo fu d'alma sì cara e bella: E, fissi al volto estinto in dalce calma Gli occhi pregni di lagrimo nascenti,

Prorompon singhinzzando la tali accenti: « Son questi i rai che al grande, al bello, al vero

a Aprian l'alma da prima o l'intelletto: « Son questi i labbri ove ogni gran pensiero « Si vestia di modesto abito schietto:

« È questa il cor che palpitò sincero " Di patrin oner, di carità, d'affetto:

« Ed è questa la man che ferma o ardita " Toccava i marmi e v' infondea la vita.

« Chi tolse il raggin delle luci sante a Che vider quel che fu tant'anni oscuro?

" Chi spense il risn ch'nra sol bastante " D'aprirsi il varco ad ogni sen più duro?

« Chi strinse il cor che nel gentil sembiante

" Come in vetro apparia candida a puro? « Chi gelò quella man per cui maggiori

« Erann dei portenti i suni favori? « Ahi, fera, inique, inesorabil diva,

« Qual to festi non sai barbaro scempio! " Son muti i marmi, sull'erbosa riva

« Ginecinn le moli, ed interrotto è il tempio: » E se ben l'ergerà mann votiva,

« Fia, nuda e disadorno, illustre esempio « Di tua possa crudel! benehè dimustro

" L'hai tante volte e tante al secol nostro. E qui un lamento innalzasi e un compianto, E un gemer sorda, uo mormarar s'intende: Chi parlar vnnl, ma l'interrompe il pianto, O la piena col cor gliela contenda: Chi'l sen gli tocea, chi ne bacia il manto, Chi la mann alla man devnto stende; E ehi del letto snil'estrema sponda

N'abbraccia i piè, che del suo pianto inonda. Ab! se pur v' ha chi la celesta in seno Esca racchiuda, e che la man vi stenda, Dal cener balzi una favilla almenn Cho del proprio suo foco il cor gli accenda; E tardi accorta n invidiosa meno Faccia la Parca del gran falla ammenda; E se render non puessi il giorno a lui, Come il grande d'Urbin viva in altrui.

Ma nhimè! Quando, sublime anima ardita, Buonarroti lasciò l'aura diurna, La gran donna onde i bronzi e i marmi ban vita Apparia sospirosa o taciturna: E fra l canti e lo preci a brun vestita S'assidea maestosa a piè dell'urna; E parea dir con daloroso affetto:

Per due seculi qui piango ed aspetto.

NELL'ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA.

## Ode.

Su questi colli, nve sì fresca e pura Olezza l'aura a piè del balzo aprico. Giongea l'annunzio della tua sventura, Candida amico:

E qual s'infiamma anco in piovosa ciela Bellica polve, ave si trattan l'armi, Scoppiavan caldi d'amproso zelo

Tra'l piento i carmi. Si che alla voci a simular non uso. Più d'un ne pianse; e certo, disse in core, Questi non finge: n sol davan la muse

Luce al dolore. Compie oggi l'annn; e mentra a passo lento Sui colli stessi l'aureo di saluto,

Di lui mi parla; e ricerear mi sento Nanvo tributo. Ombra soave e cara, n ln diletta

Selve to seorra degli elisi o l' etra, L'avrai : per tu m' arma di corde elette Soffo la cetra. E desta il canto, o colla man divina

Clin serive il nome, che pel ciel rimbombo. Or ehe l'Europa riverente e china T'erge la tomba. Fama è cho spesso alla notturna orezza

L'adriaca danna il lassa fianco avanzi. E baci i marmi, della sua grandezza Miseri avanzi: E là, deposto il mento, ignuda il erinn

Del pileo aurato, n collo scettro infranto, Al eader lenta delle sue ruine, Seinlgasi in pianto.

Ma il veglin invan la ferrea elava inalza, L'aulo descrie strugge, o con le avare Man ln ondeggianti vie riempin n incalza L'acque nel mare.

Del senno uman la più longeva figlia Vnla del eigno allabrogo sull'ale E in ciel da te, suo fulgid' astro, piglia Luce immortale.

Dunque se il nome, onde il materno sunlo Ha gloria o vita, empie l'eterna tromba, Davrò enl canto rinovare il dunlo Sulla tua tombo? Ahl no: tu grande, tu dall' umil enna

Sarto fra i regi, emnla ai grandi Achei, Chiedi, maggior della volgar fortuna, Inni e trofei:

Inni, che intorno al vezzeggiar giocondo Di Psicho e d' Ebe, o dei diletti amori, Dican qual t'ebbe glorioso il mondo A di migliori.

Nè già pel vano susurrar che i vati Offron delusi al giusto insieme e all'empio; Ma perchè giunga alle più tardo etati Splendido esempio:

E sappian quanti numireran le industri Forme onde vanto avrian Lisippo e Scopa, Che al cor uon vido e agli alti sensi illustri Pari l'Europa.

Ma, ohimè! Fu sogno, illusion fullace?

Qual torva cura, o qual delusa speme
la nero tinse e insidiò la pace

Dell' ore estreme?

Oh di Giapeto iniqua stirpe! Invano Dunque s'inalta, per la terra o l'onda Scorre e co'raggi il iuminar sovrano Tutto feconda!

Ch' invida tu della gran madre in grembo Chiedi propizie le vendemmie a pochi, E sullo messi del vicino il nembo,

Perfida, invochi I
Tu quando il suon d'armoniosa lira
Gli animi molee co'soavi accordi,
Con grida insane, per dispetto ed ira,

L'etere assordi.
Tu ai gran portenti de' divini ingegni,
Ai vivi marmi, agli apellei colori,
Sai con lusinghe e scaltri modi indegni

Chindere i cori.

E al fin se, in onta della tun mainata
Nequizio, al merto apre Fortuna il seno;
Lento, ma certo, nella tazza aurata
Mesci il veleno.

Deh! cara parte dell' estinto amico,
Dà tregua al duol; sovra i paterni colli
lualza gli archi, e del gran tempio antico
La fronte estolli.

Or compie l'anno; e già la turba ignara Dispersa ha il tempo con l'Irate penne: Ma restan l'opre e d'alma intatta e rara Fama perenne (1).

Giov. Rosini. Poesie.

(1) Robil è bour verregisiore, non potts; reperè non gli cercare als, profonds injeritore; imilatore dei classici greet, latini, lalini, il t'ende un po' di tutti, sexua panto mescarri di quel clavet de solo po for esca parto mescarri di quel clavet de solo po for evoluvi erri il declassator de guanta coli sun retorieta "fatteta anche coli dove verrebbe piò naturale. Tottati ai s'ovolto recare anche di questi qualet desaggio, perchè à meglio rapprecentare l'eta nontra non manesse codesto languido cod di classica positi del canacta solo manesses codesto languido co del classica positi del casica.

Romanze domestiche.

LA FANCIULLA.

----

Sicut tilium inter spinas. Come il giglio fra le spine. Cantico di Salomone.

Chi ti dipinse sulla fronte blanda Il casto riso cho d'un angioi pare? Chi ti cinea a la chioma una ghirlanda? Chi ti temprò, o fanciulla, aure sì care? A te il mio cor deserto un voto manda, Come a una santa imago in ermo altare: Così accogli la mia mesta preghiera, Dimmi l'incanto dell'età che spera!

Te, sovvenir dell'innocenza prima, Pose il Signore in questa ora caduca; Fiore educato nel ceieste elima, Che i nostri rei pensieri a Lui conduca! Chi di vecchio disdegno in coe si lima, Chi nel cielo non ha stella che luca, Te di miglior speranza animatrice, To contempla, o gentil, te benedice.

Perebè quando l'Eterno al tempo apriva L'ampia fecondità della natura, Non ha locato l'angioletta diva Fra i for dell'Eden, nell'orezza pura? Chè forse ancor della beata riva Ospite eletta, ignota alla seisgora, E liglia al del per cui guaggiuso naequo Saria l'opra in che Dio tanto si piacque.

Ma poi che della vita ebra fidanza L'innocente virtude ebbe conquisa, Sol esa in questa dell'esilio stanza Le memorie dolenti imparadisa. Di perdon creatura e di speranza Lassu, dond' è venuta, ognor s'affisa; Nè sa che pianto grondi in sulla terra No dell' im mortal erede a la guerra.

Quando la splendid etra in sua tranquilla Beltà sorrida, e posì il vento e l'onda, Leva al ciel disiosa la pupilla, Come se il suo nativo astro nasconda; E poi si terge una soavo stilla, E non ha gioia il cor ebo lo risponda; Ma una prece non conda, una parola;

Così tutti i dolori, o Dio, consola! -

Monti, di cui l'egregio Rosini è oggidi poro meno che l'ultimo sacerdote. Grecizzare le cose nostre non è punto un emulare quei grandi creatori; anzi è un procedere a rittoro del loro commi. Giustiria vuole nerò che nelle

ritroso del loro esempi. Giastizia vuole però che nelle rime dei Rosini si lodiuo lo stile, timido si ma casto; la lingua castigata, se non molto calzante. Z. Oh la vid'io da la materna faccia
Non movendo i pensosi occhi serceni
Atteggiata d'amore aprir le braccia
E dire accenti di dolcezza pieni!
Errar la viti con aerea traccia
Di cespo in cespo sui sentier più ameni;
E sciolta giù per gli omeri la bella
Treccia aleggiar diffusa in vapie anella;

Ve'! sul fior più recente ella s'inchina E lo coglie, e lo beala, e in sen lo pone: Odit all'anra gentil della mattina Ella confida la sua pia canzone! Seguila via pel colle, a mezza china, Dove all'ombra si cela una nasgione: E l'obliato asil della mendica; Perchià il piè ve la guidi, il cor tel dica.

Mencheta di pianto e di parole Ella n'unici, ina fia che vi ritorni Anzi che al monte dica addio quel sole. O avventurosi immeschati giorni! Così pieta vi cluchi e vi console, Finchessa ai cle, lui è la sua patris, torni!— Ma se l'ale vir te quest'angiol spieghi, Gil fia, Signor, che per noi pianga e pregni! Cuttom, o mis finatella, alfor che secanio E sul rembo il toro all'Intro-santo.

Con um fede, una virtá si belta, Che ssa n'eulta e leva gil occhi intenti, E leve l'alma tua ne' eari acconti. Lo l'umo, se nel tempio a Dio prestrua, Nel sacro giorno che da Lui si noma, Posi sil'altra le facto consolata. Raccogli à vel sulla incenac chioma! E nach' lo chiego, petrà di mis giornata E pace sil' alma che il cordoglio la doma. E pace sil' alma che il cordoglio la doma. Del se la Bigoro con te, perchè l'occura Ma prece colla tua salga più pura. Dels se il Bigoro ti vegit in questa pia .

Che del popol di Dio a noi favella:

E tu il ripeti a lei con un incanto,

Candida gioia con assiduo squardo, Se infido amor terreno a te non sia Auspieio impuro d'avvenir belfardo; Nascondi i giorni tuoi, fanciulla mis, Che il mal qui presto alligna, e il ben si tardu! Serba il tuo core e aspetta il tuo richianu: O del ciel creatura, io l'auno, io l'auno! LA SPOSA.

Quod Deus coniunzit, homo non separet. Quet che congiunse iddio, l'uom non separt. Nell'Evangelo.

Timida, assorta nel pensier de'nuovi Giorni venturi che l'amor promette, Tra il festoso corte dal tempio movi, E ancor ne senti l'ame benedette: Quel doloe affanno che nell'alma provi Sulla palitia fronte si rifiette, E il pudico levarsi occhio non ossa, Quasi paventi dir che tu se'aposa.

Quesi paventi dir che lu se sposs. Pur or col nome di tino padre a jriedii Dell' altar ti prostrasti in faccia a Diu. Fi un momentol ma al fianco annor ti vedi Colui che il cielo a te per sempre unio ; E sul suo braccio inchius, ecco gii ricdi, Quasi ignara del rito che finio. Con un nome mon tuo, riedi alla casa Ovè tua naudra e piangere rimasa.

Ma non fia più che posi in quel soggiorno Ove i tuoi voti e le memorie stanno: Le soltecite ambicle a te d'intorno Con garruli conforti insiem si fanno; E che questo è di tutti il più bel giorno Con voci accorte ripetendo vanno: Tu nol comprendi, tu nol ssi, chè troppo Le lagrime rompenti al cor fin groppo.

Le lugime vangenia in her de popule de la lugime de la

E trema il cor nell'ora più beata; E il di che più non torna, allor si veste D'una luce d'amor quasi celeste. Ai segreti sorrisi ed alte ardenti Parole bishigliate al casto orecchio, Sale pudica fisamma alle innocenti Gote e alla fronte che dell'alma è specelio

Gote e alla fronte che dell'alma è specelio: E ritrosa ti volgi, e le piangenti Pupille godi riposar sul vecchio Servo che pensa a te, quando, fanciulla, Le fedeli sue braccia eranti eulla: Oh della madre tua che ti domanda Ritorna al neto amplesso uu' altra velta; Siedile accanto e di sun voce blauda Le sante note preziose ascelta: Xe' consigli che Dio ispira o manda La fida anima sua tutta è raccolta; E trema perchè sa che un altro amore Non mio dunați un cor, come il sue core,

Vanue al fianco di lui che Iddio l'elesse Solo compagne nell'età ventura; Nutra sempre l'amer le tue premesse, E in quelle tu vivrai forte e secura: Ama il dover, ne volgi alli inconcesse Gioic l'ardor della tua fiamma pura; E il viver tue così, quando lia pieno, Parrà trascerso come un di sereno.

E allora ti vedrai come novelle Piante d'ulivo intorno i cari figli, E col sorriso delle luei belle Ti ridirà ciascun che a lui somigli: Fiorenti al par di rose tenerelle, Candidi e puri al par di casti gigli, Creserr vedrai nelle lor rare vite Le niù serre doleczze a te largitel

Tutia raccolta ne' pensier d'amore Nella stanza nazial già poni il piede; E il silenzio compagno del pudere Colla timida face ti precede: Tremi, e il viso ti vela un bel pallore, E ripensando vai che Dio ti vede; Ed offri pura a Lui l'ingenua brama, Offri il tuo cor che credo o spera ed ama.

Addio, soguo d' un di! lieto desio Che di fior coronò la fanciullezza! O madre, o suora, o amata casa, addio! Essa piange, ma pianto è di deleczza. Il fior, che si gentii nacque e s' aprie, Sovra l'are posò della bellezza: Ma verri un giorno che quel casto fiore Rimseca là dove s'inscupra amere.

#### LA MADRE.

El genitus matris tua ne obliviscaris. E non dimenticare il genito di tua madre. Nell' Ecclesiastico.

La prima luce della bianca aurora Penetra nella chiusa finestretta; E a poco a poco timida colora II terren, la parete e la tendetta E il piceial letto dove in pace aurora Posa l'addormentata pargoietta, Che sogna il cielo e l'eterna anciode, Sotto l'ale dell'angelo custode. Zoncoa. Perefic.

Chi è colei ché cauta apre e ritira I lembi dolla cerula cortiua? E per temenza quasi non respira, Mentre alla culla verginal s'inchina; Ed il rosco visetto a lunga mis. E il capo ricciutel della bambina? E il capo ricciutel della bambina? E la madre che vien licta e pensosa Presso il suo dolce amer che si riposa.

Presso il suo dolce amer che si riposa.
Al sorriso primier della natura
Essa vorria destaria, e non ha core;
L' aura dell'alla è si dolce, si pura,
E il suo fresco respir pregno è d'annore:
Ma la innocente dorne si secura,
E va sognande forse un di migliore,
Ch'ella nen osa pur d'uu bacio amante
Toccar la fronte della bella infatte,

Ma il suou d' un lungo e placido sospiro Nunzia alla nudre omai ch'ella si desta: Quelle azzurre pupille che s'apriro Par che un lume del ciclo ancora vesta; Soavemente le rivolgo in giro, E sul materne volto indi le arresta; E quasi par che dica: lo ti ravviso, Ché pur or l'ho veduta in paradisio.

Ella, i baci alternando alle parole, Stringe al cor la fancialla sorridente; E poi, con 'essa il sol domanda e vuole, Schiude il balcone incontre al di nascente; Ed il raggio purissimo del sole Come un'ampia si versa onda lucente Nella tacita stanza, e di sua piena Bellezza investe l'amoroso scena.

La fanciella nel pure suo desio Impiaccedinia della mader al piede, Le manine congiunge in sito pio, E fina al ciel l'eterne grazoe chiode; E 'quelle care orazioni u Dio Sompre accomagna la materna fode, E ogni incerta parola ne ridice: Dio dall'allo e recolta e benedice. Odi un festevol grido, e voti in quella Un'alter fancialista in sull'eriterata, Che in verta linda, e tutta vispa e bella

Che in vesta linda, e tutta vispa e bella Corre nel grembo dolla madre amata; E poi carezza la miner sorella, Le lacia l'aurea chioma inannellata, E dolce ride e per la man la piglia, E che saggia sia sempre le consiglia. Oh come la materna anima lida

Commossa esulta a quell'ingenua festa, E lieta a' giorni che verran confida La speme dell'anne così modesta! Indi le care ligliuolette guida Al picciol desco, e i più bri frutti appresta; E loro spezza il bianco pane, e versa Nelle stesso bicchier l'acqua più tersa. E così dolei sempre e benedette
A te passano l'ore, o madre amante l
E i'una dopo l'altra ti promette
Nuove dolezze non gustate inanate;
I consigli del cor, ie cure elette,
E i nuiti erucii o le parole sante,
Ed i vergini affetti, e lo nascenti
Corrisonofente delle integue menti.

In mezzo a loro assisa apri o dispensi Tutto il tesoro dello tue virtudi; Semplice, come lor, ragioni o pensi, Tempri e misuri gl'innocenti studi; E quando la fevella è mata a'seasi, Con pinta imago tu il mister ne achiudi: E a poro a poro il lor soave aspetto Brillar contempii dell'interno affetto.

Mo il seren delle doici ore tranquilie Una nube talor vela gelosa. Piange l'una e s'accorn e lo pupille A te solleva incerta ed affannosa, E ie iagrime sue sembran le stille Che pianga l'alba in seno di una rosa; La suora intanto i brevi sdegni oblia, E torna ai baei ed all' amor di pria. Oh! quell'alme elso s'aprono alla vera Del cor parola, o que' pensier si scinetti, Quella dei docii senno idea primiera, E que' casti d'amor novi concetti, E i'arguta domanda, o la sineera Esultanza de' vergini intelletti, Tutto è virtù cho Dio nel sen ti piove. Tutto, o madre, da te s'informa e move.

Tu delle donne sei la più beata, Tu la più bella allor che al tempio ascendi Dalle care angiolette accompagnata, A cui in strada del Signore apperendi : In vesta schietto de' tuoi veii ornata Tu di hellezza non terrena spiendi; E nei pensieri della dolee vita Tu movi santamente inorgogitia. Ma quando a picidi dell' altur ne vieni,

Ma quando a picul dell'altar ne vienl, E sciogli umile alla Madonna il voto, Ella, che i tuoi materni giorni ha picni, Gui l'amore e il dolor fu così noto, Su te inchina i suoi puri occisi sereni, E il don riceve del tuo cor devoto; Perch'ella è mader di ieggiadro affetto, Di timor, di speranza e d'intelietto.

A PETRARCA.

Canzone prima. - Roma.

Vide un di Roma, per le auguste vie Memori ancor del gran nome istino. Cerrere al Campidogiia un popol denso, E commosos cultar lungo il cammino, Qual ac tomasse di sue gloric un die. Alfor, sul "aure, in suon di plausuo immeno, Ceme sale all'altar nube d'incenso, Levosi un nome : e l'impireta tecta, Splendici quati per celeste raggio, Ma, in mezzo al grido deila patris festa, Chinò is faccis mesta L'alto poeta, a cui vivea nel coro

La prima imago del sublima amore.
Qual sema secce il tuo penaire divino,
Quando la patria a te rivinis, o vato,
Quando la patria a te rivinis, o vato,
Quando la patria a te rivinis, o vato,
Quando la patria su terito sina corona?

Percia d'Italia ripentò il destino;
Ed il suo carma, che al dode suono,
Del generoso pianto ancor ragiona.
O fatti gloria d'una gente donna
Che, immenorer del podri ond' esso ustei,
Edeca i mitri, e inverse il turvo dollo il
Spira si nonlia chioma.

Spira si molla chioma.
To sandi il potto degli estensi al vezzo,
ra sandi il potto degli estensi al vezzo,

Tu snudi il petto degli estrani al vezzo, Per pianger poi di tue vergogno il lezzo! Ei membra aucor che di proscritta gente Dell'esilio nel sen fu generato; Membra l'armi civili e il patrio lutto

E d'Algère ia foga e il longo fato l Ma il vano some, foto fi desio più arbente, Più gl'inacerba di son veglie il frutto. Più geliacerba di son veglie il frutto. Oltre i secoli unanni, oltre quest'etra il pessier verse; e, coma un gran sospire Che gli satti inespea nell'areano giro, Del di non anti onici vie pendra: Na mortal luuro impetra; Che imme cadino non gli disso il cauto, Ma d'ignota viria verbo più santo. Cercè l'Riaie mara e l'Oslinte

Reliquie ignude dell'antice possa; E fra i silenzi delle tombe incolte Travò spezzate l'armi, e lo sante ossa, Nella cerratis interecconda ciate. Le santo cosa de' padri iruna sepolte: Come l'ebbre de crea paure stolte, Errar fra quelle tombe un popol volo A cui nell'onta dell'età l'inesta Ne ricordarsi nè spezza più resta; Na fiscoo pet terror s'accoscio siede, E d'armi inique ecrole Di patrio sanque brutta i giogo alterno,

Che si tristo di iui fece governo. L'alto voto ei canto che Dio gii ha scritto Nell'imo cor! Ma dalle pigre piume Paù il canio suscitar la domas oppressa, O rivergliaria de su ceito al lume, Se, malecleta per fatal deliato, Per muta al carmo ondi era si eli promosso Gloria maggior di sua vergopna istessa il colà, vedovo e i pur d'agui altra sapera, l'imperatoria della consultata della consultata per l'esta della colora della colora di consultata della colora della colora prodesta della colora di consultata della colora prodesta di presu el Certà vita soliqua o requio occura, Na si c'he llo dell'artra i soisparra.

A confortal evosi il suo grido, Finche risidae su l'italia sanno. Dell' antico suo solo un debit raggio. Ma i semo è il davo la posse manca; E il tempo, ognera in sua promessa inida, si reo nu pare al paeruco saggo, Che insuli passi il suo nortal viaggio. La rienchigia di finan e il gran riesatto All' ultimo trismo e i chice inavno! All' ultimo trismo e i chice inavno! All' ultimo trismo e i chice inavno! Elizaco codo per lo volger inidatto; El ed superbo patto, Sogon falsi di libertà pervitate,

La suprema con lui voce fu muta. Come risi du udellor si riente, Partisai il vate; e solo peligrino, Altra luce seguenoli ner men tristo, Cercò la pace di miglior destino. E il terrento baciò su cui dolorte, Como tradita mudere, all'empio acquisto. La deseria suali posso di Cristo. Schiarra la vide di eculcoo impero giò; il con presente della presenta della presenta della contra della presenta della contra della presenta della contra della con

Ed ecco, un augiol di lassu venuto Soccorse al suo dolore; a all'alba bella La gión aperse che nal ver ai tree, Come in facein a mustir raggio di stella. Quel aphender mercias aller for muto; El a vita «'fates in quella pace Che pregusta anzi tempo il di verace, E di fidanza nutra un cer digino. Come l'hom che di vita si diperte, Del cid mirando la a più chiara parte, El si receglio e non aspetta alcuno; Del santo numer uno Che nelle provo del terreno alfanoa Altra, force de di Dio, lorce non hamo I

## Canzone seconda. - Valchiusa.

Mistico segne che in tegreta stanza.

Nell'ore più romice a teciturne,
La cave dell'annie farentine.
La cave dell'annie farentine.
La cave dell'annie farentine.
Che al vate mesto, ne' pensieri occuri,
Sendi librata sovar l'ale choment
Seque d'amore sei tu del ciel idanza,
Sacra di Dio parola?

Quando l'alma s'innalta in te rapita,
Secme del fango, beneletta e sola.
Come un gemito anelo
Alla ragion della ventura vita,
Perchè non cudo di tua mano il velo,
Perchè, anzi l'ora, tu non appi i lecio p'...

Quant'el levve quer' mure a gunno le tres estat più grive o la na gloria i ponda, Era un provido senno a lui primiero Ne guai conforto, e del cer l'aspre Nen vinse mai l'estatico pensiero (Ce al sutrica all'avvenir profondo, Signor del seuso, onda traligna ed erra. Non l'invisi ne l'invare describi con l'invision el l'invision del seuso, onda traligna ed erra. Non L'invision el l'invare describi. Chè più sublime l'intelletto mira. Cerco speme migliore
Là dondo vita a tutto cose userio; Credette e seppe, e a lui nel tungo errore

Fu parola Supienza, e amerie Amore!

Oh so informo quell'alma usa virtuta
Pura, qual già la viule il primo ciclo,
Quando ancon nocantara il mondo gii anti,
Perchè a lui, d'inquieta ombra pasciute,
Ferde à lui, d'inquieta ombra pasciute,
E di grevi desirio d'empi affanto,
Valgeran l'ore lente in bruno velo,
I') ogni sorriso di doieszam nute!
E quantho amol il suo core
qui lire,
Perchè messur rispose al suo delore !
Na a lui rimmee, sono!
Conforta alla meoria, un di efcice ?

Ma gli anni spesi in meditato pianto, Nè alcuna gioia mai gli venne accanto?

As decuted gots that go bream decisions. As the very decision of the control of t

E dir parea: — Quando ti piacque îi velo Che m' adombré di sus mortal betia. Sorda al novo tenor di tun farella, Sorda al novo tenor di tun farella, Da te rivola i evia gli cerla il ciele; La più frale di me parte cra quella Che si t'invisio tutta doirezza. Ma quel dolor che dine. La tun pietude in i dolor lamento, Il più gentii che unano orecebio udinor, Levosa il il alma sede, Bloode beata ancer ti veggo e sente; El io venni, che Dio par mi concede Che a te ragioni non adues fede. — Oh non piange di me, nè del costame.

— Oh non pinnger di me, nè del cost. Ondo a la parre mi virtà si alterna! Altra meta era fissa al mis viaggio, Non l'onor che mi dib lo tos volume, Era la stella del materno raggio Che al breve virer mio fulse primiera; Ed io fui paga dell'onesto lanne. Na altro per te soffersi Che fosse il suo tramonato innanzi l'ora; Ana a Dio soveneti il mio segreto apersi, E gli cerezi consiglio Che mi reggesse in questa erana dimora, înfin ehe, quale al seu materno il figlio, L'alma redisse al ciel, dopo l'esiglio.

— Ben quell 'smor elle in te à poro nacque Pareva ni rio dell' eterna idea. Che tutte cose inonda; era una lucc Ch' unii i luu enazone al mondo tucque; Era un pessier che seco il tempo adduce, node son costat mai vitri piores, a La virti del dobre che si mi piacque? Soppi che forte vier; che a Die più bella L'annua sute di dobre vesties; E, so reggio non hai Che si triphenda nelle lua procella, il annua sute di dobre vesties; il annua procella, il annua sute di dobre vesties; il annua procella, il annua sute di dobre vesties; il annua procella, il and colle il annua procella, il annua procella principa della procella procella della procella procella della procella p

E dire a Dio: Piansi, soffersi, amail....

- Oh di me ti ricordi e della min

Souve disparitis; e quando piagna Aura di sera a la segreta valle E al foute che il mio nome uno oblie, Pensa che, al fin del dobreno celle, Lassi t'aspetta un'anima compagna!... E diceado per l'ecre vanin, Vania, a poco a poco, La candida najocitati innamorata, Sì come ignoto soon che al fa fisco, Nell'ecre immerti chie, or'esse è nata, Apre incontre al mattin le candid'in, E dal draio portata a Dio risiat. Ob fortunata chi intende l'amore Omde il Signor spoto la terra al cicio!

Perché is de masce e basis l'ocelan, Perché posa la terra al suo spiondore Che promette il redir d'un giorno areano? Perché 'insaisa i dei lo spirto ando, E si mesto è l'adido d'un soun che moore? — Amor it ano si tauv vita, una spensa. Der è un core, suo vita, una spensa. Elace il medio canto. Ultima di virtulo rimembrana:

Cenere antico, amor feconda il pianto! -

Conzone terza. — Arquà.

Anch' egli pianse! — E, nel silenzio assiso, Senti degli anni andati La dura rimembranza e il pondo amaro. Nel buio grembo degli avversi fati Non più manda la gloria il suo serriso; E il tempo, omai d'ogni fidunza avaro, Nell' ora incerta e muto, La tarda dell'obio senue rifinta. Oh! mesto è il giorno che al morir precede, Se l'ultimo cammino, Su cui già movo lo suo stanco piede, I flor'non perge di miglior destino! Ma se conversa è al suoi la fronte trista, L'anima è franca e l'avvenir conquista. Nel cor pensò delle delire genti

It secolar passaggio;
E l'uman fleto, nell'età spergiura,
Come oragan che scoppia in suo viaggio,
Gli parve, fra il cozzar d'urcani eventi,
Il lamento feral della natura,
D'empi fati allo scherno,
La gran sentenza del giudicio eterno!

E tacque il suo pensiero, E il doleissimo canto errò perduto: Ma un gran sospetto, di morte più fiero, Gli fo' tremar le vene, e la solenne De' posteri parola al cor sovvenne.

Allor sedette solitario e muto:

Di sapienza nutrir l'alto intelletto E dall'età più verde Su l'eterne vegghiar earte de' vati Che giova? Se la muta alma si perde, Come spirto senz'ale al suol costretto, Nel mistero de' tempi irrevocati? Degli attoniti savi

L'unanime saluto, o degl'ignavi Il eieco plauso, a che gli valser mai? Se ognor di sè piangeva Nei di che l'ira di tremendi guai

Copria la terra? — Il capo allor solleva, E aspetta che una voce a lui risponda; Voce è che tuona, e l'aere o 'I tempo inonda. È un cupo suon che a la romita riva,

Sicome un'ece muore, Fragor di mille punte, eterno grido. Vide, oella stagion del suo furore, Vide, oella stagion del suo furore, tina gente levarie, el di se del tido. A le nemiche antenne. Oh il lasso cor senti faggirai e svenne il pensoso veggente! — In mesta vita, Pace uno n'ha des sempi Pace uno t'ha des sempi Pace uno t'ha des sempi Pace uno t'ha cise in ona ha pita impia. Seno an a l'ira del passato il canto? — — Sogii unna passeggio, cochi di vita, — Sogii unna passeggio, cochi di vita,

— Sugi uman passeggia, oceno on vit L'atto seno di Dio ... Ahi! I dov'è l'opra del suo gran pensiero Ch'evocò gli enti da l'eterna oblio, Il frutto ov'è della semeaza avita? Chi ripeto il suo verbo, uno, siocero, Prima cagion verace? Dov'è lo spirto che di lui s'inface? Oli del divin ripudio il di non torni A la mortal fattura! Ma di sua pazienza ei tempri i giorni

D'un sècol novo, nell'etade oscura: L'opra sua non morral volga in salute Delle genti il peccato, e fia virtute! — — Dimmi la luce in cui vive e si mi

Dente genti il pecesso, e las virtute! —
— Dimmi la tuce i nesi vive e si muta,
Nuepte remoti del fatta,
Nuepte remoti del fatta,
Chi vi confacta o miteri, il reato
chi vi confacta o miteri, il reato
chi vi riotno alla tradita pare?
Diteni, or' è la terra
ne si del fidi for taccia la guerra?
Come angioli dannati al nostro esiglio,
Passan mesti i viegentii.

Passan mesti i vergenti, Spargendo invan di verità consiglio; Plaudono i volghi a'lor divini acconti Allorchie denno invece, iniqui anch'essi, Fremer per l'onta e lagrimar se stessi!

— O mis terra materna; ecco t'aggira Et tirascina il preggio di costumi! Vergio il dispetto de tusi donni e veggio Vani i guas, stotte l'armi, inetta l'ira. Che ti vaiso spazza gli antichi moni? E, nella tua rovina, Pe popoli e au di costu ni di regiona be popoli e au di costi un di regiona be popoli e au di costi un di regiona be popoli e au di costi un di regiona be popoli e au di costi un di regiona be popoli e au di costi con di regiona benegia, combi la dermaretti. Tu vivi, ne di te it unavavigiti E giodi in sonno per non tran destarti, No sorger mai, a e far di la recquisto.

E giaci in sonno per non mai destarli, No sorger mai, se a far di te racquisto Quaggiù non toroa un'altra volta Cristo! — Eran sul viso di pallor dipinto Le angosce, al cor si grevi, Perele suonano i lai, ma tardan l'opre.

Perché suomano I lai, ma tardan l'oper-Ma qual fiam aid-figil des ollevi Il vecchio manto pur di snague tinto, Di che ancer la paterna otota si coprel... Nell'avvenir rapita, L'alma segulo del popoli la vita, E corse i tempi ancer non nati, e vide Atte'armic al latti segmi; La nuova colpa, che sul letto ride Dell'antice dotor, polve di regni I campi della terra ; e sui fumanti Ruderi degl'Imperi i templi santi.

Questa la tua promessa? Oh la bestemmia del lamento taccia Contra il decreto eterno, o taccia anch' essa La mortal scienza ehe lassú non legge ! Quantunque cosa del suo nome in faccia Copra morte od oblio, Non scrisce indorno mai la man di Dio !

- Questa, o Signor, di tua giustizia è legge?

Ma del suo servo al cheto asil discenda La rassegnata pace, E un sol giorno i perduti anni gli renda. E, se il pensier rinasce ove il cor tace,

Pommi aul labbro, o Dio, lo tuo consiglio; Dona il promesso fin dopo l'esiglio! Tal, beneliè ancora la sua fronte mesta

Tal, benché ancora la sua tronte mesta li fida illo circondi; lloca via che fugge è il fiore estremo, lloca via che fugge è il fiore estremo, lo circondi. Della ragion s'atuta ogni tempesta; El'asime, che aspetta il di supremo, Si volge e guata indietro Della immemore etade il fioco spetro. — Dammi, o Signor, so la mia patria gnardi Come un'eletta tiglia, Cl'essi torni a virtude, o non sia tardi! Sierea l'amore che in te circonsiglia;

E, se lassù il mio prego ultimo suona,

## In te m' accogli, o gli anui mici perdona l Licenza.

Sares tomba d'Arquià I sa la taa pietra Queste lo serkro del cer libre note; Perchè ai fractili aimeno Rimanga un votos, se il voter non pusde. E tu vanne rominio, o verso mio, E cerea l'alme pie cui non è arbivo Quel sarco alfetto che ne'mali è vivol Cooi, tul Il sai che vedi i cuorò, Dio Il Piangendo lo dien e desinado insieme Della mente che spera i possier' esati; Perchè la tiamna cho nel sen mi freme, Perchè la tiamna cho nel sen mi freme, Benate cos non è in lerra come Il tuo, Signore, e della patria il nome (1)1—
Il tuo, Signore, e della patria il nome (2)1—
G. Goressa Provin.

## LA SUOBA DELLA CARITA'.

Sei bella, o auora, nel modesto velo Che la virginea gota a te nasconde; Sei bella allor che il guardo volgi al ciclo, E il ciel con un sorriso a te risponde:

(1) Giulio Carcano trasfase oc° suoi verà tutta la scavittà diu a dania che sempre a pieca. Their. Testi in casi factle il numero, lo stile squisile, le imagini chiette, genili, gentili empre; ma duce meglio chiette, genili, gentili empre; ma duce meglio chiette, le lelle duti rifvi sortiva da outera egiti è cella gipiatura del domestici affetti, in testie però le sano pintura del domestici affetti, in testie però le sano pintura del domestici affetti, in testie però le sano vi certo che di cobile, di digniteso che ingrandine i poeta e l'essono ad un tempo.
Z. Bella , se gemi e collo spirto anelo Cerchi taciti mar, lontano aponde, Come stella cho splende in notte scura, Angiolo tutelar della sventura.

Sei bella; eppur so l'occhio in te a' affisa, Non eredo rimirar cosa mortale, Tanta parte di cielo in te ravvisa, E la virtà ethe lo governa è frale: Allor s'agiàt l'alma in due d'ivisa, E in te la donna rinvenir non vale, Ed ogni affetto che gentil non sia, Sol che te miri, vergognando oblia.

Cittadina del mondo, iri t'aggiri
Ore la voce del dolor t'appella;
Col misero tu pur geni e sopita;
E cara in te gli additi una sorella;
Ta ne effini i persier, purghi i desiri,
Fai la speranza rifiorir più bella,
Vaga speranza che dipinge al core
Le caste giole d'un elerno amoro (1).

## L'INVERNO.

#### Idillio.

Era tutta di nevi la campagna Coperta si che le faticho e l'opra Del buon cultor non ravvisavi: in grotte Tacean gelati i fonti, e la rugiada Pendea gelata agli arbori in su'rami, Quasi lucida gemma, e sulla trista Selva di pruni. In fesse rocce, in eupo Caverne, in tronchi squallidi, nascosi Stavano insetti e augelli, e il posser brune Sol einguettava ardito salteliando Presso il cellier d'un granellino in cerca. Al flagelio volubilo sfuggito Dell' operoso mietitor. Nei campi Tristo silenzio si stendeva, e in parto Inaspettato lo rompeva il lungo Muggir de' bovi impazienti e il roco Belato della greggia entro l'ovile. Godea di questa calma e di quest'ozio Della natura il buon villano; e Lico, Temprando in paee a leuto foco il veruo, Or dal piccol balcon figges lo sguardo

(1) Domenico Capellina, più cooosciuto per le sue prose, delle quali si è già parlato nella prima parte, nei pochi vera che di loi abbiamo si mostra anche gentil poeta, come appare da questo piecedo seggio che di esso riportiamo, sagnio totto spirante grazio e leggiadari e a abblissimo affetto. Z. Sovra i campi deserti, or su duc cari Fanciulletti leggiadri. Uno non lungi Dal pero focolar con pargoletta Mano tentava della coda il crine Al mastin dermiglioso, ed il mastino Torvo gli occhi schiudea ringhiando, e acuto Mostrava il dente; se nun che il sorriso Dell'ingenuo offensor placato e mollo Rendealo tosto, e ne fea cenno il lento Ventilar della coda e l'amoroso Guaire e il festeggiar : un altro al palco Fuligginoso mira, o tende insidie Con lunga canna a un grappolo di bionda Uva sospeso: ferme, semiaperte Tenea le lahbra, e col desio la dolee Preda già delibava. Meschinello! Che la vigile madre lo sogguarda Mentre col canto inganna l'ore e spinge L'arguta spola tra lo ordite fila. Ecco in fallo lo ha côlto : ond' ci si Inscia Cader l'arme innocente, e vergognoso Nel canton si rifugge e strido e piange.

Non niangere, Mirino, o il più soave Fra quanti mai fanciulli han rose in volto E annella d'oro in fronte : a te severa, Come ti finge il tuo pensier, la madre No. non sovrasta: mira; anzi ti chiede Amorosetta un bacio. Oh! dalle un bacio, Ed un altro da lei anco più dolce N' attendi in quel bocchin tutto di miele, Più che fraga olezzante, e più leggiadro Di schiuso melagrano. Io di cantarti Una canzone ti prometto, c l'uva Che tentasti involar ti dono, e n'abbia Lesbin la sua metà: così dicendo Lienn sel tolse fra le braccia, e Nisa Tergendogli col vel l'altime stille Degli occhi lo baciò: baciò Lesbino Che mal soffria geloso esser negletto, E a' piani biancheggianti e a' nudi colli Volto lo sguardo, con dolore i giorni Rimembrando d' april, Cantiam del verno Disse, o Licon, gli sdegni e la severa Inerte maestà : dolce è il tuo canto, E n'ascolta Mirin. Lico all' invito Pronto rispose, e iliè fiato alla piva Che negletta pendea dalla parete.

## Nisa

La rondinella peregrina il nido Lascia d'autunno ai primi freddi e vola, Varcando il mare, a più tepido lido.

#### Licon

Aura dolco elle spira racconsola I campi, e abbella di fiori le prata, Contristale se langue o se s' invola.

#### ---

Luco di sol uon splende, ma l'ingrata Nebbia di vetta a'sommi poggi cade, E il pian tacita inonda e si dilata.

#### Licon

In bianche folde distese ne rade Fiocea all'alpe la neve, ed il negletto Aratro copre e le nascenti biade.

## Nisa

N'è carea ogni capanna ed ogni tetto, Nè plù scorre il ruscel, fatto di gelo, Ov'ebbe nell'april fiorito letto.

## Licone

Deserto è l'orticel, nè poma ha il melo, Nè frutti il fico; nè tra l'ingemmate Erbette il fior si mostra in sullo stelo.

#### Niea

Di giallo e di vermiglio colorate Susurravan le fronde; or dalle alpine Aure cadon travolto e ventilate.

#### .....

Del verno a scorno e dell'algenti brine Vibra l'orrido cardo aurati strali Fra i lividi ginepri o fra le spine-

### Nisa

O mattutine surette, o voi serali Euri, non dato a questo piagge il tergo, Ma lievi confortatele coll'ali.

## Licone

Lascia l'aia deserta, e al fido albergo Vien la chioccia co'nati pigolaudo, Che il lascivo marito have da tergo.

#### 1412

Nel fumido presepe ruminando Coreasi il bove e muggo, o in suo pensiere Volge i floridi paschi ond'ora è in bando.

# Licone Incerta luce dalle tarde spere Scende talora in notte algida e bruna,

E ululando pe' boschi erran le fiere.

Nisa

Nube pregna di pioggia e che s' imbruna

Multiforme rotando in suo viaggio Spegne talora o fa mesta la luna.

#### Licone

Ah! hero potess'io puro un tuo raggio, Solinga pellegrina, o iu sul pendio D' un colle salutar l'aura di maggio.

#### Nisa

Il garrir degli augelli e il mormorio Udir d'un fonte fuggitivo jo bramo, Como il di cho seduto al lianco mio Nella vallo dicesti: O Nisa, io t'amo (1). Luigi Ciampolini, Porsir,

#### LE DUS SCUOLE.

O forte che vivi di luce e di carmi, Qual è, mi rispoodi, la tempra dell'armi Che in libera pugna provar chiedi tu? Son forse le ridde di streghe e demoni, Le coppe, gli stili dei erudi baroni. Le verghe potenti d'ignola virtù? La grigia versiera che domina l'aie, I sabbati orrendi, le accese caldaie, Gli spettri vaganti su negri destrier, Le rupi eruente, le selve infuocate, I bruni castelli, l'amor delle fate, L'usbergo e la croce del pio cavalier? Son forse i vampiri cho in rosse coorti Dissetan le fauci nel sangue dei morti, Sinchè sulle fosse l'aurora gli assal; O i lenti eremiti, che a teste curvate Passando per l'ombra dell'erme navate, Intuonano l' ire del giorno final? O in panni di lutto fanciulla raminga Che accenda la lampa d'un'ara solinga Tra i brividi acuti del vento o del gel? Son forse i giullari dall'arpe festose, Che suonan le guerre, le corti amorose, Le ardite gualdane; la dama fedel, Del letto superbo l'ignobilo oltraggio, La gola squarciata del perfido paggio, Del sire omicida l'orrendo pallur; Le mense deserte, respinti gli araldi, I ponti levati, serrati gli spaldi, Gli sgherri coperti di muto terror? È l'urto degli astri che giù li travolve, O in nudo deserto cittadi di polve, O il guizzo e la morte dell'arabo acciar, O il rombo sotterra dei cupi vulcani, O il fischio sonante dei tetri oragani. O l'urlo che manda la bocca del mar? È il liglio di Parga, che, volta la fronte, Con lunga mestizia riguarda dal monte

(1) V'è attico sapore in queste poesie del Ciampolini, stile casto, elegante, belle imagini e vere; se non che forse questi suoi pastori sono di squisito sentire e alta fantasia foraiti troppo più che a gente si fatta si convenga.

Dei persi terreni l'estremo coulin :

O il mesto delisso che siede e sospira Fra i salei cadenti dinanzi a Palmira, E i rovi contempla sull'arso cammin? Son forse le gioie dei lucidi arémi, Le siere odalische nei baei supremi Tra l'ambra e le rose gioiti al seren; O a nudo stiletto l'occulto monarea Che a notte i vegliati vestiboli varca Coll' ira negli occhi, coll' odio nel sen? Son gli atrii contesi del mistico Lama, I tripodi ardenti d'Osiri e di Brama, De'druidi bendati la fiera cauzon; Malvina pietosa che medita o piange Do' celti fratelli la spenta falange, E canta sull' urne la bella tenzon? O sono tuoi carmi le greche faville. L' usbergo d'Ettorre, lo seudo d'Achille, D'Atride lo sguardo, di Pirro la man; E all'inno di guerra la rabbia divina Che armò Maratona, che armò Salamina, E i varchi bagnati dal sangue spartan? Ti piaccion le palme del circolo eleo, I boschi rapiti dall' arpa d' Orfeo, E al suon della tibia le surte città : E il crin cho commosso commove ogni sfera, E l'elmo che premo la nata guerriera, E il mirto di Cipri che ornù la belta ? La coppa raggianto di néttare piena, Il giovine cterno coll'Ebe serena, Il biondo de' canti bellissimo re: I colli vestiti di lungo sorriso, Le vive fontano del florido eliso, I tronchi che il mele ti stillano al piè? È forse tuo canto la voce che suona Fremendo dall' intimo altar di Dodona E in preda alle foglie l'inchiesto avvenir; De'circhi, do'fòri le pompe sulenni, Gli erranti d' Eleusi misteri decenni, La fiamoia di Vesta, gli occulti sospir? Le arene pugnate da tigri e lioni, La mazza rotante de'nudi campioni, Le membra divelte sull'orrido suul : O i dardani plausi, che l'eco diffonde Dai siculi monti nell' aure, sull' onde, Pei renii lottanti che passano a vol? L'amur de'cognati, l'infame cancello Del conte di Pisa, l'ardir di Sordellu, Che scosse le corde del divo Alighier; O al tempio raccolta la bella Francese

Che al mesto Petrarea tant'estasi accese D'amore e di carmi nel casto pensier? Son forse i profumi degli orti beati, Che un di prepararono ai baci mutati D'Armida e Rinaldu cortine di fior; O il sasso di Lesbo che mormora un grido. O il pianto che leva la rupe d'Abido.

Mestissime e care memorio d'amor? È forse tuo canto la gondola bruna Cho a sera fendendo la elicta laguna, Di fatue faville fa l'onda brillar : Il zeliro molle che i crini accarezza Partiti aul viso di casta bellezza, La piaggia commossa dal bacio del mar? Il dolce susurro dei rami novelli, Il murmure noto de' patrii ruscelli, La ninfa che d'alghe la lronte copri; · Le rose olezzanti sui memori calli, La pace diffusa per l'ampie convalli, I dolei ricordi degli ultimi di? Rispondi, rispondi! Ma gravo e raccolto Lo spirto de' carmi ti raggia dal volto, E forte e sommesso sei suddito e re; Di Cristo alla croce tu stendi la mano, E stranjo alla ciancia d'un orbe profano, Tu libera canti dei padri la fe. Negli occhi alla donna tremando, t'affisi, E. vinta la febbre dei compri sorrisi, Circondi la lira di nuova virtù; Un soffio tu spiri dell'aere natio, Ti tocca l'acceso carbone di Dio, E l'inno che nasce non pero mai più. Vestirsi che giova di lacere maglie, E schiudere un campo di vili battaglio Che mova allo scherno la postuma età? Dal cor si favelli l chè libera o sola Varcaudo le terre del cor la parola Rinalza del vero la eterna città. Ed ella è la pietra che annunzia al futuro Con varia vicenda de' giorni cho furo La fede, i delitti, le glorie o l'amor; E indarno la ciurma com' aspido rode

La ciurma si sperde, la pietra v'è ancor (4)!

Col dente codardo la pietra enstode;

Terra, dall'ime viscere Manda di gioia un grido; Svégliati, e leva un fremito, Mar dall'immenso lido; Angelica coorte, Inneggia e ti prosterna; Sulle celesti porte Brilla, ineffabil di;

(1) La differenza capitala delle due scuole per quanto risguarda I seggetti in mescrerodinente svolta dal pocta, respecta de l'esta di derestità suon meno profonta della forma che ne la necessaria conseguezza perchè non è fatta parola. El direbbe quasi, al modo che sono accumunti i tendi l'aventiti dell' una o dell'altra seuola, che sia il medesimo trattare questo un quel seggetto. Z.

Zoncaoa. Poesie.

L' uom dalla mano eterna Colmo di vita usci. Più arcano dello tenebre, Più delle belve truce, Più delle belve truce, Più bello della luee, Nel portentacso istante Al Creator converso, Di gloria stulgorante Egli già move il piè.... O suddite Universo, T'apri davanti al re.

T'apri davanti ai re.
Figlio di Dio, recandosi
L'alta promesso ci viene:
a Di nati avrà miriadi,
Come astri e como areno !
A un cenno di quel fronte
Sarà l'eccano aperto;
Quasi lapillo, il monte
A' piedi suoi cadrà;
La tigre del deserto
Sul dorso il porterà! e
E gia gagliardo e nomade

s più gagliardo e nomade Corre la giovin terra; Ode i ruggiti, e indumito Sida le belve in guerra; Per mezzo alle foreste Fiero la tenda inalza; Cinge l'orribi veste Del pardo e del lion; Sui geli della balza Suona la sua canzon.

Ma da quei geli un' intima Voce soave il chiama: Scende fratello incognito. Treva i fratelli.... ed ama! Oh santo il primo amplesso, Che rannodo i mortali !... Non gemito d'oppresso, Non ira d'oppressor; Ma liberi ed eguali Con un sol patto in cor ! Ecco, una fiamusa eterea In mille apirti è giunta; L'occhio di mille in candida Pictra angelar a'appunta. Curvo sostien le braccia L'uom verso l'alto immote; Gli scende sulla faccia Misterioso un vel .... È nate il sacerdote, Stretta è la terra al ciel!

Muto si prostra il popolo
A lui che vaticina;
Ode i proferti oracoli
Dalla fatal cortina;

60

E adora un dio, de' esmpi Nella virtú feconda, Del paŭrosi lampi Nell' infiammato vol, Nel fremito dell' onda, Nella beltà del sol l Allor le destre in memori

Allor le destre in memori Patit la Ré compose, I genii del connubio Si cinsero di rose; L'uom tra le mondo mani Tolse l'occulio lare, Negli aditi più arcani Tremando il collocò, E a quell'ignoto sitare

Questa parola alzo:

E mia la casa: i pargoli
Sangue del sangue mio!
Not coronò di talami
Casti e felici Iddio!
Qui fa la nostra cuns,
Qui sorge il nostro avello,
Ciascun di noi per nna
Sentir qui debbe amor...
Ob! non m'è più fratello
Chi non m'intende ancor...

Pera chi tenta volgerti In giorni bassi o rei, O patria dei mio cantico, Terra de'figli mici! Sin le virginee voci Daran tremendi suoni, E contro allo feroci Idre converse in te Vigileran leoni

Dello tue mura al piè I »
Olt come bello e splendido
Fu l' uom serrate in arme !
Si sollevò dall' orrida
Siepe de brandi un earme.
Si soossero i gogliardi,
Como rumor di venti;
La pugna dei codardi
Un breve iampo fa....
Sostarono i fuggenti,
E siù non cran niù!

luni al trionfo! Ei reduce
Pien di beltà guerriera,
Sul pelto con un fremilo
Stringe l'ostil bandiera;
L'elmo, l'acciar, la maglia
Fiammeggiano di gloria,
Il Dio della battaglia
A lui d'accanto sta ...
— Inetirvati, o vittoria,
Tolto lo scettro ei t'ha!

Nati il vestir festivo Componi, o madre, e intrecciane il biondo erin d'alive ! O veglio, a' tuoi racconti Riedi sereno ancora; Soldato, i patrii monti Ritoras a salutar; Sali, o nocchier, la prora, E 'abbandon al mar!

Santa è la naco! - Ai teneri

Non più gli avversi spiriti Suon d'oricalchi preme; Sonta è la pacel sibergano Gli agni o le tigri insieme. L'uom non obbini l'aimica Virtu; ma giace ascoso L'elmetto e la lorica, La lancia ed il corsier.... — È un altro il luminoso Volo del suo pensier.

Fremente al par dell' aquila Cui la bass' sris duole, Egli s' avventa a togliere Una favilla al sole l Entra d'intatti regni Nell'intime laidore, Misteriosi segni Gli schiudono il destin l Ei rompe le tenebre, E interroga il cammin l

Di me che fia ?... del fragile

Ente cho pensa e muore?... Como s'incende l'aëre. Come si pinge il flore? Perché senz' urto posa Ouesta materie inerte?... Che è mai la forza ascosa Che tutto volve al suol? Di poche piume aperte Come si libra il vol? · Qual è virtù che il vortico Ferocemente desta. Che annegra e muta il nugolo In ira di tempesta?... Della tua luce adorno Non mi mandasti, o Dio? Dell'universo un giorno Fatto non m' hai signor ? Dunque alle sguarde mie

Perché lo celi ancor ?... » Questo dolor, quest'impeto L'uom sitibondo ardeva. Era il poter dell'angelo, Nella fralezza d'Eva ! E nou tremò. Nei veli Si spiñse del mistero : Schiuder le porte ai eidi,
Tentar l'abisso ardh...

— E incoronato il Vero
Dalla sua tomba usel t
Tripadia, o forte ! — Al sonito
Della tua vece ci venno:
Or lo suggetta in pagina,
Che debba star perenne:
A laccarti il seno
Gli stolti sorgeranno;
Tu, martira sereno,

Esulta e va a morir!...
Impero essi non hanno
Sui di dell'avvenir!
Entro i non nati secoli

Entro i non nati secoli
Del gran giudicio è l'ara!
Per te venuta i posteri
Confesseran l'aurora;
Redimeranno i vati
Le non colpabili ossa;
E l'onta, cho i passati
Sul marmo ti stampar,

Verra nella sua possa La gioria a cancellar ! Ma per qualunque tramite Muover tu pensi l'orma, Dimmi, qual mai ti seguita

Cara, eeleste forma,
Che ti enrezza il viso,
Che mormora il tuo nome,
Che di un fraterno riso
Consola il tuo cammin,
Che intreccia alle tue chiome
Le rose del suo crin?...

Oh! le ti prostra; o venora
Dio nelle suo sembianze !
Spargile in sen le lagrime,
Le gioie o lo speranze!
E quando ogni altra amore
T'avranno tolta i fati,
Stringiti allor sul core
Quest'angiol di pietà!
— Tesori inaspettati

La tua miseria avrà (1) 1

(1) Bellissima è questa nole e degua veramente di un gran poeta si per la forma e si peli conetti sili, por para poeta si per la forma e si peli conetti sili, positani, tativolta prodondi; il idestino dell'isomo salla terra, il contratos delle condizioni directa endit vine de die versi doveri, la inevitable viernda delle giole e dei dotori che lo accompagnano en demotrie suo cammino vi nono espressi da maestre; arrebbe cosa poro meno che perfetta sei il porda vaveso suputo meglio riborre ad unità i partii troppo dispreguie, con che avrabbe reso pilo chiaro l'infanciamenta a qui invita.

#### PERSONATE.

Ignosee illis quia nesciunt quid faciunt.

Parlo a voi ehe, amici a Die, Del dolor vi fato un trono; Psrlo a voi, delente anch'ie, La gran voce dei perdano. Questa voce sulle penne Dell'amore a Dio s'atzò. Voi sapete dondo venne,

E qual tabbre le mandò. Perdonate I — Sulla terra È disceso anch'ei terreno A combattere una guerra Senza esempio — il Nazareno. Egli nasce, all'uam ridona II suo serto di spiender ... E si compra la corona. Dello spregio e del dolor I Ohi lo spregio ei l'ila sofferto, El senc'embra di peccato!

Ei senz'ombra di peccato!

Era amante, e fu desecto;

Era giusto, o fu negato;

Sino al labbro dello stotto

Che venivalo a 1radir

Rese il baeio... e il santo volto

Abbassò con un sospir!

O voi tutti, a cui l'offesa Crudelmento incise il core, Perdonanda si palesa D'esser figli del Signore! Perdonate! — i di più belli Della vita a sè rapi Chi poteva i suoi fratelli

Amar sempre, e il abborri.
Pace, amico i Un uom che offende
Scemo od chro ha l'intelletto.
Tutto certo ei non comprende
L'atto proprio, il proprio detto.
Dopo un duol cho ad altri crebbe,
Quante volte ei sospirò,
E ritorto in sè vorrebbe
Ourlo stral che altrui lanciò i

Pace, amico I — Un riso, un gesto, Una voce innavvertita Pnò ferirti... e non per questo Volontaria è la ferita I Il fanciul che-piuma a piuma L'angellia nudando va, Lentomente lo consuma

E d'offenderlo non sa. Soffri sempre, e l'odio ignora; Fratricida ei l'uomo ba fatto: Ei la fronte ti divora Come il marchio del misfatto. Questo mostro a modo d'angue Senza posa il cor ti assal; Stringe un calice di sanguo E sta sempro al tuo goancial. Cho fai tu tra quello frondi?...

Calo in tu tra quello frondi.
Seiagurato? il piè ritira.
Se dagli uomini t'ascondi,
Omicida, fiddio ti mira?
Tutti i giorni che tu prendi
Dalla vita d'un fratel,
Tutti salgono ai tremendi

Tabernacoli del ciel. Spezza l'arme; e nel consigli Della mente ti riposa! Chi tu aspetti ba molti figli, Madre smante, e dolce sposa; Ha una fede svigorita, Uno spirto che non muor, Che ha bisogno della vita Per rifarsi nel Signor. a M'han confitto a questo legno. Padre mio l . . . ma stolti sona : Manda a lor dal nuovo regno. Per me compro, il tuo perdono l » ---Questa voce egli ha diseiolta Quando il padro l'obbliò l . . . . Abbraeciatevi una volta In colui che vi salvò ! Abbracciatevi! - S'oscura

Della terra il di fugace, Si guadagna il di cho dura Coll'amplesso della pace. Chi perdona Iddio lo serva Per la santa recdità, Lascia l'anima proterva Al giudicio che verrà. O Signore! — Anch'io le fransi Del rancor lo ree catene; Fui piagato, officsi o piansi; Or la pace al cor mi vienie.

Del rancor lo ree catene; Fui piagato, offesi o piansi; Or la pace al cor mi viene. Ripercotimi, se credi Che sia giusto o salutar; Solamente mi concedi D'amar sempre e perdonar.

Siam fratelli in un'annara
Solitudin di dolori;
L'un coll'altro si prepara
L'acçoa e il pan che lo ristori l
Posseduto è da Satano
Chi coll'ira al desco vicn;
Maladetta è quella mano
Che vi mescola il velen.

Siam fratolli nell' insulto, Donde venga, o dove suoni. Siam fratelli nel tamulto Delle libere eanzoni! Oh vi torni e v'affatichi Quell'amor else vi fuggi l Dato bando sgli odü antichi, Se bramate i movi di.

GIOGO EVANGELICO.

lugum meum suave est, onus meum leve.

Qual s'ode d'intorno celeste richiomo? Qual voce è diffusa tra i nati d'Adamo, Che servi li chiede per farli regnar? Or dunque la luce nel mondo è venuta, La lunga de'padri progenio si muta, Del patto recente si leva l'allar?

O figli di Giuda, toglicte i salteri, Staccate lo cetre dai salei stranieri, Risusciti il canto dei liberi di; Chè scossa è dal fronte la cenere antica, Chè rotta è dal Forte l'avversa lorica, Chè al fiano percossa la belva mori.

Ma aneora son serve le nostre contrade...,

— Che parli? qual giogo sul collo ei cade?

La prima tua voce bugiarda sono?

Tacete, o tementi — cateno d'amore

Son quelle recate dal nuovo Signore: Menzogna, o fratelli, proferta non lo. In soglio superbo quel mite non sale, Umilia alla terra la fronto regale. Volente in argilla tramuta il vigor: Fortezza agli stanebi, consiglio agl' ineerti, Colonna per l'ombre dei ciccli deserti,

Dei trepidi orili custodo o pastor.

Al figlio ehe torna protende le braccia,
Comanda alla casa ehe festa si faccia,
Di elamide il copre, la gemma gli dà;
Risponde alla donna che cerca salute
Chiedente le miehe dal desco cadute:

• Oh donna di fede! rallégrati e vz. » — I dolei compagni sgombranti il cammino Dai vispi faneiulli rattien quel Divino, Dicendo: — Lassciate che vengano a me! Signor del vigneto festeggia al primaio, Disdegno non mostra col tardo operaio, Non pensa aggii arrivi nol dar là mercè.

Or ecco il precetto: Su tutte le cose Amate il mio Padre, che in terra vi pose Consorti al retaggio che in eiel vi serbò. Amate i fratelli siecome voi steisi; Quel mai che a voi pesa non fatelo ad essi: Sol questo soave precetto vi dò. Qual giogo, o fratelli, più santo di questo,

Qual giogo, o fratelli, più santo di queste Che spande la gioia sul viso del mesto, Che guarda la pace dell' alma fedel, Che frante il pusillo, che tempra il feroce, Che a tutta la terra diffonde una voce: a Sei tolta a Satàno, sei fatta del ciel ? « Siccomo la loce, che larga o serena Si spando sai banchi dell' aruba arena, E scherza del mite Cormelo sui fior; Che batte l'altera cervice al tiranno, E andende aui positi de' servi, che stanno

Curvati a la gleba cibando il dolor, Da un incitio Legno nel di dei portenti L'amor si diffonde aul capo alle genti, Si aveglia la polve d'un mondo che fu; Repente a duo regni si spezzan le porte, Col debole è stretta la mano del forte, È fedo all'antica la nuova virti.

Fratell! — non altro che amor vi dimanda Chi cinne di Inco la vostra ghirlanda, Levita ed Altare, Pontefico Re. V'aspetta nell'Arca del libero patto, V'invita alle braccia del grande riscatto, Sul mistico Monte vi chima con sè.

È lunga, o fratelli, l'ascesa del calle, Ma fresca una fonte disgorga alla valle, Che l'onda per anni consunta non ha; Mergetevi il labbro, legatevi a schiera, Poi fate conginnti la bella costiera : Fiammegria alla vetta la santo città.

Ma il ricco se in terra di colpa raccoglic, Se il follo godente dal mesto si toglic. Se il forte soggispian del fiacco al dolor, Tu, povero, il pano senz'ira ti frangi, Tu pensa, o reietto, che i di che tu piangi Li numera tutti l'eterno Signor.

Perch' Egli lo ha detto: — a Spontaneo si leghi Al dolce mio giogo, sè stesso rinneghi, Si tolga la eroce, mi voglia seguir Chi Ince e corona dai gensiti attende, Chi spera la vita, chi vuol nelle tende Del casto Giacobbe securo dormir! »

#### CAMPAGNUOLI SAPIENTI.

Lavoriam, lavoriam, dolei fratelli, Sin che molle è la terra, e i di son helli. Lavoriam, lavoriam; quanto ei mostraro, Di ricco il mondo, è passeggiero spatro, Il erio suddio è la corona nostra, Il piccone e la marra il nostro scettro. Qui ai tradisce; lia 'affilia il brando; Dapertutto si piange e si fa piangere;

Lavoriam, lavoriam, dolei fratelli, Sin che molle è la terra, e i di son belli. Qui tra il susurro delle fonti e il verde Pregliom che lunge atia l'arso e la brume. Chi possiede tesori il sonno perdo; Chi possiede intelletto il cor consuma: Quanti mila infelici errano in bando Senza conforto! Tra lo spose e i pargoli Noi lavorism cantando.

Lavoriam, lavoriam; l'ora che avanza Di lavor sia tessata o di speranza. Se questi ricchi cho ci dan le glebe Qualelte volta con noi miti non sono, Noi loltorosa ma non trista pichono. Rispondismo con l'opra c col perdono. E così, nel silenzio, ammiestrando L'umile ceneio a rispettar del povero, Noi lavorisma entando.

Laveriom, lavoriam; l'ora che avanza Di lavor sa lessatus e di speranza. Volando e rivolando a' affatte Il suo nido a compor la rondinella; Sugge l'ape alla rosta; e la fornaica Porta il cibo del verno alla sua cella. Nel codice di Dio l'opra è comando. Non per noi, ma pei figli è l'editizio. Su; lavoriam entantod (1)1

#### IL DESTING

— Dell'oro e del sangue! n'è vero, Taleslo ? Dell'oro é del sangue; siam nati per questo. Ma dimmi: eni mari più vasti e lontani V'è un'acqua che possa lavare! lo mani? Fratello, ogni volta cho il braccio sollevo Un petto tremonte mi par di ferir: Mi odora di sangue la tozza a eni bero: Fratel, da due mesti no posso dormir. —

(1) Queste tre liriche Perdonnte, Giogo crompelios, Campagonali spaini sono per nalo credrer delle più helle cose che vanti la pocia italiana ai tempi nostri. La forma è schicita, franca, mui archita indrona sema che però cada mai nello strauo; le idee limpide, hen connesse, gravide di senno, Così verenmo che avesa empre poetato di Prati, e non gli avrebbero dovusto cantre nel vios certe dure verità, delle quali facciamo vodo, voglia egli per una volta approfitare a un magnico dovici por la cali perio di contra del vios certe di care città con serio.

- Corrado, mi sembri fantastico invero: Con mo da sett' anni tu sei masnadiero: T'ho visto più volte, fratello gentile, Trattar bravamente la daga e il fucile; Ed or che il bisogno ci prende alla vita, Mi tieni un liuguaggio che nostro non è. Ascoltami bene, mio caro eremita; Ne bimbi, ne santi, li voglio con me. -
- Stanotte, Talesto, celarlo che vale? Stanotte un'orrenda paura m'assale : Col diti tergendo dal crin la rugiada, Li guardo per tema che sanguo ne cada: Ignota incessante mi segue una pesta, Solcata di larve la nebhia mi par... Darei la mia vita se alzando la testa Là sopra quei pini vedessi albeggiar. ---
- Un sorso, Corrado, di questo fiaschetto, E l'occhio alla selva, la mano al moschetto. Gustiamo la gioia dell'esser feroci: Bestemmie e pugnali, non prediche e croci-Così favellaodo fendevan la bruna Boscaglia, e le canne dei due masnadier A quando percosse dai rai della luna Gittavano un lampo sul huio sentier.
- Andate, infelici, pel vostro cammino: Stanotte di qualche tremendo destino Si stringon le fila, Non v'agita il core Uno cupo spavento?... Pregate il Signore! Pregar?... Da quel giorno che fatti omicidi Cercaron le selve, fuggirooo al mar, Per balze dirotte, su barbari lidi, Più mai non chinaro ginoccliio a pregar,
  - E quando la sera varcavao le ville, So udirono il mesto clanger delle squille, O vider la eroce passarsi d'accanto, O pinta sul muro l'effigie d'un santo, A uccider l'angoscia d'un palpito orrendo Tra sibili e canti volgevano il piè: Poi lungo un silenzio venia succedendo,
- E mai l'uoo all'altro ne chiese il perchè. E or vau così soli. - Ma in quella foresta Lontan, non udito c'è il suon d'altra pesta, Che vien di rincontro per l'umido e fosco Fogliame, pigliando l'interno del bosco. Quell'ombra che arriva tra gli arbori folti È un vecchio solingo, che pensa altri dì; E gli occhi alle stelle tenendo rivolti,
- S'arresta, sospira, favella così: - M'han detto che indaroo fu vasta la terra. O figli, o cho l'ombra d'un carcer vi serra, Deh, almen su quei tetri giacigli segreti Cadesse una luco di questi pianeti l Coperta in eterno, se foste qui meco, Vorrei la nupilla di nelibia e di gel: Almeno i figlioli del povero cieco Con liberi sguardi vedrebbero il eiel. -

- E l'occlio distolto dagli astri lucenti, Mirava solcate dal gioco de'venti Le cime dei pioppi, sclamando: - Figliuoli, Ne un filo di verde che il cor vi consoli: Nè un zefiro avrete che scenda a temprarvi Sul fronte, nel petto l'arsura febbril; Oh, almeno quest'aura potessi recarvi .
- Quest'aura si pieca di vita e d'april! -- E i passi movendo, talor sulla via Stridir la cadente fogliuzza sentia ; Selamaodo: - Figliuoli, m'è grato sin questo Dell'arida foglia rumor così mesto. Ma voi non udrote che l'orrida o lenta Pedata del milite; o il lugubre suon Dell'ore; o il martello cho teota e ritenta Se ha forti le grate la vostra prigion !
  - E tu, mio Corrado, mi amavi pur tanto, E aprir mi dovevi quest'onda di pianto! Che spasimo atroce, che orribilo pena Mi dan questi raggi, quest'aria screna ! Potessi, o mici figli, gittarvi quest'oro, Saria benedetta la mia povertà ; Al vecchio morente che giova il tesoro Se al letto l'aspetto dei figli non lia ! -
  - E in così dir tergevosi La palpebra stillante Di solitarie lacrimo
    - Il vecchio viandante. E con un' ansia incognita Avea la debil orma accelerato; E iu atto sui tre miseri Scintillava il tremendo occhio del Fato. - Guarda, Corrado; i frassini
    - Non han movenza viva; Laggiuso un'ombra s'agita, È un passeggier che arriva. Su dunque ; la infallibile Tua carabina di due pallo ho carca; Or toeca a te ; prepárati ; Presto. fratello; il martelletto inarca. -- Ah senti ; giù mi piombano Le braccia ; sui ginocchi
    - Star non poss'io ; di gelida Nebbia ho coperti gli occhi. --- Per Dio, Corrado, ascoltami; Non strascinarmi a qualche orribil punto. Via, non tardar; tra gli alberi
    - Si perde; eccolo uscito; a tiro è giunto. Più nol vedrai se un attimo Sospendi, Ouella bruna Nube che varca l'acre Sta per coprir la luna. --Prese Corrado un fremito

Convulso; un riso gli ssiorò la hocea; Guardo nell'alto : l'orrido

Colpo è partito. Il viator trabocca.

Come un tigre, slanciani
Quall'litro sul perceso;
Quall'litro sul perceso;
Quin gli ter d'addeso;
E in quel travaglio insempula
Le man. Pel vide quall'estitato in faccia;
Bastenne un urlo, e, pallido
Le labbra, e a penzalom morto le braccia,
Torna al fratello. — Essnime
Sull'erba morbe's giacca;

Filto e rifitto il lucido
Pugnale in cor s'avea.
La mano inconsapevole
Pone Talesto sulla fronte esangue
Del auo fratello . . . e vivido
V'impresse il segno del paterno sangue.

Allora si chiude le braccia sal petto, E via per la selva cammina soletto. Cammina, non pensa, non vede, non sente; Un fiero scompiglio gli turba la mente. Un peso talvolta lo impiomba aul calle ; Prorotto dal petto gli sbalza il respir... Ma un angiol tremendo lo cuccia alle spalle Gridando: " La atrada si deve compir ! " E segue e cammina. Sul copo al perduto Scintillan quegli astri che il padre ha veduto. E seguo o cammina. Fuor mette un lamento La eima de'pioppi solcata dal vento. Con lunga paura s'arresta sul calle Le foglio cadenti sentendo stridir . . . Mu l'angiol tremendo lo caceia allo spalle Gridando: La atrada si deve compir! "

## FURCEI FATUL

Oh anime solinghe ! Che, avviluppate in azzurrina luce, Al raggio delle stelle Ora sulla dormente onda d'un lago In graziosa ridda Movete le volubili fiammelle, Ed or fra i dolorosi Salici che fann'ombra al cimitero Ite eurvando i capi luminosi; In qual magica grotta D' incantevoli note Dolcemente sonora avete albergo? O tra gli ardenti baci, Che in regioni ignote Gl' Innamorati spiriti si danno, Quale vi generò Fata gentile? Da culla abbietta nascere vi fanno Le basse intelligenze de' mortali, E forse degli angelici e caduti Spirti vestite l'ali:

Forse quelle voi siete anime care, Che han legato lor fede alla redita. E tornano nel mondo a rinnovare I vaghi amori dell' età fuggita. lo non aneor secure Su' paterni miel campi orme segnando, In un quieto tramontar di sole, Co' mici dolei fratelli, Per le siepl odorifere dl giunco Le prime violette iva cercando, Perchè delle leggiadre Se ne adornosse, pria d'ogni altra, il seno La nostra giovin madre, Ed a mercè dell' amoroso dono Un vezzo e un bacio avessimo da lei. Oh mic memorie! oh miei Tempi di verginal gloria caduti! Un solo giorno, un' ora, Fate ch' io torni ancora A quell'etere molle, a quel pio loco, A tutta quella santità d'affetti... Indi passate, come un fatuo foco. Fu in quel soave tramontar di sole Ch' io vi conobbi, o creture arcane, La prima volta; quando Una vostra di fiamme azzurra lista Tra le viole tuttavia non côlte E la mia man passò. La bianca larva Della paura il viso Trascolorommi; e co'fratelli il passo Rapidissimamente indietro volto, E ora contro uno sterpo, or contro un sasse (1) Inciampando e cadendo e rinnovando

(1) Quests descrizione del Prati mi chiama in mente un graticolosimo componimento di Ugolino Dabdini, (1850) (della estebre inneglia degli Ubadini), del quale (1850) (della graticolosimo della deglia della discolosimo del descrive una brigatella di donne che mentre vanno effento Gori con diletto per un bosco, sorprese dal mai tempo, si racciamo a fuggire. Econo alcuni versi, forse non inutili per chi volesse bistitice un paragone:

Lena alla corsa, il limitar toccammo

Così alto terror percosse i euori

Della festiva compagnia fratorna

Dello materno case, Pallidi, trafelati e senza voce.

Cercatrice di fiori.

Ed ecco che nua folta poggia viene. Timidetta quell'uma, e l'altra urtando Stridendo la divazza, via fuggendo ci de gridando, qual sidrucciola e qual per per caso l'una appone lo ginocchio, La ve's'en gia la frettoleso piede, E la mano e la vesta: Quella dil fango lorda ne diviene. Quell' dil pid calpetas:

· Or voi ragion sapeto Di quei vani sgomenti, Che s'avvinghiaro ai fanciulleschi petti, Leggerissimi spiriti lucenti? Sia che al ben ne ritorni, alii! non niù vivo. O l'antico dolore Rannodi al nuovo, ognor la rimembranza È dura apina al core, E tormenta con torbide apparenze Più d' una volta i puerili seusi. Che pongono frequente Fedo o paura in vanità di cose. E allor veracemente La subita memoria Fu d'una buia istoria, Ascoltata da me credulo infanto, Che in quell' ora ogni vena M'occupò sì ch'io fui tutto tremante. Era nel verno. Non pianeta in cielo, Nudi e squallidi i campi, E l'aer basso; e la gelata bulla Contro le quadre e brune Vetriere stridea, cacciando obliqui Strosei di pioggia, e di pevose falde. Sul focolar d'un povero colono Scoppiettava la fiamma : o a quella interne lo m'assidea, con molti, I piccioletti membri attiepidendo. Uoa macera e lunga e a brun vestita Păesana, ebe i neri abbracciamenti Mirò più volte di demoni e fate, E quanto ha di mistero Il celeste e infernal mondo conobbe.

Curvo tenendo sulla fiamma il dorso Segnò nel caldo cenere Cabalisticho note. Indi, fra l'igneo crepito e gli esterni E solitari zufoli del vento, Di voi ci raccontò, spirti fraterni, Cuna storia di sangue, il nascimento.

Ciò che ban cètto, ir si lassa, Nè più si apprezza, c pel bosco si spande. De'fiori a terra vanno le phirlande; Nè si sdimette pure unquanco il corso: In cotal fuga a ripctute oote Tiensi betan chi più correr puote.

E conchiude il poeta in uoa imagine di si cara semplicità che Anacrecote noo fece mai meglio:

Si fisso stetti il di ch'io le mirai, Ch'io con m'avvidi e tutto mi bagnai.

Questi sono versi, o io m'iogaono a partito, belli in ogni tempo, mirabili quando si pensi che furono scritti più che mezzo secolo innanzi che Dunte scrivesse. Z. In quel tempo cho i aignori Gi compravano ai mercati, Che eravam dal servidori Crudelmente flagellati, Che i castelli maladetti Disserravan trabocchetti, Mescean farmachi letali E affilavano pugnali;

In quegli anni che più volte Dei potenti le congreghe Banchettavano raccolte Coi demoni e con lo streglic, Alle falde della Spina, Pochi tratti a noi vicina, Torreggiava la magione D'un terribile barone.

Quel baron da'sudi poderi
Della-Spina si nomava.
Offria tetto ai passaggieri,
E la notte gli scannava.
Sulte coltrici abborrite
Gemean vergini rapite,
E per fin . . . ma seuso onesto
Freuerebbe a udirme il resto.

Una donna da lui tolta
Alle braccia d' un fedele,
Cho per duol fu poi sepolta,
Avea dato a quel crudele
In un parto tre figliuole
Ch' eran bello come il sole.
Ma non durano lo roso
Sulle zollo sanguinese.

Del mattin coi biando raggio Le tre suore in bianca veste Fuori userivano nel maggio A inflorar le bionde teste, Scorrazzavano pei elivi, Si bagnavano nei rivi, Sovra ogni erta, in ogni calle Davan ecacia allo farfalle.

Ma tornate entro le mura Nel cospetto al genitore Un' incognita paura Si sentivano nel core, Dileguavano gl'incanti Da quei vergini sembianti: Ali non vivon le colombe

Tra le carceri e le tombe! Della notte a quaudo a quando Elle udivano pel vano Prolungarsi mormorando Qualcho gemito Iontano: Indi un suon d'ignoti carmi, Uno scroscio, un fremer d'armi, Uno scroscio, un fremer d'armi, Uno scolpito di guerra

Prorompente di sotterra.

E tra brividi mortali Sobbatzando con le chiome Trasudate dai guanciali, Si chiamavano per nome: E una notte inginoceliate Le tre povere scorate Invocavano la pia

Assistenza di Maria. S'apre un uscio nella stanza; Tetri lampi avea negli occhi La ligura che s'avanza Alle vergioi in gioocchi. Padre! Padre! ognuna grida; Ma il sacrilego le silida Con un cenno di mistero, Chiava Pi uscio e spegne il ocro.

« Poi rinsensano quell'alme,

E sospiri e rotti pianti, E percotere di palme,

E invocar di nomi santi...

E per mezzo all'aer eupo Il giocondo urlo del lupo, Che nel chiuso intemerato La sua fame ha satoliato. In quell'ora dalle grotte Sbuche' lemuri maligne, Scintillar per quella notte Bicche folgori sanguigne: Dagli erranti nugolosi Rupper lunghi orrendi tuoni, E le larve degli spenti

"Si rizzàr sui monumenti.
Poverette i della vita
Sulla prima giovinezza
L'indownani era fuggita
Dai lor volti la bellezza.
Appasati i fior più begli
Si sloglifa sui lor capegli.
Langue agli aogeli il sorriso,
Quando han perso il paradiso.
Ma il haron pereosso ha il petto
Da terrori o occulto freme;

Zoncada. Poesie.

Cerca oblis, na è vans spene.

Un d, un altro a forza ci vade
Sulfa fronte alle figliacole.

Sollevar le luci cirude,
Na l'orav glicle racchiach.

La aravenight, e così forte in consultata

La aravenight, e così forte
La praesire coma gli è carso
Così il pessire coma gli è carso
Così il pessire coma gli è carso
La praesire coma gli è

Nelle cacce, nal banchetto

Fi venirsi Duristano, Di misfatti a lui mesetre, Degna gola da capestro. E gli diec: Ta torrai Del bitume, e le leuzuole Quasta notie mivescherai Dove stan le mie fifiuole. Giornaloi a sara hel giaco! Abbiam gelo, io vo' det foco; Questa ricca io vo' che vuglia Un covon di secca pagiia. Cesì fu. La notte i siecas Muoion arse le douacle; Una nube errenda o spessa.

Cela il riso delle stelle:

Ouel castello si dissolve

In un canudo di polve...
Sol tre lismum pellegriue
Guitzam sopra alle rovine.
Da quell'ora crrando vanno
Per descrit e tristi lochi,
E le genti che non sanno
Le lan chiamato i fatui fuochi.
Ma nel libro degl'incenti,
Che hanno scritto i negromanti
Questa storia è registrata
Con il samue d'una fata. »

Così di voi narrò, spiriti lievi, La villereccia maga. Col secco piede intorno Le storiate ceneri scotendo. Sul focolar consunta era la fiamma, Pien di tenebre il loco, E fremito di denti e tremor forte E lividi, sparuti I visi, come di persone morte-Ma il mio pensier tra l'ali D'un rosco vonte ad altri auei migrande, Sopra una mesta e vaga Volo storia d'amore Che uoa sera la min fante narrommi. lu additarmi un pallido splendoro Che lunge lunge i margini D'una rimota via

A spire mobilissimo lambia. E quella atoria vagamente mesta Ancor dentro mi è desta; I miei tetri pensieri Han col dolor così uniformi tempre Che sui miseri casi aneho non veri Lacrima il core e son ricorda sempre!

Era Gilda una colomba, Era Eligi un fresco fior. Duro morbo aprì la tomba A quel giovine amator. E la bella delirante Ricaduta in abbandon. Sul diletto agonizzante Brancolava e in fioco auon Ripetevagli: - Ah se mai Da di là si può tornar. Glura a me eke tornerai Le nie soglie a salntar. -Con un bacio il moribondo Lo promise o pol spirò, E venuto all'altro mondo La promessa ricordò. E ciascuno adempier deve La promessa cho assenti. Perchè il cor che la riceve Sen ricorda e notte e dì. Una sera a ciclo aperto Stava Gilda ad intrecciar Di giacinti un bruno serto Presso i margini del mar: Quando vide da nu ombroso Cespuglietto azzurra uscir. E con tremito amoroso Una fiamma a lei venir. - Ferma Gilda! con prestigi lo non turbo i tuoi pensier. Sono Eligi, il fido Eligi Che ti viene a riveder. Nella veste ov' io m' ascondo Ecco un ultimo balen Di quel faoco verecondo Che tu ardesti nel mio sen. O mia Gilda . . . - E la fiammella Si fe' pallida e sparì. E la vita a Gilda bella Sulle guance tramorti. Poi la siepe al cor serrando Donde il foco uscir mirò,

E baciando e ribaciando

Ouella terra ov'ei posò.

Che quel earo udrebbe ancor; Ma tornata a la sua stanza Questa voce avea nel cor.

Senti dentro una speranza

. Cerca oblio dello tue peno, " L'amor tuo nol vedrai più! " ---Pianse, pianse; e giorni e mesi Tutta chiusa in negro vel Per incugniti paesi Va cercando il suo fedel. Va cercandolo soi monti, Per le selve, in mezzo ai fior. Sugli stagni e sulle fonti, Presso i templi del Signor. Passò l'anno; e a poco poco Gilda misera morì : Ed allor l'azzurro foco Sul sno feretro apperl. Come un pallido doppiero. La sua Gilda accompagno, E arrivato al cimitero Diede un guizzo e s'ammorzò. Ma qualunquo voi siate, un pensier sempre Vi consacro e un sospiro, D'innocenza o d'amor figli infelici : E quando intorno io giro Gli occhi pei lati campi o sulla queta Onda di qualche solitario stagno, E le vostre fiammelle Scintillano, siccome a quella gieba Da un incognito amor fossero attratte, L'orma rattengo e l'alito; ed il core Con un sonve fremito mi batte! Oh pellegrini, andate per la terra, E niun vi rechi oltraggio, Se a pregar le cortesi animo io basto. Perchè il vostro non è foco di guerra O d'empio giole inverecondo raggio, Ma lume di mestizia umile e casto. Date gentil conforto. Sfiorando l'erbe e i sepolereti bianchi, Al popolo che è morto, E dite al vivo: « Accenditi ! " Chè una vita di foco è forte e bella, " Addio, spiriti amati! E se aleuna di me pia ricordanza Dentro nel cor vi siede. Vagando intorno a tre modeste croci Date di me novella. Col moto arcano delle vostre voci,

A una cara consunta o a due miei figli

(Per tempo avventurati!)

Che, da terrena servitù disciolti,

La libertà trovarono . . . sepolti !

- " S'entro un anno a te non viene.

· Non smarrir la tua virtu.

#### LA POESIA.

Di sì gentil costnme è provveduta (†), Di sì rara virtù la donna mia Che quand'ella saluta e non saluta, Ognun le fa rispetto o cortesia.

Ella non regna per lusinga astuta, Ella che ad ogni cor s'apre la via, Sua bellezza dovnnque è conosciuta, E natural suo nome è Poësia. Con me piange la bella e eon que ride Divinamente; o intorno mi figura

Quanto per gli occhi mici pria non si vide. E mi va mormorando: « l' son sì bella! E par molto non sai di mia natura. » E allor son tratto a sospirar con ella!...

## IL MONDO AL POSTA. s Non recatemi fior; datemi spine,

Ch'io tesser vogitio una crudel corona Per questo pazzo che canta o ragiona Soverchio foor del natural confine. Se ha fragii come noi mente e presona, Perchò tenta vie seabre e peregrine? E cho son queste fantasie divine n'? Che è quest' sura che nel cuor gli suona? Costuti, sì poso della vita cepta. Che di segui e di larve s'innamore, La corona dell'unou sappia che sia i la Così grida la turba e inflagge il serto; Geoccio il issanuez: il ciel se ne addolora:

## IS OBSENTION

O bruna compagnia di giovinette Meste negli occhi e nell'andar pensose E a nessun mai caramente dilette, Tranne al dolor che vi riceve a spose;

Egli sorrido e canta tuttavie.

So che nel mondo povere e solette
Il Re, elle naeque in povertà, vi pose;
Ma so ancor che nel pianto Ei vi promette
L'eredità delle celesti case.

Quando passate per la via cantando D'umiltà così piene e di doleczza, E vi precede il glorioso segno,

## (t) Vedi quel divino sonetto di Dante :

Tanto gentile e tanto onesta pare La donna mia, quand'ella altrui saluta, ecc.

sul quale è modellato questo del Prati.

Il ciel si va di rose incolorando, E snona arcanamente in quell'altezza: Beati i mesti, chè di loro è il Regno!

## A GIUSEPPE BARRIERI.

Ti rammenti quel di, parmi pur ieri, Cho tu piangendo mi serravi al petto, Quando fromezzo ai lugubri doppieri Siedea la morte al marital mio letto?

M'usciano allor nel dolirante affetto Disperate parole, empi pensieri; E, in quel cieco insanir dell'intelletto,

Unico o pio consolator tu m'eri.

a La sola patria è in Dio ; a poi mi dicesti;
Ultimi detti. Tra quell'ora o adesso
Tanto secolo è corso al viver mio
Cho vederti è gran gioia agli occhi mesti;
Ratte lo braccia corrono all'amplesso,

# E grido: a È ver; la sola patria è in Dio! » NEL Dì CHE MI VENNE RECATO IL SS. VIATECO.

Tu, Signor della vita o Re del cielo, Che tutto quanto l'universo adora, Tu venisti nel mistico tuo velo A visitarmi nella mia dimora.

Ti ringrazio, o Signor. Lo spirto anelo Che un istanto langui s' anima ancora ; Pover erba del prato, umile stelo ' Puoi far chi'o viva, e puoi voler chi'o mora! Sia qual più brami. Sol ti raccomando, Se ho da morir, la mia dolce famiglia,

Che ricordar non posso ad occhi asciutti.
Guida amoroso in questo lungo bando
l passi della mia tenera figlia l
Perdona a me com'io perdono a tutti (1).

G. Prati. Poerie.

(1) Già si è detto abbastanza di Proti e nella oostra Introduzione alla seconda parte e nelle note ai brani della Battaclia d'Imera da noi riportati; e quel tanto che da noi si disse eccitò, come ci aspettavamo, le ire di coloro che dell'arte della critica far vorrebbero un eco dei gindizi volgari. A costoro risponderà il tempo, che è, come egregiamente disse un antico, il sapientisa'mo dei maestri che tutto scopre. Qui diremo, per essere al tutto giusti e imparziali , else nelle liriche meglio si rivela it forte ingegoo di Prati, e fra queste va segnalata la prima ractolta, nella quale si lasciò meno fuorviare dalla vaghezza del ouovo e del britlante a scapito del buon senso e della ragione. Nessuno meglio di lui conobbe quello che diremmo impeto lirico; nè si di leggieri troveresti un più valente coloritore è chi più addentro iateodesse il segreto della melodia. Se DAVANTI AL CIWITERO DELLA TERRA NATALE.

Se mai di quel delubro un di le soelie Varchi il mie stance frale, ed il riposo Della tomba colà vegliato aspetti, Forse anche allor sarà limpido il ciclo, Olezzante la terra e rallegrato L'acre dai canti. - Il viator solingo Tra i cipressi vedrà splender la face Alla mia bara accesa; e quando il sole Schiari la terra scenderò nel fondo Della scavata fossa. - O primo raggio Che rider fai la valle, il monte, il fiume D'un riso che somiglia all'innocenza, Sulla gelida mia fronte ti posa !... E già la motutina aura vivace Svegliò il languido fier ; già tra le amate Frasche l'ilare augel cantande il giorno Svolazza, e al suono dello sacro torri Il cittadino romerio s'inneva; lo sol fra tutti non mi sveglio, e intanto La terra sopra al mio sonne si chiude.

Ah mi rimembra i di che fanciulletto Presso alla madre mia dinanzi a queste Mura passando ella dieca: - De' nostri Cari parenti le ossa han qui ripose, Pregliam pace agli estinti: - o inginocchiato Colle man giunte mormoral la prece Che m'insegnò quella gentile. - Un gierne, Mentre i monti tingca raggie morente, Appressarsi vedemmo al cimitero Stuol di fanciulle in biance vele; a due A due movevano il piè tardo per via Sommessomente erande, e sulla bara Dalle più gievanette sostenuta Tra ghirlande di gigli e di viele Era un fanciullo . . . . A quella vista il tetro Pensier di morte m'assali la mente, Strinsi la mano della mudre e piansi.

SALUTO A' QUATTTO PRETI STALIANI.

Dante.

A te fu soglie il gioge d'Appennino, E sul capo di lei che ti die guerra Qual tuen s'avvolso un cantico divino.

Prati non sall a tutta quell'altezza alla, quale la chiamara la felice sua natura, non deva occajionare che sè medesimo, cui non bastò l'animo di segrificare i facili applausi alla alce memo pronta, meno clamorosa, nan pia solida, più duratura ili quella parte veramente sana del pubblico che non è mui la più numerosa. Sparsero i quattro venti sulla terra Quante bestemmie, preghiere, concenti Il trino spirital mondo rinserra;

E forse un gierno i secri monumenti, Che sorgon quai mentagne adamantine Del tempo a rinfuzzar l'onde irrompenti, Fien sassi ingombri d'edera e di spine Tra i quai melode spargerà notturna L'alsto abitator dello ruine. Ma finche non s'accenda la diurna Lampa sopra la terra insbitato, (ous foce nell'escene mite dell'escene.)

Lampa sopra la terra inabitata,
Qual face nell'orror muto dell'urna,
Come sul mar serenità stellata
Risplenderà sull'alme la novella
Parola del tuo raggio illuminata,
O imperator dell'itala favella.

#### Petrarea.

Como usignole che soave canti
Allor ch' estivo raggio il suol percuote
E dotce al vistor, su'cui sembianti
Scherana le embre che la brezza scuete;
Tal se malinonia chiama gli errenati
Mici passi in valli a profan piede ignete,
De l'usoi diversi modaltai pinnit,
O Petrarea, n'ò dotce udir le nete.
E allera dalla pogina dolente
Levanda il guardo all'irreggioto emperore.
Levanda il guardo all'irreggioto emperore.
E elemana di posi deloctico.
E elemana di posi deloctico.
E elemana più tieta l'a encor la gente
Soutirando ricce il led desire.

Ariasta e Tasso.

O prima età del rinnovato mendo, Rigogliosa d'eventi e di valore, In cui fremea qual del caosse in fondo La battaglia dell'odie e dell'amore; Poichè Italia restò, come infecondo Arbor, spogliatà dell'antico onore, A lei si pose tua grand'ombra accanto, E dei poeti le parlò ed ennto.

Lieve volando come augel sull'onde Lodovico vedea correce armati Per mar, per monti e tra selvose frende Gli antichi cavalieri innamerati; E femine laseive e vereconde E specchi e larve e corridori alati Agitava nell'alta fantasia, Tutta ardir, tutta luec e melodio.

Vide Terquato abbandonate ai venti Le sacre insegne della gioria avita Per gli assiri vagar campi fiorenti, Mentre la fede il gran Sepolero addita. —

D'amore inderitate in earmi ardenti Armonico la tempettes cità; E il genio in lul com' aquilla in ritore Tantos i assosac he gli dile la morte. Come due terri paste sul confine Che una dall'latta region diparte Spirto voi deste, o fantasic divine, A tromba che spunilio per ogni parte; E della spenta chi, le cui ruine Giaccion quai membra di gignate sparte, A noi, crescente procellosa chiate, La fi, i ri volve, le cortesia marzate.

L'AVE MARIA DELLA MATTINA.

Il povero alla luce apre le ciglia Sotto la chioma d'una querce annosa, E lentamente colla sua famiglia Vasseno alla città che ancor riposa, — Sopplicando Il Siguore a cui somiglia Perchè si atenda a lui mano annorosa; Unico omaggio gli consaera — il pianto E i grami figli che gli stanno accanto. —

Presso alle strade ond'ei passa si desta Intanto la famiglia dei cultori; Qual eon ampio cappello sulla testa Ricomincia nel campo i suol lavori; Ed altri va con più pnila vesta Alla città recando e frutta e fiori: Lieta come armonia di primavera Del popolo campestre è la preghiera.

Ma si risveglia sul diserto mare Malineonicamente il navigante, Cai tristezza maggior punge se appare Nuvola minacciosa al sole innante; Clue teme più non riveder le care Sembianze di colei che mesta, ansante Al nuvo giorno va sul lido e guata Se ancor biancheggi fa vola invoesta.

Oh quanto ad ambidue tarda il momento Che una medesma aquilla li risvegli 1
Ella aizando le braccia al firmamento Sola davanti all'oceano, ed egli Sua voce unendo al supplice concento D'altri raminghi giovanetti e vegli, Muovon preci che giunte oltro le stello Si dan l'amplesso come due sorelle. —

E ben di lor più misero è il giacente Sù nudo legno prigionier che scuote La grave testa allor che ficoamente D'alto cadendo un raggio lo percuote. Mentre d'intorno a lui l'natro nascente È festeggiato da giulive note, Giunte le palme, l'inno della spene Egli accorda al fragor delle estene. Oh, te beste che in solinga cella
Di nero saio le tue membra ammanti,
Appena dal di vinta è la facella
Che per te veglia a sacra efligie innanti
Como astro cui non vela la procella,
Queta in mezzo a città romoreggianti
Invochi il giorno che il tuo bianco velo
Al serto ceche che s'intreccia in ciclo.

E or Iassà di cherubi eletto stuolo Alla Madre di Dio s'aggira intorno; Qual le reca la lacrima del duolo, Quale una rosa che spuntò col giorno; Altri sicoglicundo roteante voló Di canti allegran l'immortal soggiorno; Ma più d'ogni altro don cara a Maria De'matutini preghi è l'armonia.

L'AVE MARIA DELLA SCRA.

Come sospir di vergine nuorosa Che lontas seute il suo fedele e plura, M'aleggia intorno un'aura ragiudosa Che di malinosni l'anima irrora: E in vagheggia in aube vaporosa Rossegguante nel ciel, che ai scolora, E nell'udir dei vilandii il canto Sento un piacer che si distempra in pianto. E mentre piango, e l'occhio tecrimoso

E mentre paingo; o i occino sectimos Scorre sulla mestissima campagna, Il colono che torna al suo riposo Umile mi saluta e m'accompagna. Or del sovrechio ardore, or del piovoso Tempo in semplice dir meco si lagna; E dopo breve tratto un nuovo addio Mi volge o resta nel casal natio.

Solo il cammin proteçue — e la campana, Che annunzia l'agonia del di che muore, Qual voce di notturno cro lontata Va per gli orecchi la famiglia umana Supplice il pensier leva al suo Fattore, E nella dubbia loce vespertina Allo imagini soc l'alma è divina. —

Il giovinetto a oui ride speranza
Come solo in estivo etere ardeute,
Benelie mesta del ciel sia la sembianza,
Palpitar di mestizia il cor non sente;
E mentre il passo irrequieto avanza
Abbandonato ad estasi ridente,
Nel paradisto suo di giorio ornato
Solonder vode un bel volto innamorato, ...

Tempo forse verrà che alto cimento Lunge lo tragga dalle sue dimore, E forte di magnanimo ardimento Seguirà lo stendardo dell'osore; Ma quando sia che licto ondeggi al vento Il segno di vittoria annunziatore, Sul consorte destrier fari ritorno

Alle dolectze del natio soggiorno. E nell'ora che il bruno aere persuoto La squilla della notte messaggera, Ristantiano del monte del si moto il moribondo raggio della sera. Calde di pianto le rugose gote Tra i fidi amisi dell'età primiera Lo accogieranno i genitor endenti, Alternando coi baci i lieti acenti. —

Alternando coi baci i leti accenti. —
In altra ciado, mentre il sol declina,
Vago di respirare aura più pura,
La procellosa cora cittadina
Queterà nel silenzio di natura;
E dal declivo della sua coltina
Lieta di sparse ville e di verdura,
Colla consorte al fianco e i figli intorno,
Udrà l'addio che dan le torri al giorno.

Ma P com che al tempo dell'età florita Tai sperauze allettò nel vergin core, E poseia nel caumini di nostra vita Fra mille spine non rinvenne un flore, Tal che sovente a lacrimar lo invita Una tristezza che non è dolore, Ad altre fantasie l'alma abbandons, Mentre la squilla lettamente suona.

E le ore impagienti di riposo

Rimembra del mattin di sua giornata; E il saplinia edi core impeduoso, E i sogni della mente insbriata; E della mattre lo aguardo pictoso, E le sembianze della donna annata; Ed il piacer che gli piovea nel petto Lo stringer d'una mano, un guardo, un detto.

Ah! troppo presto mosse la procella
Ad offuscar di aua vita il sereno;
E della lode la gentil favella
Ch'eccitatrice gli scaldava il seno,
E l'amista de intemerata e bella
Gli dava il baelo di dolezza pieno,
Poichè il sospetto ae gli pose allato,
Piò non ebber per lui l'ineanto usato.

Or di grave mestizia lo confonde L'idea dei cari che la morte ha apenti ; Ed alla terra che il lor fral nasconde Immoti affisa i rai di pianto ardenti. Poi se vicino a lui tar fonode e fronde L'usignol rinnovella I auoi concenti, Quasi d'un'immortal bellezza in traccia Novellamente al etel leva la faccia. E gli astri vede .... ma simili al fiore Che era l'amor dell'aura mattutina, E che or senza vermiglio e senza odore # Il capo al suoi languidamente inchina,

Perderanno le stelle il lor fulgore Nella notte dell'ultima ruina.... E spenti del maggior lume vivace I rai saranno come inutil face.

Oh mille volte più Infeliere mille Quei che lontano dall'ostello avito Ode sonar le vespertine squille, Mentre del mar solingo erra sul lito. Ai mesti tocchi, dalle aue pupille Scoppia il dolor dell'onimo smarrito, E va dicendo tra i sospiri e i lai:

O patria mia non ti vedrò più mai l.

La campana che ascolta al non è quella Che il pargeletto orecchio gli moleca, E quando al tempo della vita bella D'amorosi pensier l'alma pascea; E nell'ora che appar la prima stella La sua diietta, rivoder solea:

Un'altra squilla gli sonava in core

Il sospirato istante dell'amore. Sull'ali della apme egli sea vola Alle bramate Invan sponde natie, E di soavità l'alma coasola Col dolce aspetto delle patrie vie: Vede i più vari e n'ode la parola Qual per lai risonava in altro die, Ed il monte rimira e la vallea Ond'estatieo il guardo al ciel volgea.

Ma simile a cotui che da motesta Cura turbato al sonno ebiuse i rai, E allor che esterrefatto si ridesta Più accrbi sente rinnovar auoi guai, Al tornar dell'unagine funeata L'esule ricomineia i primi lai, E vede o'runque volga umido il eiglio La dolorosa terra dell'eligito.

O poeta (i) dell'italo destino, Tu ben provasti quanto sio dolente All'orecchio del nuovo pellegrino Una squilla che pianga il di morante. Ed io, che al raggio del cantor divino Con giovanii disio scaldo la mente,

(i) Dante Allighieri, che nel Purgatorio così descrive

Era già l'ora che volge il disio Ai naviganti e inteurrisce il core Lo di ch'han detto si dolci amici addio, E che lo novo peregicia d'annore Pange se ode squilla da lontano Che per che pianga il giorno che si more.

Spesso del mesto cor nel più segreto Quei lamentosi tuol carmi ripeto. Parmi vederti della patria mia Sdegnoso correr la pianura, il monte; E mentre del pianeta che va via L'ultimo raggio ti balena la fronte. Sgorgan torreoti d'itala armonia Del genio tuo dall'agitato fonte. -Rella, ardente, immortale al par del sole Sarà la luce delle tue parole.

#### LA CAMPANA DEL DE PROFUNDIS.

Addormentata tace la campagna, E il villan del lavoro si riposa Seduto al fianco della sua compagna. E mentre con melode lamentosa Nel pargolo glacente che si duole Alletta il sonno la madre amorosa;

Interno al faoco con antiche fole Rienrya ed abbronzata vecchiarella Trattien del figlio la più adulta prole.

Sovente il suon di aupplice favella E i latrati del vigile mastino Interrompon la flebile novella; E dal digiuno vinto e dal eammino

Di fnor sommessamente na vecehio esclama : - Date asilo allo stanco pellegrino. -

Ti consola, o buon vecchio, ogni tua brama Sarà contenta nell'umile ostello Dove in ruvide spoglie è un cuor che ama. Ma nelle vie più quete del eastello,

Da lampada notturna rischiarate, Invan cerca an albergo il poverello. --E con note dal pianto accompagnate Oh quante volte un fanciulletto ansante

Affretta il passo ad implorar pietate, Mentre la vedovello lacrimante Ristà più lunge, e quel prego seconda Con interrotta voce tremolante l

> Ora ehe popoli Di atelle il ciclo, E della tenchra

Distendi il velo Sulle eittà. Tu sei propizia

Al masnadiero Che dietro al eespite Presso al aentiero

S' appiatterà. E per te provido Sonno le ambasee

Oueta, e di rosci Sogni si pasce

Giovin beltà:

Ma il genio indomito Dell'inspirato Veglia e per l'ampio Campo stellato Volando va.

Allor che il eigolar delle quadrighe Più non s' udrà nè calpestio d'umani, Ma sol del gufo il gemito interrotto E l'abbaiar dei veltri e il gorgoglio Delle fontane e lo atormir dei rami Turberanno la queta aura notturna, Rapito anch' io viaggerò nel cielo.

> Or lo squillo lento lento Che per l'aere si diffonde Degli estinti par l'accento Che c'inviti a lacrimar.

O codente genitore Che sostegno più non hai, I misteri del dolore

Vien' fra le urne a celebrar. Come spica verdeggiante Il diletto tuo crescea.

E il tuo crine biancheggiante Parea nato a carezzar:

E a fruir de' tuoi audori E a donarti il bacio estremo E di lacrime e di fiori

La tua polve a consolar. Vieni, o donna sconsolata. Nello squallido ricinto Dove un'aura innamorata

Mestamente carezzò La viola scolorita Che aul cener del tuo fido Di tue lacrime nutrita

Soavissima spuntò. Sotto un salice piangente, Tra un cipresso ed una croce, Della vergine dolente

È sepolto l'avvenir : E quel nome ehe nel petto Ti scolpia la man d'amore, Che del padre nel cospetto

Non osavi proferir; Che dipinse il tuo sembiante Mille volte di vermiglio

Quando il core palpitante Dall'altrui labbro lo udi: Ah quel nome l a questo e a quello

Or domanda una pregliiera. E la morte d'un avello Sulla pietra lo scolpi.

O voi tutti, da crudele Fato umano combattuti

Che quai navi senza vele Viaggiate in questo mar, Sulla tomba in cui riposa Un diletto a voi rapito In quest'ora tenebrosa Deh venite a Iserimar.

E tu perchè sì presto, o madre mia, Abbandonusti sulla terra un figlio Che dolorosamente ti desia?

Involontaria lacrima sul ciglio Mi spunta, e il cor mi palpita nel petto Se a ragionar di te mi riconaiglio. O rimembranze del sereno aspetto,

E delle voci dall'amor dettato, E degli amplessi del materno affetto. Voi nell'anima mia vi riposate,

Come nel sen di giovinetto ardente Verginali sembianze innamorate. E quando favellar soavemente Odo una madre coll'amata prole, Che nel medesmo polpito consente :

E il suon delle doleissime parole In quell'età beata mi trasporta Che con rammarco rimembrar ai suole, Una voce repente mi sconforta E mi dice - Colei che lo tue voglie

Aller quetava, sh! troppo presto è morta. --Na più non ei attristi l'orror della fossa.

Vedete quegli astri? - qui polvere ed ossa... I nostri diletti saliron lasso. E già de' futuri già sanno il destino,

Proteggon le genti che sono in cammino, Compreser gli arcani del tempo che fu. Il gemito, o padre, che l'esco dal seno

Fra gl'inni che allegran l'eterno sereno Del figlio beato s'accoglie nel cor, E mentre lo credi qui dentro sepolto Ei dice all'Eterno con supplice volto - Consola il martiro del mio genitor. -

Non muore disperso sull'aura notturna Che lene susurra tra i sslei dell'urna, O donna, il sospiro del petto fedel; E al par dei sospiri che al tempo giocondo

Sfogavan la piena del sen verecondo È caro al tuo fido che t'ama dal ciel. E suona oltre il regno dei mondi lucenti, O madre, la voce degl'inni gementi Ond'io disacerbo l'immenso martir :

Mi vedi se assorto m'ispiro al ereato, Mi vedi ae ai mesti favello inspirato,

Mi vedi se fervo di santo desir . . . . . . . E quando, vareate le nubi e lo stelle,

Non cupo rimbombo d'umane favolle,

Ma l'eco dei cieli per noi sonerà:

Udremo la voce de'nostri diletti. -O spirti, diranno, tra gli angeli eletti Venite alla gioia che fine non lia -Siccome il torrente precipita al piano, E il siume va in traceis del vasto oceano, E un porto sospira la nave nel mar, Sospinte nostr'almo da vago disio Sospiran la pace eli'è in grembo di Dio. Ah quando i diletti potremo abbracciar ?

### SIMEMBRANZE D'INFANZIA.

O care soglie dell'ostello avito! Dite, dite i consigli E i voti e i preghi che con mesto affet to La madre a mo volgea, Allor che fui rapito Ancor fauciullo al sno grembo diletto. - Fuggi, selamò, i perigli Ond'è piena la vita, e qual partisti A me ritorna affettuoso e puro. -Poi nell'estremo istante " Per man mi prese; il suo congiunse al mio Labbro tutta tremante, E fra i singulti risono l'addio. Cigolaron le rote; il guardo estremo Diedi al tetto paterno, E eoi cenni del volto e della mano Al auon risposi dell'addio lontano. Ma tu, giorno sereno Che il figlio sospirato Della donna gentil rendesti al seno. Dal confin del passato Sfolgorante l'affaccia al mio pensiero. Quando il bramato raggio Sulla vegliata coltre alfin battea, Salve, salve, io dicea, Beatissimo di ! nel tuo viaggio Mi vedrai consolato ! Perchè di penne armato Il cavello non era, o qual baleno Non volai aul terreno? Allor else di lontano al guardo apparve Il nativo castello, e sulle antiche Torri e sui rudi tetti E sulle verdi collinette apriche Morir vidi del sole il raggio estremo, La piena degli affetti Con più tumulto m'ondeggiò nel seno. Forse chi m'era sppresso Nelle tronelie parole in quell'istante Il commosso sentia spirto ondeggiante. Tregue, tregue al disio - la man percuote

L'umil porta degli avi ; e a quel rimbombo

#### POESIA LIRICA

La under si riscuote. —
Nella sala paterna il nome mio
Festeggiato risuona, e tre dilette
Sorrelle pieciolette
Mauvon dall'alto frettolose il piede. —
Qual mi si slancia al collo, e quale il fianco
Calle patine m'abbraccis, e qual si vede
Stellarimi dinante:
Nel materno sembiante
Alfin l'altana si sazia, e la consola
Una dolcezza che non ha parola (1).
Giaspero Montandili. Dorrio.

ALLE STELLE.

Lingue arcane del fato, e correttrici Dell'umana famiglia, ed ai tiranni Ed ai regni sanguigne orride luci Voi stelle non dirò; perocchè ignare Delle sorti mortali eternamente Sulle nostre sventure escreitate Strette in nodi d'amor danze tranquille. Ma ben dentro quest'inno, che s'infiora Del vostro luminoso almo sorriso, lo prenderò l'eterea vaghezza Che nei tremuli erini rugiadosi Vi laseiava la mano irradiante Che generovvi. E canterò le belle Misterioso fantasie che in petto Degli umani piovete; io che dai primi Anni v'interrogai lungo il nativo Torrente ad una ad una, e la pupilla Soavissimamente nei levanti E nei vostri stancai tardi tramonti.

Già sopra le turchine onde dei mari, Sulla vergine terra inghirlandata D'ogni pianta, d'ogni erba e d'ogni fiore Nati dalle feconde aure di Dio, La distesa de'cicli azzurreggiava, E voi non anco del sereno olimpo Ingenmavate le corone, o vaghe

(1) Selte son molte poscie des ci lasciva il Montaselli da lobere a la parsida dei consecte e quella religiona necisità in quale, antidei somiente, accessar, regionale del la consectionale del consectionale del casa del Filsen mos susque terroi is anoma più precisa; onde tat finate, api che si crede, in "indonira, tanto in frence issua presiona e resulta. Creatoma di presenti proposita del consectionale del consectionale del concorrere più d'una volta questa laccialità eramonia e principalmente in quelta trac Rimondoranza d'infanta, in qui della consectionale del consectionale del contratori della consectionale del consectionale del contratori della consectionale della consectionale della contratori della contratori della consectionale della contratori della concia contratori della concia contratori della contratori della contratori della contratori della contratori del

ZONCADA. Poesie.

Splendidissime figlie irrequiete Del firmamento. Però il giovin mondo In eterne non era ombre sepolto. Chè tutte quante sorridean le cose Ne'vivaci colori in che le pinse Col versar di sua prima onda la luce : La luce che al rotar vostro improviso Trepidando si scosse, ed in governo A voi concessi i suoi fulgidi rivi. Il bel volto di lampi vi diffuse, Così pure e leggiadre e redimite De'vostri raggi, con argenteo passo E divine carole armoniose La superna prendeste ampia campagna, E dai beati lucidi zaffiri Di celeste ineffabil melodia Salutaste la bella alma del mondo. Tutta de'vostri verecondi aspetti S'allegrò la natura, e la virtude Senti che da voi cade: allor più licto A vostr'occhi s'aperse e innamorato Il popolo de'fieri, e le commosse Acque esultaro, e svolser le correnti Sfavillanti nei nuovi astri più chiare. Un profumo, una vita, un'armonia Incessante correva, e gli animali, Varia e immensa famiglia, sd ammirarvi Vennero anch'essi; e quei che peregrini Sortiro delle lievi anre l'impero A voi spingeano il volo e sulle penne I vostri raccoglican primi splendori. Ma la pupilla, che del suo baleno Vincere vi doveva, aneor nou era-Cara d'Eva pupilla l o benedetto Raggio, e il più bello ebe di sè l'Eterno A natura donasse, oh come dolce In lunghissime veglic imaginose Ti aflissavi alle stelle e amoreggiando Alternavi con lor sguardi e sorrisi l Tu pel queto silenzio della sera Nelle terse e tranquille onde del lago Le cercavi, e formar parean le stelle Ivi dentro a te sola una corona. O Eva! e allora che cadenti fochi Della notte fendevano i sereni, Soleando dietro sè l'acre di luce, Stelle del ciel tu, nuova e semplicetta, Verscemente le credevi, e al colle, Là dove quel fallace astro si spense, Sollecita correvi e desiosa Per comporne slle trecce una ghirlanda. Ben spesse volte l'amoroso lume D'espero rubicondo, che s'accende Dal vermiglio tramonto e tra le rosce Nubi sciutilla, ti gemmava il criue; E sovente a tua vista, che di velo

Mortal fu in pria men chiusa, i cherubini Appendevano agli astri il luminoso Lor diadema; ivi il fiammante volo Raccoglievano al sommo, e di quegli astri Pel raggio rapidissimi calando, Sull'arpe a te scioglican l'inno d'amore, Come al fior che di sue molli fragranze Ne'giardini del ciel non olezzava. Perehè, o stelle, con lungo ordine d'anni V'aggiraste dappoi nell'universo, Non perdeste di luce una favilla. E se la colpa del primo parente Ci raddoppiò le tenebre sugli occhi, E se fuor del terrestra paradiso Furon l'aure da nuvol tenebrate, Voi non men vaghe radiaste, e ancora Al morire del giorno i mesti veli C'inargentate della notte e pia Sul dolor el pioveto una favella. Chi a voi non guarda, o stelle? Inspiratrici Di reconditi affetti alle gentili Alme, cui destre fantasie son vita, Eloquenti splendete. A voi più bello Coll'ardita de'carmi ala il pensiero Vola, e quasi alle vostre arcanamento Le sue segrete melodie confonde. Gli spirti ebe d'amore banno intelletto I desiri, le gioie e le speranze A voi fidan solinghi. Pudibonda La promessa donzella, che le coltri Sospettosa veglio l'ultima notto -Di sua virginitade, anzl l'aurora Al verone s'alfaceia, e dolcemente Dai lavaeri marini ecco levarsi Il bell'astro di Venere, e il più santo Raggio lasciar della fancinlla in fronte. Voi fra ignote marine il navigante, Che sembra veleggiar per l'infinito, A spiar sta lungh'ore, e del cammino Tutte vi chiede; a lui, non viste ancora, Altro il volto scoprite, ed altre, come Riso estremo d'amico abbandonato, Delle brune il velate acque lontane. Fra i deserti del ciclo interminati, De'flutti fra gli altissimi silenzi, Fra la calma dei mondi, entro le sfere Ei sublima la mente e vi saluta. E se allora else a voi canta da poppa, E in eor volge il ritorno, orribilmente Corre sulle incitate onde sonanti Il turbo e le solleva alla tempesta, V'invoca; e voi fra rotta ombre apparita Nello sdegno del mar roggi di pace. Oh come mestamente all'infelice, Che gli estinti ne'eampi ermi lamenta, Sulle tombe lucete! A voi col eiglio

Ata il sopiro, e penetrar d'un guardo II vottro, idità puro elemento II vottro, idità puro elemento E cercarvi la cara alma commista: Na iranozi e solo tucito accompagna Vostro lume che al carro etra calando, A dui rammenta la vital fiammello Che nella notte si spegnea dell'urna. E voj, stelle, morrete. Il di supremo Scomporrà vostro danze, e disferente Vi sperdepre dallo di dell'unmoto Trono, lo aguardo distogliendo, a voi L'Ounispontes soppiero la luce.

#### IN MORTS DI UGO FOSCOLO.

O Zacinto, o bellissima fra quante Ondicerchiate terre il sol vagheggia, Dove le travagliste ossa per lungo Ramingar e per molta ira di fati Posan del figlio tuo? Quando negli occlii Il dolce gli fería lume degli astri, E pensoso moven per le feconde Nostre italiehe glebe, ei l'atra enra Della deserta sua vita affannosa Venia molcendo nel desio di norre Divotamente la sua stanca polve Sulla polve de'padri. Alto seduto Talor sopre le eime erma de'monti, Ai materni suoi tetti salutando, A te da lungi pur tendea le braccia, O Zacinto, inviandoti il sospiro Che dovea nelle tue tombe acquetarsi. Ahi eke un sasso nell'ionico terreno A quel grande non sorge, e l'odarata Degli aranei flarenti aura soave A lui non snira, e il cener consolato Non bacian le natali onde gemendo!

Ben ne'suoi fatieosi anni più verdi, Come lo spirto di fatal sciagura Gli parlava nel cor, vaticinando A sè veniva dopo gravi errori Disonesto sepolero illacrimato; Chè in poche zotle sotto estranio ejelo Interrava le membra, ove conforto Non è di pianto e d'urna che distingua Do tante abiette salme e non mai vive. Le onorate reliquie. O gloriosa Donna de'mari, else di tue grandi ali Le gentill proteggi arti che bello Sulle treere ti fanno il diadema, Togli J' indegna oblivione, o dorma Piamente co'tuoi bardi negli orti, Che suburbani tu sacri agli avelli, Il cantor de Sepoleri. Il lungo sonno Di morte gli lusinglii il gemer mesto

Di fonte e d'ospital fronde dimessa, Mentre vergin britanna innamorata Andra crescendo al miserevol marmo, Educata dal pianto, una viola.

Eran questi i solinghi orti tranquilli Ove spesso movea la disdegnosa Anima d'ligo, quando irata al molto Insultar di fortuna ed alle nmane Colpe pace ehiedea: poi la severa Fronte spianando dimettea lo sdegno A vista delle tombe, ed una stanca Calma, quale nel campo era diffusa, Gli raccendea nel euor più caramente Le gioie vereconde e fuggitive. Oh! quante volte il bello italo cielo E le serene uotti, consolate D'amorosi liuti, ci sospirando Pensaya! Gll ridean nella memoria Le venete Isgune e I freschi colli Ove per la dolente aura le dolci Rime ondeggiano ancor del mio Petrarca, Che ad Amore imparò nuove querele. Nè senza pianto ritornò la mente Ai lavacri dell'Arno, e agli oliveti De'sempre verdi poggi lariani, Del cui riso l'azzurra onda sorride.

E tu, Grecia? il sospiro, onde la vita Gli vestivi la forte anima altera, Sì rendeva morendo. Al cor l'estrema Raccogliendo virtu, dalla deserta Coltre levò lo stanco capo, e a un greco Petto (4), cui greco furibondo ferro Fratricida poi ruppe, arditamente Tese le palme e grido forte : Oh patria . De' magnanimi madre, oh generosa Stanza d'eroi! Dalla tun saera polve Risorgerai più bella e spaventosa All'odrisio tiranno, e da'tuoi monti Spireranno a Bisanzio aure di morte. O Cheronea, ancor sarai! Dall'alto Verrà il sole a cercarti, e il sol di Grecia Ancor vedrà ne'tuoi campi eruenti Epaminonda l O Termopili, o sassi Di Corinto, o Pireo, che non poss'io, Ove più ferve, in voi cerear la pugna, E, novello Tirteo, l'orrida corda Toccar che l'inno iratamente freme Delle battaglie! Tu la dolce terra Bacia, o amico, per me: l'ultimo nddio Reca a'miei mari, a mie montagne, e al Greco Di' che duri a virtude, e che sol morte Libera l'uom dove un tiranno impera.

(1) Nel giorno che Foscolo moriva fa visitato dal conte Capodistria, che, andando ad assumere la carica di presidente della Grecia, trovavasi allora in Inghilterra.

## L'AURA AUTUNNALE.

Aura che mite spiri. Come lontana melodia ti sento; In suon flebile e lonto Tu la vaghezza, che morì, sospiri. Grande è per me diletto Udir solingo il tuo segreto pianto; Ho la tristezza accanto, E sua mi stilla voluttà nel petto. O mite aura, non solo Lamentare alla terra; a me d'intorno Gemi, o pietosa: il giorno S'apre all'uomo, e alla sera affretta il volo. Della cadente vita Imagine è l'autunno : quella fronda Che vedi moribonda Pur or di giovinezza era vestita. Candida luce e pura Ridea d'amore a questi colli, ed ora Vien meno e si scolora E di mestizia sol parla a natura. Tal per noi d'improviso La primavera dell'età si perde: Non più traccia di verde, Lume non più d'innamorato riso. Aura autunnal, l'antica Tu mi chiami nel cor melanconia, Tu svegli l'arpa mia, Come l'invito d'una cetra amica.

### LA VALLE.

Il eiel sempre t'arrida, Cara valle gioconda E di silenzio fida. In to di onda in onda Il ruscello va lento Con suono di lamento. Tutta se'chiusa intorno Di facili colline: Da lor ti scende il giorno Coll'anre mattutine, E da lor l'ombra nera Ti cade della sera. Come appena ritorna A noi l'età più grata, E di sno riso adorna La terra sconsolata, To vesti la bellezza Della natia verdezza. In te prima si desta La violetta amica,

E qual veggiam modesta Verginella pudiea, Con basso capo umile Sta nel vivace aprile. Austro talor s'aggira In sulla rupe altera, Ma qui del vento l'ira Non tocca primavera: Ne qui l'onor si sfoglia Della tua fresca spoglia.

Quando al colle vien meno Del sol la rosea luce, Nel placido tuo seno L'augello si riduce : E poichè il giorno ha pianto Muor col giorno il suo canto.

In te bel sonno è l'ora Che, dispiegando un velo, Le cose discolora E tutto instella il cielo. Non mai più dolce calma Venne pel eiglio all'alma. O valle, in te m'aggiro Snl for degli anni mici. Tu accogli il mio sospiro: Come il mio cor tu sei, Che in umil sorte e pura Più gusta la natura.

### LA GIOVINEZZA.

Corri su fuggitiva ala veloce, O giovinezza: lieve Sfiori la terra, e di tuo viver breve Già al fin se' giunta, e a te si spoglia il verde : Un bel raggio eosì spunta e si perde. O giovinezza, o primo di natura Leggiadro fiore che di vergin pura Stai sulla guancia molle, Ah! perchè mai sì tosto ne abbandoni, Nè ti rinnovi come il fior del colle? Per te i dumi si vestono di rose. E il mondo si colora In luce soavissima di cielo: Par che per te più rosco l'aurora E argenteo più abbia la luna il velo,

Teco vien quell'affetto che ragiona Nell'anime non morte a gentilezza; Teco vien l'allegrezza, E il sorriso e la speme e i dolci orgogli; Ma se tu manchi, tu di lor ci spogli. Allor ch'è mai la vita?

Ve' la autunno la foglia inaridita:

Cade; e un giorno si bella,

Or stride sotto Il piè del giovinetto, Che la preme e di lei più non favella.

### INVITO ALLE BOSE.

Ecco il maggio sereno: a chi le brama Ecco le rose, o giovinette. Fuorl Useite, o giovinette, alle odorose: Questo è il tempo sonve che richiama Alla giole gli amenti, al riso i fiori. Alle rose, alle rose,

Alle rose, alle rose, alle più molli Della nnova stagion vergini figlie Che fiammeggion tra l'erbe rugindose, Venite alla beltà che innostra i colli. Alle bianche venite, alle vermiglie :

Alle rose, alle rose, Alle rose, alle rose, ove un bel raggio, Nascendo, imprime la ridente aurora, Al fior che a voi simile il cicl compose, Venite a quelle onde si pinge il maggio,

A quelle onde l'amore si colora;

Alle rose, alle rose. Alle rose, alle rose, e ghirlandette Tessete sì che il crin ve ne sorrida. Tra lor, cantando, l'usignol si pose: E par dica; o leggiadre giovinette. Pria che più in cielo il sole arda e le uccida,

Alle rose, alle rose,

### LA CAMPANA DEL VILLAGGIO.

Dalla torre del borgo Per l'aer queto un suono si disserra, E propagato va di villa in villa. Qual altro suono in terra A te puote adeguarsi, o sacra squilla? Come un primo lamento Di mestissimo amore Oh quanto alla commossa alma lo ti sento ! Sovvienmi Il tempo di mia nuova etade, Allor che desioso Pei campi, cui vestia verde beltade, A te porgea l'orecchio e in esso il eore. Sempre rammento i cari Richiami tuoi nel di festivo, guando In me stesso esultando Prendea riposo dalle umane cose,

Lieto io veniva ai benedetti altari. Rammento la preghiera Che sì pietosa infondi Quando par che tu chiami in ciel la sera. Taccano l'aure allor, taccan le frondi.

E, adorno II sen di rose,

Sol dinanzi alla povera chiesuola Basso iterar s'udia La più doleo parola Che suoni da mortal labbro, Maria. Rimembro ancor che la procella irata S'accampans, ud cisio.

La humina moore de la procella irata Secenapsa su cicio procella irata Secenapsa su cicio per la consulta Folto di nubi disvolgendo un velo : Sicomo del battuto arbor la foglia lo tremai col villan che si piangea Dell'ostello paterno in su la soglia. Spesso il lampo correa, Cupo mugghisra il tuono, E giù dal fosco grembo Protota a verase s'apria grandine il nembo.

Pronta a versar s'apris grandine il Ma il tuo rapido suano, Periglioso per sè, fatto possente Per la preghiera dell'accolta gento, Alto maudavi, o squilla, E indi l'aria parca farsi tranqnilla. Fuggi, demone, fuggi,

ruggi, demone, toggi, Invan nel tuon tu ruggi: Del sacro bronzo e pio La voce trionfal voce è di Dio. E già riappare il giorno: Già il queto mondo di sereno è

Già il queto mondo di sereno è adorno, E col mio core dalla plaggia aprica Sorride intatta al sol l'umida spica. Ma oimè! di giole vereconde e sante

Tu soi fonte non m'eri ai giorni lieti: Quante lagrime e quante Non versai della notte entro i segreti!

Tu con lenti rintocchi Sulle meste de'morti crme campagne Mi piegavi i ginocchi,

E in armonia funchre Tu le sorelle mie, le mie eorapagne

Addormivi nell'ultime tenèbre. E verrà di che tu a me pure intuoni La suprema partita;

E com'ora dileguano i tuoi suoni,

A me così dileguerà la vila (4).

Agostino Cagnoli. Porsie.

(1) Agoulino Cagooli da Reggio (morto, se non erro, nel 1516, la est si soli 3 à anni), anina dolor, affettuare, pia, fe'eratria di a ne' soul vera; lossi presago della pia, fe'eratria di a ne' soul vera; lossi presago della poleri cin affetto non hegiardo. Se nella soverettia ma per sempre schichto ribodomia della soa vera non el fa molto pronser, el commorre però asavemente el di electrorisco del monte producto del molto pronser, el commorre però asavemente el di electrorisco del manero, quanti suomo forel del mondo presente del producto del producto della producto del producto del

ALL' ANGELO CUSTODE.

Custode mio,
Angel di Dio,
Mostra la strada
Al tuo fedel,
Ond' ci sen vada
Sicuro al ciel.

Sieuro al ciel.

Sono in cammino,
Qual pellegrino:
Per via sì lunga
Scorta il mio piè,
Ond'io il giunga

Insiem con te.
Il temerario
Nostro avversario
(Ahi! con rimorso
Confesso il ver)
Torse il mio corso
Dol buon sentier:

A te sia lode,
Mio buon custode:
Da te, qual pria,
Mostra mi fu
La dritta via
Della virtù.

Quando fia giunto L'estremo punto, In eui la morte Mi spingerà Verso le porte

D' eternità, Deli impugna l' armi Per tutelarmi.

E grida all'angue Che mi sviò: Di Cristo il sangue Lo riscattò.

E vibra al petto
Del maledetto,
Vibra quel brando
Che Dio ti die,
E fo che urlando
Ti cada al piè.
Oh con qual zelo,

Se salgo al cielo, A que celesti Che incontrerò Quanto facesti

Narrar godrò!

rietà e colore, e questo ancora ti dà imagine del ano sentire. Per tutto stringere in uno, egli è, se mal non mi appongo, il Lamartine dell'Italia, meno fecondo, meno imaginoso del francese, ma certo più vero, più castigato.

Oucl buon figliuolo Di Tobiolo, Che sano e salvo Fe' lieto il cor Del cieco e calvo Suo genitor. Non cbbe guida Di te più fida: Angel beato, Tu pur così Mi vegli a lato La notte e'l dì. Te forse bello Qual Rafaello, Dopo il sentiere Che scorso avrò, Sopra le sfere Mirar potrò. Custode mio. Angel di Dio, Per via sì lunga Guida il mio piè, Ond' io la giunga Insiem con te. L' ANNUNZIAZIONE. Anima mia, che sorgere Vedi nel ciel quell'astro Spedito per espellere L'universal disastro, Anima mia, magnifica, Magnifica il Signor. Scaecia quell'astro amieo; Soavi nubi irrorano Di lesse il troneo antico,

Vedi nel ciel quell'astro Spedilo per espeliero E. I universal diasatro, son superiori diasatro, son superiori diasatro, son superiori diasatro, son superiori diasatro anieo; Seacia quell'astro anieo; Seacia dia l'arcono dia l'astro diasatro dia l'astro dia l'astro

Cerca fra pompe splendide Qualche regal beltă. Ah no: su vil tugurio A povera donzella (Più del suo giglio è candida Ouell' umil verginella) Drizzando il guardo estatico, Ecco ci ripiega il vol. Ella all'aspetto insolito

Ella all'aspetto insolito Si cangia di colore, Abbassa gli occhi e pavida Sente agitarsi il core; Ed ci, rassicurandola,

Dice, prostrato al suol:
Dio ti salvi, o Maria, di grazie piena,
Su cul scende dal ciel luce sercua:
Teco è il Signor, di cui tu sei l'eletta,
E fra le donne sei la benedetta.

Questa sereua luce Di Dio lo spirto adduce. Per quel che scende in te spirto fecondo Concepirai quel Salvator del mondo Che figlio dell'Altissimo fia detto,

E'l nutrirai col tuo virgineo petto.
Perpetuo il regno fia
Del Figlio di Maria.
Sceso dal tahernacolo del cielo,
Dell' Eterno il decreto io ti riveto;
E se tu vuoi saper qual fia tuo figlio,
Contemplane l'inago in questo giglio:
Prendillo e il guarda in esso,

Che Dio tel manda, Ei stesso, Ed ella, sparsa di gentil rossore, Risiponde: Ecco l'ancella del Signore: Pochède depò di secrmi al gran riscatto, Secondo il verbo tuo di me sia fatto. E'l mesagger sovrano Le porge il giglio in mano. Poi di nuovo le penne disserra, E, qual venne, raggiante sen va: Oh qual gioin os ente la terra!

Oh qual festa ne'cieli si fa! La natura, fra i segni più lieti, Sembra fatta l'impero d'amor; E gli spirti de'consci profeti Se l'annunzian nel limbo fra lor.

# IL PRIMO AVVENTO.

Per colui che si prepara
Alla cuna cd alla croce
Ogni cor divenga un ara,
Inno sia ciascuna voce.
L'uom per secoli si giacque
Fra le tenchre del duol;
Ma dal tutto il gaudio naeque,
Ma dal nembo emerse il sol.
Laudi al Figlio dell' Eterno
Che all' avvento si dispone:
Diverrà per noi l'inverno.
La viù florida shazione.

Coro alato il vol disserra Su Betlemme a spazior: u Gloria al ciel, pace alla terra u Su quell'antro udrem cantar.

Que' begli angeli, che seesi Fervon là di tanto zelo, Di per di ben nove mesi Numerarono nel cielo. Ve'che libransi sull' ale, Ve'che tempran l'arpe d'or! Forse un inno trionfale Or concertano fra lor.

Na qual cantico gioloso
Già diffondono d'intorno?

salve, Avvento giorioso!
Tu sci l'alba d'un bel giorno.
Cesseran le lunghe pene
Che ci destano pictà;
Saran rotte le catene
Dell' afflita umanità. "

Salve, Avvento; io te direl Precursor di splendid'anni: Del natal tu nunzio sci. Di Gesù sarà Giovanni. Te con gli angeli saluto, O bel Fosforo d'amor; Ed un inno anch'io tributo All'Avvento del Signor.

### IL -NATALE DI NOSTRO SIGNORE.

Di Betlemme nell'antro romito Suonan l'aure d'un flebil vagito, E la notte s'adorna di rai Che sull'antro disceser dal ciel: Dammi l'arpa, gran figlio d'Isai, E m'infiamna del sacro tuo zel.

Dammi l'arpa: già nacque l'eletto
Dai profeti cotanto predetto:
Già si compion le varie promesse
Ch'ai veggenti l'Eterno dettò:
Dall'antica radice di lesse
L'aspettato rampollo spuntò.

Lui, librati sull'agili penne, Lui salutan con conto solenne Cento spirtl che addussero seco Dalle siere tre belle virtù: Elle, entrate nell' unile speco, Già corteggian l'infante Gesù.

I pastori la corron frattanto
Che gli ha desti l'angelico canto.....
Oli beati beati que' primi
Che dan baci sul tenero pie!
Ei discese pei sommi e per gl'imi,
Ma i pastori vuol urima che i re.

Disdegnando le pompe dei prenei Nascer volle su poveri cenei: Con Pesempio sull'alme già regna Dell'Eterno Peccelso Figliuol: Neonato maestro c'insegna L'efficace dottrina del duol.

Di sua scuola modello vivente, A sè chiama la povera gente: Un collegio d'apostoli santi Fra la plebe formarsi saprà: Oh qual norma ci mette davanti! Nudo nacque, più nudo morrà.

De' pastori seguendo la traccia A quell'antro proceder ci piaccia: Ed entrando quel fasto lasciamo Ch'è sprezzato dal nostro Signor: Oli felice quel figlio d'Adamo A cui Cristo pur nasca nel cor!

Ma qual fischio, fra 'l canto gioloso, Vien dal fianco dell'antro petroso! Ah l' intendo: quel balzo s'è seisso, Ch'è coperto di ghiaccio brumal: Manda un fischio dal fondo d'abisso Il convulso serpente infernal. Uora, gioisci: non odi Satanno

Quai da segni di rabido affanno?
Uom, gioisci: già venne quel forte
Che all' inferno la preda torrà:
La sua vita ti scampa da morté,
La sua morte tua vita sarà.
Oh portento, nel nostro riscatto

Il gran Verbo già carne s'à fatto!
L'infinito, tra fasce ristretto
Non monarea ma servo si fe';
Alla morte si rese soggetto
Clii di morte capace non è.

E la morte per esso diviene
Bella meta di un corso di pene:
Pel eredente nel santo Vangelo
È la morte soave sopor;
Ella gli apre le porte del ciclo,
Ella il premia d'un lungo dolor.

Lia ii premia d'un fungo door Fra migliaia d'angeliche lingue La sua voce ne' cieli distingue Gratitudin che a' piedi di Dio Or ringrazia l'eterua pietà: Ah d'unirmi con essa desio Ch'ella viva nell'alma mi sta.

### ' LA VERA FELICITA'.

Felicità! ti cercano Tutt'i mortali a gara; Ed alla fin che trovapo? Una fuuerea bara! No, quel che tende al termine Felicità non è. Mondo, al tuo di più splendido Succede eterua notte: Fasto, poter, delizie, Tutto la tomba inghiotte: No, quel che cercan gli uomini Non si ritrova in te. lo, ch' era ardito ed agile, Misero or languo e torpo!

Misero or languo e torpo!

Ma sopravive l'anima

A questo fragil corpo,

E in essa, in essa germina

Le mia felicità.

De mia teitera.

Di pianta preziosissima

Di eui la fede è il seme,
Pianta che poi, coprendosi
Dei fiori della speme,
Al fin divien frattifera
Di doppia carità!

Fruttifera pel prossimo,
Fruttifera per Dio,

Ed ambl in me gli avvincolo, Chè in mezzo a lor son io, E quasi in me medesimo Stringo la terra e'l eiel. Le tre virtii producono

Dell'uom l'interna pace, E tutt'e tre gli recano Felicità verace, Fin ch'ei non vegga splendere L'eterno Emmanuel.

Pel misero mortale S'è misto il ben col male, E il mal talor contiene Ciò che produce il bene. Felicità verace È un sogno del desir: No, l'uom non n'è capace Che sol nell'avvenir. L'ape che forma il mele Ha un pungiglion crudele, Le rose porporine S' arman d'aeute spine; Screnità si bella Ch'or ride intorno a me Qualche feral procella Forse già cova in sè. Avanti elie si muoia Non v'ha perfetta gioia: Valle di pianto è questa,

Non v'ha perfetta gioia: Valle di pianto è questa, E tutto all'uom l'attesta; Prosperità del mondo È un lampo passegger: Nel nappo del piacer.

Ben so che i vati a coro
Cantan l'età dell'oro;
Ma v'è mestier età lo dia
Ch'è una menzogna antien?
Da vari mali oppresso
Sempre il mortal soffrì,
E come soffre adesso
Soffrese ognor così.

Età dell'oro, à cuella

Sempre è l'affanno al fondo

Sofferse ognor così.
Età dell'oro è quella
Ch'eternità s' appella,
Ove virtù produce
Perpetuità di luce.
Qual è quaggiù la sorte
Del misero mortal?
La vita il mena à morte,

Il ben finisce in mal.

Generatio practerit, generatio advenit, terra autena ju neternum stat.

So che favola si dice
Quella mistica fenice
Ch'ha nel tumulo la culla,
E pur favola non è.
Ella è vecchia ed è fanciulla.

È passata ed è presente, E chi guarda attentamente Può vederia innanzi a sè. È una ruota la natura, Gira, gira, e sempre dura; Una ruota è il ciel che alterna

Senza posa e notti e di: Le stagioni ch'ci governa Si succedon rotcando: Ad un unico comando, Tutto circola così.

Or recede, ed or s'avanza, Quasi fosse eterna danza, Questo moto; e innanzi a Dio Danzan cieli e terra e mar.

Incessabile desio
D'esser grato agli occhi suoi
Soi produce il prima e'l poi
Nel gran inoto eircolar,
Antichissimo pensiere
È la danza delle sfere,

E di Samo il savio antico Dall'Egitto il derivo. Ammirando io benedico L'intelletto portentoso Che il gran circolo operosi

Che il gran eireolo operoso Col voler preordino, Tu progenie de' mortali Tu pur ruoti e scendi e sali: Scende il padre, sal la prole, Ma riman l'umanità.

Come cade o sorge il sole, Così fa la specie umana: S'avvicina e s'allontana, Parte, è ver, ma tornerà. La natura intera intera Si può dir Fenice vera: Gli accidenti o non l'essenza

Vi si mutano tuttor. La medesima esistenza, Ch'è un mirabile portento, Nasee c muor ciascun momento, E nur mai non nasce o muor.

Quando il sol fra nubi scendo E invisibile si rende, Chi può dir che il sole è morto S'ei rinasce iu sul mattin? E vedendolo risorto

Lo troviam più bello ancora: Stolto è l'uons che s'addolora Se ha il medesimo destin. Veggo ben ch'io parto omai, Ma ne' figli io già tornai ; E pur essi in si gran moto Torneran ne' figli lor. Vera morte è nome voto.

V'è soltanto aurora e sera: Pur dirò ch'è morte vera Quella sol del percator. L'esistenza ch' è infinita Dà l'idea di morte e vita: Vita vera e vera morte

È la doppia eternità. Vita eternal... oh lieta sorte! Morte eterna l... orrendo fato? Quest' idea mi fa beato, Quest' idea tremar mi fa.

ESTASI D'ANGRE.

Amarti, amarti io bramo, Ma pur chi sa s'io t'amo? Al nascer d'ogni aurora Sclamo, o Signor, cesi. Se mal t'amò linora Ouel che m' hai posto in seno, Fa che ad amarti almeno

Cominci in questo di. Se in cicl d'amor v'e l'ara, S' ivi ad amar s'impara, Per ben amarti solo Esser desio nel ciel.

ZONCADA. Poesie.

Deh fa ch' io spiechi il volo Per gli ampi eterei giri. Fa che lassu ti miri Raggiante o senza vel.

Ma pur, mentr'io rimango Nel career mio di fango, Fa cho quest'alma ferva Per te la notte c'l di.

Fa che t'adori e serva Ogni ora, ogni momento, Che cente volte e cento Goda sclamar così:

Ouel suol su cui m' aggiro, Quell'aria ch'io respiro, Quel fuoco a cui m'appresso Nell' invernal rigor,

E l'acqua o'l cibo istesso Di te mi parla, o Dio; E in tutto amar desig Il mio benefattor.

Fa ch'ogni mio devere Si cangi in mio piaccre, Che amaudo e ligli o sposa Nou ami in lor che te:

Ch'io t'ami in ogni cosa, Sia ch' io cammini o segga, Fa che in ogni uom ti vegga, Fa ch' io ti senta in me.

E fa cho in ogn' istante T' offra quest'ulma amonte, Che quanto in essa è ascoso, Sia gioia, sia dolor, Che l'opra, che il riposo.

Che l'alba, che la sera, Cho la mia vita intera Altro non sia che amor. E quando fia finita

Questa mortal mia vita, E fra perenni canti L'anima mia sarà, Fra gli angeli e fra i santi Alfin godro sciamarti: È breve per amarti La stessa eternità (1).

Gabriele Rossetti. Poesie.

(1) Non ch'io creda che queste pocsie del Rossetti (morto a Londra nel 1854) siano degue di essere proposte a modello, ma per dare un'idea di quello che alcuni moderni intendonu per poesia popolure, ho qui recati questi saggi, che iu tolsi dall' Arpa erangelea e che a me parvero de migliori di quel grosso volume. le non neghero al Rossetti l'ucume e la dottrina negli ultri suoi lavori, e principalmente nel suu benché fantastico commento di Dante; ma grande poeta non parmi, checche altri scrivessero in contrario. Ne' suoi versi

### LA MIA GIOVENTU'.

Lamento sui fuggiti anni primieri,

Che fecondi di speme Iddio mi dava

E di ricchi d'amore alti pensieri?

Cor mundum erea in me, Deus. (Ps. 50.)

Tra giubili ed affanni io m'agitava Ed incessanti studi e bramosia Di sollevarmi dalla turba ignava: E spesso dentro al cor parola udia Che diceami dell' uom sublimi cosc. Tali che d'esser uom insuperbia. Papille aver credea sì generose Il mio intelletto che dovesser tutte Schiudersl a lui le verità nascose; E di ragion nelle più forti lutte Io mi scagliava Indomito, sognante Che sempre indagin Inmi eccelsi frutte. Quella vita arditissima ed amante Di scienza e di gloria e di giustizia Alzarmi imprometteva a gioie sante. Nè sot fremeva detl'attrui neguizia. Ma quando reo me stesso io discopriva, L'ore mi s'avvolgean d'onta e mestizia.

Poi dal perturbamento io risaliva

trovo uoa facilità acquesa, che poco o nulla dice, a tratti idee poco meno che metalisiche a fianco di uon volgarità, cho riduee It verso ad essere nulla più che prosa rimata; v'è ne' suoi inni alcun che del Metastaaiu e del Frugoni, senza la gruzia del primo, senza la vivezza del secondo. Qua, la appaiono di fetici lampl, ma sgraziatamente si smarriscono, a dir così, nel vuoto delle idee che luro foono corona. La frase non è popolare perchè rende un concetto qualunque colle parole plù comuni e di più facile intelligenza che offra il voenbolario, sibbene per lo natura del contetto stesso. Codesta è distinzione ropitalo else potrebbe impedire molte aberrazioni. Ponismo che esprimiate dello cose astratte colle parolo le più sempliei , tantochè ognoso vi compreede, non però voi sareto populare nel vostri versi se queste cose astratte non entrano cella afera delle idee del popolo elso avete tolto a rappresentare, Arroge non tutte le idee del popolo sono poetiche, dunque non tutte possono farsi argomento di poesia. Ia generale la poesia popolare richiede Imagini vive , pittoresche; abborre dalle generalità, dalle astruserie, ama indicare le cose dagli effetti anzichè dalle cause, si compiace del dialogo, delle comparazioni rapide, dei proverbii , figli dell'esperienza e del senso comune , parla al cuore ed alla fantassa più che alla ragione. A questo pattu più semplice sarete nel vostro linguaggio, e più sarete poeta popolare, se avete sortito ingegno ereatore; altrimenti la vostra pretest semplicità dovrà dirsi piuttostu nudità, sciempiezza.

A proposti elevati ed a pregbiere. Me concitando carità più viva. Perocehè m'avvedea ch' uom possedere Stima non può di sè medesmo e pace. S'ei non ealen del bel le vie sincere, Ma altor ehe fulger più parea la face Di mia virtù, vi si mesces repente

D'innato orgoglio il lucicar fallace. E allor Dio si scostava da mia mente, E a gravi rischi mi traea baldanza. Ed infelice er'io novellamente. Se cost vissi in lunga titubanza.

Ond'or vergogno, ab I tu pur sal, mio Dio, Che Iremenda cingeami ostil possanza. Sfavillante d'ingegno il secol mio. Ma da irreligiose ire insanito, Parlava audace, ed ascollaval lo.

E perocebè tra' suoi sofismi ordito Pur trafucea qualebe pregevol lampo, Spesso da quelli io mi sentla irrelito. Egli, imprecando ogni matigno inciampo, Scioglica della ragion laudi stupende, Ma insieme menava di bestemmie vampo. Ed io, come colui che intento pende

Da lobbra eloquentissime e divine, E ogni lor detto all'alma gli s'apprende : Meditando del secol le dottrine . Inclinava I miel sensi alcuna volta Di servil riverenza entro il confine. Tardi vid'io eh'a indegne colpe avvolta Era sua sapienza, e vidi tardi

Ch' ei debaccava per superbia stolta. Trasvolaron frattanto i di gagliardi Della mia giovinezza, e sovra mille Splendide larve io posto avea gli sguardi :

E nulla oprai che d'alta luce brille ! E si sprecăr fra inani desideri Dell'alma mia bollente le faville l Lamento sul fuggiti anni primieri Che d'eccelse speranze ebbi fecondi E di riechi d'amore alti pensieri l

Ma sien grazie al Signor elie, ne'profondi Delirii mici, pur non sorrisi lo mai Agl'inimiei suoi più furibondi:

Sempre, attraverso tutte nrbbie, i ral Del Vangel mi venian raeconsolando: Sempre la croce occultamente amai, Ed Il maggior milo gaudio era allorquando In una chiesa io stava, i di beati Di mia eredente infanzia rammentando: Que' di pieni di fede in che insegnati

Dal care mi venian tabbro materno I portenti onde al ciel siamo appellati? Di nuovo feau di me poseia governo La incostanza, gli esempi ed il timore

Dell'altruì vile e tracotante scherno,

E l'ira tua mertai per tanto errore: Ma gl'indelchili anni che passaro Ritesser non m'e dato, o mio Signore ! Presentarti non posso altro riparo Che duolo e preci e fe nel divo sangue Di eui non fosti sulla terra avaro Per chiunque a'tuoi piè pentito laugue.

### I PARENTI.

Deux enim hanoravit patrem in filis. (Eccli. c. 3. v 3.)

Inno di gratitudine e d'amore Al Creator de'nostri euori amati, Di tutte meravigie al Creatore! Dacché pel fallo prisco doloranti Alla tuce veniam, qual dolce alta Ne' genitori de data "nostri pisati! In ogni coppia umana, oude la vita D'attri unani si volge, ecce una diva

D stri uman si voge, ecco uma dra Pe' figlioubitti carità infinita. Vedi la vergin titubante e priva D'ogni ardimento, simile a cervetta Che intorno guata e de perigli è schiva. Chi nella flevol, timida animetta Opra mutazione inaspettato, Ouand'è fini i coro delle mairi eletta?

Di progenie d'Adamo al ciel chismata Grave è il sen della dianzi paventosa, E il pondo regge da dolor cruciata. Ed il porta con forza generosa? E dopo nu figlio rompro a tanto prezzo D'orrende angosce, altri portar pur osa l Oh di strazii mirabile disprezzo In ereatura si gentil, che solo

Parea nata de'fiori al molle olezzo, Onde béasse a lei d'intorno il suolo E le dolci anre col suo bel sorriso, E morisse alla prima ombra di duolo Per destarsi felice in paradisol

Vedi la donna col suo piecol nato, Che suggenidos li seno a lei sorride: Schben abbilei tanto egli costato, La madre da lim mai non si divide. Isaszista il guarda, insaziato E il proveder cici uno s'alfanni e gride: Animo lieto o da timoro oppresso. Nella veglia o nel sonno la ognor per esso. Lo Bosto, beneda è lei con columbia. Sono, beneda è lei con columbia. Sono esta della con columbia. Sono esta della con columbia. Sono esta della con con enente e ciglio. Sono esta della con cenente e ciglio. Ten nova il pargel con si forte incanto.

Che non ha udito il msrital consiglio:

Allora ei tace e mira e con doicezza
Il lattante e la madre egli acarezza.
Il lattante e la madre egli acarezza.
On triato il giorno, oh trista l'ora, quando
Giace nella sua euna egro il bambino,
E la glovine madre sospiraudo
Ad ogni istante riede a lui vicino,
E invan teneri detti proligando
Tien sulla amate labhea il netto elino.

E invanteuer neut pronganoo
Tien suile amate Isbbra il petto chino,
Ma l'offerta mammella ci bacia appena,
E non la sugge, ed a vagir si sfrena l
Oh con qual lutto miserando allora
La spaventata si rivolge a Diol
Oh come al dubbio che il figliuol le mor

La sparentata si rivolge a Dio I
Oh come al dubbio che il figliuol le mora
Trema se in lei fu reo qualche deslo,
E perdono dimanda e s'infervora,
Promettendo al Signor viver più pio I
I soli angioli ponno nazi all'Eterno
Si srdente prego alzar qual è il materno.

Giorno di liete voci, ora felice,
Quando sceman del pargolo i vagiti!
Quand'ei cerca la dolce genitrice
Con isguardi dal riso ingentiliti!
Quand'ei di novo il caro latte elice
E scherzoso ripreude i suoi garriti!
Tai porge allor la madre inni d'amore
Quai mandar può de' serafini il core!

Ov'alti rischi fervono, Vieppiù la madre ardita Pel frutto di sue viscere Pronta è a donar la vita. Ella, se fera scoppia

Divoratrice vamps,
Verso la cuna avventasi
E il pargoletto scampa.
Se il pieciol piede illusero
Di cupo rio le sponde,
La madre piomba rapida,
E il tragge, o moor nell'onde.
Ella, se il figlio pololis

Tra infetto acre tremendo, Tenta i suoi di redimere, Le piaglie a lui lambendo. Se natria e tetto invadono

Se patria e tetto invadono Empie, omicide squadre, Stringe i suoi figli, e impavida Pugna per lor la madre.

Tal è la nobil donna ingigantita
Dalla materna celestial possanza,
Che a lutte generose opre la invita.
Ma un sacrifizio v'è che ogni altro svanza,
Ed è in lei quell'sssidua ed operosa
Sulla cara progenie vigilanza.

Alma di buona madre più non pesa Finchè non la ne'figli soci destata Di viriti la favilla gloriosa. Nè pusta alma di figlio esser poesta Fra inique gioie, se la una madre ancora Che i vestigi di lui tremando gusta, e occultamente prepa e s'addolera.

> Negli anni primjeri Del forte muschietto, V'è mente selvaggia, V'è Indocile affetto; Par eh'indi s'annunei Futur masnadier. La nicciola belva Se alcun la minaccia. Vienniù baldanzosa Innalza la faccia : Di coloi, di rischi Non prende pensier. Qual è quello sguardo, Qual è quella voce Che frena l'sudacia Del picciol feroce, Incanto sì dolce La donna sol ha. Ed ella ripete, Ripete l'incento. Frammesce sorrise. Disdegno, compianto, E smore gt' infonde, Gl'infonde pietà. Non bada la saggia Se petti inumani Diran che a domarlo Suoi studi son vani: in cor d'una madre Speranza non muor. E quei che parea . Futur masnadiero . S'infiarama del bello, S'infiamma del vero, Divien della patria Gentile decor. . . . . . . . . . (1) Silvio Pelijco, Poe fe.

(1) Totti gii seritti che compose il Peliiso dopo le famore une sventure sentoso dell'infinochimento della sun mente; tut i trori quel sono co che di languido che accusa nan velontà che si di vinta. La rasegnazione, in speranza, pi picta stessa, che usonano si sovente in questi snoi casti, hanno sovità, hanno verbit, son forse allezza d'animo, non meschia dignità quali di brameria. POTER! FIORI.

Dunque ti lascerò, cheto recesso, Dunque vi lascerò, poveri fiori, E voi nudriti da quet' aer istesso Delle prossime case abiatori? Chi dal frago della citi sorgente Mi salverà quando sarò lontano? Forse in parte più anena e più frequente Più caro albergo avrò cercato invano.

Il mio breve orticel chi mi ritorna Ormato d'ombra e di gestili versura; La rondinella sull'aerea garcia, L' celar fresca sull'antiche mura! Non de'ruperhi qui mirai l'aspetto, Ma proba interno a me gente operosa Che, d'un pane contenta e d'un affetto, Sei di traveglia e'i settime riposa. Povera gente, ma men trista assai Di chi la soveraze con piettà la vede.

Cui più veri i piscer, più miti i guai Fa un'sura ancora dell'antica fede. Care menorie di si dolce nido, Ni seguirete ovunque avrò dimora: Mentre io vi lascio, udir mi sembra un grido

A seguire to obtained with or mandra. The factor is o't leads, sail m is senders un p. Che mi rebiami a salutari ancura.

II.

Amo la luce povera
Le povere ruginde
E la verzura languida
E'l florelline che cade,
Trista ma fida imagine
Del povero mia cor!
Tvi elercia ila mammola
E la gentil padica,
Del languil ondivosi anice,
Non la rosa parpurea
Che della gioù è fior.

Amo, più che la porpora De' grandi, i rozzi sai

rebbero nell'antore dell'Enfensio da Mession e della Giassanda. Il Pellico non obbe mul ricus vena, e meno poi negli dittini soni matt, il perchi e giù il suppreiante para della respetta, lo accepti negletto affatto nelle lizitabe a rella ilivali ente posici. Col non peritanto, como beno della storia d'assona si creicher, non sono giarrare, a ricusti in fisiologia del letterato, la virto che hanno gli nomini, i tempi, le aventure, i disinganari and core e adil'intellitto. E la furtiva gocciola Che di rabeschi gai Il cicl della mia camera Coperse e colori. Non delle sale garrule Il simulato riso, Ma una ritrosa sillaba E l'arrossar di un viso E un canto solitario Al tramontar del di.

111.

Quando sull'alba a respirar saliva Le purc aure del ciel, Ad uno ad uno interno a me s'apriva Ogni vicino estel.

Col prime raggio del nascente sole A mo veniva allor O nn guardo o nn riso invece di parole Cui rispondeva il cor.

Eran fanciulle povere, ai bisogni Dannate ed ai sospir, Cui la madre severa i rosei sogni Non permettea seguir.

Dalle abbracciate coltrici balzando, Pallido il viso ancor,

Pallido il viso ancor, Cogli occhi semiebiusi ivan cercando Il lor sognato amor.

Sulla chioma annodata in vaga forma Lieve scorrea la man, Quasi cercasse accarezzando un'orma De'cari baci invan-

Indi ripresi i cómpiti interrotti Seguian l'opre di ier, E ad ogni punto unian delle lor notti

Un reduce pensier.

IV.

Poveri cuor!

Passa ignorata la vostra beltà

O a prezzo d' or

La comora il ricco che amar non la sa-

Raro quaggiù
Al merito rispondo la mercè;
L'umil virtù
Calca il superbo come fior coi più.

Quando verrà

La fame e il gelo al minacciato asil,

Reciderà

Le vestre trecce una cesoia vil.

Il vostro crin
D'ignote fronti asconderà Il pallor,
A cui il destin
Negò bellezza e prodigò tesor.
Poveri cuor i

V.

Ma gli occhi miei sdegnarono ' I compri onori e la venal beltà, Anche nell'anle fulgide Dove la noia e la superbia sta.

Meglio un sorriso ingenuo, Meglio de'vostri sguardi una carezza, Che mendicar le grazie Di chi m'applaude e nel suo cor mi sprezza.

VI.

Vile chi'l sacro ingegno E delle muse il suon Disperde in uso indegno, Offre a'codardi in don.

Da voi, da voi mi viene Quest'aura ispiratrice: lo canterò lo pene Del popolo infelice.

A lor tesori e gioie, A lor rimorsi e noie: A noi miscri un core Ed un sospir d'amore, E dopo il viver duro Il premio e la giustizia Del secolo venturo.

VII.

lo non a voi, voi non a me parlaste E in tutti forse non taceva il cor — Io vi lasciai però, voi mi lasciaste Senza rimorso alcun, senza dolor.

Voi non leggeste nel pensier secreto Del vostro malineonico vicin; Forse pregaste Iddio ch'ei fosso lieto, Forse invidia portaste al suo destin.

Di voi io seppi l'operoso ingegno, Intesi il nome e della voce il suon. Parole di pietà, grida di sdeguo E gemiti confusi alle canzon.

E in me stesso pensai: da quanti affetti Freme l'aria percossa intorno a mel Dio sa il concento de'diversi detti, Che il riso e'l pianto per sua gloria fe'!

VIII.

Domani un altro viso V' apparirà dinnante, Avido d'un sorriso O euro ed insultante. Una rival fors' onco Più sfortunata o men; Un cor digiune o stanco. O dittamo o velen. Poveri fior, qual mano V' irrigherà dappoi! Sopra qual petto estrano Appassirete voi! Addio, bell' orto mio, Addio, poveri cuor; Forse per sempre addio, Canzon, sorrisi e fior.

LA GUERRIERA.

Ode. In mar discendi, librati Sulle convesse sponde, Figlia di mille artefiei, Che a' regni ampi dell' onde Una guerriera intrepida Vollero offrire in te. L'anra che spiega e sventola Le vergini bandiere, Il mar che nel tuo transito Divide l'onde altere, Omaggio a te tributano. Come vassalli al re. -Diè già la terra agli uomini Natura providente . E mari immensurabili Stese fra gente e gente, Forse a impedir terribili Lotte fraterne un di : Ma l'uom si scosse, ed avido De' non concessi regni. Tentò l'orrendo pelago Sopra natanti Irgni.

E di natura infrangere L'alto decreto ardi. Eran contesti vimini, Fragili eimbe erranti Cni lungo i noti mergini Traeno i remiganti. Crebbero poi, si spinsero Oltre al natio confin;

Rette da saldi canapi Inalberar le antenne, Docili i venti aggiunsero Al loro vol le penne, L' Orsa per mari incogniti Asseeurò 'I cammin.

Ed or te guida immobile L'ago dell' Orsa amante. Onor dell' arte adriaea, Ardus città natante . . . Vanne secura e domina L' immensa via del mar. -Tace ogni soffio, cadono I lini all' aura aperti.

Cento nocchieri giacciono Lungo la tolta inerti: Ma s' ode un fischie, sorgono, Men ratto un lampo appar

Ch' essi quel cenno o compiere Che il capitano imparte: Un moto all'altro alternano, Stridon le tese sarte; Gonfiansi i lini, aecolgono L'aura seconda in sen. Come per forza intrinseca

Che la sospinga ovanti

Parte la nave, fremono Le aperte acque spumanti; Vola sui flutti, ed unico Cenno ne regge il fren. Ma che ti move a battere Mari remoti ed ermi? Forse d'aita provida Soccorri i legni inermi

Che allo straujer le patrie Merci recando van? O forse incontro ai barbari Armi i tuoi bronzi invitti? Chi v'è che ardisea offendere Della mio patria i dritti? Foco sui vili, e libero

Resti l' ondoso pian ! Foco! einquanta fulmini Parton dal destro fianco: Foco! cinquants all' acre Volan dal lato manco: Splende la fiamma, un vortice Di fumo al ciel ne va.

Ma tra le fitte tenebre Non si smarri la mira: I colpi più s'addensano, Cresce il tumulto e l'ira; Arde una vela, un albero Ivi erollando stà.

Ecco ad un tratto prendere
Ambe più presso il vento:
L' nn' oste e l'altra anelano
A più crudel cimento;
Lanelano i ponti, fermano
Infra' nemici il piè . . .

Ma la feroce mischia Non consenti natura: Già rugge il mar, già l'aere Vcloce nembo oscura, Fra legnn e legno il tumido Flutto una via si fe'. Lascian l'approccio e tornano

Lascian l'approceio e tornano Al folgorar di prima, Già mal reggendo all'impetn Che le solleva e adima Le due dal nembo provida

Navi disgiunte invan.

Balena il ciel, balenann
Le due moli sull'onde:
Al tuon de' bronzi ignivami
Tonando il ciel risponde.

E romoreggia e sibila Il vento e l'ocean . . . Ma alla procella e all'impeto Del tuo tremendo sdegno Cede, o Guerriera indomita, Cede l'avverso legno;

Il mar l'assorbe, o l'ultimo Tuo colpo invan parti. Tu vincitrice il turbine Con basse vele affronti: Scendi all'abisso incolume, Incolume sormonti.

E risuluti I patrio
Porto che a te s'apri.
Oh I dopo i rischi varii
E'l lungo errar pe mari,
Mirar la terra, i patrii
Lidi, i sembianti cari,
Tornar più prode, riedero
Colla vittoria in cor . . .

A me un momento simile, Fortuna, e ad allri un trono t — Odi: sul legno reduce S'alza nn festivo 'suono : Ite, o promesse vergini, Colà v'attende amor. Ite; ma pria che in rapide Danze s'avventi il niede. IL MIO DEMONE.

Ode.

Udiste voi per l'aria Queste beffarde risa? . . . Chi delle mie miserie Esulta in questa guisa? È umano spirto o pure Démone alcun che giubilo Ha dalle altrui sventure? Ah I se l'ignoto artefice De' mici dolori è questi. Esulta pur, terribile Nemico mio: vincesti l Da tali incognit' armi. Da si coverte insidie Non in potea salvarmi. Or ben: col vinto supplice L'ira dei forti tace: Qual che tu sia, rivelati, Chiederti io voglio nace. Chiederti and' è ch' io sono A' tuoi colpi bersaglio, " Darti e accettar perdono. Sai tu chi sia quel misero Ove enden l'offesa ! lo ti dirò qual enmulo Di gual sopra me pesa: E se demon pur sei, Versa la prima lagrima Sugli infortuni miei. -Nacqui, e un sinistro sibilo Rispose al mio vagito; Crebbi spregiato parvoln In povertà nutrito; Rotta nella mia gola, Qual onda che gorgoglia, Gemea la mia parola.

Mi volsi al mar (più libero

Sull'ampia ondosa faccia

Vola il desin d'un'anima

Che l'infinito abbraccia):

Al mar! gridai, ma Invano: M' avvolse in cerchio magico La tua terribil mano. . . .

E il cor chiusi alle rosee Illusion d'amore. E se il sentier de' triboli A mo produsse un fiore, Anco edorate e bello, Torlo del erine o spargerlo Dovea sopra un avello.

Fin da quel giorno, profugo Dovunque l' orma io stampi, Parmi che s'apra un vortice, Che il suol sotto m' avvampi; Fuggo, crudeli accenti A mo da tergo suonano. E digrignar di denti.

Stanco del giorno, un balsamo Chieggo alla notte in dono: Ma di sommesso gemito Odo levarsi un suono. . . Era la madre mia Che per pietà del figlio Gemeva o non dormia l Ma cho ti narro? Incognito

T'è forse il mio martiro? Tu cho non visto in acre Mi segui ove m' aggiro, De' mici cari l'ambasea Ben vedi e le lor lagrime, E il mio dolor tl pasce. Ebben! godi, ma un limito Ha qui l'oltraggio o il vanto, Abbi del vinto Il fremito, Ma non sperarne il piauto: Lottai, cessi alla sorte, Ma sorgo dalla polvere Del mio destin più forte. Così l'alpestre rovere.

Se l'aquilon lo investe. Curva cedendo all'impeto La conquassata testa, Cade al terribil urto, Ma dal lottar più valido Incontre al nembo è surto. Evvi un dolor che l'anima

Subiima e fa superba: Eredità che il secolo Alla virto riserba. Che fra le rie vicende E il malignar de' reprobi Impavidi ci rende. Como sospesi in sere

Fuor di quest' ima sfera, Vediam guizzar la folgore

E fremer la bufera.

Mentre su noi più puri S'aprene i cicli o splendono I tardi anni futuri. Belta, poter, dovizie, E fame e infamia o morte A suo voler fra gli nomini

Dividor può la sorte: Un cor dove s'accoglio Opesto sublime palpito Ella non dà nè toglie (1).

Francesco Dall'Ongaro, Possic.

IN MORTE DI VINCENZO BELLINI. Dio fissò nel sepolero all'uom soggiorno : lvi lunghi anni vl riposa il frale Cho giró sulla terra un breve giorno: lvi l'enfiata polve del mortale Si solve, insin cho la divina tromba Al volo estremo lo darà poi l'ale. Tristo colui a cui non mai rimbomba Un'invocato suon di sepoltura, E il pensier non affina cutro una tomba ! Un esule, figliuol della sventura, Così pensando o sospirando giva Nell' ore arcano della notte senra. Giunto a un recente avello orar s' udiva Evocando il garzon mastro di noto Che faran Norma eternamente viva.

Altor s'olezza l'aura, il suol si scuolo Tra un balenar bianchissimo leggiero, Tra un'onda d'armonie secrete, ignote. In sì caro ineffabilo mistero Di fragranza, di lume o d'armonia, Bello così che vince uman pensiero. Il mustro apparve. Dal bel volto uscia

Un alito divin di paradiso. Una luce di Dio cho lo vestia. Egli, soave dechinando il viso, Incominció sì deliziosa nota Cho parea l' eco dell' eterno riso.

(1) Lasciamo qui parlare quell'acuto critico del Tommasco nel sao Dizionario estetico (Milano 1853, parte moderna, pag. 77): . Facile ed accurato, evidente ed cietto, pare a me, specialmente nello prime e nelle ultime prove soc. lo stile di Francesco Dall'Ougaro, Esubernote l'affetto, che all'occhio degli spassionati è colpa; ma noo ispetta a me giudicare di ciò. L'outore stesso promette salire a varietà più severa. E chi legge i suoi versi ci sente non lo sbadigliare d'un corno che s'accascia, ma l'anelere di un'anima che fa. -

L'esule allor, con la pupilla immota Su lui, selamò: Se in te l'antico affetto Non cancello la tna superna ruota,

Non cancello la tna superna ruota, Dimmi, o tenero amico, o mio dilette, Sommo inventor di melodie d'amore, Chi ti spirò l'angelico intelletto?

D'onde traesti il musicale ardore, Quel sogno, quella idea, quel novo incenso Che dà olezzo al dolor, balsamo al core, Che raddoppia nell'uom anima o scuso,

Che radooppia neil uom anima o seuso, E caramento a lacrimar n' induce, O ad alte eime il fa volare accenso? L'ombra fiammente di pudica luce

Rispose: lo so ehe la tua prece suona Pietà d'Italia, eho ai pensier t'è duce. Or tu saprai ehe conquistai corona Per carità del mio natal paese,

Ch'è carità d'ogni gentil persona. Se armonizzai la mesta melodia Di Norma, di Giulietta e di Gnaltiero, Sol fu ad aprirmi d'ogni cor la via.

Bramai te music'arte a un vol più altero ...
Oli la più cara delle care cose !.
To bramai la più degna del pensiero;
Nè tessitor di erome dilettose,

Ma sacerdoti a ministerio degno Voi, o mastri di note armoniose. Con mente accesa a si soblime segno La musica adorai doona, e non schiava

Di mollezza, d'amor, di vano sdegno. Al suon di tube Gerico erollava: Le tube in Maratona avean vittorie: Un inno in Francia i secoli mutava!

Qui tacque l'ombra; o rapida s'invola, Piovondo un nembo degli odor di rosa, Di nardo, einnamomo, di viola,

Di nordo, cinnamono, di viola,
Piuveialo effluvio d'armonia pietosa ...
L'esule in pianti volea dir: T'arresta!
Ma l'ombra al par di stella luminosa
Vulo su al regno dell'eterna (esta ....(1)

G. Pepoli, Poesie.

### LE OPERE DELLA CREAZIONE.

Fredda, profonda oscurità copriva L'orbe nei vasti abissi Ove l'orrendo vortice muggiva Dei confusi elementi,

(i) I versi del Pepoli si raccomandano per altezza di conectti e forte sentire; lo stile però con vi appare abbastanza franco ed uguale. Z. ZONCADA, Poesie. Ma sul caos del Signor la voce udissi, E tosto dalle tenebre a torrenti La prima luce usci,

La prima luce usci.

Indi il senno divino

Ai mondi innumerevoli prescrisse

Immutabil cammino, Compose all'almo sole Di lampi fulgidissima la chioma,

Ed alla notte bruna Come specchio del sol diede la luna, Poi sulla terra squallida discese

Lo spirto animator.

Ecco lo piante sorgono

In variata schiera: , Ecco vermiglia e candida

La vaga primavera Con lusinghevol fiato Veste d'erbette il prato

E d'olezzanti fior. Obbedienti innalzano Le verdi cimo i monti.

I ruscelletti sgorgano Dalle dischluse fonti:

Tutto è bellezza e riso; Eguale al paradiso Parve la terra allor.

Il quinto di feconde Furono di viventi ampie famiglie L'ária, la terra e l'onde.

Danno le tertore- fra i mirti ascose Con molli gemiti- lodi al Signor, E l'ali stendono - o sospirose I primi chiedono - baci d'amor.

Ma l'altera aquila ottenne Largho penne - e segna il suolo, E per gli ampi - eterei campi

Oltre i nembi spinge il volo. Fuor delle glebe ardito Alza la fuiva testa Ed echeggiar fa il lito

D'altissimo ruggito Il re della foresta. Su la marioa placida Curvi i delfioi intessono

Festevoli carole, De la balena stendesi La pigra immensa mole.

Altri guizzondo esultano Nell'ime ondose valli, E lo compagne inseguono

Per selve di eoralli. Legge così d'amore Ogni animal governa, Move così l'eteroa

Virtú del Creatore L'aria, la terra, il mar. Il Padre altora, il Figlio e il Divo Amore Volsero in uno l'immortal pensiero Dell'opre alla maggiore, A quello cui dovca ceder l'impero Quanto stristia o passeggia o guizza o vola. Polve improvitos spirito commosse, E quindi la vivente

E quindi a vivente magine levross. Neri espegi sdomirano. Neri espegi sdomirano. Neri espegi sdomirano de la comparta spende de la comparta spende la giordi spende la fingion che di natura Ogni segerio intende. Doko gli svegila in petto de la la pruparea e la biane rota con la contra con la fingio (la contri il bed condor della fingio (la contri il bed condor disciolic Che d'oro niklo-lamon il fulgio (la . Be Cristofricis, Paris.

## L'ESULE.

Sull'ardua montagaa, d'un ultimo sguardo Mi volgo a fissarti, bal piano lombardo: Un baeio, un saluto, ti d'izzo un sospir. Nel perderti, oh quanto mi sembran più vaghi L'opimo sorriso do'colli, de'laghi, Lo smalto dei prati, del etel lo zaffir l

Negli alacri sogni degli anni primieri, Ai caldi colloqui d'amici sinceri, Nel gaudio sicuro, fra i poei d'amor, Natale mia terra, mi stavi in pensiero; Con teco, o diletta d'amore sincero, La speme divisi, divisi Il timor.

Tra eueri conformi, noll' umil tuo seno In calma operosa trascorrer sereno Fr ill voto onde al cielo pregavo ogni di: Poi senza procelle surgondo nel porto, Del pianto de' buoni dormir eol conferio Nel suol che i tranquilli miei padri copri Alti l'ira disperse l'ingenua pregiera; Biorn non metto di mano severe.

Rigor non mertato di mano severa
Per bieco mi spinge ramingo sentier.
O smici, piangenti sull' ultimo addio,

(1) Questa poesia arieggia il difirando; ma il trapusco dall'un metro all'altro vi è troppo improviso; tanto che attabolta non pur l'orecchio, ma il pensiero stesso n'è offico, trovandosi subiamente qua, la trabultato e contretto a rompere al egai tratto la serie delle idee. Na queste in compenso sono vero e feconde, e più ficurerchèreo se vessite d'uno sitti meuo exerciato. Z.

O piagge irrorate dal fiume natio,
O spene blandite nol lunghi pensier,
Addiol — La favella sonar più uno sento
Che a me faneiulletto quetava il lamento,
Che liete promesse d'annor mi giarò.
Ignoto trascorro fra ignoll sembianti,
Invan eerco al templo que memori canti,
Quel rito che il core di calma inonabo.
Al raggio indingapado di torbidi cieti,

All'afa sudata, fra gl'ispidi geli, Nell'ebro tumulto di dense città. Il rezzo fragrante d'eterni laureti, Gli aprili danzati nei patrii vigneti. La gioia d'autunno nel cor mi verrà. Intento al dechino de'fiumi non miei, Coll'eco ragione de' giusti, de' rei; Del vero scontato con lunghi martir. Il sol mi rammenta gli agresti trippdi. L'aurora il silenzio de' vigili studi, La luna gli areani del primo sospir. Concordia ho veduto d'amiei fidenti? Tranquilla uns donna tra figli contenti? Soave donzella beats d'amor? Te, madre, membrando, gli amici, i fratelli, Te, dolce compagna de' giorni più belli,

Cho acerhe memorie s'affoliano al cor l Qual pianta in uggioso terreno intristita Si strugge in cordoglio dell' esul la vita; Gli sdegni codardi cessate, egli muor. Se i liami dischiude nell' ultimo giorno, L'amor de' congiunti non vedesi intorno, Estrania pietude gli terge il sudor.

Estrana pretase gii terge ii siaora. Al sol che s'invola rizib la pupilla: Non è il sol d'Italia che in fronte gli brilla, Che un flore al compianto suo fral nutrirà; Spirando anzi tempo sull'ospite letto, Gli amici, la patria che tanto ha diletto L'estrema parola dell'esul sarà.

LA VIOLA CEL PENSIERO.

### Serenata.

Giuntà è l'ora: il Trovadore
Parte, o Nina, e lascia il core;
E, eol suon della canzone
Cli'era un giorno il tuo piacer,
Qui depone—al tuo biacone
La viola del pensier.
Di memorie è questo un flore
Sacro al duol, sacro all'amore:

Di memorie è questo un llore Sacro al duol, sacro all'amore Pur negletto e scuza nome Non vedeasi un di brillar D'una vergin fru le chiome, Di bellezza in su gli altar. » Ma fu caro da che i pianti Lo sacràr di fidi amanti. Tremolava la mattina Che doveva il prode Ugger Trar d'Italia in Palestina Della croce coi guerrier. Lisa, il primo, il solo affetto

Ei premeasi al mesto petto; Fra i consigli, fra il lamento, « Sarai fida? » addomando: Ed un si fu il giuramento, Ed un bacio il suggellò.

Dei sospir fra il mormorio Ripeteano il tristo addio: E l'umor di lor pupille Cadde sovra un fiorellin, E nel calice allo stille Si confuse del mattin.

Di tal piante rugiadosa La viola in seno ei posa; Porge il cespo a la sua Lisa: " Tu il coltiva, ed al pensier, Finchè stai do me divisa, Ti richiami il fido Ugger, w

E parti. Nel suo giardino Piantò Lisa il fiorellino: Ogni aurora la donzella Su quel cespo rimirò; Là di Venere la stella

Ogni giorno, la trovò. Non di mirto allegra frenda, Non più roso al erin eireanda: Al suo fior, presso la sera, Couta versa il fresco umor: Se minaceia la bufera,

Sol paventa pel suo fior. a Spunterà del gaudio il giorno: Amor mio, farai ritorno: Vago il fior ritroveral Studiato di mia man, E vedrai-che ripensai

Sempre a te, benehè lontan. \* Giunge ottobre, e il fresco verde Poco a poco il cespo, alti! perde. Pel suo fior del mite aprile Sempre invoca i nuovi di:

Venne aprile,-o il fior gentilo Le sue foglie rinverdi. Poverina! ma quel fiore

Non preluse un lieto amore: Poverina | Da Soria Ritornaudo un pellegrin Con un gemito le offria Appassito no fiorellin. Era il fior che inumidio

La mattina dell'addia:

Era il fior ehe il fido Uggero Notto e di portò con sè: Egli al rednce palmiero, Da tornarti, o Lisa, il diè, Quando sotto odrisio brando

Versò l'alma. A te pensando Colla tremula pupilla La viola ricercò: V'è raporesa apeor ta stilla

Onde in morte la bagnò. Lisa, ahi Lisa lil tuo dolore Lo dirà chi intende amore

Nè più mai giulivo un riso Fra' tuoi labbri balenò; Nè più mai lo smunto viso La speranza colorò.

Non cercaria all'esultanza Del linto, della danza! Desolata, sola sola, Trasse muta i langhi di;

La patetica viola Di suo pianto inamidi. Oh l'afflitta! e i eradi affanni Disfioraro i suoi verd' anni:

Tra le memori preghiere Che morendo singlijozzò La viola del pensiere Sul suo feretro pregò.

Le compagne in bruna veste, Di quel fior le trecce inteste, Della pace nel soggiorno La composero a giacer,

E piantaron tutt' intorno Le viole del pensier. Da quel nunto venne il fiore

Sacro al duol, sacro a l'amore; Non è vergin che non voglia Farne bel l'ardente sen, Non è minyin che la sortin Non ne infiori del suo ben.

D'un amante timoroso Spesso aprì l'affetto ascoso: In sul nostro del suo vago Ogni bella il ricamò: Ed ogni esule l'image Dell' amata vi cercò.

Salve, o Nina: e il Trovadore, Or ehe parte e lascia il core, Col tenor de la canzone

Ch' era un giorno il tuo piaeer, Oui depone-al tuo balcone La viola del pensier (1).

Cesare Cantà. Poesic.

(t) Questi, per mio credere, sono i piu bei versi che mai scrivesse Cesare Cantu, sia che cerchi l'affetto, sia

### L' UNIVERSO.

Quanto tratto di ciel, quanto, o diletta, Correa d'acque e di torre impedimento L'aura che suona a me della tua sehietta Voce il concento?

Di che planeta o di che foote arcana Sgorga, e per quanti error balza o si frange Il raggio ch'entro una pupilla umana Sorrido o piange?

E'l calor ch'esce di due alme unito In un amplesso doloroso e pio, In quant'aria si fuse, in quante vite

Corse e svanio?

Quanti moti un sol moto, o quanti adduce
Una sola cagion diversi effetti!

Piena di baci è l'armonia, la luce \*

Piena d'affetti.
Una materia in vari modi ordita
Voi, zetiri, produsse, o voi, ruscelli:
Esce d'un solo amor la vestra vita.

Fiori ed augelli. E tatto vive. E quel che morte al mondo Pare è menzogna de' nostr'occhi infermi. Un sereno, immutabile, profondo

Spirto i suoi germi Spando nel giro delle sfere ardenti, Getta nell'ozio delle tombe oscure. E nulla cosa è vil: tutte possenti.

Tutte son pure.
Livid'acqua di stagno è bianco vello
Di neve: immondo fimo è fior gentile:
Polvo è quel che di tue gote fa bello,

Donna, l'aprile.

Forse quest' aura che, lo smorte foglie
Lievo baciando, erra su mo rapio
Alcun de'germi che fur già le spoglio

Del padre mio. L'aura notturna all'esule mendico Porta i sospiri che la madre pia O la diletta memore o l'amico

Fido gl'invia.

Nell'aria stessa si confonde insieme,
Qual di suoni o di lai largo concento,
Il canlo di chi spera, e di chi geme
Il pio lamento:

Il pio lamento;
E'l respir de'nemici o degli amanti,
E le grida do'servi o de'tiranni,
Che Insieme misto van sullo sonanti
Ale degli anni,

che la leggiadrio delle imagini e la soavità del numero, pieghevole, se altro mal, al canto. L'esule poi si raccomanda particolarmente per alterza di concetti. Z. E nn armonia di pianto e di mistero Nelle lontane età diffonderanno, E dall'odio l'amor, dal fatso il vero Fiorir faranno.

L'nna nell'altra essenza si rinfonde, E più rinnova quanto più si mesce, Cigno che più si tuffa, o più dall'onde Bianco riesce.

Entro alla vita del mio stanco fralo Altre s'ascondon vite a cento a cento; E ad altri spirti è forse il mio mortole Spoglia e strumento.

Infaticati smor, morte, natura
Van rinfrescando le corporce salmo:
Amore o morte con materna cura
Allegan l'alme.

La terra e il eiel con grando amor feconda
Di picciol flore un delicato stelo:
Con grande amor si specelia in picciol' onda
La terra e il eielo.

In ogni istante è un'infinita ampiezza
D'anni: ogni spazio è l'universo intero;
Il buio è luce, e l'umiltato altezza:
Tutto è mistero.

# NATURA SD ARTE. Fuggi le tano aurate

Di mal domate belve. E del lontan Brasile Nelle sublimi selve Ti ricovra, o gentile. Là di piacer mercati La sontuosa noia, Là non avrai la gioia Di shadigliati amori : Ma'l ciclo e il suol beali T' appresteran per tetto, Tempio, teatro e letto, Luco, ombre ed acque o fiori. D inusati splendori Arder vedrai natura, Antica madre, e pura Di grazia giovanilo. Rocce vedrai vestite Di pendenti ghirlande; Lussureggiar le lande,

L' isole, le convalli

Di verdeggianti vite; E il molto fior eh' estollo Le odorate corollo Sui fuggenti eristalli; E in bianchi, in persi, in gialli Ed in color di roso Le austere arbori annose Gloir di ricco sprile. Dilettosa vedrai Varietà d'odori, Di hellezze, d'amori; E in tirso, in ondeggiante Nastro, in racemi, in gai Festoni, in lunghe spire Composti i for venire; E l'ellera gigante; E più d'alpine piante Un arboscel sublime Fletter le lente cime A grande arco simile.

A grande arco simile.

Il margine a' ruscelli,
Quasi un fiorito calle,
Le alianti farfalle
Fitto ingermar vedrai:
Di sconosciuti augelli
Forti e soavi note
Errar di setve ignote
Per l'ampia pace ndrai.
Di verdi e crocci rai
In mova guisa ardenti
Stellar l'ombre tacenti
La luccioletta umile.

Non cost gerame ed ori II poverel desia, Come la mente mia Delle francesi brume Sotto i laoguidi albori Sogna in quella ricchezra D' alto ed 'uniù bellezza, Di variate piume, D' onde, di flor, di lume. — Non ta del par, donzella, Saprai goderne, ancella Del eittadino stile.

Come giardin fiorente Presso a regal palazzo, La polve e lo schismazzo Perpetuo i copriramo De' coechi e della gente; Come a vergin romita Della profana vita Riparla amor tiranno, Laggiù t'inseguiranno Della fatal Parigi L'elctle noie e i ligi Vezzi e'l Bato servile.

Il tuo debile stelo, O trapiantato fiore, Ber non potrà l'umore Che gli offre l'amoroso Terreno e'l ricco ciclo. Quasi cascante ebbrezza Di smaceata dolezza, Fia lento, oblivioso. O donna, il tuo riposo. E dell'amore istesso Nel geniale amplesso Sarà languor senile. Raro colui che intese

La sapiento e pura
Tua voluttà, natura!
L'arte con freddi nodi
Di serpe ci comprese;
Ai dubli arguti, agli odi
Cortesi, all'alte frodi
I ealti ingegni aprio;
Di sante li vestio

Di sante li vestio Rabbie e d'audocia vile. A' tedii del piacere, De' rei lucri tiranni Agli insensati affinni Solo il dolto ei tolle. Ei delle ignite sfere Innalza all'armonia La tetra alma restia, Ei tra sue braccia estollo Popol cadutto e molle, Ch' allor le sue campagne Ama quand'e' le piagne Preda all\(^0\) foria ostile.

Ahil ma non tutte cura Ahil ma non tutte cura Il duol le pisghe umane. Nelle selve lontane Ch' ad abiter tu vai, La colpa alla sventura Tenacemento stretta E (pingi, o giovinetta,) La servitù vedrai. Nelle catene gai, Inconseii di sè stessi, Vedrai danara gli oppressi

Con sorriso infantile
(Misterioso raggio
Dell'anima è l' sorriso):
Vodrai, qual fior succiso,
Sovra il terren natio
Languir l'egro selvaggio
Cho nostri anitchi insutti
Soffre e i delitti inulti,
E appeña ancor ci udio
Parlar del nostro Dio.
Spero, al crudele aspetto, Ti gemeria nel petto

La pictà femminite.
Abi! tutti schiavi, e tutti
Noi siam selvaggi ancora.
L' uomo il vicino ignora
E ne' fraterni guai
Non sente i proprii Intti.
Di Cristo il sangue in questa,

Malnota ancor, foresta Non è piovuto assat. O Padre, e quando mai La potestà del brando Sarà finita? E quando Saremo un solo ovile (4)?

Nicolò Tommosco, Porsic.

#### A MICHELANGELO BUONARROTL

# Canzone.

1.

Poiche à graio dell'arti chhe in Atene Date l'are a Miterra, Efeso e Delo Di tempio eratte, e all'anmirato modol Notre le parie verne l'olimpo il ciche Couverse in numi e per l'ilimpo il ciche Fatto at casi oblira, mentre il fecondo Olivo al suol piccondo, E il distriero vivia e d'alma pace; Pendie libando il for delle dibuelle La man del gendo dil Poiche il parti dell'artico della di la consulta della di la ciche di la consulta di la ciche di la ciche di la consulta di la ciche di

11.

Posò del Sunio in vetta, e i dotti accenti Del gran Plato sonar per l'aure udia, Della diva dell'arti al tempio intorno, Ove l'ala dei venti Par ne ripeta ancor la melodia. E là pianse l'altero il fattal giorno, Quando a Roma riforno Fe' Mommio, il erine avviato Del sanguimente albr colto in Corinto; Sdegnio seguir dell'avido guerriero Ei la abborrite vele.

(1) Nelle posie il Tomanaco mirò a occurrari dalla turbu , addatado netti, forne, conecti and propriji felles tabolta, più sposso atrano, come coloi che l'isima possia al aforo di attaggiare a sucol, sumeri, moveane contrarii alla sua indole, e farta sottile troppo più cha la attania non persanta. Certi sou lonot metri non provereblero gran fatto a favore del suo semo settico dell'armonia. At onta il tali discli menoni sono di ali tali discli menoni proventi del suo semo settico dell'armonia. At onta il tali discli menoni. Il considera di propriata della propriata della propriata di propriata della propriata della propriata della propriata della propriata di propriata con instanto.

Beneliè vinto, il severo Negù il suo nume al vincitor erudele: Ma in Italia volò quando sorgea Nuova Atene, e novel Fidia nascea.

111.

Ben opra è greea Amor ele dorme, e sembra Spierra la volutal d'Amercionte, E con vivi centaura Ercole in giostra. Com le forti membra faccial fea conte, Tall di se Bonourario con far mostra, E ogni rival si prostra: Sorse in Atene o in Homa Questo cità veggo della planez chioma Finne che l'urva con la destra subbaccia? Sole cità i preco hai i hassi; Sombran nale an un tempo al sin redusta, La natura dall'arte un di fo vinta, Vince o ruos' rate a contale l'arte accinita.

### IV.

Vano, o Serpe, ĉ il fugaire: il dio del giorno Seucie a terpe forribile facerie. E ne cava il fatal dardo di morte. Altro non vego, e intorno Parmi il dardo fischiar pel rapid etra. Gince il prigino ela più forte, E, ragion del più forte, La vitoria il calpesta E n'è superha. Ma festoso appresta Basco la tazza, e il grappolo pendente

A gai pensieri invita.
Turge il ventre, e sporgente
Dolee s'inclina il eapo, il petto addita
Ritratto un elie misto d'ebbrezza e brio,
E il satiret dell'uva arde in desio.

# V. Del re profeta l'inspirato volto Qual' altra man potca ritrarre in sasso?

Quanto in quel volto e sul parlante labro E di divino secolto!
Vegos dormir la Notte, e parlo lasso
Dall'arte illuso dell'eccelso fabro.
Qui non diede il cimbro.
Rosee dita all'Aurora,
Pur la conosco e godo alla frese' òra.
Raggia di luce di giorno, e della sera
Torpe l'astro di morte.
Ved duchi è di sovere.

Alma intenta a scrutar la patria furte.

L'occhio contempla, e non è mai satollo, La vergin Madre e il divin Figlio in collo.

### VI.

Di Ginilo ecco la tombo. Al gran subbietto Fu l'artélice ugnale. A nian secondo, Contro gli estrarie i brandia spada e croce, Subline italo petto! 'vé' l'uom, pieno di Dio, che seriase al mondo Le dicei leggi che di Dio son voce. Al guerrier si confanno Che il uo popolo sottrasse al reo tiranno.

Che il suo popol sottrasse al reo tirann Lia men leggiadra, ma serena in viso Par con lo specchio e i gigli Dir: Nel lavoro è il riso. E l'infeconda che domanda figli, Genuflessa, a man giunte e riverente Sta pregando sull'urna eternamente.

### VII.

La divina pietà sul figito estinto Geme dell'amon sull'immenso duolo, Se tergar non ne pub l'immenso pianto. Lange, profisali, è vinto Longe, profisali, è vinto Con la morte l'inferno, e sarco è il suolo Ore posa Gecia nel grembo santo. La Madre ad esso accanto, Si cupo si il duol che l'ange, Sembre che er or ne svenpa, epper non piange. Qui sidoro l'acono-Diot na quando il veggo Quando in quel volto, se l'eggo Eguito Etero delle redente. Aline, commosso II cor mi bista în petio, Cot signi en diremo il jago difetto.

# VIII. Quanto, o Baccio, peccasti allor elie, amico

Del Vinci shl troppo, o per invisia fello (Se pur tant'o nat è tua, come n' é fama), Qual se di rio nomico. Qual se di rio nomico. L'open struggeri, altrui fatta modello, L'Open struggeri, altrui fatta modello, All'arni, all'armi chiama All'arni, all'armi chiama for l'open se la torma, E ne incatas il Pisan Forma con l'orma, Ma seldl'Arno glivartepoli guerris Sorgon ratti dall'onda, Le spade eggi schimicri i sulla sponda. Chi gia fargia ritorna, e si presente L'urto dell'armi appure che l'uson lo sente.

ıx.

Il dirine d'Urbin, est die' nature. Più il vero il agapo costine e la mano, Nueva dal Bonnerne ventre. Si de l'acceptation de la mano di seult di s

### X.

E quando il di che il Refentor morin Nella serva di Sisto autha si spende Del pentilo monurera il fiebit canto, per la conseguia di conseguia di conseguia di Delle note authimi è venerande, Onde estenne l'Allergi immeral vasto, il serve corò e il santo Pastor si atterra, e smore Col canto a poco a poco il gran chiarore, per che la pleniutuline dipinta Tutta s'aggiri interno, Sorge il ageite cuttati il final giorran, E tremenda tuonar pel ciel profondo L'eterna tuba che riveggia il mondo.

### XI.

Na dell' arti l'osiar siegnan gli eroi Quando à l'open no dover. La patria sacolta la periglio, e là vota il toteo Apelle. La man che i parti suoi Emuli fea della natura, or volta E di gauerresche in traccia arti novelle. L'onta di fuga imbelle più che l'esiglio amara Sostien; ma te ringer di mura impara, O Firenze, e in tue per cell'ore et tenta. Venezia e Alfonso invano. Coll ellie ti but tue per cell'ore et tenta. Venezia e Alfonso invano. Ori di tie to tiu con per cell'ore et tenta. Coll ellie to tiu con per cell'ore et tenta. Per si e a collection per la sovazza. O il pittore immortal; ma la natia Terra il eran cittadino abli non oblici. XII.

Qui allor sorger dovea, se il pio disegno Non rendeano i fraterni odii fallito, Al Ghibellin placato il monumento. Chi mai di lui più degno Di porger mano a porre il marmo ardito, Di lui che osò (ma pari era al eimento) Nuova del vate spento Alle sante parole Dar vite in dipinture al mondo sole? Dall'eterna città, che udiano i voti, La donna alma dell'Arno Potè del Buonarroti La gran spoglia ottener; sì non indarno Il suo Daute a Ravenna ella chiedea Se quell'angiol divin la tomba ergea-

XIII.

Canzon, vanne a Firenze, ov' ella pose Sul venerato avello Qual voto all' ara l'immortal scarpello. Ma se l'opre ammirar meravigliose Brami del gran pennello; Se la magica mole Vuoi contemplar che la robusta mano E la impavida mente Spinse al ciel, come i figli aquila al sole; Se pur vivo e presente Brami inclinar quel genio sovrumano: Lascia Firenze e vola al Vaticano (1). Bixio. Poeric.

PEL BUSTO DI VINCENZO MONTI. Canzone.

Qui non serici manti, Non peregrine piume o ricchi velli, Non bei tessuti d'indiana spola:

(1) Bontà di stile, sceltezza d'imagiui, armonia grave, quote al soggetto si conveniva, nulla di tutto questo manca alla canzone del Bixio; si bene vorremmo che la figura del Bunnarroti risaltasse più intera, più schietta nell'unità del concetto, Qui trovo tagti membri sparsi, ma cerco invano l'idea che insieme li unisea a formarne un corpo animato. Per conseguire tale lutento, bisoguava che il porta si fosse meno attenuta all'ardine cronologico delle opere del sommo l'iorentino, e più allo svolgimento delle idee nade uscivanu quelle maraviglie. -Per l'intelligenza dei capo-lavori ni quali qui allude il Bixio, rimandiamo alfa vita che del Buonarroti scrisse il Vasari.

Oui nè color brillanti Nè un prestigio onde agl'itali pennelli Oggi è maestra la pittrice scuola; Qui pietra ignuda e sola, Ma pietra che s'incarna e par che spiri Come la prima argilla al divin fiato: Qui di null'altro ornato Che della sua canizio un capo ammiri, Ma in questo capo maestoso e altero La celeste sfavilla alma d'Omero. Cogli ocehi al eiel rivolti, Al eiel eho lo pascea di tanto lume, Stassi il poeta in estasi rapito, Oual se la voce ascolti, Del genio ispirator, del auo gran name Chiamato in terra e da nessun sentito. Spazia lo sguardo ardito Per entro a campi ehe non han misura. Regni di fantasia noti a lui solo: E qual disciolta a volo Fiamma si leva al ciel per sua natura, S' erge lo spirto a region divina Ove s' iuterna, ove sè atesso affina. Tal io ti vidi, o Monti, Oual sei qui sculto, cento volte e cento Ne'tuoi sublimi pensamenti immerso: Tal ti vid' io su i pronti Vanni dell'intelletto alto argomento Nei segreti cercar dell'universo: E se potesse al verso Dar suono lo scalpello, il verso udrei; Così distinto tel' vegg' io sul labbro. Mediti forse al fabbro, Nel cui lavor sei vivo e Italia bei, Mediti al Fidia, dell'Insubria amore, L'inno di lodo elso giammai non muore? E un di se l'ebbe il prode Zeusi roman, che della tua Costanza Diede il casto sorriso a Beatrice : L'ebbe, e a si nobit lode Nel giovane gentil erebbe fidanza Di novelli portenti operatrice: Chè degl' ingegni altrice, Più ehe favor di regi e di fortuna, È la lodo che al merto innalza il saggio :

Di vicende e di cta non muta voce. Fra l'arti o fra le muse Avvi una santa di volere e mento Fraternità che tutte a un fin le adduce, Qual d'aequo insiem confuse Una sola si forma ampia correute, Qual di raccolti rai fossi una luce: Quest' union produce

Cui non compra quant' oro il mondo aduna ;

Libero e schietto omaggio

Unica fama else al mutar veloce

Quanto sparge di fior la trista vita, Quanto il core sublima ed il pensiero: Sol essa il bello o il vero, Arcani di natura, all' uomo addita, E vendica sol essa il giusto, il forte Degli oltraggi del fato o della morte.

Degli oftraggi del fato o della morte.
Chi de Uso l'Impli studi,
Dell'alto imaghiar, del bello stile,
Chi d'avan impliar, del bello stile,
Chi d'avan merche, overano imagno?
Frutto ceglicati, o apirito gentile,
Da secol rio, di posederte imelgno?
Sole il fean sostegno
Le sante suore, che al tuto bianco erine
Cingeno un giorno il tocena harro o il greco ;
Esa te, inferna o cioco,
Sinca d'aternità senderi in seno
Come so che ir rementa in ciel sereno.

Come so the visualous in eets needed. Ed esse amore di gloria.

Ed esse amore di gloria.

Chigmon il sasse che il tuo cente servai, el

El confortant del for eatti Immediali;

Esse alla tua memoria
immatian monumenti elerno in kerna
immatian en on ha rivali.

Bott ant montho l'ali,

Farna el Talina, e lo remode gonti
Chiama a mirar l'alto lavor d'appresso:
Ali spirara il no o remode gonti

Talte l'alme verran d'o oncre ardensi;

Chia persea a beno opera sorquo al siaria
Monimenti dei sommi, o i simulacit.

Et ul d'unii terreno

Più fortunata, o Italia, e invidiata Das qualunquo straniero in te si posa, Non perchò il ciel sereno In te si specchia come in donna amata E ti feconda il sol come suu sposa; Ma licta e avventurosa Per le memorie tue, pei santi avelli, Pei marmi onde virtude in te si eterna I Una voce superna, Voce confortatrice esce di quelli Con cui parlano ai cori sventurati

Le esiagure dei secoli passati.

Io sul florir degli ami

Svelto dal auol natio, tristo o ramingo

Svelto dal auol natio, tristo o ramingo

Dove solo al officina dumi s'miei passi,

Io de'miei tanti affioni

Mille fata fevaltia solingo

Sorra mute ruine e freddi assai.

On qual sollivo io trassi

Dalla tomba che affin pace te diede,

Ezulet al par di me, padre Alighieri!

Come membrando i fieri

Toni ceppl, o Tasso, del tuo marmo al piede,

Zoncada, Poesie.

Com' io sentiva allegerirsi il pondo Della catena che strascino al mondo! Ed or cho il criu ni'imbianca, Più cho il settimo lustro, il sudar lungo

Per trarmi fuor della volgare schiera; Or eho la spemo stanca Di correr dietro a un ben ch'io non raggiungo,

Sen fugge con l'età vicina a sera, La vigoria primiera

Trova, o Monti, l'ingegno al tuo cospetto E sorge como al di fiore in suo stelo;

Spira un'aura di ciclo Dulla tua fronte cho mi scalda il petto, E lena io prendo a distidar pur anco

L' irata invidia ebe mi latra al fianco.
Vola, canzone, o t'ergi,
Se la mía nobil brama un dio seconda,
Del santo vate alla serena stella:
Nel suo futgor t'immergi,

E delle macchio tue quivi ti monda Qual fenico ehe al sol si rinnovolla: E correral più bella Di gente in gente, ovunquo han l'arti onore, Dell'artefico degna o del cantoro (1).

SAN ROCCO

Felice Romani. Poesic.

O IL PELLEGRINO EVANGELICO DEL SECOLO XIII.

Leggenda antica.

PRELUDIO.

IL POETA.

Ramingo lo sguardo, ramingo il pensiero Per aria d'abissa, per ciel seuza stelle, Con pavida brana serutava il mistero Di erranti comete, dov'eran liammelle.

Da fracidi tronchi, da putride glebe Per valli profonde, per ripide vette, Guatava bagliori stupita la plebe Volare quai draghi, guizzar quai saelte.

Proromper fra i boschi, proromper fra l'onde, Strillar minaeciose, vanir gemebondo Sentiva lo voci di arcano terror.

(1) Le porsia del Bousani vanno, fra quante al existerca si di nostri, segnalate per casta elepazza di serio serio ni di nostri, segnalate per casta elepazza di serio resi reporta del proposito del secolo del scuole dei negliori. Se non ti danno peratifica per del probato del serio del bosco, come fanno altri di più robato na meno sicuro ingegno farsiti. In totte le liriche del Romani Pieratione è poca cosa, ma la grazia, la sosvita, l'affetto, la correvaterza mirishili.

Il vento non era, non era quel moto Che gli atomi, gli astri rivolve rimoto; Ma l'eco di un lutto, sospir d'ogni cor. Que'iuochi, que'suoni pianure, dirupi Lambivan tracciando ferali sentier,

Che torme, ehe branchi di gufi, di lupi Seguivan urlando di gual messagger.

... Da torri, da rocche le scolte veglianti Cercavan la luce che annuncia il mattino: Ma nembo corusco, ma tuoni vaganti Spandevan presagi di tristo destino. Quand'ecco l'aurora sul lembo del mondo Segnar l'oriente, cercilar l'orizzonte, Prometter col sole quel giorno giocondo,

Si caro a la vita, che imporpora il monte. Già sorge il suo disco, già ferve raggiante: Ma donde la nube, quell'ombra gigante, Di tetra sembianza, che innanzi gli va?

A tergo il deserto: chi fugge, chi cade. Da destra, da manca son mute le strade: Di fronte a quell'ombra, cho posa non ha. Le schiere sovr'essa di falchi stridenti Per entro il sereno distendono il vol:

E strideian sott'essa fischianti serpentl Per entro il terreno rizzandosi a stuol. Correndo, sostando rasente le mura La turba si stipa, la nobe si avanza. Percèb non appresti, se vien la sventura, Città, le difeso che dà la speranza? Oh più l'avvenire di un lieto saluto Dall'oggi, che temi, dimani non hai!

La colpa è feconda, quel tempo è venuto Che accenna matura la messe de'guai. Col sangue improntato dovunque l'editto Che apparve in Babele, minaccia il delitto:

È fissa la pena che il cor presagi.

Dovunque indovini la turba delira
Sfuggendo, ascoltando, bestemmia, sospira:
È giunto l'araldo del funchro di.

Un truce pudore celando i singulti

Sospinge gl'imbelli solinghi a patir : Un'empia baldanza squassando I tumulti Sospinge i fratelli l'un l'altro a ferir.

### CORO.

### I SACERDOTI.

Perchè selami — O vedette locato Dal signor nella notte su l'erte, Qual portento le affanni narrato Alle menti nel buio diserte! — E i segreti dell'ore non nate, Alni! domandi tu, popolo inerte? Ecco il giorno, diran le vedette, Che rischiara imminenti vendette! Nella ebbrezza d'ignolo sgomento Dove volgi smarrito lo sguardo? Per sfidarti dell'armi al eimento Non s'inoltra nemico stendardo: E tu mai, qual pur fosse l'evento Cho ti assalse, non eri codardo. O per nebbia eon gli occhi t'aggiri E lontan, senza meta, ehe miri?

Non è bellica tromba che desta Sull'albore a vegliar le difese; Non fragor di scoppiante tempesta Che ritorna sul nostro paese: Ma curvasti sul petto la testa Per un grido che immobil ti resc. L'hai tu forse dal fondo sentito Sollevarsi in te stesso romito?

Perchè sclami — O vedette locate Dal signor nella notte su l'orte, Qual portento lo affanni narrate Alle menti nel buio diserte! — E i segreti dell'ore non nate, Ahi, domandi tu popolo inerte? Ecco il giorno, diran le vedette, Che rischiara imminenti vendette!

Tu superbo per sertl, per manti Vincitor, delle offeso coi vanti Triomfando insultasti gli schiavi, Profanata con ilari canti La sventura, retaggio degli avi. Soffia il turbo, e la gioia travolve, Come il lable for nella potve.

Di memoria in memoria la vita, Oh, ricorri, e saprai la tna sorte! Serri pur le tue-case bastita, Sian sharrate al periglio lo porte: Se dal ciel non discende l'alta, Infelice, ti credi tu forte? È segnal di salvezza la croce: Offri a lei la tua supplice voce.

CX VIANDANTS.

Di brezze dilettose

Dell'esterminio il demone, Genti, soprasta l'udite. Non chiedo a voi, qual ospite, Calate il ponte, aprite: Solo al timor che interroga I passi miei dirò. Ahi! che non lunge invade Le misere contrade Cupo vapor che l'aëre Compresse, attossicò. Dove per selvo al fomite Schiudon perenni aromati All'usignuol le rose, ¶ Sotto quel ciel più limpido Che primo irradia il sol, Era il terren dall'acque Contaminatu, e nacque, Desolator dei popoli, Inesorabil duol.

Di lido in lido un impeto
Di subita paura,
Travalicando i termini
Del piano, dell'altura,
O'esec correndo o suscita
L'angoscia del fallir.
Alti, pel mio calle, o genti,
M'incalzano i momenti,
Che fanno inevitabile

Il lugubre avvenir,
Precipitoso, indomito
Per vario cici, per lande
Dalle capanne il turbine
Le ròcche ascende e spande
L'ancitio, lo spasimo
Dell'ultimo torpor.
Ahi! d'ogni sguardo mute
Son le pupille irsute,

S' ergon le chiome e grondano

Di gelido audor.

Pietà non offre a pargoli,
A apose, a verginelle,
A quanti son gli esanimi
rè preci noi facelle:
Tutti confonde un gemito,
Nome non ha chi fu.
Pei trivii, per le sale
Solo un suffragio, un vale
Accordie insiem nel feretro

Il vizio e la virtù. E quanto pei superstiti Il lagrimar sui fati Di sè, d'altrui, fra tumuli Languenti, abbandonati Nell'anaia solitudine Del mesto sovvenir!

Alii, pel mio calle, o genti, M' incalzano I momenti Che fanno inevitabile Il lugubre avvenir I

### I SACKBOOTS

Dove, o figlio dell' nom, nel viaggio Dei vigliacchi, a lo scampo t'affretti: Forse teco il funesto retaggio Non procede lasciando i tuoi tetti? Ottre l'Alpi ti affacci all'ottraggio Di chi vede i fratelli negletti. Ecco il giorno: chi piange, chi muore Qui ti attende a le prove d'amore.

Mattutina cliamata di squille, Coi ricordi che aveglian l'obblio, Noi mandammo, annunciando a le ville Che si appressa il girdizio d'Iddio. Le sopite non eran tranquille Nei lor sogni di turpe desio, Che ritrovan de'padri la terra Tutta stragi, revine di guerra.

O stranier che dai monti, dai mari Qui contempli dell'Eden l'idea, Fa ritorno ai nativi tuoi lari, La bellà che à insoxan non bea : Vanne, prega, espiando i tuoi cari Per la fede, che assolve, ricres : Ma se stanno essi teco rubelli, Trepidando, aspettate i flagelli.

Dove o figlio dell' uom, nel viaggio Dei vigliacchi, a lo seampo t'affretti? Forse teco il funesto retaggio Non procede, lasciando i suoi tetti? Oltre l'Alpi ti affacci all'oltraggio Di chi vede i fratelli negletti. Ecco il giorno: chi piange, chi muore Qui ti attende a le prove d'amore. Oui rimenti : e qual fu la parola Che il veggente su l'ossa proferse, Noi diremo: è sol dessa la scola Che, inspirando le membra disperse, Con quel ver che i sepoleri consola Le richiama, dal lezzo deterse; E ogni zona l'ascolta nel venti Proclamar che risorgon gli spenti.

Qui rimanti e au rami d'olivi Abbia i nomi ogni volgo acolpiti: Con le scuri e coi lauri votivi Sian vessillo que'fasci de'riti: E la pace fra gl'inni festivi Tutti aduni del Cristo ai conviti. O delizie dei giusti, salvete, Voi promesse all'esiglio quai mote!

### UN ALTRO TIANDANTE.

Ei viene, ei vien l'intrepido Per provida fidanza Nel suo destin I qual angelo Apparve all'esotlanza Delle tribù che incolumi Per lui già son, saran: E seco pellegrina La carità camunina, Che stenti, che pericoli Prostreta ancer neu hato. Quando calò dai vertiri Dell'Itala frontiera Infellonir per gloria Di lutti dispensiera Vedea le moltitudini Con ostio battaglier: Udia dai labbri impuri Terribili seongiuri

Per evocar da ruderi Un lurido piacer. Sicchè l'orgoglio Indocilo

E di furore armato
Contro il dolor, l'obbrobrio
Si tenne inespiato,
Stette per noi quell'alito
Cho i mille inaridi:

Ma sorto appena il suono
Che mormora perdono,
L'ignoto a noi, qual vittime
Propiziator si offici
Dondo parti si assottano
Devote melodie
Di plebe in plebe, annunziano
Le benedette vie
Che scorgeron fira triboli
L'eletto del Signor:

E dove sente invito
Di un animo pentito
I passi suoi precorrono
Il nembo struggitor.
Là là qual veltro immemore

Delle eruenti prede, Recando un pano al povero, L'uom dell'amor precede, Senza intonar quell'ululo Che impresator si fa. Gli angui, gli augei feroci Mandan funeroe voci: Ma nel sentier che segnano Non ci myenterà.

Non ci paventerà.

E come a voi si ottenebra
Il giubilo del giorno,
Or che i suoi rai più fulgidi
Yela il timor d'intorno:
Così feral meteorn
I reprobi copei:
Ma sorto appena il suono

Che mormora perdono, L'ignoto a noi, quai vittime, Propiziator si offri. SEQUENZA.

H POPOLO.

Ave, o Croce! La preghiera Della mane, della sera Al saluto d'ogni secolo Sola insegno ti giurò. Siam Inoi fidi! al vitupero,

Siam tnoi fidi! al vitupero,
Deh! ci tòrre in questo impero
Che l'escreito del martiri

Per te sola conquistò.
Noi frenctici, noi rei

Brandi e scettri di vittorie
Appendemmo innanzi a te:
I saerileghi trofei

Del servaggio, dell'eccidio Non vuol Cristo, il nostro re. Ma qual agno, qual colomba Ecco il santo viator,

Che dal morbo, dalla tomba Ci francheggia protettor l Israello derelitto Per lo colpe nell'Egitto Penlicote fra la cenere

Chinò il capo e non perì:
Quando altero Faraone
Al profetico campione
Non cedette, a lui che vindici
Scelse l'aure e lo puni,
E quell'aure l'oriente

Dalle squallido macerie De' suol fasti spirerà : Spegneranno il miscredente, Che fra ceppi, avanti agl'idoli

De'suoi prenei giacerà; Finchè milite del patto Che fra l'ombre non è più Vegga il sole del riscatto Nel vessillo di Gesù.

O Sigoore, che concedi

A'tuoi popoli le sedi Statuite, come patria Da un linguaggio, da una fe', Col tuo Verbo diai deserti Deh tu guida i volghi incerti, Dove spiche, dovo grappoli, Ostie tue, sian lor mercè! E noi pur, se ancor malvagi Non vorrem con voto unonime

Miserere salmeggiar, Noi vedremo nei palagi E coi rettili e con l'upupe Felci e stagni penetrar. Ma qual agno, qual colomba Ecco il santo viator, Cho del marbo, dalla tomba. Ci francheggia protettor (1)!

S. Biava Poesie,

### L'IMMORTALITA' -

Ogni nato è retaggio di morte; È sua preda ogni germe vivento; Tutto al nulla, onde venne, sen va. Langue il fiore nel prato recente; Lenta e putre discende tra l'erba L'alta quereia che sente l' età; E fia valle la cima superba Della rupe che immobilo sta. Vedi il disco che modera gli anni E su trono di raggi pioventi Pende immoto degli astri sovran? Già s' accorgon le attonite genti Che si scema e più languido brilla Dopo vasto di tempi ocean Volgeranno la muta pupilla Per gli spazi, ne più lo vedran. E tu, plasma di duttile creta, Oggi vivo e domani devoto Alia polve dell'ultimo di, Perchè pasci d'inutile voto L' alma ineauta else teco moria Dall'istante che teco s'unì? Cieca speme! Oggi compi la via, E per sempre il tuo giorno finì. -

— Qual negro demone si reo m'onnunzia L'ultimo fato? Che parli, o barbaro? Mi vuoi tu misero E disperato? Tu menli: ogni atomo ello si diviseera Dalla natura, Per mille imagini s'immuta ed agita, Ma vive e dura;

(1) Samoth filters, riespo ammirato na tampa, y na report discussiva, y diricia and serope to posisi ad olto fine: In partie, y diricia and serope to posisi ad olto fine: In partie, Yusamita, In ridgione ferom 17-m gamento centule della sea mous a grammonte sentate, non menagon, Recu di fantasi, ethe della lirica più in sottama che la forma. Valguiggi de l'alti popolare, respo se eroses meno settilizano nei cocetti. Rapido, manista, piase sulle prime, na preceba per cera soniformità di madi, di frant, d'inospia, il episte più socore le profosial, il vice e main. Tutativa overe dire che profosial, il vice e main. Tutativa overe dire che profosial, il vice e main. Tutativa overe dire che unuerrona scenia dell'unitare del Chiper sengio è degli unuerrona scenia dell'unitare del Chiper sengio è degli and dovranne ricontare fra i pinii il aru no mem. Z.

Ed io, che il 4 rovido pensier, fuggevolo
Come il baleno,
Impenuo e modero, di steril atomo
Son forse io meno?
Per grosse tenebre, per lande Inospite
Con petto ansante,
Sospinto agli omeri caccio sanguineo
Il niè tremante:

Poi quando esanimo sospiro il termine D'un ampia notte, Vallato il riedere, una voragine Cupo m' inghiotte !

Allor che l'umide teuebre Imbrunano
Ogni colore,
E i bronzi sembrano squillondo piangere
Il di che muore;
Il mercenario sotto una rovera
Placido siede.

La faccia tergesi, impugna e numera La sua mercede : E a me, che, misero! fa prono il carico Di crudo sorte,

Sol nato a piangere, unico premio Sarà la morte? —

> O Numo ascoso, o Spirito Animator dei mondi. O imperturbabil lehova. Or dovo sei? rispondi: Tu mi creavi al pianto, E tu se' buono e santo? Quand' io dormia nel vortico Dell'impassibil uulla, Che mio desir, ehe gemito Ti domandò la culla? Tu mi chiamavi, io tacqui; Tu lo volesti, e nacqui. E poi sal capo il folgore Stridendo ognor mi suona? E poi son lo si misero? Tu si crudel ?... Perdona ? So che tu giusto sei, Ma un guiderdon mi dôi. Il giorno' ch' io novissimo Scesi all'ogon tremendo. Tu dolce allor, tu provido Me 'l promettei dicendo: Ecco la tua carriera : Soffri, combatti e spera. E soffro, il sai ; ma Immobile Sopra lo tua parola: Tu l'espiabil gemito, lo posso dir, consola; E al fin dei posti tempi

Tu la mia speme adempi!

Cara fidanza! Il ridere Sfavilli all' empio in volto; Piangendo io non Invidio La gioia dello stolto. Non è lontano il mio Riso perenne in Dio. Torbidi guai, dell'esule Piombate pur sul dorso; Infra lo spine e i triboli lo non rallento il corso: Più erndi voi, più eletta Felicità m'aspetta.

Dopo la rotta furia D'aquilonar bufera. Se tenta vedi scendere Tranquilla omai la sera, Con gli occhi in ciel conversi È dolce il dir: Soffersi.

Il prigionier che squallido Varca le ferree porte, Bacia e ribacia i lividi Segni di sue ritorte, E volgo gli occhi incerti Pei dolci campi aperti. -

Ma già lenta la funebre squilla Dice intorno - che l'ultimo giorno Dubbio pende sull' egra pupilla: E coll'ansia nel petto e negli occhi Già el' istanti - confusi, tremanti, Proni a terra i devoti ginocchi,

Pregan dolce l'estrema partita A quest' alma, - ehe, posta la salma,

Ricomincia più vera la vita. Ella beve l'amica parola E il coraggio - dell'alto viaggio, Poi dal pallido labbro s'invola E sull'ali del colmo desio Fra le pure - del cielo nature Si commesce nel seno di Dio. - O mesti, le lagrime tergete dal ciglio; I lagni non turbino nn'alma quieta Che varca la meta del torbido esiglio.

Intanto che prodigo s'immola per essa L'Agnello ineffabile del pieno perdono, Non s'oda che un suono di prece sommessa. Eterna sia requie, gridai dal profondo; O il canto di Davide che il fallo ripiange In doppia falange voi dite, io rispondo.

Poi stretti ed unanimi con flebili voci Moviamo a ripetere l'estremo saluto Nel campo che muto nereggia di croci. a Coi cari che dormono dell' posa tranquilla

Tornata sì rapida nel loto d' Adamo,

Insino al richiamo dell'ultima squilla, »

Oh guarda! Lo spirito già fatto divino, Compagno dell' angelo che preselo in enra Giulivo matura l' eterco cammino. E mentre s' innebria del gaudio immortale, Pur degna di volgere un guardo alla terra

Che mite rinserra lo sciolto suo frale. E gode se memore la casta compagna D' assidue lagrime, diffusa le chiome, Chiamandolo a nome, pietosa lo bagna.

Ed ella già languida di piento amoroso Al freddo suo cenere sul cenere amato Implora beato l'estremo riposo.

E all' ora novissima affretta le penne ; Cotanto l'inanima la tenera speme Di vivere insieme nel gaudio perenne. -Là nel gaudio perenne, ove più strette E niù salde si fan le caste brame

Che qui legaro l'anime dilette. Ove. beate del reciso stame. Membrano Insiem la nugna obliqua e stolto Che sì le feo quaggiù dolenti e grame.

E con placido riso Iddio le ascolta : E l'altre del bel numero sorelle Lor fan corona radiante e folta. E mentre l'una delle sue procelle Ragiona, tutte di sonvo piéta

Per consenso d'amor si fan più belle. Poi detto salve al peregrin pianeta, Ove lor vita (o un sogno, un'ombra ell'era) Trasser nel pianto ascosa e mansueta:

In Lui che fece ogni speranza intiera S' indian converse, e raggian tutte quante Del sommo Sol che non vedrà mai sera. -Ma dell' Eterno a dir son io bastante ?

lo dato al mio pensiero in abbandono, Confitte ancor nel loto uman le piante, Misero verme, ahimè! del ciel ragiono? Deh! perehè tutto non è svolto il giro De' lenti giorni, e carno ed ossa io sono ? Vieni, Morte, una volta, io ti sospiro.

# L'ORFANO.

Sia che d'inopia e duoi pallido germe Dai petto della madre invan pendea, E sol di lente lagrime pascea

Le membra inferme; O che a celato asil celata il diede Vedova sposa, che di steril pianto

Velava il ciglio ed anclava intento Ad altre tede; O elic, mistero dall' onor temuto,

Più non riseppe la natal sua stauza, E d'ogni nome cho gli sia fidanza

Ebbe rifiuto:

- O sia cho impube di parente orbato, Che fu cieco Indibrio alfa fortuna, Piagnea ramingo senza pan, nè cuna Abbandonato;
- E dato al caso dell'altrui pietade Venia di tetto tapinando in tetto, La debil vita a mendicar costretto Per le contrado;
- Orfano, ahimè! per lubriei sentieri
  A cho misero fin correa repente,
  Figlia di Cristo, Carità possente,
  Se tu non cri
- Se tu non eri?
  Ei, pago ai frusti ehe chiedea molesto,
  Educava alle risse il eor protervo,
  E infeminiva irrevocabil servo
- D'ozio funesto; E dall'ozio il bisogno irrequieto, Che tutto spegne della mente il lume, A franger dotto ogni civil costume,
- Ogni divieto; Quindi l'orbo ardimento, o la fatalo Saera fame di lucri non sudati, E per notturni calli invigilati
- L'empio pugnale;
  Poi carcere e capestro... Alti l dove il tristo
  Rompea sospinto da fallir più grave,
  Se tu non eri, o Carità soave.
- Figlia di Cristo?
  Tu, quando muta è la pletade e infido
  Ad uman senso il pigro sangue indura,
  Tu più possente aneor della natura
- Innairi un grido.

  E l'ode il tapinello, e sotto il lembo

  Vien ricovrando di tua saera vesta,

  E ti confida i pianti, o l'umil testa

  Ti posa in grembo;
- Qual sotto l'ali d'aquila grifagua La prole affretta dagli fierei campi A ripararsi allor che tutta in lampl È la montagna.
- Ne tu chiedevi so di schietta o impura Fante ci discese al lagrimato esiglio: Λ te, divina, a to più caro è il figlio Della sventura.
- Chè tu non conti gli atavi remoti

  Nè i censi antiqui delle arate glebe;

  Stirpi e sangui per te, patricii e plebe

  "" Son nomi ignoti.
- Nel derelitto che ti volgo il pianto Di Dio l'imago ravvisar ti basta; E più rifarla, ov'è più scura e guasta, È tuo bel vanto.
- Ei cheto e intento nel divin tno viso Ode, favella non per anco udita, Parlar del Dio, d'una seconda vita, Del paradiso.

- Guidato intanto di tua man s'avanza, Invigorito per sentier più degno, Ognor drizzando ad onorato segno La sua speranza:
- Sin che alle genti il tno materno zelo Dalle officine industriose attesta, O Carità sosve, o manifesta Figlia del cielo.
- Austera prolo del pensier, Sofia
  Ardo di bella invidia, o lieta il mira;
  Ma, cieca prolo dell'error, s'adira
- Che, ricca di parolo e fredda il core, Sol parla di natura onnipossente, E di sè paga altra pietà non sente Del tuo dolore.

Inocrisis:

- Empia la madre, il Ginevrin dicea,
  Cui non fu caro o sacro il suo concetto,
  E sorda al pio vagir dall'almo petto
- Lo respingen! Empia, che il suo portato obbe ardimento A venali offider iontane cure,
- E deviò dal sen le fonti pure Dell'alimento! Pentita, ahi! presto della sua licenza Al pargoletto non vedrà sul viso
- Splender vivace l'ineffabil riso Dell'innocenza. Poi quando torni l'esule infelice,
- Dai freddi baei fuggirà sdegnoso, E il volto ssconderà nel sen pietoso Della nutrice. « Rapito Emilio e tutto fiso iu lui:
- E te padre giammai non feo natura, Te, ehe si dolee e si solerte hai enra De' figli altrui?
- Ohl di elic amar tu gli ameresti, oh quanto Tu primo esempio di paterno senso! Ma di natura il niego io ti componso, E t'amo io tanto. »
  - E favellando e lagrimando insieme Per dolec piéta il giovanetto ignaro Bacia e ribacia il Mentore suo caro E al sen lo preme.
  - Ma quegli al snol pone la fronte immota, Qual chi d'amaro sovvenir si lagna, E una furtiva lagrima gli bagna La senil gota.
  - E bnio e sospettoso in sè raccolto Seosta l'alunno con tremola mano, Ognor temendo eho un guardato arcano Gli legga in volto.
  - Poi segue muto muto il suo cammino Trepido in eor pe' figli a eui diè bando, E va cieco tra sè qual sia sognando Il lor destino.

POESIA LIRICA 520

E fatto delle palme agli occlui un velo: a Misera prole! mormorar si scute, Se tu nou eri, o Carità possente, Figlia del eielo n.

### LA POSSIA.

Est Deus in nobis. Ovin.

Se all'ingenua bastasse arte de' carmi Il vagar della mente irrequieta, Non ultimo tra mille anch' io nomarmi Vorrei poeta.

Chè del bello al fulgor mi sento aneh' io Per ogni fibra un fremito giocondo; Odo ehe dentro mi favella un dio,

lo gli rispondo. Pende la sera: il trepido mortale Pone la saluia dal travaglio attrita, È nel sonno, else placido l'assale, Oblia la vita;

O rompe obliquo fra le tazze e i densi Circoli a ber le gioie immansuete, Ond'acre più ne' concitati sensi Cresce la sele.

Non io eosì: quando il buior tacente Cerebia la notte, else accelera il corso, Addio, vil terra! Fantasia possente M'impenna il dorso.

Io mi sento rapir di sfera in sfera Pellegrinando per l'etereo vôto; Chieggo ad ogni astro il nome, abbia carriera, O penda immoto:

Ed ei spontaneo mi rivela quando Fu da la eicca tenebria diviso, E del Verbo mirabile al comando Fulse improviso.

Sorge il mattino, e le riverse foglie Ventola al pioppo la montana brezza ! Il fior recente anche per te si seioglio E dolce olezza:

Ma come a me non vorrà dirti quale Gli fatica le fibre amor pudico; Se più dell'ima valle o più gli cale Del colle aprico; Se d'oriente o dell'occaso il raggio Gli nutre i germi sulle pinte solle:

A me n'apprese il tenero linguaggio Darwin, Candolle. . Fremo il torrente e candido s'affonda Precipitato dall' acria balza!

Tu attonito non vedi altro ehe l'onda Che l'onda incalza: lo veggo i di else in fragorosa piena Si premon l'altro l'un per l'alveo prono Ratti così eli' io li discerno appena . E più non sono

Poi della foce, che tntt' acque ingliotte, lo sospeso sul margino supremo Nell'occano dell'eterna notte M'affiso e tremo.

Ove siele? Per poco almen ternate, Ore già liete il' un fugace incanto ! E voi, sì lente, ahimè, precipitate Ore del pianto!

Indarno io cerco del pensiero ardito In più breve confin stringere il volo: Sino tre l'ombre dell'asil romito Non son mai solo.

Ivi sovente del Latin, del Greco Scendon benigni i genii a farmi coro; Con fratern' amistà ragiouan meco

Ed io con loro. Ma perchè poi, quando lor chieggo un fiore, Onde s' orni il mio stil di vezzo arcano, Quel fior repente si disfoglia e muore

Nella mia mano? Pereliè la folta, onde la mente lio piena, D'idee compage sfuma in un momento,

E le eifre ebo noto in su l'arena Dissipa il vento? Alla sacra de' carmi util fatica, Ahimè ! non basti, o Fantasia, tu solo,

Se poi ritrosa e al bel pensier nemica Vien la parola. Tu m'inciti bensi, ma duro al piedo Mi pone iutoppo l'indomabil rima, Ond'è ell' altre de quel else in cor mi sicde

Il verso esprima. Ma quando dietro a me la riluttante Traggo a breve servir costretta e china, Qual gagliardo che i ceppi ave alle piante

Eppur cammina. N' ho forse lode allor? Più che perdono Dai lacci franti e sgominati io colgo! L' architettura dello steril suono

Deride II volgo; E mi sibila a tergo e mi rampogna Che l'ore io spendo in un vôto trastullo, E, già declive, ancor non ho vergogna

Farmi fauciullo. Se men rude tolun la módulata Gusta parola e la si pone in core, Anch' ei mercè mi niega, aneli'ei mi gunta Foseo eensore:

O che, devoto a la febea cortina, Ancor di grecho fole orno lo carte, Onde stretta vagisce ognor bambina

L' indocil arte;

O che le penue al rapido pensiero Nordica nebbia pruinosa impiomba, E il discaro alle Grazie arido vero All'estro è tomba.

Che far? la fiamma, che mi ferve in petto, Acre giù sento ebe si volge in ira; Fischian le corde al primo tocco; io getto L'inutil lira.

Ave, o sospiro delle muse! Addio, Sorriso delle Grazie, estro giocondo l lo più non odo favellarmi uo dio, Più non rispondo.

### LA FANTASIA.

O diva de cormi che musa ti appelli , Che tempri col suoso gli affetti rubelli , Le pugne alfannate dell' arbitro cor; In buio pensiero confisa la mente Perche nelle palme recibi dolente La faccia dipinta di mesto rossor ? Ne giorni più liett, che all' anima sudace Di lunghe speranze brillava la face;

Ne'giorni più licti, che all'animo audace Di lunghe speranze brillava la face, Che or seema di luce, ma spenta non è, Compagna cortese tu meco venivi Per balze dirotte, per roridi clivi Reggendo secura l'incerto mio piè.

Per te d'un sorriso spleudeva natura, Ogni aura spirava più fresca, più pura, Più falto di rose pareva il terren; E scossi dal guardo che vibri tu sola, Pigliavano anch' essi pensiero, parola I sassi, le piante, la nube, il baleu.

E genii diversi di volto e di nome, D'intatte gliritadue riciuli le chiome, Sull'orme descrte mi vidi venir; E fuor dalle grotte musecce, tranquille M'uscivan incontro le searze sibille Cantandonia sugurii di liche avvenir. Poi quando le stelle spargevaru sull'alma D'uo mite sopore la tocita calma, Seguendo la luna che lenta sen va, L'insonne mio spirto dai sonsi romitio

Sull'ati d'un sogno volava rapito Creando fantasui di casta hetità; Se tu mi dicevi = Pretoso suspira = Come aura notturna mandava la lira Patetico un suono di pianto forier; Se tu mi toccavi col dito di fuoco, Balzava di Marte tra l'Orrido giuoco Gittando faville l'incauto pensier.

Come aquila audace che addestra la prole A figger l'immota pupilla nel sole, E poggia sublime duve altri non può; Poi strette le penne con rapido rotulto ZONCADA. Poesie. Stridendo, fischiando precipita a piombo Tra i nembi cozzanti che il lampo solcà: Con lena affannata levatoni anch'io Fin presso agli imnoti sgabelli di Dio, Udiva sua gioria le afere narrar; E sesso dirotto risponiero a quelle Sentiva fremesti la nere procelle,

I torbidi abissi, le gorghe del mar. — Tal era ue giorni che tu mi guidavi l Or piomban a terra gli spiriti ignavi, E al lago del core non sento che gel; Se volgo gli sguardi cercando ventura, Deserta m' appare la vasta natura, E muto di luce l'assurro del ciel.

In riva di Sorga più Laura non vedo; D'Orlando non chieggo; del prode Golfredo Mi tace nell'alma l'invitta pietà; E i sogni tremendi del divo Alighieri Più scuoter non sanno gli stanchi pensieri; Fin l'ira d'Achille più lampi non ba.

Poi quando ti cerco con lungo lamento Il noto conforto d'un tenero accento, D'un guardo sereno l'antico favor; O diva, motrico di carmi divini, Perchè nelle palme tacendo reclini La faccia dipinta di mesto rossor?

O solo mi diei che rapido a sera, Vareando la prona seconda carriera, Già l'astro dedina del corto miu di : E quindi, segnata la gelida fossa, Che in tuono solenne domanda quest' ossa, L'annunzio m'indici che tutto fini.

L'annutiato in indec' tiet utoto fini.

Ani ciecle speranze! Non veggo la sopra
Në pioppo në saleio che mesto la copra,
Në muto assoriiglio, në sillaba d'òr;
Në cara persona che al ecuere ascoso
Tra l'erbe obliate implori riposo,
Lo begni di pisato, lo sparga di fior.

Se l'avida speno di chiara memoria, Se il nome che anela fregiarsi di gloria. Finisce col suono del broozo feral; A terra, lucerpe di gelide notti l' Al fuoco, vegilanti papiri de' dotti! Gli spirti, le fibre lograrsi che val?

Ma dimmi: soccata quell'ora funesta, Di tutto ch'io sono qual parte mi resta? Qual vita novelta m'aspetta di là? Tu taci: il tuo ciglio cotanto non vede. Con trepido affano ne chieggo la fede; Sol cssa ne parla, che sola lo sa.

L'intendo! Seduta sul memore avello Mi snebbia l'arcano d'un giorno più bello, Mi scioglie l'enigma di tantu patir; E guida soave lo spirto che geme Sui vanni dorati dell'agile speme Al gaudio prumesso che avanza i desir.

### I VERSI A MENSA-

Non torcherò mai corda Ove la turba di sue ciance assorda. PARIEL.

Fra l'alternar de calici Onde la gioia convival s'accende, Quando all' incerto cerebro D' incompre dapi il sottil fumo ascende; Acre talor sull'ebria

Turba la voce di cantor prevale, E ai mal orditi numeri Di plauso baccanal fremon le sale. Mentre franteso ei lacera

Con pazza foga la stentorea gola, E versa inesauribilo

Qual torbid' onda la scurril parola; Confuse al suol le Grazie Non meretrici ancor chinano il viso, Ed io sul labbro indocile

Mordo a fatica il venosin sorriso. Mente l'antico adagio Cho :sell'arbitro vin s'asconde il vero :

Sol di procace insania Spesso è ministro il liberal bicchiero. Forse non sai del tamido

Britanno le maschili avide cene. Che gl' irti Gracchi rendono Di rio lumnito inauspicate e oscenc? Poi che l'orante Improvido

Della mensa ospital si feo bigoneia, E fosco la spontanea Macra parola ai parchi gesti acconcia: Ecco ringhiosa e fervida

D' immite Oporto l' addensata schiera Pronta spiegar di civiche Turbe motrice la fatal bandiera.

Già compra intanto l'arbitra Plebe fa calca per le late strade, E come obliquo turbine

Le note case furiando invade. Deh! la cortese Italia,

D'ogni regal virtude antica stanza, Mai non invidii all' emulo Stranier la folle illiberale usanza!

Nel genial convivio A noi tra le benigne arti cresciuti Basti pur sempre il vivido

Alterno scocco degli scherzi arguti. Segno alle laudi assistano

La cauta madre e la guardata figlia, Ne avvenga mai ebe atterrino

Tardi pentite per pudor le ciglia.

Men fausto sì, ma pur lodato il nome: I pro' guerrier sedeano Stipati al desco d' Alboin feroce ;

Onde sortía l'Insubria E dall' ascoso talamo

O degno sol de' rigidi Geti costume inaugurato e rude.

Che dall' ornato prandio. Quasi ingombro e disder, la donna esclude! Mai dal pensier non fuggemi

Udia Rosmonda del suo sir la voce. # Intuona, o bardo, il cantico Della tenzone, e sia vergogna al vinto: »

Il Langobardo dalle fulve chiome,

E il bardo ineauto memora Il di ehe caddo Cnnimondo estinto,

· Sia gloria ai forti ! L' Inelita Gemma si rechi del regal tesoro: " E ambigui lampi un nitido Feral teschio raggiò dai cerchi d'oro. Lo stuol beffardo attonite

Fisò le eiglia e in fero ghiguo terrise; Girò la coppa, e l'ispide Labbra il sacrato fatal vino intrise.

. Oua, fido paggio, colmala Tal ebe dall'orlo il buon licor spumeggi; Alla mia donna porgilo E di' che lieta al genitor festeggi. n

Tremò, fremette, all' empio Sposo imprecando, la reina e bebbe: Ma nota si tardi secoli

Orrenda in cor giurò vendetta, e l'ebbe. AN EGREGIA SONATRICE DI CAMBALO.

Luvinate, 27 ottobre 1839.

La vidi: ancor l'imagino Mi sta si bella nel pensier giulivo Che reverente e attonito

In lei m' affiso, o eiò elie vidi io scrivo. Sopra i vocali avorii Infaticabilmente agili e preste Movea le dita, o l'aere

Bebbe commosso l'armonia celeste. Sotto i grand' archi ardeano Al eiel converse le pupillo nere,

Cercando il suon che movono Con vece alterna le rotanti sfere. Ad or ad or più vivido

Sulle gote erescea l'ostro gentile, Quale talor s'imporpora Declinando all' occaso il sol d'aprile;

E come lenti o rapidi Nell'alma le piovean di Febo i doni,

Or il bel capo, or l'ómero Ondeggiando seguia l'onda de' suoni. Stolta colci che, in tripode Fissa, con volto lieto mai nè mesto, Lo dotte man sol modera,

Plasma d'argilla inanimata il resto! Stante pendea l'effigio Del Grande dallo braccia al sen conserte:

Fisa guatolla, e stridulo Cozzo d'armi oscillàr le corde incerte. Pensò eho nudal, inospita Sponda l'accolse ad ogni amor disdetta;

E in acre suon parcano L' irato cordo replicar vendetta, Vinta dal duolo i fulgidi Occhi bruni chino sul Pesarese Che tanta omni dol gemino

Emisfer sullo scene ala distese; E visto appena il fervido D'eletti modi trovator divino,

Arso così qual ardero Finse Cocilia il gran pittor d'Urbino. Sguardo furtiva l' ungaro

Mastro sovran dallo spiovuto chiome Onde rifiuta esprimere In molto verso itala musa il nome:

E via, scoppio fuggevolo Di note agglomerate un tintinnio , Poi breve sul purparco Labbro un mesto sospir nacquo, morìo.

Perebe do' ratti nameri Nella foga premente, irrequieta In sè romito o tacito O non vide o neglesse il suo poeta; Che già non vile ordivalo

Un inno nella mente escreitata, Inno che far potenta Tra le insubri matrone invidiata?

Pieni d'arcano gaudio Tutti rapite in lei tenean lo ciglia, E in ogni volto ingenua

Sedea mista d'amor la maraviglia. La veggo ancor: l'imagino Mi sta si bella nel pensier giulivo Cho reverento e attonito

In lei m'affiso e ciò cho veggo io scrivo. Ma eiò che , oh Dio I nell' intima Parte del cor più tenera e secreta

M' intesi allor discendere Non è lingua mortal che lo ripeta.

A MIA MADRE.

Se con labbro inesperto il fanciulletto La giovin madre folleggiando appella,

Qual altro nome di più dolce affetto lla la mortal favella?

Ei giulivo le posa in sui ginocchi In lei fissando il desiato viso, Ed elia tutt' amor pei cupid' occhi

Bee I' ineffabil riso. Talo il Sanzio ercò la Vergin diva In mille fogge tutte care o nove, Onde, ignota da poi, si pura o viva

Grazia ne' cor ci piove. Ma se di lunga età curvata e mesta La donna onde sei nato accusa il gelo, Sacra parola cho s'agguagli a questa

Altra uon è che in ciclo. Per ogni fibra più gentilo al figlio Un arcano tremor di riverenza,

Non men ehe appeso all'ara un assomiglio, Desta la sua presenza.

Oh madre mia! Quando ti chiamo e penso Che già declivo ancor figliuolo lo sono, A Dio conosco, tutto suo, l'immenso Inestimabil dono.

Madre! Sin che biandian l'età fiorente I rosci sogni della balda speme, Forse il tuo nome mi sonava in mento

Con altro nome insieme : Ma solo un altro, mai l Di te secura So un istanto cedevi altrui la cima,

De' miei pensier ben presto inclita cura Tornavi ognor la prima. Allor la prima, o cara: or sei la sola,

Chè omal d'altro quaggiù più non mi cale; Un tuo sorriso, un cenno, una parola Ogni altro amor mi vale.

Beato, che una madre ancor tu l'hai! Altri mi dice in suon tra mesto e pio, Ouanto sia dnolo il perderla non sai:

A te lo tardi Iddio! Sì, ehe beato io sono, e saero e intiero Quant' esso è il ben di possederla io sento. Beato?... Ah, che m'invado ogni pensiero

Un trepido sgomento! Una lunga speranza il cor non frodi, Mi suona dentro un grido acerbo o impronto: A che parli di gioia? Il ben che godi Già volge al suo tramonto.

È vero, è ver! Della mortal carriera Tu già gran parte, o buona madre, hai corsa; Ed iu?... Cho arrivi a più tontana sera Lento languor m'inforsa(1).

(1) Questi commoventi versi scriveva il Pozzone travagliato già da quel misterioto malore che poco di poi lo trasse a 49 anni nel sepolero. Parmi ancor ieri quando mi leggeva con quell'accento, con quell'espressione che niuno ebbe al par di lai questa elegia, allora non

Oh quante volte al tuo parlar coperto Cerca indarno risposta il cor turbato! Tu mi guati pensosa e di conscrto Pensoso anch'io ti guato.

E in suo mesto tenor quel guordo alterno Pare ad entrambi domantlar : Di noi Quol pria per lo sentier del regno eterno Discenderà, qual poi?

Tu celarmi una lagrima secreta Talor varresti, un dolce risa aprendo, Ma tutta io ben della materna piéta

La cara frodo intendo. Quando piceola un' ara ad ogui sera Componi e allumi con intento zelo,

E prono sul ginocchi una preghiera Volgi sì lunga al ciclo, Allera io so che con intenso affetto Di me fovelli e m' accomandi a Dio.

Areana un'ansta di pietà nel pello Nascer mi sento anch'io; E prego e prego che tu almen tranquilla Per lungo spazio dietro a me rimanga,

O un di medesmo la medesma squilla Passati insiem ci pianga (1).

. G. Pozzone. Porsie.

per once pubblicata, e che fa proprio come l'ultimo addio alla vita. Come la pattida sua faccia che già poreva otteggiarsi alla morte imminente, si accessieva di una rapida fiamma nell'impeto dell'affetto, come se gli guofiavano gli occhi di lagrime che più non poteva con-

·(1) L'obate Giuseppe Pozzone ( nato in Trezzo 1792, morto ad Appisno nella villa Cagnola 1841) ebbe bello e vivido ingegno, al quale, perchè recusse più riechi frutti, non mancarono che tempi più benigni. Non servile continuatore della scuola del Parini, tutta ne riprodusse ne'pochi ma squisiti suol versi l'onda, la fina arte dell'epitetore, del condensare le idee e la pensata elegaoza oudo uno il può dar ragione di ogni parola, Taivolta tentò di accoppiare la maniera arguta e grave del Parini colla più semplice e più snella della scuola manzoniana, e l'innesto non fece mala prova. Ma io non esiterei ad asserire ch'egli è nella forma pariniana dove meglio campeggia, staotechè essa meglio al piegosse all'Indole del suo iogegno. L'orfano, La poesia, Per egregia suonatrice di cembalo , A mia madre , Javori emiocotemente parinisal quanto alla maniera, allo stile, parmi confermino assai bene il mio giudizio. Meno profondo, ma più limpido, più scorrevole, fu pari nell'affetto al maestro, e minore nell'altezza del fiue e dei concetti; io complesso però grande abbastanza perchè l'Italio non dovesse coprirne il nome con Ingiorioso silenzio, mentre di taoti altri, che a gran pezza noi pareggiano, ricorda con risibile orgoglio. Duole l'animo al vedere che nel grande Dizionazio biografico, pubbliento non ha molto a Firenze, non si trovi por fatta menzione di si eletto poeta.

LA PEDE.

Di reconditi misteri Servotrice pudibonda, Notte ol ciglio degli alteri. Luce ogli umili gioconda, Ragina ferma in nostra scuolo, Primogenita figliuola Del risorto Nazaren;

Salve, a foile, a noi discesa Da quel eiel eli'è plù remoto: Finmma tu fra l'ombre accesa, Porto sei per mare ignoto; Tu sentier fra i dumi aperto. Tu sorgente nel deserto, Tit fra i nembi astro seren.

Quol poleo fuggir menzogna, Senza te, dell' usm l'argaglio? Al misfatto, alla vergogna Surser tempii in Campidoglio; Feri deschi o danzo oscene Or di Sporta ed or d'Atene Trasse il rito a frequentar.

Tutto il calle dei piaceri Corser l'orde inebbriate: Ebber lividi pensieri, Ebber mani insanguinale. S'incontraro, e inulti fûre Lo bestemmia o lo spergiuro Sulle tombe o sueli altar.

Ma poichè l'Ostia fatale Là sul monte al Padre offrissi . Col vessillo trionfale Si loneiò ne' cupi abissi, E, spezzate l'aire porte, Agli artigli della morte

Le grandi anime rapl. Scosse il marmo, svetò il Dio Nell' ucciso riprovato: Dettò leggi, e'l suon n'uscio Vincilor per ogni lato; Venno, o dea, di pace il giorno, E com' orto chiuso intorno Il lus regno allor fiori.

Al soffiar del nuovo apiro Si destår lingue divine: I responsi a' ammotiro Nelle delfiche cortine: D' Israel si sciolse il palto : E al grand' arbor del riscatto Tutto il mondo si prostrò.

Poi qualar guerra erudele Di sofista o di tiranno Contra'l popolo fedele

Mosser l'arti di Satanno. Domator del perfid' angue Altri a te saerando il sangue, Altri 'l senno, trionfo.

E tu, divo, salutati Que' portenti manifesti, Sui nemici debellati Più securo il trono ergesti : Tu, velata i santi lumi, D'inni omaggio e di profuni Sollevasti al Re dei re,

Lode al sommo ehe passeggia Sulle penne dei eherubi, Ei costrusse al sol la reggia. Chiamò i fulmini o le nubi; Entrò i vortici profondi Chiuse i mari e fe'dei mondi

Lo sgabello del suo piè.-Del superbo capitano Fulminò gli empil consigli, E pictoso al fallo umano, Ricomprò d'Adamo i figli: Venne il Messo ilella vita, E alla Vergine romita

Sposo fu l' eterno Amor. Lode all'Uno, al Trino, al Santo, Che il ciel move, e il suolo infioro, Che converte in riso Il pianto, Che mortifica e ristora: A lui servi son gli eventi, Dio mercè degl' innocenti, Dio degli empii punitor.

Oh beato ehi alla fede Dubitando non contrasta! Scgni e normo Iddio gli diede: Dio parlògli, ei stesso, o basta. Mancherà la terra e il sole: Dell'eterno sue parolo Il tenor non mancherà.

Regno altissimo, celesto Sta dei mondi oltre il confino: Fra i perigli e le tempeste Quivi anela il peregrino; Quivi, altin la carno sgombro, Ciò ehe or vede sol com'ombra, Come luce aflor vedrà.

LA SPERIATE

D' affanni, di miserie, Di pentimenti ordita, Fugace, irrevocabile, Che sei, ebo dirti, o vita? Di mostri orrenda cuna. Mare in crudel fortuna,

Fai tu di Dio la collera Palese, o in bonth? Oh male, oh mal festeggiasi Al fanciullin ehe nasce! Se, ignaro ancor di vivere. Pur plange tra lo fasce, Signor del suo consiglio Qual pianto avrà sul eiglio, Fra perigliosi turbini

Come travolto andrà! Oggi di millo popoli Sugli obbliati avelli Passeggia un altro popolo, Sarà diman con quelli: A luttuosa guerra Surse per fato in terra; E fato incluttabile

Lo esceia di quaggiù. Però se nella polvere, D'ondo venia, ripiomba, Qual cor, qual occhio penetra Gli arcani della tomba? Chi nelle voto larvo Ruvvisa l' uom che sparve, O como si separano La colpa e la virtu?

Là dovo ancor de secoli Non apparia la traccia, Immense si distesero Del Creator le braccia: Ed ecco l' universo Dal sen del nulla emerso: Ecco dall' ime tenebre Balzar ridente il di.

Volate al grande Artefice, Belli del nuovo lume, Volate, inni magnanimi, Sulle robuste piume: Ei mosse all' ampio giro La terra, il mar l'ompiro; Ei disse all' uom : Ritornami, Ouando di man gli uscì. Stolti! Bandir si videro

Del placid' orto e lieto Que' primi eh' osår frangere L' altissimo divieto, Stolti! Colando al basso, Sull'interdetto passo Stette rotando il fulmine L'acceso cherubin.

Come scomposto esercito, La turba de' molori Premevasi, versavasi Diretro ai peccatori, Mentre a morir soggetti,

Tremanti, maledetti,

Del nuovo esiglio entravano Nell' ispido cammin. Pur la tua diva imagine Veggendo ancor ne' mesti, Gran Dio, più mite all' opera Delle tue man ti festi: Tu, pegno d'alleanza, Mandasti la speranza, Come at nocchier che perdesi Subito segno in mar.

Tal dunque era il sorridere Della gentil donzella Che quasi dileguavasi L'orror della procella: Già di più lieta sorte, Di trionfata morte, Di pace ragionavasi. Di vittima e d'altar.

Or, poi eh'altrui fiorirono Que' profetati giorni, Di più bel riso, angelica Speme, per noi l'adorni. Leviam, fratelli, ai monti Le sonnacchiose fronti: Presso è quel di che termina, Che adempie ogni desir.

Questo aspettando, involasi A tenera lusinga. Pur mentre il cor le palpita, La vergine solinga; Questo per selve orrende Il solitario attende, Nè forza lo disanima Di vegtia o di martir.

Questo alla mente uffacciasi Dell' insensato allora Che uscir di tutti sposimi Pensa quand' nom si mora; E gli disarmo il braccio, E il mar gli vieta e il laccio, E l'ire acqueta, e dissipa La torba del pensier.

Ma là fra le purpuree Coltri, o sull' umil paglia, Quando il fedel preparasi All'ultima battaglia, Gli vien la sueme accanto E gli rasciuga il pianto, E consolato affidalo Per lucido sentier.

Ouale assetato, immemore Per lunga landa e strana, Drizzasi il cervo al subito Romor della fontana. Tale al fatal comundo. Volando, palpitando,

Sull' ali al Creator. E le son vanto i fervidi Voti e i rigori occulti E la soceorsa inopia E i perdonati insulti E le vegliate notti E i gemiti dirotti E il combattato genio

S' erge la candid' anima

E il ben locato amor. Deh! se per noi depongasi La faticosa veste. Quando vedrem l'unanime Gerusalem celeste; Quando di coro in coro Sulle bell'arpe d'oro Intuonerem la splendida Canzon di libertà?

Ne' santi monti posano Le fondamenta eccelse : Sovr' ogni tabernacolo Ouesto il Signor prescelse; Oul chiama ogni sua schiera: Spera, Israelle, oh spera! Gran cose si narrarono Della regal eittà.

Spera, Israel. Non mutasi, Qual d'uom, di Dio la mente : Forse de' suoi miracoli Godrà la morta gente: Forse nell'atra fossa Esulteran quell'ossa Che del suggel do' reprobi Arcana man segnò?

E a noi polluta origine Chiuse l'eterce porte; Ma. lacerato il vindice Chirografo di morte, Quegli l'affisse al legno Ch'ivi di tanto regno Santa, operosa, indomita La speme ridestò.

LA CARITA'.

E te, soave anelito Del primo Amor fecondo, Te, carità moltiplice. L' olimpo esalta e il mondo: Tu vesti uman costume, Tu l' nomo accosti al nume, Fra poi reina e in ciel. Della tua santa imagine Non ricreati al raggio,

Come l'un l'altro estermina

L' indomito selvaggio. Tal ne vedea ribelli Fratelli da fratelli Un secolo crudel. Ara non v'ebbe o talamo, Non ospital dimora, Ch' ove stringesse un vincolo, Sangue non desse ancora: Fu la vendetta un vanto; Fu sol linguaggio il pianto

Dell' ira e del dolor. Ma scuola intanto aprivasi D' altissima dottrina Quel di che sovra il Golgota La vittima divina Dell' ultimo sosniro Pel popolo deliro Fea prego al Genitor. Dalla proterva insania Si riscotea la terra:

E, come allor che acquetasi Degli aquilon la guerra, Riede alla selva e al prato Un vento innamorato L' crbette a confortar;

Tal, fatto Iddio placabile Pel sanguinoso eccesso, Si dillondea benefico Lo spiro a noi promesso. Oh fiamma, oh placid' ôra, Oh nume che ristora Il ciel, la terra e il mar l

Oh carità! Non crano Le genti ancor, non era Spiegata sovra il mobile Globo l'eterea sfera, E già de' tuol portenti La scena degli eventi Pingeva Iddio così.

Or chi delle vittorie Ne' cantiei m' addestra ? Per lei si stese all'emulo Dell'emulo la destra: Diè lor l'istessa spemo, Ad una mensa insieme, Presso un altar gli uni.

Dessa l' nmil tugurio Non aspettata entrando, Salvò la bella vergino Dal comprator nefando: Seppe con man discreta Del ver che l'alme acqueta I santuari aprir.

Dolce, possente balsamo Trasfuse in petto all'egro; Spense il livor ; del giudice

Mantenne il voto integro; Nè invan per l'ampie sale Spiegò le timide ale Dell'orfano il sospir.

Trovo nell'imo carcere Oual fu ribaldo astretto. E n'ascingò le lagrime E se lo strinse al petto. Versando la parola Che calma, che consola, Se risanar non pnò.

Oh al ciel diletta e agli nomini La terra generosa Che cittadini a civiche Stragi educar non osa, Che riniandar detesta Un' alma ancor non chiesta A lui che la creò!

Pur colà dove apprestasi La micidial bipenne. Se interno dal patibolo Regna il dolor solenne, Se nell'angoscia estrema La vittima non trema. Se più coll'nom non è:

Tu parli, o dea; la misera Tu reggi all' arduo passo. Tu, raccogliendo i laceri Membri, le poni nn sasso: E qui, gli sdegni vinti, La pace degli estinti Prega il fedel con te.

Tutta con tutti, abbomini Tu le fraterne gare; Tu là fra'l solitario Vestibolo e l'altare Dall' arbitro de' cuori Pel cieco gregge implori Del creder la virtù.

Chè riverito a stendere L' impero della croce Già roghi o acciar non valsero Non impreear feroce; Nè chi dal fango uscio L'alta ragion di Dio Può giudicar quaggiù.

Soffre però, non sdegnasi La carità soave; Non superbisce al prosperi, Ai giorni rei non pave; L'altrui falliro occulta : Non danna, non insulta, Non cerca il suo piacer.

Ov' uomo la sollecita, Va, nè lo guarda in faccia: Gode se può nascondere

Del suo venir la traccia: È Dio la sua mercede : Non scevra in loi, uon vede Nè amico nè stranier.

E già dall'alto empiendone Tutte le vie del euore, D'amor bel cambio escreita Con lei l'eterno Amore. Chi romperallo? Forte Come il suggel ili morte È quel di carità.

Non valser acque a spegnere Delle sue vene il foco: Con lei tutto è dovizia, Tutto senz' essa è poco. Misero chi non ansa ! Se la grand'ora il chiama, Mai più non amerà.

#### LA SERA.

Tu sol non pieghi a scra, Signor degli anni eterui! Per te uella preglijera. Fra'l suon degl'inni alterni, Casto pur oggi chiudasi Sopra Israello il di.

Beato chi sciogliendosi Dalla mortal catena, Com' ombra che dileguasi Per la notturna sceus, Da questa lusinglicvole Miseria si fuggi !

Ed or su lui germoglia Il fior del cimitero Che colla bruna foglia, Coll' alito leggiero Dell' obbliata cenere Favella al peregrin.

Ma più gli affetti s' ergono All' immortal favilla, Quando pel mobil aere La delorosa squilla Va propagando il funebre Laoiento vespertin.

Tu che l'autiche prede Togliesti all' ogna inferna. Ai morti nella fede La requie sempiterna, La vista, o Dio, concedine Del sempiterno sol.

Nella paterna origine Ugni mortale immondo Giacea del vituperio, Della nequizia in fondo,

E tu scendesti a rendergli Dell' innocenza il vol. Ora dai lunghi affanni, Dai rischi, dai terrori, Ne' luminosi scanni. Misto agli eterci cori. La lode interminabile

Ripete al vincitor. Chi sei che presso all'umile Desco pur or ti festi, E. visto il seggio vedovo Dei cari che perdesti, Senti pel viso scorrere La lagrima d'amor?

Là dove il giorno è pieno Riternerai fra poco Alle bell'alme in seno. Ma per un mar di foce : Solo un drappel magnanimo Di qui non posserà.

Pur, se con voce assidua Torni a pregar sul sasso Di quei che ti processero Nel formidabil passo, Per te di tante baratro Breve l'ardor sarà.

Signor, che nosco adempi Pacifici disegni, Che premio ai casti esempi Centuplicato assegni, Benigno al voto inchinati Della fedel tribù.

L' ire nascoste, i gemiti Fuga dai nostri tetti: Nel sen di madre ingenua Raccheta i pargoletti: Docile il veglio, e sobria Mantien la gioventu.

Fa dolce in noi l'affanno, Fa santa l'allegrezza, La monte senza inganno, Il seuno senz' asprezza, Senza rancore il talamo,

La lingua senza fiel. E tu, cui l'ave angelico, Madre, per noi s'intuona, Cui, proni al suol, di mistiche Rose intreccion corona. Tu, nostra speme, accogline Sotto il virgineo vel.

Vedrai tornar digiuno L'antico predatore, Che va per l' aer bruno Cereando chi divore, Come da balze inospite

Leon per fame usci.

A noi nè duol nè tremito Soran le bianche chiome. Il corpo infermo e l'animo, Se nel tuo santo nome Qualunque giorne avanzane Terminerem così.

## LA NOTTE.

Già spiega la dovizia Dello stellato velo; Già, lenta, malinconica, Cresce la notte in ciclo: Ogni animal si giace, E nell'immensa pace Dorme la terra e il mar. Scintilli ancor pei vigili La povera lucerna. Or elio di Dio le vergini Sciolgon la prece alterna, E per la valle queta Il bruno anacoreta Ritorna a sospirar. Degli anni nell'insania Protervo, disumano, Tead) potterno i talami.

Insanguloò la mano:

Al pianto or 5' abbandona;

Or grida a Dio: Perdona. E Dio perdon gli dà. Felice ehi, serbandosi Nell' innocenza oscura, Fra l'ombre nol conturbano La colpa o la paura: Siccome il nuovo nato. Sal letto immaenlato La fronte inchinerà, Là dove, fra le cetere,

Fra i Incidi cristalli. Fuman lo monse, pugnasi D' oro, d' amor, di balli, S' abbia la notte oltraggio Finehè non riede il raggio Dell'invido mattin;

Pace così non trovano Ne' splendidi palagi Le frenesio de' giovani, Le eure dei malvagi. Forse, quand'è furente, Può ricovrar la mente L'ebbro tornando al vio? Pur, s' anco del malefico Sul capo il sonno scenda,

Non alzerò rimprovero Cho I tuol giudieii offenda. ZONCADA, Poesie.

Dall'ngna dell'inferno, Dall' abbandono eterno Preservalo, Signor.

Tristezza indefinibile Nel chiuso sentimento. Sogni di morte, imagini D'ambascia o di spavento Così, gran Dio, gli spira Che, per sottrarsi oll'ira.

Cerchi le vie d'amor. Del poverello il gemito Sopisci e la fatica: Spegni nel cor del tumido La collora nemica: Poreza dal mal, feconda La cella vereconda Che due bell'alme uni.

Alla deserta vedova Chiudi pietoso Il eiglio Che nuota fra le lagrime, Nè lei riseuota il figlio Innanzi la dimane. Invan chiedendo il pane Che gli abbondava un di.

Ma tu che infesto agli uomini Mnovi per l'aer cupo. Com'esce dalle tacite Selve per fama il luno, Arresta, insano, arresta! Col vol della tempesta. Col grido del terror. Vendetta inesorabile

T'è sopra e il crin t'afferra. Ahi vistal Ecco il patibolo; Rosseggia, oh Dio! la terra... Scrivete sugti avelli, O crudi: Eran fratelli L'uccisa o l'uccisor. Quando sarà che vincasi

Si barbaro costume! Per mezzo Europa scorrere Veggo di sangue un fiume; Veggo ehi muor, chi langue, Ma germogliar dal sangue Non veggo la virtu.

Tu che di pace mediti Consigli e non d'affanno. Signor, quel giorno affrettane Che immaculati andranno Di fredda strage i regni, Che miti fien gl' ingegni Come nel eicl sei tu.

Manda per l'atre carceri Ouesta beata spene, E sonno almen benetico Fra i ceppi e le eatene

Que' miseri addormenti Che forse dei potenti L'asprezza traviò.

Reggi per l'onde instabili
L'affaticata prora;
D'ospizio salutevole
Il peregrin ristora;
Ogni dolor fa stanco
In chi coll'egro fianco
Le niume travaglio.

Veglia me pur. Dell'animo E delle membra puro, Per poco il sonno vincami Nell'umile abituro: Poscia co'nuovi albori, Come l'odor de'fiori, Salga il mio prego a te.

Ma, se di morte l'alito
A me gia spira Intorno;
Se più non denno schiudersi,
Gran Dio, quest'occhi al giorno;
Succeda il riso al pianto,
Della vittoria il canto
All'inno della fe.

## A MARIA VERGINE.

O dell' cterno Artefice
Madre, figliuola e sposa,
Quando sonò di cantici
La valle dolorosa,
Quando s'aperse un' auima
Senza parlar di te?

Fra le più degne imagini Del ereator pensiero, Prima di porre i cardini Al gemino emispero, T'ebbe vicina o piacquesi Di tua bellezza il Re.

Eva iniglior, le vergini
Porte chiudendo al senso,
Davi tremando all'angelo
ll verecondo assenso:
E di te sol vestivasi
La Diva Umanità.

A te sorrise il Parvofo Nel solitario sasso; L'almo tuo sen lattavalo; E la favella e il passo Tu gl'insegnasti a sciogliere

Nella mal ferma età.
Teco solca dividere
La mensa giornaliera,
Teco il sudor del povero,
Il sonno e la preghiera,

Gli affanni, le vittorio Dell'operoso amor. Lo seguitasti ai pubblici Trionii di Sionne: Immota sovra il Golgota Fra le piangenti donne Fornisti senza piangere Il calle del dolor.

Ma poi che, dove accogliesi
La gente rediviva,
Nel sen dell'Impassibile
Ti risvegliasti, o diva,
Chi gli potria per gli uomini
Parlar, se non sei tu?

Pero di te a'abbellano
L'ore, le tombe, i riti;
Col volgo i re t'invocano,
T'invocano i leviti;
Narran delubri e memori
Giorni la tua virtu.

Qual simulacro abbracciasi Se trema, o dea, la terra, Se rio malor propagasi, S'arde fraterna guerra, Se il mar trabocca, o l'invida

Campagna inaridi?
A chi sen vanno i miseri
Nell'ultimo sconforto;
Qual dono appende il naufrago
Nocchier che torna in porto;
Dall'egro a cui si votano

l conservati di?
Tue son, Maria, le unanimi
Lodi, son tuoi gli onori:
Tu la virtù dei deboli,
La guida dei migliori,
La porta dell'empirco,
La stella del mattin.

Te pur l'ansie agitarono
Di questo esiglio un giorno;
E tu fra i cori e il giubilo
Dell'immortal soggiorno
Ti levi, o madre, al gemito
Del mesto peregrin.

Odilo. A te l'angelico
Saluto intuonar suole
E quanto l'alba inflorasi,
E quando ferve il sole.
E quando par che il tremnio
Raggio si spenga in mar.

A te le prime suppliche Del bambolo innocente; A te lo sguardo e l'ultimo Sospiro del morente; Più quete l'ossa dormono Pressu il tuo santo altar. Non reggia, non tugurio, Sentier non sia, non cella, Che a te riensi un titolo, Un fiore, una facella; T'avran custode i popoli, Dolce Maria, coal. E, senza i troni scuotere, Senza destar le spade, Con ala njacidijstima

Senza destar le spade, Con ala placidissima Sull'italo contrado Della paterna gloria Ritorneranno i di.

#### LA DIVINA PAROLA.

Se cade umor vitale Da nuvola feconda, Non torna, non risale Quivi la neve o l'onda; Ma tutta inebria e bagna La fertilo compogna, E rendo i semi al vigilo Colono e pan gli dà. Cosi, qualor sen vola Dal mio segreto uscita, A me la mia parola Non riede senza vita. Ma in terra e nel mio regno Compie quant' io disegno. E pel gran fin vi prospera Perch'io la mando e va. Al ginro dell'Eterno Risposero gli eventi. Dell' ira e dell' inferno Retaggio eran le genti; E per arcana via Dal patrio ciel venía,

Il Verbo del Signor.
Nella stagion più brana
Mille veggenti e mille
Drizzaro alla sua cuna
L'estatiche pupille;
E, fatti omai sieuri
Dei profetati auguri,
Franchi per lui si tennero
I figli del dolor.

Conforto a tante lagrime,

Le sorti son compite: Vincemmo; è sciolto il laccio. Uscite, o madri, uscite Co' pargoletti in braccio; Dite in sermon novello Ai forti d' Israello: Son nostri e il reo non portano Sugged di servitù. Chi come il santo, allora Che medita perdono? Perchè il ribel non mora, Perch'abbia dritto al trono, Dalle stellate porto Ai gemiti, alla morte Manda per mezzo ai perfidi L'sisessa sua virtit. Di eulto verecondo La salutaro primi Pastori oscuri al mondo, antoni con l'allora dell'allora percondo cara con con con pastori oscuri al mondo, antoni con l'allora dell'allora per l'allora dell'allora per l'allora per l'allor

La salutaron primi
Pastori oscuri al mondo,
Ma innanzi a Dio sublimi,
Quando con santo zelo
Gloria all' Eterno in ciclo
E pace in terra agli uomini
L'alato stuol cantò.
Nuovo da lei conforto

Nei psecalor discese
Quando il Messia risorto
A trionfar li chiese.
Terribile, veloce,
Mite di Dio la voce
Ai trecotanti, agli mulli
Sui labbri lor sonò.
Essa di loco in loco
Corse per ogni terra;
Vinse le spade, il foce,
Le ritrosic, la guerra:
Fra gli archio le colonne
Di Roma e di Sionno
Per lei s'erce il purpurce si purpurce

Per lei l'ingegno astuto Del tentator fu vinto; Ebbe loquela il muto, Ripalpitò l'estinto; Ai fonti, ai paschi elotti Leoni ed agnelletti Mossero insiem, corcaronsi Dello stess'orno al piè.

Vessillo della fè.

Al suon delle parole
Arcane, onnipossenti,
Dal padiglion del sole
La speme dei redenti,
Fra l'estasi, fra i voti
Dei popoli devoti,
Discende ostia e pontefice
Sull'odorato altar.

Terge le macchie in froate Dell'uomo e lo risana Colla virtù del fonte La voce sovrumona; Lui salva, lui proscioglic Quando il demon lo coglic, Come sparvier fra i turbini, Come corsaro in mar. Dell'ermo nei recessi Guida si porge amica; Santifica gli amplessi Di gioventù pudica: Fuga il malor che nacque Dagli aquilon, dall'acque; Serba lo messi o gli alberi Sul prodigo terren.

Fra 'l sangue, fra i delitti, Placo, sgomenta il tristo; Ne' vigili conflitti Regge i campion di Cristo: Rende securo e forte Sul letto della morte, E infonde al pio letizia Di paradiso in sen.

Allo seoppiar de' tuoni, Al suon di mille tube, Siccome Iddio ragioni Dalla squarciala nube. Como tremar ne faccia La divina minaccia, Del circonciso escreito Il condottier l'udi.

Noi, popolo redento, Eredita verace, Ascolterem l'accento Di carità, di pace, Chiamone, o Dio, se vuoi: T'udranno i figli tuoi; Padre t' udranno: il giudice Non parlerà così (1).

G. Borghi, Porsic.

WIRABILI SPECTTI DELLA LUCE SUGLI ANIMALI.

E chi ritrar le maraviglie eccelse Oud' orni, o luce, il popolo infinito Cho per l'aere vola, o nel mar guizza, O cammina la terra, o serpe, o corre Su le elme de' monti, e elsi potria

(1) Fra i tanti imitatori del Manzoni, troppi davvero, il Borghi per istile elegante, armonia e splendore d'imagini primeggia: Fede, Speranza, Carità farona fra suoi inni dei primi ch'el pubblicasse e ad un tempo i migliori. Di che lascio ad altri di me più acuti cercar sottlimente la cagione; a me sia lecite movere a guisa di dabbio la quistione, se questa non si potesse per avventura rinvenire, almeno in parte, nella qualità della forma ch'egli adottava, forma che brillante, carezzevole, piacevolissima a prima giunta, presto ti sazia per quel suo svolgersi, attegglarsi uniforme, sicchè le idee, le lmagini vengono ad avere una sembianza, un suono, un colore i medesimi sempre t

Cantar le orierinite iridi, i fregi E i siammanti monili onde rivesti La pennuta famiglia, o la virtute Di quel raggio onde lucica o balena Il pesciolin nello squammoso tergo? Ma che? La gemma che dall'aspra è tolta Vena materna, o col tuo raggio, o luce, Fai scintillar di tremole faville, E la conchiglia cui fra l'alghe e l'onde Festante arridi e nell'eburneo sendo Dipingi e nell'aperte intime valve: E l'insetto lievissimo o minuto Che repe e brilla, in sè tutta non traggo Quell'unica virtu else tutto avviva? Al murice di Tiro, alla viola Riso del campo, al dittamo di Creta Cede forse in bellezza oscuro niechio. Cui fra le reti il pescator sovente Trova e rigetta all' onde, o dona al caro Figlioletto che piange, e coi colori Bellissimi il racqueta, si che tutto Si sta fiso in guatarlo, e tra le mani Stretto sel reca e si trastulla e ride? Una sola è la ferza, unico il raggio Ch' è dispensier di tanti doni e tanti.

#### L'AURORA BOREALE.

Ma non a tutti in concesso il puro Aére limpidissimo o la certa Temperanza di tenebro e di luce. In sè ristretto, in irte pelli avvolto Sui campi nel rifeo gelo sepolti Erra il nordico irsuto; in notti lunghe Tragge la vita, se pur vita è quella Che nel silenzio del celeste raggio Per tanta ora si vive. Eppur lo vetle Inasprate dal gelo e l'erme valli E l'algente Sibero ed il Lappono Ai divini tnoi doni, inclita luce, Non anelano invan; eliè spesso a loro Quel portento largheggi ondo a noi tanto Raramente fai dono e cho d'aurora Borëal serba il nome. Allora in guisa Di gran turbo di foco occupi il ciclo E in roggio avvivi la morta natura; Quinei, scossa da intrinseca virtude, Ti sprigioni del eireo e scintillanti Raggi qua o là saetti, altri di spada, In guisa altri di croce, o tale in ciclo Ti mostri come allor che sul tremendo Campo di morte scendi e de' guerrieri Su gli usherghi sfavilli o su te erude Aste laneiate. E, quasi aura soave Che succeda al furor della tempesta,

Tu pingi poscia il vasto etere tutto In un raggio ehe limpido e screno Ugualmente si spande e tutto abbella D'un unico sorriso, lateati e fisi I pigri abitator degli ardui gioghi Inarcano le eiglio, ed un sospiro A te mandan dal petto. Allor la lira, Che incrte e muta gli pendea dal collo, Ritenta il bardo ai cari estri d'amore: Ed è facile il verso o dolce il canto. Chè tu grazia gli acquisti e tu l'impenni. Dai gelati burroni e da' scosersi Ermi calli, leggeri come veltri, Si spiccan gli animai, si lenti in prima; E correndo in un' unica armonia Accordano lor voci, e, quasi accento Che letizia palesi, anco le fiere Mandano un urlo, anco le fiere istesse (1). Onorato Occioni. La Ince, poemetto.

# IN MORTE D' UNA FANCIULLA.

Vieni meco, o giovinetta, lo son l'angiel tuo fedel; Vieni meco: il ciel t'aspetta; Tu sel nata per il ciel. Tra le belle che ghirlanda Fanno a Dio sali con me; La Regina a te mi manda, Ti desia, ti vuol con sè. L'ali bianche immacolate Vestirai d'un eherubin, E di rose in ciclo nate Farai serto al pero erin. Per que' campi, per que' calli. Tra quell' ombre, su que' fior, Dolci canti, allegri balti Tesson gli angioli tra lor. I gincintl, le viole A' lor piè dà tocco il suol: Lassù splende un altro sole,

(1) Furtin, Nosti, Foscolo, Mascheroul e Malfei sono, ad occià vegetati, i mobili che perce particolora sono dei regetati, i mobili che perce particolora sono dei con la contra della contra della contra della contra della contra della contra della ficia, a bellamente approfitare della più parisse conticide devisigatione, Tottatto, in quotata no prisposito di tutto illegigativire, non empre ggi riset di evitare neglio esi cruzopo ggi artiritori che più curano tempita, regliame dire uno so te al tittoro. E forese contra della contra d

Bel più assaj di questo sol,

Là d' eterna primarera Ride ogai orto, ogai giardin; Lassù il di non ha mai sera, Senza tempo è là il mattio. O inesperta della guerra Che fa il moudo a un vergin cor, Dall'esilio della terra Sali al basio del Signor. —

Ah I seguirti io pur vorrei, Mio buon augelo fedel; Ma in seguirti si cari miei Temo d'essere crudel. Su quel sen che mi nodria Tanta eroce ah! non impor;

Su quel sen che mi nodria
Tanta eroce ah! non impor;
S'io la lascio ah! quella pia
Morrà certo di dolor. —
Non morrà; tu non la lasci

Se con me dispieghi il vol: Tu di vita altra rinasci: Sorgi meco; iddio lo vuol. Sogno candido, all'aurora Scenderai sul suo guancial: Con qual cor ti vedrà allora Fatta un angelo immortal? Nel silenzio del dolore

Dolce a sè t'udrà venir

Cone il bolsamo d'un flore,
Como l'eco d'un sospir. —
Per quell'ampie vie senz'orna
lo ti seguo, angiol divia;
Tu al gran rol quest'alma informa,
Tu la reggi al gran cammin. —
Apri, o vergine, le braccia:
S'io ti stringo alt'non tremar:
Forte a me tu pur t'abbraccia;
Molto d'larero da varcar.

Se ti turba l'infinito Mar di tanto aër scren, Cela il guerdo impaurito, Cela il capo nel mio scn. Così, lieti viatori Albracciati, o cara, insiem, Questa valle dei dolori

Quasi in sogno vareherem! — Ma la madre, ehe sommessa Prega al piè del letticciuol, Un sospir ode... s'appressa Alla figlia del suo duol.

Par ehe sogni il paradiso, Tanto dolce è il suo dormir; Così splende il caro viso Che vi sembra Iddio gioir.

Le sue guance, intatta neve, Di baciar le trema il cor; Se si sveglia! — ah un bacio lieve, Un men lieve — un altro ancor!

Ma - a que' baci addormentato Resta il candido sno vel: L'alma in braccio a quel beato Corre gia le vie del ciel.

IL LAGO.

Il manto ampio di porpora Il sol cadente immerge Nelle scherzose o garrule Acque del lago; o asterge Il caro astro di Venere Da' suoi lavaeri il erin.

Sciogliam dal margo: un agile Fiato di lieve brezza Sospira in mezzo agli arbori, Le azzurre onde accarezza. Che tremule rilucono Del raggio vespertin.

Ob venticel, si tepido Di molle alito spiri Forse perchè sei rorido De' dolci suoi respiri, O al nivco petto e ai nitidi Capei sciogliesti i fior?

O lago mio, si placido Forse d'amor susurri, Perchè su te sorrisero I lucidi occhi azzurri, E l'onde tue for limpido Specchio del riso lor?

Odi: so mai discorrere Su lievo pin le piaecia Le tuo belle acque cerule In placida bonaceia, Mentre la luna argentea Le sparge di chiaror; In tuo sermon le mormora Ch' io ti parlal di lei, Ch' ella è il sosnir, l'assiduo

Pensier de giorni miei, Il sogno delle vigili Notti, il mio solo amor: Che se mai neghi intendere

L'arcana tua favella, Risveglia pur eon fremito Marino una procella Che la sgomenti o un faeile Timor le induca almen.

Oh fossi allor sul tumido Tuo grembo io nur con seco. Tal cho tremente e pallida Contro al faror tuo bieco Schermo facesse al pavido Capo di questo sen!

E. al furiar più rabido De'flutti tuoi, più forte Premesse incontro al fervido Mio cor le guance smorte, E le insegnasse un provido Terrore la pietà!! Che dissi? - Ah no; non angere Il verginal suo seno, Per me non far che Iurbisi De' cari occhi il sereno:

ALLA VERGINE MARIA.

Tomba più tosto al misero

Mio foco e a me ti fa l

Donna, se' tanto grande e tanto vali Che qual vuol grazia ed a te non ricorre Sua desianza vool volar senz'ali.

DASTE. Parad., C. XXXIII.

Donna dei tribolati, a cui gemente Dall' affannoso letto io supplicai, Tu dunquo il sen divino al mio frequento Invocarti, o Maria, chiuso non hai ; Chè a mercè ti movesti e dolcemente Chinasti il riso di que' santi rai Su me vinto, ondo al tuo sguardo materno Sentii virtù da vincere l'inferno?

Anime care che nel mio periglio Provaste un moto di pietà o d'amore, E se caduto io fossi avreste il ciglio Molle forse (ah che spero !) di dolore : V' unite meco a benedir quel giglio D' immortale fragranza e di candore, Quella fonte di grazie che soccorre L'afflitta umanità cho a lei ricorre.

Mandava il nono sol fra le tenèbre Della mia stanza obliquo un raggio e fioco. Dache per l'ossa di cocente febre E per le vene mi serpeva il foco; Dalle intestino uscia del sen latèbre A fatica il respir fievole e poco, E irrequieto il tormentoso fianco Con dolor si volgea sul lato manco.

Donde sita sperur? - dalle odiate Di segreta virtù tazze ripiene? O forse nello ben sette finte Da non mai sazio ferro incise vene? O in le fosche fidar rugho increspato Di sapiente medico che viene, Pensoso in vista, con maestre dita Ne' polsi a interrogar l' indocil vita? Volges a mezzo la notte, ed una pace

L' universo dornia stanca, profonda;

lo vigilava, o meco d'una face Pur vegliava la fiamma moribonda; Quando quel poco raggio ecco in vivaco Luce cangiarsi candida e giocouda, E l'aër morto dell'inferma stanza In soave a spirarsi alma fragranza.

Ed ecco, quale mi pendea sul letto L'effigio della Vergine divina, Spirante o vera col suo Pargoletto Apparirmi del ciel l'alma reion: Un fuglioù vestia manto di schietto Sol nascente da placida marina; E un'aurea nube, a lei prostrata innante, Era sgabello allo virginee piante.

E mi parea che sul mis speato vito Ruggiasse un guardo di oldezza pieno Da quegli occhi che tanto pardino Diffondono nel lor dolce baleno: Sorrica oppena un hemodetto riso Che sparvo lieve lieve nel sereno, E dall'ampie agitto aure dei cicii Il tembo mi toccò de' sacri veli. E parolla spirio nell'infinito,

Parola d'Ineffahile dolcezza:

"Dormi, o frale dell'uom figlio pentito;

a È perdonata la tua giovinezza.

Poi mi scese mollissima all'udito
Un'armonia di voci, un'allegrezza,
Un festoso di dolci arpe eoncento

Che nuotava per l'aere lento lento. Quale stance fanciullo, alla possente Cantilena materna che lo molee, Chiude i begli occhi e addormesi ridente Sul sen che il capo pargolo soffolee, La celeste armonia non altramente

La celeste armonia non altramente Calma m' infuse desiata e dolce, E fur nou manco placidi, cho quei De la bella innocenza, i sonni mici. Ma poi che, grande il di, l'alma io ritolsi

A quel di tutte pene oblio cortese, La vita meno indocile ne' polsi Rispondere alla man medica apprese: Nè più del fianco o dell'ardor mi dolsi, Onde per febbre avea le membra offese; E il sen, che il non mortale alito bebbe, Lo spiro liberissimo ricibbe.

Qual merto in me, polve sprezzata e oscura,
O fidato de 'miseri sostegno,
Qual in me, peccatrico creatura,
Virtú mi rese di tua grazia degno
Che alla mortale del mio cor piarra,
Dal gaudio cierno dell'elerno regno,
Tu me lasso, o madre degli oppressi,
Il sol de'tuoi materni occhi volgessi?

Forse quella gentil che del mio letto Alla mesta talor sponda s'assise, Ed ora un guardo, ora un celeste detto, A confortarmi il cor, dolce sorrisc; Me, ols speranzal me pur quel casto petto Nelle sue care a Dio preci commise, E insegnò de' suoi figli alle innocenti Lubbra sacri per mo porger lamenti?

Forse un'altra genili madre al dolente Mio capo fatta non men trista e pia, Quando sòrta nei sonni ponca mento Origliando se il suo nato dormia, Una qualche per me stilla sovente Versò notturna uel tuo sen, Maria; E l'accettavi; chè esaudito e santo A te, o gran Madre, è delle madri il pianto?

A te, o grain maure, e cue en maur i pante, Qual paradio mai d'estasi a queste S' apre dintorno attonite mie ciglia l Come dall'egre useendo ombre moleste In tanto mar di luce alma e vermiglia, Per l'ampiezza dell'clere celeste Nuotan di meraviglia in meraviglia Le mie pupillo, e in lor l'anima stanca, S' affaccia inchriata e si rinfranca!

Dolci campagne, aperte onde azzurrine, Qua c là da vete celeri solcate, Ville a specchio sedeatesi, e colline Di vigne a d'oliveti inghirlandate; Grembì d'erne vallotte, altezze alpine, Piani, selve, giardin', rive fastate, lo vi riveggio, o in voi, quanto egli è grande Questo textro, l'estasi si spandi

Ma è pur tua grazia, o Vergine, se ancora Il sole, che più limpido qui splende, Su le guance mie pallide colora Di vita un raggio, e gli estri in sen m'accende; Se per me ancor queste beate indora Seene diverse, e innanorato pende Sul chelo vaglieggiando illustre lago Come in suo sepecchie la locente imago.

Sotto di rozzo portico una bruna Siede effigie a te sacra, all'acque in riva, Nel cui cospetto, il sol splenda o la luna, Arde nas lampa di perenne oliva: Non è barchetta in torbida fortuna, O di scorta tra nebbie orride priva, Che non ricorra a lei, fulgida stella, In cicco verno o in subita procella.

Quivi, o besta Vergine, la sera, Fin che queste m'arramo ospiti sponde, Quando il bronzo che invita alla preghiera Il suon per le dormenti seque diffonde, Invecando Colei che a ognum che spera E la chiama con fi sempre risponde, La madre e liglia dell'eterno Amore, Ecco, dirò, l' ancella del Signore.

Deh! per pietà, MARIA, nella grand'ora Che pellegrin me chiami al gran viaggio, A queste eiglia vagolanti allora Fra l'ombre cieche del mortal passaggio, Di quel viso ehe gli angioli innamora Un graziose invia subito raggio, Tal che il sir delle tenebre le inferne Ali onponza alle vinte atre lucerne.

E di queste sarà labbra l'estrema Voce non pur, ma i moti estremi e tardi, Maria, il tuo nome, in suon che a mezzo il gema, Poi che a ridirio inter, lasso! fia tardi: Con te, Maria, stal labbrà, a coi di tema S'empion gli abissi, e te pur negli sguardi, Vincitor fia che m'alzi ed a le spalle Questa lo lasci del pianto oscera valle.

Dove, o Benaco, son l'ore giulive Che tu mi promettesti, ed io credei D'ingannar lieto in compagnia di lei Fra l'Eden delle floride tue rive?

Ove i diporti all'ombra delle olive, I rosei occasi, i freschi vespri e quei Piaceri ascosi onde due cor ricrei, Quando in ambo d'amor l'estasi vive? Ove le dolci sere, ove la bruna Barchetta da solcar l'onda che piagne

Al conscio raggio di tacente luna?

Oh mic morte speranze! or colei varca

Altr' acque più lucenti, altre campagne,

Nè a seguirla mi val destriero o borca.

Navigava la luna il firmamento, E noi due solcavam l'onde tranquille, Che qua e la guizzar parena d'argento Al bianco raggio e volgere faville. Qual estasi, amor mio, qual sentimento

Ad ambo tealneca dalle pupille!
Ahl tat di gioi labile momento
D'ogni nostro soffrir valea per millel
Quando procella subila minaccia
Il chelo lago che crueciato freme,
E il ciel ne asconde orribile i suoi rai;
Tu mi abbracciavi con tremanti braceia
S'aprian gli abissi ad ingoiarne insieme:
Cle dolce falco i i tumi apro: — sognai.

\_

O fra quante aplendenti isole d'oro Librausi per l'azzarro firmamento Astro gentile, il cui bel nome ignoro, Ma la luce sul cor piover mi sento, Dimmi, que'raggi vividi onde irroro L'anima stanca e il ciglio avido, intento, Tutti piovon da te? non è con loro Un novo raggio che quaggii fu spento? Non s'inchri adi gloria e di splendore In te quell'alima? e silor quando a traverso Gli azzurri dello spazio Immensi mari La tua trepida luce, astro d'amore.

A baciar vienmi il viso in te converso, Non raggian pur su me quegli occhi cari?

Mare di dolei, azzure e tucidi onde, Cristalina dei dei volta serena Che in lui ti specchi, ingardinate sponde Che intessete alle belle acque catena; Selve d'olivi dall'argentes fronde, Casto del Fematori, a cui risponde L'eco dati mouti e la silvestre successiona. L'eco dati mouti e la silvestre successiona D'obbreasa transite del monte con productional del consistenti Or dell'eco del consistenti e Core facili vana d'omoroni cermi: Or m'incresecte: nella mis sventura Vereri nobbiono i cel, torbicle l'ocque,

I campi muti e in pianto la natura.

IL LAGO DI GARDA.

T'amo, o Benseo, se, qual mar che freme, Libero come Dio ti fece la pria, Rabbuffi il dorzo ed il ruggito insieme Mandi al ciel con orribile armonia. Debl ti place alla misera che geme -Pe'suoi cari perduti in tua balia; Ti placa, o lagor sh no, non 'amo io tanto, Se ti pasci di rittime e di pianto! Come un domo gignate sotto al mio

Come un domo gigante sotto al mio Fragile legno umilli il dorso altero; E mi sorridi mansiseto, ed lo Mi erodo a te quasi a fedel destriero: Tu col tenue dell'onda mormorio Mi culli e con gentil moto leggiero, imitando la dolce armonia lenta Di madre che il suo pargolo addormento.

Vago siccome il ciel che ti colora, E in te les med pinge lri lucenti, Al variar dei zeliri e dell'òra Cento pur cangi aspetti e movimenti; Or lisci l'onde vellutate, ed ora Svolgi, quasi gran fiume, le correnti; Or, mar crucciato, arrulli il dorso enorme, Or sembri stanno placido che dorme. Talora a tratti, come specchio terso, Senz'onda quietissimo ti giaci, E altrove a strisce tremolo e diverso Increspi il dorso di liev'aura ai bae; p'iù s'infosca l'ozzurro ovo cosperso Sei d'oode, o manco ove ti lisci o taci; E seinbri belva macolata, o in millo Guise l'alma giocondi o le papillo.

Talor di placidissima la sembianza La faccia tua, che eomo oliva splendo, Quanda alle opposte rire in lontananza Nera sull'onde una striscia si stende, Cha a mano a mano più ingrossando avanza Sin che quanto pur sel vasto ti prende: Tutto merggi, o all'inealzar del vento Spurmando imbianelti o al cor metti spavento,

Quasi re maestoso, a te sublimo Cingon corona i monti alti dinforno; Bella rorona le cui varie cimo Suol di porpora e d'or tingere il giorno, E quasi gemme splendono le opime Ville che fanno il too tiladema adorno; Ed or rassembri all'occluie che ti guata

Ampia rappa di flori ingliritandata.
Poichi gli aranci e i cedri, a esi rivivo
Perenne il verde e il frutto eterno dura,
Glardini e baschi luridi d'olive,
Che di nuaga gentii sembran fattura,
D'usu leggiadra t'orlano le rivo
Presca gliritanda d'immortal verdura;
E tauta d'adornartena sei vago'
Che ne vagleeggi in te snesso p'imago.

La terra, elio t'abbraccia, lunamorata Sembra e contenta appien di possederli ; La fronte in de specchiandosi si guata E tutta imparadisa al sol vederli; Si adorna in cento fogge, e così ornata Par eli abbia por desio di più piacerti, Come studia d'ornarsi la donzella Che parer Drama all'anustor più bella.

E 'u, altor che le azzurre onde sonore Stendi anophamente a riva, o re citiri Abbrarciando la terra, e in lei d'amore Mollemente infandeadoti sospiri, Di 'non sonsigli a un fervido amatore Che in abbracciar l'amata sua deliri? Tende l'avide palme e al son la preme, Ella il respinge e pur gli cede insenue. L'immida come l'onda in eui lo sonodo

Vagheggi e il ciel che ti sorride, o lago, È pur quest'alma; o in lei quasi nell'onde Si specciaino lo cose alla tua imago: Ma talor discortese aura confoodo Con larghe rote il cristallino e mago Suo specchio, e il nembo la conturba, e truce Note infernal ne ottenebra la luce.

Zoncaga, Poesie.

Gli affetti sono i nembi e le prucelle Ond' ella moota qual tu, o lago, in ira, E furiando seggliasi allo stelle, E contra il suo fattor s'ange e delira: Ma quietata pol l'onda ribello Specchiarsi il cielo nel suo sen rimira E sorriderle intera la natura, Come a più bella d'ogni eristora.

Quando la circa nebbia al guardo asconde Il lito più vicin, noa che il lontano, Senza confin , Benaco, e senza spondo Minaccioso mi sembri l'oceano: Coll' onde il ciel, col ciel confinan l'onde, E il guardo tenta misurarti iavano, E vaga per le immense ombre smarrito I fantasmi a sidar dell' infidar dell'

T'amo il dorso veder sparso di snelli Bruni barchetti e di giganti pini: Questi a sembianza di rapidi augelli Spiegan com'ale gli ondeggianti lini, E accelgon l'aura cho il porta; quelli Solcan coi remi i tuoi flutti turchini; E talora su te pendou quicti Tendendo ai muti abitato le reti.

Olt quanto invidio al pescalor quel puro Gaudio, allor che, vogando al natio teco, Scorge alla sera il povero abituro Fumar da Inuge del paterno foco; o nella notte in mezzo all'ampio occuro O nella notte in mezzo all'ampio occuro Daves la llumient tremolo e fioco, poves la moglie e i liglia si d'inforno Stanno contando l'ore al suo ritorno! Carme più unil elo nou a el 11 mio rammenti

La copia onde il mortal rallegri e doni, I guizzanti nell'onda agili armenti, Le pingui irote o i tuoi dolci carpioni, Che nei più ascasi al sol fondi alimenti, Delizia di superbe imbandigioni; Altri le reti cauti e gli ami e tutti Gl'ingegni usati a spopolarti i flutti.

Relio è al vespro o al mattiu per lo quiete Acque veder cento barchetto cento. Al cenno cho Ird an l'ali inquieto. D'aogde cho rade i flotti al cibo intento, Pronte affectaria i teudero la rete Il folto a circondar popol d'argento: lo che dal lido i tesi inganni adocetio, Spicco l'ondeso allor mio presto eocciuio.

E in mezzo alle barchette insidiose Seduto su la mia mi spingo innanti, E mesco la mia voce allo giótose Grida dei bruni pescator festanti, Che, traendo le reti ponderose Di preda, l'aequo assordano di canti : Ecco già spunta, ecco si versa il molto Guizzante argento nelle maglie accolto. È pur dolce alla notte dalla riva I vaganti mirar fochi su l'onde, Che il pescator d'accese canne avviva Quando la luna la sua face asconde: Ei con la sguardo i fondi occulti arriva Al raggio che la fiamma vi diffonde, E come il pesce adocchia, irta gli lancia Di ferres pince a infiggerdo una lancia.

Renaco, io non saperia se le vezzose
Renaco, io non saperia se le vezzose
Ninfe aneor, qual fu voce, in grembo asconda;
Ma so ben che di vergini amorose
Coronata è a dovizio ogni tua sponda:
Vengnon la te a specchiarsi graziose,
Mentre che attingon la domestic' onda,
E anelle all'i ondezziar de' iciolanti

Secchi i passi par movano danzanti. Talor, mentri lo vo il cielo spaziando E l'onde, pieno il cor di maraviglia, Mi passa alcuna innanzi vergognando China sul seno le modeste cipità; Altra al mio sguardo ardita di rimando Un protervo d'amor guardo assottiglia Dagli occhi azzurri ed infedeli al paro pell'onda in cui ridenti si specchiaro.

Quanti dolci pensieri in me ravviva
La vista tna diversa a tutte l'ore!
Ogni onda che gemendo approda a riva
Porta un'imago, una memoria al core:
Or parmi un sen virgimeo in eni riviva
Il sospiro ed il palpito d'amore;
Or parmi gia nani miei, che schimma e suono
Fanno incalzando a riva e più non sono.

Quanti avrà da'tuoi freschi antri segreti O co appreso a ridir motti concenti! O comino, un de sòavi mi ripeti Del tuo Catullo armoniosi accenti, Quando in grembo a'tuoi paltidi oliveti, Sotto i cari di Lesbia occlii ridenti, Avrà desta la cetra alla serena Notte sógando del suo cor la piena!

Rendimi, o lago, almeno una di quelle, Che uginor rammenta il cor, notti biotate: Possan quesi' cochi, pio che avvra le stelle Nel ciolo e in la splendente onda ammirate, Riposarsi nel guardo di due belle, Cerulee come te, pupille amate, Vagheggiando più cara in quelle ciglia Di quest'acque e del ciel la mervigtia (1).

Cesare Bettetoni. Poesie.

(1) Chi negherà al Betteloni la gentilezza del sentire, la leggiadria delle inagini e certo attico sapore nello attle, cosa non troppo comune ai di nostri? Se nan che farne si varrebbe ne' sooi versi più riccheza di socetti, piu varista di forma, più inqueto lirico. Ma AD UNA BAMBINA DORMENTS.

Sulla coltre profumata
Della serica tua culta
Tu non sembri una fancinlla
Dolcemente addormentala,
Ma un genietto che riposa
Tra le foglie d'una rosa.

Di che porpore vivaci
La tua guancia si colora!
Un sorriso ti rinfiora
Que'labbretti amor de'baci,
Come na raggio mattutino

Che risplenda in un rubino.

Ab per fermo, o bambinella,

Ne'tuoi sogni il ciel rammenti

E le danze ed l concenti

Dell'angelica tua stello, Onde tolta alle celesti Tue sorelle a noi scendesti! Dormi, dormi, e quel soggiorno Di letizia ognor t'allieti,

Nè i fantasmi irrequieti Che fan bruno il nostro giorno Siano, o cara, invidiosi De'tuoi placidi riposi.

Sei pur bella! Io non ti miro Senza un tenero desio Di baciarti! Oh potessio Accostarmi al tuo respiro Nè turbar l'elerea calma Che ti lega i sensi e l'alma!

Mal accortol io ti destai;
Ai besti io t'ho rapita
Cel mio bacio, e della vita
Al dolor ti richiamai:
Ma non piangere, o bambina,

La tua madre hai pur vicina.

egli è il caso di ripetere l'antico adagio: non amunibus
omana, e quindi contentarseue senza chieder più in la.
Però ben disse col sollo suo garbo il Venosino alludendo a' renori versi:

 Non, si priores macunius tenet Sedes Homerus, phadaricae lateat Cacque et Alexi minaces Stesichorique graves camenae.
 Ne si quid offin lusik Anaercen, Delevit actas, spirat adhae amor Vivantque commissi calores

E anche dopo questi, che minuri poeti a petto di Omero sono qui chiamati, rimangono di molte onorevoli corone, e beato sacora chi arriva a meritarsesa atsuna!

AEolise fidibus puellae. . (Lib. 1V, od. 1X.)

La ferirono i tuoi pianti, E già vola a consolarti; Amor mio, più non lagnarti, Velgi gli occhi a quei sembianti, Ed ancor gli angeli e il riso Sognerai del paradiso.

LA PRIMA VIOLA.

Odorosa foriera d'aprile, Dalla terra sei nata pur ora Come in petto di donna gentile Nasce il primo pensiero d'amor.

Il tuo fior sulla zolla appassita È la speme che il mesto rincora, Il sorriso ehe manda la vita Al cessar d'un acuto dolor.

Fra le nevi che l'aura discioglie lo ti colgo, o romita de'prati, Io delibo dall'intime foglie La tua molle fragranza vital.

E mi duol che parola non sia Questo arcano d' effluvii beati. Oh sonasse nell'anima mia, Come nota di spirto vocal!

lo saprei perchè il sole si brama, Vinto a pena l'inospite verno, Perchè tanto la vergine t'ama Quando piange lontano il fedel. lo saprei perchè volgi i sospiri Del ramingo al suo ciclo paterno.

Ed inaspri con vani desiri La sventura e l'esiglio erudel. O viola, compagna di mesti, Il tuo fior non sorride ai felici. E le care memorie che desti Son le gioie d'un tempo che fu.

Quelle gioie che ratte sen vanno, Come schiera di perfidi amici, Quando fugge l'amabile inganno Della breve infedel gioventu.

LA MADRE & IL PANCIULLO.

Il fanciullo.

Non ascolti madre mia Una dolce melodia?

La madre.

No, mio figlio; è tutto errore Che l'offende l'intelletto.

Il fanciullo.

Che dolerzza, ehe diletto ! Come penetra nel core! Madre, madre, io più non seuto Pur la traccia del tormento,

La madre.

Tarda è l'ora, ed ogui cosa Muta, o figlio, e tenebrosa,

Il fanciullo.

Quanta luce, quanto riso, Quanti volti allegri e belli! Dimmi: gli angeli son quelli? Son io forse in paradiso?

La madre.

Infelice! io nulla miro, Il dolor ti fa deliro.

Il fanciullo.

Per chi son quegli splendori? Quelle nugole di fiori. Madre, madrel io pur desio Tra que'licti alzarmi a volo. Ma tu piangi?... immenso duolo Manifesti al gaudio mio? Ah se meco non sorridi, Seonsigliata, a Dio m'invidi!

LA PEDUCIA IN DIO

SCOLPITA DA LORENZO BARTOLINI.

Chi t'ha rapito, ereatura bella, L'ale, il moto, i colori e la favella? Tu levasti pur ora al paradiso, Forse non paga della terra, il viso; Pur or da quelle tue labbra celesti La preghiera degli angeli movesti. Ben l'ufficio de'sensi e l'intelletto Sospeso è in te, ma ti riman l'affetto;

Nè poi che l'uomo dell'error si dolse Mai con tanta fiducia a Dio si volse. Ne additi, o immota, la speranza eterna Nell'eterno dolor che ne governa? O non ancor dell'alito immortale

L'ultima ti commosse aura vitale?

Il soffin attendi creator del sole Clie ti sciolga le membre e le parole? E ta non si che inatimata i parole la E ta non si che inatimata alla papilla Se dal ciel non cadesti e non ti fea. Ina scintilla del voler che creo, La fantasia che ti spirò la vita Vile, in profonda vision rapita, L'angelo dell'amore e del perilono Casì comporal dell'Etron al trono.

# AD UNA MADRE.

Come l'ultimo suon di lamentosa Arpa, che desto da virginee dita Tremola lento e muore, Il tuo figlio, o pictosa, Si dileguò nella seconda vita, Nè gli giunge lo stral del tuo dolore. L'alma inesperta de'mortali affanni Lasciò fra le toe braccia nddormentato Il suo tenero velo; E il mite uscir degli anni, Che la divise dall'amplesso amato, A lei non parve che un mutar di ciclo. Or pei templi del sole e per le valli Senza tempo felici ella s'aggira Non più da'sensi astretta; È mille allegri balli Guidati a tempra di celeste lira Volano incontro a la novella eletta.

Il cherubin che la vegliò terrena Tutta l'innova coll'amplesso eterno Di spenie, di desio: Poi la fronte serena Di gigli imbianca che non san di verno, Nudriti a le beste aure di Dio.

Vaga di meraviglia e di bellezza Batte i fulgidi vanni oltre i confini Che il nestro giorno indora, E giunta a tanta altezza Liba il sorso immortal che ne'divini

Le rimembraoze della vità infiora. Leva dunque, o pietoss, il mesto ciglio Da quella tomba che gemendo irrori Di pianto inesaudito. Il tuo diletto figlio, Traslato al cjel fro l'anime migliori, Non al tuo bacio, ai tristi anui è rapito,

Not at the bace, at test and it e rapito.
Sal quanto dura è questa umana guerra
All'eterea colomba anzi che sciolga
Al suo principio l'ale;
Ed oh felice in terra
Chi ne libera il vol pria che si dolga
Del ceppo che lo stringe al suo mortale!

Cessa i materni gemiti, ristagna, Cara infelice, il pianto, e nello meste Luci ritorna il riso! Tu gli sarai compagna Eterna, indivisibile, celeste Per le candide vie del paradiso.

# ALL' AMERICA.

lavan nelle inilnite seque t'ascondi
pi cui la mano del Signor i tense mondi
Te, senonestula America, respina
Da'tuni vergini flatti, ore i profondi
Sguardi dell' tolletteta e ta sospinae,
Un archie ti chiana, e to rispondi
Come il dirino insaginar ti finee.
Prometeo noros, dell'ignoto vero
Prometeo noros, dell'ignoto vero
E potenna d'affatto e di possiros.
Na far lamento, as cii sangue cercende
Le potenna d'affatto e di possiros.
Na far lamento, as cii sangue cercende
Le tue membra vedari; chè da mistero

# Delle sventure l'avvenir ti splende. LA NOTTE SUL BENACO.

Na già regna nel cid queda e sercena La tuan notte, o Bernaco. Ad una ad una Sotto l'empie ali sue le stelle aduna, Fin che l'azurari sinnensità si è piena. Dai troni alpestri rile ti fun catena Vercendari reina sita la lora. E quel lune gentil sulti tua bruna tonda con dalere tremolio balena. Sia lostata i tual rile allo si Sia lostata i tual li una veri leggera, Sia lostata i tual li una veri leggera. E celli ullino lembo il ci el confonde. Quanto più del tuo di la maciatosa Calma delle tue noti al mio pensiero,

# Vago di meste fantasic, risponde l

Notte! In tua regal funcrea veste
La beità della terra a me contende,
Ma velarmi non può quella celeste
Che di Dio più s'informa e più risplende.
Van lassis le mie ciglia, e più di queste
L'ardito vole del pensier v'ascende:
E l'armonia dello siderce feste
Ne imagina così des pià la infonde.

Copri pur, copri, o notte, il caro volto Della terra a'miei sensl! il eielo accuglie Nel vortice de' soli il mio pensiero. Di luce ivi a'inebbria, ivi, disciolto Dalla umana menzogna, affetti e voglie Ritempra al lampo dell' eterno vero.

MENORIE DELLA FANCIULLEZZA.

Questo ehe mi eirconda è pure il liosco Ove al timido augellu insidie ordia; Ove, dal raggio primo all'aer fosco, L'orma di qualehe fera io perseguia,.. Ogni pianta, ogni ramo io vi conoseo, Nulla qui si mutò da quel di pris. lo sol mutai! L'età, le eure in tosco M' han volto il latte della madre mia. In quel tempo felice a eui d'intorno Ride il ciclo e la terra in rosco lume, Qui mi traea la mia lieta innocenza; Ed or mesto e pensoso vi ritorno.

O fatal della vita esperienza?

Alı! perchè bevvi al torbido tuo fiume, IN MORTE OF TOMASO GROSSI.

Non sol l'aura tepente, o primavera, M'annuncia il tuo venir, ma la viola, Che già s'imbruna sull'aprica aiuola, Del tuo presto ritorno è messaggera. N' esulta e ride la natura intera, Pur l'afflitta alma mia non si consola. Fiori dal grembo tuo, fuor ehe la sola Mortella sepoleral, ne vuol ne spera.

Deh questa pianta del dolor mi dona, Che le tue rose attrista, o giovinetta, Tanto eh'io ne componga una corona! L'avel ehe, lagrimando, alla diletta Spoglia del suo cantore alza l'Olona, Dalla mia mono e dal mio cor l'aspella.

11.

Chi sentì dalle tue rime dolenti Commoversi nel core (e il bel paese Ila cor ehe ti leggesse e non rammenti Quanta pietà, quanta dolcezza il prese?), Quegli, o Grossi, ti amò. Ma chi gli accenti Pieni d'amore e d'umittà ne intese, Chi ne conobbe le virti latenti. L'anima grande, liberal, cortese,

Quegli, oh I quegli obliò l'abbietta schiera De' apperbi ignoranti, a eni flagello Fu la tua vita luminosa e pora-Or più non sei. Non sei?... La gloria vera Crebbe un lanro per te ehe dall'avello Sorge più vivo e senza tempo dura.

ARTE.

L'eterna poesia che pensa e sente Di sempliee si adorna abito eletto: Tal ehe sembra la veste ed il concetto Un sol parto del core e della mente. Chi sprezza o falsa il dir, chi mai consento Che ministro egli serva all'intelletto, Alle imagini toglie ed all'affetto Quanto in essi è di bello e di potente. Itala gioventù l da questo vero Deh non ti svolga la buginrda scola

Cui segreto è dell' arte il magistero. Ella al suo vaniloquio I fiori invola Del paterno idioma, ed al pensiero Avversaria morial fa la parola (1). Andrea Maffei, Poesie.

AL CREATORS

(lano del mattino.)

Poggia, laudando, al cielo, anima mia, Sovra le penne del sonante verso, A mattinar con saera melodia Il sovrano Fattor dell' universo!

(t) I versi originali dell'illustre traduttore di Schiller, belli sempre, hanno in un'epoca nella quale ai fe' plauso alle aberrazioni più strane il merito assai raro di richiamarci ai giorni per le nostre lettere più gloriosi. Cosi , anzichè tante altre poesie non atte che a fnorviare le menti e corrompere il gusto, al vedessero queste del Maffei plù frequenti nelle mani dei giovaul capaci tuttavia, in tanta grettezza del secolo mereantile, di gustare il linguaggio inspirato delle muse. Quivi troverebbero quell'insieme di qualità privilegiate onde il poeta si differenzia dal verseggiatore; concetti limpidi, veri, sempre adatti al soggetto, imagini tutte vezzo e sonvità, stile eletto, nobilissimo e non pertanto . semplice, e tale un prestigio nel maneggio del verso, nella rispondenza delle rime, che è una vera musica che paria all'anima. È da notarsi nel Maffei come lo studio deila frase per nulla nuoca alla naturalezza; nè panto vi appaia quell'artifizio di mettere insieme parti tolte qua e it nei migliori, onde le poesie di certuni che più si iodano per lo stile si direbbero iavori di musalco o meglio d'intarslatura, ma tutto vi è anzi bellamente fuso in una costante unità di forma e di concetto. Z.

Esalta, esalta, animo mia, l' Eterno, Che di grazie ti colma e di favori, Veglia tuoi sonni con amor paterno E ti ridona i mattutini albori. Loda d Signor che, onnipotente o grande. Senza fin nè principio, in sè beato, Colmo di sua boutà fuori la spande, Ed origina i tempi ed il eresto.

Egli, la trina podestà spirando, Sei volte al nulla la sua mente impose, E per sei volte il grembo lecondando Il nulla sbigottito a lui rispose:

Onde appari la gran materia informe, Confusa, inerte, in tenebror sepolta, Che ai distinse alle immortali norme In fuoco, in acqua, in cielo e terra incolta. Ed il sole balzò folgoreggiante,

Come sposo dal talamo fecondo, Ombra immensa di Dio, gemma fiammonte Scioltasi al manto del Fattor del mondo; E sorrise alla notte il più modesto Lume d'argento della vaga luns, E fu di stelle il firmamento intesto, Che Dio ehiama per nome ad una ad una.

E a tanti mondi segnalò col dito Como a schierati eserciti la via, E ne ordinà l'Artefice infinito Le leggi, la distanza e l'armonio. Aprì la terra le ricolme vene.

A generar commossa i frutti ascosi, E inglifriando le verdeggianti arene Di fior, di messi o d'alberi frondosi: E popolár auoi boschl e l pingui prati Immani belve e mansueti armenti E di numero immenso o variati Leggiadri insetti, e lucidi aerpenti: E l'aria intorno ai abbelli festiva Di millo augelli dai canori rostri, E l'oceano immenso concepiva

Squammose torme di guizzanti mostri-Solo al dominio smisurato e vario Manca un re, conscio del voler superno; It pontefice manca al santuario Cho sotto i piedi auoi schiude l' Eterno.

Ed ecco l'uom, degli esseri monarca, Miracolo e compendio di natura, Ch' oltre le sfere con la mente-varea, S'erge al aoffio di Dio da polve impura: L'uom, che del suo Fattor mostra le impronte Nell'anima proscritta e prigioniera;

L'uomo ehe nasce con eretta fronte Perchè contempli ognor la patria vera-E allora misurò l'Onnipotente D'un solo sguardo eieli, terra ed acque,

E, in sè quetando l'immortal sua mente, Nella grand'opra de' sei di si piacque.

Poggia, laudando, al cielo, anima mia, Sovra le penne del sonante vorso, A mattinar con sacra melodia Il sovrano Fattor dell' universo!

# L' INNOCENZA.

Oh avvicinati a me, caro faneiullo ! llai d'angioletto gli occhi ed il sorriso, E tutto spiri amor, gioia, trastullo. Bello è il vederti se al materno viso I ricci inchini do' capelli biondi, Assomigliando a un pomo in duo diviso. Oh syvicinati a me! Oualo m' infondi Co' tuoi modi innocenti ignoto affetto!

Di quai dolci memorie il cor m'inondi! Ch' io pur similo a te fui pargoletto. E quella tua spirai gioia sincera. E quegli occhi pur m'ebbi e quell'aspetto, Pari a nube ebe sorge passaggera,

Cosi fuggendo de'fiorenti e bei Anni mi balenò la primavera, Ed or di tutti I beni onde godei Non più la traccia e il lusingliiero incanto Non vedranno mai più questi ocelii miei. Or chi vi adduce a me, sl ch'io dal pianto Sollevi gli occhi, e, alle memorio antiche, Abbandoni il pensiero e sciolga il canto ? Como farfalla per le piagge apriche, Saltellando, scherzando, i di vivea Tutto ignaro di eure e di fatiche.

Chè un fiore, un frutto all'innocente idea Allor bastava, e l'universo intiero. Spoglio di suo velen mi sorridea. Fino il truce mastin, elie in atto fiero Coll' orrendo abbaiar movea apavento. Faceasi eheto al faneiullesco impero:

Ond' io, lieto ed il cor pien d'ardimento, Sull'immane auo dorso allor montando, Vincea nel corso eol pensiero il vento. E preso un elmo ed impugnato un hrando, Intorno con furor l'aura feria, E avea mille soldati al mio comando. Pisngendo allor la sorellina mia

A me se n'accorrea tutta tremante E lo feroci insegne mi svestia. E parlando di pace al cor fiammante, Appo I suoi fantoccini erami guida Ove imitava genitriee amante. E di figlia l'amor, di sposa fida Loro insegnava la virtù, l'affetto,

Or prodiga d'encomi ed or di grida. Seordato il brando e il rilucente elmetto, A colloqui amorosi io pur scendea, E maggior gaudio m'inondaya il petto. Pojehè d'ogni virtude e d'ogni idea

Erano sempre I genitor lo specchio Ove oguuno di noi si riflettee. Ed il mio nonno? — Ohl l'amoroso vecchio Di quai saggi consigli il cor nudria,

Lusingando con detti il novo orecchio. Ed oh come nell'alma egli sentia Correr la gioia, se all'altrui dolore Scorgevasi versar lagrima pia l

E sovente, ripien d'immenso amore, Quando facessi l'aria umida e nera, E piangevan le squille il di ehe muore, Ricordata l'angelica pregliiera,

Mi conduceva nel giardin fiorente L'incanto a contemplar d'estiva sera, E feami al ciclo placido e silente, Che si maravigliose opre raduna,

Rivolger l'occhio e la stupita mente. E mi parlava dell'argentes luna, Che il ruggio riflettea nel vicin rio, E le stelle segnava od una ad una. — Guarda, guardo, (selamava), o liglio mio,

Guarda, guardo, (aciamava), o ligito i

li ciel, la luna e l'infinite stelle,

Opre son tutte della man di Dio.

Ed io, confuso e riverente, a quelle

Sante parole sul terren cadea,

Adorando il Fattor d'opre si helle. Pieuo di que'pensier, ritorno fea Quindi coll'avo nel paterno tetto

Quindi coll'avo nei paterno tetto

Ed al riposo con piacer correa,

Chè pareami veder quell'angioletto

Che pai non lascio del faneiul la traccia

Amoroso vegliar presso il mio letto. E la madre, baciandomi la faecia, Fatto il segno ebe sperde i sogni rei,

Mi componeva al sen ambo le braccia. Ed erano ghirlande ed inni e bei Cherubini eli aurate ovenno l'ali

E la Vergin beata i sogni miei
Ma le gioie celesti ed immortali
Or lungi da mie notti, altimèl volàro,
E rio schiera successevi di mali,

Chè già ferimui il venenoso acciaro, E conobbi che il bene di quaggiuso, Benehè asperso di mel, sape d'amaro;

E non sia più elte nel pensier confuso Il seren di que' di faccia ritorna E allegri il cor che ad ogui gioia è chiuso. Oh felice il mortal eui sempre intorno Fulse la bello d'innocenza imago!

A man con essa nel tremendo giorno
Davanti a Cristo opparirà più vago! — (1)
Temistoele Solera. Poesie.

(1) Quanta alle poesie di Temistorie Solera vedi nei Fasti, parte prima, Prose, a carte 493 ii giudizio di Luigi Toccagni, Z. LA POESIA.

Sin ehe il eiglio delle itale donzelle Avrà splendori, e infin ehe Italia min Surà donna dell'agile ormonia, Voce suprema delle cose helle;

Voce suprema delle cose belle; Sin che di piume l'alta fantasia Si vestirà tra il riso delle stelle, Le stranie muse, a questa invitta ancelle, Diran: Qui serto e trono ha poesia.

Chè indorno il minacciar della fortuna All'eterna parola rompe guerra, E di mesti pensier l'anime imbruna; Indorno contro lei l'Ira disferra

Le sue saette, e l'arduo calle Impruna.... È vocale il dolor nella mia terra.

VENEZIA.

Fu il sospiro del mar, ne vide il mondo Cosa che fosse di costei più bella; E quando Italia lagrinava ancella, Libera diffondea l'inna riccondo.

Libers diffondes l'inno giocondo. Ebbe mistiche nozze, ed il profondo Fiulto ricinse la fatal donzella, E in mezzo al perversar della procella

La vittoria le aperse il sen fecondo. Ma, poichè i tempestosi shhracciamenti Or le diniega il mar, franto l'amore, E o nuove terre da l'amplesso iulido, Sparsa l'algoso crine, e i riluenti Squardi conversi alle fuggite prere.

Tende le braccia e si congiunge al lido (1).

Giuseppe Revere. Poesie.

(t) Certo II Revere mirava ne' suni versi a distac-

carsi dai contemporanei per guisa che in niuna anche dei più lodati oggidi si potesse riscontrare alcue tratto che gli somgliasse. il modo ch'ei tenne per raggiungere tale scopo è veramente singolare: per essere nuova nello stile, ci riprodusse il 300, e non Dante, non Petrarea, ma Guidu delle Colonne, Dinn Frescobaldi, Guida Guinicelli, Cian da Pistnia e gli nitri su quell'andare; per essere n parer nonva nei concetto, accoppiò idee tanto strase, tanto balzane che più in la non andarono li Marini, l'Achillini, il Preti: il che vegga chianque ha fiur di senno quanta bene si debba accordare colla forma del trecento. i suoi sonetti, i suoi carmi ebbero quella vita passaggera che è concessa ai figli della modu. Cost è; chi per salir più presto ai tempio della gloria, come dicevano i nostri vecchi, si getta per intentati tragetti e scorciatoi dirapati finisce a flaccarsi il collo in qualche burrato. Non si petrebbe negare che ia quei versi non si riveli a tratti un forte e uobilissimo ingegun, conse appure nei due sanetti che abbiasan qui sopra

UNA ROSA.

E te, nunzia gentii di primavera, L'alba saluta e de peunuti il cauto; Come ridi d'amor, come leggiera Ondeggi all'aura cine ti scherza accanto! Te ne'silenzi dell'estiva sera Del di clie imbruna riconforta il pianto: A te d'intorno la fecondo brezza Batto l'ali amorosce vi cacarezza.

Ed or che april da la natia tua spina Ti trasse, e d'ostro l'ingemmò la veste, Tu sorgi e regui d'ogni fior reina, E inebrii il cuor di voluttà ecleste. Quanto olente tu sei, quanto divina È quella goccia che d'amor ti veste! Chè tu pur ami: e del tuo fior diletto Orna ogni donna inmamorata il petto.

E al tuo cespo disceso in leuti giri,
In tai nole si stempra: — O verginella,
O diletta cagion de' miei martiri,
Tanto onesta tu sei, quanto sei bella.
Obil ch'io spiri il soave âcr etle spiri
Or ebe il fiato d'april ti rinovella:
Ch'agli ignei strail ded diurno lume
Ti faccia io vel da le conserte piunuel

Oh! ch' io sovra il tuo calice mi posi, Pari a raggio di sol ne la conclugia; Ch'io li riveli i miei sospir nasconi, Come d'annor necessità consiglia! Vedil ogni fiore per i campi erbosi Nell' chrezza d'amor si riconsiglia: Ama il serpillo, e la meissa e il eroco Ardon perenni dell'amor nel fuoco. Ama i recessi la viola e giore.

Pari a fanciulla che il bel viso asconde; Siede Narciso presso il rio loquace, E al suon de l'acque i suoi sospir confonde. Si volge ai muri l'edera seguace, E Clizia al sode, e Vallismeria all'onde; Chè nozze ha pur ne'viridarii il fore, E il mondo è un tempio ove sorride auore.—

riportati; mu pure oscrei asserire che se altri volesse cercare nelle rime del Revere un sonetto intero, negli scioli; un brano continuato di una certi estensione al tutto lodevoli, tenterebbe l'impossibile. Così d'alti desiri il euor ripieno
Canta e si linge-di rossor la rosa,
Come tinge di juorpora il sereno
Pallor del volto giovinetta sposa.
Ecco già sijega l'odrosos esto,
E su quel seno l'augellin si posa:
Lassar! già langua; nè dell'alba a' rai
Lo smorto capo s'ergera più mai.

Lo smorto capo s'ergerà più mai.
Olt quai solbimi sentimenti addita
A me quel fiore che un sol di seolora !
Brevo ah! cum'eso, la mortal mia vita
Mette nel mar d'eternità la prova.
Più il fior non sorge, ma di sol vestita
Ella riassec all'immortale auora....
Così tutto alla couscia anima mia
Il ercato ha una voce, un'arimonia.

A 010.

A te, Signor, che ne la più sincera Parte del ciel non circonscritto stai, M'crgo sull'ati de la mia pregliero. Tu che, pietoso a'gusi Onde l'uono va carco, una divina Pace malteri a la pragenie d' Eva, Al prego mio t'inchina, E a quella pura regiou sollera Da cuor che, d'ira a di doiore affranto,

Nella særa t'i aveca ora del pianto. Che è mia la vitir — una selva sapra e forte Onde s'ottiene libertha sot quando bi sue nere et cuopre ai la morte. Talor mia neute, cerando Pellegrian da in senta, a ignota susora Ottre il commin del sole il voi dispiega: Ottre il commin del sole il voi dispiega coltre il commin del sole il voi dispiega. Che a questa vatte di dobor mi lega; Matelicendo do mici ceppi al pondo, Alla prima mi elevo alla del mondo!

Ondunque io muova in questo reo soggiorno,

Vego offerti gli inemia il vizio in trono E fen virtulea I patrio ciel ritorno. Stanco è il divin persiono, Stanco è il divina persiono. E il sonante di bronza arco già afferra. Perecè una maledetta ara è la terra: Perecè una maledetta ara è la terra: E a cha un tenerco une diede natura a con la constanta di la contra di l

Magno Alighieri, nella sua rapina Trasse la sorte, tu che un di gridavi Alla virtù latina: -Uomini aiate, non codardi schiavi. -E allor sommerso in un pensiero arcauo,

Diviuasti l'albor d'uu di lontano. Ahi! questo gioruo s' involò! più stolta Insanisce la terra, e in ogni seno È quella speme uell'obblio travolta! Il mondo, sciolto il freno

Ad un ebbro deliro, erra a ritroso, Senza Dio, senza legge e senza guida: Nè d' Alighier sdegnoso Il fremit' ode ebe qual tuon ei grida

Da quell' avel che sol di lui ci avanza: Rei nepoti, lasciate ogni speranza ! Corre la giovinezza a' peregrini Balli, e l'umana dignità si prostra

A Taidi infami ed a mercate Frini; Non più sul petto mostra Pinghe onorate, benai il mel dissonde Di quella voce che uel cor si sente; E ostenta il crine in oude Per le spalle e per gli omeri eadente; Si che lussuria, poichè ha i cuor perduti, Novella Circe li trasforma in bruti.

Queste, son queste l'onorate imprese, Onde degli avi la virtù soyrana, Sulla domita terra il vol distese? -Possa l'età loutana Ignorar che noi fummo, e in di più licti Nascano i figli con robuste tempre; E se ne'luoi decreti,

O eiel, sta scritto else gemiam noi... sempre A tanta ouda d'affanno appresti Iddio Il refrigero che cerchiam, - l' obblio.

A questo voto, o mio Signor, perdona, E dai potenti della terra espelli La superbia mortal che par persona. Di' ehe noi siam fratelli . Di' che noi siam legati ad un sol patto, Che sol per trarci da servil catena

Ad immortal riscatto Versasti il sangue della saera vena: Di' che dai regni della geute morta

É la redenta umanità risorta. Cadauo incesi dai bugiardi altari Gli idoli, e nudo spienda il ver sepolto, Come grano d' areua in fondo ai mari. Grida al secolo stolto Che non fallisca a gloriosa meta. Scendi bufera ad attular ne' petti La torbida, inquieta Furia che sveglia i rivoltosi affetti; E a scuoter l'ombre dell'uman pensiero, Splenda la redentrice alba del vero.

ZONCADA. Poesie.

Popoli della terra, udite, udite! Per me Dio parla: fine al lungo sdegno, Fine una volta alla fraterna lite! Il riverito segno

Della celeste liberta, la croce Si dispieghi sul massimo apeunluo: Un sol prego, una voce

Giunga all' orecchio dell' Abel divino: E Il cielo allor dimentico dell'onte Bacerà all' egra umanità la fronte (1).

Emanuele Celesia. Pocsic.

# I CIELL.

Se dai primi infantili anni mi parve Che dal lume degli astri una doleezza Mi scendesse uel cor, oh l da quel giorno Ch' io t' ho veduta (2), in un desio cangiossi Arcano, iutenso. Quei lucenti volti Più non sono per me, siccome un tempo, Solo sguardi d'amor, ma uu incompreso Infinito m' accennano ; ed io pure, lo pur vorrei la mente indagatrice Sospinger nel erento e inebbriarmi ! E in fantastiche e dolei visioni, Oh quante volte da quel di mi tenni Le lunghe uotti lacita ed immota Spiando il ciel; e ove uou giunge il guardo, Giugnea la mente dal deslo rapita! Chi a lei pon freuo? - lo la flammante pioggia Interpretai delle cadenti stelle Ai di segnati; io l'astro a me dipinsi, Cul cerchia il doppio anel, lucente vela Nell'oceano degli spazi, e il vario Delle otto luue iutorno a lui danzanti Rapido giro, ed in vicenda lieta

(1) Se pari alla eleganza dello stile fosse la vigoria del concetto il Celesia avrebbe poco che invidiare ai migliori; ma il vero egli è che, fatte poche eccezioni, le sue poesie peccano di vuoto nelle idee. Nel resto anche l' eleganza, la frase eletta ponoo essere quasi nna socouda creazione quaodo esprimano nel miglior modo possibile il pensiero dell'autore, non quando a la saervano o lo alterano. La frase del Celesia è più studiata che fina, più leziosa che leggisdra, non mai arditamente profonda. Così si spiega perchè mal i suol versi, di solito al ben torniti, al squisitamente armoniosi, finiscano a saziare; così si spiega perchè il rumore che di sè levo sulle prime si mutasse si presto in un silenzio che non è al tutto meritato, (2) Il carine è Indiruzato a mss. Mary Sommerville.

nota per la sua Merranien dei cirli ed altre opere scientifiche molto pergiate,

Dupliei stelle e triplici, i concordi Balli movendo, e dispiegando i vaghi Dell'iride colori; e al vol secura, Mi sembro per le vie dei firmamenti Celeste pellegrina seguitarti! -Ma poi che il dolce sogno ora pur sogno, Në pago fea questo desir si forte, Accompagnar de' tuoi pensier la traccia Sulle pagina io volli, ove diffondi Sugli arcani del ver cotanta luce, Ed occòrue mi parve un qualello raggio. Ali possenti lia il eor; - per man mi prendi: Verrà seguace ol voi dell'alto ingegno Questo elle mi arde del saver desio, Questo elle sì mi vince omor del vero. Porlanti il tuo linguaggio! Oli i rapimenti D'un pensier che s'affaccia all' infinito, Oh l'estasi d'un cor che vi s'immerre È spettacol celeste, e tu'l vedrai! Vedrai l'anima mio rifletter lieta Quell'intimo gioir che ad ogni novo Conoscimento l'intelletto irraggia, Ed è un lievo quaggiù pegno di quello Che in sen degl' immortali eternamente Piove il fulgor dell'increato lume. -

Ecro tu la vicenda a me civoli D'immutevoli leggi; cero, jo cosuprendo L' armonia del portenti, ove il pensiero Spissi altra volta invana. — Arcane forze Penetrar veggo ogni otomo e dar vita A quanto esiste. La medsema possa, Che tragge al suolo la piovente goccia, L'onda vi true del Niogara; inmostaro; I stelliti lega al lor pianeti, E stelliti lega al lor pianeti, E di pianeti al sol, e al attri soli Questo de se anni splende; e un magistero, la manora construirato dei misera, manora sumiranto dei misera, manora sumiranto con manora del misera.

Moli da quella possa affaticate. Centro e signore è il sol d'un portentoso Ordin ebe do lui pende. A quell'immenso, Che nel capace sen chiuder notria Ben millo terre e mille, il nuelco opaco Due diverse incoronano atmosfere: Una nebbiosa e povera di Ince; L'altra raggianto cho le vive fianame Agita e squareia con perpetuo moto, Onde no paion que' eratèri immensi Che di maechie quaggiuso ebbero il nume. Soverelio spinse del veder l'acume, Quelle affisando, Galileo divino, E le pupille che scopriro i mondi, Ivi si estinser per aprirsi in Dio. Della luce solar splendidi e gai Veggio lo stuol dei carolanti gleba,

Hilanciar ne potrebbe altri più ossal. A' lor distanze una costante impera Progrediente legge, o ciascheduno . Men rapido si move e men corusco, Quanto più da quel centro ei si diporte, Già nell'accesa fantasia mi pingo Di tanti moti l'immutabil guisa; E valan sì che luminosa traecia Parmi segnar ciascuno in suo vioggio, E gittar, reverente al suo signore, Fiammeggianti ghirlunde appie del trono. Oh! se un momento dal rotanto seggio Tu disparissi, o sol, i ndlle mondi Che intorno a te muovon perpetuo giro. Un sovr' altro cadrebbero confusi, Simili a stuol di miserandi eicebi; E combusti o sommersi Innoverieno L'inerte, informe tenebria del caos. Tal questa diverria povera terra, Ove il raggio d'amor, che arcanamente Stringe gli uomini tutti, un solo istante Ad estinguersi avesse! - Oh! farse amore Delle nostr' alme non è il sole? - Oh! forse Del caosse non è l'odio più orrendo? Ah! se spento non sel, languido troppo Or se'fatto, o di Dio dono il più bello. Deh! perchè all'armonia dell'universo Ribelle solo è l' uoni ? Perchè sue voglie Son discordi, sol esse, a quel concento Cui egni eosa ch'abbia spirto o vita, Quasi nota immortal, par che risponda? --Oh! la mente inquieta ove trascorre? Sempre nella tristezza ond'è il cor pieno Si tempra il verso che dal cor disgorga: Quasi cerva trafitta lo porto meco Dello memoric di quaggiù lo strale, Anco nei regui della luce! E pure Anclante io vi torno; e non l'obblio, Sol vi cerco la pace e la speranza. Sprazzi di luce, con fulmineo volo, Le volubili e varie e sterminate Orbite lor veggio segnare a mille Le indocili conete. Altre a ritroso Intrecciano lor fulgidi sentieri;

Corteo dell'astro, la eui mole ingente

Orbite for veggé segure a mille Le indecili contec. Altre a ritroso Introcciono for farigidi sentirei; in contectiono for farigidi sentirei; E quilse il avi della finamiante coda, Che dell'étra talor preude più sossi Fici den mod sili dalla terra il sole. Soupre converse a lui, siforan lo sorme aver dell'atmosfero onde' si ciugne; E taluna a lui torra, altre più snorra Ad inmargera's unan extre i remoti da inmargera's unan extre i remoti Chè un stomo di lure è aunt' esso il sole Per que' statti che inguenamo le Fer que tanti che inguenamo le Fer que un anti-

Da noi discosti sì che a millo gli anni Corron dappoi che dai lor centri d'oro Spiccarsi I rai che or beono I nostri sguardi. -Sterminate grandezze! e pur scienza Quelle forze misura onde ai atanno E si libran tra lor cotante moli; E disvelando all'uom quanto e qual fosse L'unico impulso che lanciò i pianeti E il doppio v'imprimea moto perenne Che a aè d'intorno a intorno al sel li rota, Dei segreti di Dio rapi gran parte! Oh sovra totti avventurosi, oh aletti Cui l'ombra accoglie ile'snoi santi altari l Oh mia seorta benigna, e tu che un seggio Fra lor mertasti, ah l dimmi, e fia che vaglia Cotanta altezza a saziar la mente? -E quella possa che rimove in parte Il fitto velo onda natura è cinta, Bastevol forse è ad acquetar del petto L'ansia e il patir? - e dimmi, e siam noi soll. Noi figli della polvere, gli eletti A contemplar coll'impossente sguardo L'opre di Dio? - Son ei deserti i mondi Che gli spazi veleggiano, o son essi Da incolpabili spirti e da divine Intelligenze popolati? - E il pianlo Forse retaggio è sol dell'infelice Nostro pioneta? - havvene alcuno in cui Meglio si serbi che per noi la legge D' amor verace? - nè fraterne mani Spandano il sangue de'fratelli? - Alenno Dova alle madri non sien tolti i figli. E dove l'almo per amarsi nate Non si cerchino invan? ed arduo tanto Non aia 'l cammin cho alla virtù conduce ? -Ali ! se d' ogn' alta cosa un così forte Ne tormenta desio, so ne sospinge Ignoto impulso a sconosciuto bena Perpetuamente, e di miglior natura In noi si manifesta il vivo lume; Se a noi, miseri, tanto è por concesso, Disciolto quasi della membra il carco, Fra l'opre del Signor ir spasiando; Se ad ogni vero che lo spirto abbraccia Urge una brama di dar laude al primo Eterno fonte nnde ogni ver deriva.... Oh, laseiar non poss'io la dolce fede Che il' altre intelligenze, a noi superne, L' inno cternal non voli all' increato Dell'universo créator dovunque Gira un pianeta, od una stella splende!

Che son essi quei lucidi vapori Che a nostra debil vista appena appena Dei congegnati vetri il magistero Rivela nell'immenso? — Hannu sembianza Di trasparenti nuvolette lievi,

Quai sotto ai nostri cicli agita il vento.... Son di stelle miriadi 1... Oh le infinite Maraviglie di Dio! Nel breve giro. Quale a nai sembra che il lunar compreuda Pieciolo disca, sono a mille i mondi; Ned altro cil' è quella lucenta a vaga Candida zona che ha di Lattea il name, E i nostri firmamenti abbracciar sembra, Se non l'estremo lembo onde al fascia Una congerio al par di quello immensa; Ella, vista di la, colle infinito Sua costelluta sfere, avria pur ella Di trasparente nuvoletta lieve Agitata dal vento, avria sembianza. In lei, tenue scintilla, Il sol si libra, E un granclio di polve è questa terra! -Sterminate grandezze ! . . . e di quei mondi Sono gli ummassi innumeri, ed ognuno Par che s'aggiri a un proprio centro intorno. E forse a un centro sol tendono lusieme l Oh! dello spazio concepir gli abissi Mal s'attenta la mente, e si confonde Quasi ebbra nui vertigine possiede.

Forse il Signor percunementa esulta, Mandi più belli che non è la terra Negli spazi gittando, e statuisce Le leggi ad altri abissi, ad altri cicli! E a quella guisa che è per noi diletto Trarra i pennelli, e le lontano cime Seguar d'ardue montagne o le dorate Porpore dei tramonti in sulle tele, Ei si trastulla l'orbite segnando A novelli pianeti, a novi soli; Aure più miti vi sospende intorno, O li circonda di più vivo lume; Altri monti vi poso, ad altri mari Il confina prescrive, o li gioconda Di fiori e selve o fonti altri da questi. Dove incede l' Eterna il nulla fugge, E s'apron lieti della vita i regni; E le archetipe idee, che negli occulti Stan di sua mente, veston forma vera All'alitar del fecundante spiro (1). -

Caterina Bon-Brenzoni, Carme.

(1) A hot della Bremoni Instructivici I dire et tegrit van supermitte di Ciri ima i disoggi di ferricorre al famono Invelto a Lesio, dell'immersità Mascher i va al famono Invelto a Lesio, dell'immersità Mascher alla Sea i quebbe parti chela molliforma natura di continuazioni per la companiazioni per

LE ROTINE.

(Visitando l'autrice l'antice castello di Saluzzo.)

Ombre degli avi, per la nolte tacita, Al raggio estivo di cadente luna, V' odo fra sassi diroccati fremere

Che il tempo aduna. Incerte l'orme, nella vasta ed arida Strada segnata dall' età funesta, Tremante affretto, chè dei prischi secoli

L'orror sol resta. Eccomi al varco: non più altera scopresi, Vana difesa della patria sede, Il fatal ponte, nè alle trombe armigere

Alzar si vede. Ahi! vaste salo! Qui gli eroi ehe furono Stavan seduti della mensa in giro: Del trovatore qui su cetra armonica

S' udia '1 sospiro. Qui sconosciuta la trilustre vergine Ignota ai prodi sen' vivea sieura, E sol ne' sogni palpitava l'anima

Vivace e pura. Oui, al suon dell'armi che laggiù squillavano , In aureo manto la consorte antica Forte vestiva al forte duce impavido

Elmo e lorica. Ancor mi sembra udir sommesso piangere Faneiul che l'elsa stringere volea

Con debil mano, al ferro altrui terribile, E nol potea. Bambin minor d'un lustro egli qual siedasi

Sul duro scudo rimiror qui permi, Mentre le fanciulline i lacci intricano Che annodan l'armi. Il forte scudo verginella immobile

Mirando andava, pien di fiori il grembo, # E lasciavasi i liori la fervid' estasi Cadere a nembo; Coprian lo scudo ed il bambin, ehe ingenno

Ridea tra fiori e l'armi in dubbia sorte. L'uom così ride sul sentier suo labile Fra scherzi e morte.

Salve, o saera rovina! Alt! perelië rapido Non diemmi il fato in quella età la vita? La magna età ben si doveva ai palniti Dell'alma ardita.

Nella mia destra d'Alighier la cetera Sonato avrebbe sui vetusti eventi. Or soli a me giù dalla valle ombrifera Fan' eco i venti:

Giù dalla valle, ove, elsi sa? s'udirono Due fratei d'armi ragionar d'amore,

Strette le palme fra eurvati salici Sul primo albore. Giù dalla valle, oye a tenzoni nobili Spiosero entrambi il corridor veloce, L'un dell'altro scudiero e scudo ed anima

E fama e voce. Salve, o sacra rovina! lo seguo, e schiudonsi Innanzi al lento e traviato passo Le doppie torri: io meditando siedomi

Sul duro sasso. Oh! come brune l'alte eime ineurvans! De' larghi muri, ove penetra appena Di luna un raggio che la dubbia e pallida

Luce qui mena. Perchè ferrate le finestre altissime Ed è meriata la superba torre?

No, non qui 'l prode la lorica armigera Solea deporre. Qui forse, mentre un molle viso ingenuo

La verginella in dolce sogno apria Al bel raggio di luna, occulta e perfida L'oste venia.

Forse da quello alte finestre videsi Entrar talvolta del castello avverso Il reo signor, all'empie smanio vindici D'ira converso.

Forse qui, stretto il suo pugnal, lentissimo Moveya il passo fra tacenti squadre, E al fancipilini sul materno talamo

Svenava il padre. E forse, ahimè! sulla sua cetra eburnea Il trovatore dell'età passata Lodò gl'iniqui, se con lor sedevasi

A mensa aurata. Fors' aneo in mezzo a quegli acerbi e bellici Costumi indegni, in ricca treccia e bionda La rea consorte d'empie fiamme ardevasi Invereconda.

Oui sparse, qui le disperate lagrime, Furor geloso d'ogni euor tiranno; Quai furo i tradimenti, i colpi, i gemiti

Quei muri il sanno. Pensier funesto, in me ehi mai ridéstati? Fuggiam datle fatali alte rovine. Raggio di notte, tu la via risebiarami

Fra sassi e spine. Tutte l'età di variate furono Vicende ignote spettatrici alterne; Fra' stessi affetti le stess' opre sorgono

Girando eterne. Sol l'alma ardente, che d'intorno cercasi Invan la paco e le virtù soavi, In un pensier d'amor tutte rivesteue

L' ombre degli avi. Addio, sacre rovine; alter che polyere Di voi pon resti, gli obelischi e gli archi. Opra di noi, di questa polve andrannosi Pel tempo carchi. E forse andranno vaneggiandu i posteri Sul secol nostro lezioso e rio. Il disinganno io m'ebbi: ombre terribili, Rovine addio.

#### L'ANGELO.

(Al marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio in morte di Melania sua tiglia.)

Non mai vagire in cuna Può gentil bambinello Cho un angioletto per amor pietoso Presso alla cuna l'ale sue d'argento Non dispieghi vezzoso, Ed al placido sonno La pupilletta bruna Non chiuda al caro alunno sno novello, E non ne acqueti quel fatal lamento Ch' è nunzio, chimè! della ventura sorte. Cesare, e elie non ponno Le create dal Dio possente e forte Sante, angeliche scorte? Guidan esse la torbida fortuna Del fanciullin cresciuto a nova etade, Che nasce e piange, e ehe piangendo eade. Quando le luci apriva, Verginella gentile, Mclania tna, ch' ora piangendo stai, Bello, quasi mattin di fresco aprile, Dal cielo adorno d'argentini rai Spirto discese al letticcinolo a Isto, Ed il labbro rosato, I piccioletti e gai Occhi o la fronte candida e giuliva Egli baciò, poi dolcemente disse: No, cho in cielo stellato Vago e puro cotanto angiol non visse; Ben io saprò ritorla Alla sorte mortal torbida, umlle, Ben io saprò riporla Ove bellezza non minora mai, E fian gli estremi i fancialleschi lai. Pargoletta crescea. Abi! già la genitrice Lei sovra l'Arno riveder eredea; Abil l'avols infelice Già tutta tutta l'alma in lei pascea, Ed il pensier da lunghi affanni atanco: Ma l'augioletto che le stava a fianco, Quatora useir sotto le molli udia Dita l'alta armonia,

Qualor mirava la leggiadra salma,

Qual rosellina da l'auretta scossa, Che in danza verginal dolce movea, D'amor vivaec ardea. Ponsier dell'avvenir son sogni e larve, Spiegò l'ali 'l suo duce, ed ella sparve. Sparve e sali sull' etra, E 'I nuziale ammanto L'angiol le pose, ed alle nozze eccelse Il suo Dio la prescelse Al suon perenne d'increata cetra. Solo, nel tempio santo Di Sionne, le increbbe Il tuo dolore e della madre il pianto; Pianto materno, ahi! dove Dovo affanno non desta e non penetra, Se Melania si dolse al nume accanto? Ma l'angioletto n'ebbe Alta pictà, che già rapilla a voi: Battendo i vanni suoi Quando limpida piove Sn l'orbe nostro, la notturna luce, Venne di pace apportatore e duce. Cesare, allor elie mesto Volgi solingo l'orme Là dell'Arno ospital lungo la riva, U' non vestigio umano avvien si stampi; E nei selinghi campi Il tuo destin funesto, Che d'una parte del tuo enor ti priva, Piangi, e al dolor conforme Il pianger tno sgorga da larga vena, Il pianger tuo che sovra il cor ti piomba; Quando teco si lagna La mesta donna in su 'l estrania arena Di tue vicende a dell'amor compagna, Volo non odi che d'intorno romba Qual di flebil colomba? Dimmi non l'odi per l'azzurra culma,

D'alta malineonia ripiena l'alma? De l'angioletto vago Il sospirar non odi Nel sospir dell'auretta in su le spondo? Non odi il vol leggiero Tra 'I mover delle fronde Nel lento lento lur pieghevol giro? Senti nel lusinghiero Odor di rose intatte il suo respiro: Ve', ridento si mostra La sua lucente imago Tra gli arboscelli dell'ombrosa chiostra, Ed in pietosi modi

Scote il candido vel che la ricopre; Dolce ti chiama a nonie Soavemente, e scopre Le crespe trecce bionde, Ed alle scosse sfavillanti chiome,

E dal manto e dal fembo Pioggia di fiori egli ti sperge in grembo. Ed a che pinngi, el dolce

Ed a ele pinngi, et doler Va susurrando , o tia felice padre D'una vergine cletta al magno trono? A che pinnge ib madre? Iddio ta diede, e vi ritolue il dono; Quel Dio ch'a te ribote Padre, suora, fratello; Quel Dio porta est ribote (Di 'ogni speranas in sul liorir ti coles, Che tra ficer ribote in aspra pugna Tr guerrier forte avvolte, Si che la brama spotta

Sì che la bruna spoglia
In disperata doglia
Vesti piangendo tua fedel eonsorte;
Quel Dio ch'ora ti folce,
Or che d'avverso fato ingorda l'ugna
Tua speranza l'invola,

E la costanza tua rimanti sola. Così, Cesare, l'odi,

Di tua vergine figlia Favella il santo messaggero eletto. Glioia ti scenda in petto, Gli allegci panni in tua pietà ripiglia: Estranco senso fora il tuo dolorr, Cu' ore la regno Melania è tutto amore (4).

ALLA FORTUNA.

D. Saluzzo Rocro. Poesic.

# Canzone.

Cicca e volubil diva Che a tuo senno dal ciel volgi e governi Quanto vive quaggiù sotto la luna, Tu imperiosa o sehiva Aggirando ti vai co' cerchi eterni, Onde scopri tua vista or chiara or bruna. A te ligie, Fortuna, Son l'arme invitte e le città famose, E dove tu favoreggiante miri Par quasi un' aura spiri Che fa liete le genti e gloriose, E a qual loco t'adiri, Fai tutte a valle ruinar le cose; Tanto ehe i regi stessi, umili e pronti, Piegano a te le coronate fronti. To l'universo adori ;

To l'universo adori;

To l'universo adori;

E vilipesa e misera e dispetta

Sia la nuda virtú cacciata in bando.

A te l'ara s'infiori,

Ove in atto servil, com'ostia eletta, . Ciascun la mente e il cor venga immolando. A te consacri il brando Gperrier vuttorioso in ogni lido, Nè de' vinti pietà gli striuga il core. Te vil poeta onore Di lauro e mirto e di votivo grido. E il sesso ove l'amore Più breve pone e più soave nido, Dalla santa onesta ritorca il viso, Sol che tu gli apra il lampeggiar d'un riso. E faccia al mondo fede Di tua sfrenata formidabil ira Italia, un di reina, or serva e doma; Chiami indarno mercede, Sotto il flagel che la tua destra gira, L'antica donna di provincie, Roma. Il latino idioma Di barbarico error suoni commisto; E l'alma Astrea pe'nostri delei campi Fuggitiva orma stampi (Colpa uno sguardo tuo livido e tristo); E più d'onore avvampi Altri sotto la griida Calisto, Che noi d'Italia figli, ove più suole Diffonder larga luce il vivo sole. Pur se ministra e donna Degli umani splendori ognun te chiama E alla tua rote, o dea, drizza l'intento, lo sola, in treccia e in gonna, Spregio l'alto favor elle il mondo brama Ed i fulmini tuoi nulla pavento; Crúcciati por: già spento Hai tu stessa la tema entro il cor mio, E spento la doleissima aperanza. Forse uno spirto avanza Quaggiù che non t'adori, e sou quell'io Che già bieca in sembianza Ti vidi quando aprile a me fiorio, E l'occlio acuto della mente intesi Nella tua luce ed a slidarti appresi. E dove alto disdegno Or t'infiammasse all'ultima vendetta, Per me, possente diva, incrme sei: Ogni tuo ricco peguo Presto m' hai tolto, ogni cosa diletta Hei dipartita già dagli occhi mici, S) ch'io pur non potei Vestir le piume a'miei povrri carmi, Di cui pictosa cura ancor nii grava, Ond' io, lassa l sperava Alla futura ctà chiara mostrarmi; Ma tu rapida e prava Contra il mio vol tutte impugnasti l'armi.

Ora ogni varco all'ira tua disserru;

Chè per uso è men aspra antica guerra.

<sup>(1)</sup> Yedi il gludizio sulla Rorro a carte \$3 di questa seconda parte. Z.

Così sperto necchiero.
Del soui verdi noni a sostenere avvezzo
Il minacciar dell'onde,
Benethe inemico e fiero
Couttra gl'insorga il vento, ed al dassezzo
Lungi lo sibatzi dalle annate sponde,
Ed or sua nava offoude,
Or la rilevi insino al edei superno,
E in proda e in poppa e d'ogni via l'assaglia,

Tal che l'arte non vagia,
Del rotto legno ancor siede al governo,
E il mar che lo travaglia

Quasi per vecchia usanza ci prende a scherno; tibè la tempesta ond'è battuto e affiitto Non gli offende giammai l'animo invitto.

Benché sii nafa umite,
Ed oscur a teu vada e noo vetita
D'un abite leggiatre e pellegrino,
Canzon, prendi cammino,
Quanto concede la tua poca vita,
E a qualunque Latino
Vedraj per via sevlraggia o per fiorita,
Vedraj per via sevlraggia o per fiorita,
Non può Fortuna a me togiger me stessa (1).
Non può Fortuna a me togiger me stessa (1).

Giuseppa Guacci Nobile. Poesie.

# ALL'AURA.

A nacreontica.

Vanne, gentile auretta, Ove il mio cuor t'invis; Caro sospiro aspelta, Recalo tosto a me. Odor di fresca rasa Avrà quel dolce fiato: Sul labbro mio lo posa, E vita avrò da te; Vita che sol mi alleta, Finchè il sospira sousto, Gentil, pietosa auretta, Sull'ali tue verrà.

(1) Quar-lede della Gasseri qui derre digermentie a contra di quella mani robbetta dei privere finalil soli-l'account di quella mani robbetta dei prever finalil soli-l'account que que l'account de l'account de

Ma se tu riedi un giorno
Priva di quel sospiro,
L'ora del tuo ritorno
L'ultima mia sarà (1).

Elvira Giampieri. Poesic.

## LA SERA.

Un saluto a te, soi che Iramonti, Un saluto ai tuo raggio che more, Mentre obliquo dardeggia su i monti La fuggente letizia del di. Della terra tu fosti l'amore, Dacchè prima il tuo sguardo s'accese E nell'ampio dei cieli si stese E altri monti di luce vesti.

Salve! e ti sgorghino Dall' ampie vene Innumerevoli Come l'arene I lunghi secoli. Salve I ed il vale D'una mortale . Non disdegnar; Che un altro vivere Ha nel futuro, Oltre l'imperio Di morte oscuro Che non ha termine , Mentre fia spento Nel firmamento Il tuo brillar. Ma or sei: la nuvola Che all'occidento È di te splendida Sonvemente. Oual d'oro e porpora Contesto velo. A tutto il ciclo Parla di te. Or sei: la candida Che ti somiglia,

Or sei: la candic Che ti somiglia, Che bee la gloria Dalle tuo eiglia, Spiega il volubile Arco sottile,

Quasi un monile Sciolto al suo re. Ma qual s'atza da valle profonda Lento a sera la nebbia e vi posa,

(1) Arieggia il Vittorelli, na con più affetto. Nalla di nuovo presenta il concetto in sè stesso, ma la geutil poetessa seppe rivedirlo di forore el schiette, sì aggraziate e sì semplici ad un tempo che quasi ti riesco nuovo. E la valle ricopre com'onda Che improvisa dai monti sgorgò; Tal nell'alma in quest'ora dubbiosa Un'angoscia mi sorge segreta: Mi s'addoppia il dolore alla meta Di quei giorni che il duolo segnò!

Di quei giorni ceti il duolo segno i Così un nappo d'amaro veleno Tatto l'aspro nel fondo raccoglie E la morte avvalora nel seno Del meschino che il nappo vuotò. Ne già in pianto il mio duolo si secioglie, Volgo ascituta le dome pupillo Nell'azzurro, alle vitre scintille Che la viglie notte destò.

Tranquillo delirio Di tenero amore Da' raggi molteplici Piovea nel mio core Ne' giorni più placidi Che ratti passar. Pensava che gli angeli Ei fosser d'un nume Veglianti con ansia Nel trepido lume, La stirpe degli uomini Chianati a guardar. Ma poscia che l'empio

lo vidi elevato, Ed una progenie Ignota al peccato Attrita dal turbine Di tutti i dolor. E vidi, dall' orrido Scontrarsi alle guerre, Reddir nella gloria L'iniquo a sue terre, E vano negli ordini Del giusto il valor: Mi parver caratteri D' un aspre linguaggio, A scherno degli uomini Chiamante al paraggio La terra quest'atomo Che Dio ci donò;

Chiamante al paraggio La terra quest'atomo Che Dio ci dono; E dir cle l'Attissimo, Che senza misura E innumeri genera I mondi, non cura Ua grano di polvere Che nato oblio.

Tale il tristo pensier mi ragiona. Del passato mi grida la voce Dispietata che mai non perdona Al mio core memorie di duol. Sulla terra straniera è una croco Sempre scossa dai venli del mare, V'è una tomba ove mai non appare Donna in pianto che baci quel suol. Son dicei anni che il vento ti scote, Solitario arboscello, sul monte l Oh potessi alle spiagge remote A baciarti sui venti volar ! Dunque è vero ?... Oscurossi la frente Scintillante del fiero consiglio Che lui trasse alla terra d'esiglio Donde invano premise tornar? Ahi! che sempre nel cor mi rimbomba La funesta parola, o fratello, Che narrò la ferita e la toniba E la speme che il braccio t'armol Nè bastava al mio piauto un avello, Ch'anco al padre lo schiuse il Signore; Oh ritratti, memoria, dal core, Che durarne lo strazio non può!

#### LE MEMORIE BELL'INFANZIA.

# Ode.

Qual se fra dense tenebre Di procellosa notte Spunta una stella fulgida Fra le nubi interrotte, Al navigante trepido E duce il suo splendor; Tal mi sei scorta, o amabile

Tal mi sei scorta, o amabi Compagna infra lo oscuro Nebbie dei di ebe scorsero, Ne le gioconde cure, Se le fuggenti imagini Richiamo intorno al cor. E spesso amo di riodere, Amica, ai di beati,

Amica, ai di beath,
Come colul che volgesi
Ai lidi abbandonati,
E ne sospira, e tacito
Solca l'immenso mar.
Oh bella ethi del canal

Oh bella età, del candido Riso del cor perenne l Sola fonte di palpito Erane il di solenne Che in arena feminea Scendevasi a lottar. Oh como scorrean rapide

L'ore dell'ozio, quando Era nostra delizia Il conversare errando Pel viali lunghissimi Erbe cogliendo e fior! Ovvero a gara correre Nella pianura erbosa. Poi atanche al rezzo assidersi E con lena affannosa Dell'ambita vittoria Contendersi l'onor. Indi con ormo tacite

Spiare ove s' annidi Il grillo solitario, Seguendono gli stridi, E dopo un lungo avvolgersi Farlo prigione alfin.

E quando imbruua l'nere Seguir con passo errante L'amiea delle tenebre, La lucciola brillante,

La lucciola brittante,
Cho invan tra fiori aggirasi,
E farne gemma al crin.
O la luce patetica
Contemplar della luna,
Se maestosa e candida

Fende una nube bruna, E starsi immote e tacite Col guardo volto al ciel. Poi rapite dall'estasi E dal celeste incanto, La voce aurea disciogiere Quasi ispirate al canto, Celchrando di placida

Notte il trapunto vel.
Rammento quelle pergole
U'sovra seggi erbosi
Raccolti in picciol numero
Pingeansi spaventosi
Spettri apparsi nell'aere
E alati cavalier.

O Incide meteore
A cui nel seno apparve
Un drago, o intorno ai tumuli
Delle evocate larve
L'errar con passo acreo
Come nelbia leggier.

Quindi le veglie e i tremiti La notte, e le sembianze Vedeansi di fantasime Che movean licre danze, O udiasi il lungo gemito D'un'ombra che si duol.

Oli fortunati i palpiti
D'imaginato alfanno!
Felici le vigilie
Di puerile inganno
Figlic o di tetre imagini,
Fuzzenti al primo sol (1).

Giuseppina Poggiolini. Porsie.

 Actifle Mauri parlando della Poggiolini (v. Libro dell'adolescenza, indice biografico degli scrittori), dopo Zoncaoa. Poesir.

#### LA PRIMA PREGHIERA.

Al sol nascente dal vicin boschetto
L'amoroso usignol plaude col canto;
Al Dio che il sol ne adduce il faciulletto

Prega alla madre accanto.

Prega, prega, fanciullo: ob fortunato!

Chi saluta il mattin colla preghiera

Del Signor sotto l'ale inviolato
Giunge tranquillo a sera.

Voce nou è che in ciel dalle dolenti Stanze mortali più gradita ascenda, Sicchè i pronti a scoppiar sovra le genti Fulmin di Dio sospenda.

Prega, prega, o fanciullo: un di saprai Meglio l'opre ammirar d'un Dio temuto; Di sì vergine core alt! non potrai

Santo offerir tributo. Vedi la dolce madre; ella ti addita Il erocifisso o ti ricorda in quello

Colui elle a procacciarti eterna vita Visse fra i lupi agnello. Posar qual tu fanciullo in sui ginocchi Di ma modes fu visto di etta broccia

D'una madre fu visto, di sue braccia Cingerle il collo e, aorridendo, gli occhi Bear nella sua faccia.

Di lui che in terra, in ciclo a tutti è padre, Padre d'amor che niun de'figli oblia, Chi l'imago ritrar più d'una madre, Fanciullo, a te potria?

Qual di due fior congiunti in uno stelo S'alza il profumo al sol di primavera, Della madre e del figlio asceude al cielo La mattinul preghiera:

E quel che l'una dice in sulle bionde Chiome chinata del fanciullo intento, Il fanciullo ripete, e il ciel risponde

Rupito a quel concento.

Padre nostro che sede hai sulle sfere
Suoni santu il tuo nome; il combattuto

Venga tuo regnu; in terra il tuo volere Sia come in ciel compiuto.

 II pan dell'oggi ne largisci e, quale Agli offensori noi, tu a nui perdona;

lodate alcune sue poesie giovaniii e attre de' suod amu più misturi, contininde cortinulo la valerean milianese a rarregiliria sidure de asa grazire sompazitivii, premusa che da cone conergordete de ella vince guante more punto mai fravon poterre balene, timo e punto more punto mai fravon poterre balene, timo e suori punto della propositiva della premia di inn criticiro si sienze, dopo i versi della Brenansi, non si creals in dovere dil matera elaspanio it no gibilitti con che rimarrebbe tuttavia un seggio abbastanza conrecto alla Poesica. Ne porre ad ardue prove un cor sì frale Cho intto a te si dona.

" E tu, di grazie colma, ave, o Maria! Fra le donne tu sei la benedetta, E benedetto quel che in te fioria Germe di pianta eletta l

" Per noi, Madre di Dio, nei quali ha scenta Tutta lena il peccato, oh prega il Figlio, Prega nel di che fugge, e nell'estrema

Ora del tristo esiglio! -" E tu. dolen custode, al mio viaggio Dato compagno ascoso, ah tu l'ignara Mente governa e del divin tuo raggio

Il mio cammin rischiara. -" Il nadre a te, Signor, la madre mia Raccomando e i fratelli, o quanti in terra All'incerto mio piè segnan la via

Che all'uomo il cicl disserra: -\* E gli amici o i nemici a te che buono Svegli pel giusto e pel ribaldo il sole; Che dalla croce ancor suonan perdono

L'ultime tue parole. -« E chi periglia ansante in questa d'ira E di colpe palestra, e elti, già tolto Alla battaglia, dolorando aspira

All'immortal tuo volto, # Così prega il faneiullo, eco devoto Del materno pensier else non comprende; Arcano è il suo pregar como l'ignoto

Cammin che a correr prende, Cho eerchi ancor non sa, ma del Signore Sente già la parola; in lui s'acqueta Che tutto volge con segreto amore Alla miglior sua meta!

Giorno, o fancini, verrà, quando esdenti Traendo i fianchi sull'estrema sera, Quasi un'arra del ciel fia ti rammenti Questa infantil pregbiera.

L'IRA DEL POSTA.

# Ode.

Armonia della mente, aura divina, Indarno, o poesia, nel cor ti sento; Se niun mortale in sulla terra inchina L'orecchio al tuo concento!

E se v'ha chi m'ascolti, - O sciagurato, Che fai? mi grida con pictà beffarda; Un secol forte a vere cose è nato, A'sogni tuoi non guarda. Sogno, sogno di stolli è l'armonia

Di vuoti carmi: qual più resti addita Altra in terra o sull'onde aperta via

A lusingar la vita;

L' ozio a blandir do grandi arte novella Facil ne insegna, e svela altri segreti Al lusso irrequieto, e n'avrai bella Mercede e plausi licti. Allor mi rugge in core nna tremenda

Voce: Morte al mio genio, a cui fan guerra Scherno e pictade, e immaculato scenda Meco a dormir sotterra.

Esci, esci dai lacei, alma fremente; A Dio ti lancia, o grida: Infamia e scorno lo per te n'ebbi; or cedo e l'impotente Tuo dono a te ritorno.

Quand' ecco con pietose ali m' adombra L'angiol di Dio, gridando: Alza, o poeta, A chi t'ispira il tuo pensiero, e sgombra

Ei ti fara la meta. Se il volgo è sordo, che ragion ti renda Non hai tu un cuore? E se eni dir non sai L'alte concette, un Die che te comprenda, E l'avvenir pon hai?

# LA MELANCONIA DEL SECULO.

Invan di cantici, di lieti suoni Commossa echeggia a me la terra intorno : No, non è giorno

D' intera luce all'alma, Dove non vien che coll' obblio la calma, Ab! pia risplendere non può speranza

Dovo muta è la tomba o muta è l'ara; Dove l'avara, Inerte fantasia

Più non sente nei eieli un'armonia. Pereliè le improvide genti, squarciando A tutti arcani il velo impazienti, Fra l'onde e i venti

E le tempesto e il tuono, Non odon più cho dello cose il suono?

Dov' è la mistica voce che freme Di lui che eternamente ha moderato Dei mondi il fato ?

Un ceo ov'è che renda Quel nome agitatore e else l'Intenda?

Orrido carcere fatta e la terra Al figlio d' Eva, da che il guardo affisse Nel fango e disse:

Dal mondo io vo' severo Misurar l'universo in mio pensiero. Oh immenso, oh squallido buio deserto

D'una gente ehe piange o irosa more, Col dubbio in core? O terra, altro non sei

Che una tomba infinita agli occhi mici; Tomba che infiorano di gigli e rose

l morituri passegger, fatale

Tomba immortale,
Che muto il tempo addita
Fine al breve sognar che detto è vita.
L' ore dileguano ratte, sull'ale
La suprema di morte ora recando,
Ed io, tremando,

Non vedo altro che d'ossa Cumulo interminato entro la fossa. A che dei tumidi sofi mi grida L'andace turba: Libertà, mortali,

L'angace turna: Liberta, mortain, Voi sele uguali? Natura alla tua mano Tne sorti affida, o popolo sovrano? Ove, a dividere non hai che il pianto E la tomba in che tutta si dissolve

E la tomba in che tuti L'umana polve, Qual mai virtù le sorti

Puote del volgo pareggiar coi forti? Perchè dei secoli che il cieco ha chiusi Dei tempi abisso il nome ancor risuona, Se ne abbandona

Morte all' eterno oblio, Se la speranza è un se

Se la speranza è un sogno, na sogno Iddio? Faggevol atomo ch'agita il vento Donde mossi quaggiù, chi mi v' ha spinto?

D'orride cinto
Tenèbre, io vo' smarrito
Qual viatore in novo estranio lito.
O antica, o provida fede de'padri,
Chi può la spenta ridestar tua face?
Chi della pace

Tornarti a quel sereno
Riso che nasce a tue parole in seno?
In vano al debile fianco mortale
Mi fir sostegno di sperate cose
Le generose

Genti che furo; shil solo Contro al rimorso io resto e contro al duolo. Già l'ineffabile d'amor parola Morta è per me, per me muta è la vita:

E inaridita Di gioventù la rosa, Sperarne altra più lieta il cor non osa.

IL POETA E LA FANCIULLA.

Ode.

Fu già, d'Italia sotto il bel cielo, Un'alma irrequieta, Cui disse un fremito d'amor, di zelo: Salve, tu sei poeta. Salve, gli dissero le sue pendiei, Salve, la sna riviera, Quando spiravano fecondatrici L' aure di primavera; Per te di facile luce eirconda Il sol le spiagge amene; Per te carolano, scherzan su l'onda

Come alle tepide aure d'aprile Spuntan sul colle i fiori; Per te germogliano, vate gentile,

Dolce nel sen gli amori. Credè l'ingenuo della natura Vero il saluto e, accanto

Di bella vergine, tentò la pura
Almo versar nel canto.
La bella al giovine volgea ridendo

La faccia immansueta,
Poi disse attonita: Va, non t'intendo.

O povero poeta l
Pallido, pallido, chinando i neri

Ardenti occhi, soletto
Per selve inospite, muti sentieri,
Partissi il giovinetto.
Addio, doleissimi sogni, dorata
Larva d'amor divina l

Sospir d'un'anima che, innamorata,
Ai sensi è pellegrina l

IL PETRARCA SULLA TONDA DI VIRGILIO.

Odc.

Muta è la spiaggia: querula La mesta onda riposa: Ala d'augel la taeita Aura turbar non osa: Se appar di lunge aleuna Veia in sull'onda bruna, Sul vasto pian dilegua Del tremolante mar.

Sovra il mio capo l'ardua Vampa s'innalza acuta; Dorme il fatal Vesuvio. L' ira covando muta: Dorme! chè il suo muggito Faria diserto il lito, Fendersi i monti, orribile La scossa onda mugghiar. E qui, dove sui ceruli Flutti del mar si estolle Presso a tant' ire placido Di Polisipo il colle S'apre di lui la tomba Che con meonia tromba Primo cantar fra gl' Itali L'armi e gli antori osò.

Qui vagolò pel volgere Di lunga età salegnoso Spirto, chè oblio, silenzio Copriva il suo riposo: Ma serti a lui più mite Di mirto e elematite Tessè natura, e l'ellera Pietosa Il circondò.

Vate gentil, che ai miseri Suoni d'amor porola, Cara del piauto interprete Che mesta ne consola; Tu, per cui tanto grido Ebbe il dolor di Dido, Come esultàr, si scossero Tno stancho essa quel di

Che Il grande onde si fervido Amor di te rinacque, Quei ehe canto la gelida Fonte che a lei si piacque Onde celteggiò Valchiuss, Pregando alla tua musa, Qui si chiub, dell'anima Concorde i sensi april

« Salve, » dicea, « ripóssti Qui sul colle sereno, Qui, dove a le susurrano L'onde del mar miseno, Qui, dove a le s'inchina Partenope regina, Quella al tuo cor dolcissima Fra l'italo città.

Ali! questo ciel si limpido, Quest' aura lusinghiera, Questa di fior, di pampini Gioconda primavera, Quest' onde interminate, Da tanti pin soleate, De' carmi tuoi respirano Ancer la voluttà.

Anter in vocata.

Anter in vocata.

D'ire, di sanguo indonita

Vive or l'età feroce,

Fra la caligin nordica,

Non scende la tua voce:

E se v'la pur chi l'ode,

Qual pluso a te, qual lode,

Se il tardo spirto ascendere

Non puote al too pensier I

Ma novo ordin di secoli Fuor d'esta notto appare; Ecco venir dall'ultime Piagge che batte il mare E sovra l'ossa muto Offrire a te tributo Di caldi voti e lagrime L'estaltico stranier. Italo tu, da un Italo T'abbi l'alloro intanto: Sacro c'ti fia, d'Italia Feconderallo il pianto, Quando in suo cuor si desti Di sue mutate vesti Vergogna, desiderio Dell'antico splendor.

Sc i fati non assentone Dell'armi a lei l'impero, Con mite scettro i popoli Stringa col sno prasiero: Forte del suo bel solo Surga l'ansonia prole, Suoni alla terra un chotico Di vita escriator.

E l'arte, la visibile Favella ond'uom rivola L'atta virtù, l'imagine Che dell'Eterno ei cela, Saprà, di lui sull'orne, Crear novello forme; E dolce ara alle Grazie L'italo suol sarà. »

Tacque, e d'attor sull'umite
Tomba un rampollo Infisse;
Primo il boniò, di lagrinue
Primo l'asperse e disse:

a Debi e resci, o teco il nome
Del mio poeta, e, come
Alla tua frouda i zefiri,
Ti cresca ono l'età. »

Oh vista! Il naovo genio
Dal genio antico pende:
El a risorta Italia
L'antica Italia intende
E grida: » Ebben! se in trono
Non seggo io più, non sono
Ancor l'Italia? Cingere
Vo'd'altro serio il crin. »

Sparre l'alloro; un'empia Rapillo ignota mano; Il vuoto avel la memore Fronda lamenta in vano: Ma il vaticinio è pieno Che gli rompea dal seno. — L'udiva il cielo, e docili L'accolscro i destin.

GRIDO DI QUERRA.

Evviva la tromba, La tromba di guerra: Evviva la terra Che i prodi coprir. Evviva lo strido Dell' armi volanti : Dei forti spiranti L' estremo sospir.

È bello, ad un cenno, Veder lo bandiero Levarsi, lo schiere Concordi marciar.

È bello, sui morti Che premono il vallo Spronando il cavallo, Vittoria gridar.

È breve, che monta? Sul campo la vita: Il prodo non conta Dagli anni l'età. S' in codo d'allori

S' io cado, d' allori, Di piauti tributo Sul cenere muto La patria darà.

A splender giulivo,
Nio brando, t'appresta:
È giorno di festa,
Di nozze per te.
Compagno indiviso
Dei fati del forte.

In vita ed in morte Rimanti con me. Ma sovra il tapino Che gitta la spada, Tuo sdeguo non cada.

Ma seudo gli fa.

Se insulti dei vinti

Le donne sparute,

Le chionie canuto

Dell' ultima età.

Mi nieghi un sorriso
L'amor, la bellezza;
Del bacio l'ebbrezza
Mi torni in velen.
Codardo mi chiami
L'amico beffardo;
Mi chianui codardo
Ch'incoutro mi vien.

L' ARAGO.

O d'Ismaele intrepido Figlio, ai perigli esperto, S'addice a te la mobile Sabbia del tuo deserto, A te le solitudini Immense conte il mar, Ove il destrier, che vola Pari alla tau parola, Terrifullo Innerier. Come il tuo cielo, vivida La fantasi vispira; In te possente il fremito È dell'amor, dell'ira: O'cunque il sol più prodigo Di vita al mondo appar, Colà, figlindo de 'prodi, Cerchi il tuo regno e goli Come il tuoi padri errar.

Intorno a te le rapide Ali stendea l'Assiro; Il Perso ed il Macedono La terra un di copriro: Ma quando t' incepparono Stranio estene il pie? Allor che tacque doma La terra innanzi a Roma, Chi trioufò di te? Tutte muttar, dei secoli

ntte mutăr, dei secoli Neila fatul tenzone, Le genti, pari a logora Vesta che l'uom depone: E tu passasti indomito Signor del tempo e re! Nuovo di fe stendardo Levasti, o sempre al guardo L'irto Ismael tu se!

In sub squallor mirabili Son lo tue spiagge ardentl: Son lo tue spiagge ardentl: Quando fischianti irrompono A far battaglia i ventt; Quando il lor fiotto intorbida Del sole lo splendor; Quando improviso crea Un monte, una vallea Il tarbo agistaor,

Quando, quai dolce un ospile Cho il viator raccoglie, Te delle polme invitano Le susurranti foglio Tra l'arsa arena, e limpida Un'onda in grembo ai fior Ti mornora, e improviso Schiudo natura un riso Che ti serena il cor. Levati; grave è l'aere

civati; grave è l'aere
Al pellegrino ansante:
Lévati, insella il rapido
Tuo corridor famante:
Ancor lontano è il termine
Che fisso in cor ti sta.
Qui dolce, o pellegrino,
Dell'ansie del cammino
Il sovvenir verrà.

Come il noccliier, fra il murmure Del pelago infiliare. Corre lontan coll'avido Sguardo cereando il lito, E. l'astro amico interroga Cho acorta a lui sarà: Cerchi tu pur ne'cicli Alcuna atella, aneli Alla fatal città.

Un dì, là 've pin taeciono
Tue spiagge, errar solingo
Vide la Ictra un profigo (1),
Un orfano ramingo,
Muto; ma il tuo nell'animo
Volgea destin quel dì.
Quel dì nel suo pensiero
La gloria a te, l'impero
Nei di futuri apri.

Però cho quando ai patrii Tetti venia recando Di nuova fede al popolo Il periglioso bando, Solo affrontar nel trivio L'ire del volgo ardi: Contro i vetusti dèi Solo a pugnar per lei

Colla parola uscì :

u In solo un Dio, nell'ultimo Suo banditor credete: Credete, e cadan gl'idoli Onde divisi or aiste: Forti voi renda e unanimi Sotto un'insegna Allah. E voi, potenti in guerra, A saintar la terra

Sola nna voce avrà. "
Disse: poi, come il serrano
L'arme, i nascosì agguati
Fugge, ma nell'esigiio
Ripensa ai nuovi fati.
Rida il nemico: improvido!

Cui maledia non sa. Questi che or fugge, esoso Profeta a voi, sdegnoso Trionfator verrà.

E calde ancor fremevano L'ossa del tuo profeta, E già correvi indocile Alla superba meta, Seguendo il voto a compiere Nel suo cammino il sol; Chà la vittoria ardente

(1) Maometto. È noto per le storie quanto foss' egli vago della solitudine, e quivi, lontano dall'accorper delle genti, divisasse quel grande rivolgimento onde si rese immortale come legislatore e come profeta. Z.

Correa di gente in gente Sal tuo destriero a vol. E con orrendo un ululo La del ponente ardita Gente sciamava: li barbaro Cho tenta Ismaelita? L' uom dei deserti improvido Dalle città che vuol? E contro lui frementi Tutte anrgean le genti, Contro le genti ei sol. Qual parte alla fulminea Tua spada in terra è nova? . De' făsti tuoi qual popolo Memoria in sè non trova? Tuo grido ndir del Caucaso. Del Tauro i gioghi udir :

Nel snol de'Faraoni
Al auon di tue canzoni
Le sfingi sbigottir.
To le solenni al placido
Contemplator di Brama
Sponde del Gange udirono,
Che ancor morendo ei chiama:
E dell' limao tremarono
Le rocce al tuo venir.

Di Bagdad, d'Ispaáno I prodi impallidir.
Ah I quando il sol fra i ruderi Delia regal Palmira Manda morendo un ultimo Saluto, e il eiel sospira In quell' addio la aplendida Gloria di lei elle fu, Ivi, nel cor dogliosa, Attendasi, riposa

Al tno rumor iontano

La nomade tribé.
Fra gli archi e sovra i limiti
Dall'arc infrante, mnto
Giaco Ismael, rammémora
L'antico onor perduto,
Allor che in su le spoglie
Dei vinti, in sua virtà
Dormia tranquillo, e infanto
Fremean sdegnose accanto
Le genti in servità.

Qui sorgo un veglio a piangere L'opre dei padri ardite, Quando coprian le iberiche Sponde di lor meschite, Quando del norte il profugo Figlio nel pian mirò Là sventotar l'altera Del Saruein baudiera Dove la sua brillò.

Destrier de' suoi nitrili Fen d'egni interne fremere Di cento fiumi i liti ! L'alto destin che l' Arabo A tant' oblie danno. Oh l la crudel memoria Di sua perduta gloria Perchè non cancellù? Qual mi riduce un angelo, Valenza, al tuo bel piano, Ove solea la candida . Dell' uri etcrea mano Una versar d'aromati Cara fragranza ognor ? Tal forse in elel s' allieta

a Giorni di gioria I l'arabo

Chi, fide al mio profeta, Per lui pagnando roper. Chi mi darà le vivide Aure dei monti lo spiri. Che te, Granata, accolgone Con tortuosi giri? Di', quando il sol più fervido Arde le piante e l fier, Nel sen della tranquilla Albambra tua zampilla

L'enda perenne ancor ?

Sotto I marmorei portici. Nelle echeggianti sale Alberga il gufe, e l'upupa Sinistra agita l'ale: Ove rizzārsi i talami Fra il musco e l'aloè. Covan le serpi infide: La rendincila stride Nella magion dei re. Tempio dell'arti ingenue

Onde il mertal rineva Suo neme ai tardi posteri, Nen eri tu Cordova? Varie di fagge e d'indole, Devote a strania fê, Come nel ael, le genti Da tatte parti intenti Tenean gli sguardi in te. O nueva Emessa (1), o splendido, Che del gran fiume (2) siedi

(1) Il nome di Quadalquivir che gli Arabi diedero u quel flume dell'Andalusia che dagli antichi era detto Beti, suana appauta gran fiume.

(2) Solevana gli Arabi col name delle città d'oriente di più cara memoria chiamore le città da laro conquistate nella Spagna; il perchè Siviglia, che sovra ogni altra parve loro bellissima, dissero Emessa dalla città dello stesso name in Asia, una delle più spleadide d'ariente.

Sull'onda ehe ti mormora Superbamente ai piedi. Siviglia, delle ispaniche Piagge, corena, amer. Qual uom se t' lia perduta Un altro ciel saluta, Chiede nna patria ancor? Franchi, gioite | il nomade A' suei deserti er riede : Ma dentro al petto fervida La vampa ha della fede: Pevero egli è, ma libero Gli batte in petto il cor; Povero, a vei pon viene A domandar catene

Per acquistar tesor. n IL SOLE.

Come sei bello, o sôle, Placido re dominator del cielo ! E degli umani la superba prole Lunge da te nella mutabil polve Appena alza la faccia al tuo splendore; E foentre a te si velve

" Comminando in silenzio egni pianeta, " Come a cencorde hieta. Senso per te d'amore. Per te saluto non le surge in core l Men che fanciullo agguardi a le volanti

Che l' iride colora acree bolle, Intende al misurato Tne foco ende aul colle Fan corona l vigneti, ed ondeggianti Crescon le biade ai campi e l'erbe al pralo. Cessa, cessa alle genti il tuo sorrise, E di tenebre cingi al capo un velo, E sotto orribil cielo. Che mai tempo non segui, in grave affanno, Smarriti, errando andranno,

A mezzo il calle come inerte pondu. Chè dal tue sen ne pieve Quanta virtude le create avviva Cose mortali ; e se la pianta move Di frutti alnio tesoro Al ritornar della stagion gioconda, E se libere al corac

Cadendo freddi per le vie del monde,

Velgesi il flutto or stretto in breve sponda, Or sal potente dorso D'ardui legni recande lumane mole, E se l'aura vitale

Lo stanco seno de' murtali inonda Di sue dolcezze, è tua la gloria, o sole,

Anzi del Dio che in te si clesse il trono, Da te versaudo ogni maggior suo dono, Tu ratto, in men elle rende L'aura commossa la mortal parola, Lo spazio che infinito dalla terra Al tuo confin si stende

Col facil raggio creator misnri; Raggio cho in sè rinserra La vaga dei colori unica fonte, A cui dovanque I puri

Flutti devolve una sembianza è nova, Quale a raccorla in questa, in quella cosa, Mirabilmente ascosa, Alla virtù si trova. E como in sè partilla,

Diversa nei diversi occhi zampilla. Salve, o luce divina, Madre di maraviglie e di portenti! Spirto se'tu che tutte forme investe, E move gli elementi Come l'alma le membra? o corpo sei Che sfugge agli occhi mili? D' un raggio che ti fura

Bella è nel ciel la luna, e belle sono Per te le nubi nelle vie del tunno; Pur l'occliio uman ti vede, Com'uom quaggiuso scorge Iddio, per fede! Candida, como neve.

Ridi si pianeti intorno a te danzanti : Azzurra ti riceve La serena del eiclo eterea volta: E giù pel cielo a questa Scendendo ultima sfera a to dinanti Pingi in oro qual cosa a te sia volta.

Empi di te passando Lo universo; ma nulla opra mortale Un sol tuo raggio a imprigionar non vale. Pur sulle cose, in tanto

Rapido corso, il raggio tuo si posa Si mite in ogni canto Che non è foglia sì leggiera ai venti Che per te il capo inchine : Ne furor di elementi Sciolti a battaglia dal cammin ti svia:

Ne putredine, o dia, Ne morbo di corrotte onde il sorriso Ponno maechiar del verginal tuo viso.

Se nube al disiaso Sguardo ti veli della terra, è mesto

Silenzio, o sole, e fanno Unanime lamento il tuo cercando Bereuator sembiante i campi e l'onde : Se l'usignuol risponde Alla compagna che all'amor l'invita, I suoi concenti al core

Spiran voce di pianto e di dolore:

De' cacciator la schiera alterna i passi Silenziosa, o la canzon giuliva Del navigante, ahi! more: Muto pende in sull'onde il pescatore.

Ma quando il nostro ciclo Della notte abbandoni all'ombra eupa, Ogni virtude di natura è spenta: Pigro l'umor vitalo

Como sangue che torpe entro le vene Nelle piante s'addorme, o tutte occupa Le cose orrido gelo : Oual flore all' nore crude

Il debil enpo abbassa, e qual lo foglie Stillanti al sen raccoglic. Com' uom che tutto il suo dolor si chiude;

E le nimiche al giorno Surgon paure, e vanno a tacit' orme Spaventando lo genti in varie forme,

Forse miglior di noi, Che di fango siam nati, ognor screna, In te più lunghi mena . Una gente incolpata i giorni auoi, E mai non sente nè mattin nè sera

Nè verno o primavera : Ma di luce raggiante il guardo gira Sull'universo, o lo comprendo intero, E luce il cor respira, Luce essorbe e riflette ogni pensiero,

E in quella luce amore, Gloria e saper ritrova E beltà sempre antica e sempre nova.

È fama un dì le genti, Allor ehe fatto niun mortalo avea Ancor disegno iu sul comun retaggio Della terra nudrice e niun dicea: - Lunge, o fratelli, questo campo è mio; -

Nè di dominio ambiziosa eura Nè di tesor disio L'avea confitto come pianta al snolo, Ma la facil natora Ognun seguio, te come dolce amico

Che a sè ne inviti accompagnàr festose Dall'uno all'altro polo: E dinanzi ai lor passi era no perenno Fiorir di gigli o rosc,

E di frutti corona, era un giocondo Commin la vita, una famiglia il mondo. lo t'amo, o sole, io t'amo,

E volge a te lo sguardo avidameute, Simile al fior else da te il nome tolse. Ali! se eura segreta il cor mi lima, Te sospirando io chiamo, E tu sempre ti posi alteramente De' miei pensieri in cima. Dipanzi agli occlai mici L'ombra di Dio tu sei.

Come all'anglico vate a cui divina Musa to fosti quando Per te dalla fremente onda marina Salnto le sereno Sponde d'Abido e dell'aotica Atene. Grande se'tu ebe solo in l'universo Non hai compagno, como il Dio che a noi Scopri ne' raggi tuoi. Grando se' tu ebe, del diverso fato Spettator delle genti, Immobil segni i secoli fuggenti. Daebè fatta la terra è sol di pianto Retaggio a noi mortali, Quanto alternar di popoli e d'imperi, Quanto mutar di mali! Tutto cangia, e vien men; ma tua suprema Possanza, o sole, per eta non scema. Vita e morte quaggiù, gloria ed oblio Vau disputando con eterno gioco Del mondo la vittoria : Onde un medesmo loco, Nel corto giro d'un'etade, or pare Città di popol piena, Or squallido diserto e morta arena. Ma dovunque tu scenda, Larga di vita è la tua luce e puote Fin sull'infrante porte Dei muri cho già furo, e le ruine Dei monnmenti onde più l'uom s'onora, Crescer di fiori nna ghirlanda ancora.

Non dà la terra: ove dell' uom calpesta L' etade i fasti e l'opre, ivi più grande La non mortale tua virtu si spande. LE ULTIME PAROLE DI MOSÈ SUL MONTE NEBO. Ecco de'voti tuoi, del tuo riposo

A tua virtù confine

Tocchi, Israel, la faticosa terra; E me la voce del Signor geloso Chiama a dormir sotterra-Sola in fra l'onde del mio cor battuto Mi sostenea l'esiglio una speranza, Come raggio che vorsi in l'aer muto

La vita e l'esultanza. Sui colli tuoi, sui colli tuoi posato, Come sopra un trofeo, l'anima avrei, E d'Abram sulle sante ossa pregato Al Dio de'padri mici. Ma in faccia all'ultim'ora eccomi solo l Qui 've non spunta un flor, non sgorga nn'on-

In van chiedo una voce in tanto duolo (da, Cho al mio sospir risponda! E già dilegua il sole in occidente, Come amico che l'ultimo s'invola

ZONCADA. Poesie.

All'occhio dell'antico. Alti! pel morente Non è che una parola, L'addio! l'ultimo addio! o campi, o care Valli, o colline apriche ove sorgea L'ospital tenda de'mici padri e l'are Che prime il eiel vedea,

O terra, ovo compagno all'uom venia I rai celando di sua gloria Iddio, Terra il eui sen non coprirà la mia Polyere stanca - addio!

Perchè negli occhi mici come un incanto Mi sorridi sì bella o lusingbiera Da'tuoi vigneti, eui circonda il santo Silenzio della sera?

Già ti premon, ti chiudono le smorte Mute paure della notte, ed io Discendo nella fitta ombra di morte, Lungi dal popol mio!

Iddio parlo: « Mira i beati campi Dovo Israel vo'che il mio nome adori; Là noo fia del tuo piede orma si stampi: Mirane il riso, e moril »

E tu, mia polve, poserai've segna Solo il fulmin di Dio l'orma funesta, Dove l'aquila altera unica regna

Fra i nembi o la tempesta. Su te, qual vergin chinerà la fronte? Chi mai dirà: Qui giace? Ahi! solo il vento Avrà per te, radendo il eupo monte, Un gemito, un lamento!

Gloria a Colui ehe in faceia al suo dilotto Popolo irradiava il capo mio; Gloria a Colui che alla sua polve ha detto: Riterna nell'oblio.

Tu vieni, o Eterno, o nella mente come Un suon remoto, ogni memoria more: La terra, il ciclo è un'ombra senza nome: Sol tu mi parli in core!

Che fia, non so l non so dovo mi chiami: So che mite e terribile tu sci. Ch'odii la colpa immensamente, ed ami Immensamente i rei.

Col figlio della polve o del peccato Non ti adirar! sovvienti, o Dio tremendo, Che molto egli ti amò, molto ha sperato, Molto soffri morendo. -

Disse e un istante della man fe' velu Al volto; si riscosse, e al basso udia Mormorare Israel; fissando il ciclo, Diede un sospir - moria (1).

(1) Quante memorie per me si legano a questi versi che iu pel seminario maggiore di Milano seriveva giovane di non più che ventun'anni, a questi versi che furono i primi col quali affrontassi il giudizio del pubLA MISSIONE DEL POETA.

Fra la turba delle genti Giù lanciato dal destino, Sconosciuto in fra l viventi, Qual mendico pellegrino, Odo un grido nel mio core: Canta un inno di dolore, Col tuo canto segna il di.

Fa che senta la tun vita De'tuoi carmi all'armonia Questa terra a te romita, Questa gente che t'oblia; Sciogli il canto del prigione, Dell'esiglio la canzone; La tua patria non è qui.

Poiche il ciclo ti divieta Gir sul campo sanguineso, Sull'arena dell'atleta Versa l'inno procelloso; Canta il grido della gloria, L'esultar della vittoria, Le viccade alte dei re.

Va dal povero else langue, Dei palagi in sulle soglie, Mentre il ricco nel suo sangue Tutte ademple lo sue vogile; Va, gl'insegna la parola Che l'allitte alme consola, Che dà foran all'egro piè. Va dal grande che beffardo Gill occhi alteri a lui rivolve, Schiudi l'urna ove il gagliardo Fía col debite na polive.

Dove tutti un verme mute Sface i cuori, qual tessuto Che l'oscura aragna ordi. Quando l'ebro nella giois La delira anima spande, Va, ricorda della noia Che, fra i nappi e le glirlande,

Che, fra i nappi e le ghirlande. Già gli vieu, con dito lento, Missurando ogni monicato: Col tuo canto segna il di. Canta il campo e la collina, Canta il fiore in sulla fonte, Il fragor della marina, Il silonzio sovra il monte; Delle sfere al moto alterno.

Canta i fasti dell'Eterno
Donde sgorgano l'età:

blico, gettandomi così in quelta carriero delle lettere
sparsa di tanii triboli in ogni perse; ma in niuno più

che in Italio!

Fra le belle, ond'è ridente Questò snol di paradiso, Secgli il guardo più potente, Il più vergine sorriso; Tu le accoppia ne'tuoi canti, E s'abbraccino esultanti L'innocenza e la beltà.

Alto suoni la tua lira
La speranza in sugli avelli;
Nel conflitto, al di dell'ira,
La concordia dei fratelli,
E pietosa innanzi al trono
La parola del perdono
Presso al brando che feri.
Quando il suono di tua voce

Quando if suono di tua voce Fia s'acqueti nella tomba, Deta! non manchi alla tua croce Chi qual pavida colomba Per te gema in sulla sera, E ripeta la preghiera Onde tu segnavi il di (1).

Antonio Zoncada. Poesie.

(1) Dopo di overe, Dio sa come, rivedate le buc altrui, certo però senza fivore o men che rette intenzioni. non deve dispiocere che lo porga pur agli altri materia di ricattarsi, dandomi, ove fore talenti, in pariglia. Con tale intendimento ho inscrite nel presente volumo aleune delle mie poesie, mirando oncora a convalidare i miei giudizii col far chiare a chi nol sapesse che all'infine ie non ero l'nomo che, statomi scioperato sul lido, gridassi altrui di novigar diritto rimprocciando chi paresse tener mala via. E tanto più volentieri mi condussi a darno qui un saggio, in quonto che sento desidorarsi da parecchi degli ossocioti ai Fasti, dappoiche la seconda edizione delle mie poesie da me pubblicata nel 1843 (fa prima è del 1837) si trova ormoi ol tutto smoltitu. Non essendo a me né lecito né conveniente il proferire un giudizio sulle cose mie, mi rimetto nlla discrezione dei tettori. Che se olcuno di essi fosse vago di sapere che ne pensassero alcuni volentuomini quando le uscirono alle stampe, posso ricordar ioro fra i molti per la prima edizione il bello ed osseppato articolo del chiarissimo dottor Francesco Ambrosoli inserito (nel 1837, se non erro) nella Biblioteca italiana, a un articolo anonimo nel Narratore, pieno di brio e di sana critica, che poi si seppe uscito dalla penna di Cesare Correnti, e un nitro ussai ponderoto negli Studii per le donne italiane (anno stesso) dei professore Egidio De Magri; e per la seconda edizione, che n'ebbe assai più, uno lungo anziché no e giudiziosissimo dell'avvocato Brofferio nel Messaggero Toriness del 1563, uno del Figuro, uno del Pirata, uno del Corrier delle dame, uno deita Gazzetta privilegiata di Milano, due del Foglio di Verona, uno dell'Euganco di Padora (tutti credo dello stesso onno) e quello in ultimo di Carlo Tenca, che è di tutti forse il più severo, e senza forse il più rugionato, in-

scrito nella Rivista escropea (1843, fascicolo primo), il

563

quale articolo diede origine ad una polemica pluttosto lunga con uno scrittore dell'Amico cattolico e qualcun nitro per certe dottrine messe in campo dall'egregio critico. Noi, tuttoche dissenzienti in alcuni punti, non possiamo che essere riconoscenti al Tenca dell'importanza che volle pur dare all'opera nostra. E tanto rileviamo e dal contesto dell'articolo e principalmente dalla chiusa. In essa, dopo aver detto che il difetto principale dell'antore, difetto ch'el reputa volontario, consiste nella mancanza di un pensiero attuale, per guisaché in quelle poesie il cui argomento non implica si fatto pensiero, ma i l'espressione di tutti i tempi, il Zonenda rivela un ingegno potente e creatore, finisce così: . E noi siamo venuti esaminando, forse con qualche severità , questi suoi difetti , appunto perchè ci sembra posseder celi la vera sciptilla del poeta e potersi sollevare, dove il voglia, ad alti e vasti concepimenti. Noi ci aismo anzi diffusi più di quel che avevamo intenzione, perchè ci parve che il Zoncada compendiasse in sè in grado eminente tutti quanti i pregi o i difetti della poesia attuale. L'autore di quella poesia se mai potesse persuadersi di aver meritata almeno in parte si bella lode, non esiterebbe punto ad accettare onche quella censura nella sua interezza, sempre inteso però che non si torcano le parole del critico a significare tutt'altro da quello che volle dire realmente. Perchè, dove si parla dei difetti della poesia dell'età nostra, che si vorrebbero compendiati in quel volume, il critico si riferisce non allo stile, non alla lingua, non alle imagini, cose tutte ch'egli anzi commenda niù assai che l'autore non senta di meritare, si veramente percuote quello che non mal si direbbe il sistema logico-marala del poeta, le sne vedute vogliamo dire, i suoi principii, I snoi fini. Guni se la bisogna procedesse altrimenti? vi so dire che non ebbe Giobbe tante pinghe sul sno letamaio quante ne avrebbe l'autore di que'poveri versi !.. Spero mi sarà perdonata questa piccola vanità d'autore che non è al certo delle più gravi colpe dell'irritabile fomiglia dei poeti, tanto più avuto rignardo alle condizioni dello scrivente, che mal pon ebbe tanto bisogno. come al presente, di porsi in luce ed applicare a sè almeno nna volta in vita sua quel famoso proverbio: fra' Modesto non fu mai priore.

234847A

FINE.



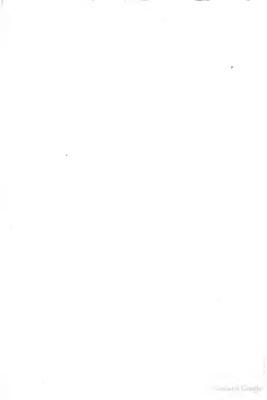

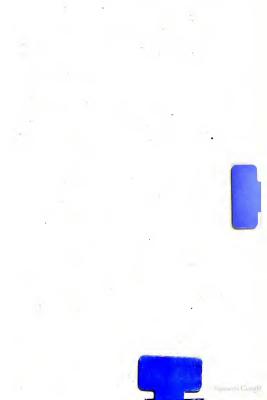

